



dir.



# HISTORIA

DI

TUTTE L'HERESIE.

å ,

# HISTORIA

TUTTE L'HERESIE Descritta

DOMENICO BERNINO

Tomo Primo

ALLA SANTITA' DI N. S.

## CLEMENTE XI.





### VENEZIA, MDCCXXXIII.

Nella Stamperia Baglioni.

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO:



### Beatissimo Padre.

A Providenza altiflima di Dio, che attineit à fine ad finem fortiter, & disponit omnia suaviter, hà in me, PADRE SANTO, avverata cofa, che forpaffa non tanto la condizione del mio stato, quanto la capacità della mia mente, e la possibilità delle mie sorze, nella disposizione, ch'Ella hà fatto, che io habbia potuto profeguire, e terminare un' Historia, i cui avvenimenti sono così ampli per la moltiplicità de' successi, così ardui per la scabrosità delle opposizioni, che ben mi avviddi fin dal principio, che mi poneva in obligo di render conto à quei, che la leggeranno, di tutto ciò che siè detto, e fatto di più memorabile per il corso di diecisette Secoli nella Chiesa di Dio. Mà egli, che per far molto, non hà bisogno di molti, sin dalla mia più fresca età eccitommi il genio alla lezione de'facri Libri, e dalla lezione di essi all'annotazione di quanto li Santi Padri ò impu-Tomo 1. gnano,

gnano, ò raccontano, ò provano ne loro Scritti, e ò fi asserisce dagli Heretici contro la Cattolica Religione, ò si attella da' Cattolici contro la falsità dell'Heresia; e rinvenendo io sempre la materia disordinatamente sparsa, e perciò difficile ad apprenderfi ordinatamente, surse in me l' animo, ò per meglio dire, foavemente Dio follevommi l' animo, à riordinarne il racconto, e mi accinsi all'impresa di riferir distintamente l'Historia di tutte l'Heresie del Pontificato di San Pietro Apostolo, e poi successivamente di Pontificato in Pontificato fin' al principio del corrente Secolo, nel cui lungo corso vedrassi, quanto gli Heretici habbiano operato contro la Chiesa di Giesu Christo, e quanto la Chiesa di Giesa Christo contro di essi. Soggetto nobile per la religiofità dell'Assunto, & utile per l'ammaestramento de' Lettori, onde apparisca chiaramente a Cattolici, e convincentemente agli Heretici, dove sia, e qual fia la Verità della Fede.

S. Hierm. de Scripe, Ecclof. in Justine. S. Just. in Apolog. ad Antonium Pisan.

Questa Historia dunque io riverentemente offerisco alla S. V. con le medesime parole, con le quali S. Giustino presentò quella da esso composta all'Imperador Antonino Pio, Est nobis liber contra Harefes, & Sectas omnes compositus, quem si legere volueritis, damus; con motivo però molto più proporzionato, e forte per implorar, & ottener Patrocinio dalla fua Grandezza. Conciofiacofache i preclari gesti de paffati Pontefici contro l'innumerabile schiera di tutti gli Herefiarchi fon tanto Suoi, e così propriamente nella sua Persona si rappresentano, che rimaner può in dubio, se la S. V. sia di essi l'Originale, ò la Copia, ò s'Eglino meglio habbiano operato, ò Ella imitato. Per lo che, se io seguir volessi il costume de' Scrittori, d' inalzar con laudi il merito di quel Principe, à cui fi confacra l'Opera, certamente mi converrebbe comporre più tosto un Libro, che dedicarlo, e tessere un' Historia di maraviglie, che sarebbe una maraviglia frà le Historie. Ma à me basta scrivere i Fatti de' Gran Pontesici Antecessori di V.S. per descrivere i Suoi, e produr ragione della causa, che mi obliga di procacciar un sì giusto

Protettore alle mie fatiche. Qui pure credit, dice S. Giro- Elim. mil. 61 rolamo, purè loquitur; onde comporti pazientemente la S. V., che con l'istessa schiettezza di periodi, co' quali in altre Opere hà la mia penna delineati gli encomii de' fuoi proffimi Predecessori, siegua in questa ad abbozzar i Suoi con quella giusta lode, che devesi; à Chi non meno è venerabile per Santità di Posto, che ammirabile per Altezza di Animo. Minus est, replica S. Girolamo, Um spistes. tenere Sacerdotium, quam mereri; e meritollo la S. V. prima di esservi assunto, onde si può dire di Lei elevato al fommo Sacerdozio della Chiefa ciò, che diffe Sant'Eucherio di S. Massimo, inalzato al Vescovado di Reggio. Non tam capit effe, quod non erat, quam prodidit, quod late. S. Encher. in bat; ed in fatti ben si vidde, che per esser Ella dichia-Hom. de S. Max. rato Pontefice, altro non le mancava, che l'applaufo. Mà questo, benche conferitole da tutti, sù dalla S. V. così costantemente ricusato, che se con santa importunità non si vinceva la sua Modestia, haverebbe il Mondo perduta la felicità di vederlo Principe, e la Nave della Chiesa dibattuta da straordinarie procelle la direzione di un Piloto di straordinario valore: poiche rari altri Ponrefici nell'età trascorse havendo ritrovato il Christianesimo più sconvolto del presente, rare altre età ancora hanno riconosciuto un Pontefice più vigilante del Regnante. V.S. inalzata al Soglio è apparso come Sole nell'Orizonte, à tutti egualmente benefico, à tutti gradevole, e solamente à se medesimo rincrescevole, perche si vidde Padre di Figliolanza discorde, e Pastore di Gregge rumultuante. Ma Ella più curante dell'altrui male, che del proprio, accorfe subito con Apostolica sollecitudine alla riconciliazione de' fuoi Figliuoli, e qual nuovo Moise, fe- Dmun si quester, & medius trà il Signore, ed essi, con si prolisse preghiere fà violenza al Cielo per la Pace, e con si potenti mezzi ne procura in Terra l'esecuzione, che ben'attender si può l'avveramento predetto dallo Spirito Santo, fa- zali si bila Filia fernsalem, ecce Rex tuns veniet tibi juftus, & diffpubitur arcus belli. Riconosce già il Mondo tutto la savia con-

condotta del suo Pontificio Governo, e sarà sua gloria immortale, non solamente l'essersi affaticato per conciliar tanta ampia parte dell'Europa, ma Phaver' afficurato il fuo Stato con difefa vigorofa, e pronta, fenza giammai tinger le spade di Sangue Christiano, e con somma pace l'haver fatta una guerra, che tutti hà forpreso con la maestà dell'armamento, e niuno offeso con la violenza dell'armi. Pregi son questi invero di alta Costanza, e di maravigliosa benefica Prudenza, mà non foli; poiche soggiungerò io ciò, che disse San Bernardo in altro proposis. Burnerd spift. to al Pontefice Eugenio, Ne quid desiit Corona tua ad con-189. ad Ponif. summationem virtutum , & ne quid minus fecisse inveniamini à magnis Episcopis antecessoribus Vestris , en TERREMOTUS

Eug.

surrexerunt. Oh qui sì, ch'esclamar potrei con l'Apostolo S. Paolo, Foris puene, intus timores, Fuori terror di guerra. e dentro tremor di terra, ambedue terribilissimi flagelli, atti ad abbattere ogni gran cuore, che minor fosse del Suo. Previdde la S.V. l'ira vendicatrice di Dio; e quasi consapevole del di lui futuro sdegno, anche prima che cominciasse in Roma à scuotersi la Terra, Ella ordinò per Roma publiche, e stabilite preghiere col fuono delle Campane, e prevenuto con la penitenza il castigo, qual novello Aaron. Stans inter mortuos, & viventes, pro Populo deprecatus eft, & plaga cessavit. Onde Roma con felicità di spavento non mai apparve più sanra, che allora, quando si vidde come di nuovo nata al Mondo in virtù di quelle intercessioni, con cui Ella seppe placar il Cielo, e stabilir nella sua natural quiete la Terra. E pur tutte queste cose, Padre Santo, son Sue, mà non Ella; ed io, benche massime, & Heroiche, volentieri le tralascio, oppresso da quella gran maraviglia, che fa restar attonito il Mondo, come la S. V. in agitazioni continue, e publiche, pur tuttavia così ben diparte li penfieri, e le hore alla custodia de' gran negozi del Christianesimo, che or provede alle necessità dell'Europa manomessa dal surore dell'Armi, or pondera le risoluzioni della Cina agitata dalla diversità de'Riti, ora ripara alla TOVI-

Num. 16.

rovina della Polonia sconvolta dalle discordie delle Fazioni, ora supprime novità di Religione risuscitate di là da' Monti da' Seguaci di Giansenio, ora previene con opportuni rimedii le calamità dell'Italia minacciata dalle pretenfioni de Regnanti, ora sovviene con munificenza di sussidio Popoli lontani impoveriti da Terremoti: e come se gli affari di due Mondi non finisser di empir la vasta capacità della fua mente, qual altro Gedeone, con la destra mano innalza la Tromba di Apostolica Vigilanza", e con la finistra diffonde luce con Lampada di Paterna Beneficenza, e in abbellimento di Roma apre nuovi Porti per il trasporto delle Merci, fornisce nuovi Granai per l'alimento del Popolo, istituisce nuovi Licei per lo Studio dell' Architettura, promuove nuove Scuole per l'Accademia della Pittura, stabilisce nuovi Ornamenti per la restaurazione delle Basiliche, ordina nuovi Edifici per il ricetto de' Missionarii, accresce nuove rendite a facri Hospizi per il riftoro de Sacerdoti, convoca nuove Adunanze per l'avantaggio dell' Ecclesiastica Erudizione, e penetrando col pensiere sin' à ravvivar le sepolte memorie de Romani Imperadori, con lo scavo di prodigiosa Colonna, riporta Roma à Roma, in modo tale che la nuova non habbia punto da invidiar all' antica nella Maestà delle Machine, e s. Grig per s. nella Superbia de Colossa, Potestas culminis est Tempestas Paster.s. 9mentis, scrisse S. Gregorio; ma con pace di quelto gran Pontefice non si avvera il suo detto in V. S., che con l' Apostolo San Paolo può yantar, com Egli nella medesima Lettera, così Ella nel medesimo tempo, sollecitudini di Chiefe, e soprabbondanza di pace, terror di Principato, & affabilità di Principe, Maesta di Comando, e providen- 1. ad Corine. p. za di Pastore; onde adinviene, che fatto Tutto à Tutti ciascun rinvenga in Lei se stesso, e i Potentari lo riconoscano per Mediatore di Pace, i Letterati per Protettore di Scienze, i Virtuofi per Ravvivatore delle Discipline, Roma per Restauratore delle Magnificenze, la Plebe per Padre dell'Abbondanza, e sin gl'istessi suoi Predecessori per Riportatore al Mondo delle antiche sacre usanze

in

in quelle dotte Homilie, che doppo Secoli di oblivione ritorrano così grate alle orecchia de Romani, che sono state fin da Chiefe lontane inscrite nella recitazione de loro Ossicii, e da Popolazioni straniere traslatate nella loro nativa savella, acciochè ciascun palato gusta possi in lettare della sua Apostolica eloquenza, & ogni lingua predicar la S. V. emulatore de Gran Pontesici Leone, e Gregorio nell'uniformità de sentimenti, enclittolo di Grande. Viva Ella dunque, PADRE SANTO, Caro all' Età passare, Benemerito alle presenti, & Ammirabile alle future, e nel tributo di quella mia Historia, che bumilmente le presento, benedica l'Opera, e l'Autore, l'una, e l'altro suoi: Quella per merito del suo Soggetto, Questo per soggezione al suo metito.

### Di V. Santità

Humilifs. Suddito Obedientifs.

Domenico Bernino.

Tu es Petrus,
& super hanc Petram
ædificabo Ecclesiam meam,
& Portæ Inseri non prævalebunt
adversus eam.

Matth. 16.

Portæ Inferi funt Hærefes, & Hærefiarchæ. S. Epiph. in Anchorato.





### INTRODUZIONE ALL OPERA.



Historia, che si prende à scrivere, della Religione Cattolica combattuta, e contrariata dall' Herefia, apparirà Opera tanto più eccellente e rara, quanto più raro & eccellente si è il fine. à cui ella s' indirizza, ch'èil medesimo Dio, Oggetto della nostra Credenza, e Fondator della nostra Chiefa; e quanto più necessarii à sapersi sono li

mezzi, che conducono à sì alto fine, cioè le Rivelazioni de' Mifterii, gli Oracoli de' Pontefici, le Tradizioni dell' Antichità, e le Dottrine de' Padri. E noi giunger potremo al pregio propolto, se ne ordinaremo i racconti in modo tale, che l'Intelletto rimanga ammaestrato nel conoscimento del Vero, ch' è l'unico fine dell'Hi-ftoria, e ch' è solo l'Historia; e la Volonta persuasa nell'aborrimento del Falfo, e nella deteltazione dell'Herefie, di cui basta riferir l'origine per discreditarne gli assunti, e narrar le sentenze per convinlin. adcte- cerne gli errori, (a) Sententias Hareticorum prodidiffe, superaffe eft: patet prima fronte blafphemia: non necesse habet convinci, quod sua fla-

tim professione blasphemum eft. Molti hanno intraprela così faticola carriera, mà nel correrla fon giunti, sin dove la loro età più tosto li hà condotti, che l'Heresie. S. Ireneo, che su il primo à descriverle, non termina il secondo Secolo, poco più oltre seguita Tertulliano, al fin' del quarto arriva Sant' Epifanio, fi avvanzano nel quinto S. Agoftino, San Filaftro, Theodorero, e Vincenzo Lirinenie, e quindi altri a noi più proffimi con fama egregia di confumata erudizione. Mà col crescer de tempi crescendo sempre, e come aprendosi nuovo campo d'Historia all'Historico, la materia hà spinto Noi più oltre, perche tanto più okre è scorsa la malvagità degli Heretici, quanto più lontana si è l'Età de' Secoli presenti dalli passati . Onde ad esempio dell' Evangelico Padre di famiglia. (b) Qui profert de thefauro fue nova

e petera; Noi dal tesoro dell'Ecclesiastica Historia produrremo suori, ed ef orremo come in mostra tutte l'Heresie antiche e nuove, e tutte le riprove, che di esse han fatto li Sommi Pontefici, li Concilii, e li Sacri Dottori per mantener'esente dalla contagione degli Heretici la purità della Fede, e per rendere tanto più obbrobriola la menzogna, quanto più fondata, e chiara la Verità. Riferiremo afore, e lunghe contele di scuole, e di armi, ostinate guerre di Religione, e di Stato, abbattimenti d'Imperii, e di Chiefe, esempii memorandi d' invitti Pontefici, e cadute miserabili di famosi Prelari; e sempre vedremo cozzar l'Inferno col Cielo, la finzione col Vero, l'offinazione con l'Evidenza, sempre vinta, e non mai abbattuta l'Herefia, sempre combattuto, e non mai vinto il Pontificato Romano, e sempre in fine superiore alle onde avverse la Nave della Chiesa nella felicità de successi, come sempr Ella prevale nella bontà, e giustizia della causa.

Cose tutte son queste ò di già note agli Eruditi, ò che di già esposte in molti Libri potrebbono rendere inutile la nostra fatica, appresso chi particolarmente considera, che sin dal tempo di Salomone esclamavasi. ( a ) Faciendi plures libros nullus est finis, e che ben singolare hoggidi effer deve una composizione per esser rara, b Plin, in es. as Nulladimeno è celebre il detto di Plinio, ( b ) Non ritrovarsi al- Mo.

cun Libro così difettofo, che in qualche fue parte ancora non fia buono; e molto più l'aurea sentenza di Sant' Agostino ( e ) Alins es della Sim sic, alius autem sic movetur ad sidem: eademque res sape alio modo dicta movet, also modo dicta non movet, aliumque movet, alium non movet, Per lo che Noi si per isfuggir l'esposta taccia, come per render più diffamata la dottrina hereticale con l'opposizione dell'Evangelica, in si scabroso viaggio habbiamo scelta una strada non mai dagli Antichi, e forse da niun Moderno calcata, e con nuovo ordine habbiam descritte tutte l'Heresie successivamente surte nella Chiefa di Dio di Pontificato in Pontificato, col pronto confronto di quanto ciascun Pontefice habbia contro di esse operato, ò per confutarne le maffime, ò per condannarne gli errori, acciò, come con antidoto presente, passando il loro veleno per gli occhi del Lettore, non giunga incautamente ad infettargli il cuore. Se l'effetto havrà corrisposto all'intenzione, rendansi grazie à chi graziosamente ha operato in Noi un canto bene; ma se al disegno conceputo non havrà corrisposto il successo, sia pur sol buona quest' Hiftoria per l' Autore, che sarà egli ben pago della sua fatica col solo haver fovi essa vissuto vent'anni, pasciuto dalla Lezione de' grandi avvenimenti dell'Ecclefiaftica Hiftoria, la quale estata per lui quel-

la dolce continua ( d ) Allocutio cogitationis, & tadii, di cui parla d San E. lo Spirito Santo, e di cui potrà egli dir con Origene, ( e ) Hoc : orig. al spirit. graviter, & pro viribus fecimus, at mentem nofiram exerceremus, e forle meglio con Sant' Agostino, allor quando rispondendo il Santo Padre al preveduto rimprovero di alcuni fuoi malevoli, che volle-

nel principies

to deriderlo; perch'Esso ritiratosi da' domestici visse alcun rempo avedi in quefano folitario, Nemo invideat, diffe, otio meo, quod marnum babuit nevotiums e il suo ( a ) grande affare su appunto il Libro de Haresibus, ch' egli compose in quel suo prezioso ritiro, d'onde segregato dal Mondo lo fece Dio parlare al Mondo con la più fonora, e stre-

pitofa voce della penna. Dunque per render ragione di quanto Noi siam pur hora per foggiungere nel corso dell'Opera, ci convien premettere, che nulla habbiamo maggiormente amato nella teffitura di quella Historia. che il non dilungarci dal prefisso racconto, ed esser più tosto riputati parchi nel Superfluo, che prolissi nel Giusto. Dell' Heresic diraffi tutto, mà degli Heretici fol tanto, quanto la loro Herefia comporterà discorrer di essi negli avvenimenti annessi a' loro erroni; altrimente ci converrebbe seguir le Nazioni Heretiche, e gl' Imperadori Heretici in tutte le loro imprese si dell'Oriente, come dell' Occidente, e comporre un' Historia non havuta nell' Intenzione, nè proposta nel Titolo. In ostre essendo Noi Historici di cofe vere, e non di controverse, non possiamo esser tacciati di trascuraggine, se nel riferirne i successi, non c'inoltriamo in que dibattimenti, che tengono agitati, e divisi in fazione gli Critici. Rapporteremo le contradizioni, mà senza stimolo di contradizione. Registreremo le diversità delle sentenze, mà con indifferenza di racconto. Esporremo le opinioni più sondate degli Antichi, e quelle più fottili de' Moderni, mà con tal fiftema di discorso, che ne' dogmi di Religione ci atterremo unicamente a' Cattolici, nelle materie dubiose abbraccieremo sempre il sentimento più probabile. e più ricevuto nella Chiesa Romana, la quale (b) Est Ecclesia fortis in Fide, ed è ( e ) Capo e Madre di tutte le Chiefe, e nel rimanente sempre ci dimostraremo costanti nella Fede de' nostri Maggiori, alieni dall'altrui offesa, & amatori del Vero, ch'èstata l'unica Infegna delle Opere, che sin'hora habbiamo publicate alle Stampe; poi-

3. Cypr. op. 1. Mem Zp. 45.

al Sole un vapor nero della Terra, che alla candidezza dell'Hiltorico la fola fospezione del Falso. In questa Historia poi, che per esser teffuta tutta di Herefie, non può non effer tutta ripiena di elecrabili racconti, fi è proceduto con tal avvedutezza nel riferirli, che nè le orecchia caste possano sdegnarne il suono, nè le plebee pervertirne il fenfo, effendoli fempre appoltatamente rapportati gl'indegni fatti e detri degli Heretici in lingua Latina, e con le medesime parole degli Autori, che li riferiscono, aggiungendosi ad ogni bestemmia Hereticale la contrapolta Verità Cattolica, acciò all'impressione del Falfo accorra prontamente la dilucidazione del Vero. Quindi per non violentar, chi legge, alla credenza di quanto si afferisce con la fola testimorianza dell'Autore, quasi ad ogni periodo dell'Historia si è impressa nel margine l'autorità de Santi Padri, di accreditati Dot-

che, ficcome, il più ricco fregio della Verità è l'esser nuda, così il più nobil pregio dell'Historia è l'esser Vera; nè minor luce toglie

Dottori. & Historici la maggior parte di essi con laboriosa diligenza rinvenuti da Noi ne' loro medefimi Originali, particolarmente quando l'importanza de loro Detti hà richieduta maggior certezza nell'afferzione, e maggior forza di confeguenze; onde il Lettore resti pienamente assicurato, che nè l'Autore habbia ingannato, ne sia egli stato ingannato dalla trascuraggine degli Assistenti, che è troppo pigri di mano, ò troppo veloci di occhio, bene spesso rendon reo chi scrive di non sognate sentenze. Non però siccome noi siamo facili à persuaderci della nostra accuratezza, così siam difficili à diffuaderci, che molte volte la Stampa, ch' è la Madre de Libri, fia di effila Noverca, che li produce al Publico con fecondità di parto, mà con vizio di parti: ne confessiamo il male, e tanto basti per iscusa: ela consessione degli errori troverassi stesa nel fine di ogni Tomo, acciò al fine habbia il Lettore giusto motivo di porger loro quella emendazione, ch' eglino non hebbero nella loro concezione. Nel fine parimente di ogni Tomo habbiamo inferito l'Indice di quelle Materie, che si contengono in quel Tomo, e nell'ultimo di tutti fi rinverranno Indici universali fedelissimi, e copiosissimi, acciò con essi. come con pronta rete, possa lo studioso Lettore facilmente insieme, e sortunaramente pescar nell'ampio mare di questa Historia ciò, che più gli aggrada, e condurfelo al lido del fuo intento.

Tali cose dunque premesse, maraviglia poi recar non deve, ch' effendo la Chiefa Cattolica coftata à Dio il fuo medefimo Sangue, pur habbia Dio permesso, che una tanta machina appena innalzata, fosse investita dal furor dell'Heresia, quasi sorpresa da tradimenti de' Disertori, e poco men che abbattuta dalle squadre dell' Inferno. Poiche di ciò ne apporta pronta ragione l'Apostolo S. Paolo con quel celebre detto, ( a) Opertet Harefes effe, con cui egli dimo- an al cointe. La stra l'humana malizia sempre disposta à contrastar col Cielo, verso il quale non può l'Huomo tener gli occhi così fissi, che con i piedi non tocchi sempre la Terra. E'notala Massima ( b ) di Sant' Ago- 6 5. 45 4. 100 stino, che siccome è necessario il suoco per lo spurgo dell'argento, dell'argento, e lo scollo delle immondizie per la pulitezza delle Città, così sono necessarie l'Heresie per l'esercizio de' Buoni, per la segregazione de' Mali, e per la nettezza del Christianesimo; anzi ciò che noto Plinio delle cloache di Roma, ( c ) Eas fuisse operum omnium chial peas. dicin maximum, suffossis montibus, atque Urbe pensili, subterque navigata, devesi con più ampia ammirazione riferire alla Onnipotenza divina che hà fostenuta immobile, e ferma alle scosse dell' Heresia la fua Chiefa, con quel gran miracolo, che forpassa ogni humana credenza, e rende tanto evidentemente credibile la Fede Cattolica, che quando ella fosse Macstra disettosa, ò Scuola d'inganni, ca, the quanto and tout and the potential of the potentia a te decepti simus; nam tantis signis confirmatus eft, quod, non nisi per te, fleri posses. Quindi il sopracitato Sant' Agostino attonito à si alto prodi-

gio, & anfiofo di rinvenir gl' Arcani fecreti della divina Volonta nella permissione de peccati, affermò, che l'Onnipotente Dio non haverebbe giammai acconfentito, che nelle Opere fue foffe a S. Aug. in Euch. alcun male, s' esso non fosse così potente, e buono, ( a ) se bene faceret etiam de malo. Il che certamente non può in altro foggetto meglio verificarfi, che nell'accrescimento continuo di nuove, e sempre nuove Heresie, alla cui sfrenata baldanza deve il Christianesimo l'augumento di tanti Martiri, il sussidio di tante Dottrine, lo stabilimento di tanti Dogmi, il propugnacolo di tante Religioni, e l'ornamento di tanti Tempii; onde da bocca Christiana potrebbe in un certo modo lecitamente dirsi ciò, che per adulazione scrisse quel celebre Poeta, che veggendo Cesare poggiato alla Signoria di Roma sopra cataste di Cittadini necisi, e sopra breccie di Patria diroccata, esclamò, come gradendo le passate sciagure al confronto del beneficio presente,

Lucano s, de bello " Pharfal.

6. 13.

Ma per pieno intendimento de' futuri racconti in questa Historia, di quegli Heretici folamente si farà menzione, i quali una volta per mezzo del Battesimo sono stati membri della Chiesa vifibile di Giesù Christo, e poi da essa eglino si sono ribellati, persuasi da errore d'intelletto temerariamente appreso, e pertinacemente sostenuto contro qualche Articolo, o Misterio della nostra Fede.

e S. Ang. de Serm. Onde l'Heretico diftinguesi dallo Scismatico, perche lo Schisma (e) eft sciffio Charitatis, l'Herefia scissura Fidei; e percio ( d ) Hareticus cour. oft, qui non fequitur Catholicam unitatem : Schifmaticus eft, qui non ample-Crefe ... 3. Hitur Catholicam pacem. In oltre diftinguesi l'Heresia dell'Apostalia.

(b) Scelera ista, nefasque Hac ratione placent.

e Turrecrem. is perche l'Herefia ( e ) est negatio alicujus, vel aliquarum Fidei veritatum, Supra Eccl. 149. e l'Apostalia est totius Fidei omnimoda abnegatio. Apostata su Porsirio, Huomo altrettanto celebre nella Dottrina Logica, quanto temerario contro l'Euangelica, l'Imperador Giuliano inimico impla-

Levien in Phi cabile del Christianesimo, e Luciano Samosateno, che di Chris stiano fattosi Atheo, per deriso chiamò S. Paolo (f) Galilaus recalvafter, naso Aquilino, qui in tertium usque Calum per aerem ingressus est, qua optima, & pulcherrima funt inde didicit, qui per aquam nos renovavit; per li cui esecrabili improperii egli merito di effet vivo lacerato da' Cani, e lasciato morto preda de' Lupi. Di essi, siccome de'Scismatici, si pretermette il racconto, e questa Historia si ristringe nella commemorazione folamente di quegli Hererici, che hanno pertinacemente contraderto à qualche Articolo, ò Misterio della Fede Cartolica, i quali vogliono più tosto impugnar la Verità, che cono-\$ 5. de de mit. scere; e come dice S. Agostino: (g) Malunt clausis oculis offendere in

Ecel. e. 16. montem, quam in eum ascendere; dichiarati perciò irragionevoli da S. h s. Bern. ep. 189. Bernardo, (b) Wibil magis contra rationem, quam velle rationem ratione transcendere; nibil magis contra fidem , quam credere nolle, quidquid non pof-18. Copr. in 18. de fis ratione attingere; deteltati come temerarii da S. Cipriano, (i) Hac eft

summa delisti nolle agnoscere quod ignorare non possis; abominati come em-

pii da San Girolamo, (a) Nullus est impius, quem Hareticus impietate 19. Hier. in Isaio. non vincat; e dall'Oracolo di Giesù Christo publicati per indemoniati, (b) Vos ex Patre Diabolo eftis. Con'il qual detto l'eterna Sapienza b a. L. fignifico, eni fosse il Padre di tutti gli Heretici, cioè il Demonio, che fu il primo à confondere quella beata Chiefa, che regna presencemente frà gli Angeli in eterna pace nel Cielo. Quindi portò Lucifero la guerra in Terra, ed egli che persirase colà l'indipendenza à Dio infinuò qui la disubbidienza à Dio nella prevaricazione di Eva, che ribellatafi à Dio su ella con Adamo sulminata, per così dire. di scommunica, ed ambedue privati della communicazione del Paradifo terrestre, figura, e prototipo della Chiesa di Christo. Da Padre prevaricato nella colpa (e) passo nel Figuiuolo l' Here. Vide S. Hin. in sia, e Caino doppo l' uccisione del Fratello su il primo Autore fra citamban. della Setta de' Disperati, negando la Misericordia di Dio, e disperando (d) del merito del futuro Messia, dicendo, Major est iniquitas mea, quam ne veniam merear: ecce ejicis me bodie à facie terra, & à facte tua abscondar: onde poi scrisse San Giuda Thaddeo (e) e Inda Epis Com. Va illis, quia in viam Cain abierune; e più d'ffusamente San Girolamo in occasione della moderna (f) Heresia de' Cainani, (g) spuli il Provis di Consurgit Camana baresis, atque olim emortua Vipera contritum caput le gs. Him 1916, \$1. Dat, que non ex parte, ut ante consueverat, sed totum Christi subruit facramentum. Dicit enim esse aliqua peccata, qua Christus non posse purgare Sanguine suo. Propagossi poi srà Giudei l'Heressa, che su so riera di quelle, che infuriarono per diecifette Secoli nel Christianesimo. I (b) Beelfegoriti, che adoravano la Statua di Priapo, con le loro lascivic prevennero li Nicolaiti, e gli Gnostici ; gli (4) Astaro- 1 Indic. 3. titi, ch' hebbero per (4) seguace l' istesso Salomone, prenunziarono l'infame Setta de' Carpocraziani; i (1) Molochiti, gli (1) meters t. Adoniti, ed altri, tutti macchiarono la loro Chiefa con le indegnità, e la nostra con l'esempio. Mà li più esecrabili forse surono i più riguardevoli frà essi, tanto pe 'l numero, quanto per la durazione, cioè i Sammaritani, Sadducei, e Farifei, che perseverarono sin'al tempo della venuta del Redentore, che poi estinti, o dispersi dall'armi vincitrici di Tito rinacquero sotto altro nome ad infettare la Chiefa di Giesù Christo, e'l Mondo: Alcuni d'effi (n) negarono l'Immortalità dell'Anima, altri (o) l'Efiften nof mig. L'a za delle Sostanze spirituali, altri afferirono (p) la trasmigrazione : 48, 31 dell'Anime, onde sospettarono, che sosse (q) passara nel Figliuolo P.S. Esini. in Padella Vergine quella di Elia, o di Gieremia, o del Battifta, me-q Merc. s. ritamente ripresi da San Giovanni, come (r) Progenies Viperarum , r Manh. dalla Sapienza humanata, come (f) Duces facis, Serpontes, genimina ( Lem 1). Viperarum, pleni rapina, & immundicia, & omni spurcitia, hypocrisi, o iniquitate, e da Giuseppe Hebreo macchiato (s) anch'esto del- san in apparato la medesima pece nella Setta de Farisci, come ( u ) Genus hominum a bi anistili. aftutum, & arrogans. Titoli tutti così ben'adattati ad ogni Heretico, con

che raro è quegli, à cui tutti unitamente non convengano. On-

Tomo I.

de la loro discendenza su cotanto infausta, e dolotosa al Christianesimo, e le loro dottrine così efecrabili, che nel leggeme l'Historia, e nel ponderante i successi: sono i stra sono che non
li ravvisi per veri figliaoli del Diavole, e per veri discepoli di quel
Maestro, che su dallo Spinito Santo chiamato (a) spiritus mendacii. Pet consonderne le s'audi, & abbatterne lemachine, in alzò
l' Unigenito dell' Altissimo sopra una inespugnabile Pietra la sua
Chiesa, nel cui frontissico egli scolpi quelle misteriose parole, che sono egualmente dissa, e presagio di gran vittorie, (b) Partainferi, sicò, come spiega S. Episanio, Harefer, & Haresimon,
non pravabbant adversis somo.

E perche il descrivere così gran cosè richiede in chi scrive un' immensi accuratezza, & una prosonda etudizione. (\*) nge prividens paupratem mem, con le parole di David supplico dibuon di Pol. 100.

10 pol. 100 pol. 100

4 1. Bec. 31,

b Marrh. 16.

1 P/d. 10h

s ismas limini. maggior capitate cogii occii attut, ette ce proprint, y Isamentam be be co pere tumo brevilimum, fed gravilimum flaties, occi min fir vetilimum, the verilimum non recufo. Onde segli è veto, comi eggi è veto, e ken 155 m. 111 m. 111 m. 11 detto del grand Annalita, (g) Haud faile efi invenire atiquem rerum Ecclefosticarum Tractatorum, qui quantumlibet titulo sumiticaties, atque Dottime refulleris, non its erroris aliculus argundus; s

Etitatis, atque Doltrime refusferis, non lit erroris aliculus arguentus in Noi, Huomo diffratro dalle indifentalosili cure dometichee, agiatos dall'eftranee, battuto fempre da nojofe contradizioni, e da importuni diafatri, e tanto fol vivo di corpo, quanto fol non mai absattuto di animo, forfe meglio che altri ufurpiamo à noftro vantaggio l' Evangelica (cuía, (b) Rego te, habe me excuptatum, fe al cuina volta la nofira Hiltoria nel correre (1) hoe mare maguam,

cuna volta la noîtra Historia nel correre (i) boc mare magnum, or fination manibus, ripieno di differenti mostri di Heresse, que mon mon est numerus animalia pulila cam magnit, o turterà impendatamente nel cicchi seggii della Chronologia, o si ababisferà vil mente nella neghitrofa calma di non sostenti periodi, o trasportata dalla fortuna del Ventri si renderà infesica nel premedicati racconti, o lungi dal presisso porto sobazata dall'onde anderà vagando più toslto, che navigando, senza magisfero di Vele, e di Timone. Dalle quali cose pienamente Noi persussi habiamo à bello studio publicato questo Tomo, quando ancor sotto il Torchio si persuscionano i rimamenti, acciò con Christiana prontezza si possano nel Secondo corregere gli errori trasscori nel Primo, e così successivamo in Secondo corregere gli errori trasscori nel Primo, e così successivamo del producto del primo per così successivamo del producto del primo, e così successivamo del primo per così successivamo del primo per così successivamo del producto del primo, e così successivamo del primo per così successivamo del primo per così successivamo del producto del primo per così successivamo del producto del primo per così successivamo del producto del p

te negli altri fin'al compimento dell' Opera, e quindi non tanto da Noi, quanto da tutti riportar fi possa il vanto di haver riposta nelle Librarie Cattoliche un'Historia non men descritta dall' Autore, che corretta da' Lettori, l'Uno, e gli Altri sempre Amatori del Vero. fempre Emulatori del Giusto, sempre Sostenitori della Religione Cattolica, e sempre veri Figli di quello Spirito, che (a) Diligit Mi- 2 Pfal. 12 sericordiam, & Indicium. Gradisca in tanto chi legge questa nostra non dispregevole fatica, e negli avvenimenti così copiosi in numero, e così eccellenti in qualità, che descriveremo, (b) Si quicquam à b Ever. lib. we. nobis vel omiffum negligentia, vel minus accurate expositum videatur, nemo nobis crimini det, illud secum cogitans, Nos Historiam dispersam, dissipatamque in unum collegisse, quò utilitari hominum, quorum gratia tantos. & tam graves labores suscepimus, inserviremus. Così Evagrio della sua Historia, e così Noi della nostra.

### PROTESTA DELL'AUTORE.



An Girolamo nulla volle definire forra la parola Hypoftasis controversa in quell'età, senza udirne prima l'Oracolo della Sede Romana, e perciò scris egli à Damaso (a) as. Hen la aff Obsecto ut mibi litteris tuis sive tacendarum, sive dicendarum, trium Hypostaseon detur auctoritas . Non timebo , tres Hypo-

flases dicere, si jubes . S. Agostimo sottopose alla correzione Pontisicia li suoi Scritti contro Pelagio, scrivendo al Pontefice Bonifacio, (b) Hac ad tuam potissimim divigo Sanctitatem non tam discenda, quam b S. dag. l. e. e. dau sini examinanda, & ubi forsitan aliquid displicuerit, emendanda constituo. Falee ad basis Origene questa Protesta prefisse ad alcune (ue Opere (c) Ego opto esse Ecclefiaflicus, & non ab Herefiarcha aliquo , sed Christi vocabulo nuncupari cong. in Co & habere nomen, quod benedicitur super terram, & cupio tam opere, quam fetta effe, & dici Christianus . Con li medesimi sentimenti di humile , e pronta foggezione l'Autore di questa Historia protesta di sottomettere ogni fento, o parola di esta alla Santa Sede, e Pontesice Roma-no, (d) Et emnes propositionum suarium rivulos uno Ecclesia Sole sicare. Lustina

I Avendo letto poi ordine del Reverendiffuno Padre Maeltro del Sagra I Palazzo Fri Padoino Bernardini del Prodicatori un Libro contienne l'Hiftoria del primi trè Secoli di tutte l'Herefie deferita da Domenico Remino, non hò ritrovato cofa alcuna contraria alla Santa Fede, Coltituzioni Apoltoliche, e buoni coftumi; anzi hò veduto, che narra le cofe con chiarezza, e l'appoggia à l'entimenti degli Autori più accreditati. Pet tanto lo giudico degno della Stampa per utilità comune. In fede &c.
Dal Comvento de' St. Appolici i 17, ci Marzo 1705.

F. Alessandro Burgos Theologo de' Min. Conventuali , e Lettore Publico dell'Historia Ecclesiastica in Perugia .

Siendofi da me letto colla dovuta attenzione per ordine del Reverendiffimo Padre Maestro del S. Palazzo il Primo Tomo intitolato: Historia di tutte l'Heresie, descritta da Domenico Bernino, dal primo sino d tutto il quinto Secolo, non mi è avvenuto incontrarmi in fentimento alcuno diffonante da' Dogmi della Santa Fede, e Costituzioni Apostoliche, ò pur conerario alla Pieca, e Disciplina de' Christiani costumi . Anzi all'incontro l'hò ammirata come un'Opera non folo dilettevole, e vaga per la fagra, e morale erudizione, e fedele Chronologia, che concandida eleganza di stile, e con ben ordinata teffitura contiene; mà altresì utile, è profittevole à ciafeuno, per la fana dottrina, e virtuofe gesta, che adduce con sommo decoro della Chiefa, e della Cartolica Fede. Onde à mio parere ella è la lode di fe medefima, e fi può indrizzare all'Autore il fentimento di Seneca : [a] Habes perba in potestate: non effert in te oratio nec longins quam destinasti, trabit ... Pressa sunt omnia, sunt, & rei aptata. Loqueris quantum vis, & plus significas, quam loqueris. Che perciò la giudico degna di goder la luce delle Stampe, e di doversi inoltre per la comune utilità proseguire.

Dal Convento della Minerva li 15. di Marzo 1705.

Frà Gregorio Maria Smeriglio dell'Ordine de' Predicatori Maestro in Sac. Teologia, e Consultore della Sacra Congregazione dell'Indice.

I Avendo di commissione del Reverendissimo Paste Paolino Bernardini I Maelto del Sacro Palazzo artennamente rivedua (1) Perpainticiolara; Hissoria di istate Historia, 7 mon Primo, descritta di istate Historia, 7 mon Primo, descritta del Domenico Bernino & c. coi nifiello, o che vincoli quantunque volontaria del Santo Matrimonio rendano non meno difficili le ferie applicazioni allo studio delle cose facre, di quello che facciano, benche per ragioni diverte ggi'litessi l'agami de Prigionieri, nella lettura di cella ho sperimentato uno stupore non dissimate a quello, dal quale di sopresso. Risdoro nel considerare, che Paolo l'Apoblodo ancora tra' ceppi promulgava Dogmi Evangelici (1) Massa me admiratione aglici Pauli Sortindo, per quan. & Tamis in sudiciama poscertare, continua-

6 8. Miler, 11

.....

vis munere fungebatur. Ela concepita meraviglia vie più mi si è accresciuta, per non haver trovato in tutta effa, cofa per minima che fi fia, la quale ripugni alla verità della Santa Fede, ed all'onestà de' costumi, essendo più tofto in ogni fua parte ugualmente indrizzata alla purità dell' una, ed al buon regolamento dell'altra, ed infieme arricchita di nobile fcielta di SS. Padri, Sacre Erudizioni, fincerità di racconti, e zelo della Cattolica Religione. Che però ficcome non temo di affermare, che in si eccellente intefettura di Erefie, dalla Santa Sede fempre abbattute, e disfatte fecondo la prometia di Christo [ a ] Porta Inferi, cioè ( giusta il fentimento de' Padri a Marth. 18. 19. del Quinto Ecumenico, Secondo Costantinopolitano Concilio:) Hareticorum [b] mortifera lingua non pravalebunt adversus cam, pienamente con-promit. confar corrano quelle condizione, che ne fuoi libri defiderava il Blefenfe [e] Qua-pauli tenus nibil ibi refideat, quod Lectorem offendat, quod inducat errorem, quod pir "per siefe. tutem non exerceat, quod non adificet fidem, quod vitam non instruat, quod vitam. non fapiat boneflatem . Così parmi di poter con ragione applicare all'Autore Religiofus Juvenis, Catholica pace frater, vigili ingenio, paratus eloquio, flagrans fludio, mile vas in Domo Dei effe desiderans. In fede di che &c.

Roma nel Collegio di S. Paolo alla Regola della Provincia di Sicilia; li 10. Marzo 1705.

Frà Bonaventura Sant' Elia da Palermo Maestroin Sac. Teologia . già Esaminatore, e nella Corte Romana Procuratore, bora Regente Generale del Terzo Ordine di S. Francesco , Consultore della Sacra Congregazione dell'Indice, e della Santa Universale Romana Inquifizione Qualificatore.

### NOIRIFORMATORI

dello Studio di Padova.

Oncedemo licenza, che si possi ristampare il Libro intitola-10, Hiftoria di tutte l'Herefie, deferitta da Domenico Bernino, giusto l'esemplare stampato in Roma l'anno 1705, osservando gl'ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle publiche Librarie di Venezia, e di Padova. Dat. 3. Decembre 1769.

( Francesco Loredan Kav. Proc. Rif. ( Alvise Pisani Kav. Rif.

Moftine Gadaldini See.

IN-

### INDICE DE CAPITOLI,

Che si contengono in questo Primo Tomo.

SECOLO PRIMO.

CAPITOLO L S. Pietro Apostolo di Betfaida, creato

Pontefice dal medefimo Giesti Chrifto! anno 34 di nostra falute.

Superioried di S. Pietro sopra tutto il Chri-

Riancsimo : Prima Confessione di Fede . Simon Mago, fue qualità, magie, bere-(ie , e dispute con effo . Tentativi di Cherinto per l'unione delle due Leggi Vecchia, e Nuova. Concilio di Gierusalemme fopra questo foggetto . Abolizione della Circoncifione . Altercazione tra S. Pietro e S. Paolo, calunniata dagli Heretici , difefa da' Cattolici . Herefie di Cherinto Autor de' Millenarii , e sua morte. Heresie di Nicolao, e Nicolaigi . Donne Diaconeffe , Presbitere , & Episcopesse . Loro qualità , e grado . Venuta, e permanenza di S. Pietro in Roma, impugnata dagli Heretici, & afferita da' Cattolici . Inganni , Herefie , e Magie di Simon Mago in Roma . Origi-ne della Tonfura Ecclesiaftica . Altercazione di S. Pietro con Simon Mago in Roma . Volo di Simon per l'aria : Suo precipizio, e morte.

CAPITOLOIL

Lino di Volterra, creato Pontefice nell'
anno 70.

Adenandro, e sue Heresse. Ebione, sue Heresse, e diverse Sette di Ebioniti. Libri del Pontesseo S. Lino. Sua attenzione, e gelo contro gli Heretici: Suo Decreto contra la vanità delle Donne calunniato dagli Heretici moderni, e venerato, e disfesoda Catossis. 27 CAPITOLO III.

Cleto Romano, creato Pontefice nell'anno 81.

Clemente Romano, creato Pontefice.

Scritti di S. Clemente Papa. Essenza, e palidità, delle Tradizioni, de Canoni detti degli Apostoli, e della Prattica entica della Messa nelle sue Orazioni, e Corimonie. 31

CAPITOLO 1

Anacleto Greco, creato Pontefice

Decreti di Anacleto, e Riformazione del Clero. Stabilimento, & ornamento del Sepolero di S. Pietro: Biafimato dagli Hereiti moderni. Helxao, e fue Herefie. 43

CAPITOLO IL

Evarifto Greco, creato Pontefice

Herefie, e. coftumi abominevali de Guofici, e di Carporvale lor Capo. Notivia di differenti somi, con cui in differenti eta furono chiamati il Corificini ... Adamii, e loro Iterefie. Operazioni, e Decreti di Evariflo. Titolo di Chiefa, e fina fignificazione. Corce, pertoe, e come ufata da primi Chrifitani nel Tempii, c Cafe, e nel fegno alla fronte. Diaconi Regionarii, e Cerdinali, Herefie im-

percettibili di Bafilide . Saturnino , e 46 fue Herefie .

#### CAPITOLO III.

Alessandro Romano, creato Pontefice 12. Novembre 121. Decreti, e Scritti del Pontefice S. Aleffandro. 57

#### CAPITOLO IV.

Sifto Romano, creato Pontefice 21. Settembre 132.

Decreti di Sifto, e Titoli de' Pontefici Romani impugnati dagli Heretici, e dife-· fi dai Cattolici . 58

#### CAPITOLO V. Telesforo Greco, creato Pontefice

5. Aprile 142. Heresie, Libri, e Spiritualità hipocrita di Valentino. Sacrificii Cattolici, perche celebrati à porte aperte, lumi accesi, e fuoni di Campane . Eufrate Autor dell' Herefia degli Ofiti . Cainani , e loro efecrabili herefie . Sethiani , e loro Herefie . Origine de Caratteri . Decreti di Telesforo impugnati dagli Heretici, e difesi

CAPITOLO VL Higinio Atheniese, creato Pontesice,

da Cattolici.

della dostrina.

13. Gennaro 154. Venuta d Roma di Valentino, e di Cerdone: Eleutherio di Nicopoli in Grecia, creato Herefia di questi: Ravvedimento di am-

CAPITOLO VII. Pio d'Aquileia, creato Pontefice 15.

Gennaro 158. Decreti di Pio circa la celebrazione della Pafqua, e la Reiterazione del Battesimo. Indicazione dell'opposizione, ch'hebbero questi due Decreti da molte Chiefe, è delle due poderofe Heresie de' Quartodecimani , & Anabatsifti .

CAPITOLO VIII Aniceto Siro, creato Pontefice as Luglio 167.

Infruttuosi trattati di S. Policarpo col Papa per la rivocazione del Decreto della Pasqua. Heresie di Marcione, e calunnia degli Heretici moderni in discredito di Roma. Heresie di Apelle, di Hermogene, di Seleucio, di Hermia, di Montano, e di Eschine. Morte di Montano , e delle sue Profetesse . Heresie di Proculo , e diverse Sette de Montanisti. Taziane, sua virtù , dottrina , e caduta nell. Herefia di Marcione . Acquarii , o Hydroparasti . Contrarietà dell' Herefie . Setta degli Encratici , e de' Dociti . Decreti di Aniceto. 71

CAPITOLO IX Sotero di Fondi, creato Pontefice

Maggio 175. Sollecitudine di Sotero , e suo provedimen-20 alle Chiefe invafe dall' Herefia. Liberalità de' Papi ne' bisogni del Chistianesimo per la conservazione della Fede. Decreti di Sotero contro gli Heretici. Bardefane, sua dotrina, fama, e caduta nell' Heresia di Valentino. Altri molti Seguaci di Valentino , tra quali Marco malignissimo Hipocrita, e famosissimo Mago.

CAPITOLO X.

Pontence 3. Maggio 179. be due, loro abjura, e condamazione Abjura, e ricadimento di Valentino, Cerdone, e Marcione, e loro morte. Decreti di Eleutherio contro i Montaniffi. Marcioniti , & Encratici . Degradazione di due Preti Blafto, Florino, e lora Herefie . 95

> CAPITOLO XL Vittore Africano, creato Pontefice 2. Giugno 194.

Principii di perversione in Tertulliano. Herefre di Theodoto Coriario, di Artemone di Theodoto Argentiere Capo de' b 4

bleishjolechian, de Mofojfi, e di Prasce, Missaurione di Vistore per l'osfervança del Decreto di Papa Pio circa la celebracione della Pajqua: Concilii à al estre to intimata: Riologica qui vivo profe. Rimostranze in contrario delle Chiefe dell'Asia. Teribide Scommunia fulminata da Pistore contro loro, e miracolos arminenti in compropazione del Decreto.

#### SECOLO TERZO. CAPITOLO I.

Zefirino Romano, creato Pontefice
8. Agosto 203.

Condanna , rappedimento ; ricaduta , e morte di Praxea. Conversione mirabile di Natalio . Simmachiani Heretici Marcioniti . Disputa celebre de Cattolici con-· tro li Montanisti. Decreti di Zesirino conero loro . Scommunica contro Proculo . E Tertulliano. Calunnia malignishima del Rhenano contro S. Zefirino . Vita , scritti, beresie, e morte di Tertulliano, e di Origene . Valefiani . e loro berefia . Origenifti femplici, e turpi. Discorso sopra la Validità, Antichità, Origine, Versioni, Idiomi di tutti li Libri della Sacra Scrittura, e della opposizione, che le fanno gli Heretici. 109

C A P I T O L O II.

Califto Romano, creato Pontefice
2. Settembre 221.

Decreti di Papa Califto. 144

CAPITOLO III. Urbano Romano, creato Pontefice 21. Settembre 226.

Propofizione Hereticale del Vescovo di Bosdra: Suo ravvedimento, & abjura. Calunnia degli Heretici moderni contro S. Urbano, rigettata da' Cattolici. 145

CAPITOLO IV.
Ponziano Romano, creato Pontefice
24 Giugno 233.

Miracolofa Confessione di Fede Cattolica Heresia de Montensi propagata in Spa-

detata dalla Madre di Dio. Calunnie degli Heretici contro S. Ponziano, e fua difesa. 146

CAPITOLO V.
Antero Greço, creato Pontefice
3. Decembre 237.

Fabiano Romano, creato Pontefice 16. Gennaro 238.

Creazione maravigiloja di S. Fabiano. Herefie nell'Arabia de Berillani, Episerte, Valafiani, & Helefeitii. Perfecuzione di Decio Imperadore. Ryamera de Chrifiumi caduti nell'Idolatria. Regore di S. Cipriano, biafmato da fuoi maleroli, e moderato dal Ciero di Roma. Scifina di Feliciffimo, Privato, e Novato. Origine dell'Hergia de Yovaziani. 1,48

#### CAPITOLO VL

Cornelio Romano, creato Pontefice nel mese di Aprile 254. Pratiche . e querele di Felicissimo . e di Novato contro S. Cornelio. Novaziano, e sue ree qualità. Promosso da Novato al Pontificato contro Cornelio. Sue Herelie . Differente coftume de vestimenti Laicali , Monacali , e Clericali . Operazioni del Pontefice contro lo Scifma , e l'Herefie di Novaziano. Canoni Penirenziali. Concistoro, e Suppliche dell' Antichità. Scritti di Novaziano, e di S.Cornelio . Calumie degli Heretici moderni. Heretici Acquarii. Forma dell' Elezione antica de Papi, e Vescoνi. - 155

CAPITOLO VII.
Lucio Romano, creato Pontefice
18. Ottobre 255.

Decreti di Lucio contro li Novazia-

C A P I T O L O VIII.
Stefano Romano, creato Pontefice
9. Aprile 257.
Hareful del Marcoli propertie in Spa

ena , e de Novaziani in Francia . Primi Autori dell' Herelia degli Anabattisti . Disordine malamente introdotto in alcune Chiefe di ribattezzare . Oftinazione di Firmiliano in continuarne il costume. Scommunica di Pirmiliano, e suoi adberenti. Querele de' Scommunicati, e loro unione con S. Cipriano contro il Pontefice S. Stefano: e scandalo che ne proviene . Difefa di S. Cipriano . Riconciliazione commune . Coftanza invincibile del Pontefice S. Stefano . Cerimonie de Battesimi antichi, e validità del Battesimo detto degli Apostoli.

CAPITOLO IX.

Sifto II. Atheniele, creato Pontefice 24. Agolto 260.

Decreto di Sifto contro gli Anabattifli. Battesimo de Montanisti dichiarato in-, valido. Herefia di Sabellio, e sua antica prima origine . Calumnie contro S. Gregorio Thaumaturgo . Setta degli Angelici, e degli Apoftolici. 179

CAPITOLO X. Dionifio di Calabria, creato Poutefi-

ce 12. Settembre 261. Calminie contro S. Dionifio Aleffandri-Pontefice S. Dionisio numeros, e poderosi sopra il Misterio della Santissima Trività. Paolo Samosateno, e sua Herefia . Concilis à tal effetto intimati , e sua condanna.

CAPITOLO XL Felice Romano, creato Pontefice 31. Decembre 272.

Trionfo di Aureliano. Prigionia di Zenobia, e conversione d'essa. Dottrina, s feritti di S. Felice Pontefice. 190

CAPITOLO XII. Entychiano Toscano, creato Pontesice 4. Giugno 172

Vita, Herefie, e monte di Manete Capo della Senta de Maniches . Decrett, e Scritti di Entychiano contro ell Horetici . Origine di benedir nella Pafqua sopra gli Altari Carni , Pesci , Vova, e Frutti. 192

CAPITOLO XIIL Cajo della Dalmazia, creato Pontefice 16. Decembre 287.

Infolenze de' Manichei , e bando Imperiale contro di essi . Hierace, e sue Herefie , e graziofo successo tra un' Hieracita, & un Cattolico.

CAPITOLO XIV. 168 Marcellino Romano, creato Pontefice 2. Maggio 296.

Persecuzione di Diocleziano, e suoi Editti contro le persone , le Chiese , & i Libri de Christiani. Origine dell Heresia de Donatisti. Caduta del Ponsefice Marcellino, e sua difesa. Morte. di Diocleziano, e Massimiano.

SECOLO QUARTO:

CAPITOLO L

Marcello Romano, creato Pontefice 21. Novembre 304. no. Condanna di Sabellio. Scritti del Pefcovi Traditori, loro Sinodo in Circas e rifoluzione, e Scifma de Donatisti. 211

> CAPITOLO IL 182 Eufebio Greco, creato Pontefice 5. Febraro 309.

Arrio, sue dostrine, e qualità: e predizioni varie dell' Herefia Arriana. 213

CAPITOLO HL Melchiade Romano, creato Pontefice

Ricorfo de Donatisti all' Imperadore à Cancilio di Roma sopra questo soggetto. Condanna di Donato, e de Donatifti . Caritatevole progetto del Papa per quietarli . Loro contumacia , s movo ricorfo d Cefare. Decreti di S. Melchiade contro li Manichei. 215

CAPITOLOIV.
Silvestro Romano, creato Pontefice
Primo Febrato 214

Nuori ricorfi, tumulti, Herefle, e conduma de Douatifi. Herefle di Arrio. Concilio di Nicae: fue Corfo, Rifolazioni, Casoni, e Decifioni conre gli Arriani, Quartodecimani, e Novaziani. Principio della Perfenzione degli Arriani contro S. Abnasilo. Conciliabolo di Tiro, e conduma ingintifima di used Santo.

Marco Romano, creato Pontefice

Nuove accuse contro S. Athanasio; e suo estito in Treveri. Baldanza dell'Heresultana. Spergiuro di Arrio, e sua obbrobriosa morte. Simbolo Niceno imposto a recitarsi da Sacerdosi; mella Messa.

#### CAPITOLO VL

Giulio Romano, creato Pontefice

26. Ottobre 336. Malattia , Testamento , Morte , ed Elogio dell' Imperador Costantino. Successione de' suoi tre Figliuoli all'Imperio. Inclinazione di Costanzo à savor degli Arriani . Qualità di Papa Ginlio . Nuova condanna di Arrio, e nuovo esame della causa di S. Athanasio . Concilii à tal'effetto intimati. Venuta del Santo à Roms, sue Simbole, e fcritti . Progressi degli Arriani in Oriente . Conciliabolo di Antiochia . Coftanza impareggiabile di Papa Giulio . Nuovi attentati di Enfebio di Nicomedia , e crudeltà immense di Gregorio di Cappadocia intruso Vescovo di Aleffandria. Morte delli due Eufebii Nicomedienfe, e Cefarienfe. Pie-Ed, Ufficii, e Zelo di Papa Giulio . Concilio di Sardica, fuo corfo, e rifoluzioni. Sentiavieni, e loro Herefia; Fotino, e fue Herefie. Andro, e fue Herefie. Antropomorfii, e loro fue refie. Violenze, facchezgiamenti, e timulti de Donatifi, vinti, e caftigati da Cefare. 242

CAPITOLO VII. Liberio Romano, creato Pontefice 8. Maggio 352.

Baldanza dell'Herefia fotto questo Pontificato. Dichiarazione di Costanzo à favore dell' Arrianesimo. Zelo , è coftanza di Liberio . Concilio d' Arles , o suo infausto corso. Concilio di Milano: Zelo , e scritti di Lucifero l'escovo di Cagliari . Corso del mentovato Concilio di Milano. Condanna di S. Athanasio. Esilio di Papa Liberio e dell' Olio . Felice II. Antipapa, e fue qualità . Venuta di Coftanzo à Roma , e fatti , e detti delle Dame , e Popolo Romano . Conciliabolo di Sirmio . Heresie , e condanna di Fotino . Trè celebri Confessioni di Fede di quel Concilio . Caduta del grand Osio, e di Liberio: e difesa di quefto: Martirio di S. Felice II. Papa . Conversione di Liberio , Aezio , e sue Herelie. Indicazione di molte, e diverse Heresie di quel tempo. Applicazione indefessa, ma impropria di Costanzo negli affari della Religione. Concilio di Rimini, e suo corso. Persecuzione degli Arriani contro i Cattolici. Conciliabolo di Seleucia. di Costantinopoli, e di Lampsaco. Macedonio, é sue Heresie, e crudeltà. Eudoxio, & Eunomio, e loro esecrande Heresie. Morte di Costanzo Imperadore. Successione di Ginliano Apostata, & indulgenza di Religione fotto quel Principe. Scifma di Lucifero, e Setta de Luciferiani. Persecuzione contro S. Athanasio . Ritorno de' Donatisti in Africa, e loro immense crudeltà. Morte dell'Imperador Giuliano! Successione , e morte di Gioviniano . Successione all' Imperio di Valente .

Suo battesimo , e giuramento . Morte , & elogio del Pontesice S. Liberio . 259

#### CAPITOLO VIIL

Damaso Spagnuolo, creato Pontefice 15. Settembre 267. Querele degli Heretici contro il Pontificato Romano, e sua difesa. Operazio-( ni di Damaso contro gli Arriani . Perfecuzione dell' Imperador Valente contro i Cattolici . Coftanza maravigliofa, & egregii fatti, e detti di molti Santi Martiri, e Confessori. Calunnie opposte à S. Basilio, e sua difesa. e morte . Condanna de' Millenarii , Collyridiani, & Andicomarianiti nel Concilio Romano . Fuga di S. Athanasio, e morte . Sussidii mandati dal Papa alla Chiefa d' Aleffandria. Morte spaventosa di Valente. Manichei in Roma, e Bandi Imperiali contro effi, e contra altri Heretici . Successione all' Imperio di Theodofio il Grande . - S. Gregorio Nazianzeno Vescovo di Costantinopoli . Concilio Costantinopolitano Generale secondo , suoi decreti , e corfo . Concilio Romano . S. Girolamo, sue qualità, studii, cariche, e libri, che compose in Roma. Helvidio e fue Herefie. Gioviniano, e fue He-- resie. Approvazione Pontificia del Se-. condo Concilio Generale . Decreto fopra la recitazione del Gloria Patri nel fin d'ogni Salmo. Sinodi d' Aquileja contro gli Arriani. S. Ambrogio,

# ni. Prifeilliano, e fue Herefie - 294 . CAPITOLO IX.

e sue virtu, e zelo contro gli Arria-

Siricio Romano, creato Pontefice 12. Gennaro 385.
Morte di Trifcilliano. Decreti di Siricio, e Bandi di Theodofio contro i Manishei o Conversioni, e Scristi di S. Agofino. Libri condanna, e morre di Gioviniano, e di Benofi. Neu-

ve Sette, e timulti de Donatifii. 3 Provijione Positificia spira si ora affari . Succeffi della imperadrice Giullina a feroro degli Arriani, e di S. Ambrogio contro di effi. Spedizione. e Vittoria miracologi di Tredologia contro Massimo. Nuovi Bandi contra gli Heretici. Hereja degli Origenisti, e loro progressi. Morte di Siricio, e la diese.

#### CAPITOLO X

ii saui Mariiri, e confifori. Calur- Analasio Romano, creato Pontesico nic opposte à S. Basilio e, fue ais signi. 12. Marca 368.

Apolinare - sue Herosie, condanna, condanna desti Origensis. Scritti, siste e morte condanna de Millenarii ; son, condanna e morte di Russillenarii ; son, condanna e morte di Russillenarii ; son, condanna e morte di Russillenarii ; son condistina i ori pratico Analasio Concilio Romano. Fuga di S. Athe- : contro i Manischi, ei Donanii i con sono i Russillenarii ; sono i successi succe

#### SECOLO QUINTO. CAPITOLO L

Innocenzo d' Albano, creato Pontefice 18. Maggio 402.

Ostinazione, incendii, rapine, e crudeltà de' Donatifti in Africa . Bandi Imperiali, e Collazione d'essi co' Cattolici. Arriani in Costantinopoli. Zelo di S. Gio. Chrifoftomo, e breve zagguaglio delle fue persecuzioni . Herefie di Vigilanzio . Gothi Arriani invadono l'Imperio d' Oriente. Traboccano in Occidente. Presa, e sacco di Roma, e morte di Alarico loro Rè. Manichei in Italia, e in Africa. Bandi Pontificii , & Imperiali contro i Montanifti , e Movaziani . Origenifti in Spagna. Sentimento di S. Agoftà no, e di S. Girolamo fopra l'Origine delle Anime razionali degli huomini. Millenarii convinti da S. Girolamo. Pelagio , sue Heresie , e condanne in diversi Concilii. Scritti de' Santi Girelame, & Agoftino contro Pelagio. 

Zofimo Greco, creato Pontefice li

19. Agosto 417.
Prudentissima condotta di Papa Zosimo
nella discussione della causa di Pelagio. Concistoro di tal essetto intimato,
e nuova condanna de' Pelagiani. 416

CAPITOLO III.
Bonifazio Romano, creato Pontefice 28. Decembre 419.

Bandi Imperiali contro l'Pelegiani. Giulian Pelagiano, fue qualità, arrogan-24, O Hreffe. Libri di S. Agolino contro lui. Fatiche, e zelo di quefie Santo contro i Mantichi, O Arriani, e contro l'accoracy l'itore fopra d'origine dell'Acuma . Nuovi Bandi Imperiali contro fil Heretici. Morte di S. Girolamo; ligolicititi, O elogio. 431

CAPITOLO IV.
Celestino Romano, creato Pontefice
3. Novembre 423.

Ritro di S. Ayofino, e fuoi nuvvi feriti contro i Pedagiani. Herefua de Pradeflinaziani, e differenti opinioni cinca di effa. Setta, V. Herefue de Semipleagiani: condamate da Celsfino, e da parecchi condicili. Pandali Arviani in Spagna: loro feorimento fiavento fineli. Africa Morre, detti, e ibiri di S. Agofino. Herefue il Thodove Mepfinellemo. Caduta del celebre Theodoretto, e di Lepvio. Nefferio, e fia Herefue, condamata in Roma, e poi in Effo. Terro Concilio generale in Effo, e fine cafo, e vijolazioni. E morra condamata del relegiani. 477

CAPITOLO V. Sifto III. Romano, creato Pontefice

li 17. Aprile 432.
Confermazione Appleica del Concilio
Escino. Riconcliazione del Patriarca
Antiocheno con S. Cirillo. Ornamenti, e donatri di Sisso à S. Abaria.
Maggiore, & à S. Pietro. Bando Imperiale contro Nessorio. Divulgazione

de Stritti del Mophielmo. Utimarsie legazione di Nisforio e, le pla faventevole morte. Simulata peuticuza di ciullan Pedaziono. Cenfina de Libri di Gio. Ceffinoo. Pincenzo Lyvineufe, e fuoi fertiti. Scritti Hereticali attribuiti Idlamente à Sifo III. Terfeugione degli Arriani in Africa. Martirio di quattro Cavalieri Spagnoofi, e Sacco di Corthagine. 469

CAPITOLO VI. Leone Magno, Romano, creato Pontefice 10. Maggio 440.

Continuazione della persecuzione Arriana in Africa. Schiavità , e coftanza della Nobile Maria . Martirio di S. Giulia . Imperturbabilità , e miserie dell' insigne Celestiano . Manichei in Roma : Jeoperti e perseguitati da S. Leone . Discorso sopra l'uso antico del Calice nella Communione de Laici . Provedimento di S. Leone contro i Pelagiani in Napoli; e contro i Priscillianisti in Spagna . Entyche , fue qualità , & Herefie . Sinodo predatorio, overo Affaffinio Efefino. Lettera di S. Leone de Incarnatione Verbi . Morte dell' Imperador Theodofio Juniore . Successione di Marciano all' Imperio. Sue ottime qualità, Concilio Generale Terzo di Chalcedonia contro Eutyche. Sue Decisioni, e corso, Conversione dell' Imperadrice Eudocia . Morte di Marciano . Successione di Leone all' Imperio. Turbolenze di Alefsandria. Attentati sacrileghi dell' Eluro . Uccisione di S. Proterio . Propedimenti del Papa . Gennadio Vescovo di Costantinopoli, e sue virtà. Deposizione, e relegazione dell' Eluro . Ampiezza dell' Autorità Pontificia . Attila Condoctier de' Popoli Arriani. suo scorrimento nella Francia. Miracoli quivi succeduti . Nuova scorreria in Italia, e miracolofa ritirata à persuasione di S. Leone; e morte: Sacco date à Roma da Vandali sotto il loro Re Genserico . Ricchezze che ne a[portarono. Zelo, coftanza, e prove-1. dimenti di S. Leone . Rinovazione della persecuzione Arriana contro i Cattolici in Africa . Santità di S. Deogratias. Fatti, e detti beroici di parecchi Cattolici quivi martirizzati. Morte, & Elogio di San Leone. 480

CAPITOLO VII. Hilaro di Sardegna, creato Pontefice

12. Novembre 461. Ordinazioni, e decreti di Hilaro contro gli Heretici. Arriani, e Macedoniani in Roma, e opposizione che sa loro il Pontefice . 553

CAPITOLO VIII. Simplicio di Tivoli, creato Pontefice 20. Settembre 467.

Morte di Ricimero . Decadenza dell'Imperio Romano . Odoacre Arriano Rè dei Romani . Dilatazione dell' Arrianesimo in Roma . Stato miserabile del Christianesimo . Pretensione di superioritàne Vescovi di Costantinopoli. Morte di Leone Imperadore Cattolico, & assunzione all'. Imperio dell'empio Zenone. Pietro Gnafeo Fullone, fue Herefie , e coftumi . Timotheo Eluro , fua arroganza , fasto , e morte . Tragici avvenimenti di Zenone . Basilisco . e sua Costituzione à savor degli Eutychiani. Ritrattata per opera del Pontefice . Morte miserabile di Basilisco . Enotico di Zenone, e sua publicazione.

CAPITOLO 1X. Felice III. Romano, creato Pontefice Miracolosi avvenimenti in confermazione 8. Marzo 483.

Pietro Mogo, e sue perfide qualità. Setta degli Acefali . Proppedimenti del Papa sopra le Chiese Orientali . Origine del Sacro Trifagio . Herefia del Gnafee : Xenaja , e sue Hereste . Scommunica, e morte di Acacio. Curiofa successione di Flavita al Vescovado di Costantinopoli . Morte del Mogo , e dell' Imperador Zenone. Morte di Henserico. Successione di Hunerico, e nuova persecuzione in Africa degli Arriani contro i Cattolici . Suo corso, e prodigiosi avvenimenti. Morte di Hunnerito , e proppedimenti del Papa fopra le Chiese dell' Africa . Varie classi di Penitenti , e differenti penitenze ufate dall' Antichità nella Chiefa. Semipelagiani, loro progressi, e nuove esposizioni della loro Heresia. Condannata da Papa Felice , e da' Vescovi del Christianesimo . 56E

CAPITOLO X.

Gelasio Africano, creato Pontesice 2. Marzo 492.

Dottrina, e Virtà di Gelafio. Sue operazioni contro i Pelagiani nella Marca di Ancona , e contro i Manichei in Roma. Theodorico Arriano Re di Roma . Qualità di Anastasio Imperadore . Setta degli Hesitanti . Provedimento del Papa per le Chiese di Oriente. Concilio Romano fotto Gelasio, e Canone ivi ritrovato de Libri Sacri, e degli Apocrifi . Libro ripieno di Pelagianismi attribuito falsamente al Pontefice S. Gelafio . <88

#### CAPITOLO XL

Anastasio II. Romano, creato Pontofice 18. Novembre 492.

della Fede Nicena . Differenti forme di Battesimo usate dagli Arriani . Proppedimenti del Pontefice Anastasia, contro l' Herefie d' Griente. Calumnie. e difesa del Papa Anastasio.

### INDICE DE PONTEFICI

#### Secondo l'ordine de' tempi.

| •           | 0 5.   | . Orac - Oracine |      | 7             |     |
|-------------|--------|------------------|------|---------------|-----|
| S. Pietro,  | pag. 3 | Ponziano.        |      | Liberio.      | 159 |
| Lino.       | 27     | Antero.          | 148  | Felice IL     | 274 |
| Cleto.      | 31     | Fabiano.         | 148  | Damafo.       | 294 |
| Clemente.   | 31     | Cornelio.        | 155  | Siricio.      | 328 |
| Anacleto.   | 43     | Lucio.           | 167  | Anastasio.    | 348 |
| Evaristo.   | 46     | Stefano.         | 168  | Innocenzo.    | 355 |
| Aleffandro. | 57     | Sifto II.        | 179  | Zofimo.       | 416 |
| Sifto.      | 18     | Dionifio.        | 182  | Bonifazio.    | 428 |
| Telesforo.  | 60     | Felice.          |      | Celestino.    | 427 |
| Higinio .   | 67     | Entychiano.      |      | Sifto III.    | 469 |
| Pio.        | 69     | Cajo.            | 202  | Leone Magno.  | 480 |
| Aniceto.    | 71     | Marcellino.      | 205  | Hilaro.       | 553 |
| Sotero -    | 89     | Marcello.        | 21 I | Simplicio.    | 555 |
| Eleutherio. | 95     | Eufebio.         | 212  | Felice III.   | 561 |
| Vittore.    | 97     | Melchiade.       | 215  | Gelasio.      | 588 |
| Zefirino.   | 109    | Silvestro.       | 218  | Anastasio II. | 594 |
| Califto.    | 144    | Marco.           | 237  |               |     |
| Urbano.     | 145    | Giulio.          | 242  |               |     |

### INDICE DE' PONTEFICI

#### Secondo l'ordine Alfabetico.

|               |        |              | ,   |            |     |
|---------------|--------|--------------|-----|------------|-----|
| A Leffandro.  | pag-57 | Entychiano.  |     | S. Pietto. | 3   |
| Anacleto.     | 43     | Fabiano.     | 148 | Pio.       | 69  |
| Anastasio L   | 348    | Felice I.    | 190 | Ponziano.  | 146 |
| Anastasio II. | 594    | Felice II.   | 274 | Silvestro. | 218 |
| Aniceto.      | 71     | Felice III.  | 561 | Simplicio. | 555 |
| Antero.       | 1.48   | Gelaffo.     | <88 | Siricio -  | 328 |
| Bonifazio.    | 421    | Giulio.      | 243 | Sifto L    | 58  |
| Cajo.         | 202    | Hilaro.      | 553 | Sifto IL   | 179 |
| Califto.      | 144    | Higinto.     | 67  | Sifto IIL  | 469 |
| Celeftino.    | 427    | Innocenzo.   | 255 | Sotero.    | 89  |
| Clemente.     | 31     | Leone Magno. | 480 | Stefano -  | 168 |
| Cleto.        | 31     | Liberio.     | 250 | Telesforo. | 60  |
| Cornelio.     | 155    | Lino.        | 77  | Vittore.   | 97  |
| Damafo.       | 294    | Lucio.       | 167 | T Irbano - | 145 |
| Dionifio.     | 182    | Marcellino.  | 205 | Zefirino.  | 109 |
| Eleutherio.   | 95     | Marcello.    | 211 | Zofimo.    | 416 |
| Evarifto.     | 46     |              | 237 |            |     |
| E.C.L.        |        | Matabiada    | -37 | 1          |     |

IN-

### INDICE

Di quegli Heretici, de' quali si sa menzione in questo Primo Tomo, annotati secondo l'ordine de' tempi.

| C Imon Mago.           | pag.6      | Tertulliano.      |       | 142 |
|------------------------|------------|-------------------|-------|-----|
| O Cherinto.            | 12         | Origene.          |       | 116 |
| Theobute.              | 12         | Valefiani.        |       | 118 |
| Millenarii .           | 19         | Helcefeiti .      | *     | 149 |
| Nicolao.               | 21         | Montenfi.         |       | 153 |
| Menandro.              | 27         | Novaziano.        |       | 156 |
| Ebione.                | . 27       | Anabattisti .     |       | 169 |
| Helxao.                | . 44       | Sabellio.         | * 7.1 | 179 |
| Carpocrate.            | 46         | Angelici .        |       | 18t |
| Gnoftici .             | . 48       | Apoftolici .      |       | 18£ |
| Epicurei .             | 48<br>48   | Paolo Samofateno. |       | 182 |
| Adamiti .              | 51         | Manete.           |       | 192 |
| Basilide .             | 53         | Manichei.         | *     | 202 |
| Isidoro.               | 54         | Hierace.          |       | 203 |
| Saturnino.             | . 27       | Donatifti .       |       | 211 |
| Valenting.             | . 55       | Arrio             |       | 213 |
| Ofiti.                 | 63         | Fotino -          |       | 253 |
| Cainani.               | 63         | Andeo.            |       | 254 |
| Sethiani.              | 64         | Aezio-            |       | 275 |
| Cerdone.               | 67         | Eutacto .         |       | 278 |
| Marcione.              |            | Eunomio.          |       | 288 |
| Apelle.                | 72         | Macedonio.        |       | 285 |
| Hermogene.             | 77         | Luciferiani.      |       | 205 |
| Montano.               | . 70       | Apollinare.       |       | 289 |
|                        | . 79<br>84 | Antidico-Mariani. |       | 303 |
| Taziano.<br>Encratici. | . 84       | Helvidio.         |       | 318 |
| Dociti.                | 87         | Gioviniano.       |       | 318 |
|                        | 87         |                   |       | 318 |
| Bardefane.             | 91         | Helpidio -        |       | 324 |
| Marco.                 | 92         | Prifcilliano .    | 4.5   | 324 |
| Blafto.                | 96         | Origenisti.       |       | 339 |
| Florino.               | 96         | Vigilanzio.       |       | 374 |
| Theodoto Coriario.     | - 97       | Telagio.          |       | 390 |
| Artemone.              | - 98       | Predestinaziani.  |       | 428 |
| Theodoto Argentiere.   | 98         | Mopfuestenio .    |       | 442 |
| Melchisedechiani.      | . 99       | Neftorio .        |       | 444 |
| Mofeifti .             | . 99       | Eutyche.          |       | 504 |
| Praxea.                | - 100      | Kenaja.           | ٠.    | 565 |
| Quartodecimani.        | 100        | Semipelagiani.    |       | 583 |
| Simmachiani.           | 110        | l i               |       |     |

### INDICE

Di quegli Heretici, de' quali fi fà menzione in questo Primo Tomo, annotati secondo l'ordine Alfabetico.

| A Damiti's       | pag. 51        | Manete.              | 192      |
|------------------|----------------|----------------------|----------|
| Aczio.           | 275            | Manichei .           | <br>202  |
| Anabattifti .    | 169            | Marcione.            | 72       |
| Angelici .       | 181            | Marco.               | 92       |
| Antico-Mariani . | 305            | Melchisedechiani .   | 99       |
| Apelle.          | 77             | Moscifti .           | 99       |
| Apollinare.      | 303            | Menandro.            | 27       |
| Apostolici.      |                | Millenarii .         | 19       |
| Arrio.           | 313            | Montano .            | 79       |
| Artemone .       | 98             | Montensi.            | 153      |
| Audeo.           | 254            | Mopfuestenio .       | 442      |
| Bardefane:       | 91             | Nestorio.            | 444      |
| Bafilide .       | 53             | Nicolao .            | 21       |
| Blafto.          | 96<br>46<br>63 | Novaziano.           | 156      |
| Carpocrate.      | 46             | Ofiti.               | 63       |
| Cainani.         | 63             | Origene .            | 116      |
| Cerdone.         | 67             | Origenisti .         | 339      |
| Cherinto.        | 12             | Paolo Samofateno.    | 183      |
| Dociti.          | 87             | Telagio.             | 390      |
| Donatifti .      | 211            | Praxea.              | 100      |
| Ebione .         | 27             | Predestinaziani .    | 428      |
| Encratici.       | 87             | Priscilliano.        | 324      |
| Epicurei .       | 48<br>288      | Quartodecimani.      | 100      |
| Eunomio .        | 288            | Sabellio .           | 179      |
| Eutatto.         | 278            | Saturnino.           | 55       |
| Eutyche.         | 504            | Semipelagiani.       | 583      |
| Florino.         | 96             | Sethiani .           | 64       |
| Fotino .         | 253            | Simmachiani.         | 110      |
| Gioviniano.      | 253<br>318     | Simon Mago.          | 6        |
| Gnoftici .       | 48             | Taziano.             | 84       |
| Helcefeiti .     | 149            | Tertulliano.         | 113      |
| Helpidio.        | 324            | Theobute .           | 13       |
| Helvidio.        | 318            | Theodoto Coriario.   | 97<br>98 |
| Heixao.          | 44             | Theodoto Argentiere. | 98       |
| Hermogene .      | 78             | Valentino.           | 60       |
| Hierace.         | 203            | Valefiani.           | 118      |
| Hidoro .         | 54             | Vigilanzio.          | 374      |
| Luciferiani .    | 289            | Xenaja.              | 565      |
| Macedonio .      | 285            | 7                    |          |

# PRIMO SECOLO

CONTIENE

### LI PONTIFICATI

DI

S. Pietro, Lino, Cleto, e Clemente,

E

LHERESIE

) [

Simon Mago, Cherinto, Millenarii, Nicolao, Menandro, & Ebione.



Ecclesia Sancia, Ecclesia Una, Ecclesia Catholica contra omnes Hareses pugnans, oppugnari potest, expugnari non potest. Hareses
omnes de illa prodierunt, tamquam sarmenta inutilia de vite pracisa. Insa
autem manet in radice sua, in
charitate sua, & porta
Inferi non vincent

S. Aug. lib. r. de Symb. ad Catech.



### P R 1 M O. SECOLO

## CAPITOLO L

S. Pietro Apostolo di Betsaida creato Pontefice dal medefimo Giesu' Christo l'anno 34. di nostra falute.

Superiorità di S. Pietro sopra tutto il Christianesimo : Prima Confessione di Fede: Simon Mago, sue qualità, magie . heresie, e dispute con esso: Tentativi di Cherinto per l'unione delle due Leggi, Vecchia e Nuova: Concilio di Gierusalemme sopra questo soggetto: Abolizione della Circoncisione: Altercazione trà S. Pietro, e S. Paolo, calunniata dagli Heretici, e difesa da' Cattolici: Heresie di Cherinto Autor de' Millenarii, e sua Morte: Hereste di Nicolao, e Nicolaiti: Donne Diaconesse, Presbytere, & Episcopesse: Loro qualità, e grado: Venuta, e permanenza di S. Pietro in Roma, impugnata dagli Herotici, 🔗 asserit**a** da' Cattolici : Inganni , Herefie , e Magie di Simon Mago in Roma: Origine della Tonsura Ecclesiastica: Altercazione di S. Pietro con Simon Mago in Roma: Volo di Simone per l'aria : Suo precipizio, emorte.



IESU' Christo Figlio di Dio, che su, ed è il primo, e solo Pontefice della Chiesa Cattolica, chiamato da S. Pietro [ a ] Pastore e Vescovo dell'Anime, e 21. Par. 2. da S. Paolo [ b ] Pontifex factus in exernum, dovendo b. 44 Heir. 3. 6. 4. far partenza dal Mondo, a guifa di buon Principe, deputo fuo Vicario in Terra, accio foltenesse il po-fo, e I nome del Pontificato. Ma siccome nella Pietro al Pontifi-cato.

creazione del Mondo non formò Dio più Huomi- cs. la cunfisca m, ma un solo Huomo come Padre di tutti gli Huomini; [ c ] così 34 in apif. 1. ad Giesù Christo all'ammistrazione principale della sia Chiefa non ale dvide Sept. de sume più Apostoli, mà un solo Apostolo, come solo [d] Monarca si, tres ille, e. p. della Gierarchia Ecclesiastica, nella superiorità del Posto, e nell'inde-renal apparente pendenza del comando. A tal fine dilliutamente espresse tutti il Privi egii, ch'eglicommunicò indifferentemente agli Apoltoli, circa la celebrazione del Sacrifico [e] Hae facte in means commemorationen; circa la
la predicazione [f] Emnes docte omnes genes; circa la remillione de lach. 31. pecca-

Secolo I. S. PIETRO. peccati. [a] Quacumque aligaveritis, erunt ligata, e circa la pienezza;

a Matth. 18. b lean. 10.

e Matth. 16.

d Bid. e Luc. 11. 6 Bid. E fe. 31.

h Bidem. i S. Bern, lib.z. de e enfid.

Herefie di que' tempi .

k Inda epift. Aft. hilip. 3. Luc. 1. 6 alshi .

1 .48. 11. m S.Io. Chryf.hom. Zelo, & opera-Pontefice.

Simbola Apoftolice, e fua anticl ta, e valore.

A Eralimui in praf. Variable in Mart.

o Raff. in praf. in Symb. Apoft.

dello Spirito Santo [ b ] Accipite Spiritum Santium , rifervando con la medesima distinzione quei, che conferi à S. Pietro solamente, che su da esso prescelto, come Capo degli Apostoli al reggimento della Chiesa, cioè la fuprema autorità nel Christianesimo [ e ] Ego dico tibi , Tu es Petrus , & super hanc Petram adificabo Ecclesiam meam, la disposizione de' Sacri Tesori d | Tibi dabo Claves Regni Calorum, l'infallibilità nelle Decisioni della Fede e] Rogavi prote, Petre, ut non deficiat fides tua, la promulgazione de' Dogmi [ ] Confirma fratres tuos, e l'obligo reiterato d'invigilare, e pascere tutti li Vescovi della Christianita [g] Pasce Oves meas, e tutti li figli spirituali de' Vescovi, che sono il Popolo Christiano [b] Pasce Agnos meos . [i] Non modd Ovium , inquit Christus , loggunge S. Bernardo , sed & Pastorum Tu unus omnium es Pastor. Unde id probem quaris? ex perbo Domini . Cui enim , non dico Episcoporum , sed Apostolorum , sic absolute , & indiscrete tota commissa sunt Oves? Si me amas , pasce Oves meas ; Quas? Illius, vel illius populos Civitatis, aut Regionis, aut certi Regni? Oves meas, inquit. Cui non planum, non designasse aliquas, sed assignasse omnes? Nivil excipitur, ubi diftinguitur nibil. Con una così riguardevole promozione elevato S.Pietro al fommo grado di Vicario di Christo, non è credibile, con quant'ardore egli si accingesse subito alla difesa del Christianesimo, contro il quale già fin d'allora cominciò à muover le sue armi l'Heresia. Nè forse mai ò magiori in numero, ò in qualità più poderosi nemici sollevò l'Inserno contro la Chiefa, che allora quando lascionne Christo la cura al suo Vicario in Terra: onde leggonfi que' speffi [ | ] lamenti de Santi Apostoli contro i sorgenti Heretici, sovvertitori de' Fedeli, cani rapaci, seminatori de

zizanie, perturbatori de' Popoli, lupi voraci, & inimici della Croce di Chrifto; e con più misteriosa indicazione, quella mostruosa visione del Lenzuolo [1] ripieno di serpenti, che rappresentando gli Heresiarchi, e l'Heresie, erano tutti rifervati per trofeo di vittorie al zelo invitto di 3. Pietro: [ m ] Erat Petrus os omnium, diffe di lui S. Gio. Chrisostomo, causam fidei agit pro omnibus , doctrina sua instruit omnes , ipse pracipuus fidei affertor , pracipuus Catechifta habetur, & primus extitit Verbi Concionator, & primus coegit Ecclefiam , & qui omnium Paftor fuit à Domino institutus , ex omnibus nationibus eogere capit Oves , docens eos fidem simul , & Apostolicos mores .

Mà quanto più prossime egli previdde le osfese, tanto più sollecitamente providde le diffese con saintevolissime Constituzioni, dalle quali, come da' Baluardi fortiffimi, fosse in ogni eta rasfrenata la baldanza dell'Heresia. Onde gli Apostoli dovendosi l'un dall'altro dividere per la predicazione dell'Evangelio, eglino stabilirono quella prima, e gran Confessione di Fede, che dicefi il Credo, ed è il Simbolo rinomato degli Apostoli, norma della credenza Cattolica, e distintivo vero de Fedeli. [ n ] Un moderno Heretico più celebre per empietà, che per facra Dottrina, rigertalo, como invenzione nuova de Papisti. Mà Russino Prete di Aquileja, che siori trè Secoli doppo la morte de SS. Apostoli, e perciò molto più prossimo ad essi, ch' Eralmo, ne accesta l'inconcussa Tradizione, che chiama Antica, nispetto eziandio à quel suo antichissimo Secolo : [0] Tradunt majores nostri, dic'egli , quod post Afcensionem Domini , cum per adventum Spiritus Santis praceptum eis datum effet, ad fingulas quemque proficifei nationes, difceffuri ab invicem normam fibi prius futura pradicationis in commune flatuunt

ne forte alii alio adducti diversum aliquod his, qui ad Fidem Christi invitabantur , exponerent . Omnes igitur in uno positi , & Spiritu Sancto repleti, breve iftud futura fibi pradicationis judicium, in unum conferendo, quod fentiebat unufquifque, componunt, atque hanc credentibus dandam effe regulam flatuunt. Id enim fecerunt Apostoli in his sermonibus, in unum conferendo unusquisque, quod sensit. Così Rustino. Ma [a] S. Agostino, ò chiunque a s. Ang. Ser. 2. fia l'Autore dell'allegato fermone, rintracciando l'origine del nome, com- Dom. Palm. prova maggiormente la verità del racconto : Quod Grace Symbolum dicitur, Latine Collatio nominatur; Collatio itaque dicitur, quia collata in unum totius Catholica Legis Fides , Symboli colligitur brevitate , cujus Textum pobis modò , Deo annuente, dicemus. Petrus dixit : Credo in Deum, Patrem Omnipotentem . Ioannes dixit: Creatorem Cali , & Terra . Jacobus dixit: Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum. Andreas dixit: Que conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine. Philippus ait : Paffus (ub Pontio Pilato, crucifixus, mortuns, & fepultus. Thomas ait: Descendit ad Inferos, tertia die resurrexit à mortuis. Bartholomaus : Ascendit ad Calos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis. Mattheus dixit: Inde venturus est indicare vivos, & mortuos. Jacobus Alphai: Credo in Spiritum Sanctum , Sanctam Ecclesiam Catholicam . Simon Zelotes dixit : San-Horum communionem, remissionem peccatorum. Judas Jacobi dixit : Carnis resurrectionam . Mathias complevit : Vitam aternam , Amen . Ne senza particolarissima luce del Cielo proferirono i Santi Apostoli Oracoli così profondi, poiche chi vorra considerarne la sorza, trovera, che siccome non vi è stata giammai Heresia, che non habbia nella sua origine contradetto à qualche Articolo di questo Simbolo, così non vi è Articoto di esso, che non distrugga, & abbatta qualche Heresia. Afferì S.Leone Papa, che col primo, terzo, e quarto Articolo [b] Omnium ferè Hereti- bs. La vif. 10. corum machina destruuntur; & il medesimo Lutero hebbe à confessare, che e Lut. in tria [c] Apostolorum Symbolum brevissime, & quodam veluti compendio omnes Stab. 100. 7. Christiana Fidei Articulos completitur: e chiamollo Calvino : [d] Plena, & S. omnibus numeris absoluta Fidei summa: onde molti Heretici moderni con fedise, in comp. dannata proposizione sostennero, [e] La sola credenza de i dodeci Arti-denne. Ecol. de al coli del Simbolo Apostolico effer necessaria per la falute. Aggiunge pregio (Vedi il Passif. 4) all'antichità la venerazione di tutra la Chiefa, che fu fempre folita di reci-rine. tarlo [ f] ne' Sacrificii, ne' Concilii, ne' Battesimi, e ne' facri Ufficii, come bale, e fondamento di tutta la struttura Ecclesiastica: [g] Symbolum &S. Hier. erif. 61. Fidei, & Spei noftra, diffelo S. Girolamo; e con precisa obligazione S. Agoftino ne impone la ricordanza, e ne descrive il valore, [b] Cum tenueritis h.S. dag. ton. 42. Symbolum, ut non obliviscamini, quotidie dicite, quando surgitis, quando vos collocatis ad somnum . Reddite Symbolum vestrum , reddite Domino : Commemorate vos: vos ipsos non pigeat repetere: bona est repetitio, ne subrepat oblivio: ne dicatis, Dixi beri, Dixi bodie, Quotidie dico, Teneo illud. benè. Commemora Fidem tuam; inspice te: sit tamquam speculum tibi Symbolum tuum : ibite vide , fi credis omnia , quate credere confiteris , & gaude quotidie in fide tua, sint divitia tua, sint quotidiana quodammodo indumenta mentistua. Numquid quando surgis, te vestis? sic commemorando Symbolum tuum , vestis animam tuam , ne forte eam nudet oblivio . Gosi S. A goltino. Sopra il modello di quelto facro Simbolo fi formarono pofcia tutte le Confessioni di Fede, che da' Concilii si stabilirono contro l'Heresie, e noi Tomo L.

Secolo I.

nel progresso di quest'Historia molte ne riferiremo, tutte come riflessi dell' Apostolica, e della Prima.

Simon Mago, e fue qualità. .-in cras. ad A

Pium. b-4ff. g.

Formati gli Articoli della Cattolica credenza, convenne à S.Pietro scendere in campo con un'Inimico, che sì per ordine di tempo, come per difordine di massime su il primo e più potente Avversario del Christianesimo. 2 S. Inft. Martyr. Simone fu questi, nativo [a] di Gitton ignobil Castello della Provincia della Samaria, che col mezzo di portentofe Magie ingombrando gli animi con lo stupore, eccitava [b] i Popoli ad adorarlo per Dio. Non fu huomo di lui ne più malizioso, & ardito in tentar imprese ardue, e nuove, ne più rifoluto, & accorto in eseguirle. Haveva egli appreso dalla Scuola rea de' Maghi ogni più abominevole dottrina,e fra gl'infegnamenti da'Diavoli imparando il maffimo dell'Herefia, formò nella mente un composto così hotrido, e dissonante di Magie, e di errori, che maraviglia non è, ch'egli divenisse primo Autore di quell'esecrande Heresie, che per tanti Secoli hanno miferabilmente agitato il Christianesimo, Quali cole dovendo noi ordinatamente descrivere, reputiamo necessaria la notizia, di qual sorte di Magia si ritrovasse infetto il Giudassmo, allor quando ella cominciò à far lega con l'Herefia, non rinvenendosi forse Heretico, particolarmente nelle prime etd. d cui per foriera dell'Herefie non precorreffe la Magia.

c Cic. de Divin.

La Magia fù fenza dubio fcienza nobile, e vera, fenza [c] la cui intelligenza non poteva huem effer follevato al foglio di Regnante nelle Regioni dell'Oriente, ove prima ella naque, e d'onde poi divulgata fra le circostanti Origine, nobiltà, vicine Provincie, maravigliofamente s'ingrandi fotto l'Imperio di Nabucdonofor in Babilonia, nella qual Città quel Rè ne fece aprir publica Scuola, chiamando alla interpretazione de logni quegli Arioli, Maghi, Malefici, e Chaldei, de' quali a lungo parla [d] nel suo sacro libro il Profeta

della Magia .

Danielc. Ma in due Classi eran divisi li Maghi, come in due Scuole era diftinta la Magia, in Buona, e in Rea. Chi profesiava la Buona, dicevasi Mago, ò come spiega S. Girolamo, Filosofo: [e] Magi sunt, qui de singulis philosophantur, nec malefici funt, sed Philosophi Caldaorum. Dependeva [ ] la loro scienza da' veri principii, e da consummata cognizione, e scambievole applicazione delle cose naturali, le quali con vincendevole moto in continua azione operando insieme, e sostenendo, concorrono poscia alla produzione di effetti cotanto maravigliofi, che bene spesso all'ignorante

Volgo appajono miracolofi. Adoravano eglino un folo Dio, come perfetta . & affoluta caufa di ogni caufa , & un di effi descriffelo con memoranda definizione in tal tenore: [g] Deus incorruptibilium primus eft, sempi-

e S.Hier. inc.1. Dan. f Philo in lib. de Spec. leg.

g Zoroaftes in lib.

er. Post. and ternus, ingenitus, expers partium, sibi ipsi similimus, bonorum omnium Auriga, munera non expellans, optimus, prudentissimus, Tater suris, sine do-lirina sustitiam perdollus, natura persellus, sapiens, & sare natura uni-cus inventor. Da cognizione così riguardevole dell'esser di Dio derivava in loro abominazione, & horrore all'Idolatria; onde [ h ] molto si affatih Xyft. Sen. lib. 2. Bibl. Sand.

i Orig. hamil.12. in k A'mm. 22.

cavano con dispute di gran forza, e con argomenti di gran peso, per ridurre al vero culto quei, che profanavanlo con l'adorazione degl' Idoli. Fra i Professori, anzi frà gl'Inventori di sì bella scienza [i] Origene pone Balaam figliuolo di Beor, [k] che fu invitato da Balac Re de' Moabiti à maledire il Popolo degli Hebrei, dai cui vaticinii appresero li Santi trè Rè Magi il natale di Giesù Christo in terra, per la comparsa della stella, di cui haveva detto l'accennato Profeta : [ ! ] Orietur fiella ex Jacob.

Nom. 14.

S. PIETRO.

Questa professione, che esercitata dentro i giusti rermini delle sue regolefacea divenir saggio ogni Huomo, prevaricò nella persona di Belo, che fii detto ancora Nembrot, Padre di Nino Rè degli Affirii, chiamato da [ 4 ] Plinio, Primo inventore della Scienza delle stelle: conciosiacosache a Plin. 1. 30. Hift. da lui appresero i Chaldei una nuova Magia, ripiena in gran parte di errori, " e soggetta à grand'inganni ; [ b ] Chaldei , dice Filone, cum primum exercitati b Fille in lit. 40 Syderali scientia, omnia tribuebant stellarum motibus, à quibus credebant difpensari mundi potentias , que constant ex numeris , earumque proportionibus . Venerabantur ifti res visibiles , non percipientes invisibilia , & intelligibilia, scrutantes illarum tantum ordinem : atque ita è Solis, Luna, Stellarum erraticarum, fixarumque circuitibus, & anni in quatuor tempora diflineta vicibus, consensuque rerum Calestium, ac Terrestrium, Mundum ipsum existimabant esse Deum, profana opinione Creaturam facientes Creatori

similem . Così Filone . Ma più chiaramente San Girolamo attribuisce a'Chaldei la perversa opinione della materia ingenita, & eterna, che seguitata da [c] Zenone, e fuoi Stoici, fù molto agitata fra' Dotti, e folte- cs. zpiph.is.ber. nuta poscia, come si dira, da Simon Mago, e con più aperto impegno da 5 Hermogene con difastrofi eventi fotto il Pontificato di Aniceto : [d] Affe- d.S. Him. inspif. ruerunt Chaldei, dice il Santo, materiam visibilis hujus mundi sempiternam

esse, & anullo productam. Mà la Magia de' Chaldei, benche depravata con notabiliffima corruzione, fi diffuse con pari felicità ampiamente per la Grecia, ov hebbe gran seguaci, e crebbe con credito appresso huomini eziandio di alto intendimento. Tuttavia tal Setta di Maghi fu fempre bandita da' Stati Politici de' Regnanti, ma con quella fattalita sempre infausta, che accennò Tacito quando di essi disse: [e] Genus hominum poten- cTacit. 16.17. tioribus infidum, Sperantibus fallax, quod in Civitate nostra vetabitur sem-

per & refindbitur .

Quindi adulterata da Belo degenerò la vera Magia in Diabolica depravazione nella persona di Zoroaste Rè de Battriani, primo [f] Maestro di Singia La quella horribile Scuola, onde fotto diversi nomi d'Incantatori, Venefici, & Aruspici, usci, come dall'Inferno al Mondo, quell' esecrabile schiarra di Machi . che hanno refa orrida eziandio la natura. Di Zoroalte [g] dicefi , ppin Lacia che ridendo uscisce dal ventre della Madre,e che gli palpitasse con moto cotanto vigorofo, e vario, nel capo il cervello, che dall'impeto ne fosse sovente rigettata la mano, che gli si appressava: Egli applicosti in età provetta alla lezione de' libri di Agonace , [b] ne' quali ritrovavasi compendiata tutta la Magia in due millioni di versi, e deducendo da essi perniciosissime confe guenze, compilò in cento mila altri versi un'horribile volume di superstizioni, che con diffusa empietà commentò poi Hermippo suo seguace. Ammetteva [i] due Principii, uno Buono, da cui ogni bene proveniva, e in lingua Perfiana nominavalo Oromazo, l'altro Malo, da cui ogni male fca ! Plutar intit. de turiva, e chiamavalo Arimane, ambedue eterni, & immortali. Afferiva l'aria ripiena di Demonii, che bene spesso in forma visibile predicevano gli avvenimenti futuri, e prescriveva gl'incantesimi per renderli ubidienti alle chiamate; infegnava a speculare nelle viscere d'huomini uccisi la serie de futuri successi, ad evocare i morti dal sepolero, ad abusarsi della carne de cadaveri, e con ispaventose maniere à ricavar dal moto dell'acque, aria, stelle, conche, e lucerne, ogni più recondito segreto della natura. Corsero le genti alla Scuola di cotali infegnamenti con quell' avidità, con cui corfero

i primi nostri Parenti all'albore della Vita, e vogliose di premunirsi contro le calamità presenti con la scienza del suturo, volentieri si renderon feguaci di quella Professione, che prometteva loro una sì alta cognizione: ondessi diffuse la Setta per la Giudea, e per la Grecia, e nella sola Città di Efefo tanta moltitudine di Maghi converti alla Fede [ 4 ] S. Paolo, che computando la Sacra Scrittura il prezzo de' loro libri gittati al fuoco d'ordine

b Il denaro Atti- dell'Apostolo, ascese à [ b ] cinquanta mila danari.

co vale un giulio Romano : l' He-Discepolo di tal Maestro, e Dottor nell'Academia de' Diavoli si Simon Mago, che seduceva allora con la Magia il Popolo della Samaria. braico due. 65. Ignar. in epif. [c] Primogenitum Satana chiamollo S. Ignazio Martire per le abominevoli 45. Epiph. bar. 31. Magie, e S. Epifanio [d] Hareticorum omnium Princeps, & Auffor per l'esecrabili heresie. Dal continuo commercio, ch' egli haveva co' Spiriti Infernali, operava invero cofe non tanto ammirabili, quanto incredibili.

on Mago.

[ e ] Faceva visibilmente caminar le Statue, si lanciava su 'I suoco senz'ossesa. Magie borrende volava per l'aria, e spesso ancora tramutava in pane le pietre: Trasformavasi in serpente, & in altre strane forme di Bestie, compariva alcune volte con due faccie, convertivasi bene spesso in oro, col comando apriva porte chiule, col cenno spezzava fortissime catene, e ne' conviti facevano comparir Larve . e Spettri spaventosi : Ordinava , che i vasi destinati al servizio delle mense, da se medesimi si movessero, e venissero ubidienti all'uso del loro ufficio, nel qual'atto vedevansi alcune ombre nere, e mobili, ch'ei asseriva , esser'Anime de'Defunti; e chi volle tacciarlo per Indemoniato, sù incontinente invaso dal Demonio, & afflitto lungo tempo da acerbissimi dolori. Per le quali cose era divenuto così temuto, che passando il timore in venerazione, era eziandio idolatrato, e riverito per Dio. Sopravenne congresso con Opportunamente all'ora nella Samaria il Diacono S. Filippo per la predicazione dell'Evangelio, nel cui efercizio fanava Paralitici col tato, raddrizzava zoppi col cenno, discacciava con la voce da corpi invasati li Demo-

S. Filippo, e con S. Pictro

f.40. 8.

nii, i quali con horribili strida si confessavano alla di lui comparsa prima vinti, che veduti, & in somma prodigii operava di gran lunga superiori à quelli di Simone; poiche accompagnava i prodigii con tal prodigio di vita austera, humile, e santa, [f] che desideroso il Mago di rendersi anch'esso più miracolofo, & accreditato presso le genti, domandò, & ottenne il Battesimo. Quindi uditosi dagli altri Apostoli il suono della conversione della Samaria, e giudicandosi da tutti, che per istabilir nella fede quella nuova gran Chiefa, si richiedesse una suprema autorità, sù destinato S. Pietro d g S. Jog. 116. 1. de portarvisi , il quale prontamente vi accorse confermando quei Popoli col nuovo Sacramento della Cresima, nel [g] qual'atto visibilmente scendeva una fubitanea luce dal Cielo fopra il Capo del Crefimato. Vidde ciò Simone, ed ò ambiziofo di far scendere anch'ei la luce dal Cielo, e di salir nella Chiefa alla dignità del Verscovado, ò avido di comperar tal dono per poter poi quindi venderlo agli altri, esibì denaro à S. Pietro per ottenerlo, e, come dice S. Agostino, [b] Volebat emere Spiritum Sanctum, quia voleh Idemin traff. to bat vendere Spiritum Santtum . Al primo tuono di una domanda, che

Dal quale egli è fcosse sin d'allora il Christianesimo, inhorridissi il Santo Pontesice, e dell' empietà della bestemmia, e della sfacciataggine del Supplicante, che tentava di fottoporre al prezzo de' denari li riventi doni del Cielo; ed a lui rivolto, [ i ] Pecunia tua, diffe, tecum fit in perditionem; quoniam donum Dei 47. 8. exif timafti pecunia poffideri. Non eft tibi pars in fermone ifro; in felle enim

ama.

amaritudinis, & obeigatione iniquitatis video se effe. Quelta fil la prima Scommunica, che fulminò S. Pietro contro il primo Heretico; e fù l'elemplare, e la norma di quelle, che i di lui Successori animati da un tanto su forza. esempio, & armati dalla medesima autorità vibrano contro gli Heretici, recidendoli come membri putridi, & infetti dal corpo intatto della Chiefa. Conciofiacofache la Scommunica, dice S. Agoltino, altro non importa, a.S. Agg. cap. ufc. che a Visibiliter prafcindi ab Ecclesia; onde l'Heretico, che per la per-demin. Eccl. dita della Fede è privo della Communione della Chiefa invisibile, con la Scommunica vien parimente bandito, & esiliato dalla visibile, e conseguentemente privato della Communione, cioè dell'unione commune con gli altri Fedeli: [ b ] Spirituali gladio superbi , & contumaces necautur . diffe b S. Cpr. 19. 62. di loro S. Cipriano, dum de Ecclesia ejiciuntur; e prima di S. Cipriano confegnolli d'Satanafio S. Paolo [c] In interitum carnis, ut Spiritus falpus ci. ad coinitag. sit. Pena cotanto formidabile, che S. Gregorio asserisce doversi ella fit. Pena cotanto formidabile, ene s. Siegotio anetice diversi ella temer benche ingiulta, [d] Pafforis sententia justa, vel injusta, semper gre-is Esage. gi timenda est: & bis, qui sub manu Pastorisest, timeat ligari vel injuste, nec Pastoris sui judicium temere reprebendat, ne, si injuste ligatus est. ex ipsa reprebensionis superbia, culpa, qua non erat, fiat. Ne si contenne il Canone Apostozelo di S. Pietro nella fola condanna allora dell' Herefiarcha, mà come che lico contro la sirestògli altamente impresso nel cuore l'attentato temerario di quell'Inde-

gno, e l'esempio abominevole, che diè alla Chiesa di Christo con il traffico di così scelerata mercanzia, ne' Canoni, che dicesi, che stabilissero i Santi Apostoli, uno ne inserì in riprovazione eterna della Simonia, decretando, [e] Si quis Episcopus per pecunias banc sit dignitatem consequu- e can. Apost. 18. tus, vel Presbyter, vel Diaconus, deponatur : & ipse, & qui eum ordinavit, end labé ren. 1.
d Communione omninò exscindantur, ut Simon Mazus à me Petro; e nell'ul-cinii berein. timo Capitolo della prima fua Lettera, che da Roma feriffe S. Pietro agli di la Padditi. Hebrei dell' Asia, nulla maggiormente inculcò ai Pastori dell' Anime, & Bevergii 1000. 1. alli Sacerdoti delle Chiefe, che l'abominazione alla Simonia, Pafcite, Com. 29. qui in vobis est, gregem, providentes non coaste, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie.

Dall' onta della repulsa irritato Simone, e più tosto inserocito, che

oppresso dal pelo della Scommunica, arse in surore, e precipitò in bestemmie orrende contro S. Pietro . Voleva l'Inferno in competenza della Chiefa di Christo fondata sopra Simon Pietro stabilirne un'altra sopra Simon Mago, onde havevalo addottrinato nella fua fcuola, acciò la Magia accreditaffe gli errori con la maraviglia degl' incantefimi, e facesse penetrar tanto più potente l'inganno nell'interno dell' Anime, quanto più vilibili ne apparivano le testimonianze nell'esterno degli occhi. Era, come si origine dell'odiffe, antichiffima l'opinione, e per gran partito di Filosofi, che la softe pinione della ma nevano, molto allora divulgata, che fosse nel mondo sin da tempo eterno eterna. una materia rozza, qual la diffe il Poeta, [f] Indigesta, e senza forma, non generata, non nata, non creata, ma infe, e da fe elistente. Zoroaste chia- 10 wid. 188. 1. Memolla Principio viziolo, e malo, onde provenisse la Carne, e ciò che nel ram. mondo inclina al male, ò lo fomenta; Mà perche dir non potea mala l' Anima dell' Huomo, fu quindi egli forzato di ammettere un' altro Principio B de' de Principio giusto,e buono, dal quale derivasse l'Anima humana, e 'l Bene. Dalla distin-cipil Buono. e zione fatale di questi due Principii, detti [g] da Zoroaste Promazo, & Ari- g Plur. in lib. de mane, che non solamente toglievano la libertà all' Huomo, ma a Dio mede- 164 + 0/10.

naceph. Herefie di Simon

tici, reca horrore il doverle riferire, e noi per necessità dell'opera saremo obligati à riferime molte, e tutte tanto efecrabili, quanto efecrabili fono i principii, ond'elleno furon dedotte. Haveva Simone da i libri de' Chaldei la dottrina appresa della materia ingenita, & eterna, e da quei di Zoroaste la distinzione de i due Principii, sopra i quali inalzò egti il [a] primo una mostruosa machina di Heresie, da cui, come da primo sonte, beverono ampiamente le loro, non folo gli antichi, ma eziandio li moderni Heretica Mago contro Dio. Novatori. Diffe, il Principio Viziolo effere il Dio venerato dagli Hebrei, & il Buono il Dio, che fù Padre di Giesù Christo, e Creatore delle nostre

fimo l'effenza, quanto firane, & empie confeguenze deduceffero gli Here-

b Vin. Lir. in com-

Anime. Al Primo attribui la generazione della Carne, e chiamandolo [b] Prima, e Formal Causa di tutti li mali, e di tutti li peccati, che dalla Carno procedono: bestemmia anathematizzata da S. Ireneo con la censura di s. Plusquam Haresim, e che dalla bocca di Simon Mago cadde in bocca [d] c S. Iren. apud Eudi Florino, e dalla bocca di Florino in quella finalmente [e] di Calvino: of T Soggiungeva, il Vecchio Testamento dettato dal Dio Cattivo per inganno degli huomini; onde non solamente riprovavane ogni Libro, ma perche

Teb. leb. 5. c. 20. d Vede il Penrif. de Eleutherio . E Vedi il Pa

gli Hebrei veneravano con particolarissimo culto il giorno del Sabbato in memoria dell'haver Dio perfezzionato in tal giorno il gran lavorio del mondo, ei per odio al viziofo Dio ordinò, che si passasse quel giorno in digiuno, e lagrime, come giorno infausto, in cui erano uscite alla luce le Creatute, e la Carne. Quindi [f] derivarono in molte Chiese Cattoliche,

fS. Aug. 17.86. 4. 30. 6 feg.

s S. Den. 116. 1. St in quelle particolarmente d'Oriente, ove maggiormente dilatoffi l'Herefiz di Simone, quelle [g] Constituzioni, e Canoni, in cui si prohibisce il digiuno del Sabbato, per render li fedeli esenti da ogni ombra di concorrenza co' Simoniani; e i Greci presentemente ancora perfistono nell' offervanza di questi antichi Decreti e dalla Sede Apostolica n' è tollerata l'usanza nella conformità, e con le restrizioni imposte da Clemente VIII. nella sua h S. Age 1916 Re. Bolla . Ma generalmente [ h ] le Chiefe d' Occidente altro devoto rito mantennero, derivato dalla memoria della miracolofa Vittoria, che riportò S. Pietro in Roma contro il Mago. Così dunque Simone nel Principio viziofo, che per lui era il Dio degli Hebrei. Ma del Principio Buono, ch' era

Cafficellizie.10 64. 57. 8. 104. Contro Giern Christo.

1 S. Den. lib. 1.c. ac. J S. Epiph. har. 25.

Padre di Giesti Christo, stimò dir bene con dirne il peggio, che poteva, dicendolo Padre di un Figlio ingannatore, finto, e bugiardo. Affert, haver' il Principio buono mandato in Terra Giesu Christo per distrugger l' opere del Principio cattivo, ed egli haverle felicemente tutte distrutte, mà con parimento[i] ideale, e morte fireizia, essendo che la di lui Passione era stata una rappresentazione figurativa di patimento, con cui haveva fatto apparenza di effer crocififfo, ma in realta era subentrato in suo luogo con la sua figura un fantalma, ed effo fi era felicemente fottratto da quell' obbrobriofo patibolo con inganno degli Huomini, che crederonlo morto nella Cromento dell'Essa- ce: Dalla quale afferzione egli inferiva, che il Santiffimo Sacramento foffe figura del Corpo, e non Corpo reale, e vero di Giesti Christo, il quale

ficcome con finzione mostrò di essere crocifisso, così figurativamente dimostrò di risieder nell' Ostia consacrata. Primi semi di un' immenso cumulo ks. tres.4. 14.89. di Herefie, per cui vedremo per molti Secoli stranamente agitata la Chiesa di Dio. S. Ireneo [k] aggiunge, che Simone alli Samaritani suoi Com-

patrioti fi attestasse Padre, e Dio, alli Giudei Figlio, e Messia, & alle Genti idiote Spirito Santo, concludendo con tutti a suo vantaggio, [1] se 1.48.8.

te, e secrete; & acciò che il fuoco de' suoi errori si apprendesse in più parri ad un tempo, e riuscisse più difficile a smorzarsi, compose, e divulgo [a] . 8. un Libro ripieno di Herefie col nome di Contradittorii, che fii un Semmario di bestemmie, ch'egli lasciò come heredità opulenta agli Heretici delle fiture età. Aderiva in esso all'opinione de Chalder circa la materia ingenita, Contro la Referencia della carne: 10° rezione della carne: 10° rezione della & eterna; impugnava, come i Sadducei, la refurrezione della carne; ne-rezione gava il libero arbitrio, inalzando lo stendardo di quell' Heresia tanto ap-Carie, libero arplaudita dagl' Empii, e tanto contraria alla natura, alla Legge, & alla Grazia; Che fenza opere meritorie fi confeguifca la falute per merito della fola Fede, essendo che a chi crede, nè giovano le buone, nè s' imputano le ree; [b] Hi qui in eum spem habebant, dice di hui S. Ireneo, ut liberos agere que velint; secundum enim ipfius gratiam salvari homines, fed non fecun-Concre la Caffiel. dum operas justas. Infinuava in oltre una communicazione infame di Huomini, e Donne, [c] Ex quorum menstruo, & femine, comandava, che cs. Epiph. har. 31.

fi componelle l' Ostia del Sacrificio, acciò con quelle lordure si purificasse la materia viziola di quel Sacramento: sceleraggine, che reca horrore, e nausea à riferirsi, e pur la vedremo spesso prarticata da molti Heretici, non fenza gran motivo di maraviglia a chi confidera, in qual' abiffo d' immondizie precipiti colui, che una volta cadde nel lezzo dell' Herefia. Affermava [d in fine, effer lecito rinegar la Fede con attiefterni, per efimer i fuoi Se-dorigeneme.caf. guaci dallo sdegno degl' Idolatri, dicendo, che gli atti esterni erano azioni (1). 6. o civili. ò indifferenti, ò femplici movimenti, che non hanno di lor natu- zione di Con ra fignificato indubitato à dimostrar gli affetti del cuore, e la credenza del- ir la Fede con asla mente. Dottrina non fol falla, ma electabile, propagata [e] da parecchi erdili Ponifi di Herefiarchi Discepoli di Simone e nell'empiera delle bestemmie, e nella Everife. e di Famalizia del divulgarle. Poiche generalmente parlando, se tal massima baver potesse alcun fondamento di verità, non si farebbono certamente fatti ucci-ponderazione di dere tanti Martiri per non alzar' un' Incensiere, ò per non calar' un ginocchio. quell'ultima Hepotendo anch' eglino allegare, che non facevano queste azioni come Religiose, e con fine di adorar quelle Statue, mà come semplici movimenti, che intrinsecamente non banno sal significato; & haverebbon potuto, senza serupolo proferir con la bocca tutte le bestemmie ingiunte loro da Tiranni, pur che intendessero di sare un mero escreizio di lingua, e di labbra, senza volontà di esprimer verun'empio sentimento del cuore. Il che se gli fosse stato lecito, non meritarebbon lode come Heroi, ma riprensione come Ignoranti. Ben' è vero, che qual' ora un' azione secondo l'istituto degli Huomini ha doppio fine, l'un Civile, e l'altro Religioso, allora, toltone lo standalo, si può ella sar rispetto al primo senz approvar il secondo. E tale su la permissione,

che [f] il Profeta Elifeo fece à Naaman Siro di poterfi inchinare avanti l'Idolo : 4. Res. e. 5. di Remmon, quando gli s' inginocchiava il Rè appoggiato al di lui braccio. Ma quando un'azione ò per patto, ò per usanza è meramente indirizzata d culto Religiofo, ne si scorge in effa verun' altra utilità, per cui si faccia. fuorche il professar con quell'atto esterno la Religione interna; allora se una

tal Religione è falfa, e superstiziosa, l'esercizio di quell'azione, con qualunque animo egli si faccia, è grave empietà, e fellonia contro Dio. Così g un' Eminente Auttore à quelto proposito. Tale dunque era la predica- s card. Pallar zione di Simon Mago nella Samaria; e come che nella maestria degl'ingan-iii. 10. 14 5. 14. 15. ni niun può paragonarfi alla Donna, egli conduceva [ b ] feco una tal Salene, hs. hen. l.s. c. 20. mon Mago.

Donna bella di aspetto, mà tolta da lui da' Lupanari di Tiro, e diceval [ a | Ella effere la prima comprensione della sua mente, per mezzo della Concubina di Si. qualle esso haveva creati gli Angeli, e però perseguitata allora, e scacciata dal Paradifo dal Dio Cattivo, era discesa in Terra per sar seguaci, e muovergli guerra, Selene intanto con l'eloquenza non dell'intelletto, mà del diletto, dando forza alle parole del Mago, con moti compatitionevoli della Persona conciliavasi pietà, e credito, & allacciava la gente con l'adescamento de' piaceri, e invigoriva la fazione col feguito de' Partitanti.

Stabilitofi Simone Capo di Setta, cominciò à risvegliare in sè que' spiriti didominio, proprii di ogni Heresiarca, che ribellatisi à Dio, e mosse le Sollevatione ma- arme contro la Chiefa, nel medefimo tempo fi fono ribellati alla giuftizia contro i proprii Monarchi. E perche ogni piccolo cencio di pretefto in ma-

teria di Religione serve bene spesso di gran mantello ai Sollevadori per b 10f. Hebr. 18. ricuoprir la loro temerarietà, quindi fu, che publicò una rivelazione, [b] che sotto il Monte Garizi poco quinci lontano, havesse Mosè sepellita molti preziosi vasi destinati all' ornamento del Tempio, e riserbati da Dio à lai, e da Dio fotto quel Monte custoditi à beneficio de fuoi Seguaci: onde dover tutti star pronti in arme per iscavarli, richiedendo l'affare avvedutezza, sollecitudine, e valore. La plebe facile il creder' ogni difficil cofa, & avida de' promessi tesori, ritrovossi ben tosto unita in gran nu-

mero presio la Terra di Tiratheba per tentarne l'impresa. Precorse la notipofis in fuga de zia del turmito a Pilato, che per i Romani prefiedeva ancora in quella Provincia; e con alcune bande di Milizia veterana impadronitofi del Monte, di repente si scaricò sopra le truppe de' Sollevati, e tutti costrinse alla suga, disperdendoli vilmente con danno, & onta del Condottiere.

Ma se l'Heretico provò vigorose contro di sè l'arme di Pilato, formiormos de S. dabili a suo costo serimento quelle di S. Pierro. Ri agnuta il Santo Ponte-prin Mago in fice la sovversione della Samaria, e qualmente l'Heresia impunemente scorreva per quella Chiesa, posposto ogni altro affare, à questo massimo di fnidar dalla Provincia l'Herefiarca, tutto colà fi volfe col penfiere, e con l'opere per seguirne il disegno. Ma con quanto zelo di sede, e sorza di eloquenza, e con quai potenti mezzi riducesse quell' empio à rendersi vinto, e porsi in fuga, ò il lungo corso del Tempo, ò le persecuzioni de' Gentili, che con immenfo detrimento della Sacra Historia confegnarono alle fiamme le memorie venerate di quell' età, ne hanno quasi spenta ogni notizia; Pur, ficcome da un solo raggio può comprendersi la chiarezza di tutto il Sole, così da un folo tiro di penna di S. Clemente posson dedursi li gloriofi fatti di S. Pietro contro Simon Mago, scrivendo quel Pontefice, che

. Alla S. clon. trè volte in Afia disputaffe S. Pietro con lui , [c] Et virtute Dei convictum 16.6.c. & atque repressum, in Italiam aufugere compulit. Ma noi avanti di seguir S. Pietro in Italia, che vittoriofo in Afia porta la guerra all'inimico di Christo in un' altra Parte del Mondo, convien, che lo rimiriamo nel Primo, e Gran Concilio di Gierufalemme formar Decreti, stabilir Canoni, e condannar' Heresie con autorità suprema di Pontefice nella disposizione

delle Leggi, e nella superiorità del comando.

Cherinto, e Theo Fra i Popolani di Gierusalemme ritrovavasi Cherinto huomo di Efeso, bute loro qualità, fornito dalla natura, e dall' arte di tutte quelle parti d' ignoranza, e di teme-& arroganza. rarieta', che fon'atte a formar' un' Herefiarca. Era egli passato dall' Hebraismo alla Religione di Christo, ma sempre inquieto, e titubante di sede,

fuci più vecchi di quel Clero. A tutti prefiede S. Pietro, come Capo vili- illio Tirze degli bile della Christianità, il quale su ancora il primo à parlare per la rappresentazione, ch' egli faceva, della prima Persona in quel Congresso, [ m ] Neque

enim, dice di lui il Bellarmino, Petrus in aliena Diacefi, & Episcopo pras de Bunt Pont.

habentes, & manducastis cum illis? Ebenche S. Pietro con la sola Podesta conferitagli da Christo di pontefice independente, e non foggetto a render conto ad alcuno di fue azioni, potesse col dispregio deluder quell'audace; tuttavia, come dice S. Gregorio, [c] Non ex porestate, sed ratione respon- c s. Gree. iii. s. dit, e con altrettanta piacevolezza diffegli fue ragioni, con quanta baldan- 41/1.39. za gli erano flate richieste. Ma nè gli argomenti, nè la celeste [ d ] Visione del Lenzuolo puoteron'ammollir la di lui dura cervice; anzi che riputandosi 4 Ad. 11. offeso dalla Verità palesata, pretese di recar' affronto al Pontefice con rendersi colpevole di nuove reità. El'occasione caddegli pronta, incontrandosi con un tal Theobute, [e] che mosso anch' ei da spirito di vendetta con- e Nicept. Jib. 40 tro S. Pietro, perche S. Pietro havevalo posposto d S. Giacomo nella concorrenza al Vescovado di Gierusalemme, fatta adunanza di malcontenti, mostravasi risoluto di opporsi alla Legge di Christo, e cercava Compagni nell'esecuzione del disegno: Sicche su facile ad amendue, come avvenne, di unirfi nella medefima Setta, come di già erano uniti nel medefimo fentimento, e di due fazioni formame una tanto più formidabile, quanto più numerofa. Cominciarono dunque con pungenti ditterii ad avvilir la nuova Legge col confronto della vecchia, infinuando al Popolo l'unione di ambedue, e non men necessaria al conseguimento della Salute la Circoncissone, che il Battesimo, [f] Quia nisi circumcidamini secundum morem Moysis, f AB. 11. non potestis salvari. Come che allora era pur nascente la Chiesa, e preponnon pueții) jarrăti. deferavă in numero la Giudaica alla Christiana, fii abbitacciata volentieri la public proposte proposta, e risoltane egualmente la difesa; in modo tale, che passando de cele l'acceptante che noise della Circ. la prattica in impegno, e l' impegno facilmente proruppe in sedizione. Che- concisione, e del rinto, ch' era stato Autore dello Scisma, & era promotore allora del tumula Battesimo to presentossi baldanzosamente il primo avanti S. Pietro per sostenerne l'asfunto. Nè l'affunto parve al Santo Pontefice men degno di tutta quell' attenzione, che poteva meritar la gravita della materia; concioliacofache dibattevasi la risoluzione di un Punto difficilissimo, qual'era, Se abolir g Genes indi fi dovesse la Circoncisione, Sacramento [g] istituito da Dio, per tanti Secoli venerato dal Popolo Hebreo, d cui il medefimo Giesti Christo non ifdegnò di fottoporfi, di cui li medefimi Santi Apostoli ne rimiravano inciso fopra le proprie membra il marco, e che si encomiato da S. Paolo col degno Titolo di [ h ] Signaculum justitia Fidei. Onde apparendo la Questione in 1 tutte le fue circottanze riguardevolissima, S. Pietro, benché à lui solamente ne appartenesse il Decreto, volle tuttavia convocat in Gierusalemme un Concilio, per renderne la Decisione e più maestosa per il numero de' Concorrenti, e più applaudita per l'uniformità de voti. [i] Debuis Synagoga 18cet. dist. 9, 4 dice Scoto, cum honore sepeliri, ut ostenderetur suisse bonam in tempore suo- rusemene ini-Intimoffi dunque il Concilio, e v'intervennero [ ] S. Pietro, S. Giacomo m [1] Vescovo della Citta, S. Paolo, S. Giovanni, S. Barnaba, e gli Ecclesia- R. den. 5.

fente Jacobo, loqui primus ausus suisset, nisi ipse voti Concilio presuisset. Qual verità vien talmente conosciuta presentemente da' medesimi Heretici.

b A#. 15.

a Luch in refel che Lutero nulla dubitò di consessare, S. Pietro essere [a] Principem Apoftolorum , Primum Ecclesia membrum , Caput Collegii Apostolici , & alia , que deo Santti Patres dixerunt; non fenza gran maraviglia in confiderare tanta facilità negli Heretici in afferire il vero, e tanta offinazione in riprovarlo. Il parlar dunque di S. Pietro fu definizione, poiche [b] Tacnit omnis multitudo; e come foggiunge S. Girolamo, [c] In fententiam Petri Iacobus Apostolus, & omnes simul Presbyteri transierunt. Ela decisione fula E fez Decifione. Scommunica di Cherinto, la condanna dell'Herefia, & il Canone dell' abolizione della Circoncisione, che indi in poi si dal medesimo S. Paolo annumerata frd i Sacramenti imperfetti, riposti fra 'l numero di quei.

d ad Gal. 4 & S. Mag. con Fauft.f. 19.c.18.

leg . c. 11.

ch'ei chiamò [d] Infirma, & egena elementa, de' quali diffe S. Agostino, e ] Vetera Sacramenta promittebant gratiam, nostra exhibent - Rigettata dunque per Decreto del Concilio, come inutile, e nocevole la Circoncif Sweet 18.5. 4 fione, [f] cessarono allora i Riti della Legge vecchia, e l'obligazione di offervarli, benche ne continuaffero li Santi Apoltoli l' offervanza in alcuni Legali per agevolar la Conversione de' Giudei alla Fede di Christo, Essendo che, trè tempi nota S. Tommaso circa la validità, ò invalidità della Legg S. Th. q. 101 art. ge Molaica nelle Cerimonie, e Riti Legali, [g] Unum quidem ante Christi art. 4. ad primum. Passionem, in quo Legalia neque erant mortua, neque mortifera: Aliud post tempus Evangelii di vulgati, in quo Legal ia funt mortua, & mortifera: Tertium est tempus medium, scilicet à passione Christiusque ad divulgationem Evangelii, in quo Legalia quidem fuerunt mortua, quia neque vim aliquam habebant, neque aliquis ea servare tenebatur, non tamen suerunt mortifera; coh confere verils me appunto fi quel tempo doppo il Concilio, che potè dirli Tempo medio. Pillotte S. Jug. Avanti S. Tommaso attesto S. Agostino [b] la medesima dottrina, benche senue inter de contrariata da S. Girolamo, che fosteneva la Legge vecchia non sol morta, Patrisiana at mà mortifera, dall'istante medesimo della morte di Giesù Christo.

Ma nuova diffenzione, che sorfe allora fra il Principe degli Apostoli, S.Pietro, e.S. Pao e.S. Paolo, eccitò ne' futuri Secoli la maldicenza degli Heretici contro il digli Heretici, e Primato di S. Pietro, e contro l'infallibilità venerata de' Pontefici. Ritrovavasi S. Pietro im giorno in Antiochia prendendo cibo con liberta Christiana nella mensa di Gente, che dall'Idolatria era passata al Christianesimo, quando forravvennero alcuni Giudei Christiani, mandati cola da S. Giacomo per grattar con lui non sò qual' affare della Chiefa di Gierufalemme . Alla comparsa de' Messi si avvide subito S. Pietro, che malagevolmente poteva evitare ò l'occasione di scandalizzate li Gentili, co quali esto definava, o gli Hebrer, i quali fi appreflavano: conciofiacofache feguirando la conversazione de Primi, senza dubio egli offendeva i Secondi, che ancor teneri nella Fede non haverebbono tollerata quella communicazione di cerimonie, riti, e cibi all'ufanza de' Gentili; e se risoluzione prendeva di ritirarsi da Gentili, incorreva in altro scoglio, e dimostrava ò poca fuffiftenza nella Dottrina Evangelica, che abbraccia indifferentemente tutti per Discepoli, ò poca costanza nel pratticarla. Agitato dunque da quella dubbiera, che in caso non premeditaro richiede pronto il ripiego, lasciò i Gentili Christiani, & avviossi incontro agl' inviati Hebrei, col motivo, ch' essendo Esso destinaro da Dio per Apostolo degl' Hebrei; doveva ad effi principalmente accorrere, quando per altro non appariva detrimento di Fede,

di Fede, o di colcienza. S. Paolo, ch' era stato eletto Apostolo de' Gentili. ritrovandosi ò Spettatore, ò Uditore del successo, notò in quell'azione il pregiudizio dello feandalo, come fe S. Pietro maggiormente accudisse agli Hebrei, che a Gentili; ond egli arse di zelo, e riprovando il satto, como non in tutto conforme a' configli Evangelici, fgridollo, ò colpevole; ò hipocrita. ò mancante: e scrivendo al Popolo di Galazia, apertamente dice di S. Pietro, [a] In faciem ei refitti , quia reprehensibilis erat . [b] Sicut exul- a AlGalar. s. zant Victores capta prada, così gioiscon gli Heretici alla grata novella, ò che 1/2.4.9 S. Pietro fosse riprensibile, ò che S. Paolo discordasse da S. Pietro nella Regola della Fede, la quale una effer deve, come uno è il Dio, da cui fit ella revelata. Cosa non di tado avvenuta, da un leggerissimo disetto de' Vicarii di Christo dedur disetti eziandio in punti massimi di Religione. Di tal felfentimento fu l'Herefiarca Valentino, che riconvenne d'ignoranza e Ternil, de pretutti gli Apostoli, perche altra Legge havesse infinuata S. Pietro, altra feripio sa S. Paolo. Marcione [d] che fu folito di esclamar contro loro, come Hipocriti finti, e Prevaricatori; Porfirio [e] che a piena bocca chiamo teme de More lib 4.6.; rario S. Paolo, perche hebbe ardimento di riprender S. Pietro; e l'Impe-es. Hier. q. 89. rador Giuliano, di cui scriffe S. Cirillo, [f] Cavillatur & eximium inter Sanctos Apostolos Petrum, quem & hypocritam esse dicit, & per Paulum re- ts.cyrill.com.id. prebensum, ed quod interdum Gracorum moribus vivere studuerit, interdum 166.9. etiam Judeorum, ignorans omninò artificiosissimam in illis dispensationem. Da questi Maestri d' iniquità, che imbrattarono con le loro penne Hetetiche i primi Secoli della Chiefa, apprefero la lor dottrina que' moderni fg | Protestanti, che hanno voluto dedurre dalla feguita altercazione em- 8 Nilus in lib. 40 pie confeguenze contro il Primato di S. Pietro, e contro l'infallibilità della Prim. Rom. Pom. prima Sede nelle Decifioni della Fede, arguendo ò equalità fra gli Apo-Constanto della filoli, ò errore. Non furon però men pronte le penne de Cattolici à difendere il Pontificato Romano, che follecite l'Heretiche à calunniarlo. Tertulliano, che scrisse contro Valentino, e Marcione, represse la loro maldicen-28, & interpretò l'altercazione feguita non ad error di Predicazione, ma h ronali de proad error di Converfazione, [b] Non fuit error, gli diffe, Pradicationis, faipt. e. s. fed Conversationis; poiche non giammai stabili S. Pietro, che si dovesse giudaizzare, anzi infegnò il contrario, quando nel Concilio di Gierufalemme decretò l'abolizione della Circoncriione. Ne fi controverte da' Cattolici, se i Papi possano alcuna volta scandalizzare il Popolo con azioni anche prave, e maligne; fi nega bensì, ch' eglino possano errare con definizione viziosa in articolo appartenente alla Fede, come publici Dottori constituiti da Dio per veri Interpreti della Sacra Serittura: effendo che il peccato può forgere in effi da diferto di natura, mal' infallibilità folo ad effi deriva ad effetto di grazia, e della divina promessa. Perloche adinviene ciò, che [i] notò il Bellarmino, Che maggiormente la loro dottrina, che gli esem- i seller de Rem pii fiano perniciofi al Christianesimo. Altri [k] afferiscono, quel Celas, di Porticiost. cui parla S. Paolo nell'epiftola a' Galati, non effer S. Pietro Apoftolo, ma addata o clim umde settantadue Discepoli di Christo, chiamato Cefas, promosso poi, Men apat Eugh. come [1] diceli da un Vescovado nella Caria; Riprovasi però tal mendicata occum. in Collett. esposizione da S. Girolamo, che dice, [m] Alterius nescio cujus Cepha ne. Hirr. in lin. de Seire nos namen, nisi ejus qui & in Evangelio, & in aliis Pauli epistolis, & in a S. ther. in e. bac quoque ipsa, modò Cephas, modò Petrus inscribitur: e soggiugne, Si pro- ad Galas. c. s. prer Porphyrii blasphemiam aliut nobis fingendus est Cephas, ne Petrus putaretur

erraffe, infinita erunt de Scripeuris emendanda divinis, qua ille, qui non ine telligit, criminatur. Ma qualunque interpretazione diafi alla narrata altercazione, il folo fuccesso ben [a] considerato nelle sue circostanze convince gli Heretici di calunnia, e purga i Santi Apostoli da ogni macchia di colpa. Conciosiacosache, cosa nuova non su, che li Santi Apostoli conve-

nissero alcuna volta co' Gentili, e co' Giudei nelle loro estrinseche cerib S. Them. leasis, monie, in quel medio tempo particolarmente, in cui la Legge [b] Vecchia 6 1. ad Crimb. 9: era morta, ma non mortifera; confessando di se medesimo S. Paolo, [c] F4-Elus sum Judais tamquam Judaus, ut Judaos lucrifacerem; & iis qui sub Lege sunt, quasi sub Lege essem, ut eos, qui sub Lege erant, lucrifacerem. Ne S. Paolo riprese S. Pietro, perche lo giudicasse colpevole; ma perche considerando, quanto preponderar potesse appresso que Novelli Chrifhani l'esempio di un Pontefice, dubitò, che il fatto di S. Pietro traher potesse gli altri ancora, in un certo modo, ad adherir all' Hebraismo; il che se avvenuto fosse, grave scandalo provenuto sarebbe al rimanente de Fedeli passari dalla Gentilità alla Chiesa. Onde, come che ad un tanto inconveniente, preveduto più tolto, che veduto, era necessario un pronto rimedio; quindi fù, che per ammonizione di tutti non dubitaffe S. Paolo di riprender publicamente S. Pietro, e volesse S. Pietro con dimostrazione di sofferenza sopportar l'ammonizione, e rendersi come degno di riprensione, acciò non si deducesse quindi in esempio un successo.

d Beller, de Rom. Pont.lib.t.c.26.

rinto.

che sol segui allora per particolarissima providenza del Cielo, [d] Ut exemplum utilissimum haberemus tam libertatis in Paulo, quam patientia; ad S. Hier, que de humilitatis in Petro; conforme il detto di S. Agoltino, [e] Eft laus jufla libertatis in Paulo, & fantta humilitatis in Petro.

Ma per tornare, onde partimmo: Repressa nel Concilio di Gierusa-

Herefie di Che lemme l'arroganza di Cherinto, e condannata la dottrina, non è credibile, in quali mostruosi eccessi di Heresie egli traboccasse, irritato contro il Pontefice, contro la Chiefa, e contro Giesa Christo. S. Ireneo cominciandone in generale il racconto s' inhorridifce al folo penfiere di riferime le partico-I.S. Iren 1, 1.c. 33.1 larità, [ f ] Cerinthum, dice, negasse à Deo factum esse mundum, sed & virtute quadam separata ab eo principaliter distante : fesum natum ut ceteros bomines, sed descendisse in eum Christum post baptismum in figura Co-

g S. Ign. opiff. 10. ad Smyr.

lumba, Christum tempore passionis recessisse à Jesu, sicque Jesum tantum paffum effe, & furrexiffe, Chriftum verd immortalem perfeveraffe. [g] S. Ignazio de Cherintiani foggiunge, Considerate eos, qui aliena sectantur dogmata, & discite, quomodo ignotum asserant esse Christi Patrem, quomodo infidam simultatem inter se exerceant, charitatis nullam habeant rationem, futura negligunt prasentia, & instabilia bona curant, pracepta contemnunt, viduam, & orphanum despiciunt, oppressum respuunt, vinctum rident, Crucis illos pudet, passionem subsannant, resurrectionem pro fabula traducunt: Posteri sunt , & nepotes spiritus illius omnis mali inventoris ; & in altro loco, [ b ] Partum Virginis calumniantur, & cum pudeat illos Crucis, passionem negant, nec resurrectionem credunt, sed ignotum Deum intro-

h Identiff. 5. ad Traff.

ducunt : Christum ingenitum effe cenfent , Spiritum vero Santtum nec effe 15. Philaft.de Her. confitentur. Dalle bestemmie trabocco [i] Cherinto in diaboliche maledicenze, esecrando i Martiri, & iSanti, ed honorando Ginda, & i Crucifissori di Giesù Christo, perche gli uni havevano maltrattato il Figlio di Dio, e gli altri adorato. E tale appunto era il Ponto della sua Predicazione,

che

che più tolto fit Apolialia, ch' Herefia; concioliacolache egli negò il fondamento della Fede Christiana, che consiste nella credenza della Divinità di Giesù Christo, d'onde acquista pregio, e peso la vera Religione. Disse, esser Giesù Christo puro Huomo, e come se proferir volesse la medesima bestemmia, che indi a' quattro Secoli vomitò l' empia bocca di Nestorio, divise Giesti da Christo, asserendo, Christo disceso in Giesti con la sua Divinità in forma di Colomba nell' atto del Battefimo, onde divenne Dio quegli, che da prima era Huomo. Quindi inferì, [a] che la Madre di Gie- a S. Itm. l. 2. 1.15. su fu Madre di Huomo, e non di Dio; e prendendo a giuoco la di lei Santa Virginità, motteggiola con esecrande rampogne, bestandosi con acrimonia d'improperii [ b ] della simplicità de Christiani, che credevano, poter b.S. Epiphar. 38. esser nato un Figlio da una Vergine. Si oppose S. Giovanni alla perversità di & Terratt. de pracosì atroce Herefia, & apertamente scriffe, [c] Omnis spiritus, qui solvit schanteliste Tesum, ex Deo non eft, & bic eft Anti-Christus . [d] Quid autem est folvere . 45. Los p. 10. replica S. Leone, nisi humanam ab eo separare naturam, & Sacramentum Fidei, per quod unum salvati sumus, impudentissimis evacuare figmentis? Per lo che il sopracitato S. Giovanni il suo divino Evangelio contro i Cherintiani compose, in cui dimostrò con la narrazione della Celeste Genea-

logia, che Giesii Christo [e] In principio erat Perbum, il Verbo era Dio, [55...hag. lib. 6. de fii come il dir, che il Figlio era Dio, perche, come dice [f] S. Agostino [fine. de tripica de la fice de la fine. de la fine.

per quelta voce Verbum, folus Filius accipitur, ed è nozione propria della 14.6 de Har. cit. di lui divina Persona, nella conformità spiegata poscia con più chiari termini [g ] Dall' Angelico S. Tommalo. Ma Cherinto ciecamente oftmato, 85.74.14.9.31. non che à veder' il lampo, nè pur paventò à udire il tuono di sì alto miste- art. 1. in esty.

bo in Giesti, [b] Alogi dicuntur, ideft Bruti, & Verbo carentes. Hanc enim h S. Epiph bar. 43.

appellationem ipfis impono, & ab hac die fic appellabuntur, & fic ipfis, à Cariffimi, nomen imponamus; cum enim Verbum à Joanne prædicatum non recipiant, Alogi, ideft fine Verbo appellabuntur; ò come spiega S. Agostino, [i] i S. Ant. har. 10. Carentes Verbo, cioè privi d'intendimento, e di ragione. Più privo però di ragione giudicar si deve il Maestro di tal' Heresia, che li seguaci. [ k ] k.S. Epiphher. st. S. Epifanio di lui riferifce cofa, che fembra strana; mà che forse tale non parve ai pretefi Riformatori de nostri tempi, che si compiacquero di rinuovarne non men l'empietà, che l'esempio. Rapporta il Santo, che nella Provincia della Galazia Cherinto ufasse di battezzare un' Huomo vivo in luogo di un Defunto, acciò il Defunto prevenuto dalla morte non compawife avanti Dio fenza l'impronto di Christiano. Stravaganza riprovata prima da [1] S. Paolo, e poi da S. Gio. Chrifostomo così riferita, come degna di 11. ad Corinto. 15. rifo, e di scena, [m] Aque scio, fore ut rifum multum moveam; verum enim a S.ta. Chrysbon. verd etiam proptered maxime dicam, ut eum morbum magis fugiatis: nam postquam Cathecumenus quispiam excesserit, sub letto mortui absconso aliquo qui vivit, accedunt ad mortuum, & loquuntur, & rogant, velitne Baptifmum accipere? Deinde nibil illo respondente, qui est absconditus inserne pra illodicit, se velle baptizari; & sic eum baptizant proco, qui excessit, perinde ac si in scena luderent. Tantum valuit Diabolus in ignavorum animis. Deinde cum accusantur, addunt hoc verbum dicentes, Apostolum dixisse, [m] us. ad Corinta.s. Qui baptizantur pro mortuis. Così S. Gio. Chrisoftomo . Ma non diffe Tomo I.

rio, e con intollerabile audacia tacciò di menzognero il Santo Evangelista, e di favoloso commento il di lui Evangelio: Onde i Cherintiani furono detti da S. Epifanio Alogi, perche eglino rigettavano la Divinità del VerS. PIETRO.

pro mortuis; ma con punto interrogativo, impugnando tal' Herelia, Onid facient, qui baptizantur pro mortuis, si omnino mortui non resurgunt? Ut quid baptizantur pro illis? Qual fraudolenza di mente inetta prevaricata fu con pari malizia imitata dagli Heretici Predestinaziani, che alterando l'aurea sentenza di S. Agostino [ a ] Qui fecit te sine te, non salvabit te sine te : as. Ang. is from. I aurea fentenza di S. Agotuno (a) kan perita pune es propuento si pune della di distribusioni per fecti in eficienzami, juffificar violenzami, polopolero ad ambedue li fenfi il di di propuento interrogativo. Qui crearis te fine te, non fabrabis te fine te? Fecti il di propuento di pre pescientem, justificat volentem? Solito effetto negli Heretici ò di presunzione, ò di malizia, Pretender con un semplice lor tiro di penna dar nuova legge al Christianesimo, & abbatter la Rocca della Fede con la forza sola

semplicemente l'Apostolo con punto sermo, e positivo, Oni baptizantur

b S.A. Chryf.ler. di un Punto. S. Gio. [b] Chrisostomo attribuisce à Marcione la stolta invenzione di cotal battefimo; ma meglio a Cherinto devesi riferire, che visse à tempo di S. Paolo: se pur creder non si voglia, che continuasse Marcione ancora nell'uso di quel battesimo col falso supposto, che infondelle grazia nel Defunto, come con equipollente, temeraria, & erronea \*\*Morety-Idis, propolizione foltengono] e ji moderni Riformatori , che fi polion falvare speciale della folta della Divinti negata del rigito , print. & die fe precipito Cherinto nel basso di ogni immondezza, ed ò ch' ei adherisse assid, de alisami card. Pallav. in mon Mago, ò che risoluzione prendesse d'insegnare il modo di andar senza

d ad Rom. 2.

Hift. Trid. li. 5. fatica in Paradifo, molto fi affaticò nel perfuadere a' fuoi feguaci, La fola Fede render falvo il Fedele, e nulla nuocere al ben dell'animo la sfrenatezza del fenfo, à lo sfogo delle paffioni, citando à fuo favore il celebre detto di S. Paolo, [d] Arbitramur enim justificari bominem per fidem fine operibus Legis, Grand' arte invero d'inganno fu quella, di cui servironsi gli Heretici sin da' primi Secoli della Chiesa, Confermar sempre le loro Herefie con la restimonianza delle Sacre Scritture male intese, e peggio spiegate, dividendone i sensi congiunti, ò con ingegnosa malizia congiungendone i disparati per ridurre Dio à dir com' effi, e non effi come Dio-se Cherinto volca sondare il suo dire sopra l'autorità Divina delle Scritture, mancavano forse [e] passi del medesimo S. Paolo, ne' quali chiaramente il S. Apostolo ingiunge l'osservanza de' precetti, e protesta, che gli Operatori di azioni prohibite non entreranno nel Cielo? Devonsi nelle

e Ad Gal. 5. r. Corinch. 13. 6 alibi ,

divine Scritture spiegar' i passi oscuri col lume de' chiari, e non involgere i chiari fra le milteriose tenebre degli oscuri. Nell'allegata asserzione non parlò l' Apostolo delle opere necessariamente consecutive all' atto della Fede, ma sol delle antecedenti, e dispositive; poiche scrivendo a' Romani, che offervanti, e superstiziosi delle Leggi, affettavano con ostentazione costumi, e vita confacevole alla Ragione, egh volle loro dimostrare, che non per questo, ch' essi sacevano opere moralmente buone, si rendevano femel. Trid.fd. giuftificati avanti Dio, fenza quella Fede, che [f] Eft bumana falutis initium, & fundamentum, & radix omnis justificationis, con la quale credendo per Giesù Christo, potevano sol' esser gradevoli, e giusti agli occhi dell' Altissimo. Il che è tutto [g] l'argomento, e 'Imotivo di quella Let-

6. c. 8.

8.5. Ang. in 1879- tera, della quale, come delle altre di S. Paolo, diffe S. Pietro, [b] Sunt frindmarghest quadam difficilis intellectu, qua indocti, & inflabiles depravane, sicut & himeracain cateras Scripturas, ad suam ipsorum perditionem. Onde S. Agoltino [i] attesta on attesta, che componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo la sua rimomata Epittola Cateracai de la componelle allora S. Giacomo l

tolica.

10

tolica per corregger quei, che adherendo al partito di Cherinto, fi perfuadevano giustificati dalla sola Fede senza Opere sante, e meritorie. Heresia, che doppo quindici Secoli tomo in bocca a Lutero [a] così dessa, qua così pelles, vomito Cherinto, che contragione Lutero dir si potrebbe il Cherinto de contragione lutero dir si potrebbe il Cherinto del contragione lutero di c nostri tempi. Nè bastò a quell'Heresiarca l'haver aperto a suoi Settarii una Porta cotanto spaziosa per la salute, qual' è il Creder bene, e l' Operar male, fe non li speranzava ancora con lordi sollazzamenti, anche doppo la morte, in un fognato Regno di mille anni. Haveva appunto allora S. Gio-Chillafti, over vanni in ammaestramento, e consolazione della Chiesa rivelata al mondo mi lenarii. la Rivelazione misteriosa dell' Apocalisse, la cui esplicazione è altrettanto ofcura, & incerta, quanto l'impresa à darla è remeraria: poich'ella riferisce Visioni, proferisce Oracoli, prenunzia cose suori della capacità dell' intendimento humano, onde l'intiero compimento della Profezia può fol mettere in chiara luce tutte le oscurità. Fra esse una trovassene nel Capitolo ventesimo, dove de Beatidice, che perche [b] Non adoraverung b dpm. 10. Bejliam, neque Imaginem ejus, regnaveruns cum Christo mille annis. Spiegali communemente [ e ] dagli Autori Cattolici questo passo, Che li Beati ( Card, de Richer per le loro heroiche operazioni riceveranno da Dio augmento di gloria ...+ eziandio accidentale nell'invocazione, che i Fedeli faranno della loro intercessione sin' alla fine del mondo, figurata da S. Giovanni per il corso accennato di mille anni. Cherinto, che pretese di ben commentare il senso oscuro dell' Apostolo S. Paolo circa la Giustificazione dell' Huomo, s' inoltrò ancora alla interpretazione di questo più oscuro del Theologo S. Giovanni, e fenza riflettere nè all' indecenza dell' affunto, nè alla profanazione della Beatitudine, nè alla fomiglianza, in cui riduceva li Beati con le Beftie, esponendo al proprio genio il secreto Misterio di Dio, disse, [d] Che d Eufe. 1. 3. 6 s. Giesa Christo doveva stabilire un Regno, in cui gli Eletti viverebbono in deg. her. s. continue delizie sensuali per lo spazio di mille anni, e [e] Chi di esti per far es. Hier. in Mucofa grata à Dio havesse in questo mondo abbandonata la Moglie, cento Moglie in quei mille anni riceverebbe in premio dal medefimo Dio, onde fazii , come porci , di piaceri carnali passarebbono poi ad altri più nobili , f come in Diele ed eterni: [f] Cherintus per revelationes quasdam, dice di lui Cajo, quas dife. velut ab Apostolo Magno descriptas, & per Angelos ei revelatas putaret, talia quadam portenta nobis induxit , cioè: Post resurrectionem terrenum futurum effe regnum Christi in Hierusalem , & Homines in carne iterum concupiscentiis, & vitiis subjectos conversationem habituros : contra Fidem quoque Scripturarum quosdam mille annos designat, in quibus multa quidem & alia corruptionis opera, & nuptiarum sestivitates dicit suturas, ad eos, qui libidini sunt dediti, decipiendos. Così Cajo, Ed in questi sentimenti Cherinto divulgò un gran Libro, forprendente, e maravigliofo anche nel Titolo, che fu, Revelationes Apostoli Magni, dove millantava revelazioni incognite, commercii con Dio, apparizioni di Angeli, ed estasi prodigiole; onde [g] nacque Equivoco fra alcune Chiefe Cattoliche di g5. Milate de control de Revelationi di Chesinson all'Appendici di C. Cionanni S. Hier et app que' tempi fra le Revelazioni di Cherinto, e l'Apocaliffe di S. Giovanni, forse confuse in que' principii di novità dalla somiglianza de' Titoli, e dalla esposizione delle Visioni. I seguaci di questo Regno Cherintiano surono allora detti Millenarii, e Chiliafti: ma villero fempre dispregiati dall' Antichità, come Ammali fozzi, e carnali. E benche [ b ] altri ò venerabili per h Esfel. 1. 2. c. 39. Santita, come S. Papia Vescovo di Hierapoli, S. Ireneo, e S. Giustino

Martire ò riguardevoli per dottrina, come Tertulliano, Vittorino, e Lattani zio, afferisfero doppo il Giudizio finale un Regno di mille anni; tuttavia siì così honesta la loro asserzione, e così ristretta ne' termini della verecondia Christiana, che per quattro Secoli tollerossene la sentenza [ a ] dalla Chiesa b Vedi il Ponrif, di fin tanto che fù anch' effa da [b] Papa Damaso nel Concilio Romano total-

Danafe. . mente riprovata.

Afficurata la Setta con la divulgazione delle Herefie, portoffi in Efefo Morte di Cherin- Cherinto, ò per disputar con S. Giovanni, ò per metter totbido frà quel Popolo di fresco convertito alla Fede di Christo. Ma trovò egli in Escso inaspettatamente la vendetta di Dio, che sorpreselo con accidente merita-

to , benche horrido . Nell'entrar , ch' ei fece ne' Bagni , fii veduto dall' Apostolo S. Giovanni, che incontanente quindi partiffi co' suoi Compagni, a' e S. Irend. 3 c.4. quali diffe : [c] Festinate, Fratres, egrediamur binc, ne cadat balenum; c cadde appunto allora rovinofamente à terra con improviso terremoto

l' Edificio, forto il quale ritrovossi Cherinto prima, per così dire, sepellito . che morto . Solito tragico miserando fine degli Heresiarchi; quali pur proppo in gran numero vedremo nel corfo di quell' Historia ò fulminati dal Cielo, ò inghiottiti dalla Terra, ò afforbiti dall' acque, ò precipitati dall' altezza dell'aria, ò con altre strane forme di morte molto più spaventev oli della medelima morte, percoffi da Dio, perfeguitati dagli huomini, e quali feacciati dagli elementi steffi dal mondo, come inimici dell' human genere, e buoni solamente a far fazione co' cattivi . S. Ireneo applica ad Ebione l'accennato successo, ed altri à Cherinto, mà ad ambedue rife rir ben puossi . come vivi nel medesimo tempo, e come infetti ambedue del medesimo veleno, che fogliono infieme communicarfi li Serpenti.

Nè fù Cherinto il solo drago dopo la partenza di Simon Mago, che si

aggiraffe in Oriente intorno alla culla della Chiefa nascente per avvelenarla col fiato, e lacerarla con le zanne; poiché unitamente allora forse l'infame Setta de' Nicolaiti, che nati da vilissimi principii, crebbero poi 4 fett il Seede coltempo [d] formidabili al Christianesimo. Sin dalla [e] prima età de' X1. e feq. Santi Apoltoli fù offervato inviolabilmente il costume, che volendo alreii S. Grof, Ma. dovesse cesse consento quita Moglie nabilitaria ad Ordine Sacro, grai in pulsa se la Conforte dell'Ordinato chiamavasi Diaconessa. A Desabancas la Conforte dell'Ordinato chiamavasi Diaconessa. A Desabancas la Conforte dell'Ordinato chiamavasi Diaconessa. A Desabancas la Conforte dell'Ordinato chiamavasi Diaconessa. onne Diatones pessa, dal grado che assumeva il suo Marito; e queste nulla havevano di te, Presovere, a Sacro fuorche il nome, e fra i Laici furono annumerate da Papa Sotero [ ] qualità. et li de Rem Per ne' fuoi Decreti, e dal [g] Concilio Niceno ne' fuoi Canoni: Ambedue turtavia tanto l' Huomo, quanto la Donna erano obligati a menar vita in 8 Concil. Nican. continue orazioni, e vigilie, fottoposti alla Scommunica, se havesser vioh Condl. Tures. 2. Jato ò il facro decoro, ò la promella caltita; [b] Si inventus fuerit Presbyter cum fua Presbytera, aut Diaconus cum Diaconiffa, aut Subdiaconus cum fua Subdiaconiffa, annum integrum excommunicatus habeatur, & depositus ab omni officio Clericali , inter Laicos fe obsecrare cognoscat . Così un Canona del Concilio Turonense. Nel cui proposito rapporta S. Gregorio quel degnissimo successo in persona del Prete Ursino, che nè pur moribondo volle comportar la vicinanza della Moglie, [i] Hic ex tempore ordinationis sua Presbyteram fuam , nt fororem diligens , fed quasi hostem cavens , ad fe propius accedere numquam finebat . Cum longam vita impleffet atatem , inardescente febre, ad extrema deductus est ; sed cum cum Presbytera sua confpiceret,

Donne Diacone! rif. in Secere .

1 S.Gret. Dial.lib. 4 0. 11.

piceret , folutis jam membris , in morte diftentum , fi quod adhuc ei vitale fpiramen ineffet, naribus ejus apposita curavit arte dignoscere. Quod ille sentiens cui tenuissimus inerat flatus, quantulo nisi valuit, ut loqui potnisset, infervefcente fpiritu, collegit vocem, aeque erupit dicens: Discede à me, Mulier; adhuc igniculus vivit; paleam tolle. Erimunero il Cielo si bell'esempio di continenza con scender giù tutto a ricever come in trionfo la nobil' Anima dell' agonizzante Sacerdote, poiche [ a ] Muliere recedente, crescente a Bidem. virtute corporis, cum magna capit latitia clamare, dicens : Bene veniane Domini mei : Quid ad tantillum fervulum vestrum estis dienati convenire? Venio, Venio, Gratias ago, Gratias ago. Cumque hac iterata crebro poce repeterer, quibus hoc diceret, noti sui, qui illum circumsteterant, requirebant . Quibus ille admirando respondit , dicens : Numquid bic convenisse San-Hos Apostolos non videtis? Beatum Petrum, & Paulum primos Apostolorum non afpicitis? Ad quos iterum conversus dicebat, Ecce venio, Ecce venio. Atque inter hac verba animam reddidit. Così S. Gregorio, Hor ciò premello per intendimento del futuro racconto, ritrovavasi fra il b.48.6. numero de' Diaconi Nicolao Antiocheno, eletto [b] da' Santi Apostoli per fovvenire alla necessità de' Fedeli, conforme richiedeva il nome, el' obligo del suo Ufficio. S' ei veramente divenisse Heresiarca, Capo della Setta de' Nicolaiti, ò put' à lui falfamente si attribuisca l'infamia dell'Heresia, è e s. clim. Alest. cosa incerta fra gli Autori. S. Clemente Alessandrino [ e ] attesta la di lui seron site 3. innocenza, e riferisce in tal tenore il successo: Donna bella havea sortito in matrimonio, e delle di lei bellezze era altrettanto vago, che geloso il mi- Heresia de' Nicofero Nicolao: della qual fiacchezza riconvenuto da' Santi Apoftoli, egli ò lati. impotente à raffrenar la passione, è confuso al rossore delle ricevute rampogne, con opposta risoluzione condottala in publico, Prenda, disfe, coffei , chiunque la vuole , ch' io per me ò bisogna , che non l'habbia per non amarla. dhavendola l'ami, & amandola miritrovi sempre allacciato da i nodi tormentosi della gelosia . Sin qui S. Clemente Alessandrino . Ma si d.S. Epiphharas. oppone S. Epifanio dicendo . [d] Che Nicolao anche nell' efercizio attuale del Diaconato vivesse incontinente, onde ripresone da' Santi Apostoli, ei ò vergognoso della publicità del fallo, ò insofferente dell' onta della riprenfione, coprisse l'errore con una scusa peggiore del male, & asserisse secito il Matrimonio anche à i Preti; e quindi traboccando in Herefia, attestasso generalmente à tutti necessario lo ssogo del senso per beneficio della pace dell'animo; onde per procacciare à se le Donne altrui con offerir la propria, profittuisce à tutti la sua Consorte, sforzando i Giovani ad abusar-tene, a' quali inculcava [e] la massima di Platone, Che come a' Fratelli sis, s. s. rom, c Lain questa gran Republica del mondo ciascuna cosa era commune, anche den lis, se se in questa gran Republica del mondo ciascuna cosa era commune, anche den lis, se se in questa gran Republica del mondo ciascuna cosa era commune, anche den lis, se se in questa gran Republica del mondo ciascuna cosa era commune, anche de se in que de la commune de la co la Moglie. [f] Nicolaus Antiochenus, scriffe di lui S. Girolame, omnium anh immunditiarum repertor choros duxit famineos, & in altro luogo [g] Nico- 81dem 40 ft. 48. laus Antiocheuus Nicolaitarum Hareseos auctor extitisse resertur. Ma o fosse Istitutore dell'empia Setta, è Huomo di vaglia, e promosso, [b] come h Directo in Sydicefi, da' Santi Apostoli al Vescovado della Samaria, abominevoli furono i dogmi di Cleobulo, e di Theodoro, che dal nome di lui furon chiamati i 5. Ignat. epit. 9. Nicolaiti, e propagatori della fazione. Afferirono [i] questi la Divinira in Giesti Christo residente solamente per modo di mansione, ò di habitazione; e discendendo all' Huomo, ponevano la Lussuria per suo ultimo fine, per meritoria la Fornicazione, & ogni più detestando atto di lascivia; Tomo I.

E per sfuggir la vergogna, che indivisibilmente accompagna le dishonestal de' costumi, vantarono [a] per loro Protettori alcum Numi celesti, chiaa S.Epiph. har. 25.

mati da effi, forse per non essere intesi, Barbelo Punico, Taldabaoth, Caulanchauch, e Metran; e quindi dal farfi l' un feguace di una Deità, e l' un di un' altra, provenne ne' Nicolaiti divisione di Setta, e di Settarii, denominandosi à lor piacere [b] Fibioniti, Stratonici, e Levitici, che perderono tutti il nome b S. Aug. har. 5. nell'ampia voragine de' Gnostici, le cui laidezze non senza rossore del nostro inchiostro accenneremo più tosto, che descriveremo in [c] questo Libro. cVedi il Porrificato di Evarifto . Le trè accennate Herefie di Simon Mago, di Cherinto, e de' Nicolaiti,

Eretich.

Operationi, exe che surfero sotto il Pontificato di S. Pietro, se ben si considerano ne' lolo di S. Pietro ro affunti, e nelle loro confeguenze, furono come il compendio di tutte quelle, che hanno agitato sin' hora il Christianesimo, cioè poca Fede in Christo, e ne suoi detti, Cupidigia di denaro anche con discapito delle cofe facre, e sfrenatezza di fenso anche a dispetto della natura. Mà quali fossero le applicazioni di S. Pietro nell'estirpar sì rea messe di errori, sa d'uopo il supporto più tosto, che il descriverlo; poiche la lontananza de tempi, la scarsezza de Scrittori, e la lagrimevole perdita delle Scritture hanno seco involte in profonda oblivione tutte quelle notizie, che pregso recar potrebbono alla nostra Historia. Tuttavia dalle di lui lettere, come da un lampo, congetturar si deve l' infocato suo zelo, e l' indefesse fariche in benefizio della Christianità dell' Asia, mentre da Roma, cioè in tanta distanza di Paesi, e fin da un' altra Parte del Mondo, così bene ribatte le bestemmie di que maligni Herefiarchi, che pare a tutri presente; e molto più creder dobbiamo da quello, ch' egli scrisse à que' Popoli di Dio, ch' ei nelle fue orazioni diceffe di loro a Dio. Conciofiacofache hora [d]raccommanda a' Vescovi la cura del Gregge, hora spedisce Messi con le decisioni richieste, hor impugna [e]i Nicolaiti nel dar precetri a Conjugati, hora i

dr. Petr. S. e Mid. c. 3.

f thid.c. 2 g. 14em epift.2. c.3-

i 2. Petr. 2.

tre.

1 1. Pete. 5-

[f] Cherintiani nell' aftinenza de piaceri, hora ammonifee [g] gl' incauti fopra le maliziofe interpretazioni dell' Epitole di S. Paolo, & hora in fine h Um pit. r.c. condanna [b] gli Heretici come Seminatori di zizanie, Maestri bugiardi, Introduttori di nuove Sette di perdizioni, Beftemmiatori temerarii di Christo, togliendoli sin dal consoraio degli Huomini, e trattandoli da Beftie senza ragione, con tutti quegl' improperii, con cui li scommunica nel Capitolo secondo della sua seconda Lettera, nella quale contro loro conchiude, che [ i ] Melius erat illis, non cognoscere viam justitia, quam post aguitionem retrorfum converti. Ma non così olcura si è la notizia degli egregii fatti di S. Pietro in Roma.

k Guill. Volen. II- contro Simon Mago, benche [k] alcum Heretici moderni acciecari da he o dii guire. Volontaria ignoranza si siano avanzari nell'odio contro il Pontificato Ro-1.6. Ro. Janet. Michael and Marie an Atterzione della amini perche eglino preftan fede alla Tradizione della venuta, permanenza, in Roma di S. Pie e morre di S. Pierro in Roma. O' hanno errato tutti li Santi Padri Greci, e Latini in afferirla, ò Guglielmo, Veleno, Illirico, & alrra fimil feccia di Luterani puì tosto, che in Huomini, in negarla. Le lettere da noi di sopra riferite di S. Pietro scritte da Roma, che il Santo Apostolo [1] chiama Babilonia, nome noto nelle Sacre Carre in fignificazione di Roma, il Corpo quivi sepolto, e 1 uniforme consenso di tutti gli Autori sacri, e profani, che a lungo [ 18 ]' registra il Cardinal Bellarmino nelle sue Controversie, li smentiscono apertamente, e rendono non sol certa, ma evidente la

verità

to Briden .

vefta, [ a ] Ea de causa Petrum Romam venisse, ut Simonem Magum Magits Ent fuis populo illudentem expugnaret; e di Metatrafte, che soggiunge [b] Visus b Metatra die 29. eft ei Dominus in visione dicens , Surge Petre ; vade ad Occidencem ; opus enim babet, ut tuis illustretur facibus, & Ego ero tecum. E giunse in Roma S. Pietro in quel tempo appunto, che fotto l'Imperador Claudio conteneva quella valta Citta dentro le sue mura poco men che un mondo di Habitanti, cioè [e] sei milioni novecento quaranta quattro mila Persone, entrando Cacio, lib. 11. nudo il Pescator di Galilea in quello spazioso Pelago, & [d] In Silvam il- d.S. Les Serm. 1. lam, come diffe S. Leone, frementium Bestiarum, & in illud turbulentissima de SS. Petro & profunditatis Oceanum, per gittarvi la rete della Predicazione Evangelica. Paulo and me-E gli effetti corrisposero superiori ad ogni humana industria; conciosiacofache tanto Dio, che colà guidò S. Pietro, quanto S. Pietro, che colà portò la mova Legge di Dio, così chiari fubiro fparfero agli occhi di quel cieco Popolo i raggi della Verità, che illuminato il Capo fi diffuse subito lo splendore in tutto il rimanente del Corpo, e Roma fu come l'Orizonte del Sol nascente di Christo in tutto l' Imperio. Quivi egli converti famiglie Senatorie, fpiego dogmi di fede in quella Cathedra, che presentemente si venera nella Bafilica Vaticana, impose à S. Marco la composizione dell' Evangelio nella nativa lingua de' Romani, scrisse lettere, e spedi Vescovi a lontanissime Provincie con Missioni Apostoliche ò da lui intraprese, ò da lui comandate, ovunque maggiormente la neceffità richiedevale ò per abbattimento dell' Herefie, ò per conversione de' Regni, con numerosi acquisti di anime a Dio, con prigionie fofferte, miracoli operari, e fatiche in fine di gran frutto, patimenti di gran merito, e azioni gloriofe de' fuoi. In un cumulo però di così publici, e gravi affari, una più proffima occupazione traffe à fe l'animo del Santo Apostolo, e la sua più seria attenzione. Simon Marie di Simon Mago, per shuggir in Afia nuovo incontro con sì famofo Competitore, Muso in Roma. erafi portato à Roma, dove, come nella più ampla, e nobil Scuola del Mondo, haveva aperta una famosa Accademia di Magie, con il cui mezzo erafi di gid conciliata prima l'ammirazione del Popolo, e poi quella de Grandi, che egualmente concorrevano a lui, come al primo oracolo, e Thaumaturgo del Mondo. Má Cefare, ch'era alienissimo per natura, e per politica da quelle novità, che uniscono il Popolo in conventicole, odiose a' Principi novelli, com'egli era, correndo allora l'anno fecondo del fuo Imperio ( onde di lui riferifce [ e ] Dione , che fubito innalzato al Soglio pro- e Zin. lii. 60. hibiffe eziandio quelle adunanze, ove in publici Ridotti vendevafi Acqua calda, e Carne bollita) in materia di molto maggior concorfo, com'era, quella della Magia, rifolutamente ordinò, che defifteffe il Mago da' fuoi incanti, minacciandogli in castigo l'estrema pena della vita. Ma egli abbandonato nel gusto dell'applauso, e perciò poco curante degli ordini del Prin-

cipe, incorie nel di lui idegno, e fu incontanente condannato alla morte, che sarebbe seguita, se a forza d'incanto non havesse satto comparir in suo luogo fra le catene un Fantasma, tutto à se somigliante nelle fattezze, e nella voce, fottrahendosi esso da' Manigoldi con horrore, e risa insieme degli Astanti. E sua fortuna su, che, morto Claudio, succedesse all'Imperio Nerone, Principe sopra ogni altro dedito alla Magia, per il conseguimento della quale haveva da lontanissime parti chiamati a Roma molti Maghi,

S. Pietro. Secolo I.

fins voluit. Al genio dunque del muovo Principe conformandoli quello del Popolo, con la medefima facilità avvenne, che Simon Mago tanto più crescesse in altezza di stima, quanto più sormontava gli altri in eccellenza di

Magie; e passando la stima in venerazione, gli erigessero i Romani un nobile b 8. Iren. lib. 1. 5. Simulacro [ b ] nell' Ifola di Esculapio fra i due Ponti del Tevere, che forof Toroidin of mano! Ifola di Quattro-Capi, con la Ifcrizione à lettere d'oro, Simoni de la 16 de la Des Sancto. Mà come che il suo oggetto era fol di abbattere, ò di consondere la Chiefa di Christo con una nuova Chiefa, ch' ei fondar difegnava in competenza della vera, i prestigii gli servirono per Araldi dell' Heresia, ac-

degli Dei, [a] Nero primum imperare Diis concupivit, nec quicquam genero-

F fue muove He- ciò l'Herefia ritrovafle gli huomini tanto maggiormente disposti alla credenza, quanto più sorpresi dalla grandezza delle maraviglie. A tal fine predicoffi a Romani per Figlio di Dio, nato nella Giudea, e mandato cola

dal fuo celeste Padre per annunziar nuova legge con opere illustri, e miracolose: Che a lui haveva Dio consegnate le Chiavi del Paradiso, e la dispofizione de Sacri Tesori, onde chi volesse nella Chiesa ò valore, ò augumento di Dignita, dovessela [e] procacciar à prezzo di denaro, al cui sbore S. Andr. 116. 2 zo haverebbe fottomeffi li fuoi doni anche il Cielo: Quivi parimente divul-Origine della gò il libro de' fuoi Contradittorii, e per emular con la fomiglianza eftrinfe-ron ura Ecclefia e a la Chine di Chine. ca la Chiefa di Christo, nuovo costume introdusse di Tonsura. Biasimavasi

in quel tempo l'uso della chioma, nè, se non per qualche grave sciagura rendevasi lecito a' Romani il nutrirla; anzi [d lil raderla la prima volta era un far di que' capelli facrificio à Giove con solennità di abbigliamenti, e pompa di convitati; e folamente [e] li Rei, ò i loro Amici, e Parenti per contrafegno di mestizia portavanla lunga per tutto quel tempo, che rimaf Surt. in C. Int. neva in effi viva la rimembranza del supplicio; onde legges, [f] che Augusto per dolor della memorabile rotta, che sotto il Comandante Varo ri-

cevè il suoEsercito da' Tedeschi, giurasse di non recidersela, sin tanto che vendetta non prendesse de' nemici. Nelle parti però dell' Oriente non sotcomettevasi al taglio, e permettevasi la cultura de' capelli, anche [g] ne' Sa-· cerdoti, e folo in fegno di obbrobrio recidevanti ai colpevoli di publico h Germ Confest. misfatto. E ciò appunto [b] era succeduto à S. Pietro, che predicando in Asia su da' Gentili per odio tosato, ò per disprezzo, e con una rasa corona di capelli in testa esposto al vituperio, e risa delle Genti. Mà come che è proprio di Dio, render gloriose le ignominie de' suoi Servi, e come dice S. Leo Serm in S. Leone, [ i ] In honorem transferunt triumphi etiam instrumenta supplicii; quindi concepì tal venerazione la Chiefa a questa misteriosa Tonsura, che ben-

k Perme Parrier- che non manchino altre devote confiderazioni, ricevella ancora per questo Antiech, in capo, come infegna propria del Sacerdozio; [k] Nos coronam in capite enp. ad Carales geftamus, diffe un'antico Ecclefiastico, pro venerationes Principis Aposto-Sar.an.1054. "41 lorum Petri , Super quem Dei Ecclesia est Superadificata . Quod enim impis illi ad contumeliam illius Santli excogitaverunt, boc nos piè ad gloriam, & bonorem I Beda in I. Hift. apfins facimus. Hor dunque invidiando Simone ne' Sacerdoti di Christo l'honore della Tonfura, una [1] fomigliante ne prescrisse a' suoi Seguaci, -1ng1.1-5.c.82.

se non quanto che per contradistinguerli da' Cattolici, voleva, che da un' orecchia all'altra caminasse un solco raso di capelli, per cui, egli dicova, dinotarfi il Zodiaco nel loro Capo, che già per la rotondità rapprefentava il globo del Cielo. E molti Simoniani vedevanti per Roma con que Zodiaci in testa, and and one vanaglorioso il Mago per seguito di gente, e per pro-

e. 4. de panit.

fica.

e. 11. c Flim. 1.7. c. 27. 6 Sen. I. 9. Decl.

4.67.

E Levit. 37.

sa Theoref. East.

proprietà d'infegna. Mà Dio, che per far molto non hà bisogno di molti, havea dall'Afia fatto venir à Roma S. Pietro per fondar contro Simone la wera Chiefa in quella Città, [a] colluvie allora di ogni fallità, e di ogni a S. Lee in Seron fuperstiziosa Religione, che divenne ben tosto per mezzo dell'Apostolica b.s. cip. cist. st. fua predicazione [b] Mater, & Caput omnium Ecclesiarum totius Orbis. Pletro con Simon Convenne però a S. Pietro foggiogar prima il Mago co miracoli, che i Migo in Roma, e Romani con la dottrina, & offertagli da Simone la prova [c] di rifusci nimento di un zare un Defonto, il Santo Apostolo gradì l'invito con altrettanta prontez-fiaciullo rifusci-22, con quanta fermezza credè, che la fua caufa foffe l'ifteffa, che quel-chezippiti pea la di Dio. Avvicinossi il Mago alla bara: e d forza di magiche note il Les in spist. ad morto fanciullo con il moto della testa dando come principio di nuova vita, S. Pietro soprapreso da santo sdegno, senza conceder tempo all' applaufo della gente, che già acclamava Simone per figlio di Dio, alzando al Cielo quelle mani, alle quali Christo haveva consegnate le Chiavi del Paradifo, fece incontinente sparir quella larva di vita, e ritornar freddo, e morto qual'era, il defonto Giovane: Indi rivolto a' Circostanti, e fatto lor'apprender l'illusione del Mago, ad [d] esempio del suo divin Maestro, impose al morto, che si ergesse vivo, e parlasse. Il che seguì non ancor terminato il comando. Irritato, e non confuso Simone dall' onta del vituperio, à nuovo cimento invitò S. Pietro, più publico, e più strepiroso del primo, sì per il luogo, che sù il gran [e] Theatro di Roma presfo l'Imperial Palazzo, come per la rappresentazione di uno spettacolo stu- e Suer.in Mera. 12. pendo, qual'era il volar per aria al Cielo in testimonianza di esser esso il figlio di Dio, La sua gran Missione, dicea, doversi accettar con prove di lo di Simon Mago gran miracoli, ed effer falfa l'Ascensione al Cielo predicata da S. Pietro del per l'aria. suo Christo, che col testimonio solamente di quattro miserabili Pescatori haveva voluto persuadere al Mondo così prodigiosa salita; dove che Esso farebbe vedere il suo volo non in monte ermo, e remoto, nè avanti poca gente pescareccia, e villana, ma in luoyo nobile, e dovizioso, dedicato alle maggiori grandezze, che rappresentar possa la potenza de Cesari, e in mezzo d una Roma, che dentro le sue mura conteneva, come Paesani, li Forastieri di tutto il Mondo. Alle milianterie dell'Heretico altr'arme non oppose S. Pietro, che una ferma fiducia nella ricevuta promessa, Che non prevalerebbe l'Inferno contro la Chiefa; & una continua Orazione, che comandò à que' pochi Fedeli, che in Roma allora dimoravano, acciò con le preghiere communi benigno foccorfo imploraffero dal Cielo contro gl'infulti dell'inimico comune. A tal fine intimò loro il digiuno per il Sabato antecedente Origine del di-alla Domenica definata al volo, che cadde verfo il fine di Settembre. Qual pio [f] uso di digiunare il Sabato ritennero poi li Romani, ed altri Popoli d'Occidente in memoria, e venerazione del Successo. Convenne dunque nel Theatro in gran moltitudine il Popolo Spettatore dell'esito di 63. Aug. 1918.86. una tanta promessa, qual'era il Volo di un'Huomo per l'aria: onde anche que citat Borana. avanti di vederne la prova, appariva nel volto di ciascuno anticipato lo stu- 57-4-44pore: quando comparve da una parte tutto fastoso l' Heretico, e dall'altra tutto humile fenza affettazione, e tutto allegro fenza jattanza il Santo con un piccolo stuolo de' Fedeli, che nell'aria del volto, e nel portamento della Persona davano segno di confidenza, e di fede. Allora [g] il Mago alzate in forma di Croce le mani, e rivolto ai Circostanti con guardatura disposta as. clen. Conf. C. tra gravita, e divozione; Ecco, diffe, che come figlio di Dio al mio Padre 6.09.

2 Surt. in Ner.c.12. Morte fpavemora del Mago,

tofi fopra un gran felce ( quale presentemente conservasi nella Chiefa di Santa Francesca Romana con la impronta della impressione delle ginocchia; ) Se fon pero Apoftolo, esclamò, e pero Vicario di Chrifto in Terra. à Voi comando, ò Spiriti maligni, che abbandonata l'impresa, lasciate cader da quell'alto il Mago, in vituperio, e risa di que' medesimi, ch' egli ha sedotto. Cadde a questo dire precipitosamente allora all'ingiù Simone, come Lucifero dal Cielo, e dando il colpo verso quella parte del Theatro, [a] che riguardava l'Appartamento Imperiale di Nerone, ruppesi una coscia, & ambe le calcagna, e urlando come Bestia, fra confusione, e dolore fini miseramente la vita, rimanendone in memoria per molto tempo quel luogo denominato da' Romani Simonio. Da così degno fuccesso la Religione Christiana non potè ricever maggior vantaggio, nè l'Heresia maggior discredito: essendo che il fatto fu così publico, e fuor di ogni controversia, che que' medesimi, che haverebbon voluto negarlo, confusi, e mesti si partirono, perorando bastantemente per i Fedeli l'evidente gran-

men volo, & in così dire follevatofi co' piè da terra, cominciò con lento moto à volar per l'aria verso il Cielo. Mà prima del volo di Simone volò, e giunse al Cielo l'Orazione di S. Pietro, che à tal vista inginocchia-

b Calvin. in Inflit. 1.4. 6.6. 5.15.

dezza del miracolo. La [b] fola Scuola di Calvino doppo quindici Secoli di commune, e ferma credenza rigettalo come favoloso, & ideale. Tuttavia di tanto pelo fono non folamente appresso li Cattolici, ma appresso tutto il Mondo le testimonianze autorevoli di Egesippo, Clemente, Arnobio, Damaso, e di tutta quella lunga serie d'Historici sacri, e profani registrati dal [ c ] Bellarmino nelle sue Controversie, che quindi sol si prova, con quanta evidenza di ostinazione in cose maggiori controvertino gli Heretici un successo così chiaro, e manifesto. Nerone intanto stimando di purgar l'offesa del Reo con la morte 'dell'Innocente, comandò, che in ceppi fosse posto S. Pietro, e condannato come Seminatore [d] Super-

4 Bellar. 4.1 . c.23. de Rom. Pont.

E gloriofo Martitio di S. Pietro. d Surt.c. 16.lec.cit. Sever. 1. 25.

418.70.

1 Maia 51.

flicionis nova, & malefica, e[e] Protettore di gente odiata, e di Religione esiziabile, [f] e bandita. Alla condanna segui la pena, e doppo nove mesi di prigionia nel Carcere Mamertino presio al Campidoglio [g] fu g Die 29. Inaii il Santo Apostolo crocifisso sopra la sommita del Colle di Giano, che forse da quel tempo con miglior'augurio di nome fù da' Christiani denominato Monte Aureo, e da' Romani presentemente Montorio. [h] Dignus certe, h.S. Agostino, qui adificandis in Domo Dei populis lapis effet ad fundamentum , columna ad fustentaculum , clavis ad Regnum, donde par che ripeta a tutti li Popoli fedeli [i] Attendite ad Petram, unde excisi estis: estendo che S. Pietro sù non men Padre al Christianesimo per autorità, che guida per esempio.

### CAPITOLO IL

# Lino di Volterra creato Pontefice nell'anno 70.

Menandro, e sue Heresie: Ebione, sue Heresie, e diverse Sette di Ebioniti: Libri del Pontefice S. Lino : Sua attenzione, e zelo contro gli Heretici: Suo Decreto contro la vanità delle Donne : Calunniato dagli Heretici moderni, e venerato, e difeso da' Cattolici.



Orto il Capo, viddesi, come un' Hidra, divisa la Setta in molte Teste, tutte ripiene di velen di Heresia, ma l'una diversa dall'altra nell'enormità de' Dogmi; onde surfero quegli Heretici, che furon detti Vaganti, à guisa di Torrenti usciti dalla Palude infernale di Simone. Cosa solita in ogni Herefia, li cui Sertarii doppo la morte dell'Auto-

re, ne hanno difereditati gli errori con altri opposti errori, per ricever Menandro, e su pregio di sapere dalla contradizione con l'Heresiarca. Menandro, che tù Compatriota, e il più dilerto Discepolo di Simone, vantoffi del nome di Simoniano; ma con tal contrarietà di massime, che giustamente può dubitarsi, se più esecrabile fosse stato Simone in asserir le sue, ò Menandro in impugnarle. Egli disse [a] come Simone, Christo haver 2 S. Epiph. har. 28. presa figura di Huomo, ma Esso, e non Simone esser Figlio di Dio: on-de come tale insegnò in Antiochia horridi precetti, & [b] introdusse uno b S. Inst. April. 1 spaventevole battesimo, nel cui atto, susurrate Magiche note, succedevano spettri deformi, & horribili. In virtù di tal Sacramento egli afferiva. falvarsi gli Huomini senz'altro merito di opere, promettendo ai Battezzati in suo nome quel dolce frutto dell'albore della vita, cioè [c] l'esen- e Memin Orat. ad zione dalla morte naturale del Corpo. Fù la Setta di pocofeguito, e di Ant. Pium. minor durazione; onde incorfe nel derifo di Tertulliano, che diffe, d Terrell. lib. 40 [d] Quod boc Menandri Balneum? Comicum credo. Sed cur tam infrequens, tam d Terruli. 116 occultum, quo paucissimi lavant? Suspellam enim faciam tantam raritatem

fecurissimi, atque tutissimi Sacramenti. Ma Ebione passò forse più [e] avanti di Cherinto nella pretesa unione delle due Leggi, e nella negazione afferita della Divinità di Giesù Christo, Lacif. che furono medelimamente li due punti della fua Heretica predicazione. Fù Ebione [f] nativo di Cocaba presso Astaroth nella Regione di Basan, e f S. Epiph. ber.50. di lui scriste S. Epifanio, [g] Hic quidquid horrendum est, & perniciosum, & tdembar. 10. & abominabile, informeque, ac incredibile, & odio plenum, id a singulis Sellis accepit, & in Asia pradicationem babuit, & Roma; ed hebbela con litt, & Herene, sì felice successo, che rari altri Heretici certamente ò più fortunatamente la propagarono, ò più maliziofamente la foltennero. Moltroffi egli così parziale agli Hebrei, che pretefe di unir'il muro vecchio, e 'I nuovo fenza quella lapida angulare, che connette, e concorda una Legge con l'altra,

in fine .

funt, nec Christiani. Negò parimente, come gli Hebrei, la distinzione delle Persone nella Santissima Trinità, e per attenersi all'uso antico di celebran in Azimo la Pasqua, assolutamente riprovò il Fermentato nel Sacrificio. come materia inetta alla consacrazione; e scorse tant'oltre ne' Secoli futuri quest'errore, che Scoro attesta, haver S. Leone ordinato, che nel folo e Scot. 4 d. 11. 9.6. Fermentato si consacrasse, per non concorrere nel giudaizzare con gli Ebioniti, [c] Tempore Leonis Papa fuit constitutum, quod conficeretur in d Esfet. 1. c. 21. fermentato : fed fuit ad tempus, ad extinguendam Haresim Ebionitarum, qui dixerunt, quòd necessarium erat, Christianos judaizare. Volte [d] medefimamente, che si riguardasse il giorno del Sabaro, e quello della Dome-

g AH. 11.

nica, ambedue come festivi, per unire anche nella solennità de giorni li riti Hebraici, e li Christiani. Si opponevano intanto ad Ebione l' Épistole di S.Paolo, e gli argomenti fortiffimi, che l'Apostolo adduce contro la communione delle due Leggi, e da' Christiani si stringeva l'Heretico, ò all'abjura, ò alla risposta. Ma egli diella più da disperato, che da contraditto-& Esfal. 13. 25. te, poiche non solamente [e] rigettò l'Epitole di Paolo come aportife; il Epitole di Paolo come aportife; e come dettate da spirito invidioso, e maligno, má contro S. Paolo vomitò bestemmie da inhorridirne il pensiere. Chiamollo [/] per dispregio Tarfense, perch'era nativo [g] di Tarso in Cilicia, & [h] Apostata della h S. Epiph. loc. cit. Legge, perche invaghitosi in Gierusalemme della figlia di un Sacerdote, e fottopoltofi al duro taglio della Circoncisione, irritato dalla repulsa, chi

egli hebbe per ottenerla in moglie si rese Christiano, e contro la Leggo nacioni sargao si Ettife, e la Circoncissone. Ma non tanto perche dimostrossi S. Paolo contrario alla fua herefia, quanto per incitamento d'invidia arfe contro de lui lo sdegno di Ebione. Era in tanta estimazione appresso i Christiani la 1 April S. Hier, in persona di S. Paolo, che desiderò Seneca, [i] Se eius loci esse apud suos a Catal.verb.Sancea. cujus erat Paulus apud Christianos; onde volendo Ebione insinuar fra Christiani il suo errore, e prevedendo vigorosa opposizione da' Scritti dell'Apostolo, vituperavalo con gli accennati ditterii, per offuscar la fama del suo Avversario col discredito della Persona, & a tal fine [ k ] un Libro compofe, che intitolò Alla Apostolorum, in cui deride il di lui Apostolato, e dot-

16.1.

trina. Nel medelimo tempo per non alienarsi totalmente i Christiani, esaltava alle stelle, & appassionatamente venerava S. Pietro, avanti li cui piedi. egli diceva, Esso essere stato un di [1] quei, che havevano gittato il prezzo de loro haveri, per feguirne i configli, o la fede, e perciò chiamarfi Ebione, che in lingua Hebrea fignifica Miferabile, e Nudo; onde andava di lacero manto ricoperto, mendicando dall'austerità della vita aura, e seguaci. E come che contradicevano al suo intento non solamente l'Epistole di S. Paolo, ma generalmente tutti gli Evangelii, ei prendendo dalla neceffità configlio, non ne ammesse alcuno, ad eccettuazione solamente della Genealogia di Giesti Christo secundum carnem narrata da S. Matteo, con

1111.4 Setta . & Herefie comrarie de Segozci di Ebione .

[m] la quale, come con arme potentifima contradiceva a' fuoi contrarii. E contrarii furono parecchi de' fuoi medefimi Seguaci. Conciofiacofache xyft. Senen. Bill. San. L.7. har in due Sette [ n ] si divisero, anche nel lor nascere, gli Ebioniti . I più fedeli n Idem ibid. 6 ai di lui fensi sostenevano Christo puro Huomo, come doppo quattro Secoli

Lufet. C.L.

COMPANY SAMPLES

diffelo

diffelo Nestorio, chiamando la Vergine Santissima, Madre di Huomo, e non di Dio, e Giesù Christo superiore agli Huomini per merito solamente dell'esemplarità della vita. Altri contro il senso verbale di Ebione, per mostrar di saper molto con la contradizione del Maestro, predicavano Christo puro Dio, non nato fecundam carnem, come doppo Nestorio asseri Eutyche. Estremità egualmente Hereticali, e sin d'allora riprovate, e condannate da S. Giovanni nella fua feconda lettera, in cui chiama gli Autori, Seduttori, ed Anti-Christi. Quei [a] dunque, che asserivano Christo puro Dio, cominciavano l'Evangelio di S. Matteo dal Terzo Capitolo, riprovatone il primo, & il secondo, ne' quali si dimostra Christo nato di vera carne humana; alterando, diminuendo, o aggiungendo a' rimanenti ciò, che maggiormente confacevasi alla loro oppinione. E perchè ordinariamenl'Herefie vengon prese per pretesto, à fin di poter più liberamente ssogar le paffioni dell'animo con la diffolutezza del fenfo, quindi fu, ch'Ebione [b] b &s. .... ogni carnalità permeffe come lecita, eccitando li Giovani più teneri in eta a prender moglie, e quante ne volevano, perche diceva, da Dio create die Virtù, alle quali haveva conferito il dominio di tutte le cofe, cioè Ebioge. Christo, & il Demonio; al primo appartener l'altra vita, e'l guiderdone de' meriti; al fecondo la vita prefente, e la permissione di ogni piacere; deducendo necestarie le operazioni dalla necessità delle due Virtu, che dominavano l'uno, e l'altro Mondo. Herefia, che andava di pari con li due Principii di Simon Mago, e forse tutt'Essa, fuor che nel nome, dalla qua-

le appresero poi la loro gli Hretici Manichei. Era intanto succeduto nel Pontificato Romano S. Lino, uno de' Diaconi [c] compagni di S. Paolo, Coadjutore di S. Pietro nelle fatiche, e te- ca. ad Tima. stimonio presente della Santità, e zelo del suo gliorioso Predecessore: onde di ciò, di cui prima fu spertatore, fu poi anche Historico, descrivendo zelo, e Decret di le dispute di S. Pietro contro Simone. Quindi inherendo al di lui esempio Hereuld. molti Vescovi consacrò per diverse parti del Mondo, e con gran pregio di Apostolica sollecitudine resse la Chiesa in quegli ultimi calamitosi tempi dell'Imperio di Nerone, & in que' fusseguenti men' infelici di Vespasiano. Tanto però più feria, e premutofa fù la sua attenzione à custodir Roma dall'Herefia, quanto più ambiva l'Herefia por piedi in quella Reggia del Christianesimo. Haveva Ebione [d] predicate le sue impudiche massime d.S.Epiph. hav. 12. in Roma, e prima di lui haveva Simone, come si disse, introdotta una [e] e Member. 21. communicazione infame di Huomini, e Donne, anche nelle Case dedicate da S. Pietro al culto di Chiese. Egli per opporre la verecondia Christiana alla sfacciataggine degli Heretici, publico una Costituzione sopra la Risorma delle Donne, rinovando [f] il precetto di S. Paolo, [g] Ut mulier ft. alcenti. velato capite in Ecclesiam introiret. Il Decreto su per quindici secoli vene- glo libe de Rum. rato da tutti li Fedeli del Mondo, come restimonianza authentica, con Prot. in Line. quanta accuratezza vigilatlero fin d'allora li Pontefici Romani per mantener nella sua purità, e decoro la Religione Cattolica, e l'honestà nelle Chiefe. Ma i moderni Centuriatori della Scuola di Magdeburg in Germania si compiacquero di censurarlo con ironica malignità, dicendo di S. Lino, [h] Instituit, ne qua mulier (dignum equidem Episcopali cura) nist capite linteis operto, templum ingrederetur. Se S. Lino havesse aggiunto, h Magl Cont. t.l. che ciò far si dovelle Propter Angelos, certamente li Magdeburgensi haverebbono dichiarata Superfliziofa la Costituzione, & esectata l'altra dell' A-

postolo

21. ad Cor. 11.

h Malada a

b Malach. 2. e S. Ie. Cheyf. hore... 2. in epift. ad Rom. poftolo S. Paolo, che non giudicò dispregievol cura del suo Apostolato l'imporre alle Femmine, che orassero nelle Chiese col Capo velato [a] Proper Angelos, o perche gli Angeli quivi affisiono, come in Casa di Dio,
perche con tal pome veno chimati da [h] Malachia, a del S. Gio

o perche con tal nome vengon chiamati da [b] Malachia, e da S.Gio. [c] (Chrifoldomo li Sacerdoti, che ne Tempio infericono 2 Dio li Sacrifici. Oltre d. the S. Lino potrebbe addurre a l'avote del luo Decreto la medefima ragione, che volle render S. Paolo del luo Precetto, cioè [d] Che l'Huomo Imago, & Gloria Dei est, mulier autem gloria viri est ; onde l'Huomo loggiunge l'Apoltolo, non debet velure capur l'unm, perche

diaden.11. Human Image, et clarie Dei est, maller autem glorie viri est, con l'union loggiumpe l'Aposlolo, non debt veder caput suns, perche Imago Dei est; mala Donna non velato capite deurapat caput suns, perche non e imagine primaria di Dio, ma claria serie caput suns, perche, con con e imagine primaria di Dio, ma claria serie del di cendo capite della capita della

[e] Che tanto l'Huomo, quaîto la Donna sono Imagine di Dio, se cundim id, quod importar ratio Imagini principalire, idefi quo ad naturam intelletualem; ma cell'Huomo inventura alquid alind, quod importar ratio Imaginis fecundariò, quia p'ir est principium. O finis mulieris, sicui maginis secundariò, quia p'ir est principium. O finis mulieris, sicui sono per esta de principium to inserventa e Nel qual sentimento prima di S. anti sono per Tommalo concostero [s]. Agostimo; il [g] Maeltro delle Sentenze, &

"Tommafo concortero [1]s. Agoltino, il [2] Macltro delle Sentenze, R. Abramo [b] Ekellen Svitusofo di profondillima etudizione, i quali consumi propositi di propositi propositi di propositi di propositi pr

i Pram. Barbaia, flemmia riprovata in tutte le Scuole tanto naturali, quanto civili, ce la fami, in divine, u midotto [i] moderno Autora extenente s'invehifice con un de fin. suprità l'es giora trattato, che intitola Advocatus Bulierum, Antidoto proporzionato da cara l'especialista de la Colituziano de S. Lino in moderare, e reprimere la vanità delle Denne, in que' tempi particolarmente, ne' quali la sfrenata baldana dell'Herefiar rendevale pui liber e, pe recio tanto maggiormento

dafipole ad introdur frå i Fedeli massime, e costumi contro la purità della Fede.



TE.

Cleto Romano creato Pontefice nell'anno 81.

Clemente Romano creato Pontefice nell'anno 93.

Scritti di S. Clemente Papa: Esistenza, e validità delle Tradizioni, de' Canoni detti degli Apostoli, e della Prattica antica della Mesta nelle sue Orazioni, e Cerimonie.



El Pontificato di Cleto, e Clemente, vagarono le già accen-nate Herefie, e di effi, come di altri Pontefici di que' primi tempi [ a ] Res gefta remanserunt prorsus obscura . Mà se oscura rimase la memoria de fatti, riman celebre scrittà a Clequella de' scritti di S. Clemente, co' quali afficurò allora la mente. Fede Cattolica, ed aprì a' Posteri una copiosa armeria,

onde fornifcasi d'isquisitissime armi ogni Christiano Heroe contro gli affalti degl'Inimici di Christo. E ciò fù il [b] Libro, in cui con fede, & b.s. Athan. in 69ordine registrò molte Constituzioni, e Tradizioni Apostoliche, ch'esso septembre 45. haveva udite, & apprese da' Santi Apostoli, de' quali era stato Coadiutore, [c] Compagno, e Famigliare. Sicche la dottrina in lui non potè ha- cad Philip. 4. ver nè Maestri maggiori, onde apprenderla, nè congiuntura di Cathedra maggiore, onde ipiegarla: Poiche le notizie, ch egli hebbe, l'hebbe da' Santi Apostoli, li Santi Apostoli da Giesù Christo, e Giesù Christo da Dio; e però della Tradizione diffe Tertulliano, [ d ] Ecclefia ab Apostolis , Apostoli d Terrull. de praà Christo, Christus à Deo suscepit. E' ben nota [e] la diversità delle opinio evide Schulest. 1. ni fra gli Eruditi, fe il Libro delle accennate Collituzioni riconosca per Au differanca. tore S. Clemente, ò altri. L'antichità communemente [f] lo venerò, f sid. come parto di quel Pontesice; mà lo tramando poi à i Posteri, come si dirà, notabilmente viziato dagli Heretici Ebioniti, i quali con adulterarne i fensi pretesero render dubbiosa generalmente la tradizione della Chiesa. Punto cotanto contrariato da tutti gli Heretici, e cotanto fostenuto in ogni età da tutti li Cattolici, che non sarebbe forse giammai sorta Herefia, fe la Tradizione fosse stata accettata per regola de' dogmi, e per vera interprete della Divina Scrittura. Il che obliga Noi, che scriviamo quelle cofe, a porger di essa tanto più distinta la notizia, quanto più, per incendimento de futuri successi, ne giudichiamo necessaria la perfetta, e piena intelligenza. La Tradizione è una dotruna appartenente ò alla Fede, ò a definition se i Coftumi e quale non trovali efectivitamente a fertificatione de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del la i Costumi, quale non trovasi esplicitamente espressa nella Sacra Scrittura, to necessi de Consi Padri (Sacra Scrittura), te necessi de Consi Padri (Sacra Scrittura) ma folamente ne Scritti de Santi Padri feguitata ab immemorabili dalla S. Chiefa; onde ragion vuole, che dicasi provenuta a noi da Santi Apo-

ftoli . & a' Santi Apoltoli da Giesti Christo, [g] Si conflat id verius , quod g Terrall. libr. 4. prins, dice Tertuliano, id prins, quod ab initio, id ab initio, quod ab cont. Marcion.c. 5. Apo

CLEMEN-

TE.

Apostolis: pariter utique constabit, id effe ab Apostolis traditum, quod apud Ecclesias Apostolorum fuerat fancitum, in conformità dell'aurea fentenza a S. Epiph. bar. 61. di S. Epifanio, [a] Non omnia d Divina Scriptura poffunt accipi : quapropter aliqua in scriptis, aliqua in tradițione Sancti Apostoli tradiderunt, Ne fi controverte da Cartolici, che siccome la Sacra Scrittura è Regola di Verità, e che tutto ciò, ch'ella contiene, è vero, e capace di fondare un doema di fede, così la medefima non fia la fola, & unica Regola della Verità della Fede, cioè à dire, Ch'ella fola esplicitamente conten-

ga tutte quelle verità, la cui cognizione, e credenza è affolutamente neceffaria alla falute, Conciofiacofache la Sacra Scrittura pet la fua ofcurità in molrissime cose non basta a convincere, senza il lume, che ticeve da quella, che i Giurifti chiamano Reina delle Interpretazioni, cioè dall'Offervanza, ò sia osservanza nell'operare, ò nel credere della Chiesa, la qual'osservanza convien, che habbia per Testimonii le Definizioni de Pontefici, le Tradizioni dell'Antichità, e'l Sentimento de' Padri. Onde Scoto risponb Sest. 9. 2. prol. dendo al Quelito, Utrum Divina Scriptura contineat doctrinam lufficientem quam rofert . & ad salutem, dice [b] in genere Striptura effe sufficientissimam . Siquidem, explicat out. 12. come spiega il citato Interprete, nil est de side tenendum, quod vel explicite

differt. Biblica . non sit in Scriptura, vel implicité. Habbiamo nella nostra Santa Chiesa, sog-E card. de Riche- giunge à quelto proposito un'Emmentissimo [ c ] Scrittote, misterii, & arlieu l. 3. c. 3. in ticoli assolutamente necessarii à credersi, li quali ne sono chiaramente contenuti nella Sacra Scrittura, nè posson da lei dedursi con conseguenza del tutto epidente. Così sono li Misterii della SS. Trinità, e dell' Incarnazione, più tosto indicati dalla Scrittura, che manifestati; poicheli Passi più segnalati, e considerabiti, de' quali si sono serviti tutti li Santi Padri, e particolarmente Apad Theid. | d ] quei del primo gran Concilio Niceno, per provar contro Arrio l'Unità . . . de V. rio Dei d' Effenza, e la Confustanzialità delle Divine Persone, sono quelli riseriti da S. nunfcripre. Giovanni nel Capitolo [e] Quinto, e[f] Decimo del fuo Enangelio, e quel-

dant refimminm lo di S. Matteo nel Capitolo [g] Vigesimo ottavo. E pure da essi non inferi Arin Calo, & hi Tres rio l'identità dell' Effenza, ne Sabellio la diffinzione delle Persone: applican-

\* Pair . De Es do il Primo al Figlio un' Unitá col Padre , ch'egli chiamò , Unità d'accordo , apun famus.

R. Bapitantes est d d'Intelligenza, in quella guifa, che il medesimo Figlio domando [h] per i n Baptizantes ett. fuoi Discepoli al suo Divin Padre quell'Unità, ch'Esso haveva con lui; qual O Filin O Spiri domanda non poteva cader sopra l'Unità di Essenza, ma sopra l'Unità d' in Sadi. I htm., Res, m Intelligenza, d'Amore, e di Concordia: & attribuendo il Secondo la Distinthis man fine Taines delle Perfone d Difrin-on Tn. & ke. Taines delle Perfone d Difrinzione d'Ufficio, con cui fotto dirers nomi rappre-mon fine. fentasi una sola Persona in directi Uscii di operazioni viscosti accada della altro Misterio dell'Incarnazione, la cui intelligenza dipende in gran parte da quella della Trinità; effendo che l'Incarnazione consiste in questo, Che il Divin Verbo si è unito alla natura humana in modo tale, che Giesù Christo. ch'è il termine di quest'Unione, è vero Dio, e vero Huomo tutt'insieme : onde per chiarezza di tal Verità, è necessario poter chiaramente ancora dimostrare il Misterio della SS.Trinità, e la Divinità di Giesù Christo per il medesimo mezzo della Sacra Scrittura; il che, come si diffe, non si può dedurre per confequenza certa, & infallibile, e benche in virtù di alcuni pochi [i] passi della Scrittura possiam venire in cognizione della Divinità di Giesù Christo, tuttavia eglino Jono così generali, & oscuri , che non dubitò Nestorio d'interpretarli à suo modo, applicando la Divinità di Giesù Christo, non ad essenza con Dio, ma à si militudine, & imagine. Così il Cardinal di Richelieu.

1 fran. 17. 6 ad Photip. 2.

Onde

TE.

Onde apparisce, che la Legge scritta senza il fondamento di quella, che chiamasi Non scritta, non può essere alla Chiesa Cattolica sola, & unica regola della Verita della Fede, ch'effer deve chiara, certa, & infallibile. E quelta Legge non scritta è la Tradizione, che sa conoscere. come sia stata sempre interpretata, & intesa la Sacra Scrittura dalla Chiefa, e dal fentimento commune di tutti li Santi Padri nel corfo feguito, e non interrotto de' Secoli pallati; Poiche, foggiunge di nuovo il sopracitato [ a ] Autore, benche li riferiti passi presi superficialmente ad ? Card. de Rich. Litteram non siano per se sufficienti, e capaci à convincere l'incredulità, e l' offinazione degli Heretici; tuttavia certa cofa fi è , che fe fi aggiunge ad essi la Tradizione, stabiliscono ambedue insieme così chiaramente, e così demostrativamente li Divini Misterii della Trinità , & Incarnazione , che negar non si possono senza incorrer nella condanna ò di cecità volontaria, ò di perpersione più che Diabolica . Così egli . Ne' medesimi sentimenti à lungo fi stende l'altra dotta penna del Cardinal Pallavicino, dicendo, (b) Se il Vangelo contenesse con distinta chiarezza tutti gli Articoli della b Cerdin. Pallon, Fede, appena sarebbono mai stati Heretici fra Christiani. Ne meno li Mi- in 169. Trid. lat. sterii della Trinità vi sono così manifesti, che non siano bisognati per tanti c.14-1. perii acua i immo i propinti dichiararli . Questo sa palese la necessità di ricor-rere anche alla parola di Dio non iscritta, ch'e la Tradizione, ed alla infallibile Interprete dell'una, e dell'altra Divina parola, ch' è il Vicario di Christo. Così il Pallavicino. Perloche fra le molte proposizioni di Rajmondo [c] Lulio condannate da Gregorio XI. meritevolmente fii an- cirdi il Panif. il che quelta censurata, [d] Omnes Articulos Fidei, proindeque Santissima d'And Nicol. E-Trinitatis Mysterium probari posse per rationes necessaria, demonstrati mer in Durin se vas, & evidentes. In oltre senza l'essenza della Tradizione cade l'ess-quiste, p. 49, 411. stenza eziandio della Scrittura. Poiche per la sola Tradizione sappiamo, che li Santi Evangelisti habbiano scritti li loro Evangelii, [e] Et Ego es. Angul. con, Euangelium non crederem , diffe S. Agostino, nisi me Catholica Ecclesia vill. fund.c.s. commoveret auctoritas. Quindi s' inferisce , effer più antiche le Tradizioni, che gli Evangelii, [f] Certe prior anima, quam littera, & prior Terrall. libr. de fermo, quam liber, & prior sensus, quam stylus; essendo che, avanti che S. Mattheo componelle il fuo Evangelio, cioè otto anni in circa doppo la morte di Giesti Christo, la Chiesa di Dio governavasi con le sole Tradizioni, e con la sola Legge, scritta [g] Non attramento, fed Spiritu Dei vivi , non in tabulis lapideis , fed in tabulis cordis car- E2. Cor. p. ualibus . Sicche chi impugna le Tradizioni, toglio il fondamento di creder agli Evangelii , e conceder deve, che per gli accennati otto anni non havestero i Christiani regola certa di Fede : le quali cose fono impieta, che non giammai alcuno ha afferite. E questi si è quel fortiflimo argomento, col quale l'accennato [h] Cardinal de Ris h Cord. de Rich. chelieu convince manifeitiffimamente quegli Heretici, che afferifcono, la les cie. Tradizione non poter fondare un' Articolo certo di Fede. Conciofiacosache non essendo cognizione più necessaria a noi per la salute. che quella che ci rende certi della Verità della Divina Scrittura, in cui fola gli Avversarii fondano la Fede; ed al contrario non trovandosi in alcun luogo della Sacra Scrittura tal Verità, evidentemente deducefi. che la sola Tradizione da piena notizia, onde sondar si debba la Divinità di que' Libri, & in consequenza un' Articolo principalissimo della

Tomo I.

CLEMEN- 34 Secolo I.

FE. Fede. Dimoltrata la neceflità della Tradizione, non può dubitarfi della di lei efficenza di Huom mediocremente verfato nella Lezione de Sacri Libri. Poiche ne quaranta giorni avanti la fica Afcensione al Cielo, Christo fempre pariò co Santi Apoltoli [a] De Regno Dei, cioè della fica Chiefe. Il quale lafeio come buon Padre le lifuzioni processira.

fina Chiefa, alla quale lafciò come buon Padre le iltruzioni necellarie, e circa il Credere, e circa l'Operare, e circa l'Ecclefialtea Difejilina; e li Quid enim aliud, dice S. Leone, quadraginta dierum mora geflum est, quam ut Fidei nostra integritas ab omni caligine mundaretur? Il che hor

quim at Fider nojtre intégritas de omni catigné minatareur é l'iche not de l'iche (e. 1876).

de l'iche (e. 18

e north if deve, che Grest Chrillo non impole agli Evangelith, che gemris.

gemris.

Evangelio, mal bensi che lo predicaffero, [2] Predicate European uni cratrera; quali egli dir volefe, che tranandafferod i Polleri mori con gil ferrit; quanto con la predicatione quelle verità, ch'e glino havevano udire da lui: onde creder dobbiamo, che verità, ch'e glino havevano udire da lui: onde creder dobbiamo, che verità, ch'e glino havevano udire da lui: onde creder dobbiamo, che verità che un control bavorno. molte pui cofe nerdicaffero i Santi

per adempire al precetto havuto, molte più cofe predicaffero i Santi Apoltoli di quelle, che hamo feritto. E telimonio ne famo molta i senezze proferite ca Giesii Chrillo, e riferite [b] da S. Girolamo, e quella pui celebre [i] Beatins fil magit dare, quamaccipere, che non leggi in alem Telfo de Sacri Evangelii, ma inella predicaziono folamen-

get in atem it not considered del l'Enriquit. El in quell' Apoflolica predicazione confile principamente la Tradizione, poiche havento gli propietatione confile principamente la Tradizione, poiche havento gli podefino Ciesà Chrifto, li riceverono prima il Fedeli con immenfa riverenza, e li cultodirono poi fempre li Sommi Pontefici con efattiffina attenzione, tramandandone da Succeffore in Succeffore, e da Secolo in Secolo la notizia, che finalmente è pervenuta a noi così fincera, che ci afficura la Chiefa, tali effere prefentemente quelle tradizioni, cheffa venera, quali erano allora, quando attualmente clleno firnono predicate da Santi Apofloli. In modo tale che concluder pofitamo con S. Agolti-

S. Magaje, 11. 10, [k] Infolentiffima infania eft diffutare, an faciendum sit, quad tota per Orbem frequentat Ectelas; e con Tettulliano [l] Traditio tibi pra17 erust, st or teditiva anditis, consteada comprimatrix, si det observatrix; e con Vin18 et in tenta si prace de constructiva si prace de constructiva de la constanta de l

ns.h.claylism. tutto prova con nulla dire [n] Eß Traditio? Nibil quarus amplius. Dus 4 in 19th 1st fort di tradizione ammettoni da Cattolici, l'une appartenent alla Federio de circa il credere, è circa l'operate, e l'altre alla difejina Esclefia-fica. Le prime furono da Giesi Chriflo è verbalmente notificate à Santi Apoffoli, è mentalmente loro rivelate dallo Spirto Santo, & hanno l'istessa forza, & autorita, che il Precetti della Legge (critta, onde creder si debbano con sede Divina; tali sono, che tutti il quarantacinque Libri del Vecchio Teslamento siano facri, quattro gli Evangelii, Ca.

der fi debbano con tece Divina; au inno, cite un titti quatamatude. Libri del Vecchio Tellamento fiano facri, quattro gli Evangelli, e Canoniche tutte le rimauenti Scritture del nuovo Teflamento, fette il Sacramenti, e ciò che alla materia, forma, e Miniliri loro appartiene, che ogni Huomo, ò Donna anche Pagana fia fulficiente Miniliro del Battefino, dell'Ordine fiano espaci li foli mafchi, dei rimanenti utti il Batteretto.

zatı,

CLEMEN-TE.

zati, che Vergine sia sempre stara anche doppo il parto la Madre Santiffima di Giesu Christo, & altrettante circa il credere, quanto circa l'operare, non annotate dalle Divine Scritture, ma fostenute, e venerate ab immemorabili dalla Chiefa, benche di effe non habbiano giammai parlato ne Evangelisti, ne Apostoli, ne Concilii, in conformita del detto di S. Agostuno [a] Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis na mon so Bapis. institutum, fed semper retentum eft, non nift auctoritate Apostolica tradi- 1.4 cap. u.c. tum restissime creditur. Le seconde poi, che sono appartenenti alla disciplina Ecclesiastica, hanno la medesima autorità del Jus Pontificio, e perciò per giuste ragioni possonsi da' Pontesici dispensare, come apparifce dalla prattica del digiuno Quadragesimale, della recitazione dell' hore Canoniche, e delle dispense Matrimoniali, e di altre, delle quali scrisse b. S. Greg quimei. S. Gregorio, [b] Regula Santtorum Patrum pro tempore, loco, persona, carea. Needle of. Energotio, instantenecessitate traditas sunt; e S. Leone, [c] Sient quadam allago en Re-sunt, qua nulla possunt ratione convelli, ita multa sunt; qua aut procon-estimation, sideratione atatum, aut pro necessitate rerum oporteat temperari . S. Clemente molte ne registra, e in otto Libri divide un gran volume, che seco porta il nome di Costituzioni, nel quale à lungo tratta del Culto di Dio, del Rito Sacro, delle Cerimonie Ecclefiastiche, delle offervazioni, degli Ordini, dello Stato della Chiefa, e de' Precetti appartenenti allo stabilimento, & augumento de Fedeli. Fu l'Opera, come fi diffe , [d] ricevuta dall'antichità con distinto applauso, e venerazione . ds. Ath. in Simp. Ma perche l' Herefia, dove non può volar con la penna, giunge con con le traudi, presto successe, che ne adulterassero [e] gli Ebioniti li sen-es. Har. is cast. si, spargendone viziate copie pel Mondo, onde in qualche parte venne in Clem. a dubitarfi della dovuta fede del Libro. Il medefimo S. Clemente [f] si duole di cotali Heretici, e della maligna perversione de' suoi Scritti; onde avviene, che quello delle Costituzioni, benche in ogni Secolo molto apprezzato, non fia stato giammai riposto dalla Chiesa fra

i Sacri. Doppo il Regiltro delle accennate Coltituzioni, fieguono ottantaDoppo il Regiltro delle accennate Coltituzioni, fieguono ottantaquattro Canoni, che diconfi formati da Santi [g] Apolloni, Ma pergenerale delle disconfigurationi disconfigurationi delle disconfigurationi delle disconfigurationi delle disconfigurationi di disconfigurationi disconfigurationi disconfigurationi disconfigurationi disconfigurationi fi nel numero folamente di fettanta, & in altri antichi Codici di fef- 1.16.1. fanta, quindi avvenne, che il Pontefice S. Gelafio nel Concilio Romano dichiarasseli Apocrifi, cioè di dubbiosa autorità, e ò alterati, ò corrotti dagli Heretici. Ciò tuttavia non repugna alla estimazione, ch'essi meritano, e che ne ha sempre fatta la Chiesa, che ne ricono-

fce [b] per legitimi cinquanta, cioè que' medefimi, che Dionifio Exi- lib. cost. Nicet. O' guo trasferi dal Greco, e che citati da Sommi Pontefici, e da Sacri Grat. dif. 15. Concilii, fono autorizzati dal confenso de' Padri, e dall'antichità del

tempo.

Termina [ i ] in fine S. Clemente il Libro con un preciso trattato I Pred. Episop. de' Riti prescritti alla celebrazione della Messa, Sacrificio instituito da Bibl. San ?. Giesti Christo, e solennizzato dalla non mai interrota prattica [k] di kvide Egilar. Ils. tutte le Chiefe d'Oriente, e d'Occidente, e sol controverso da [1] al- World, Har. Lacumi Herecici Occidentali di queste ultime età. Lutero confessa di se, uni d'almi [m] Diabolum notte quadam eum à somno excitasse, & ad scribendum Miss. contra Sacrificium Altaris suasife: ed egli mostrossi in facti degno Di-

CLEMEN-Secolo I.

TE. as. Infl. april a feepolo di tal Maestro con le Dottrine apprese in quella Scuola. [as Di-S. Greg. 1.7. 19.63. cevasi da S. Pietro la Messa con brevi, e semplici preci, e recitato il Credo, foggiungeva doppo la Confacrazione l'Orazione Dominicale, e b Arad S, cril. confumato il Sacrificio terminavala, Ma [b] S. Giacomo Vescovo di

Africas. S.

Gierusalemme vi aggiunse l'Orate Fratres, il Sursum corda, il bacio della Pace, Papa Sisto il Trisagio, Telesforo il Gloria in excelsis, Ponziano il Mella, suanti- Confiscor, Damaso l' Epistola, l' Evangelio, e l'Alleluja, Celestino l'Inorazioni, à ufo. troito, Gelafio le Collette, Pelagio la Commemorazione de' Defonti, Gregorio il Kyrie, il Graduale, il Tratto, Sergio l'Agnus Dei, e Marco il Simbolo Niceno in luogo dell'Apostolico nelle Chiese solamente d'Orien-

1. dift.2.

S. Pauli .

cript. c.13. 17.

te, esposte all'Heresia, che allora correva, di Arrio. Poiche la Chiefa Romana tenaciffima delle antiche Tradizioni ritenne per molti Secoli il primiero coftume di recitar nella Messa il Simbolo Apostolico, conforme l'Istituzione lasciata in Roma da S. Pietro. L'Imperador Carlo Magno fupplicò Leone III. che al Simbolo Apostolico aggiungesse alcu-Marif. forest. ne parole del Niceno, ed il Papa rigettando la richiesta, [c] Ad perpetuam antiquitatis memoriam illud ipsum, idest Apostolicum, absque eo d Baren, an Rop. n. additamento in argentea tabula exaratum, voluit in Altari post corpus 61. emendat Magi- [d] S. Pauli perpetuò custodiri. Onde apparisce la Tradizione antichissi-#rmm fontemiss ma della Chiefa, che il Simbolo Apostolico non sol sia dottrina degli

Bifani, & sin Apostoli, ma anche dettatura di essi: havendone il Pontefice riposte fopra li loro Sacri Corpi le precise parole, Illud ipsum, idest Apostoli-\*Calvis. 1.2. Inf. memoria dell'Antichità, Ad perpetuam antiquitatis memoriam. [e] Calichimerius I. 9. de vino, e la sua Scuola [f] nega tal Tradizione, e dice, Il Simbolo Aparemaining et uno, e la lua Scuola [7] nega tal Tradizione, e clice, il Simbolo Apo-come cito Vigin. Latarinia Simila folice effer dottrina, mai non composizione degli Apostoli. Il moderno dipen. e tarif, g] Du Pin adherice in qualche parte à Calvino, e foggiunge, che mai in prifit. el Leit, perspirate benche tal Tradizione sa opinione communissima, nulladimeno ella sia m Maintean inverifimilissima. Ma di una tanta inverisimilitudine non adducendo cela Bibliotecha, ragioni nuove, ò nuovi ritrovamenti di recondite erudizioni, noi riwet. Sint. 494. torciamo contro di lui la fua medefima afferzione, e bafta, che una tal fentenza sia communissima per essere ella verisimilissima. E ben'egli dice, esser ella communissima; poiche appoggiandosi la Tradizione al consentimento universale della Chiesa con non interrotta durazione di tutte l'età trascorse, la medesima Chiesa sempre, e intutri li Secoli hà veneh S. from L.T. ad rato questo Sacro Simbolo, come Apostolico e nel senso, e nel nome; ns.tras. 1.1. see come ampiamente ci attestano S. Irenco, [b] che visse nel secondo Se-i Termil. de tra colo, Tertulliano [i] nel terzo, Russino, [k] Lucisero [l] di Caglia-

kast in profee ri, e S. Ambrogio [m] nel quarto, S. Girolamo, [n] S. Agotuno, [0] e S. Leone [p] nel quinto, e tutri que Dottori citati à lungo da la deversione. Natale [q] ab Alexandro, e dal dottiffimo [r] Lupo. Nè la differenza m S. Ami 1.1. 19. verbale de Simboli, che il Du Pin registra in pruova del suo assunto, ". ad Syriacum. Verbale de Simboli, che il Du Pili teglittà il pittova del ido amantos himmis Elia.
n.S. Hier. esis st. di Simbolo di Aquileja, di Simbolo Orientale, e di Simbolo Romano, conos. Ang. Ann. 42. duce punto al fuo intento; conciofiacofache tal differenza, quand'an-PS. Lespif 11 che fia vera, tanto prova, che l'Apostolico non sia composizione degli Alexal de dies. Apostoli, quanto le differenti Versioni, & Edizioni d'Ifaia, e di Geremia Jest, diffe. 11. provano, che que Librinon fiano dettatura di que Profeti. Il che non affect, de Soute puofili giammai affermare, Onde noi volentieri abbracciamo la Tradi-

TE.

nione antica della Chiefa, e la testimonianza del Pontesice Leone III. il cui fatto, che veniam pur hora di riferire, ci ha divertito dall'incominciato discorso. Hor dunque per tornare, donde ci partimmo, l' Abate Bernone nel suo Libro De Rebus ad Missam [pedantibus a riferi . Apad Bar. and sce, che l'Imperator Henrico domandasse al Clero di Roma, perche 447:8-34 non si cantasse nella Chiesa Romana, come nelle altre, doppo l'Evangelio il Simbolo Niceno, ma l'Apostolico; e che un del Clero gli rifpondesse, Quod Romana Ecclesia non fuisset aliquando ulla Hareseos face infecta, fed Jecundum S. Petri doctrinam in foliditate Catholica Fidei permaneret inconcussa; & ideo magis illis necessarium effe , illud Symbolum Capiùs cantando frequentare, qui aliquando aliqua Haresi potuerune maculari. Nel qual proposito soggiunge Russino, [b] Illud non importune com- Symb. April. memorandum puto, quod in diversis Ecclesiis aliqua in his verbis, primo scilicet Symbolo, inveniuntur adjecta . In Ecclesia autem Urbis Roma boc non deprebenditur factum, pro eo arbitror, quod neque Harelis ulla illic fumpfit exordium . Mos ibi fervatur antiquus apud cos , qui gratiam Baprifmi suscepturi sunt, publice Symbolum reddere, & utique adjectionem unius saltem sermonis eorum, que pracesserunt, uon admittit auditus. Iu cateris autem locis propter nonnullos Hareticos addita quadam videntur , Così Ruffino. [ c ] Ma rinnovando Henrico le suppliche à Benedetto capat Bar. ann. VIII. e concorrendovi con ispecial motivo la rissessione, che non sof-417. 8.33pettassero i Popoli Christiani, che la Chiesa Romana dissapprovasse in qualche sua parte il Simbolo Niceno, acconsenti il Pontefice à Cesare, & ordino, che nella Chiefa ancora di Roma si recitasse in luogo dell'Apostolico il Niceno. [d[ Placent ista, soggiunge rammemoran-destantorans. do questo successo il Baronio, fed nobis gratius, si veneranda antiquitati annorum mille magis delatum fuisset , quam novitati. Eran però le accennate preci più tosto una parte, che'l tutto delle Orazioni usate nella celebrazione della Messa : poiche nel terzo Secolo della Chiesa [e] celebravansi sempre le Messe col canto alternato del Clero assisten-nos. Pont. pert. Inte, e nell' Introito cantavali il Salmo intiero, di cui presentemente hint. Pinificiain doppo l'Antifona se ne dice un sol Versetto. Anzi nella Chiesa di Roma in vece dell'accennato Salmo leggevansi tutte le Quattordici Epistole di S.Paolo, & un'intiero Evangelio, che poi Papa Celestino permutò nella recitazione di tutti li cento cinquanta Salmi di David, con farne Decreto in quelto tenore, [f] Calestinus Papa costituit, ut Pfal- f in tib. mi David centum quinquaginta ante Sacrificium pfallerentur antiphona- Pomifin Calif. tim ex omnibus, quod antea non fiebat, fed tantum Epiftola Pauli recitabantur, & Sanctum Enangelium, Onde l'intervenire al Sacrificio della Messa importava un' affistenza di molte hore, cioè quante richiedevando per recitar così prolifie Orazioni, cantate tutte pomposamente dal Clero, per rendere tanto più maestosa la gran funzione di quel venerando Misterio. Ma diminuendosi la Pieta ne' Popoli, e col corso del tempo recando tedio ciò, a che prima allettava la devozione, si abbreviarono le Mesle, e di quelli, che non contenti dell' Indulgenza della Chiesa ne sollecitavano l'abbreviazione, meritamente a lungo si duole S. Agostino, rimproverandoli, che è per avarizia,

o per gola necessitasser i Sacerdoti a tralasciarne il canto, e le preserit-te lezioni, [g] Adbuc quoque, quod valde dolendum est, conqueri vobif-accomi.

CLEMEN-Secolo I. TE. cum volo, quia sunt aliqui, & maxime potentes hujus mundi, qui cum

veniunt ad Ecclesiam, non sunt devoti ad laudes Dei celebrandas, sed coquat Presbyterum, ut abbreviet Missam, & ad eorum libitum cantet, nec ei liquet morem Ecclesiasticum sequi propter illorum gulam, & aparitiam. Cosi S. Agostino. Dalle quali cose, che veniam per hora di dire, e che nel progresso diremo di quell' Historia, scorgesi, quanto antico sia l'uso della Messa in tutti li primi cinque Secoli della Chiesa, confessati [a] da Lutero medesimo, come Secoli esenti da ogni curruzio-

a Apud Card, de Rich in Meth, Isb. < - c.12.

ne, & osservanti della purità della Fede. Calvino per contradirne il costume, non volendo concedere ciò, che non poteva negare, tacciò S. Agostino d'imperito nelle Sacre Scritture, (improperio nuovo contro un tal Dottore, veneratoeziandio da' medesimi nemici) essenb Calvin. in Inflit. do [b] ch'egli riferendo, che quel Santo celebraffe Messa per l'anima

1.3.6.5.5. 10. c Card. de Rich. les, cis.

di Santa Monica fua Madre, com' ella morendo havevagli imposto, biafima il Figliuolo, e la Madre, e riprende l'una come Vecchia fuperstiziosa, e l'altro come leggiero di mente, e facile a condiscendere alle richieste di una Donna. Il Cardinal di Richelieu [c] rapporta questo detto di Calvino, e ingegnosamente conchiude, Mà noi non habbiam bisogno dell'approvazione di Calvino , e ci basta , ch'ei confessi , che

in Vir. S. Vdalrict c. eValafr. Strab. de r.b. Eccl. c.21.

S. Agoftino dicesse Messa, per propar l'antichità del Sacrificio. E non sol l'uso, ma l'uso eziandio replicato di celebrar molte Messe in un giorno, fu cosa antica, e praticata anche da' gran Santi della Chiesa. Per d Marchi Velferni dieci Secoli [ d ] Liberum erat Sacerdotibus , dice un Dotto Historico del 3-6 refert Baran. decimo Secolo, quot vellent una die Missas celebrare : raccogliendosi tal verità dalla testimonianza [e] di Valafrido, e forse ancora di S.Leone nel Capitolo fecondo della fua fettuagefima nona lettera, fcritta d Diofcoro, e molto più di Sant'Udalrico Vescovo di Augusta, di cui soggiunge il sopracitato Velsero, [f] Missas tres, vel duas, aut unum secundum spatium temporis cantare quotidie non desiit; e di S. Leone III. gyalof. Strabeles. di [g] cui dicesi , Fidelium relatione virorum ad nostram usque pervenit

f Velf. loc. eit.

notitiam , Leonem Papam , sicut ipse fatebatur , una die septies , vel noh Apud Battati, vies Missarum solemnia sapins celebrasse. Ma [ b ] il Concilio Salegustadiense nel quinto Canone prohibi a' Sacerdoti il celebrare in un sol giorno più di trè Messe, quali finalmente Alessandro II. [i] restrinse sol ad i c. faffeir . de una nel Canone allegato da Graziano, Sufficit Sacerdoti unam Miffam in die uno celebrare, quia Christus semel passus est, & totum mundum re-

488. IC32. Lonfectot. dift.1.

demit . Non modica res eft , unam Miffam facere , & valde felix eft , qui unam diene celebrare poteft, Quidam tamen unam faciunt pro Defien-His, & alteram de die , fi necesse fuerit . Qui verò pro pecuniis , five oblationibus Sacularium , una die prasumit facere plures Missas , non aftimo evadere damnationem. Così Alessandro II. nel [k] Concilio Roma-Barm. on. 816. n. no . [ l ] Sed de pluralitate Miffarum, conchiude il Baronio sopra tal materia, una die agendarum, traffatio prolixiorem requirit disputatio-

k .4n. 1062. 54-

Fra le Apostoliche erudite fatiche del Pontesice S. Clemente annu-Lettere di Cle merafi una lettera, ch'egli trasmesse in Grecia a'Corinthii divisi con mente contro l' scandalosa fazione in scisma suscitato da Parteggiani dell'Heresia, e somentato dalla passione di parecchi Nobili, che con la Podesta secolare fi arrogavano superiorità eziandio in materia di Religione. Doppo le

slogo

CLEMEN-

sfogo di molti contrasti ricorfero i Corinthii al Commun Giudice, e Padre di Roma, che [a] decife le loro controversie con tanta efficacia di a Enfentiano. eloquenza, ponderazione di fentenze, fermezza di fede, ed eccellenza di stile, che nel recitarsi l'Epistola nella Chiesa Cathedrale di Corintho, parvero lampi le lettere, e fulmini le parole; onde, placati gli fdegni, bellon libatoro, non folamente [b] continuonne poi quel Clero la lezione al Popolo in ogni giorno di Domenica; ma con si gran venerazione ella fù ricevuta da tutte le rimanenti Chiese dell' Oriente, che non altrimente leggevasi sotto nome di Lettera del Pontefice Clemente, ma col titolo di Episto. la Ecclesia Romana. Di queste lettere diffe S. Epifanio, [c] Clemens Ha- e S. Epiph. bar. 10. reticos Ebionitas per omnia redarguit in Epistolis , quas scripsit encyclicas, que in Sanctis Ecclesiis leguntur. Ipfe enim Virginitatem docet , & illi non admittunt . Perloche la S. Chiefa fà degna commemorazione della di lui Dottrina nel giorno Anniversario della sua Festa, cantando nell'Introito della Mella, [d] Dicis Dominus: Sermones mei, quos dedi in difa 59. os thum, non deficient de ore tuo : & munera tua accepta erunt super Altare

Nè solamente il Popolo de' Fedeli par, che gli rendesse grazie di così salutevoli avvertimenti, mà il Cielo medesimo con voce di miracoli, e gli Elementi stessi con miracoli di natura vollero in un certo modo attestargliene obligazione. Nella Persecuzione de' Christiani, che macchiò la bella fama dell'Imperio di Trajano, fii S. Clemente relegato in Cherfona di la da Ponto, e poi condannato ad effer fominierfo nel mare, come fegui, con un'Ancora al Collo. Ma il mare alla comparsa di questo nuovo grand'Hospite riverentemente in sè si raccolse, e ben trè miglia cleme ritirossi da quel luogo, destinato da Dio al trionso più tosto, che alla d fepoltura d'un tanto Pontefice. Alla novita del prodigio concorsa la ra. gente vidde dal fondo di quel profondo seno elevato un Tempio di magnifica costruttura, fabrica di mano Angelica, nel cui mezzo risedeva, come in foglio Regnante, il Pontefice S. Clemente con l'iltromento à lato del suo Martirio. Ogni anno nel sopravenir del fausto Anniversario, con la medelima riverenza ritiravanfi l'acque, e per fette giorni induravansi le arene, e per render'agevole il passo à quei, che vi si portavano, ò per venerarne il Corpo, ò per calcar quella nuova prodigiola aperta strada del mare. Un Fanciullo, che quivi à caso rimase, sù ritrovato l'anno seguente nella medesima Chiesa allegro, e rubicondo, pasciuto da miracoli, e servato in vita sotto un mondo d'acque. Racconta questo mirabil successo [e San Gregorio Turonense, e con lo stupore ne va di es. G. g. Turen, pari la credenza nella Chiefa Greca egualmente, e nella Latina. Da si nobil fepultura ricondusfe poi Dio S. Clemente con corteggio di miracoli nella sua antica Chiesa di Roma: [f] Leo Episcopus Ostiensis tradit, quòd f Ex Lon. Of. tempore Michaelis Imperatoris Constantinopolitani quidam Philippus Sacer apad Caral Sant. dos Chersonam veniens, de bis qua narrantur in Historia S. Clementis de Maris aperitione, habitatores interrogavit : Qui nihil de hoc scire prosessi funt . Siquidem miraculum illud jamdudum ob habitantium culpam cessaverat, & ab incursu Barbarorum Templum illud deftructum erat, & Arca cum corpore marinis fluctibus obruta. Tunc assumpto Episcopo Georgia

Civitatis cum Clero, & Populo, accesserunt ad Insulam in qua putabant effe Martyris Corpus . Ubi Divina revelatione fodientes , Corpus inve-

a Aun. 86. fab Pentif. Nicolas ,

nermi & ancheram, cium qua fuerat in mare projellum, Quod Cherjonum reportantes, ibidem fepelierum. Tempore [a) però Nicolai Papa Primi, Corpus ipfum à S. Cyrillo Sclavorum Epilopo made fubiamm, © Roman delatum, atque in Ecclefia ejus romine fabricata reconditum eft, sur requieri miraculis clarus. Cool Leone Oltuche. Prefic di lutirpola il Corpo di S. Ignazzo Matrite Velcovo di Antiochia, che nella medefima perfecuzione di Trajano, fert'anni doppo il Martirio di San Clemente, fi nell'Anficatro di Koma da' Leoni stranato per la confessione della Fede. Onde di ambeduc canto l'ingegnosfillimo Mariano:

> Quam benè conveniunt, parili quos ordine junxie Gloria Romana Sedis, O Antiochia. Anchora vos mersit; vos contrivere Leones, Vestra sepulchra Fera, vestra sepulchra Mare. Quam benè conveniunt, parili quos sorte necavit. Anchora dente tenax, O Leo dente vorax.

> > Fine del Primo Secolo.



# SECONDO SECOLO

CONTIENE

## LI PONTIFICATI

D I

Anacleto, Evaristo, Alessandro, Sisto, Telessoro, Higinio, Pio, Aniceto, Sotero, Eleutherio, e Vittore.

Ε

#### LHERESIE

) [

Helxao, Carpocrate, Gnostici, Adamiti, Bassilide, Isidoro, Saturnino, Valentino, Ofiti, Cainani, Serhiani, Cerdone, Marcione, Apelle, Hermogene, Montano, Taziano, Encratici, Bardesane, Marco, Blasto, Florino, Theodoto Coriario, Artemone, Theodoto Argentiere, Melchiedechiani, Praxea, e Ouartodecimani.



Antichristi multi facti sunt: ex Nobis prodierunt,

sed non erant ex Nobis: nam, si fuissent
ex Nobis, permansissent utique nobiscum: sed ut manifesti
sint, quoniam non
sunt omnes
ex Nobis.
1. Joan. 2.



## SECOLO SECONDO.

## CAPITOLOI

#### Anacleto Greco creato Pontefice 3. Aprile 103.

Decreti di Anacleto, e Riformazione del Clero. Stabilimento, & ornamento del Sepolcro di S. Pietro: Biasimato dagli Heretici moderni . Helxao, e sue Heresie .



AN Girolamo rammemorando gli Heretici di quell' età, quando fù affunto Anacleto al Pontificato di loro diffe, [ a ] Hi sunt, qui Euangelia laniaverunt; concio- 28. Hier. advers. fiacolache non scorle forse giammai ò più impunemente, ò più felicemente l'Herefia, che allora quando uni- perreti, k opere tifili Simoniani, & i Cherintiani con i Nicolaiti, e gli di Aincleio. Ebioniti, lacerarono, per così dire, la veste inconsuttile, di Giesù Christo con mille enormi bestemmie, ciascun

riducendo la Religione Cattolica à suo vantaggio ò d'interesse, ò di sensualità, ò di superbia. Anacleto si oppose à tutti con maggior sermezza di cuore, che di mano, e per mancanza di forze, oppresse allora dalla persecuzione de' Gentili, si avanzò col zelo a far quel poco, che pur su molto in que' tempi, in cui il folo esser Christiano era di scandalo alle Genti, e di delitto al Principato. [b] Ordinò dunque una rigorofa riforma nel Clero, il cui porta- b to lib. Ru mento di vita è l'argine più potente contro le inondazioni dell' Herefie. Pro-Port. in Jane. hibì a Chierici la vanità delle vesti, e la cultura delle chiome, acciò dall' esterna comparsa degli Ecclesiastici congetturassero gli Heretici la moderazione dell' animo Cattolico, e la veracità della Fede. E perche in Roma fenza rosfore di verecondia celebravano i Simoniani [ c ] laidissimi sacrificii e vedi il Panis di ne' luoghi eziandio più frequentati della Città, Anacleto per contraporre al- S. Piem. la loro sfacciataggine la candidezza de' Sacrificii Christiani, impose ai Sacerdoti, che non celebrassero senza l'affistenza almeno di un Chierico, come testimonio della decenza, con cui rappresenravano così sacrosanto misterio; e ciò ò nelle sole Chiese, ò nelle Case precisamente consacrate a Dio, d Dener. 12. in conformità dell' antico Precetto, [d] Cave, ne offeras holocaufta tua in omni loco, quem videris; sed in eo, quem elegerit Dominus. Quindi zelante della maesta della Sede Apostolica, e del culto di S. Pi tro, stabili, & ornò il di lui Sepolcro nel Vaticano con un Tempio, più riguardevole allora per devozione, che per mole, acciò atal vilta si confermassero nella Fede i Christiani, & apprendessero gli Heretici di qual, e quanto sano capo fosfero eglino membri , putridi , & infetti. Volle perciò , che li Vescovi di tutta la Christianità colà ogni anno si portastero alla venerazione del Principe

ANACLE Secolo 11. TO. lui Successori, come presentemente ancora costumasi col noto detto di Venire ad limina. Tal favia ordinazione recò allora applaufo ad Anacleto, o gaudio a tutti li Fedeli; onde Cajo nobiliffimo Scrittore, e proffimo ai a Apad Zufes. I. tempi de' Santi Apoltoli, chiamò il loro Sepolero [ a ] Trophaa Apoftolorum, 2. 6. 25. quibus Romana Ecclesia quasi columnis sirmissimis communitur. Per lo che ad Anacleto devesi principalmente il veder inalzata nella Reggia del Vaticano quella fontuola Basilica, di cui egli gittò il primo li fondamenti, onde forse quella gran mole, per la cui ampla costruzione si erogarono poi li te-5 Mgd. tom. s. fori publici, e privati di tutto il Mondo. [b] I Magdeburgensi riprovano, e vituperano à piena bocca l'intenzione, e l'opera di questo Santo Pontenco nel dedicar Tempio a S. Pietro, come fe S. Pietro foffe tanto malemerito della Religione Christiana, che si rendesse indegno di memoria. Ma mentre Anacleto stabiliva Decreti contro gli Heretici in Roma, predicava Helxao una nuova Herefia in Gierufalemme. Sin dalla fanciullezza adheri costui alla Legge Mosaica, e benche Christiano sosse, tuttavia ò per affetto alla memoria de' fuoi Progenitori, ò per perversione d' intelletto nutrito di maffime Farifaiche, fatto grande, cominciò ancora à forgere in animo, e risoluzione di tramandar suori quei sentimenti, che haveva appresi da giovane, istituendo una Serta composta di mille inette Herefie, cioè di tante, quante allora vagavano per l'Oriente. Afferi [ c ] come e S.Epiph. her. 19. E luc Herefie . Simon Mago, per isfuggir la morte, rinegarfi lecitamente la fede con atto esterno, perche Dio è pietoso, e non crudele, che goda del sangue sparso de fuoi Fedeli: con Nicolao ammettendo a tutti necessario l'uso della Moglie, ai Conjugati solamente diffe promesso il Regno de' Cieli, deducendo poi dalla neceffità della generazione, lecita eziandio ogni più abominevole fozzura; quindi ò non volendo esser inteso come superbo, ò non sapendo tarsi intendere come ignorante, predicò cose, che se S. Episanio, che fù diligentissimo annotatore delle di lui Heresie, non le [d] riferisse, d Idem ibid. & tar. 30. sembrarebbe certamente sciocchezza il riferirle: Affermava Christo una gran Virtù, misurata da lui, lunga in estensione novantasei miglia, in larghezza ventiquattro, & altrettanto in groffezza. Lo Spirito Santo Femina, e risieder fra le Nuvole, d'onde di quando in quando scender giù fra noi, come bella, e vaga Donna, in delizie degli Huomini: e divulgavali à riferir di Dio, del Cielo, e dell'Anima con inettie tali, che il medefimo S. Epifanio tralasciò di descriverle, [e] ne legentium aures, com'egli dice, ad sae Idem ibld. bulas concitentur. Mà in nulla infifte maggiormente il Maligno, quanto nel conciliar, come Cherinto, gli animi de Fedeli alla prattica delle ufanze, eriti degli Hebrei. Oravano [/] i Christiani per Tiadizione derivata loro da' Santi Apostoli, rivolti sempre all' Oriente, non per superstizione f Terrull, spol. c. come i Gentili, & [g] i Seguaci di Pittagora, ma con più fondata ragione, g S. Clem. Alex. perche siccome per Tradizione Apostolica si facevano il segno della Croce con la destra mano, come membro più nobile, che la sinistra, così oravano rivolti all' Oriente, [ b ] ut prastantior Creatura pars ad Deum orandum designata : e perciò nella collazione del Battefimo , quando il Sacerdote h S. Juft. q. 118. proferiva quelle parole, Abrenuncias Diabolo? rivolgeva il Cathecumeno verso l' Occidente, geroglifico del Regno di Satanasso Prencipe delle tenebre; & al contrario quando recitava il Credo, ponevalo rivolto verso

18. Cyrill myfeg. . I' Oriente, [i] quia lucis est Regio, [k] e simbolo di Giesul Christo. Qual' uso degenerando poi per corruzione d'idee in abuso, fu dal Pontefice S. Leona

k 10. 1.

affatto

Capitolo 1.

affatto tolto dal Christianesimo, e bandito. Conciosiacosache [ a ] convenivano i Christiani di buon mattino nella Basilica di S. Pietro, e quivi de Marivit. a gara ascendevano sopra i più alti gradini, per mirar' i primi li raggi del Sol nascente, ingmocchiandosi [ b ] carratis cervicibus in honorem b Llem 1814. splendidi Orbis: per lò che prohibinne la continuazione pervertita. com' egli attefta, [c] partim ignorantia vitio, & partim fpiritu paganita- c Identid 4) tis. Helxao, che pretendeva d'introdur l'Hebraismo nel Christianesimo. afferì, non darsi vera Orazione, se non verso Gierusalemme, dove ritrovavasi il Tempio del vero Dio; onde gli Orientali verso Occidente. gli Occidentali verso Oriente dover rivolgersi, per rendersi sempre a vista di quella venerata Città; ed allora imponeva, che l'Orante con profondo inchino adoraffe il Sole, l'Acqua, la Terra, il Pane, il Cielo con le trè Regioni dell'Aria, come Testimonii del culto, che preflavasi all' Altissimo. Se qualche Seguace richiedevalo dell' esplicazione di tanti astrusi misterii, ci riprendevalo come temerario, che pretendesse di entrar ne' secreti gabinetti di Dio, ne' quali a lui solamente era permesso l'ingresso, & à un suo fratello, simile a lui e nell'empietà, e nel nome, chiamato Jexco. Tanta fu l'arte del fuo inganno, e tanto cooperò il Diavolo à render applaudita la debolezza di queste massime. che alcuni Popoli dell' Afia venerarono non folamente Helxao come de Erich ben gran Profeta, e rivelatore di grandi arcani; ma eziandio due [d] viliffime femine Martho, e Marthana, sol perche descendevano dalla sua Prolapia; onde sporcamente la sedotta gente ne raccoglieva gli sputi, & ogni più fetido escremento, conservandoli come reliquie adorate.

che bene spesso applicavano in uso di rimedio agl' Infermi. E queste due donne vivevano nel medesimo tempo, in cui S. Epifanio scriveva[e]tali cofe, ch' ei chiamò fogni d'Ubriaco, e non vaneggiamenti e ann

di Heretico.

ANACLE-

TO.



#### CAPITOLO IL

### Evaristo Greco creato Pontefice 26. Luglio 112.

Heresie, e costumi abomine voli de' Gnostici, e di Carpocrate lor capo. Notizia di differenti nomi, con cui in differenti età furono chiamati li Christiani. Adamiti, e loro Heresie. Operazioni , e Decreti di Evaristo . Titolo di Chiesa , e sua fignificazione. Croce, perche, ecome usata da primi Christiani ne Tempii, Case, e nel segno alla fronte. Diaconi Regionarii, e Cardinali. Herefie impercettibili di Basilide. Saturnino, e sue Herefie.



A se giammai guerra più interna, e temuta hebbe sa Chiefa di Dio contro Herefia più applandita, e potente, certamente su allora, quando assunto Evaristo al Pontificato vidde conginrata contro la Religione Cattolica un' ampla Parte dell' Asia, Africa, & Europa sotto l'abomi-nevole Setta de' Gnostici, de' quali capo si fece Carpo-

Herefia efectanda ac Gmoffici.

crate, mostro uscito dalle Tane dell' Egitto per infettar tutto il rimanente del Mondo. Cose abominevoli, & esecrande leggonsi di costo-ro, che l'istessa penna ssuggirebbe di scriverle, se il descriverse non ridondasse in egregia lande della Chiesa, & in ammirazione grande della divina Onnipotenza, che mantenne intatta la sua Sposa dalle lordure predicate, e pratticate da gente vituperofissima, fatua, e feccia del Christianesimo . Precorsero à Carpocrate , come Araldi di Influria, Simon Mago con l'efistenza forzosa de i due principii; Cherinto con la Giultificazione fondata nella fola fede, e con il fognato vituperolo Regno de' Beati ; li Nicolaiti con la necessità del-lo ssogo sensuale per conseguir la salvazione dell' Anima; Ebione con la permissione della multiplicità delle Moglie; e finalmente Helxao con lo sforzamento al Matrimonio, offerendo ai Conjugati folamente la Beatitudine del Cielo. Onde gli animi de Fedeli, come foprefi da due fortissimi nentici, cioè dall' inclinazione al senso, e dall' esempio de Fazionanti, ondeggiavano fra l'appetito del diletto, & il rossor del peccato, e ritrovavansi ò persuasi al male, ò titubanti nel bene, Quando forse Carpocrate, huomo fordido di genio, & inclinato fenza vergogna alla sfacciataggine, che intimò guerra aperta alla Ca-fittà forto lo Stendardo infame della Lafeivia. Fù Carpocrate [a] nativo di Alessandria, e Mago [b] di protessione, che gloriavasi di haver foggetti al fuo comando li Demonii, [c] Carpocrates prafligia Simonis Magi, non ut ille clam, sed palam tradebat, deque his omnem hominem doceri oportere dicebat. S. Episanio [d] attesta haver in Egitto udito di sui ec-

18.Clem. Alex Brom. lib. 3. b Niceph.l.4.c.2. c Enfeb. in Hift.

d S. Epiph,har.27.

cessi tali di laidezze, che alla sola rimembranza glie se ne arrossiva il pen-

fiere, e ringraziava il Signore, che dalla contagione di fimil peste l'havesse preservato libero, e lontano. Come che Carpocrate formò l'Idea di un' Huomo il più brutale, che finger si potesse, così per ridutte in prattica il difegno, gli convenne rintracciar motivi, per li quali l'Huomo, per così dire, si dishumanasse, rinunziando al dettame della ragione, alla naturalezza della vergogna, & à tutto ciò, per cui vien costituito razionale nelle massime, e civile ne' costumi; e perciò in quest' Articolo restrinse tutto il fuo Assunto, Che niun' arto di quei, che dicconsi peccaminosi, di sua natura fia malo, ma fia indifferente, e perció lecito, e fol'allora divenir peccaminofo, malo, & illeciro, quando tale si riputava dall' opinione degli Huomini. Quindi deduceva, che fondandoli il peccato nell'opinione, effer obligato ogni Huomo ad affuefarfi à commertere ogni eccesso, ogni abominazione, ogni laidezza, per torfi dal capo il finistro concetto, che tali azioni follero cattive. E come fe poco dicesse in dir tanto, soggiungeva. che se à caso taluno moriva senza haver scorso tutto l'ampio ma re della sensualità, in pena tornava la di lui Anima à riunirsi col Corpo, e quindi non partiva, se non sodisfaceva pienamente l'appetito di tutte le dilettazioni; [Teneri unumquemque, diceva, ad omnia genera scelerum perpetranda, a S. Epiph.her. 27. & fi cum Homines moriebantur , non perpetraverint omnia , remitti ad corpora, idque toties, donec implerent scelerum mensuram; & boc modo exponebant illud Euangelii, [h] Non exies inde, donec reddideris novissimum b Marib. s. quadrantem; e perciò imponeva rigorose penitenze a' suoi Seguaci, che talora havessero raffrenata la libidine ò per timor di publicità, ò per stimolo di coscienza, e ne condannò taluno alla morte, perche venne accusato per reo di non commello delitto, allegando in confermazione della fua dottrina quel passo dell' Evangelio , [c] Consentiens esto adversario tuo citò , c mid. dum es in via cum co, ne forte tradat te adversarius Judici , & Judex tradat te ministro, & in carcerem mittaris. In conseguenza di tali promelle necessariamente riprovò rutti li sacri Libri del Vecchio Testamento, & in particolare il Salterio di David, [d] come dettatura di Autore inde- de Philat in cogno, e profano: foggiungendo, che i Precetti del Decalogo non obbliga- tal. c. 127. vano all' offervanza, come dati per configlio, e folamente imposti agli Huomini scioperari, e dapoco. Circa il Nuovo ammerteva l'Evangelio di S. Luca, & alcuna parte di quello di S. Matteo, che pervertiva di vantag-gio de fuoi dettami, rendendo ree di facrileghe massime anche le più ve-Libri da esso panerate carte della Chiefa. E perchè l'arma più formidabil', e pronta degli blicati. Heretici si è la penna, due Libri compose, l'uno contro Dio, [e] intitolato Ada revelationes, cioè Misserii rivelati ad Adamo da Dio, quando [ f ] es. Epiph. in Par immist Dominus Deus soporem in Adam, nel quale parla di Dio peggio di f Gra. 1. Simon Mago, facendolo autore, e propagatore del peccato; l'altro contro la Madre di Dio col titolo di Stirps Marie, in cui deducendo l'origine della Vergine Santissima dalla Tribu di Levi, [g] contradicevale la Regia as. Epithher. 46. descendenza da quella di Giuda: Heresia, di cui resto parimente macchiato [h] l'Imperador Giuliano, e doppo di [i] lui Faulto Manicheo. In esfo a spel S. Critt. [k] parimente negava il Giudizio finale, la Refurrezione de' Corpi, la dist. lib. 1. com. Divinità di Giesti Christo, & asseriva creato il Mondo dagli Angeli, e che . 5. Mag. 1.21. 1.9. il Dio nominato Sabaoth fosse di forma corporea, e di figura Asinina, e con. Faust. non Porcina, come contendevano alcuni Gnoitici suoi contrarii, che per fondamento della loro afferzione allegavano il Precetto [1] imposto agli Levis c. 11.

Hebrei

Hebrei di non mangiar carne di Porco. [a] S. Epifanio s' inhorridifee & descrivere così precipitate bestemmie, e piange la condizione lagrimevole dell'Herefia, che strascinando li suoi Seguaci dall'errore del senso a quello dell' intellettto, li fa poi tutti ciecamente precipitare in abiffi tali di pazzia, che degni si rendono di esser più tosto chiamati miseri, che miserabili. Coftumi abomi-Suggellava l'empio volume coll'impronto d'una diabolica fuperbia, diffondendo lo stile in laudi della sua Persona, inalzando sè, & i suoi Seguaci all' altezza dell' istesso Dio, à cui facevasi uguale nella scienza dell' intelletto, e nella perfezione dell' Anima. Perloche impofe alla fua Setta lo fpeb S. Hier, adverf. ciolo nome di Gnostici, che val quanto Sapienti; onde S. Girolamo [b]

c S. Iren.l. 1.e. 25.

chiamò Carpocrate Gnostico, come Autore del nome, e della Setta, [c] Vagavano i Gnostici per le Città con l'orecchio destro forato, da cui pend S. Epiphher. 27. deva un picciolo Anello, come divisa della fazione, e nell'incontrarsi davan [ d ] segno di esser Gnostici con un mutuo titillamento d'unghie nella palma della mano, stringendosela reciprocamente con l'incitamento scam-bievole del dito. E non eran' eglino, nè pochi in numero, nè dispregievola in qualità; conciossacosache porgendo sede à ciò che piace, molti concorfero nel fentimento di Carpocrate, e l'unione di molti tolse a ciascuno il roffor della vergogna. Onde si viddero multiplicar smisuratamente per

e Pophy, in vita l'Egitto, e per l'Africa, e quindi traboccar per l'Afia, e per l'Europa, e fin dentro [ e ] Roma aprir Scuola, & alzar cathedra con la divulgazione de esecrandi Libri, fra quali annoverasi quello intitolato Le rivelazioni di Zoroaste. Ma quanto infame fosse la loro prattica, equanto esecrabili li fs. Loin firm. in Coltumi, noi in foggetto tale amando meglio l'esfere intesi, che il farsi inten-

dere (essendo che [f] Pudet dicere, sed necesse est non tacere ) li riferiremo con le parole medesime di S. Epifanio, che benche renitente, pur così no E S. Epiph. har. 17. comincia il racconto, [g] Dicere timeo, ut ne sterquilinium occultati canalem revelem, & quibusdam videar graveolentia inductionem operari , attamen quandoquidem ex veritate dependemus: me ipsum cogam , ut impoforum illorum fatta revelans, & castins loquar, & a veritate ipsa minime excedam . Quid verò aliud , quam omnem nefundam , & scelestam actionem , quam nec fas ore referre, hi perpetrant? & omnem speciem virilis coitus, ac libidinosa ad mulieres consuetudinis in singulis corporis membris, incantationesque, ac peneficia, ac idololatrias perficientes, & boc dicunt elle rationem reddi-

h Member, 26.

tionis debitorum in corpore, ut non amplius accusentur, nec aliud opus ab ipsis exigatur. [h] Ipsam enim suam synaxim, ac communionem turpitudine multiplicis coitus polluunt, comedentes, & contingentes tum humanas carnes, tum immunditias, ut ne audeam quidem totum loqui, nisi sanc cogerer propter excelleniem animi mei dolorem, ab his, qua ab ipsis fiunt, stupor perculsus. Ad qualem magnisudinem, ac profunditatem malorum hostis hominum Diabolus ducis sibi credentes, ut polluant & mentem, & cor, & manus, Gora, G corpora, G animas eorum; quod ab ipfis in tanta cacitate eruditi funt. Timeo autem, ne forte magnum boc venenum totum revelem, veluts cujusdam Basilici serpentis faciem, ad perniciem magis legentium, quam ad correctionem. Polluit enim re vera aures magna bujus audacia blasphema collectio. & hac turpitudinis coacerpatio, ac enarratio, & fraudolenta bujus turpis operationis canosa maleolentia. Primo quidem communes Uxores habent, & si peregrinus accesserit de ipsorum dogmate, signum est apud ipfos, virorum ad faminas, & faminarum ad viros in extendendo manuma ad faluad falutationem videlicet , subter palmam contrectationem quandam titillationis per hoe se indicare oftendentes, quod ejustem Religionis sit, qui accesfit. Hinc igitur mutua cognitione accepta , ftatim ad epulationem convertuntur; longa vera, & opipara edulia, carnis esum, & vini potum apponunt, etiamsi pauperes suerint. Ex hoc autem ubi compotarunt, & venas satietate impleverunt , Vir quidem concedens Uxorem alteri , ad ipsam dicit , Surge, fac dilectionem cum Fratre. Miferi autem illi , ubi inter fe mixti fuerunt ( & revera erubesco dicere, que apud ipsos fiunt, juxta Apostoli illius Sanffi dictum, [a] Que apud ipfos fiunt, turpe eft eti am dicere; atta- 1 MEphof.4 men non erubescam dicere, que ipsi facere non erubescunt, ut omnibus modis borrorem incutiant audientibus turpia, que ab ipsis perpetrantur, facinora) Postquam enim inter se permixti fuerunt per scortationis affectum. insuper blaf phemiam fuam in Calum extendunt : & Sufci pit quidem muliercula, itemque Vir , fluxum à masculo in proprias suas manus , & seant in Calum intuentes, & immunditiam in manibus habentes , & dicunt, Offerimus tibi hoc donum , Corpus Chrifti ; & fic ipfum edunt , affumentes fuas ipforum immunditias . & dicunt . Hoc eft Corpus Chrifti , & hoc eft Pafcha ; ideo patiuntur corporanostra, & coguntur consiteri Passionem Christi . Eodem verò modo etiam de famina, ubi contigerit ipfam in fanguinis fluxu effe, menftruum collectum de ipfa , immunditiei fanguinem acceptum in communiedunt . & Hic est, inquiunt, Sanguis Christi. Quapropter etiam cum in Apocrypho legerint [b] Vidi arborem ferentem duodecim fructus in anno, & dixit mihi, Hoc est b Apre. 12. lignum Vita; ipli figurative interpretantur fluxum muliebrem fingulis menlibus fluentem. Porro ubi invicem cocunt , liberorum generationem adverfantur, & interdicunt. Sed & alia borrenda ipfi audent : cum enim rurfus insaniam in se ipsis conceperint, imbutis manibus turpitudinis sua surgunt, & manus suas inquinatas habentes, nudi toto corpore precantur, tamquam per buiusmodi operationem inventant dicendi apud Deum libertatem. Corpora autem sua tam muliebria, quam virilia noctu, ac din curant un menetis, balneis, epulationibus. & ebrietatibus vacantes. Detestantur jejunantes, dicentes, Quod non oportet jejunare : Principis enim , qui fecit faculum , est jejunare . Verum oportere nutriri. ut corpora fint robusta, quo possint fructum reddere in tempore suo. Così S. Epifanio. Ma ciò, che di più esecrabile apparve nella condotta bestiale di cotal perversa generazione, si è, che [c] Frequentari es Eriph. Inc. eie. docebant scortationes, & luxuriam omnem exercere: tamen vitari conceptum : & fi conceptus casu sequebatur, extrahebant de utero prægnantis, & contu-Sum in mortario, ac melle, & pipere conditum devor sbant : & hoc modo magnum Pascha se celebrare dicebant. In fine, acciocche nulla allor mancaffe per divenir fommamente empii in ogni forte d'iniquità, à quella dell' Herelia, della sfacciataggine, e della inhumanità aggiunfero la Massima dell'Idolatria, adorando le imagini di Pittagora, di Platone, e di Aristotile, frà le [ d ] quali per maggiore improperio di Fede vedevalene una di d Mon bar. 17.

Giesii Christo, ch'eglino affermavano dipinta da Pilato. La colpa de' Rei ridondò in breve in pena degl' Innocenti, e ciò che da' Gnostici provenne di pessimo nella Chiesa di Dio, su non tanto l'im- Origine della di brattar se stessi con le sporcizie, quanto la fama de Buom, che conveni-nominaziono de Christiani, e de vano con loro nella denominazione de' Christiani, e nella professione della Cattolici.

Fede. Onde i Gentili applicando à dishonore di tutti li Christiani il proprio de'Gnostici, odiarono e gli uni, e gli altri, come macchiati tutti d'una

Tomo I.

a Orig. Cast. Cale medelima pece, sfuggendone la communicazione, fin i discorfi, come [a] di gente vituperofa, & indegna. Quindi un Oratore idolatra indifferentemente electando tutti quei, che in generale fi chiamavano Christiani, con biafimo commune rapportò il racconto horrendo del feguente fuccefb Cacilino Orar. fo, [b] Jam de initiand is Tyrunculis fabula tam deteftanda, quam nota eft. and Minut Edic. Infans farre contectus, ut decipiat incautos, apponitur ei, qui sacris imbuitur. Is infans à Tyrunculo farris superficie quasi ad innocuos illus propocato, cacis, occultifque vulneribus occiditur. Hujus, prob nefas! sitienter

eq 0# .

sanguinem lambunt, bujus certatim membra dispertiunt, bac fæderantur hostia, hac conscientia sceleris ad silentium mutuum pignorantur. Hac sacrificia sacrilegiis omnibus tetriora: & de convivio notum eft, passim omnes loquuntur, id etiam Cirtensis nostri testatur oratio. Ad epulas solemni die cocunt cum omnibus liberis, fororibus, matribus, sexus omnis homines, & omnis atatis . Illic post multas epulas , ubi convivium caluit , & incerta libidimis ebrietate fervor exarsit, Canis, qui candelabro nexus est, jactu offula , ultra spatium linea , qua vinctus eft , ad impetum , & faltum provocatur . Siceverso, & extincto conscio lumine, impudentibus tenebris nexus infanda cupiditatis involvunt per incertum fortis: etsi non omnes opera, conscientia tamen pariter incefti, quoniam voto universorum appetitur, quidquid accide-

e S. Epirt. lec. cit. re potest in actu singulorum. Così l'Orator Cecilio. S. Epifanio [ c ] soggiunge, che i Christiani allora si denominassero Cattolici, per non concorrer co' Gnostici, nè pur col nome di Christiani, conforme l'aureo detto d S. Th. 2. p. 9.16 di S. Tommaso, [d] Ne quidem nomina debemus habere cum Hareticis art. 8. communia. Li feguaci di Christo chiamaronsi primieramente [e] Fratelli, e Marrh. 22. à Frati, onde derivò la parola Fraternità, usata anche presentemente da Pontifici Romani nella spedizione de' lor Diplomi, e Bolle. Mai Nicolaiti havendo stesa la significazione di Fratello alla communicazione promiscua delle Mogli, secondo la massima da loro addotta di Platone, su abolito

6. 39. g Ad Rem. 1. h Ad Ephef. 1. 1 S. Epiph.har. 29.

fTersull.in apoles tal nome, perchè appresso li Christiani [f] Omnia indifereta sunt, prater uxores. Furon successivamente poi detti [g] Santli, Credentes, [h] Fideles e[i] Jessei, ò da Jesu Christo, ò da i Popoli Jessei, da cui Giesti Christo per generazione humana discendeva, de' quali Jessei a lungo tratta Filone nel libro de Pita contemplativa; asserendo il medesimo [k] in altro luogo, la parola Jessei fignificar Santi, dalla Santità della vita, che professavano. Ma Nazareni [1] per disprezzo furon chiamati dagli Hebrei, ò perchè alludessero al Titolo assisso sopra la Croce di Giesti Nazareno, ò perchè in

k Philoin lib. 2 wed liter fir probus . 15. Lpiph.bar. 29.

Nazaret nascette il Figlio dell'Huomo. Ma tanto fii l'odio, che eglino porin Idem ibid. tavano à i Nazareni, che [ m ] Non folum Judai hos odio habent, sed exurgentes, mane, & meridie, & circa vefperam, ter in die, quando preces perficiunt in Synagogis suis, detestantur ipsos, ac execrantur dicentes, Maledic Deus Nazarenis; e S.Girolamo [n] attesta, che fin al suo tempo, cioè quatn S.Hier. in I faiam trocento anni doppo la morte di Giesti Christo, perseverattero gli Hebrei in cotal triplicata cotidiana maledizione. Tuttavia fin dal bel principio con più commune fignificazione furon denominati Discepoli, [o] Omnes, qui credebant in Domino nostro Jesu Christo, non Christiani, sed Discipuli tantum-

c. 49.

cs. Athan. in difp. cont. Arrism . modò pocabantur. Mà perchè gli Heretici ancora feguaci di Simone vollero appropiarsi tal nome, [p] Apostoli convenientes Antiochia Discipulos uno nomine, idest Christianos, appellant, discernentes a communi Discipulo-

p Idem bid.

sum vocabulo. Hanc ergo ab Apostolis traditam de novis utendis nominibus

formam Ecclesia tenens, contra diversos Hareticos diversas edidit nominum novitates. Così S. Athanasio. Non lungi però andò, che usurpandosi li Gnostici il nome di Christiani, la S. Chiesa per distinguere li veri da' falsi, denominò Cattolici li suoi Seguaci, conforme li Santi Apostoli denominarono Cartolica nel Simbolo la Santa Chiefa. Christianus [a] mihi nomen apacieni epit. s. eft, diffe elegantemente Paciano, Catholicus però cognomen; illud me nun- cont. Parm. cupat, iftud oftendit; boc probor, inde fignificor. E degna fi è la riflessione di S. Girolamo fopra tal foggetto, Che ecclesiasticamente parlando, tanto fuona Cattolico, quanto Romano, Fidem [b] tuam quam vocas ? Si Roma- b S. Hier. aming.t. nam responderis, ergo Catholici sumus. E questo nome di Cattolico è stato cant. Ruf. fempre così proprio di chi professa la vera Fede di Giesti Christo, che nè pur gli Heretici hanno giammai preso ardimento di contenderlo ò per contrarieta di dottrina, o per odio di Persona; [c[ Prout Haresiarcha nomen, cs.to.chr] ben diffe S. Gio. Chrisoftomo, ita & Sella vocatur. Nobis autem nullus vir nomen dedit, sed Fides ipsa; onde soggiunge S. Agostino, Che la nostra. S. Chiesa [d] Nominatur Catholica non solum à suis, sed etiam ab omnibus 45. Aug. de que inimicis. Li soli Heretici moderni molto più maligni degli antichi, preten- Ralig. 6.7. dono di offuscar lo splendor de' Cartolici con chiamarli Papisti: Nome di cui giustamente eglino si gloriano, perche è nome di Pieta, nome di Usticio, e nome che gli conferma per Padre nell'educazione della Fede Quegli medefimo, che il Figlio di Dio costitui suo Vicario in Terra con ampiezza di Podesta anche nel Cielo. Ma siccome col nome, così maggiormente co fatti molto diversi si dimostrarono i Cattolici de' Gnostici; poiche in quel gran bisogno della Chiesa sorsero Huomini ripieni di Santita, e di dottrina, che difesero la putirà della Fede con l'esemplarità de costumi, e ponori infigni di con la profondità de' feritti, fra quali si resero illustri S. Giustino. Athe- que' tempi.

nagora, e S. Theofilo, che compofero allora quelle ammirabili Apologie, per cui chiaro apparve, quanto diversa fosse la Fede di Christo da quella professata da' Gnostici, e con quanta fraude si usurpassero i Gnostici il vero

sendo che molti Libri compose in approvazione dell' Heresia paterna, pervertendo le massime de' più rinomati Filosofi in abuso della sua Setta: onde

putazione del fuo divino Platone dagli feritti di Epifane, quindi fu eccitato a scriver quel rinomato Commentario contro li Gnostici, nel quale le loro malizie discuopre, e gli Autori riconviene come Epicurei. In Sama Città della Cefalonia, Patria della Madre fù adorato Epifane con culto divino, fol perche fu Figlio di Carpocrate, magnificandolo que Popoli

que Epifane. Giovine dotato dalla natura di belle doti. fe con l'esempio 1.1 Stress.

nome di Christiani. Da[e] Carpocrate, e da Alestandra Cesalenea nac- es. ciem. Alex.

del Padre non havesse bruttamente degenerato in operazioni laide,e sozze, impiegando malamente negli anni più teneri la vivacità del suo spirito; el- uni, & Haresse.

hebbe à dire Tertulliano [f] Philosophos extitisse Patriarchas Haretico- Terrall, advert rum. Plotino, che vidde empiamente spiegato, ocome attaccata la re- Herm.

con l'honore di un sontuoso Tempio, concorrendovi a gara [g] moltitudi- 8 S. cless. Alex.

ne di sedotti seguaci ad ogni nuova Luna del Mese con Sacrificii, & ubriac-

Descendente da sì vituperosa Progenie, e Figlio sozzo di sì fordidi Genitori sii Prodico, Autore della Setta degli Adamiti, li quali nelle loro ca degli Adamiti, Chiefe, chiamate [b] Lupanari da S. Epifanio, oravano nudi a fomiglianza h S. Epiblo bar. 51. di Adamo, vantandoli d'imitarne l'innocenza nella nuditi della Persona;

chezze proporzionate al Nume, che honoravano.

EVARISTO. Secolo II.

mà con perversa imitazione; conciosiacosache dalla nudita presa in pretoa S. Aug. har. 31. E loro Herefie. fto di devozione prendendo fomento il vizio dell'incontinenza, [a] commettevano quivi à porte chiuse enormità d'immondezze, e di peccati. Riprovavano il matrimonio, come invenzione del Diavolo, che restringeva, e

distruggeva la multiplicazione del mondo, allegando in incitamento di Influria il precetto di Dio [ b ] Crescite, & multiplicamini, imposto ad Adamo non per isfogo di fenfualità, mà per accrefcimento necessario dell'hu-

man Genere. Rotto il freno della verecondia, e fattofi Heretico di un'errore, traboccò Prodico in tutti gli altri de' passati Heresiarchi, rinnovando [c] la massima Simoniana, che sosse lecito rinegar la Fede per issuggir la morte, e quella di Helxao, che rigettando il culto di Dio invisibile, adorava li quattro Elementi, il Sole, e la Luna; prohibiva perciò come fuperstiziosa qualunque preghiera, che sosse indrizzata à Dio, e nudo orava agli Elementi, & alli Pianeti, ch'ei fol conosceva benefichi per sè. e per le Creature. Ripullulò tal Setta fotto Honorio II. in Anverfa, e fotto Urbano VI. nella Boemia, e fin dall'antico Theodoreto [d] fii riposta fra

quella numerofa de' Gnostici, i quali per la multiplicità de' Capi suron da' 165. 1. Scrittori chiamati Borboniani , Coddiani , Stratiotici , Fibioniti , Barbeliti , e s. ciem. Alex. Zacchei, Naasiani, & Antitalli, e [e] tutti sostenevano con particolare Strom. 1.3. 0 7. attenzione, e studio, Esser il peccato atto degno di premio.

La contagione horribile della Gnostica peste dilatossi così ampiamente Zelo, e Decreti pel Mondo, che poche Città rimalero intatte dal fuo veleno, e niffuna gl'Heretici di que' esente dalla sua fama. Biasimavasi communemente da tutti la Setta con le templ . parole, come vituperofa, e ripugnante eziandio alla natura; mà feguivafa ciecamente co' fatti, discorrendosi più del male, che del rimedio. Onde di tant'Herefie, che fin'hora hanno affiitta la Christianità, niuna forse ha così profondamente fisse le radici, come questa, di cui pur troppo in ogni

Città se ne scorgono i germogli. S. Evaristo, che ne su dolentissimo Spettatore, ogni cura applicò per raffrename la baldanza; ma col folito effetto de' gran mali, che ò si esacerbano co' rimedii, ò non cedono: essendo cosa che, l'Heresia bollendo altora nel fuoco del fuo furore, traheva tutta alla dilettazione del fenfo, e la prepotenza de Cefari Gentili rendendo imbelle quella de' Papi, convenne al Pontefice contenersi ne' termini più tolto praticabili, che habili ad estinguer sì grand'incendio; e perciò contentoffi di rinuovar la condanna di già folminata da S. Pietro contro [f] i Fornicarii, e formò nuova Costituzione, con [g] cui corroborava l'antica, g Tem. Ir Concil. Che i matrimonii si celebrassero publicamente con l'assistenza, e benedizione del Sacerdote, dichiarando incestuoso quel contratto, che non viene affifitto dal confenso del Padre, e della Madre. Qual Decreto dopo quat-

tordici Secoli fu citato [ b ] nel Concilio di Trento dal celebre Vanzi , Vefh Apad Barragi. Concil.Trid. par.6. covo d'Orvieto, quando fra Padri cadde in discorso la materia del Matrimonio, Quind'impose [i] Sacerdoti esemplari alla Presettura di alcune In like de Rom Chiefe, che divise in Titoli, [ k ] Collocato in eis venerando Christiana Reli-

Qual devoto costume di eriger Croci nelle Chiese, e nelle Case, e di segnarne la fronte con la destra mano, su antichissima Tradizione, emanata da Santi Apostoli in ripruova de' Cherinthiani, che disgiungevano Giesiì da Christo e Christo dalla Croce, scommunicati percio da S. Paolo [1] come

inimici della Croce di Christo; onde sin da' primi tempi sti ella con parti-1 Ad Philip. 1.

f AH. 15.

b Gen. 2.

eolaristimo culto venerata, come quella, fopra cui moti vetamente, e non , Bid. fantasticamente il Salvador del mondo, il quale [a] Humiliavit semetinsum usque ad mortem , mortem autem Crucis; e ne ornarono li Fedeli le Chiese, b S. Mast. ad Phil.

ne confactaron le Case, e ne armaron la fronte, il petto, come [b] Tro- pif. 1. phaumerellum contra potentiam Diaboli, quod ubi viderit, borret, & audiens timet; e però [c] ferifie un Santo Autore, che l'Anticrifto ne pro- c Hippal Marry hibir à l'estigue, e l'uso sotto pene gravissime, e questo sarà il segno prossimo in tit. de confirme della confumazione del Mondo . S. Evarifto dunque nell'Erezione de' Titoli contradiftinfe le Chiefe Parrochiali dalle femplici , cottutuendovi

un Sacerdote fiso per la cura delle Anime, come [d] Rettore in Titolo, dendin de Luca con tal Superiorita sopra le altre, che come Privilegiate a i soli Cardinali de Cardin, prati. maestose nel culto, e più frequentate nella predicazione dell' Evangelio;

e questa [ e ] volle il Pontefice , che si faceste da' Vescovi con l'assistenza di e In lis. Rom. Pont. sette Diaconi propter stylum veritatis; quali Diaconi furon poi detti Dia- in Evaris. 6 in coni Regionarii, perche Papa Fabiano assegno loro la cura delle quattordici Regioni di Roma, due per ciascheduno; e nel Concilio [/] Romano, sconcil. Rom. c.7. fotto S. Silvettro leggonfi nominati Diaconi Cardinali . Ai Preti dell'Afri-

ca, e dell'Egitto egli scrise [g] ancora due lettere ripiene di fentimenti g Tem. L. Concil. Apoltolici, e potenta antidoto al male, che per quelle Provincie vagava, della Gnostica Heresia.

Ma mentre con le sue infamita insettava Carpocrate trè Parti del Basside, sue qua-Mondo, infuriò nella medefima Città di Alefsandria l'altro indegno mostro lua, & Heresie, d'incontinenza Basilide [ b ] Magister luxuria , & turpissimorum amplexuum , h S Hiet. La. cont. [i] miquishmus Hareticus, & imperita scientia. Fu egli così tenace, & Idem cont. Pitil. appaffionato veneratore degl'infegnamenti di Simon Mago, che parve rinato Simone in Basilide, se havesse havuto Basilide egual temerarieta, e fortuna in divulgarii. Ammetteva li due Principii, e rigettava tutte le Sacre Scritture, come composte dal Dio vizioso, e maligno, riprovandone l'autoritàin [k] quattro Commentarii, che scrisse, & in un'evangelio. che publicò fotto [1] nome di Evangelium Bafilidis. Ma tutti li fuoi fetitti, che furono copiolissimi, apparirono horridi, e spaventevoli anche nelle voci, inducendo [ m ] nuovi Profeti Barrabà, Barcoph, e nuovi m in tib. cafinis Angeli, tutti batbari di fignificato, e di fuono. Diceva, [n] Che da un Pa-dro. apad Es-dre increato era nato Nun, da Nun Logon, da Logon Fronesi, da Fro-asida. a.c., nesi Sofia, e da Sofia e Dinamin le Virtu, li Principii , e gli Angeli , che chiamo Primi , perche fecero [ o ] l'Abraxas , cioè il primo Cielo , dal qua- o S.Hier. in Ames. le poi furono generati altri trecento sessanta cinque Cieli, cioè quanti giorni appunto contiene l'anno: Soggiungeva, il Primo Angelo nonnato, 'F innominabile effere il Dio degli Hebrei, che vedendo la defolazione del Genere hamano seguita per negligenza, e per malizia degli Angeli minori, mando in Terra il suo Primogenito Nun, che si diffe effer Christo, per redimere il mondo dal peccato. Et in queito punto fenti, come Simon Mago, applicando à Christo carne fantattica, & ideale ; onde inferiva, non haver egli realmente patito, ma fittiziamente, essendo in suo luogo comparso Simon Cireneo.

che creduto per Christo fu della Croce angariato, e crocifiso: al qual doloroso spettacolo assistè presente il vero Nun, prendendosi giuoco, e burla de Giudei per la rappresentazione figutativa, che il Circieo facea del

sero Nun, il quale come virtù incorporea, e grande, volo invitioile al Tomo I.

Secolo II. EVARISTO.

E Metch. 7.

Cielo, lasciando delusi quei, che havean crocifista la figura in Terra. Non doversi perciò adorar quello, che veghiamo Crocifisto, ma quegli che chiamafi Nun, & era riputato per Crocififlo ; e confequentemente effer lecito oltraggiare, e rinegare la figura del Crocifisso, per evitar la morte frà a Tool. 1.3. Dial. le persecuzioni de' Gentili. Theodoreto [a] soggiunge, che negando Basilide la vera presenza, e carne di Giesù Christo, venisse medesimamente d

negarla nel Santiffimo Sacramento; onde Capo si rese degli Eutychiani, Iconoclasti , e Sacramentarii . Ma S. Agostino con un forte argomento egregiamente ribatte le di lui facrileghe afferzioni, dicendo,[b] Si phantafti-

cum fuit Corpus Chrifti, fefellit Chriftus, & fi fefellit, Veritas non eft. Eft autem Veritas Christus, non igitur Phantasma suit Corpus Christi; e S. Ci-tillo, [c] Passus est Jesus pro hominibus verè: non enim apparentia est crux, neque opinio Redemptio, non imaginaria mors, & fabulatoria falus. Verè

c S. Cyril. Cat. 12. crucifixuseft, & non confundimur, neque negamus, fed potius in eo gloriamur ; in conformità di quanto dice il Profeta Isaia [d] Verè delores nostros d 1/a.53. ipse tulit . Ma nissun'Heretico forse si rese maggiormente reo per cumulo di Herefie, quanto Basilide, che dir si può Discepolo di tutti gli Herefiarchi trascorsi in quell'eta, e Maestro di tutti li futuri. Dise, [e] che la

e Tertull. de pra-feript. c.46. & S. Fede. e la Giustificazione era nell'Huomo effetto di Natura, e non di Gra-Clim. Alex. lib. 4. zia. Massima appresa da Simon Mago, e che per Basilide passò come per canale in Pelagio. Non perdonarfi da Dio tutti li peccati, ma gl'involontarii solamente, e perciò doversene rimettere d'lui il giudizio, e l'assoluzione, come più ampiamente, & empiamente spiego nel susseguente Secolo Novaziano. Non dover riforger la Carne, e prima di nascer i Corpi, haver peccato l'Anime, ond'in pena esser condamate, come in ergastoli, ne' Corpi. Heresie di cui restò parimente macchiata la bella fama di Origene. Habitar di continuo in noi un efercizio di Paffioni, e di Spiriti, à cui refistere era peccato; ed inferiva la folita confeguenza ammeiia in tutte le Scuole degli Heretici, che fosse lecita ogni dilettazione di senso; empieta in più chiari termini fostenuta, come si dira, da Valentino. A chi

f S.Epiph . bar. 24. cando a' fuei detti il detto dell'Evangelio [g | Nolite dare Santtum Canibus, neque mittatis margaritas vestras ante Porcos. Perciò imponeva [b] a i Seguaci, a guifa di Pittagora, rigorofo filenzio per cinque anni, e h Enfeb. l. 4. la divisa della sua fazione era quelta, Tu omnes cognosces, Te autem nemo cognoscat: E per non ester conosciuti servivansi li Fazionanti di alcune imagini di aftrufa fignificazione, riferite, e descritte i lungo [i] dal Baronio.

contradiceva a' fuoi dogmi, dava [f] nome di Porco, e di Cane, appli-

delle quali etiendofene ritrovate alcune fin dal cader del Secolo decimoquinto frà le ruire antiche di Roma, credefi, che dentro Roma ancora penetraffe la pette di tal'Herefia. Morì Bafilide d'ignobil morte in Aleffandria fua Patria, e lasciò un figliuolo per nome Isidoro, che scritte un Libro di Morali per fiabilir con nuovi errori gli errori del Padre. Ma in difefa della Religione Cattolica con forte nervo di confumata Sapienza publicarono i loro egregii feritti Agrippa Caftore, S. Giultino Martire, S. Ireneo, S. Clemente Alefandrino, Origene, e S. Epifanio, con quella folita provider za del Cielo, che sempre sferza gli Heretici col potentifimo flagello della penna formidabile de' Dottori.

Tal'era lo flato delle Chiefe dell'Africa, e dell'Egitto, e tale il concerto, in cui unite in fentimenti nefandi fi dilatavano l'Herefie degli ac-

fuoi Settarii dalla debolezza delle loro medefime machine, ò che ne prefa- saturnino, fue giffe lo sbandimento dalla sfacciataggine delle dottrine non fuffiltenti qualità, & Heroalla ragione, non confacevoli alla verecondia, non convenienti alla civiltà, non comportabili alla falute eziandio materiale del corpo, inventò nuovo, e forse più forte attacco, inducendo contro la Chiesa di Christo l'Heresia mascherata di devozione, e perciò tanto più potente nemica, quanto più occulta. Saturnino fu il primo, che per contradire al male divenisse peggiore, e si facesse Capo d'Heresia per voler troppo avvanzarsi contro quella de' Gnostici. Huomo egli era [a] austero di genio, 15. trea. 1.1. 1.22 mimico de' piaceri, & inclinato, non per virtu, ma per natura, all'alprezza e nell'asprezza medesima sempre dedito alle novità, e nelle novità sempre proclive alle peggiori. Dall'avversione alla sensualità, alle delizie, & alla carne, traboccò nell'altro estremo di odiarla più di quello, che comanda la Natura, e la Legge; & eccitato dall'horrore della vita disdicevole de' Gnothei, fenza freno di moderazione, gittatoli in preda alla rigidezza del suo spirito, passò tant'oltre, che non solo detestò li dogni brutali di Carpocrate, mà riprovò come illecito il matrimonio, illecita la generazione, & illecito eziandio l'ufo de' cibi animati, perche confiderò in effi un principio di appetito generativo, & incentivo del fenso. Diffe [b] il her. Fab. matrimonio Dottrina del Diavolo, non perche il matrimonio, come [c] cs. Epiph. har. 28. afferirono altri Heretici, restringesse la liberta del senso, ma perche parevagli, che concedesse una liberta al senso, che non dovesse esser lecita, nè pur comandata da Dio; onde S. Ireneo scriffe de Saturniani [ d ] Nubere, d S. Iren. 12. 172 E generare à Satana dicunt effe : multi etiam ex his, qui funt ab eo, & ah animalibus abstinent , perfecta bujusmodi continentia seducentes multos . S. Paolo prediffe cotal Herefia molto tempo prima, che ne nascesse l'Heretico, [e] Spiritus autem manifeste dicit, quia in novissimis temporibus di- e tad Time. scedent quidam à fide, attendentes spiritibus erroris, & doctrinis Damoniorum, in hypocrisi loquentium mendacium, & cauteriatam habentium suam conscientiam, prohibentium nubere, & abstinere à cibis, quos Deus creavit ad per ipiendum cum gratiarum actione fidelibus . Quia omnis Creatura Dei bona eft, & nibil rejiciendum, quod cum gratiarum actione suscipitur. Non fi nega, che l'astinenza del marrimonio, e da' cibi, possa esser cosa lecita,ogni qualunque volta non si prenda per precetto, e non si riduca ad obligo; ed è stata praticata da' Santi, ò i quali volontariamente sono visfuti continenti, ò con approvazione della Sede Apostolica hanno istituite Religioni con offervanza rigorofa di vitto. Ma Saturnino richiedevane l'avversione per precetto inalterabile, rigettando assolutamente il matrimonio, e l'ulo de' cibi animati, come peccaminofi ambedue, & illeciti: il che è folle Herefia, che repugna alla Legge, & alla natura. Dalla carne follevossi egli poi a gli spiriti, e filososando degli Angeli atrribuì a loro, come a prime, & independenti fostanze, la Greazione del mondo, e la

gran fabrica dell'Universo: Errore, e setta, di cui alcuni fanno Antore Si-

mon Mago, altri Cherinto, altri Basilide, chiamata da S. Paolo [f] Reli- f Al Colost. 3. gio Angelorum, e da S. Agostino [g] Sella Angelicorum. Asseriva creato il & S. Ang. har. 19. a Plin. 1.8. c. 35.

Terra per domar la ribellione di quell'Angelo: Oltre almondo materiale haver gli Angeli creare due lotte di Huomini, l'una Buona, l'altra Mala, ambedue falvate con muova predefinazione da Giesti Christo, che visie, e di crocdifiso nella conformità fie figeata da Simon Mago, e da Bafilide: Soggiungeva, alcune Profezie compole da 'Angeli, altre da' Demonii, e rigettava que' libri facri, in cui afserivafi la Refurrezione della Carne, ch' egli impugnava con molti aggomenti, che fi apprendono da' Scritti de' Filofofi, e non da quei dell' Evangelio; efendo cofa che anche ad Huomini dotti, ma non illuminati dalla Fede, quell' Articolo Cattolico della Refurrezione della Carne parve così litrano, che fiu da Pinio derflo, e ripotto, [a] Inter purilia deliramenta, & vanitates Democriti. Con quelle maffime, che predicò Saturnino in Antochia, inferto gran parte dell' Maja, (eguendone que' lagrimevoli fucceffi, che fi renderan palefi dalla narrazione de' futuri racconti. e dalla quantità, e cualità de' Fasionanti, che adheritono nelle

fuíse guenti et à i fuo partico.
Nell'anno medefimo, che forfe in Afia l'Hererico Saturnino, morì in
Roma il Pontefice S. Evariflo di morte folita ai Papi di que 'tempi, à i quali ranto er a l'esfer follevati al Pontificato, quanto l'efser condannat al
fupplicio. Mà i fupplicii medefimi furono à loro molto più gloriofi, che 'I
Soglio, e per il mierto de ratimenti, e per la laurea del Mattirio.



### CAPITOLO III.

#### Alessandro Romano creato Pontefice 12. Novembre 121.

Decreti, e Scritti del Pontefice S. Alessandro.

O le Tradizioni Apostoliche, e con l'opposizione delle Sacre Scrirture mantenevasi intanto immobile la Chiesa contro gli urti dell' Herefia. Era in uso anche appresso i Gentili l'acqua a S. Cyrill. casals. Lustrale, con [4] la cui aspersione intendevano di purificarsi bittalia dere eziandio gl' Idolatri da' lor peccati; Onde [ b ] disse un Poeta.

Cafta placent Superis; pura cum vefte venite, Et manibus puris sumite fontis aquam .

Ma havendo Iddio nella Legge [c] vecchia, e poi Giesti Christo nella chiana s. 6-19. nuova fantificate alcune superstizioni della Gentilità, fantificò ancora l'ac- uso michifime qua con la benedizione, onde utile ne ridondasse al Christianesimo; e dell'Acquasanta, perciò disse S. Paolo [d] Omnis Creatura Dei bona est, e poco dopo, Santti-da ad Tima. ficatur enim per verbum Dei, & orationem. S. Alessandro [e] ne conser-eta lii. Rem. Pem. mò con suo Decreto l'osservanza, e con attestato di maraviglie comprovò issi in dica. Dio, che la superstizione, di cui c'incolpano i Luterani, non è giammai Madre di veri miracoli. Rinovò egli parimente [f] con altra Conftitu- f miden. zione la Tradizione Apostolica, chiamata [g] da S. Cipriano Tradizione 85. Cyp. 1918.64 del Signore, cioè che nella Confecrazione del Calice fi mescolasse qualche poca parte d'acqua. Quali due Decreti vengono nobilmente ristretti in un Diftico dall'ingegnofissimo Mariano;

Vino miscet aqua: mixto sale temperat undam: Regnat Alexander Sobrius, & Sapidus. Leggefi del medefimo [b] Pontefice una lettera di profonda dottrina, in cui con Apostolici argomenti ribatte la pertinacia di quegli Heretici, che h S. Man. 1916. L. confondevano nella Santiffima Trinità l' Unità dell' Effenza con la Trinità delle Persone, ò inventando nuove Deita, come Basilide, ò impugnandola, come Simon Mago.



#### CAPITOLO IV.

#### Sisto Romano creato Pontefice 21. Settembre 132.

Decreti di Sifto, e Titoli de' Pontefici Romani impugnati dagli Heretici, e difest da i Cattolici.

b S. Ign.epift. Lad

An Sifto parimente con nuovo Decreto [ a ] confermò 1 offervanza del Digiuno Quadragefimale inflituito da Santi Apostoli, del quale fin dal fuo tempo fà menzione S. Imazio Martire, che su terzo Vescovo di Antiochia doppo S. Pietro, [b] Quadragesimale jejunium nespernatis, continut enim exemplum conversationis Dominica. Onde se ne arguisce

l'antichità, il pregio, & il valore . [c] Rogo vos, Fratres chariffimi; & ad-S. Aus. ferm moneo, diffe del digiuno Quadragefimale S. Agostino, ut in isto legitimo 61. de teme.
Uso anachistimo & facratissimo tempore, exceptis Dominicis diebus, nullus prandere prasudella Quadragefi- mat, nist forte ille, quem jejunare infirmitas non permittit. Quia aliis diebus jejunare, remedium est, aut præmium; in Quadragesima non jejunare, peccatum est. Alio tempore qui jejunat, accipit indulgentiam; in Quadra-

gesima qui non jejunat, sentiet panam. Mà i moderni Centuriatori Magdeburgensi prorompono in acerbe doglianze contro S. Silto (bench' eglino nella seconda Centuria parlino di S. Telesforo, al quale alcuni attrid Magd. Cent. 2... buirono l'accennata Costituzione) perche tal' uso introdusse nella Chiesa, [d] Primum mandat, dicon di lui, ut septem ante Pascha hebdomadibus d

tad Colof. 3.

carne jejunent, cum contra scriptum sit, [e] Nemo vos judicet in eibo, & peru. Molto più credibile però rendesi ad Huom prudente, e Christiano, che note fossero le Costituzioni Apostoliche a S. Sisto, il quale visse in tempo di qualche Santo Apostolo, che a Lutero, ò ai Parteggiani di Lutero, che ne costumi, e nel tempo furono, e sono tanto lontani da' Santi Apostoli. Onde S. Ireneo di loro più propriamente dir potrebbe ciò, che già diffe dell' Heretico Ptolomeo, [f] Quibus magis oportet credere? Apostolis, an Ptolomao? qui Apostolos numquam vidit, vestigia au-

15.7rm.1.2.c.40

Aphinfus de tem Apostoli ne in somnis quidem assecutus est. [g] Dicesi, che il Decre-Caftre adverfiber. to di S. Sifto imponesse a' Laici sei settimane di digiuno avanti la Pasqua, e sette agli Ecclesiastici; onde deducesi, che siccome il Digiuno è Precetto Divino, così il Tempo, la Durazione, e 'l Modo venga impolto, & ordinato dalla Chiefa.

sci Romanl.

Di S. Sifto leggefi una [h] lettera, il cui folo Titolo hà talmente alteh xyd. oif. 1. Dis. Sitto leggen una (n jiertera, il cui folo l'itolo na cambatta de l'ente rati gli animi degl' Heretici moderni, che non mai più altamente alzaron le grida al Cielo, che contro i Papi, come usurpatori di contrastata autorità, e millantatori di fognata grandezza. Le parole della lettera, che sì altamente pungono i Luterani, son poche, e sono queste : Xystus universalis Ecclesia Episcopus; e come se tal Titolo non convenga al Vescovo particolare di Roma, oppongono objezioni, che, conosciute inutili, terminano, com' è folito, in lamenti. Ma fenza investigar più altri motivi, la

semplice narrazione di quest Historia porrà in chiaro le ragioni del Vescovo Romano nella superiorità afferta sopra tutte le Chiese del Christianesimo, e quelle di tutte le Chiese del Christianesimo nella soggezione professata al Velcovo Romano. Romana, & Universalis Ecclesia Archiepiscopus denominossi Papa Vittore scrivendo al Patriarca di Alessandria, e Papa Zefirino nella Sentenza contro i Montanifti [a] Pontifex Maximus, a Terrill. lite. 4. Episcopus Episcoporum. Il Concilio Niceno stabilisce, [b] che Qui tenet b meit. Nic. c. 39. Sedem Romanam, Caput est, & Princeps omnium Patriarcharum; il Co-tal.is Con.c. and Bar-Scuemo commando chiama il Papa [c] Sommo Pontefice. Primo nell' Grdine ... 9.

Ecclefiafico; l'Efesino [d] Santius Petrus in suis successoribus vivit, & ju- dine. Phosp. 1. dicium exerce; il Chalcedonense [e] Sandissimus, & Beatissimus Papa, : Con. chale. in Caput universalis Ecclesia; e ne' medesimi sentimenti li rimanenti Con- (sangalong.). cilii doppo li primi quattro Generali, venerati dal Christianesimo [f] come li quattro Evangelii. Mà di questa materia [g] altrove à gredist Ponif. di lungo parleraffi.



#### CAPITOLO

## Telesforo Greco creato Pontefice 5. Aprile 142

Heresie, Libri, e Spiritualità hipocrita di Valentino. Sacrificii Cattolici , perche celebrati à porte aperte , lumi accefi , e suono di Campane . Eustrate Autor dell' Heresia degli Ofiti. Cainani, e loro esecrabili Heresie. Sethiani e loro Heresie. Origine de' Caratteri. Decreti di Telessoro impugnati dagli Heretici , e difesi da' Cattolici .



60

Li allettamenti di Carpocrate, e le rigidezze di Saturnino, vertendo tutte in opposte risoluzioni, distrassero, com' è solito, i discorsi, e gli animi de Popoli nella contrarietà delle sentenze, e nella diversità de pareri, e perciò con raro esempio passarono felicemente senza nuova Heresia li

Pontificati di Aletlandro, e di Sifto, benche l'uno, e l'al-tro di non mediocre durazione, havendolo foftenuto il primo poco più, il secondo poco men di dieci anni. Ma la tardanza di molti fù compensata da un solo, che seppe, e potè esser cartivo con l'apparenza di buono, nocendo forse maggiormente alla Chiesa con la Virtu Qualità, & Here-fie di Valentino. hipocrita, di quanto nocquero tutti li passati Heresiarchi con la ssacciatagine palefe. Valentino fu questi, Egiziano di nazione, e Febonitide di Patria, huomo malvagio nel bene, astuto nel male, e dalla natura proveduto d' ingegno, ficcome dall'arte fornito di dottrina; ond' era divenuto famolo per pregio di Religione, che haveva in Egitto predicata, e dentro [a] Roma. Mil perche dal Pontefice Telesforo fù posposto, ò non considerato nella promozione à un Vescovado, mosso da sdegno contro il Papa, e da invidia contro il Competitore, navigando in Cipro per il conseguimento dell'ambita Dignita, pati cold naufragio nella Fede, con divenirne tanto più formidabil con-

a Terral. de prefer. c. 30.

lent. s. 4.

c S. Epiph. har.21. Terred. de prafer. c. 30.

tradittore, quanto più irritato dalla ripulfa, e più dotato nell'animo di parti nobili, e grandi, che bene, ò male applicate rendono l' Huomo fommamente ò faggio, ò malvaggio: [b] Valentinus, disse Tertulliano, ingenio poterat, & eloquio. O'ch' ei adherisse à Basilide nel punto della generazione de' Dei, ò che versato [c] nello studio de' libri Greci apprendesse da Hefiodo la Theogonia, e da Platone le Idee, onde Platonico [ d ] fiù detto dal fopracitato Tertulliano, fopra la Theogonia, e le Idee, come fopra alto fondamento innalzò una machina d' invenzione più tosto, che di Herefie, e difle di Dio, e di Giesù Christo cofe tali, che [e] Ovidius metamorphosos suas delevisset, si hanc majorem cognovisset. Ammesie, co-

me Hesiodo, trenta Dei col nome di Secoli, e di essi quindici maschi, & altret-

altrettante Femine, e da loro per copula generativa altri per così dire infiniti Secoli minori. Errore antico, coltivato [a] da Maghi, e promofio poi da Basilide sotto il Pontissicato di Evaristo. Dalla persezione di questi avestis serif. di Secoli diffe composto Giesù Christo con una formazione inenarrabile, e divina, come [b] quello, che così era nato dalla Madre, come se nulla da b Terral, in lib. de lei havesse ricevuto, ma sol per il di lei corpo sosse passato, qual' acqua per came Christi cant. canale, poiche haveva portata la sua carne dal Cielo, e dalla Terra al Cie-Marcienem. lo riportata; e perciò, foggiungeva, esser egli stato in questo Mondo, e conversato con noi tutto Divinità, e [c ] Edebat, & bibebat propriè, non reddens cibos : tanta ei inerat vis continentie, ut etiam nutrimentum in eo non C And S. Cle m interierit, quoniam ipse non babuit interitum. Heresia, che togliendo à Ciesu Christo i difetti communi all' Huomo, toglievagli l'esser vero di Huomo. [d] Poich' egli, aflunta la natura humana, affunfe tutte quelle didiffera quella paffioni communi [e] alla natura affunta, cioè fame, fette, dolori, nutri-materia il sanifizione, & eferementi; mi non già le particolari dell' Huomo, cioè lepra, d'ilemidiante de la communicatione de la communicati febre, deformità, e malattie, perche il fuo diviniffimo Corpo totalmente e 5.7kg.1440.14 immune dall' infezione originale e perfettiffimamente organizato dalla virtù onnipotente dello Spirito Santo, non haveva in se cagioni, e radici di cotali difetti. Sicchè al contrario di Ebione, che negò la Divinità di Giestì Christo. Valentino negò l' Humanità, el' un fu Padre di Nestorio, l' altro de Giesti Christo, di Eutyche. Con tal pessimo principio conseguentemente negava la vera enonassiune. morte, la vera Carne, e la vera Refurrezione di Giesti Christo; ficcomo pariméte negava in generale la Refurrezione finale degli Huomini, ammettendo folamente doppo la morte di ciascun Huomo una trasmigrazione continua dell' Anime da un Corpo in un' altro. Rigettava perciò, fuor cho quello di S. Giovanni, ove narrafi la divina Generazione del Verbo, ogni altro Evangelio, in luogo de' quali ripofe un' Evangelio Apocrifo, detto f. S. Clem. Alex. fecundum Agyptios, contro il quale a lungo [f] scrisse S. Clemente Alessan- from. 4.3. drino, che riprova li detti di quell Evangelio, adotti da' Valentiniani in confermazione della loro Herelia. Compose poi un'esecrando [g] Libro gs. travil. 6, 17 De infantia Salvatoris, che fu l' Achille de Valentiniani, in cui fra le molte tino. inezie riferisce, che Giesti Christo cum puer effet, & disceret litteras, cum dixisset Magister eius, quemadmodum in consuetudine est, dic A. refpondit A: Rursum cum Magister jussisset eum dicere B, respondisse Domith Christian Luson num, Tu prior dic missi, Quid est A? Considera un grave [b] Autore, cho in Schulis ed c. 17. l'Ignoranza, come ch' è vizio della humana natura corrotta, non poteva Terrel, de prafete in Christo haver luogo alcuno; e perciò Christo non haver giammai nella fua tenera età frequentate le Scuole, nè ftudiato l' Alfabeto, com'empiamente afferisce l'accennato Libro de Infantia Salvatoris, e che perciò gli Hebrei maravigliandofi di lui esclamatiero [ i ] Quomodo hic litteras scit , cum 1 10, 70 non didicerit? Conteneva quest' esecrabile volume la falsa narrazione di molti miracoli operati da Gicsù Christo nella sua puerizia, à lungo riprovati da Anastasio Sinaita, [k] e da Teofilatto. Della nobiltà di si alte dispute k Hi vida apad precipitò Valentino incontinente nel fango delle solite sozzure, & ammel Schieft novici il fe nell'Huomo, come Bafilide, un'efercizio continuo di Spiriti, i quali laft. p.a.dif. p.a.di traboccando in carne, rendevano lecita ogn' immondizia di fenfo: [1] Mul- decre ti enim, fono sue parole riferite da S. Clemente Alessadrino, in homine habitantes Spiritus eum mundum effe non finunt : unufquifque autem corum propria efficit opera, fape non convenientibus insultans cupiditatibus. Diftit-

Telesto-Secolo II. RO. gueva gli Huomini in trè Classi, Carnale, Animale, e Spirituale; Esso. e i fuoi feguaci entrar' nella Classe de Spirituali, ed esser esenti della necessità di ben' oprare, perch' eran gia poggiati al fommo della perfezione, e

conseguentemente alla certezza della Beatitudine eterna : onde il patire . a Tertull. adver. el' offervar la Legge, per loro [a] Vanitatem effe, atque dementiam: Gli Valenta, 19. 6 30. Animali bensi per divenir Spirituali dover attenerfi all' aftinenza, & alla continenza, con il cui mezzo haverebbon falvati, non li corpi, ma le Anime, le quali nell'altra vita fi unirebbono in matrimonio con gli Angeli :

I Carnali venir' affatto esclusi dalla salute eterna, ed essere irreparabilmente predestinati all' Inferno. Ma gli Spiriti, e gli Spirituali di Valentino furon presto ammessi dagli Scrittori frà Gnostici, e S. Ireneo descrivendone i costumi, [b] Idolothyta, dice, indifferenter manducant, nihil inquinari ab his putantes, & in omnem diem festum, Ethnicorum pro voluntate, in honore corum primi conveniunt. Quidam autem & carnis voluptatibus insatiabiliter inservientes, carnalia carnalibus, spiritualia spiritualibus reddi dicunt. Et quidam quidem ex ipsis clam eas mulieres, que discunt ab his do-Brinam hanc, corrumpunt, quemadmodum multa fape ab his suasa, post conversa mulieres ad Ecclesiam Dei, cum reliquo errore, & hoc confessa sunt, Alii vere, & manifeste, ne quidem erubescentes, quascumque adamaverint mulieres, has à viris suis abstrabentes, suas nuptas secerunt. Alii verò val-

dè initio, quasi cum sororibus fingentes habitare, procedente tempore, manifeftati funt, gravida forore à fratre facta, & alia multa otiofa, & irreligiosa facientes: Nos quidem qui per timorem Dei timemus usque in mentibus nostris, & sermonibus peccare, arguunt quasi idiotas, & nihil scientes, -fe ipfos extollunt, perfectos vocantes, & femina electionis. Nos enim in ufu Gratiam accipere dicunt; quapropter & à nobis auferri, semetipsos autem proprie possidere. Così S. Ireneo della Spiritualità, tutta Carne, di Valentino, che dir potrebbesi nella nostra eta doppo quattordici secoli come riforta [ c ] nella Persona di Michel Molinos, se la vigilanza d' innocenzo. XI. non l'havesse à tempo suppressa sotto il torchio di rigorosa inquisi-

c Vedi il Pentif.di Innocenzo XI.

zione, e di nuovo rise ppellita sotto la censura di Apostolica condanna. Ma, come che la vergogna, e'l rostore inseparabili compagne delle azioni infami, e scandalole, seguivano questi Heretici auche ne luoghi più reconditi, e remoti, quindi avvenne, che Valentino [ d ] esigesse da suoi un prod Tertull, court. digioso silenzio, e non altrimente predicasse le sue dottrine, che à porte Valint. c. z. chiuse, nascondendo più tosto, che convocando gli Uditori, ò per apprender gl'infegnamenti, ò per efercitarli; e come che introduffe tal nuovo co-

Origene di alcune

stume in Roma, quindi forse derivò l' uso nella Chiesa Romana di celebrare coftiman ce Ec i di vini Mifterii à porte aperte, lumi accesi, e suoni di Campane, e questi non di notte tempo, ma di chiaro giorno, come quelli, che immaculati, e sa nti amano meglio di esser con publicità venerati, che con vergognosa fecretezza nascosti, e celati. Qual devota osfervanza su imitata poi da tutre quelle Chiefe, che dalla Remana presero li riti, e le cerimonie, rimanendo la fola Greca co' fuoi antichi, proprii, e particolari, con i quali in Oriente presentemente ancora celebransi li divini Sacrificii con un' immensa ritiratezza dentro portiere chiuse, e tende tirate. Da questa santa communicazione, & innocente schiettezza prese motivo [ e ] Valentino di chiamar

e Tertull. & S. I ren. loc. cit.

femplici li Cattolici, perche troppo liberamente communicafiero ad ogni fesso, e sorte di persone così alti misterii. Mà del nobil titolo gloriossi alCapitolo V.

TELESFO-

lora la Chiefa, che affomigliata [a] da Christo alla semplice Colomba, RO. vanta per sua insegna candor di purità senza tintura di macchie. Al contrario Valentino con tanta diversità, e sospezione di riti infinuava la sua b.S. Irm, 1.1.c.18. Herefia, che de' Valentiniani hebbe a dire S. Ireneo, [b] Tot fuisse apud eos ritus . quot Antistites . E Vescovi , e Riti eran tanti , quanti Libri [ c ] rap- c Terroll de carne presento Valentino a' suoi Segnaci per Sacri, che lungo sa ebbe il rammen- Christic. 20. tarli ; d' onde in loro provenne contrarietà di Sette, e di dottrine, che rappresentarono la di lui Heresia non sol per Madre della dissenzione, ma per

scoglio di ostinazione, mentre de' Valentiniani scrisse Tertulliano. Ita d tim cont. Fod nusquam jam Valentinus, & tamen Valentiniani, qui per Valentinum lent. in fine.

convici poffunt , fed fuaderi non poffunt . Tra le Fazioni dunque, che come tanti Capi si diramaron dall' Hidra di Osti, & loro Herria sparentevo Valentino, niuna apparve più horrida anche [e] nel nome, quanto quella iso degli Ofiti, che adoravano un Serpente, come la Sapienza di Dio predicata office figuia. degli Offit, citic avantation and the production of the production vanlo all' Altare, e quivi facendolo con molti giri passar sopra i facti arredi, i Therd. her. fab. e fopra l'Oftia medesima consacrata, finalmente lieti, e come dalla di lui krerini, lec. sit. vista, e fiato santificati, riconducevanlo dentro un' horribil caverna, dove lo nutrivano con delicatezza di pasto, e pompa di guardie, [1] Habent 1s. ong lee, cit. unum Colubrum, dice degli Ofiti S. Agostino, quem nutriunt, & penerantur, qui & incantante Sacerdote egreditur de caverna, & ascendit Super Altare innixum Spelunca, & oblationes eorum lambit, & involvens se circa eas regreditur ad speluncam, & ita configunt oblationes in Eucharistiam, quasi à Serbente Christo santtificatas; e S. Epifanio, [m] Non folum frangunt panes, m S. Epiphhar. 17. in qui bus Serpens involutus eft, & accipientibus tradunt, fed unufquifque falutat Serpentem , & ofculatur ex ore , free per praftigias quafdam ferpente ad mansuetudinem incantato, sive ex alia Diaboli operatione ad bos decipiendos, ipso animalculo blandiente, adorant hune, & gratiarum attiones dicunt: Eustate [n] fu l'horrido Legislatore di cotal Religione, e S. Giro-164.3; cont. cess. lamo ripone gli Ofiti fra quegli Heretici [0] qui Euangelia laniabant; & o S. Hier. advers. Origene, che visse nel Terzo Secolo, afferma, che nel suo tempo qualche Lucifer.

a vanzo ancora rimanesse di questa Setta. Mà i Cainani, se non nell'horrore del culto, certamente vinsero gli Cainani, e loro Ofiti nell' empieta delle Maffime . Epilogarono [p] questi il più esecrabile ecranda Herede' Nicolaiti, Carpocraziani, e Gnostici, con tal eccesso di sfacciataggine, p.S. Ireal. 1.6. 35. che sfuggirebbe la penna di descriverne le bestemmie, se l'argomento pro- 65. Epiphae. 34. posto non ci necessitasse a profeguirne il racconto. Furon detti Cainani, perche pervertendo l'ordine della Natura, e della Grazia, e preferendo l'empio al Pio, predicavano [ q ] Caino generato da Virtii fanta, e potente, q Terrall. de prae Abele figlio del Diavolo; veneravano Giuda Iscariote come benemerito fenpre car-

del Christianesimo, perche haveva tradito Giesu Christo, cioc colui, ch' era venuto al Mondo per diftruggere il Mondo, e à contrariare alla inclinazione naturale dell' Hnomo, adoravano [r] Core, [f] i Sodomiti, & ogni [Men 16. più disperato malfattore, perche riportarono il vanto di pessimi frà i più scelerati; affermando con Carpocrate, quegli degno di culto, che tutte le forti di peccati havesse commesso; al qual'effetto [t] haver Dio assegnato à cia- : S. Epiph. ber. 18.

TELESFO-Secolo 11. 64 RO. fcun' Huomo un' Angelo, Coadjutore, Custode, e Fomentatore de' Vizii. Tal' inaudita, portentofa, & incredibile perversità procedè in loro da disperazione più tosto, che da persuasione, essendo che gittatisi eglino ciecamente tutti in preda alle sceleratezze, ne disperavan da Dio il perdono, & cran foliti dire, Tanto render reo avanti Dio un delitto, quanto mille. Caino | 4 | fù il primo Autore di così esecranda Heresia, che doppo l'uccia Vedi l' Introdufione del Fratello disperando della misericordia di Dio, conchiuse troppo Zeone a quest Hi-Heria. miserabilmente à suo danno, [b] Major est iniquitas mea, quam ut veniam merear; e più chiaramente S. Girolamo chiama i moderni Cainani rinovab Gen. 4. tori della disperazione di Caino, [c] Consurgit Caina Haresis, atque olim c S. Hier.epift.82. emortua vipera contritum caput levat, qua non ex parte, fed totum Christi d.S. Epiph. lec.cis. Subruit Sacramentum; dicit enim , effe aliqua peccata, que Christus non Libride Cainani. possit purgare sanguine suo. Servivansi li Cainani [d] di un Falso Evangelio. che afferivano composto da Giuda, e di un Libro ripieno di laidezze, intitolato Afeensione di S. Paolo, e di altro, che S. Epifanio riferisce, haver' eglino divulgato col nome di Apocalisse di Abramo, dove inducesi un contrato frà Angeli d'iniquità, e di giuftizia, che combattendo disputavano della salvazione di Abramo, e che nel calor della contesa un degli Angeli astanti cavasie un' occhio a Mosè, che presente ritrovavasi come e Orig. Lam. 35. in giudice della controversia. Citasi [e] questo Libro da Origene, mà sempre fu rigettato com' empio dalla Chiefa. Nissuna Setta però fra le molte de' Valentiniani su men biasimevole, Herefia de' See più erudita, che quella de' Sethiani, che affermavano, la Generaziothiani. ne de' Giusti discender da Seth Terzogenito figlio di Adamo, di cui dice f Gen. 4. la Sacra Scrittura, che [f] capit invocare nomen Domini; applicando la giustificazione de Buoni, non alla fede, & all' opere sante, ma alla di-scendenza materiale del Sangue. Alla fassità della dottrina corrisposero con g S. Epiph. her. 31. un' immensa moltitudine di Libri, che [g] composero, altri in nome di Seth, altri di Abramo, & altri di Mose, con titoli misteriosi, e grandi di Rivelazioni, Misterii, & Alienigeni, non tanto in comprovazione della loro Heresia, quanto in emulazione, & esempio di Seth, di cui egli portavano il nome, & al quale attribuivano la nobile invenzione de Caratteri. Mà ficcome erraron nell' afferta Herefia della Giustificazione dell' Huomo, così eglino lungi forse andaron dal vero nell'asserto Autore delle Lettere. Origent delle E nota l'origine delle parole, e delle lingue, e Dio ne infuse nella fantasia Lettere . de nostri Primi Padri le specie per sarsi intendere, e per esfere intesi. S. Girolamo attesta, che [ b ] Dio parlasse con Adamo, Adamo con Eva, Eva col h Gra. 2. 6 3. Diavolo, & il Diavolo con Eva sempre in Idioma Hebraico, e che perciò 1 S. Mer. in 1. S. la Lingua Hebraica dicesi, [i] Initium oris, & communis eloquii, & [k] Omnium linguarum matrix; onde per tal ragione Lingua sacra nominasi l'Hebraica, e non la Greca, benche in lingua Greca qualche Libro del Vecchio, e quasi tutti li Libri del nuovo Testamento siano stati composti. Ma l'ori-

e quafi tutti li Libri del nuovo Tefamento fiano fiati compolta. Ma l'Origina del Cartateri rendefi molto più dicura, defficile à rinventifi. [J] Molti di producti del rinventifi più del cui vedefi prefentemente nella Bibliothea Varicana fospta la di ui innagrafio di cui vedefi prefentemente nella Bibliothea Varicana fospta la di ui innagrafio di cui vedefi prefentemente nella Bibliothea Varicana fospta la di ui innagrafio un'il fination in lettere Hebraiche, dinotanti quelle parole, "Adam
"M. Mah.-h. figne [m. Hildrocci cattella, che Sch l'aficiafie ferrita in due Colonnet tutta.

anne.

"Genebrato in the la scienza dell' Astronomia, e Genebrardo [n] riferisce, esserà rinovato nell'

TELESFO-RO:

hell' anno 1274 in Sepolcro ripieno di Terra nella Valle di Giofafat prefio Gierusalemme un Cadavere intiero con lunga barba, sotto il cui cranio posava un Sasso con Iscrizione in caratteri Hebraici, Ego Seth tertiusgenious filius Ada credo in Jesum Christum filium Dei , & in matrem ejus de lumbis meis venturos: Ma anche supposta vera questa Iscrizione, essendo succeduta l'invenzione del Cadavere nel decimoquarto Secolo, non poteva a Sethiani recar fondamento alla loro asserzione. [a] Molti vantarono He- spet. 1 da mug. noch autore de' Caratteri, allegando il Libro della sua Profezia citato da musi. S. Ginda Thaddeo nella fua Epiltola; onde fostengono, che avanti il diluvio di già fiorisse l'invenzione delle Lettere. Ma cosa [b] nnova non è : Lesinis. the citaliero alcuna volta li Santi Apoltoli Libri apocrifi, e profati ; come fi fempre [c] riputata dalla Chiela la Profezia di Henoch, la quale ancora farebbe flata l'unico Libro, che fosse rimasto esente dal naufragio commune del Diluvio; e se avanti il Diluvio fossero stati in uso li Caratteri, certamente come di cosa nobile, & appartenente eziandio a Sacri Libri, qualche notizia [arebbe 4 noi provenuta dalla Scrittura medefima, quando per altro con chiare teltimonianze ella rende atteftazione di altre [d] molte invenzioni, molto meno utili a sapersi. Anzi al contrario altre memorie non habbiamo delle antichità di que' tempi, che i Gieroglifici, di cui servivansi li Rè potentissimi dell' Egitto per tramandar a' Posteri la ricordanza de' lor fatti, per il cui effetto s' eglino havessero havuta cognizione de' Caratteri, molto meglio per il confeguimento del loro intento potevanfi fervir di questi, che delle figure, la cui significazione è dubiola, e scabrofissima. E ne sian testimonio le medesime Guglie, che vediamo in Roma inalzate, le quali infinuano più tofto ammirazione de' paffati fuccefsi, che notizia. Filone applica [e] ad Abramo, che visse doppo il Dilu- e Philo in lib. 40 vio, l'invenzione de' Caratteri, come a quello che fu trascelto da Dio Abraham. per primo Padre, & Ascendente del Popolo eletto. Ma Eupolemo antichiffimo Scrittore chiaramente afferma, che [f] Sapientissimus Moyses lie-lula Region. teras Judais primus tradidit, & d Judais Phanices acceperunt, Graci verd à Phenicibus, cioè non nella delineazione, e costruzione de' Caratteri, mà nella imitazione dell' Idea; e Rupesto soggiunge, [g] Ipse Deus litte (18. vo. ca. 11.

vas ipsas, elementorum figuras primus per se ipsum conscripsit, & ei qui 6 12.

didit; & Hugone [ h ] conchiude, Primas tabulas Dominus solus scripsis, h the card in secundas Dominus & Moyses; Dominus ut Magister dictans, Moyses ut Mini-

fler notans; nel qual sentimento concorre [i] S. Cirillo, e S. Agostino in i S. Cirillo, com. altro [k] luogo da quello di fopra citato. Ma chiunque fi foffe l'Inventor ks. det in Den-

de Caratteri, certo si è, che li Libri de Sethiani si divulgarono ampia. term. 9.15. mente pe'l Mondo, e con pregio ancora di laude, se non havessero attribuito alla Discendenza di Seth la Giustificazione dell'Huomo, cioè ai

meriti del Parentado il merito della Grazia.

A S. Telesforo intanto, a cui nulla seppero opporre gli Heretici anti-Operationi, e chi, oppongono i moderni, che ordinasse [1] la reiterata celebrazione di foro. trè Messe nella Notte di Natale, la recitazione del Gloria in excelsis avanti l'Eust. in Chron. al Sacrificio, e che con Decreto provedesse alla indennità del Sacerdozio; per, in Toletto. [m] Missa cumulat, ecco le loro doglianze, Gritum earum auget, atque m cem. Maga. ad tempus alligat, cum neque propter numerum, neque ceremonias, neque gempus Cana Domini instituta fit. Clericorum item dignitatem, & fantita-

primus ex omnibus Hominibus scribere meruit , scilices Moyses , scriptas tra-

Tomo I.

#### TELESTO-

RO.

tem nimium effert supra Plebejam, quasi non sit scriptum, sa omnes vos unum estis in Christo Jesu. Itanec argui vult à Populo Sacerdotes, nec accufari , eamque Legem firmissimum pocat sui ordinis murum , constitutum à terad couro S. fe, & à Patribus contra Persecutores. Mi questi errori, de' quali li Centuriatori rendon reo S. Telesforo perchè discordano dalla Legge di Lutero, con molta maggior ragione devonsi imputar a Lutero, perche discorda dalla Legge di S. Telesforo, che fii Pontefice coronato di Martirio, e venerato in ogni Secolo dal Christianesimo. E tanto maggiormente Lutero discorda dalla Logge di S. Telesforo, quanto maggiormente S. Telesforo inalzò con laude, e gloria, e dignità il gran Sacrificio della Messa, e Lutero auvilillo a segno, che non dubitò di asserire, ( & apprese [ b ] la dottrina dal suo Antecessore Giovanni Us ) che il Demonio medelimo poteva divenir Sacerdote, Vescovo, e Papa, [ e ] Scie Diabolum poffe evangelizare, fungi officio Miniftri, & Paftoris, & porris

e Lutero.

gere Sacramensum. Onde il Lettore decida la controversia era S. Telesso-



### CAPITOLO VI

# Higinio Atheniele creato Pontefice 15.

Venuta à Roma di Valentino , e di Cerdone : Herefia di queffi: Rawvedimento di ambedue, lorq abjura, retton dannazione della Dottrina.



Alentino dunque differmatiti fuoi errori per la Siria, e per l'Egitto, ambiziofodi Theatro pul augusto, e di Udienza più machola, portofii a Roma Merropoli dei Mondo, e Ma- 15. 401 15.4 dre, e Capo di entre le Chiele dove [a] giunfenel fecondo anno del Ponrificato d'Higinio, appunto momento, chà l'Inimico infernale vi condulle dalla Siria Cordene mon the

medefima determinazione di publicare in quella Gietà la fina illerefia: per render con l'infezione del Capo incurabili turte le membra debChriftianefimo. Era Cerdone Huomovile dinafcita, & mquieto di animo; fiedi Cerdone. e che per mezzo di agitazione publica cercava di procacementi bidigenta. dieguito, ò ricchezza. Per divenir Heretico con feguaca professo quell' Merefia, che gliparve più conforme al genio di quell'età, e ili actenne 16 halla Maffima di Simen Mago, e di Carpocrate, chemer conceder do sfogo à qualunque dilettazione fenfuste , foftennoro la rest opinione de q b S. Epiphorate due Principii con quelle confeguenze, che quindi deducevanfi. Per accreditar' il fuo errore, e per acquistarsi il pregio di ammirabile, [c] ricorse alli c. S. Hille. II. 6. foliti incanti della Magia, nella cui fcuola era stato molto tempo prima ad-dotrinato da' Diavoli in Oriente. Provveduto dunque di queste armi s' incontrò per Roma con Valentino, e communicatest insieme l'Heresie, sit facile, come avvenne, che Valentino gli communicasse ancora il suo errore circa l' Humanità di Giesù Cristo, che avidamente Cerdone apprese, per mostrarsi anch' esso Huomo speculativo, seintendente; onde [ d ] comm- d Torust. da precio à predicare, che Giesa Christo haveva havuto corpo fantastico, se soipe...; s. ideale, e non haveva veramente patito, maifol fatta fembianza di patire, e non folamente non era nato d'una Vergine, and [e] omnino non natum. Riprovò in conseguenza la Resurrezione della Carne, tutte le Prosezie, l' Apocalisse, e gli Evangelii di S. Marteo, S. Marco, e S. Giovanni, depravando, e mutilando talmente [f]quello di S. Luca, che S. Epifanio, ne stefe f S. Epiph. har. 42. con lunga digreffione una copiola confutazione fotto titolo di Pavimentum, e Sifto Senenie [g] ne apporta d lungo li Testi ò alterati dall' Heretico, ò sibli seneli le si tralasciati. Con quest'unione di sentimenti Valentino, e Cerdone accompagnati da' loro Secoli, dai loro Principir, e dai loro Corpi fantaftici, prefero rifoluzione, e speranza di sottopporre Roma al giogo della loro sacrilega dottrina. Ma il lor difegno forti elito molto differente dall' afpettazione: cocioliacofache comparvero effi in Roma come Heretici, ma non apparve Roma à loro, com eglino divifavano, ò facile ad apprender Herefie, ò

habile à coltivarle; Poiche nel primo passo dell'impresa rimasero si fatta-

mente sorpresi dalla Maesta del Papa, dalla Santira del Clero, e da tutto ciò di egregio, per cui quella Città si rende ammirabile, & unica al Mondo, che, benche perduti di coscienza, & incapaci di vergegna, si . S. Inal. s. + ritiraron dal preso impegno, disperando altrimente [ a ] di ottener com-Condanna di va municazione , e ricetto ara' Romani : tuttàvia , come che chi finge , entino, edi Cer- non dura, non guari andò, che riconosciuti come Heretici, suron riget-

b Idea ibid. & Tertull.in carm.

tati come infetti, scommunicati come ingannatori, & esclusi dall'ingresfo della Chiefa come indegni. ]b] Verum ab aliquibus traductus, dice di Cerdone S. Ireneo, in bis, qua docebat male, & abstentus est à religiosorum bominum conventu ; e più chiaramente [ c ] Tertulliano :

Advenit Romam Cerdo nova vulnera gestans, lib. g. in fine . Detectus quoniam voces, & verba veneni

Spargebat furtim, quapropter ab agmine pulsus. Constabat pietate vigens Ecclesia Roma Composita à Petro, cujus Successor & ipse Jamque loco nono Cathedram Sufcepit Hyginus .

mella risoluzione presa meritò Higinio publiche lodi dalla Posterità, mentre doppo S. Pietro egli fù il primo, di cui si legga, che con preciso Decreto condannasse gli Heretici, escludendoli dalla Chiesa col braccio potente della Scommunica. Ma ò che si atterrissero gli Heresiarchi, ò as brond a con fingeffero spavento per la ricevuta ripulsa, dicesi, [d ]che più volte essi abjuraffero, e più volte poi tornaffero al vomito, pervertiti ò dalla mala disposizione, in cui si ritrovavano, o dalle persuasioni di Marcione, che, come [e] fi dira, giunfe nella medefima Città, & accrebbe compagni alla fazione, & [agitazione alla Chiefa.

Con la condanna di Cerdone segui parimente quella di Valentino, e



#### CAPITOLO VII.

#### Pio di Aquileja creato Pontefice 15. Gennaro 158.

Decreti di Pio circa la celebrazione della Pasqua, e la Reiterazione del Battesimo: Indicazione dell'opposizione, ch'hebbero questi due Decreti da molte Chiese, e delle due poderose Heresie de' Quartodecimani , & Anabattisti .



Tomo L.

Ondannati da Higinio li due Herefiarchi con obbrobrio delle Persone, e discredito delle dottrine, Pio, che successe al Pontificato, rivolfe alle più proffime emergenze il fuo Apostolico zelo, e formò due Decreti, de quali in quest circa la Pasqua, e opera richiedesi distinta la notizia, perche dalla contradi-circa il Battesimo. zione, che ambedue hebbero dalle Chiefe di due Parti

del Mondo, furfero due delle più poderose Heresie, che in questo, e nel susseguente Secolo horribilmente scotessero il Christianelimo. E per incominciar dal primo; Fu, ed è in costume presso [4] gli Hebrei di 1 Estel 12 6 a.s. celebrar la Pasqua nel decimoquarto giorno della Luna di Marzo, qualunque fiafi il giorno, in cui cada quel Plenilunio. Mala Chiefa Romana, e quelle d'Occidente per Tradizione de' Santi Apostoli celebravano la Pasqua, non in qualunque giorno fosse caduto il Plenilunio di Marzo, mà nella Domenica susseguentemente proffima all'accennato Plenilunio. Nè la Tradizione era mendicata, mà [b] stabilissima; es-bEufel. S.c. 13. fendo che non solo in que' novant'anni, che scorsero dalla morte di San Pietro al Decreto di Pio, sempre in Roma sù costante la fama, che tal Tradizione provenisse da S. Pietro; má S. Procherio Vescovo di Alesfandria [c] attesta, che S. Pietro ne imponesse l'osservanza à S. Marco cs. Proch'in pif. quando in Egitto mandollo alla fondazione della Chiefa Alessandrina; ad S. Lon. Papare e S. Ignazio, che fu terzo Successore doppo S. Pietro nel Vescovado di Antiochia, ne [d] inculco la continuazione con ogni specializa di sen-di sumenti, e di parole. Appoggiavasi ancora la Tradizione di gran re-diffusione, e di parole. Appoggiavasi ancora la Tradizione di gran re-diffusione, e di parole. gioni, si per non concorrere con gli Hebrei nelle loro ufanze, come perche il giorno di Domenica vien riputato per gran [e] milterii riguardevole, e perciò degno di essere honorato con la distinzione della più : veli il Protest di rinomata folennità dell'Anno. Ma le Chiefe d'Afia, e d'Oriente allegava-Vinne. no contraria Tradizione, ch'elleno riferivano all' Apostolo S. Giovanni, il quale colà haveva predicato l'Evangelio, e celebravano la Pasqua in giorno preciso del Plenilunio, secondo il costume degli Hebrei. Qual tradizione, anche ammessa, potè esser derivata da tacita permissione, per non ostare alla conversione degli Hebrei con la venerazione di una festa cotanto da loro venerata. Questa dunque, qualunque si fosse ò Tradizione, ò Uso, ò Abuso nelle Chiese d'Oriente, su da' Papi tollerata per la medesima

ragione di non difturbar la conversione de' Giudei, ch'erano in gran numero, e di grand'autorità in quelle Parti . Ma effendoli oramai dilatata, e stabi-

Secolo II.

in Pie .

lita in Oriente, ed Occidente la Fede, e trattandofi di una Tradizione nobile. & evidente, la cui inosservanza toglieva l' unità de' Riti nella Chiefa, confondendola in un certo modo con la Sinagoga, non giudicò Pio di tollerarne più lungo tempo la continuazione, e perciò con Apostolico Decreto impose à tutte le Chiese del Christianesimo, [ 4 ] che nella prima Domenica doppo il decimo quarto giorno della Luna di Marzo si celebrasse da' Fedeli la Solennità della Pasqua. Quanta commozione recasse à tutto b Vediil Partof, di l'Oriente il Decreto, e quali torbidi follevalse in quelle Chiefe, fi riferiran-

V.z. ere .

no col racconto di quegl'infaufti avvenimenti, che [ b ] altrove foggiungeremo; poiche dall'oftinazione de' Contumaci ne nacque l'Herefia de' Quartodecimani, e la spaventevole Scommunica, con cui separo Papa Vittore mezzo Christianesimo dalla Chiesa.

c in lib. Row. Pont. to Pie.

L'altro Decreto sù stabilito sopra la Reiterazione del Battesimo, che conferivafi à quei, che abjuravano l'Herefia de' Giudei; [e] Hie, cioè S. Pio, constituit, Hareticum venientem ex Judaorum Haresi suscipi, & baprizari. Imponeva la Tradizione antichissima in tutte le Chiese, che non si reiterasse il battesimo à chiunque convertivasi alla Fede Cattolica, ogni qualunque volta la Setta, onde veniva, costumasse di battezzare con l'intenzione, e formola prescrirta dalla Chiesa; e la forza della Tradizione era così grande, che ponendosi in dubio, se ribattezzar si dovessero coloro, che renunziavano all'Herefia de' Giudei, bisognò, che Papa Pio ne venisse alla dichiarazione, che fiì quella, che racchiudesi nell'accennato Decreto. E la ragione fù, perche in quella Setta di Heretici (che fi suppone de'Cherinthiani, i quali negavano la Divinita di Giesti Christo ) non si battezzavano i Catechumeni col Rito Cattolico, e difettavano ò nella formola, ò nell'intenzione, à nell'altro rilevante essenzial supposto, che Giesit Christo non fosse Dio; onde il Pontefice obligolli al vero Battesimo, e non à ribattezzarsi, mà à battezzarsi. Questo Decreto con tanta ragione allora stabilito, su dagli Anabartisti ritorto, & allegato a lor favore, quasi che S. Pio havesse dichiarato, che non vi fosse appresso gli Heretici, genetalmente parlando, il vero Battelimo, e che ribattezzar si dovesse chiun-que da qualunque Heresia venisse alla Fede Romana. Mà tanto lungi andò dal fatto il supposto, quanto individualmente parlò Pio di quegli, che venivano dalla Setta de' Giudei, e non in generale da qualunque Setta di Heretici. E tal risoluzione, di cui solamente ne accenniamo in questo luogo il Decreto, porgerà i noi ampla materia d'Historia, quando riferiremo l'Herefia degli Anabattifti, e gli egregii fatti di Papa Stefano, e la di lui Apostolica costanza dell'esecuzione delle antiche Tradizioni .

### CAPITOLO VIIL

Aniceto Siro creato Pontefice 25. Luglio 167.

Infruttuosi trattati di S. Politarpo cel Papa per la rivocazione del Decreto della Pasqua. Heresie di Marcione, e calunnia degli Heretici moderni in discredito di Roma. Hereste di Apelle, di Hermogene, di Seleucio, di Hermia, di Montano, e di Eschine. Morte di Montano, e delle sus Profetesse. Heresie di Proculo, e diverse Sette de' Montanisti. Taziano, sua Virtu, Dottrina, e caduta nell', Heresia di Marcione . Acquarii , o Hidroparasti. Contrarietà dell'Herefie. Setta degli Encratici, e de Dociti. Decreti di Aniceto



L tuono accennato del Decreto di Papa Pio fopra la celebra. zione della Paíqua follevò talmente le Chiefe dell'Afia, che s. Policarpo, e non potendone nè pur foffrire il lampo, fpediron fubito un fue iffanze al Painviato d'Roma con doglianze, e proteste dell'uso antichis pa per la rivo asimo in contrario. L' Ambasciador destinossi à Pio, ma, della Pasqua. prevenuto Pio dalla morte, giunfe al Successore Aniceto, e

fiì S. Policarpo Vescovo delle Smirne, soggetto de' più rinomati in quel Secolo, de più riguardevoli in quelle Chiefe, e che portava feco eol nome pregio di venerazione. Concioliacofache era stato Discepolo di San Giovanni, corrispondente di S. Ignazio, & in tutto il resto esemplare ne' costumi, ardente nel zelo, & accreditato per virtu Apostolica appresso tutte le Nazioni dell'Oriente. Partì il Santo Vescovo dalla sua Chiesa carico di meriti, e d'anni, e con la lunghezza del viaggio havendo dato tempo alla fama, preparoglisi in Roma ogni più distinta accoglienza, e ricevello il Pontefice con quelle dimostrazioni di honoranza, che si convenivano à un sì famolo Ecclefialtico. Fra le [4] più legnalate teltimonianze di ftima fiì ammelso à dir Melsa nel Presbiterio in prefenza del Pontefice. honore folito a conferirsi a' Vescovi forastieri, concui Aniceto stabili a S. Policarpo li passati, e gli promesse più grandi che mai li futuri. Vennesi poi al negozio, per il cui effetto era stato spedito. Mà difficile subito apparve l'affare, e di dubiosa riuscita. Poiche dibattevasi un Punto, che portando feco diviso in due fazioni tutto il Christianesimo, & allegando ciascuna d fuo favore la Tradizione degli Apostoli, erano egualmente S. Aniceto, e S.Policarpo stimolati da Spirito di Religione, & eccitati dall'osservanza della Tradizione, le quali cose rendevan ambedue più tosto per così dire Compagni, che Contradittori, tanto nel dibattimento della materia proposta, quanto nel proposito di concluderla à maggior vantaggio della fede : [b] Cum Beatus Polycarpus, dice Eusebio, Romam adventa-ret, cumque ille, & Anicetus de aliis rebus, de quibus inter se discrepabant, und contulissent, confestim pax inter eos fuit conciliata. Qui pro hoe

72

fefto observando, quod controversia caput videbatur, charitatis vincula ne quaquam ruperunt. Neque tamen Anicetus Polycarpo poterat persuadere, us fuum observandi morem deponeret, neque contra Polycarpus Aniceto persuafit, ut consuetudinem Asiaticam ullo modo observaret . Que cum ita effent conflituta, communicabant inter fe mutud, & in Ecclefia Anicetus ritus, qui in Eucharistia agi solent, Polycarpo, ob reverentiam videlicet, quam erga illum habebat, obeundi potestatem concessit; atque tandem cum pace alter decessit ab altero, & omnes Ecclesia tum corum, qui decimoquarto die sestum Pa-Schatis observabant, tum eorum qui secus, placida pace, & tranquilla inter se fruebantur. Così Eusebio. Per non irritar' in que' principii di commozione la Parte discordante, giudicò Aniceto di rimettere i più opportuna congiuntura la severità del risentimento, persuaso, che il Tempo e la Verità indurrebbono quelle Chiefe all'efecuzione del Decreto. Ma ficcome benigna. così infruttuosa apparve la risoluzione Pontificia, mentre nè le ragioni addotte, nè il corso del Tempo, nè l'esempio della Chiesa Romana poteroni giammai indurre quelle d'Oriente à fottometterfi all'Ordinazione di Pio; per lo che indi a' trent'anni furono tutre fcommunicate.

Ma in Roma frà il Congresso de Santi infuriavano i Diavoli nel Conci-

lio de' Maligni, e non mai quella Città fù maggiormente ripiena di Hereti-

Marcione fue qualita, & Ho-

> ci, che allora quando ne resse Aniceto il Pontificato. Come se l'Inimico; tralasciata l'oppugnazione delle fortificazioni esteriori, havesse portato l' attacco alla Rocca, per rendersi Padrone, & arbitro della Fede con la caduta della Metropoli del Christianesimo. N'eran già precorsi Valentino, e Cerdone all'affalto, quando co' fuoi Marcioniti fopravennevi Marcione, Herefiarca non indegno forse di compassione, se riguardasi l'origin e della fua miferabile caduta, e degno ancora di fcufa, fe l'Herefia ammetter scusa potesse all'enormità de' suoi errori. Era Marcione [a] figlio del Vescovo di Sinope in Ponto, più zelante Ecclesiastico, che prudente Padre ; perche in lui tanto prevalle l'asprezza del genio, che potè dirsi, haver ben piantata, ma mal coltivata nel figlio l'educazione Christiana. Conciosiacofache cresciuto Marcione nell'età più lubrica, e perciò più considerabile della Gioventu, fra l'esempio del Padre con prodigiosa continenza, e quindi con alta speranza di consumata persezione, caso poi fosse, ò troppa fidanza di voler combattere con inimico, che foi si vince suggendo, conversando con una Vergine Donzella, e passando col tempo la conversazione in dimestichezza, degenerò ben presto, com'è solito, la dimestichezza in amore, e l'amore in fine ciecamente precipitollo nel peccato dello Stupro, che la rigidezza del Genitore se divenire irremediabile al

Mem ibide

a S. Hier. lib.s. adverf. lown figlio, e deplorabile al Chriftianessimo. Poiche havutane contexta il Vefovo, i igesti indicertamente dalla Chies Mazcione, escludendolo; benche technicho, dal perdono, [§ [ Dolor essim, dice di ini S. Epistimo, revadat uniferantiam simem, ac Episcopum, quodo nos solim lappis esti elle, est quod essiam ipsi dedecus asserva. Na [e] a si in colo ruine, quanto maggi in terra? B se incolosible sossi la Chiesa al perdono, irreparabile sarebbe il precipizzio di chi soli ricampa una volta nella tread della Evangelio. Il confuso Giovane irritato dall'onta della repulla, e vedendesi rovinato alla prima caduta, avvilto dal caso, consisto di colcienza, e disperato d'attimo cominciò ad april' il cuore a quelle risoluzioni, che lon più difficii a pensari, che ad esseguinfi. Esta e vertato nella keasoga de Libri, ne quali agravati

la dibattuta Questione di due Principii, e vedevane divulgata, & accreditata la credenza nella Siria , e nell' Egitto da' Partitanti di Cerdone; onde fit facile, come avvenne, che ne rimanesse anch' egl' insetto, ed entratogli per gli occhi il veleno nel cuore, s' impegnaffe eziandio a foltenerne apertamente l'assunto; quindi dedusse quella decantata conseguenza, che il Dio cattivo degli Hebrei fosse il Creator della Came, e del Mondo, & il Dio buono Padre di Giesù Christo Conditor della Legge Evangelica; e perche la Carne era Opera, e Creatura del Primo, subito s' indusse a negarla in Christo, & asseri, come i passati Heretici, [a] esser Christo comparfo fra noi con Corpo fantastico, & ideale, rinfacciando [ b ] la debolezza b Torril de Carde' Cattolici in credere, che un Dio fosse stato rinserrato nell' utero della nechristici de 2 Madre, hor di un' anno, hor di due, hor Ragazzo, hor Giovane, hora Vecchio: Parole, che di nuovo vedremo vomitate nel quinto Secolo dalla bocca sacrilega di Nestorio. Soggiunse, [c] Questo Christo haver fatta sua e tem conte Mar comparfa fra noi à tempo dell'Imperador Tiberio, mà un' altro molto più fa-cionemi. 1.c. 15. moso per miracoli dover venire in altra età d noi ciechi mortali sin' ora incognita, e non preveduta. Negava perciò l'Evangelio di S. Matteo, & ogni Scrittura, da cui si deducesse prova dell'humanità di Giesti Christo, [d] i Memisid.ii. c.
l' Apocalisse, le due Epistole di S. Paolo [e] ad Timotheum, quelle ad Tir (27,5). Senn. in tum, [f]e ad Hebraos; e compose un Libro, che intitolo Liber Apostolicus, bibl. Santia lib.7. in cui egli millantava la fua Sapienza; mordeva la veracità de' Sacri Pro- fs. Epiph. har. 42. feti, e li scagliava contro gli Apostoli, come devianti dalla retta strada della Fede, adducendone in testimonianza la contesa celebre tra S. Pietro. è S. Paolo, [g] contro i quali esclamava, come contro Prevaricatori, e g Tertali. con. Simulatori, inferendovi nel fine una Lettera sotto nome di S. Paolo diretta Marc. (44.). ad Laodicenses. S. Epifanio [ h ] artesta, che non solamente Marcione sia ftato il primo ad introdur nella Chiefa l' Anabattesimo, mi che fosse solito h S. Epiph. Ner. 42. di far conferir'il terzo Battefimo dalle Donne, per render totalmente l'Huomo libero da ogni peccato; e[i]S. Gio. Grifoltomo de' Marcioniti 15. In. Chryf. hom. foggiunge, che ad elempio di Cherinto battezzallero i morri, e ne descri- cominto ve il modo, che altre volte di [k] fopra fi è riferito. Mà nulla maggiormente k Vedi il Pontifico odio Marcione nella Legge di Christo, quanto il Marrimonio; conciofiacofache effendo ei molto tempo visfuto continente, e per haver poi condefcefo al peccato della carne, effendo incorfo nello fdegno del Padre, nell' obbrobrio della Persona, e nel precipizio dell' Heresia, concepi quindi cotanto horrore alla carne, che non solamente negonne la Resurrezione nel Giorno finale del Giudizio, ma malediffela, come incapace di falvazione; & ai Vergini soli, [1] esclusi li Conjugari, asserì promesso il Regno de' 1 Terrall. essi Cieli; e intal foggetto egli fi avanzo molto più avanti che Saturnino, Marchite. 29. perche prohibi l'altesso Battesimo agli Ammogliati, ogni qualunque volta effi continuaffero nello stato Matrimoniale. Qual sorte di affertata castità fù meritamente, & ingegnosamente chiamata da Origene [m] Castitas Dia- m Orig. hom. 6. 10 boli. Theodoreto [n] loggiunge, che i Marcioniti il cibo eziandio con nTheodorili il are dannassero delle cole animate, come fomentatrici della generazione, e della 140. lufluria; & in questo proposito racconta il grazioso successo d'un Vecchio, che lavavasi la faccia con la sativa della bocca, per esimersi dall'obligo di ringraziar Dio della commodità, che ci porge, dell' acqua, [o] Novi, dice, o tim tidcorum fenem quemdam nonagenarium, qui mane surgens sputi sui excremento

faciem suam lavabat, & causam rogatus dixit, se opus nolle babere Crea-

74

tore, nec aquam, qua ex illius operibus est, accipere. Cim autem prasontei dixissen. Quomodo erzo comedis s quomodo bibis do ressiris do comis s do que constituta siam ministeria peragis est. Dixis, se ucessitate dustum bos facere, quod non posse alter vivere, rel ministeria peragres; do consessione est insuam sub la babere ema abillo, qui vocarm bonas; sel ministeria peri insuita, nibil babere ema abillo, qui vocarm bonas; sel omnibus bonis frui, do operibus Creatoris, quem malam Deum putans. Così Theodoreto de Marcioniti. E non solamente esti abominavano li cibi animati, mà, per odio di chì havevali creati, detestavano il medetimo vivere; onde avvenus, che davansi volontariamente in preda alla morte; sel 3 Proconde avvenus, che davansi volontariamente in preda alla morte; sel 3 Proconde avvenus che davas con con con con control sel proconde socialis.

a S. Clem. Alex. 1. 4. Strone.

pier adium in Creatorem mijore mortem cupiemes. Sedotto Marcione dall' aullerità di quelle maffime, & imperventato nell'odio contro il Dio degli Hebrei Creator della Carne [b'] imponeva, come Simon Mago, il digiuno del Sabato, perche in tal giorno era flata terminata la gran fabrica del Mono, e riprovava tutto il Vecchio Tellamento, Oppa il quale compole un

Libri da effo publicati.

Pa Libro di "Antibefis, regiltrando minutamente tutre le contrarieta trà la Leg-ge vecchia, e la muora ; onde inferiva, e fiere cola impercettibie, che l'iledio Dio fosse l'Autore dell' uno, e dell' altro Testamento, per le contradizioni, che ambedue includevano; e provava l'alliunc con que' detti dell' Evangelio, [e ] Nom doversi cueire un panno nuevo col vecchio, ne [e] metter il

c Marth. 9. d Lod.

"ino naovo negli orri recchi. E perchè un'errore è guida dell' altro, e t utti conducono al precipitio, da tali premelle file gli neceffitato al traboccar[e] «S.Irm.L.1.0.3» (Il afferzione clercanda de Cananai, che Abel, Henoch, Noc, & altri Santi Profeti in pena di culto preflato al Dio Cattivo fi trovavano ettemamente dannata i nell' Inferno; e Caino, i Sodomiti, e gli Eguiani eterna-

f Terruit. tost.

mente beati nel Paradifo. Tertuliano, che efatramente deferive tutte l'Hercfie di Marcione, attella, f [] chi eggi nove Die concedetle, cio ci il Butono, il Cattivo, il Mondo Superiore, che divideva in tré foltanze di Divinità, e fei altri nificiori, cio il l'attore, il Luogo, la Materna, il Male, e due Chrifti, uno nazo in tempo di Tiberio, l'altro da nafecte in tempo incognito, & occulto, tutti eterni, & immortali. Fra i raucori dunque del rifentimento paterno difperato più toflo, che perfuafo cadde Marcione rielle accennate Hercfie; rai anon, com' hebbe animo di apprenderle, così fubiti omofiro rifoluzione, e fermezza nel publicatte. Poche, benche fi daffe find al principio in preda alla disferazione, ritenne femper l'apparenazione del cattolico, con la speranza di poter [g] con quello mezzo riciperare una volta la perduat grazia del Padre. Mai I Padre, che often a fallo a

g Terrull. cent. Marc.l.t.c.19.

cennato (copit nel Egino perversione di Fede, & inclinazione all Herica)
reprotabile al perdono, sempre ripettollo dalla communione degli alen
reconsidera del perdono, sempre ripettollo dalla communione degli alen
reconsidera del communicollo publicamente sema rispetto di conrecienza, o di compassione, ò di sangue. Marcione allora thimando affatto
recienza, o di compassione, ò di sangue. Marcione allora thimando affatto
remendabile i simo simo e ripetto della pretico dechiarato, ò Cattolico
abborrito, impossibilitato dalla vergogna a più similitere en la nativo Pacse,
con accelerato viaggio portosi la Roma, per implorar dal Pontesic quella pieta, che non ritrovava nel proprio Genitore, e per ottener da Higmo
l'assoluzione di quella Scommunica, e onci ul'haveva amodato, e si fretto
il sito proprio Vescovo, e Padre. Ma giunto egi'in Roma in tempo, che
ne vacava la Sede per la morte dal Higmo, il Clero Romano, che in mancanza del Pontesice, ricevè la simplica del Delinquente, non volle altrimente affloverlo, rigettandolo con quelle parole, che riferice S. Epissino,

[a] Non

I a | Non poffumus hoc fine permiffu Patris tui facere ; una eft enim Fides , una , S. Brichher a. soncordia, & non possumus adversari bono Comministro nostro, Patri autem eno. Da questo successo malamente deduce Giovanni Launoyo, [b] Stat b h. Launopit. 1. seitur pere Apoftolica Traditio, quane Romanus quidem Episcopus potest ho- ad Ant. France minem ab alio Episcopo communione privatum sine privantis Episcopi assensa di Lude ne. Custanan. communioni refituere. Manell'accennata illazione errò il Launoyo non lolamente secondo l'intendimento dell'Habria, ma eziandio secondo la metadi Launo medefima intenzione di Marcione, il quale perfuafo di poter' effere affoluto yo contra la fudal Papa fenza il confenso del suo Vescovo, atal fine il lungo camino del Pontesice, egt' intraprese dall' Asia à Roma: il che certamente non havrebb' egli fatto, se havesse creduto, che lo Scommunicato da un Vescovo non poress' effere affolut o da un Papa, senza il preciso consenso di quel Vescovo. Oltre a che non fu Marcione rigettato dal Papa, il quale era morto, e ne vacava la Sede; mà dal Clero Romano, il quale ben consapevole, che in ello non palla la suprema autorità del defunto Pontefice, giustamente, e modeltamente rupole, Non possumus hoc sine permissu Patris tui facere. Sicchè l' objezzione del Launoyo è doppiamente insuffistente, e contro di essa ben si ritorce il fatto, el' intenzione medesima di Marcione. Adunque il miferabile escluso egli ancora dalla Communione della Chiesa Romana, Incontro di Marpur seguitava sua dimora in Roma, quando incontrossi con S. Policarpo, cione con S. Poliche appunto allora era giunto in quella Città con le commissioni accenna-carpo. te fopra l'affare della celebrazione della Pasqua. Riconobbelo il Santo, e come che eragli noto il di lui peccato, el' Herefia occulta, che covava nel cuore, voltoglis seriamente le spalle, & ogni atto fece, che di ravvisarlo, cantillette Marcione pur fecesegli avanti, salutollo, e [c] Polycarpe, dise, cognoscis nos? Atterriffi il Santo, come ad un tuono, al faluto di un' Heretico, e delemitid. rivolto a lui con aspetto grave, [d] Cognosco te, rispose, primogenitum Satane; e senz' altro dir si parti, e lasciollo. Grand' esempio a' Polteri, quanto fuggir si debba il colloquio con l'Heretico, mentre un Vescovo santissimo che indi a' ventitre anni morì Martire, ne pur volle degnar Marcione di un' occhiata, in conformita del detto di S. Giovanni, [e] Si quis venie ad pos , & hanc dollrinam non affert , nolite recipere eum in domum , nec Ave . b. wif. .. ei dixeritis. Qui enim dicit illi Ave, communicat operibus eius malienis. Marcione egualmente atterrito dal rimprovero del Santo, dal flagello della coscienza, dalla Santità del Clero, e dalla Maestà del Pontificato, comparfogli più venerando di quanto lo publicava la fama, più tofto confufo, fromit de Cara che pentito, presentò [ /] al Pontefice Aniceto una sincera consessione di Chris. .... Fede Cattolica, accufando il suo primo delitto della Vergine stuprata ed il zelo eccessivo del Vescovo suo Padre nel rigertarlo replicatamente dalla Chiefa, & implorando perdono, e ricetto. Paternamente assolvettelo il Pontefice, e benedillo, ma con successo molto differente dall' espettazione : conciofiacofache, ò si ritrovasse egli sempre trasportato di male in peggio dalla inftabilità delle sue massime, ò la compagnia di Valentino, e di Cerdone lo ritrahesse dal ben sare, fu più [ g ] volte ammesso e più volte rigettato dalla Communione Cattolica; ed e fama, che rivolto a i Cattolici con s them de profes. acto minacciolo quelte parole una volta dicelse, [b] Ego [cindam Ecclesiam 13 veftram, & mittam fiffuram in ipfam in aternum; e quindi datofi d farla h.S. Eriph har.te. tanto più alla disperata, quanto più senza vergogna, unisi con i due He-

refiarchi Valentino, e Cerdone, e publicò in Roma l'infetta dottrina di darcioniti,

ANICETO .

tutte quelle Herefie; che habbiamo enumerate, con si felice successo, che \*a S. Epith. har. 47.

S. Epifanio che vifse, e scrifse nel fine del quarto Secolo, attesta, [a] Haresis Marcionis adhuc etiam nunc eft Roma, & in Italia, in Agyptoque, & Paleflina, & in Arabia, & Syria, in Cypro item, atque in Thebaide, quin er in Perside, & in aliis locis reperitur; e Theodoreto, che sù molto più profilmo d noi, che S. Epifania, ferivendo al Pontefice S. Leone, foggiun-b Thordin pife ad ge, [b] Fiorirne riguardevolutima fazione nella Siria, ed esso molto ado-

de temp.

8. Lean. paacettel prarfi per la loro conversione alla Fede Romana. Ma siccome l'Inferno con in fine 1.1000 etc. in fine 1.1000 etc. in fine 1.000 Donori Canolla Santi Dottori appone pronta, e potente disea, acciò eglino con gli Scritti Herefia di ne convincan gli errori, e con la Santità ne confondino li costumi. Ciò Marris ne. ct. ad Corinth. 31. che parve, che accennasse S. Paolo [c] Oportet & hareses effe, ut & qui d.S. Ag. firm. 98. probati funt, manifesti fiant in vobis; e S. Agostino, [d] Che l' Heresie son permesse da Dio, perche ridondano in vantaggio della Verità Cattolica. che firaffina, come l'argento, fopra il fuoco della contradizione; ond'egre-

Petr. Cell. lib. 5. epif.4.

giamente scrisse Pierro Cellense e Veritas quastionibus ventilata clareseie; species aromatica pistillorum tunsione fragrescit, Ecclesia oppressione malorum f.S. Tren. lib. 1. ad- crefcit. S. Giustino, che visse in tempo di Marcione, surle [f]il primo contro lui con copiosi volumi, e stimò dono degno da presentarsi a un Cefare il Libro, che compose, contro tutte l' Heresie, offerendolo all' Impe-BS. Infl. in apal. ad rador Antonino Pio con queste parole, [g] Est nobis Liber contra Harefes, & Seffas omnes compositus, quem si legere volueritis, dabimus. Pari à lui nella profondità degli argomenti, e nella vaghezza dell'eloquenza furon Tertulliano, Theofilo d' Antiochia, Filippo di Gortinia, Modesto, Hippolito, S. Clemente Alessandrino, Origene, Filastrio, S. Cirillo di Gierufalemme, Eusebio Emisseno, S. Agostino, S. Gio. Grisostomo, Theodoreto, & altri, che suscitò il Cielo in patrocinio della sua Causa.

verf. har. & S. Hier de Serips. Ecel, in tuffino . Anten. Pinas .

Calunnie degli Heretici mod contro la Chiefa Romana.

Ma dalla permanenza in Roma di Valentino, Cerdone, e Marcione ne derivò, se non danno allora alla Chiesa Romana, motivo almeno agli Heretici moderni di mendicar pretefti, e finger perversioni, come se il fiato di quegli Herefiarchi havesse offuscato il candor di quel Clero tanto nel portamento della vita, quanto nella limpidezza delle Sacre Tradizioni o adulterate, ò alterate dalla malignità de' fazionanti, onde à noi fian derivate ò infette, ò infuffiftenti, ò corrotte. Aggiungono, esser nel medefimo tempo comparsa in Roma una Tesisonte d'Inferno, Capo, e seguace de' Gnostici, che con la fiaccola di una sfacciatissima intollerabile licenza sovvertisse gran parte de' Romani, introducendo frà essi vanità di abbigliamenti, incentivi di lufiuria, notturni congressi, con pubblicità, e pompa di peccati; e citando il detto di S. Ireneo, che parlando di Marcellina (così chiamavasi costei ) dice , [ h ] Romam sub Aniceto venit , & multos exterminavit. Ma tanto gli Heretici vanno lungi dal vero, quanto più il vero deve crederfi ai Scrittori autorevoli di que' medefimi tempi, che venerarono Roma, e per prerogativa di Primato, e per diffintivo di Santita fopra i Terrell, de pre tutte le Chiefe del Christianesimo: [i] Habes Romam, diffe Tertulliano, unde nobis auctoritas prafto eft , flatu felix Ecclesia , cui totam doctrinam.

ferips.l.t.c.36.

k Terruit. adverf. Faline. c. 5.

Apostoli cum Jangnine suo prosuderunt. S. Ireneo, che vi habitò, e fu chiamato [ k ] Omnium doffrinarum curiofiffimus explorator, riconobbela fempre per tenace, & incorrotta Maestra, e vera Custoditrice delle Apostoliche Tradizioni. Egefippo Autor Cattolico, e lodato Historico giunie in Roma

fotto

fotto il Pontificato di Aniceto, edimorovvi [a] per il lungo fpazio di venticinque anni, cioè fin doppo la morte del Pontefice Eleutherio; e come Eddy in Aligna de del che su diligentissimo ricercatore de costumi de Popoli, e de Riti disferenti delle Religioni, con la sua solita schiettezza in questi termini parla della Chiefa Romana , [ b ] Cum effem Rome , manfi ibi ufque ad Aniceti tem- b tem loc. cit. 6 pora, cujus tunc quidem Eleutherius munus Episcopale capessit. Nulla Epis apad Enfeitie. + scoporum sedes, successione ab Apostolis ducta, nulla Civitas, in quanon ita " 31. fervata effent omnia, ut Lex prafcripferat, docuerant Propheta, & Dominus ipse pradicaperat. Hor se i moderni Novatori vogliono crear dal niente del lor cervello un'altra Roma da quella, che fu trovata allora da Huomini fantiffimi, come S. Policarpo, e S. Ireneo, e dottiffimi, come Egefippo, e Tertulliano, citino Autori, e Testimonii di veduta paragonabili a i nostri, che la dimostrino tale, quale eglino l'attestano, per recar con la lontanan-

za del tempo ludibrio, e macchia alla Verità.

Mentre dunque la Setta de' Marcioniti dilatavasi in Roma, impugna- Herese di Apelle, vafi in Africa da un Discepolo stesso di Marcione. Questi su Apelle, giovane accorto, di fortiliflimo ingegno, e perciò caro a Marcione per vaghezza di tratto, e per habilità di spirito. Cadde il miserabile nella lubricità di un peccato, e come che Marcione era inesorabile in tal materia, fù da lui rimproverato, e licenziato dalla Setta con rampogne d'ingiurie, e con minaccie di rifentimento. Partiffi Apelle, e tutto pien d'ira e di vergogna fi portò in Alessandria, non migliore di vita, se non in quan-. to non più leguace di Marcione, ma pur leguace dell'Herelia, e come le la Fede fosse un'Idea del proprio capriccio, si sece à suo modo un Dio, dicendo, [c] Che il buono haveva creato il Cattivo, e l'uno, e l'altro effere eterno, eTerrult. de pre-& immortale. Quindi invaghitofi non del Vero, ma del Nuovo, formò feript. c. 10. un'altro Christo, non di Corpo fantastico, & Ideale, come Marcione, nè di vera Carne, come i Cattolici, ma composto delle più sottili parti degli Elementi, che dissolvendosi nella sua morte in un puro Spirito, quelto puro Spirito ascese al Cielo alla destra del Divin Padre. Negato a Christo il vero Corpo, negò parimente la di lui Ressurezione, e di ogni altro humano Corpo nel giorno del Giudizio, l'essstenza reale nel Santissimo Sacramento, e confeguentemente ogni Profezia, e Libro di Sacra Scrittura. Conduceva seco una Donzella per nome Filomena, Concubina di notte, e Profetessa di giorno, da cui, diceva, haver esso appresa la Sapienza. [d] 15. Ang. de hors Dicesi, ch' ella sosse ò indemoniata, ò illusa, e che hor le comparisse il 44.24 Demonio in fembianza di fanciullo, asserendole, esso esser Chritto, hor'in quella di S. Paolo, afficurandola della fantità di Apelle, & hor in altre strane forme atte ò à ingannaria, ò à confermaria nell'inganno. Narrasi [e] ettentist. ancora di lei cola veramente maravigliofa, e stupenda, che mettendo in un Vase di angustissima bocca un gran Pane, quindi poi estraheva quel pane con l'estremita delle ditta tutto intiero, e mangiavalo, come cibo apprestatole da Dio per suo sostentamento. [/] S. Girolamo fa di essa menzio- fs. Hier. in mil. ne, e con degna riflestione foggiunge, non elservi giammai stata Heresia, che adcirità da qualche rea femmina non ricevelse ò vigore, ò patrocinio, Simon Ma- romolle da qualgus barefim condidit , Helena meretricis adjutus auxilio: Nicolaus Antioche- che Donas. nus omnium immunditiarum repertor choros duxit fæmineos: Marcion Romans pramisit [g] mulierem, que decipiendos sibi animos prepararet : Apelles & Marellinan : fuarum comitem habuit doctrinarum Philomenam; e cosi siegue delle altre,

2 Tertull, de praferept. c. 10.

che nel corfo leggeremo di quest'Historia. Apelle dunque, che prestavit cieca credenza à i di lei detti , ne [ a ] raccolle diligentemente le fentenze , ecompilonne un Libro col titolo di Faneroli , quale con fommo applaufo b And Ewis. 1.5. fit ricevuto dagli Egiziani . Rhodone [b] in una disputa convinse Apelle già decrepito in età, e lo costrinse à confessare, che chi poneva sua speranza in Giesu Christo vero Dio, e vero Huomo per noi crocifisto, sarebbe falvo, pur che con opere buone cooperasse dal suo canto alla falute: Massi-

A'tri Seguaci de Marcione ..

47.13-

ma già fin d'allora, e fempre per l'innanzi ricevirta dalla Chiefa Cattolica, infegnata, & inculcata da' Dottori, e pratticata in ogni età da Fedeli. Fra feguaci di Marcione numeransi Pontino, Basilisco, Lucano, Prepone, Pithone, & altri molti; mà di tedio à noi, e di men'utile al Lettore sarebbe l'enumerarne le pazzie più tosto, che l'Heresie.

Herefie di Hermogene ..

Quando in Alessandria predicava un' Apelle di nome, un' altr' Apelle di fatti, cioè un'insigne Pittore chiamato Hermogene nella medesima Città alzò Cathedra d'Heresie con tal facondia di dire, e pulitezza di concetti,

c Terrall, in Her meg. 6.1.

che parea, che dipingelle ancora con le parole i fuoi penfieri: [ c ] Haretiens turbulentus, descrivalo Tertulliano, qui loquacitatem facundiam existimet, & impudentiam constantiam deputet, & maledicere fingulis, officium bonæ conscientia judicet : praterea pingit licite, nubit assidue, legem Dei in libidinem defendit , in artem contemnit , bis falfarifts , & canterio , & flyllo , socus adulter & pradicationis, & carnis. A Christianis enim conversus ad Philosophos, de Ecclesia ad Acadamiam, & Porticum, unde sumpset à Stoicis materiam cum Domino ponere, que & ipfa femper fuerit, neque nata, neque facta, neque initium habens omnino, nec finem, ex qua Dominus omnia poftea fecerit. Hans primum umbrans plane fine lumine pessimus Pestorillis argu-memationibus coloravit. Così di Hermogene Tertulliano. Simon Mago su il primo, che rifuscitatse la morta sentenza di Zenone circa la materia mgenita, & eterna: Hermogene poi le die spirito, e sorza con sostenerla acremente, come oggetto, fondamento, e scopo della sua Heresia; per la qual cola fu chiamato da [ d ] S. Gregorio Nisseno, Autore e Capo della Serra. de' Manichei - Poiche la materia ingenita, coequale à Dio, atterta da Hermogene, come causa, e-principio d'ogni male, nella quale dovevait m-

& S. Greg. NoT. do tem. c.14

durre il Demonio, & ogni rea Creatura, fimboleggia in modo con i due principii foltenuti [ e ] da' Manichei , che tra loro trovati fol differenza mel e Vedi il l'entef. di nome, mentre ammettendofi ella nella durazione antecedente, e fuffeguen-La tebiane . te eguale all'eternità di Dio, è d'uopo l'inferire, che ella fia una foftanza in fe medefima efiftente, che rutto habbia di Dio, fuor che la materialità; Trenull. in Her. e perciò [f] Materiarii furon detti gli Hermogeniani . Ripole encora Her-

motenes.25.

mogene, come poi diffe Manete, il Corpo di Giesti Christo nella siera del Sole, onde per questo capo ancora fu dal lopracitato [ g ] & Gragorio Nil-# S. Gregor, Noff. feno chiamate. Primo Mosore dell'Herefia de Manicher. Si congiunte a fur Nigidio nella dottrina, e nell'opere, e l'h da Seleucio, Herria di h S. Jug. de bar. Seguaci di Her-Galazia, i quali feguendo la filofofia di Fferaclito, & il di lin Dio ignou, afferivano le animerazionali composte difusco, e di Spiriti, e Greature degli Angeli, e non di Dio, furon parimente denominati Hermioniti, e Se-

mogene ..

lenciam, control quali, eltre à Tertulliano, dottamente ferifie S. Theo-The di Aleffandria, che nella Lettera ad Autolico contro loro foggiunge, Won haver giammai bavura gli Heretici Chiefa flabile nel moudo, mit effer fempre vagan her que, ber'll a guefa di fiere, feuz habitazione, fenza Tette, e fenza ricetto; quando al contrario la Chiefa Cattolica, haver Tempir in Oriente . & altri molti in Occidente , & aconfusione della medesima idola-

tria regnar'eziandio fopra il Campidoglio di Roma.

Ma fe nel Pontificato di S. Aniceto tanti mostri di Heresia usciron dall'Inferno, due per così dire ne ufciron dal Paradifo, d'onde caddero da una vita tutta esemplare, e fanta, in un'abisso d'errori, e recarono a' Posteri grand'efempio, quanto temer fi debba la Santità medefima, ogni qualunque volta si dilunga dalla dottrina approvata dalla Chiesa. Montano, e Taziano suron'eglino, due lumi una volta della Religione Cattolica, il cui fine se havesse corrisposto à i principii, gran Soggetti d'Historia anderebbon sopra gli Annali de' Scrittori, mache è ingannati dal Demonio, è malamente perfuafi da vana fidanza, macchiaron la fama eccitata con vitte qualità, viria, e perofissimo successo, e divennero Heresiarchi egualmente abominevoli. che calamitofi al Christianesimo. Nacque Montano in Ardebam piccol Castello della Frigia, e per apparenza d'opere esterne, che attraggono la venerazione, talmente crebbe in fama di Santo, che ne correva celebre il fuo nome per tutte le circonvicine Provincie dell'Afia, Continenza nel fenfo, Austerità nella vita, Credenza Cattolica, Affiduità di preghiere, Volto composto, e grave, e ciò che la Santità bene spesso previene, e che con grido inalza apprefio gli huomini la Virtu, Profezie, e Miracoli eranor in lui così familiari, che di altro non parlavafi, che di Montano, come di Huomo nato a gran cole, e più arto ad infinuare ammirazione, che efem- 1 25/16 1. 5.6 1. DIO, [a] Prophetandi ofinionem apud complures adeptus eft, permulta enim divina gratia largiento, miracula, & opera stupenda ad illud usque tempus per varias Ecclesias edica , fidem multis faciebant ; così di lui Eusebio. Onde non folamente haveva feguiro di Plebe, ch'è facile adattraherfi alla maraviglia della novità; mà di Gente di vaglia, atta à diftinguere il vero dal falfo. In tale flato di divozione vera, ò finta, aprè il miferabile [ b ] it 65. Aprin apre cuore all'ambizione di non sò qual dignità Ecclefiastica, dalla quale è escluso, ò non considerato, ò posposto, hebbe origine prima un certo amareggiamento di animo, che divenuto più fensibile per il fomento della passione proruppe presto in risentimento aperto, e matigno. Má come che ib concetto in cui Montano era montato appresso le Genti, lo manteneva nell' impegno di dimostrarsi esemplare, facilmente avvenne, che tacitamente divoralle il fuo rancore,e rifolvesse secretta vendetta con quelle due mani, delle quali diffe S. Girolamo, [ e ] Chriftus totus in dextris eft, Amicriftus verò in es mir critica finifiris. Prese dunque motivo da un'occasione, che gli nacque pronta, d' anfinuar in famigliar discorfo, che tra le molte grazie ricevute dall' Altifilio Cade in Herefit, e mo, una fi era quella, e la più riguardevole, di haver ricevuto lo Spirito fuoi errori. Santo con pienezza maggiore de Santi Apoltoli; e perche un errore rende agevole la strada all'altro, molto più ostre passando, cominciò à spargere fra i fuoi Ammiratori, e feguaci, effoeffere lo Spirito Santo; e poi con più chiara, e folle bestemmia, l'istesso Dio [d] Sie dicens, Ego Dominus 45. Epip. ber 41. Deus omnipotens conversans in homine, neque Angelus, neque Legatus, fed Ego Dominus Deus Pater vem : onde prese argomento S. Girolamo di dire : [ e ] Nos Patrem , & Filings , Spiritum Santtano in fica umumquemque Perfona e S. Hier. pis. s. ponimus; Illi, Montano, & i Mouranisti, Sabellii dogma fellanter Frinitatem in unius angustias persona cogunt : dichiarando il Santo in queste parole, Montano effere fiato il primo Autore, e Capo della futura Herefia di Pra-

a Terrall. de prafeript. c.53.

concetto di eifi.

Profesesse di Montano.

partenenti à cose sacre, e divote, predicate da huom maraviglioso, e Divulgazione, e pregiato, a persone di già sorprese dallo stupore, e dedite alla pietà secero cotanta impressione in molti, che stimarono sar'assronto alla Verita, se non eli prestassero ciecamente ogni più serma credenza, riputando i di lui detti d'autorità irrefragabile, e divina. Tra quei, che rimafero abb.S. Him. ad Cre- bagliati dallo splendore di questo nuovo Paraclito, furon le più disposte ad effere ingannate, cioè due donne della Mysia, quali prima egli [ b ] auro corrupit, deinde haresi polluit; conciosiacosache così tenacemente impresse in loro questi suoi delirii, che elleno ò credule, ò deluse, ò ubriache, ò maligne, con maraviglia commune si dichiararono Profetesse ripiene del medefimo Spirito Santo di Montano; & ò fosse debolezza dell'Heretico, ò astuzia della Donne, le Profetesse non proferivano parola, non affermavano misterio, ch'egli non approvasse, sottoponendo il suo Paraclito agl'infegnamenti deboli di due femmine. Prifcilla chiamavasi l'una, e l'altra Quintilia, scaltre ambedue, e sagaci sopra il lor sesso, e che arguendo dalla fisonomia, e da i rincontri le rifoluzioni, e li fuccessi, spesso avveniva, che rivelassero, e predicessero è l'une, è gli altri con quella grand'ammirazione, che suol recare l'avvenimento dell'augurio. Rendutesi perciò audaci

c Terrall de mim cap. 9.

dalla credulità scoperta del lor Maestro, vantavano sempre nuove, e secrete rivelazioni; e la prima [ c ] asserì, Haver' effa veduta in estasi l' anima humana, di forma corporea, ma tutta tenera, e lucida: foggiunfe la feconda, Esferle Christo apparso con figura, e veste di Donna; e predicando, come baccanti, cotali vilioni vagavano in atto di estatiche per i Tempi con lampadi accese in mano col seguito di sette Vergini, dichiarate da esse Inter-pretatrici autentiche delle accennate Prosezie. Montano non solamento tutto credè, ma volle, che le rive lazioni fossero venerate, come sacre; e Altr Herefie di comandò, che nelle funzioni Eccle fiastiche in egual pregio fi ammettessero le Donne, che gli Huomini. Abbandonatofi in tal guifa nel guifo dell'applaufo, e nell'impegno della fua nuova dottrina, cominciò Montano a farla

xea, e di Sabellio. Se ben Tertulliano [ a ] antagonista allora di Montano ap-

plica tal'errore ad un seguace di lui per nome Eschine . Queste massime ap-

Montano .

d S. Hier, spiff, SA.

e Idem Bill, 1 74e 166. E.

digiuno con rigorosissime pene; [d] Nos, dice S. Gerolamo, unam Quadra-gesimam secundum traditionem Apostolorum, toto anni tempore nobis congruo, jejunamus; illi, cioè i Montanisti, eres in anno saciunt Quadragelimas, quasi tres passi sint Salvatores; e soggiunge, che non perche la Chiefa Cattolica riprova li digiuni di Montano, crederfi fi deve, ch'ella riprovi l'astinenza; conciosiacosache altra cosa si è, il digiunar per necessità di precetto, come egli voleva, ò il fottoporfi ad un volontario digiuno, come vuolli da' Cattolici, [e] Alind eft enim necessitate, alind voluntate munus offerre; allegando in altro luogo il medelimo Santo la differenza trail Concilio, c 'l Precetto, elsendoche [f] Res, qua consulitur, est in arbi-trio offerentis; res, qua pracipitur, est in necessitate servicitis. Onde deducesi, che non altrimente Montanizmo, come vantan gli Heretici, li Religiofi Cattolici nella coftumanza de' lor digiuni, ma offerifcano a Dio uni dono tanto più grato, quanto più volontario e trascelto in holocausto de foavita, e non di forza. Haveva in oltre ofservato fempre Montano una

da Dio con formar Leggi, e riformar costumi, secondo il genio gli dettava, ò gl'infinuavano le fue venerate Profetefse : E perchè regolò i dogmi della fua naturalezza rigida, & aspra, egli istituì tre Quaresime, imponendone il

perfettifilma continenza per naturale avversione alle dissolutezze della as, nic. 1916 se Carne, e per il taglio, per cui era affatto divenuto [a] Eunuco, & impotente . Persuaso dunque dalla inclinazione, e dalla necessità, non solamente prohibì a' vedovi le seconde nozze, ma dichiarò fornicazione il matrimonio, ond' effer lecito il disciorlo; ne v' effer misericordia, e perdono tanto per i Conjugati, quanto generalmente per chiunque cadeva in peccato di carne: e perche la propolizione pareva dura, e infuffifiente, teneva allacciati li Seguaci con l'obligo di quella cieca credenza, che fol fi deve a Dio, [b] di cui egli era il vero Paraclito; nè far prova in contrario la testimonian-22 di S. Paolo, ò di altri Profeti, i quali havendo parlato del matrimonio in estasi, e suori di se, recar non potevano probabilità all'universalità della Chiefa, che richiede stabilità, e senno nelle sue dottrine. Con la medesima raffegnazione a' fuoi detti comandava, che ciascun si procacciasse il Martirio per far' à Dio cofa grata nel confacrargli la vita. Massima in tutto contraria alla Cattolica, che caminando per la regia via del Mezzo, egualmente prohibisce l'estremità di rinegar, come i Gnostici, la Fede per tema della morte, e l'incontrar volontariamente la morte per vanto di Fede : ogni qualunque volta però non renda lecito l'atto un'impulso superiore dello Spirito Santo, nella conformità, che spiega d'lungo S. Agostino ne suoi Libri de Civitate Dei, [c] quando pondera la morte di Sansone, e di Brillia de 11. de altre Sante Vergini, che ò da se medesime si uccisero, ò spontaneamente se fi consacrarono al Martirio. Má tanta austeritá non fú uniforme in Montano, nè tale, che lontano ancora lo tenesse dalla cupidigia del denaro, tario, che rode, e macera bene spesso anche huomini di gran vaglia; poiche Avania , e tass tassava tutti li suoi Divoti à una determinata contribuzione, ch' ei chiama-tassava tutti li suoi Divoti à una determinata contribuzione, ch' ei chiamava oblazione per sostentamento del suo Paraclito, [d] Ifte eft, dice di lui de Apellia apas S. Apollinare, qui nuptiarum divortia perdocet, qui novas jejunii leges sancit . qui Pepuzam , & Thymium (picciole Città della Frigia ) cupiens omnes eo convocare, Hierusalem nuncupat, qui pecuniarum exactores conftituie. qui oblationum nomine munera accipienda pratexit , qui denique sui verbi Pradicationibus, ut ejusdem verbi doctrina fordido ventris abdomine, & inglupie roboraretur, salaria suppeditabat. Scoglio che rare volte si ssugge

na, e paragone verace, che diftingue l' huom finto dal buono. Quelle procedure di Montano, come à sè tiravano ammirazione da fosserio di quella quegli, che corrono al rumor de' miracoli & all' apparenza della divozio- nuova Hercia. ne, così gran materia di dubiofi sospetti recarono a' Vescovi, che pressedevano alla cura dell' Anime , & invigilavano agl' intereffi deila Religione . La novità di un' altro Paraclito, l' intrecciatura di femmine con Montano. e di Montano con Dio, la loro baldanza nelle Chiefe, i conventicoli fecreti, li digiuni irragionevoli imposti senz' autorità, quel gran desiderio di Martirio, che riduceva all'atto stesso di perdere volontariamente la vita. e le accennate contribuzion in fostentamento dello Spirito Santo, attrahevano ogni più feria rifleffione, e che paffando facilmente in fospezione da maliziole, indusfero molti Vescovi dell' Asia a convocarsi in Sinodo per discuter l'affare, quale subito apparve, non solamente considerabile, mà fcandalofo, & efecrabile. S. Apollinare, che reggeva allora la nobil Chiefa di Hierapoli, scrivendo ad Avircio Marcello attesta, che dopo molti, e sua condenna le ponderati congressi ritrovata abominevole nella sua discussione questa Asia.

anche da chi con prospero vento naviga il mare della perfezione Christia-

Abd. 5-6.15.

muova dottrina, fosse da' Vescovi condannata, e scommunicato!' Autore? [ a ] Fideles , qui Asiam incolebant , sapenumerd , & multis in locis in unum convenerant , & doctrinam recens industam explorarant , & eam propha-

Ricorfo affuco di Montano al Papa.

nam, ac detestabilem oftenderant, & errorem ipfum improbarant : sie tandem iffi, cioè Montano, e i suoi Segnaci, tum ab Ecclesia extrusi, tum d communione penitus depulsi fuerunt. Così S. Apollinare. Ma l'Heretico, che previdde il fulmine, non fii men' accorto a deluderne il colpo, che i Vescovi a lanciarlo. Poiche mentre da loro dibattevasi la veracità della sua dottrina, egli spedì à Roma alcum messi per ottener dal Papa lettere pacifiche. e communicatorie per tutto l' Oriente, perfuafo, che l'approvazione Ponrificia prevalerebbe ad ogni qualunque ò testimonianza,ò condanna contra-

E fue inganno.

ria de' Vescovi Asiatici suoi malevoli. Et al disegno corrispose in parte il fucceffo; conciofiacofache dagl' Inviati rapprefentandofi al Papa miracoli, e Profezie, aftinenza, e continenza, acclamazion de' Popoli, & avvantaggio di Fede, e molto più una di lui fincera Confessione Ortodossa, condescese prontamente il Papa alla richiesta, e segnò le lettere con quella prontezza d'animo, come se per l'Oriente spedisse un secondo Apostolo della Genti. Di questi trattati, che maneggiavansi in Roma, hebbene notizia Praxea, un de Confidenti una volta di Montano, ma che allora per non sò qual cagione eragli divenuto inimico della Perfona, e contradittore della dottrina; onde non differi un momento à convertire à suo proprio vantaggio l'occasione, che presentoglisi, di vendetta, & anhelante al discre-

Praxea.

Difvelato da dito del suo Avversario, intraprese con tanta celerità il viaggio di Roma, che se ben trovò già spedite le lettere, hebbe tuttavia tempo, e modo di farle rivocare; essendoche disvelò ad Aniceto i raggiri degl' Inviati, l'Heresie del Supplicante, le risoluzioni de' Vescovi dell' Asia, e le agitazioni, b Terrall, adverf. dalle quali erano dibattute per questo capo quelle Chiese; e su facile, come

Frax. c. 1.

avvenne, che [b] ritiraffe il Papa le lettere, per rinvenir con più fondata. perquifizione l'origine del male, e poco tempo tardarono più precise informazioni con le lettere, che giunfero, de' Vescovi, e circa l'esame fatto, e la scommunica fulminata, e qualmente l'Oriente bolliva tutto in un'incendio di confusione per la nuova Legge promulgata, contraria nelle sentenze, e ne' costumi alla Cattolica. Conobbesi allora sorpreso, & ingannato il Pontefice, e gradendo l'ufficio di Praxea, che havea disvelata la faccia di un sì gran nemico del Christianesimo, confermonne la condanna,

Rivocazione del de.

e la scommunica. Tertulliano, che riferisce questo fatto, quando gid egli il miserabile era caduto à rendersi partegiano di Montano, e consequentemente inimico di Praxea, nel Libro che contro lui scrisse, chiamalo Procuratore del Diavolo, [c] Duo negotia Diaboli Praxeas Roma procuravit. c Idem ibid. Prophetiam expulit, & Hæresim intulit; Paracletum fugavit, & Patrem

erucifixit. E ciò egli diffe, perche Praxea in Roma gittò il seme dell' Herefia Sabelliana, che negava la diffinzione delle Persone nella SS. Trinità; e per quelto capo Haresim intulit, & Patrem crucifixit, e rivelò le fallacie, el'impietà di Montano; onde foggiunfe Prophetiam expulit, Paraeletum fugavit. Ma Montano al fulmine della teplicata condanna fi oftino maggiormente nell'Herefia, e fenza mafchera di finzione cominciò allora più baldanzofamente di prima à spargerla per l'Asia con una lettera circolare a tutte le Chiefe, in cui rimproverava la dottrina de di Apostoli ; ed efaltava la fua, come dotata di pienezza maggiore di fpira divino. E

di Montano nella divulgazione della fua Herefia .

4000

perche la fama de prodigii haveva preoccupati gli animi de Popoli, così felicemente [a] si divulgo per la Frigia, Cappadocia, Galazia, Gilicia, e dentro Bizanzio, che rare altre Herefie nella Chiefa ò con maggior credito fi diffusero, ò con maggior contestazione delle Parti se ne dibatterono le opinioni, e gli eventi. All'arroganza del Maestro andò di pari la perfidia, la dissolutezza, e la crudelta delle Discepole Profetesse, le quali condan- le Profetes di nato Montano, non è credibile, com'elleno stesse si condannassero da se medefime con i proprii coftumi. Meretrici [b] chiamolle S. Apollinare, che b S. Apollinare abbandonati li [c] Mariti, filmaton meglio rinegar il Sacramento, che soft ficcis.
Montano; e di effe fatto fiero, & horrendo racconta S. Epifanio. [d] Per compiliant for fick ficial field. foravano ai Bambini di fresco nati a punti d'aco la pelle, servendosi del ds. spiphiar et fangue, che dalle trafitture scaturiva, per materia del Sacrifizio Euchariftico: e se per dolore ne moriva il Fanciullo, veneravanlo come Martire; e se ne campava, predicavanlo per esimio Sacerdote, e prediletto Ministro di Dio. All' empieta congiunsero la bestemmia, dicendo [e] Che molto tempo prima haveva Dio voluto redimere il mondo per mezzo di Mosè, e de' Profeti, e non pote; ind'il volle per mezzo del suo medesimo Figliuola, e ne pur rinscigli; e che finalmente viddene eseguito il pensiere nella Persona loro, e Morte di Mon di Montano. Mà il fine, ch' elleno fortirono, dimostro il principio della more della more della conciosiacosache nel medesimo tempo le due Protetesse, e tratte. Montano, si appiccarono a un trave, e col [f] laccio al collo, come Giu- Enfet. 15. c. 15. da, terminarono miferamente la vita.

Motto Montano, fi divifero i Montanifti in tante Sette, quanti Seguaci, Montanifti, e for facendo della Gerarchia Ecclesiastica, mostruosa, & horrida perversione, g. Hier. epis. 5. [g] Si costituirono di propria autorità un Parriarca nella Frigia con autorità di Ordine, e di Giurifdizione superiore d tutti li Vescovi del Christianesimo; e perche in quella Provincia nel Castello di Pepuza havea l'Hefiarcha fissa la Sede della sua Residenza, vollero etername il nome con denominarfi Pepuzeni, e Catafrigi. Ammettevano al Sacerdorio le femmine con podestà di amministrare li Sacramenti, & un certo lor proprio battefino con muova forma di parole, conferendo ad elle un de' primi graProfondii , di nell' Ordine Ecclefiaftico, appunto come coltumali spesso in Inghilterra, mer crastitura del se ne' cui Regni habbiam veduta Monarchessa Ecclesiastica una donna. Ne commettevangli la fola amministrazione degli Ecclefiastici Ministerii, ma le chiamavano eziandio alla interpretazione de' profondiffimi Libri della h S. M. Strof in Sacra Scrittura, de' quali afferma S. Giot Chrisoltomo, che[b] Qualibes bam. 18. in Genef. fyllaba, & apiculus unicus reconditum habet mysteriorum thefaurum; consfellando S. Agoltino, quel grand ingegno, che egli era, [i] Iniplis Santiis is. Aug. in mil. Scripturis me plura nefeire , quam feire : e concordemente con lui S. Giro. ad lamar. c. 6. famo, [k] Quò plus in Seripturis procedit quis, ed mafores et occurrunt diffisuitates. Hor alla esposizione di così alti multerni invitavano ogni vil doni ks. min in 4. al nicciaola, dandole fede, come se Dio perla di lei bocca parlasse. Cosa nfara dagli Heretici moderni, che ne permettono indifferentemente à tutte te Fernanne l'interpretazione con quelle finistre dichiarazioni, e pessimi ef [ cert. Biller. fetti, che soglion procedere dalla incapacità di quel sesto. Nel qual pro la cas de verte polito racconta il Cardinal Bellarmino, [1] effergir flatoriferito da Huom Dia degno di fede, qualmente un giorno in Inghilterta ira il congrefio di mol- o di ana Jonas te donne leggendosi nel Tempio la Sacra Scrittura nel lor pativo Idioma, Inglese. quando pervennesi al Capitolo vigesimo quinto dell' Ecclesiastico, dove &

narrano alcune malizie donnesche, una di esse, ò sosse quella, che spiegava la Scrittura, ò altra, che ne udifie la spiegazione, dirizzossi furiosamente in piedi, e fremendo dific: E questa è parola di Dio? Mi par più tosto parola del Diavolo: e quindi gittata impetuofamente d terra la Bibbia, partiffi dal Tempio, titta di Dio scandalizzata, e de Proseti. Di tal sorte di semmine dice Tertulliano: [ a ] Ipsa mulieres Haretica quam procaces! qua audeant docere, & contendere, exorcismos agere, curationes repromittere, forsitan & tingere . Ordinationes corum temeraria , leves , inconstantes ,

nunc Neophytos collocant, nunc feculo obstrictos, nunc Apostatas nostros, ut gloria eos obligent, quia veritate non possunt. De' Montanisti giunge b S. Hier apift 34 [b]S. Girolamo, che negassero il perdono à chi peccava, Illi ad omne pene delictum Ecclesia obserant fores ; rigidi autem funt , non quod & ipsi pe-Al Hrefie di jora non peccent, fed hoc inter nos, & illos interest, quod illi erubescunt con-

steri peccata quasi justi, nos dum panisentiam agimus, facilius veniam promeremur. Ma il primogenito di Montano, che sparse, e disese valo-Montan fti . Proculo Mont rofamente la Setta, fu Proculo, quale Tertulliano, quando trovoffi di fana mente, e scrisse il nobil Libro de Prascriptione contra Hareticos, chiamo

Antefignano degli Heretici, e che fopra tutti i fuoi portava il vanto dell' empietà; mà quando poi alla di lui Setta l' infelice si congiunse, confe-« Terrell. adverf. righi il pregio di Scrittore eccellentiffimo, dotato di egregia dottrina, [c] Proculus nostra Virginis fenella, & Christiana eloquentia dignitas, quem

in omni opere fidei optaverim affequi. Tanto può, e tanto offusca l'uso stesso della ragione l'Heresia, che sa talora desiderar per Maestro di sede chi gid publico per empio, e miscredente. Di Proculo S. Episanio [ d. J rifer isce, che oltre alle accennate Heresie asserisce, il peccato anche doppo il Battesimo perseverar nell' huomo, e Concupiscentiam verè effe peccatum, nec tolli per Baptismum, sed sopiri per fidem; Massima ancora infimuata da-Thord her fat. gli [e] Heretici Messaliani, e primo seme dell'Heresia de Maniches. Nel

rimanenze siccome molti in numero, così diversi nel nome furono li Seguaci di Montano, i quali si dissero dagli Scrittori Passalaronciti, Ascodrogiti, Artotyriti, [ f ] & catera, come di effi diffe S. Girolamo, magis portenta, quam nomina. I Passalaronciti affertando filenzio, e divozione, anas. Jug. de Har. davano col dito indice sopraposto alle labra, e al naso, [g] Ne vel ipsame taciturnitatem, come ingegnofamente espone S. Agoluno, voce praripiant, quando tacendum fibi effe arbitrantur; e [ b ] allor credevano d' imitare il Profeta nella preghiera del Salmo, [i] Pone, Domine, cuftodiam ori

meo, & offium circumftantia labiis meis: ed eglino furono ancora detti Tascodrogiti, e Perticonasati. Gli Ascodrogiti correvano furibondi per le strade come ripieni di Spirito Santo, e spesse volte entravano tumultuosamente à truppa nelle Chiese con otri gonfii in mano, sbattendoli strepitofamente insieme, e ripetendo alternativamente il detto dell' Evangelio [ k ] Mittunt vinum novum in utres veteres. E gli Artotyriti nel Sacrificio dell' Altare in vece di Oftia fervivansi di Pane, e Cascio, dalle quali due parole vien composto da' Greci il lor nome. Contro tali Heresie le loro penne armarono con egregii scritti S. Glaudio Apollinare Vescovo di Hierapoli,

Apollonio, Milziade, e Cajo, che ammiraremmo ben tolto ancora vinci-I r.di il Pomif. di tore [1] nella famofa disputa contre Poculo Mentanitta. Zefirino . Quando da un' alta perfezione precipitò Montano negli abiffi dell' Ho-Ta refia, fi estinse l'altro gran lume della Chiefa Cattolica Taziano, e con eccliffe

a Terrull, de prafoript. c. 41.

Valent. to S.

d S. Epiph.har. 66.

de Laberio . altra & S. Hier, in prof. s. Philap. de Heref. c. 77.

Marth. g.

eccliffi infausta al Regno di Christo, recò danno a quel Secolo, e spavento a' futuri. Nacque Taziano nell' Affiria, Filosofo di professione, eriputato Grande dalla Gentilità, quando visse Idolatra, dal Christianesimo . quando prosesso la Religione Cartolica, e dagli Heretici. quando poi miferabilmente cadde nell' Herefia di Marcione, Cresciuto frà gli studii, addottrinato nella Scuola de Platonici, con virtuoso Pellegrinaggio havea gran parte scorsa del Mondo, lodato perciò da Origene, perche [a] Artes, & inventiones multas exercuit, da S. Girola- a orig com. colmo, perche [b] Infinita scripsit volumina, e da Eusebio, perche fin da sunt primi anni di fina ett in ogni pregio di fcienza [c] Non exiguam gloria Script, verio Toamplitudinem fuit affecutus. Effendo che tutta la fua dilettazione haven- c Eufe. 1.4.6.15. do posta nella lezione de' Libri, in quei si avvenne della Sacra Scrittura, che a comparazione de profani ritrovò più antichi, se si riguarda l'origine, e più nobili, se il soggetto. Lo allettò prima la curiosità della materia, e lo convinse poscia la ragione ad asserir, che un solo Dio regnasse in Cielo Monarca del Mondo, ed esser verace quella sola Legge, che sì ben confacevasi ai dettami della natura. Onde da Huom grande conosciuto, e riprovato l'errore, si dicalla Scuola del Cattolico Filosofo S. Giustino, di cui su sempre poi compagno sedele, & imitatore, e posta Cathedra in Roma, divulgò un' eruditissimo volume contro i Gentili, e tirò d'e l'applaufo, e 'l concorfo di pellegrini Di- d'l'ent. 5.6.15. scepoli, fra' quali annoverasi il celebre Rhodone, che dall'Oriente [ d] portoffi à Roma per rendensi suo Uditore, e Scolare; se ben lo Scolare riusci più selice in apprendere, e più costante in sostener le Verita Cattoliche, che il Maestro in insegnarle; conciosiacosache caduto in Herefia, Taziano fù da Rhodone riconvenuto co'scritti, & impugnato. Succidenta di Mis-Ma morto con nobilifilmo Martirio S. Giustino, ò che credesse Tazia-cione. no di succeder nel Posto di Maestranza di quel gran Dottore, e perciò s' inalzasse in superbia, come si trovava inalzato in istima, ò che s' inoltrasse nell'amicizia in Roma di Valentino, e di Marcione, cominciò ad inclinare altri fentimenti di Fede, e prima à pensarci sopra, poi à coltivarne i penfieri, ed in fine ad approvarne gli affunti cofa folita à succedere à chi principia à discorrere di quelle materie, che devonti sol comprendere con la credenza; [e] Crede ut intelligas, diffe S. Agostino, es. mg. in lib.de noli intelligere ut credas; e S. Ambrogio, [f] Magni periculi res est, si fs. Ambio sem post Prophetarum oracula , post Apostolorum testimonia , post Martyrum de SS. Nagaria & vulnera, veterem fidem quasi novam discutere prasumas, & post tam manifestor duces in errore permaneas, & post morientium sudores otiosas disputa- es. Pier. Christones contendas; e ingegnosamente S. Pier Christologo, [g] Triginta annis in spis ad tunjoh. humana leges humanas adimunt quaftiones; & Christi generatio, qua divina qua estat tom. t. Lege scribitur inenarrabilis, post tot secula disputatione temeraria ventila- ced. eur? Come che Taziano era inimico di que' piaceri, che divertiscon l' animo dalle applicazioni litterarie, fi lascio facilmente persuader da Marcione l' odio contro la Carne, e dall'odio contro la Carne l'abominazione ad ogni dilettazione benche lecita di fenfo, e fenza por mezzo tra l'una, e l'altra, h S. Clem. Alca, avversione manifesta alla Propagazione ancora, & al Matrimonio. [b] Il Srum. L. j. Pomo prohibito ad Adamo, difiegli Marcione, effere il Matrimonio, e le identi, p Vesti di pelle descritte nella [ i ] Sacra Genefi , la Carne humana , di cui si vefurono i nostri Primi Padri doppo il peccato: & adducendo non sò qual

passo del fasso Serandam Exprior, circogli un detto di Christo; come se Giesi Christo ancora l'havesse riprovato; onde riferiva, che Adamos de Giesi Christo ancora l'havesse riprovato; onde riferiva, che Adamos de Giesi Christo ancora l'havesto e de Giesi Christo del Giesi de Giesi

fa, confacrando il Calice con la fola acqua; onde "¿quarii furon denominati li fuoi seguaci, che in lingua Greca diconfi Hidroparaffi. Herefia e ducia 25; n.j. nata con 121 vigore ; che anche doppo cinque Secoli mantemenfi [c] pode-

non nel ienio [e] Cattolico di S. Paolo, che per il Vecchio intende la Legge Vecchia, e per il Nonovo la Legge Nuova, mi quafa l'aludefie ad due Principii, volle parer di dire, che l'Huomo Vecchio proveniva dal Dio Catcio, e l'Nuovo dal Buono. Il che, come attella S. Clemente Aleifandrino, comercia dell' l'ifefio fii ; che l'ammetter due Dii, l'un Conditor della Legge, l'altro publication dell' Evangelio. Ma comunque ciò l'afi, grand'arte in vero fu del Nemiliata. On Infernale, perfinadere agii Herterii fempre gii effremi, per tenderli in

\*\*\*Mell' Evrängello. Ma'comunque crò liafi, grand'arte m vero lu del Nemaco Inférnale, perfiadere agli letretusi fempre gli eltrem, per renderi in ogni lor parte viziofi. Li Gnolbri per isfuggir la morte alserivano atto lectro il rinegga la Fede, venne Montano, e comando, che per farcola grata a Dio, s'incontrafee il Martino; ficche a' chiunque die fli fi ubbidicis, ruina il Criftianelimo, è tutti nuegado, è tutti norendo e nel propofito che rattaria, Simone, il Nicolati, e Carporate ammettevano, Montano, e Taiano andre li lectro vieravino del matrimono gli uni per ecceffiva liberta Epicurei, gliattri per folle rigideza. Immici dell' human Genere. N. s'abolitori del vena Saramento ciamanto fi da. Pado Marchano.

Genere, & abolicori del gran Sacramento chiamato [7] da S. Paolo Magnum in Ecclefia. Onder atra è quell' Herefia, che da oppolta Herefia non fia flata impugnata, e poi differeta; coil Ebione rege in Chrilto la Divinità, e Cercione i Hamita; Sabelia nella SS. Trinta'la diffuncione delle Perfone, & Arrio l'Imamita; Sabelia nella SS. Trinta'la diffuncione delle Perfone, & Arrio l'Identita'l, Nellotion alseri Chrilto puro Honono, & Eutiche puro Dio; i Novaziani negavano ogni perdono d'un ipeccava, & i Montenfii perdono concedevano à chi ne pur lo richiedeva; li Manichei deteflavano il matrimonio, & i Giovinianditi la Verginita; i Pelagiani, non alla Grazia, an dalla Matura appicavano la guidificazione dell'himomo; è i Luterani, non all'opere, ma alla Fede attributicono la falvazione : e così fempre in continua pugna verderno in quell'Hiltiona Heretici contro Heretici, etrori contro errori, e gli uni così charamente vinit; sumo, is presentata di Heretici. Lutero, [8] Harrici villi junt musuas diffenione, ne

n Luon, is non triarcha d'Herctici Lutero, [g] Harcicivilli sunt munua dissensione, nec mant, spers, la lucie, a diter com si pagnat Dominus, qualon missi inter cos spiritu veriginits. C' 1. lucie, a dissensioni, si uniter [s] Sisbonata, C' missi [s] Sabsjonat a Tursis opera-1 con. 11. zion, C' in nepa lege inter Friance, Dominista, C' Telagianos. Al contratio

the transplanting

erario la Catrolica Chiefa fondata fopra la bafe immobile del Figlio di Dio intima a' fuoi Fideli non una Legge per Secolo, come gli Heretiett una una de Canolica. Legge durevole per tutti li Secoli, lontana dagli estremi, e prudente; e foave ne' mezzi, non rinverfata giammai ne dal fothio delle perfecuzione, nè dalle tempeste dell' Heresie, nè dalle turbolenze de' medemi Chris stiani, e sempre stabile, e ferma, perche sempre difesa dallo scudo invincibile della Verita, che non riceve offesa dalla menzogna; onde ferifs fe l'aurea penna di S. Agostino, [ a ] Ecclesia fantia, Ecclesia una, Eccles a S. Aur. de Symi. sia Catholica contra omnes Hereses piguans, oppognari potest, expuguati non potest; ipsa manet in radice sua, in charitate sua, & porta Inseri non vincent eam. Hor dunque divenuto Taziano tutt'altro da quel ch' egli era , agitato dalla mostruosita della sua nuova dottrina , e vergognoso eziandio di haverla appresa, come se temesse di publicarla in faccia à un Clero di così vigorofa opposizione, qual' era il Clero Pamenza di Ta-Romano, & avanti la Maesta del Pontesice, il cui solo lampo bene aline da Roma. spesso serve di fulmine à chi prevarica, risolvè, à guisa di chi si nasconde per commesso missatto, di siontanarsi da Roma, e di ripor- b.s. Epiphhar. 44. tarsi, come segui, in Oriente, dove [ b ] predicò l'Heresia Marcionita, & introdusse ancora li favolosi Secoli di Valentino . Cola scrisse es.cum diexan [ c ] li Commentarii de Perfettione secundum Salvatorem, ne' quali gion- Stram. L. j. se a riprender l'istesso Dio, come Autore del Matrimonio, e compendiò in uno li quattro Evangelii col titolo di Diatessaron, qual Li-bronon haverebbe forse altro disetto, che il nome dell'Autore, se meno l' Autore disapprovasse in esso la Generazione. Attesta [d] Eusebio, d Eusebio. ch'egli il primo rigettasse il Sacro Libro degli Atti degli Apostoli, benche [e] S. Filastrio a Cherinto, e [ f] S. Episanio a Montano attribui- es. Phil. in caralscano quest' errore; e l'epistole di S. Paolo ad Titum, e ad Timotheum, e 18. Epiph. bar. 48. g l'altra ad Hebraos.

Da Taziano hebbe origine la Setta de Continenti, che i Greci dif- cratici. fero Encratici . Menavano gli Encratici vita celibe , tutta conforme nella continenza del Corpo, e nell'astinenza de' Cibi a quella di Taziano; ammertevano, come i Montanisti, al ministerio delle Chiese le femmine, alle quali dall'alto de' Pulpiti facean leggere libri aproctifi intitolati
Alta Andrea, Alta Joannis, & Alta Thoma, il primo [b] de' quali also-h5.Epiplora.47. rivano composto da i Discepoli di S. Andrea, ma S. Epifanio [i] ne fa Autori li due Filosofi Nezocharide, e Leonida; e soggiunge, che anche mentr'esso viveva, e queste cose scriveva, la Setta degli Encratici diffondevasi ampiamente per la Frigia, Galazia, Panfilia, Cilicia, e Siria, accresciura di Seguaci da Severo, che fu l'Achille dell' Herefia di Taziano, onde Severiani furono ancora denominati gli Encratici. Giulio Caffiano, fe ben [k] Discepolo anti- ks. clem Alem co di Valentino, compose in lor favore un copioso Volume de Continentia, & Castitate, nel quale con maligne interpretazioni de Sacri Testi e con l' autorità pretefa del falso Evangelio Secundum Petrum riprova come illecito il Matrimonio. Ma contro il Caffiano eruditamente descrise S. Serapione Vescovo di Antiochia, che con grave danno del Popolo vidde divulgato quel pestifero Libro nella sua Diocesi. E questi è quel Giulio Cassiano, che dicefi Inventore, [1]e Capo della Setta de' Dociti, li quali ammettevano senade Docid.

il milterio dell' Incarnazione successo in visione, e non in realtà, onde attri- I Identia.

buivano a Christo Corpo fantastico, & ideale; sicchè egli secesi da Here-

ANICETO! cico Heresiarcha, e da seguace di Valentino condottier de Dociti, avvo.

Docent di ani rando l'approvato assioma (a) Haresis Haresim parit.

Quell' Heresse ò nacquero, ò s' ingrandirono nella Chiesa Cattolica

Quen reteue o naequero, o s mgranurono nena cinera cartolica forto il Pontificato di Anaceto, forta di Pontificato di Anaceto, forta di India. Anaceto forta ia riforma degli Ecclefiallici, i, b) Ne clericus coman nutriter [c] fecundim in describi.

Locatembra: praceptum Apofloli. Qualiche l'elempio, e'l portamento del Clero fosse contro gli Heretici un prattico, e pereiò convincentifilmo argomento della veracità della Religione Cattolica.



#### CAPITOLO

### Sotero di Fondi creato Pontefice 4. Maggio 175.

Sollecitudine di Sotero, e suo provedimento alle Chie e invase dall'Herefia, Liberalità de' Papi ne bisogni del Christianesimo per la conservazione della Fede. Decreti di Sotero contro gli Heretici. Bardefane , sua dottrina , fama , e caduta nell'Heresia di Valentino . Altri molti Seguaci di Valentino, trà quali Marco malignissimo Hipocrita, e famofifimo Mago .



E Guerre domestiche degli Heretici congiunte con le più horride, & estranee de Gentili tenevano in quel tempo talmente agitato il Pontificato Romano, che i Papi non altrimente, che sepolti nelle Catacombe, vigilavano agli lodel nuo/o Posandamenti de Fedeli, ricevevano appellazioni da Vescovi, tesce. condannavano Herefie, fulminavano fcommuniche, e col

folo mostrarsi da sotterra, atterrivano Heresiarchi, & ogni più arduo negozio amministravano del Christianesimo. Sicchè di essi dir si porea con S. Paolo [a] Foris pugna, & intus timores, cioè di fuori Tiranni, as. Cerisib. 7. e di dentro Heretici, uniti ambedue con differenti rispetti alla destruzione del nome di Giesti Christo. Tale su il Pontificato di Sotero negli avvenimenti torbidi della Religione, essendo ch'ei sostenne in tempo, che ardendo più che giammai fiera la persecuzione di Marco Aurelio Imperadore, e ferpendo fin dentro la Città di Roma la contagione della fazione heretica di Valentino, Cerdone, e Marcione, ricorrevano a lui come à commun Padre tutte le Chiefe dilacerate dalla ferocia de' Gentili, e manomesse dalla malignità degli Heretici. Ed egli, come gid di Trajano disse il Panegerista [b] Syderis more omnia invisere, belialuin Panes. affiftere; altre confolando con benignissime lettere, altre soccorrendo con falutevolistimi configli, e tutte fovvenendo con notabilistimi suffidu. [c] spud vor mos jam inveteravit, scriffe in quei tempi un grand co. Dim. pifco. Ecclesiastico al Clero di Roma, ut omnes fratres variis afficeretis bene- [id.14-12]. ficiis , & Ecclesiis permultis , que in quaque Civitate sunt, vite mittevetis subsidia. Sie plane non solum egentium sublevatis inopiam, verum etiam fratribus, qui sunt ad metalla damnati, opem sertis, sieque per Uberalis, expo-ca benesicentia subsidia, qua jam à primis Ecclesia vestra jactis sunda retinent de Po-tessi Bonnes. mentis passim mittere consuevistis, cum sitis Romani, Romanorum consuetudinem à Patribus traditam sedulò observatis. Quam quidem certe Beatus Soter Episcopus & battenus custodivit diligenter, & mirum in modum suo

Propenso studio auxit; idque non modò opes in Sanctos reficiendos delegatas

Secolo II. SOTERO

benigne subministrande , Verbm etiam fratres ad ipfum adventantes , tamquam Pater indulgens, ac clemens in liberos, beato ac pio fermone ad virtutem cobortando. Gosì S. Dionisio. E però giustamente chiamasi il Papa Padre universale di tutti li Christiani, & il Clero di Roma [a] Ecclesia fortis a S. Cypr.spift. 3. in fide. Poiche in qual mai bilogno della Chiefa Cattolica hanno trafcurato li Pontefici, e'l Clero di Roma in sovvenir con tormenti di denaro ò alle necessità de' Vescovi, ò alla reduzione degli Heretici, ò alla conversione di gente barbara, & idolatra? Dicali, qual Chiefa fu giammai afflitta, che dalla Romana non habbia ricevuto fuffidio, e conforto? Qual Principe invaso da gente insedele, ò Heretica, che dal Vescovo di Roma non sia stato ò assistito nella difesa, ò ricovrato nella suga? Quanti Personaggi stranieri, anche Regii di titolo, sono stati alimentati, e sostenuti da Papi, perche furono scacciati da' loro Stati, ò per invasione de' Turchi, ò per sollevazione di Heretici? Quali dispendii non hanno eglino patito per accorrere al riparo del Grege Catrolico mello in fuga, e sbandaro dalle tiranniche irruzioni de' nemici di Christo e de' Maomettani ? [ b ] Hanno incom-

b Vedi le noffre me-PARTE L.

4 1. ad Corintb.11.

modat o gl'istessi Sudditi per disendere i Regni altrui, vendute le proprie Terre, & impegnate sin l'istesse Mitre Pontificali, con divenir essi poveri per arricchir altrui, a guifa di pictofa Madre, che spreme in latte il proprio fangue per alimentarne i figliuoli, E come che [e] folicitudo Ecclesiarum li ha tenuti in continua fazione hor contro Gentili, hor contro Heretici, hor contro Scismatici, à tutti con Apostolica intrepidezza si sono opposti con la perdita della quiete, dell'errario, e della vita stessa, per preservar ò illibata da ogni macchia la Fede, ò puri da ogni immondizia di dottrine li Fedeli. Quanri Concilii intimati, quanti viaggi intraprefi, quanti detrimenri fofferti, quanti patimenti accettati con pazienza, e fopportati con gusto in ripato di quel Santuario, la cui custodia su loro assegnata da Giesa Christo! Ma a che ripeter le memorie antiche, quando ne appajon pur troppo chiare le testimonianze presenti? Non veggonfi forse dentro le sole Mura di Roma tante Congregazioni erette, tanti Ministri stipendiati, chi per difender dagli Heretici la Fede, chi per propagarla fra' Barbari, chi per sostenerla ne termini delle Regole de Concilii, chi per esentaria dalla oppressione de' Laici, e chi per esaminame i Riti, custodirne le offervanze, & accalorame il progresso? Non s'inalzano quivi forse Hospizii, e Case, fondate di fresco con Apostolica profusione di Patrimonu da persone eminentiffime di quel Clero per ricovro, ed instruzione di quei, che abjurata l'Herefia tornan pentiti a gittarfi in braccio alla Chiefa? Non fiamo flata forse noi medesimi spettacolo, e spettatori di egregii satti, quando minacciando il Turco nell'affedio di Vienna l'oppressione al Christianesimo, [ d ] contribut il Clero Romano fin gl'istessi argenti delle mense per imitar, & emular in parte la prodigiofa liberalità d'Innocenzo XII che con pronta rate di Turchi larghezza apri così profusamente in quel gran bisogno l'erario della Camera in benefizio di Cefare, e della Fode ? Tratafcio gli efempi pur recenti de' fovvenimenti prestati agl'Inglesi Cattolici saggiti in Fiandra, al Popole di Napoli opprello da Terremoti, alla Republica di Ragula minacciara da Turchi, a quella di Polonia invafa da Cofacchi, & agli Antipodi Reffi;

quando vedemmo con volto, & habito del ritto huovi venir riverenti a piedi del Pontefice gli Ambasciadori del Rè di Siam, e ritornar poi m un

à Veli le mofre

Mondo, quali divilo dal nostro, trombe fonore della fantica del Clero, p

della maesta, e spiendidezza del Pontesice Romano. In modo tale, che paò giustamente porsi in dubio, se maggior copia d' oro contribuisca il Christianesimo al Papa, ò il Papa al Christianesimo. Ma per tornar' onde ci partimmo: ficcome con la liberalità accennata conforto Sotero nella Fede Decrei di Soure. Christiani, così con i Decreti promulgati ripresse negl' Heretici l'ardimento. Ammetteva Montano con scandalosa presunzione le femmine agli Ufficii delle Chiefe, e ne feguivano il colbume li feguaci parimente di Taziano. Sotero con contraria ordinazione prohibi il semplice contatto de' Vafi facri eziandio à quelle Donne, che frà i Cattolici passavano in certo modo per Ecclesiastiche, cioè alle Mogli [a] de' Diaconi, Sacerdoti, e Ve- 1. Petro. fcovi, decretando [b] Ne ulla Diaconiffa pallam facratam contingat, nec b Inlib. Rem. Port. incensum ponat in fantta Ecclesia: e per frenare la sfacciataggine de' Gho- "Sue". fici, che rendevano obbrobriofo il Matrimonio con la communicazione scambievole delle Mogli, e per reprimere l'ostinazione degli Encratici, che lo riprovavano, rinovò la Costituzione di Papa Anacleto appartenente alla benedizione Sacerdotale, che davasi a' Conjugati nell'acto dello Sponfalizio, ordinando, [c] che li Contrahenti fossero presentati al chidum. Sacerdore dal Padre, ò Madre, ò maggiormente congiunto Parente, affinche con viziofa fecretezza non avviliflero il Sacramento, & infamaffe ro il Parentado.

Bardefane , fue Parentado. Ma nulla maggiormente le andar allora faftosa l'Herefia, quanto il di-rare qualità, &

chiararfene Bardefane prima feguace, e poi Protettore. E certamente fe deplorabile fù la caduta, che veniam pur'hora a riferire dell'infelice Taziano, che col suo nome nobilitò la Setta di Marcione, non men lagrimevole si è quella di Bardesane, che diede riputazione, e credito all'altra di Valentino; ambedue Affirii, & ambedue Soggetti, de quali con ragion potrebbesi rivocare in dubio, se maggior danno recassero alla Religione Cattolica in abbandonarla, ò aura all'Heretica in seguirla. Poiche dal softener l'uno la rigidezza di Marcione, e l'altro li Secoli di Valentino, e ciò nella medefima for nativa Provincia, e quafi eziandio nel medefimo tempo. viddesi in breve concorso colà di gente avida d'apprender da Huomini segnalatissimi cose nuove, e pellegrine, e partime poi molti ò dubbiosi della verità, ò peggio convinti dalla menzogna. Aprì lcuola Bardefane in Edeffa, [d] Vir, chiamato da Eusebio, in omni dollrina genere exquisicissimus, tum in lingua Syriaca disertissimus , e da S. Epifanio , [e] in tutti i pregi di es. Epife har, se. degna erudizione magnopere ornatus. Con applauso de Cartolici molti [[] Libri havea composti contro le correnti Heresie, e contro i Gentili, f Enfit. Inc. oit. & il rinomato de Fate contro Adiba famelo, ma empio Astronomo, ch' reli dedico all'Imperador Marco Antonino Pio. Il medefimo Abagaro di Edeffa [g] non ifdeguò di arrollarfi fra fuoi Scolari, e bene spesso portossi gs. Epiph. let. eir. in persona ad udirne, & anamirarne la Sapienza. Anzi l'istesso [th] Cesare di la ind. Capind. in Roma stimò recar vantaggio a' suoi Dei, se havesse potuto staccar dalla derel. Religione Cattolica un tant'Huomo, & indurlo all'adorazione degl'Idoli; e perciò gli fe scrivere dal suo proprio Macstro Apollonio di Chalcedonia con regie offerte, fe acconfentiva, e con minaccie di morte, fe riculava.

Ed allor fù che Bardefane con memorabil fentenza rispole, [ i ] Morsem le 18. Epiph. In. ein.

non formidare, quam necesse sit affore, etiam si Regi non contradiceret. Ma.caduto miserabilmente poi nell'Heresia di Valentino, di gran Cattolico divenne, com'è folito, grand Heretico : [ t ] & falfus ell inflar pulcherrime kidem fit.

navis,

navis, cui incomparabile onus immittitur, & que juxta ripas portus traffa eft, & totum mercimonium perdidit, & aliis qui navi conscenderunt, mortem induxit, così di lui piangendo scrisse S. Epifanio; lasciando il suo nome altrettanto celebre negli Annali della Chiefa per quel che fiì, quanto abominevole per quel che divenne. Contro lui , e contro Ammonio [ a ] suo figlio, herede delle facoltà, e dell'Heresia, egregiamente scrisso S. Efrem Diacono della Chiefa di Edefia in Mesopotamia.

n Theod. har. fab. lib. 1.

prafat.

Nè con minor prospero successo divulgaron per l'Asia le favolose Idee Altri molti fegua- de' Secoli Valentiniani Ptolomeo, Secondo, Heracleone, Colarbasio, gli Ascondryti, gli Arcontici, Theotimo, e Marco; e pompa ne fecero. cı di Valentino . come di scienza nuova, e recondita. Ptolomeo sù chiamato [b] da S.Ireneo Flosculum Valentini, e sol variò dal Maestro nel multiplicar secoli sopra seb S. Iron. lib. z. in coli, attribuendo al primo fecolo, cioè al primo Dio, due [e] Mogli, una per nome Intelligenza, l'altra Volonta, dalle quali diffe generati tutti li fuoi c S.Epiph.bar. 33. infiniti fecoli de fecoli : foggiunfe, [ d ] Christo haver imposto agl'Huomini

Precetti impossibili ad osfervarsi, e fra essi l'Indissolubilità del Matrimonio. d Idem har. 32. Secondo | e ] si congiunfe col fordidiffimo Epifane figlio di Carpocrate, e Idem Ibid.

e con la fozzura de' costumi infettò tutti li secoli, che sosteneva. Heracleone [f] doppo d'esser anch'ei caduto in somiglianti delirii di f Idembar. 36. aggiunger secoli a secoli, voleva, che sopra i moribondi Corpi degli Huomini s'invocassero horribili nomi di Podesta incognite, e terribili, ungendone poi li Cadaveri con oglio, acqua, e balfamo, per render invifibili,

& incomprensibili le loro Anime alli Principati superiori del Mondo. Colarbafio [g] riponeva la perfezione Christiana, e la pienezza della £ S. Iren. 1.1. c. 10. Legge nella perfetta intelligenza delle lettere dell'Alfabeto Greco, asse-

rendo, effersi Christo assomigliato [ b ] all' Alfa, & all'Omega, perche era il h Apre. 1. principio, e'l fine di ogni Santità: deducendo da [i] oscuriffimo principio 1 Xaft. Senen. bibl. confeguenze nel credere à fuo fenno. Sant . 1.2. Gli Ascondryti, [k] e gli Arcontici rigettavano li Sacramenti della

Chiefa, come superflui, e non proporzionati tra'l visibil segno, e l'invisibil Grazia; onde il Battesimo eziandio ripudiavano de' fanciulli. 15. Epiph. har. 40. [1] Odiavano, come i Simoniani, il Dio Sabaoth, come Tiranno, e Creatore del Diavolo, al quale egli haveva data in moglie Eva, dalla cui discendenza proveniva la schiatta di noi miseri mortali. Veneravano per nuovi, e gran Profeti Marziade, e Marziano, Huomini, che tre giorni, dicevano, ester foggiornati nel Paradiso, nella cui Scuola havevano apprese le accennate dottrine. E come che attribuivano, la giultificazione dell'Huomo alla cognizione di esta, vivevano in luoghi ermi, e remoti, lungi dal tumulto, per conciliaris nella folitudine la cognizione della giustificazione, logorando miseramente la vita in un continuo, & horrido Eremitaggio, fempre affidui nella lezione di Libri astrusi, ch'essi intitolavano Rive-lazioni, Proseti, e Sinsonia divina. Ungevano i morti Corpi, come He-

racleone, con acqua, & oglio, negandone la Refurrezione; e S. Epifanio m attefta, ritrovariene a fuo tempo molti nella Paleitina . m Idem Bid. Theotimo riponesi fra gli Arcontici da [n] Tertulliano, che di lui dice, n Terrall. adverf.

Multim circa imagines legis operatus est. Forle per dedurre anch'egli da oscuri principii confeguenze chiare per mal vivere, e peggio credere. Matrai Valentiniani chi più hebbe di Valentino, fu Marco, Huomo

nato al Mondo per ingannare il Mondo, e che fotto il manto della Spiri-

k Theed. har. fab. lib. 1.

Valent. 6-4-Marco Mago , fe qualità , ribalde

tualità Valentiniana coprì ogni più abominevole Gnostica sozzura. Era egli e per natura, e per vizio doppiamente maliziolo a fegno tale, che fenpe, e pote effer colpevole con credito, giungendo al fommo dell'Hipoerifia nel conciliarfi la fama di Santo per mezzo di operazioni Diaboliche; poi che havendo sua mira posto a prendersi ogni dilettazione di senso non solo impunemente, ma elemplarmente, risolvè di dichiararsi entrato nel numero di quegli Huomini spirituali, che Valentino ammettevanella terza Classe della sua Setta. A tal fine tutto si compose nell'habito, tuttofi fantificò nel portamento, tutto il fuo parlare riftrinfe à cofe spirituali e divote, mostrandosi alieno dalle conversazioni, dedito alla ritiratezza inclinato all'austerità, e sempre in atto di orazione in luoghi nascosti. ò folitari per procacciarfi applaufo dalla fecretezza. Qual collume offervato dalla Plebe, che ama le cose rare, e si compiace di seguirle, quando particolarmente appajon divote, tirò feco dietro l'ammirazione, e l'aura di molti. E come che le novità quanto più in sè grandi sono, tanto più. fuor del vero suole ingrandirle la fama, al concetto conceputo segui il concorfo, al concorfo l'acclamazione, e all'acclamazione in fine la riverenza. e 'I credito come à un Santo. Mostrava egli intanto ritrosità negl'incontri, avversione alle lodi, e con parole accommodate à fingersi humile frameschiava disinvoltura nell'humiltà, e servivasi bene spesso di detti piacevoli. & avvenenti, per mantenersi Avventori, e stima. Quindi, perche i gran Santi anche quando non vogliono, operano maraviglie, ed escon da loro, benche renitenti, li miracoli, questa grand'arte ancora pratticò, cominciando l'inganno dalle femmine, come da fesso credulo, & imbelle. Era egli Ecclefiaftico di professione, e nella sua accennata ritiratezza ogni Libro di esecrabile Magia havea rivolto, & appreso; onde alle Donne, che alla fua Cella concorrevano, dava in mano un piccolo Calice pieno di vino, e quindi per arte magica facendo divenir fangue quel vino, vestivale con habiti Sacerdotali, e facevale dir Messa, e consacrarlo. Mi avanti ch'elleno confummaffero il fangue, ufciva egli fuora con un'altro più ampio Calice, e versando il sangue del Calice piccolo delle Donne nel Calice suo più grande, con ammirazione di tutti ne veniva pieno il suo, ch'era molto più capace dell'altro. Richiedendogli ciascuna di esse la cagione di cotanta maraviglia, ei che già scopriva gli animi preoccupati dallo stupore, con affettata divozione rispondeva, quel vino esfere il suo sangue stillato ne Calici per opera della Grazia, sopravenuta in lui da luoghi incomprenfibili, inenarrabili, & invifibili; volerla perciò esso communicare à tutte quelle Donne, che prendevano in mano il suo Calice, insieme con il dono della Profezia. Haveva un Demonio, ò vogliam dire Folletto, che predicevagli le cose future, e rivelavagli le secrete; onde tanto maggiormente cresceva nelle Donne curiose il desiderio, che infondesse loro tal grazia, quanto maggiormente erano perfuafe, che Marco pienamente la poffedefse. Come poi egli sacessele divenir Prosetesse gravide di misterii, e come miferabilmente tutte ingannaffe, da S. Ireneo, da cui habbiamo havute lo riferite notizie, ne trarremo ancora il diffinto racconto; [ a ] Maxime, dice 15. ha. h. . 15 il Santo di Marco, circa Mulieres vacat, & circa eas, que funt honefte, & ditissima, quas sape adducere tentans, dicit blandiens eis, Participare te volo ex mea gratia : oportet nos in unum convenire : sume primum à me, & per me gratiam : adaptare ut sponsa sustinens sponsum suum: ut tu sis

SOTERO.

Secolo II.

quod ego, & ego quod tu: conflitue in thalamo tuo femen luminis: fume & me fponfum , & cape eum , & capere in eo : ecce Gratia afcendit in te . & aperi os tuum , & propheta . Cum autem Mulier responderit , N unquam prophetavi, nescio prophetare; invocationes quasdam faciens, denuò ad fluvorem ejus, qui feducitur, dicit ei: Aperi os tunm, & loquere quacumque. & prophetabis . Illa autem seducta , & elata ab iis , qua pradicta sunt , concalefaciens animam à sufpicione, quod incipiat prophetare, cum cor eius, multum plus quam oporteat, palpitet, audet, & loquitur deliriofa, & quacumque evenerint, omnia vacue, & audaciter, & exinde Prophetidem fe ipfam putat, & gratias agit Marco, qui participavitei fuam gratiam . & remunerare eum geftit, non folum fecundum substantie sue rationem, unde divitiarum copiam magnam collegit, fed & fecundum corporis copulationem . & secundum omnia uniri ei cupit, ut cum eo descendat in unum. Così S. Ireneo, che foggiunge, che molte di esse Donne confessassero poi se ab eo inflammatas valdè illum dilexisse; & il seguente caso riserisce della Moglie di un Diacono, [a] Diaconus quidam corum, qui sunt in Asia, sufeipiens Marcum in domum fuam, incidit in ejufmodi calamitatem : nam cum offet Uxor eius speciosa, & fententia, & corpore corrupta effet à Mago ifto.

& secuta eum effet à multo tempore, post deinde cum magno labore fratres cam convertissent, omne tempus in exomologest consummavit plangens, ac tamentans ob hane, quam paffa eft ab hoc Mago, corruptelam. Così egli. Nè sol per l'Asia portò Marco questo suo nuovo dono di Profezia, ma per l'Africa in Egitto, dove, racconta Dione, [b] Damones maeicis arnbus invocavisse, ac per eos pluviam extorsisse, e per l'Europa medesima in Francia [ e ] Rhodanenfes multas feduxit mulieres , e penetrando fin nelle Spagne [d] Magiis, & Haresi multas Nobilium Domos insecit, demum in

PHerefia, e ravvedute ne pianfero acerbamente l'inganno.

d S. Hier. epiff.49. surpitudinem alliciens. Ma[e] molte con publica abjura ne efectarono CS. Iren. loc, est-

#### Eleutherio di Nicopoli in Grecia, creato Pontefice 3. Maggio 179.

Abiura, e ricadimento di Valentino, Cerdone, e Marcione, e loro morte . Decreti di Eleutherio contro i Montanisti, Marcioniti , & Encratici . Degradazione di due Preti Blafto, e Florino, e loro Herefie.



Ilatavasi in Oriente la fama, e la Setta di Marcione con quell' accrefcimento di Seguaci, che habbiamo accennato; ma Coeverfione e diminuivasi in Roma, dovel'Heretico rittovavasi ò sco-mena perrefio-perto, ò consuso, ò pentito della sua Heresia. Etasi in Cerobos, e Manquella Città invecchiato, fempre amico, e fempre inimi-cione. co della fua opinione, e confeguentemente hor [a] Car a Terrali. de pra-

tolico, hor Heretico, hora fcommunicato, hor affoluto, fin tanto che foren e pa Eleutherio, con final condanna rigettollo affolutamente dalla communione de Fedeli, come oftinato, e recidivo, ogni qualunque volta il fuo pentimento non fuffe accompagnato dalla convertione di titti que Romani, ch'egli haveva pervertito. E non trascorse gran tempo, che dal vomito ritornando alla fanira, e dall'Herefia alla Chiefa, richiefe Il perdono con publica Exomologefi, cioè con publica confessione, & button 40 oraces. abjura, [b] Exomologesis est petitio venia, quia qui petit veniam, deli-Etum confitetur. Ma la condizione impoltagli dal Pontefice fii malamente eseguita dal Supplicante ; poichè in vece di Anime convertite portò feco in Chiefa cinque mila scudi d'oro, che presentò ad Eleutherio in pena del fuo peccato. Eleutherio con superiorità di Principe, e con intrepidezza di Apostolo ricusolli, scacciando lui, e gittando i denari dalla Chiefa con dire, che Anime voleva, e non ricchezze, e provenisse l'emends di Marcione da vero proposito, o da folita finzione, la morte, che lo sopravenne, ne riserbò il giudizio a quegli, a cui fon noti li cnori. Nella medefima fcommunica ni involto Valentino, e Cerdone, che ignobil fine fortirono anch'effi della lor vita.

Ma il Paraclito di Montano era allora in Roma il più strepitolo Soggetto de' discorfi communi, perche di lui molto varie spargevansi fra li Fedeli le opinioni. Profezie, e miracoli da una parte: femmine, e tasse di denari dall'altra: rigori nuovi intimati, e Scritture Vecchie, & Apostoli rigettati: applaulo, e seguito di Popoli; ripulse, e contradizioni da" Vescovi; ove la fama non giungeva chiara, ò giungeva alterata, porgeva dubbiofi motivi, da' quali procedeva, che l'animo humano più inclinato all'ammirabile, che al vero, dubitaffe della verità, ò credeffe il falso con pregiudizio eziandio, di qualche Chiefa rignardevole del Chriftianelimo. Eleutherio per recider l'inforte dubietà, con nuova Costituzione rinovò la Condanna fulminara da Aniceto; e perche Montano haveva introdotto intrio contro il superstizioso costume di trè Quaresime, e Marcione rigettato l'uso de Monunisti.

EEUTHE-Secolo II. 96

RIO. 2S. Iren. 1. 2. bin lib. Rem Pent in Eleuth. CEnfeb.L. S.c.z. Cibi di cose animate, e Taziano quello del Vino, con un sol colpo ferì trè, decretando con[a] lettera circolare à tutto il Christianesimo, [b] che nissun cibo si repudiasse da Fedeli, perche tutti eran buoni, e creati da Dio ò per necessità, ò per delizia dell'Huomo; e diresse la lettera alle Chiefe [ e ] in particolare della Francia, le quali havevano precifamente fpedito a lui S. Ireneo Prete di Lione, che fu poi Vescovo di quella Città. acciò ricevesse l'oracolo della prima Sede sopra l'esposta controversa fama-

Herefie di Blafto . e di Florino,

Ne fu infruttuosa anche per altro riguardo la Legazione di S. Ireneo al Pontefice: conciofiacofache avanti il suo arrivo haveva Eleutherio degradati dal Sacerdozio Blasto, e Florino Preti della Chiesa Romana, perche il primo giudaizava come Cherinto, & il fecondo fosteneva l'empia afferzione di Simon Mago, e di Carpocrate, che Dio fosse la vera, e formal caufa di tutto il male. Dal qual'horrido principio deducendo poi abominevoli conseguenze, non pote non traboccar l'inselice nelle sozzure de' Gnostici, onde Gnostici Floriani furon denominati li suoi Seguaci, Nella dimora dunque, che sece il Santo in Roma, hebbe agio di abboccarsi con que' due prevaricati Sacerdoti; a' quali poi scrisse da Lione in i Esfit. 18.54.19. confutazione de' loro errori [d] un'opulcolo in forma di lettera, ripren-

c Pfalm.5.

dendoli, che per discolpar se, volessero incolpar Dio, del quale su scritto [e] Non Deus volens iniquitatem tu es. S. Agostino riprova a lungo cotal' Herefia, provando, che ficcome Dio non può effer Autot del Niente, così nè pur del Peccato, il quale non confiste nel fare, ma nel non fare, cioè non nell'atto, mà nel difetto intrinseco dell'atto, ò vogliam dire nella pri-15. Aug. in trail. vazione della rettitudine dell'atto, [f] Peccatum est nibil, quia per Verbum factum non eft; ò come più chiaramente il medesimo Santo Dottore in altro luogo [g [ Nemo quarat causam efficientem humana pravitatis, non

trin lean.

g Id,m lib. 23. de

enim eft efficiens, fed deficiens, quia nec illa effettio eft, fed defettio; e S. Am-Gwit. Deic. 7. enim est egittens, tet malitia, nist boni indigentia? Onde deduce l'Angelico Isac, & Ani. c.7. S. Tommalo, non doversi attribuire il peccato d Dio, il quale è sol causa efficiente del motto, & atto fisico; ma alla causa deficiente intrinseca, la quale [i] eft folus Homo peccans; siccome il zoppicare non deve imputarsi k vide fafiu have alla faculta motrice, ma al difetto della gamba viziofa. E fe [ k ] alcuna volwateriem in meda alla laculta dilla Sacra Scrittura, che Dio induri, acciechi, e renda oftinati Sjandrati port. 1. li Peccatori, ciò avviene dal canto di Dio [l[ Non impertiendo malitiam, 15. one la, ed come dice S. Agostino, sed non impertiendo Gratiam . Ma parlerassi più lungamente altrove di quelta Herefia, quando noteraffi afferita da Calvino

lotto il Pontificato di Paolo III.

### CAPITOLO XL

Vittore Africano creato Pontefice 2. Giugno 194.

Principii di perversione in Tertulliano. Heresie di Theodoto Coriario, di Artemone, di Theodoto Argentiere Capo de' Melchisedechiani, de' Moseisti, e di Praxea. Risoluzione di Vittore per l'offervanza del Decreto di Papa Pio circa la celebrazione della Pasqua. Concilii à tal effetto intimati. Risoluzioni qui vi prese. Rimostranze in contrario delle chiese dell'Asia. Terribile Scommunica fulminata da Vittore contro loro: e miracolosi avvenimenti in comprovazione del Decreto.



Rè gran Personaggi diede l'Africa al Mondo in quest'etd, l'un Santo, l'altro Gentile, e il terzo Heretico; il primo Pontefice, il secondo Imperadore, e l'ultimo destinato à cofe di gran fama, se non havesse macchiata la fama con vituperaliffimo fuccesso. S. Vittore fii il Pontefice, Severo

fùl'Imperadore, e Tertulliano l'Heretico, tutti e trè Afri, Prini principi cani, tutti e trè eccellenti, chi per virtù, chi per potenza, e chi per di Tertulliano. ingegno, e tutti e trè egualmente l'un contradittore dell'altro, chi per Religione, chi per aftio, e chi per superbia. Portossi a Roma Tertulliano doppo l'affunzione al Pontificato di Vittore, ed ò perche non ricevesse quelle accoglienze, che si figurava da un Pontefice suo conna-zionale, ò perche [a] rigettato sosse dalla pretensione del Vescovado di Ternil. Carthagine, che ambiva, ò perche Vittore condannasse il Paracleto di Montano, al qual gid fin d'allora cominciava l'infelice ad adherire, gli fi mostrò avverso, partendosi da Roma con animo esacerbato, & inclinato alla vendetta contro il Poncefice Romano, contro il quale vomitò poi la conceputa bile con quegl'infaufti successi, che nel seguente Capitolo, come in fuo proprio luogo, riferiremo.

Due nuovi Herefiarchi in tanto produsse fuori dalle sue Fucine l'In- qualità, & Heferno, ambedue per nome Theodoro, ambedue Artefici, e l'un Conciator di Pelli, l'altro Argentiere. Il primo, che dicefi Coriario, nacque in Bizanzio, e benche applicato ad arte vile, e faticofa, [b] Verum mub b S. Epiph. harses ta eruditionis, & doctrina. Nella persecuzione di M. Aurelio preso anch' ei dagl'Idolatri rinegò vituperofamente la Fede, perdendo la corona del Martirio, di cui furono honorati li Compagni; ma sfuggendo con indegna rifoluzione li tormenti, no isfuggi il publico vituperio, al qual fi espose, rimproverato di viltà da' fuoi Compatrioti tanto più vergognosamete, quanto più egli era montato presso loro in istima di huom virtuoso, e valente ; onde per viver lontano da' conoscenti, e dall'ignominia, abbandonata la Patria; fi conduste à Roma, dove l'ignominia, che sempre seguitò il Malfattore, ritrovollo tanto più fensibile, quanto il Theatro era più augusto, e l'impro-

Tomo L

perio

VITTORE.

Secolo II.

perio più publico; poiche in Roma riconosciuto per d'esso, e riconvenuto del fallo, fil da' Romani aborrito, e rigettato, come Huom, che da' confini dell'Europa havesse seco in Italia portata contagiosa pestilenza s Non è credibile, quanto vivamente Theodoto risentisse l'affronto, e quanto gli caleffe di purgar' il fuo nome ò con la scusa, ò con l'emenda del pecvato; mil superbo ch'egli era, disdegnando di dichiararsi colpevole, volle più tosto accrescer la reita del misfatto con una discolpa susseguente. che fù peggiore del primo male. Conciosacosache, come se niuna cofcienza di error commesso l'agitasse, con ferenita di voto, e di parole diffe, [a]non haver ello rinegato Dio, ma un semplice Huomo, qual'era

a Idemibid.

b Tertull, de prafeript, cap, ult.

Christo, nato bensi per opera di Spirito Santo, e di Madre Vergine. ma Huomo qual'altr'Huomo [b] Solitarium, & nudum, nulla alia pra cateris, nisi sola justitia auctoritate. Parea, ch'el Tempo havesse in un certo modo tolto dalla ricordanza de' Fedeli l'horrore di questa bestemmia, di cui Cherinto fù il primo inventore, & Ebione il promotore: onde quando di bel nuovo udifiene il tuono, s'inhorridirono i Christiani, e tutti accorfero contro quell'empia Heresia, che rinversava il fondamento della Religione Cattolica, e con ragioni contro l'affunto, e con rimproveri contro l'Autore. Mà la contradizione non folamente rese più ostinato l'Heretico. ma eziandio più baldanzoso, per il numero di Seguaci, che adunogli, desiderosi di far pompa nell'empieta del loro ingegno. Fra essi su Artemone, che con altra Heresia spiegar volendo quella del Coriario, disse, il divin Verbo effere entrato, & haver operato in Giesa Christo, come Principio affistente, in quella guisa con cui gli Spiriti maligni operano negli Energumeni; ed il Divin Verbo effersi poi da lui partito, lasciandogli il nudo nome di Figlinolo di Dio in premio delle sue rette operazioni; e tal dottrina esser la vera, e [c] provenuta alla Chiesa da Tradizione authentica de Santi

F di Arremene.

e April Eufib. 1.5. Apostoli, S. Vittore (come à dogma chiaro, e deciso sar conviensi ) non c 16. 17.
Condanna di effi, volle dar fomento all'audacia dell'Heretico con difcuterne il dubio . ma

d April enndem la Scommunica, e co' fatti die à divedere, se antica, ò nuova sosse cotal'

f Enfeb. loc. cit.

les cit. & Theed. opinione nella Chiefa. I feguaci di Theodoto, e di Artemone furon chiae S. Ejiph. har. 54 mati Alogi da [e] S. Epifanio, come privi di giudizio, e di fapienza; e de Theodoziani Eusebio così ne rapporta i costumi, [f] Sacras audacter depravarunt Scripturas, veteris Fidei Canonem abrogarunt, Christum ignorarunt, neque quid sacra, & divina littera de illo dicant, conquistverunt. Quòd. si quisquam forte illis aliquod divini eloquii testimonium proferat, quarunt, utrum conjunctam, an disjunctam fyllogismi figuram possit efficere. Relictis però, & depositis sacrarum litterarum studiis, omni cura, & cogitatione in Geometriam incumbunt, tamquam de terra editi de terra loquuntur, & Christum , qui sit de Calo venturus , penitus ignorant. Quam ob causam etiam in Sacras Scripturas confidenter , ac temere quasi manus violentas inficiunt', easque se emendare, & corrigere pradicant . Così egli de' Theodoziani.

condanno [d] fubito l'Herefia, fulminando l'uno, e l'altro Heretico con

chifedechianl .

L'Argentiere, che pur Theodoro chiamavasi, sostenne la medesima Herefia di Theo Herefia del Coriario, mà con più vane consequenze; conciosiacosache coro Argentere, Herelia del Coriario, illa con più ilto nel puro effer di Huomo, ma attostavalo inferiore di merito a Melchisedech, asserendo, Christo Avvocato presso Dio degli Huomini, ma Melchisedech degli Huomini, e degli An-

geli.

geli. Fu [ a ] Melchifedech Principe di Salem , Huomo giulto , e Sacerdo? te di Dio, di cui non leggendofi alcuna discendenza di Parentado, per Poscurità del Parentado, per la dignita del Sacerdozio, e per l'altezza della Perfezione fu denominato da S. Paolo [ b ] Rex pacis, fine Patre, fine Matre , fine genealogia , neque initium dierum , neque finem vita babens , affimilatus autem Filio Dei , manet Sacerdos in aternum . Intuemini autem quantus fit bic; con ciò che siegue nell'Epistola scritta ad Hebraos. Da queste laudi conferite da un S. Paolo à un tanto Sacerdote, vi fiì, chi diffelo Huomo fovrhumano, ò Virtii celeste, come l'afferma l'Autore [c] di quel cant una Libro delle Questioni, che si attribuisce à S. Agostino, ò un'Angelo in carne, come fu creduto [d] da Origene, e da Didimo, ò lo Spirito Santo d Apad S. Him. medesimo apparso ad Abraham in figura di Sacerdote, conforme [ e] in- estemited. ferisce di non sò chi altro S. Girolamo. Hor Theodoto l'Argentiere sorpreso anch'ei dalla grandezza di sì alto personaggio, per render più venerabile la Copia con l'oltraggio dell'Originale, antepole la figura al figurato, Heretici Moleilli. cioè Melchifedech à Christo, istituendo una Setta, che su detta de Melchifedechiani, Setta di poco feguito, e di minor durazione, che fi uni con aleri, de' quali riferisce S. Epitanio, che [f] Propter divina signa adoravano (S. Epiph. har. 55. come Dio il prodigiofo Mosè. E fielle Vite dei Santi Padri [e] narrafi un il Stephano si graziofo fucceffo di un Vecchio Monaco dell'Egitto, che ò per fimplicita, de dell'estato è conò per inganno professa a l'Heresta Melchisedechiana. Reggeva la Chiefa conò per inganno professa l'Heresta Melchisedechiana. Reggeva la Chiefa conò per inganno professa l'Heresta Melchisedechiana. Patriarcale di Alessandria S. Cirillo, Ecclesiastico gia famoso in tutto l'Orie-Grazioso successo te per pregio di dottrina, e per attestato di fatti egregii, e singolari, e che di appunto allora di fresco ne veniva da Efeso, glorioso per il Concilio cold Melchifedechiano condotto felicemente à fine contro Nestorio, dov'egli era presieduto Legato il Lattere del Papa, & haveva valorofamente fostenuto contro tutto quelle traversie, che à suo luogo [h] soggiungeremo, la Divinità di Giesi Christo, e la Maternità di Dio nella Vergine Santissima. Riseppe il San- sistim. to Patriarca, qualmente l'ingannato Monaco spargeva cotal Heresia frà que' beati Anacoreti, che habitavano le folitudini proffime ad Aleffandria, e timorolo, ò che si dilatalle, ò che si radicasse maggiormente l'insezione del male, fattolo à sè venire, con maravigliofa deltrezza, e fanta difinvoltura, così parlogli, Padre, à me è ben nota la vostra Santità, e le spesse rivelazioni, à cui Dio vi folleva, siccome à voi sarà ben nota la mia Persona, costituita da Dio in questa gran Chiesa per luce de Popoli, e per governo di una così riguardevole parte del Mondo Christiano . In un gran dubio, che mi agita, ricorro d voi , d cui parla , e spesso rivela li suoi segreti; e il dubbio tutto si aggira sopra la Persona di quel tanto rinomato Melchisedech , vantato da molti per Figlio di Dio, da altri per lo Spirito Santo, e communemente da tutti per gran Sacerdote dell'Altissimo : [i] Quoniam ergo hasito de hoc , ideired misi ad | Bidem ; te, ut depreceris Deum, quatenus tibi revelare dignetur, de hoc quid veritas habeat. Il semplice Anacoreta stimando più le lodi sue, che quelle di Melchisedech, domandò trè giorni tempo per ricever da Dio l'oracolo della risposta, e giunto il termine, riportatosi à S. Civillo, [ ] Certò scito , inquit, Archiepiscope, Melchisedech non esse Deum: E come, replicò il Patriarcha, potete voi afficurarmi della verità? [1] Deus oftendit mihi, foggiun- 1 siden. se il Monaco, omnes Patriarchas, ita ut singuli horum coram me transirent, ab Adam ufque ad Melchifedech , & Angelus mihi affiftens dixit , Ecce ifte eft Mel-

ebisedech; & ided, Archiepiscope, certus esto, quod sie est. E così detto egli

fi parti:

VITTORE.

100

Secolo II.

albidem .

fi parti: e partiffi cotanto vanagloriofo di haver come convertito un Patriarca d'Oriente, che raccontando poi à tutt'il successo, s'impegnò così fortemente nell'affunto, che [ a ] per femetipfum pradicabat, quia Homo oft Melchifedech; Et gavifus eft fanct a memoria Cyrillus Epifcopus, che con un tiro di finiffima, e fanta politica havesse ridotto al termine della ragione

Praxes, e fue He-Trinità

la prevaricata mente dell'Heretico Melchisedechiano. Ma mentre i Melchisedechiani, & i Moseisti moltiplicavano salsi Dei . refie fopra il Mi. Praxea in Roma le trè Persone negava del vero Dio. Era stato Praxea un de'più accreditati Seguaci di Montano, e fu quegli medefimo, che havendo poi ò per coscienza, ò per isdegno abjurata l'Heresia, e scoperta la fraudolenza di Montano, ottenne da Papa Aniceto la rivocazione delle Lettere pacifiche, e la condanna dell'Herefiarca. Per il qual fatto, come benemerito del Christianesimo, su accolto, e trattenuto in Roma dal Pontefice con dimostrazioni di stima, e distinzione di tratto. Ma egli in quella Città [ b ] Duo negotia Diaboli perfecit, come ingegnosamente disse Tertul-

b Terrull, adverf. Frax. C.L.

liano non più Cattolico, ma Montanilla, Prophetiam expulit, & Harefine intulit, Paracletum fugavit, & Patrem crucifixit. Poiche crefcinto in albagia per haver prima fostenuta breve prigionia da Gentili in confessione della Fede, e promofia poi l'accennata condanna del fuo primo Maestro. la volle far da più di Dio, con riformar sin in Dio le tre divine Persone. « ldem de prafir. [ c ] Hic Deum , dice di lui il fopracitato Tertulliano , Patrem omnipotentem

c.p. nit.

Jesum Christum effe dicit , bunc crucifixum , passumque contendit , mortuum pratered se ipsum sibi sedere ad dexteram suam cum prophana, & sacrilega auctoritate proponit. Scielle per compagno nell'empia imprefa un'Huomo vile, ma superbo anche nel nome, chiamato Vittorino, e gittò in Roma a v. di il Pentif. di il seme di quell'Heresia, che ampiamente poi germogliò nell'Africa [d] sotto Sabellio, e nell' Afia [e] forto Paolo Samofateno. Li di lui Seguaci furon denominati Monarchici, perche una fola Perfona ammettevano nella Santiffima Trinità; e Patropaffiani, perche negando le persone, afterivano,

Sifto IT. e Vedeil Pontlf. di Dienifie .

nato, morto, e crocifisso il divin Padre. Decreto di Papa Pio circa la Pafqua -

Ma strepitolo, e grand'affare rivolle à se l'animo del Pontesice, l'applicazione de' Vescovi, e l'impegno finalmente di tutto il Christianesimo. Haveva, come fi diffe, stabilità Papa Pio la celebrazione della Pasqua nel giorno della Domenica susseguente al Plenilunio di Marzo, per abolir il costume degli Orientali, che giudaizzavano in solennizzarla nel giorno preciso del detto Plenilunio all'usanza degli Hebrei; e benche la Costituzione Pontificia non fortifie all'ora il fuo pieno effetto, ciò fu connivenza de' Papi, che ò distratti dalle persecuzioni de' Gentili, ò persuasi dalle runostranze supplichevoli degli Asiatici, per ben della pace tollerarono quarant'anni la continuazione di quell'abulo. Ma essendo fra Popoli Orientali nata, e crescita l'Heresia di Montano, che celebrava la Pasqua nel giorno prescritto dagli Hebrei e ed essendo cotal Peste passata dall'Asia in-Europa, & entrata fin dentro Roma, dove Blasto [f] Pafcha non aliter f Terrull. de pra- celebrandum effe dicebat, nifi fecundum Legem Moyfis decimaquarta die Men-(is ; giudicò Vittore di non più tacere, acciò la taciturnità non passasse in confenfo, la tolleranza in neceffità, e la permissione in precetto; onde

Propagazione della Setta Quartodocimana.

feript. c.35.

Determinazione del Pontefice con seo diefla

fi accinfe vigorofamente all'efecuzione del fuo penfiere, che per rendere più applaudito dalla uniformità delle voci, volle, che si unisero m tanta commodi Sinodi tutti li Vescovi del Mondo, acciò l'opposizione preveduta

delle Chiefe Afiatiche havesse minor forza nell' oppugnazione del Decreto. Spedi dunque Commissioni, & Ordini per la convocazione de' Vescovi. & alle Chiefe della Francia prepose S. Ireneo Vescovo di Lione; à quelle di Ponto il vecchio, e venerabil Palma; a quelle di Corintho Bacchilo; Policrate Vescovo di Eseso à quelle dell' Asia, & altri ad altre, delle quali a Eufet. 1, 1, 1, 1, 1 Eusebio dice [ a ] Aliorum pene infinitorum. Dal che dedur si può, quanto s' impegnasse Vittore in questo punto, mentre per concluderlo, tenne in Concilii Intimati moto allora tutte le Chiefe del Christianesimo. Ma con più inculcata ri- à tal esseno. mostranza volle, che si adunasse un Sinodo in Gierusalemme, acciò l'asfare in quel medefimo luogo fi definisse, dove Giesal Christo haveva presa humana carne, e d'onde a' Posteri havea tramandata per mezzo de' suoi Santi Apostoli la Tradizione; e deputouvi Theofilo Vescovo di Cesarea Primate della Palestina, e Narcisso Vescovo della medesima Circa di Gio bilmitid. rusalemme, con [ b ] facolta di Legati in suo nome a quel Congresso. Alcu- Atti del Concilio ni arti di quelto Concilio, che se ben non su Generale, fu pero sempre con Gierofolimitano. distinta venerazione ricevuto da Fedeli, per esser un de primi, che si leggan nelle Historie, si registrano da Beda nel suo Commentario dell' Equinozio Vernale, la cui notizia non fara forse dispiacevole per vaghezza di dottrine, che ivi si espongono, nè aliena dall' intelligenza del successo, che qui descriviamo. Dice dunque, [c] Papa Victor Romana Urbis Episcopus Carda in Comon. direxit auftoritatem ad Theophilum Cafaraa Paleftina Antifitem , vers. ut quomodo Pascha retto jure à cuntis Catholicis celebraretur Ecclesis : inibi fieret ordinatio, ubi Dominus, & Salvator Mundi fuerat in carne perfatus . Percepta itaque auctoritate pradictus Episcopus , non solum de sua Provincia, sed etiam de diversis Regionibus omnes Episcopos evocavit. Ubi cum illa multitudo Sacerdotum convenit, tunc Theophylus Episcopus protulis auttoritatem à se missam Victoris Papa, & quid sibi operis fuisset injuntum, oftendit. Tunc pariter omnes Episcopi dixerunt: Nisi prins, quomodo Mundus fuerit à principio, investigetur, nibil potest de observantia Pasche salubriter ordinari. Dixerunt ergo Episcopi : Quem credimus factum fuille in Mundo primum diem, nisi Dominicum ? Theophilus dixit, Probate quod dicitis . Responderunt Episcopi secundum Scriptura auctoritatem : [ d ] Factum eft vefpere, & mane, dies primus, deinde fecundus, tertius, quartus, quintus, fextus, & septimus, in quo septimo requievit Deus ab omnibus operibus fuis, quem diem Sabbatum appellavit; ergo cum novissimum diem signet Sabbatum, qui potest effe primus, niss Dominicus dies ? Theophylus dixit : Ecce de die Dominico, quia primus sit, probastis; de tempore autem quid dicitis? Quatuor enim anni tempora accipiuntur, Ver , Aftas , Autumnus . T Hyems: quod ergo tempus primum factum in Mundo? Epifcopi respondewunt : Vernum . Theophilus dixit : Probate quod dicitis ; & illi responderunt , Scriptum eft, [e] Germinet terra fani berbam focundum genus fuum, & line nit. gnum fruetiferum ferens fruetum fuum : boc autem temporibus Veris accipitur. Theophilus dixit, In quo loco Caput Mundi effe creditis? In principio temporis, aut in medio tempore, aut in fine ? Episcopi responderunt : In Equinoctio, octava Kalendarum Aprilium . Theophilus dixit : Probate quod dicitis : [ find. & illi responderunt: Scriptum eft, [ f ] Quia Deus fecit lucem, & vocavit Deus lucem diem; & fecit tenebras, & vocavit tenebras noctem, & divisit inter lucem, & tenebras aquas partes. Dixit Theophilus: Ecce de die, & tempore probaftis. De Luna quid vobis videtur? utrum crescentem, ac iant . Tomo L.

a Ibid.

plenam , an imminutam d Deo fuisse concreatam ? Episcopi responderunt Plenam . Et ille : Probate , quod dicitis . Responderunt , | a | Et fecit Deus duo Luminaria magna, & posuit ea in sirmamento Cali, ut luceant super Terram : luminare majus in inchoationem diei , luminare minus in inchoationem noffis; non poterat aliter, nisi effet plena. Nunc autem investigavimus, quomodo in principio factus fuerit Mundus, idest die Dominico, Verno tempore in Aquinoctio, quod eft octavo Kalendarum Aprilium, Inna plena . Per ipfum tantummodo, tempus & elementa refurgunt. Theophylus dixit. Nune igitur agendum est de Ordinatione , quomodo debeamus Pascha tenere , Epi-Scopi dixerunt: Numquid potest Dominicus dies prateriri, ut in to Pascha minime celebretur, qui tot, & talibus benedictionibus fantificatus eft? Theophylus dixit, Dicite ergo, quibus, & qualibus benedictionibus eum effe san-Hificatum afferitis , ut feribere poffimus : Epifcopi dixerunt . Prima illi benedictio eft, quia in ipfo tenebra funt remota, & Lux apparuit: Secunda. quod de Terra Agypti velut de tenebris peccatorum, quasi per foncem Baprismi, per mare rubrum Populus suisset liberatus : Tertia , quia codene die celestis cibus Manna hominibus datus est: Quarta, quia Moyses mandat ad Populum, [b] Sit vobis observatus dies primus, & novistimus: Quinta .

b Levit. 13. c Pfal. 117.

ut in Pfalmo dicit, [c] Circumdederunt me ficut Apes, & exarferunt ficut ignis inter fpinas. De Refurreltione enim Domini dieit, [d] Hac eft dies, quam fecit Dominus, exultemus, & latemur in ea ufque ad cornu Altaris : Sexta, quia in ipsa Dominus resurrexit. Vides ergo, quia dies Resurrestionie Dominicus singulariter in Pascha teneri possit. Così Beda della risoluzione presa da Padri nel Sinodo di Gierusalemme. Nè Vittore, che à tante Sinodo Romano. Chiese havea inculcatosì grave affare, trascurò nella sua di discuterne diligentiffimamente la materia. Poiche à tal fine haveva anch' effo [ e ] convocato in Roma un Sinodo, al quale, terminato quello di Gierufalem-

c In lib. Rom. Pour. em Vellere .

me, volle, che si portasse il medesimo Theosilo Primate della Palestina; come testimonio presente de sentimenti de Vescovi di quella gran Christianità. Eusebio in poche parole rapporta tutti li Decreti delle Chiese di Roma, Paleftina, Grecia, Ponto, Francia, e di altre moltiffime, cioè entre pure che [f] Uno confensia, juditioque uno, eandem de illius sessiones tu-puls presente en la confensia substitution de illius sessiones tu-puls l'abolitos de les elementimes, reclevirendone l'ofference and little sessiones tu-Pio. & inculcato da S. Vittore, mentre rimale apprello tutti foprabbondantemente provata la realta della Tradizione, e la necessità di foltenerla.

Quartodeci-

con toglierne risolutamente l'inosfervanza.

· Mà li Vescovi, che si convocarono in Asia fotto Policrate d'Eseso, si Veltovi Affattei. mostrarono molto diversi di sentimento, & inflessibili a poter esser rimossi dal loro antico costume. Producevano gran ragioni, e le ragioni havevano gran forza di autorità, se potesse darsi autorità alcuna superiore, ò eguale alla Pontificia. Allegavano l'esempio di Giesti Christo, che celebro la Pasqua all' uso degli Hebrei; e se per non convenir con loro, commutar si dovesse il giorno della Pasqua, anche l' Azimo bandir si dovrebhe dalla Chiefa . S. Giovanni haver fondati que' Vescovadi dell' Afia, ed effere stati a lui, quanto che ad ogni altro Apostolo, noti li sentimenti del fuo Maestro, e pur egli haver predicaro il comrario. Prevavano la con-

Lettera 'di Poli. crate al Papa .

tinuazione della lor costumanza per quasi due Secoli; La difesa, che ne havevano sempre fatta Huomini riguardevoli in Santità, e in dottrina. e ta connivenza, ò il consenso di quattordici Papi, che precederono d Viz-

tore del Pontificato. Espose tutti questi motivi Policrate d' Eseso al Pontesice in nome delle Chiefe dell' Afia, con una lunga lettera altrettanto riverente, quanto forte, e rifoluta in quelto renore: [a] Nos diem Pafehatis id. f. c. 23. integre, inviolatèque recolimus, neque addendo quidquam, neque detrahendo. Etenim bic in Afia obdormierunt in Domino praclara illa Ecclefia seminaria, qua quidem in die adventus Domini, quo cum gloria, & majestate à Calis penturus fit, & omnes Sanctos excitaturus, denuò refurgent; Philippum, dico, unum ex septem Diaconis, qui Hierapoli exitt è vita, & duas eius filias, qua Virgines ad summam senettutem mauferunt. & alteram illius filiam, que Spiritus Santti afflatu inspirata vitam piè traduxit, Epbefique obiit in Domino. His accedit Joannes, qui supra pectus Domini recubuit, qui Sacerdos fuit , qui lammam auream gestavit, qui Martyr , & Doctor extitit, qui tamdem Ephesi morte consopitus occubuit . Quid Polycarpum memorem, qui Smyrne Episcopus; & Martyr fuit ? Quid Thrafeam Episcopum, & Martyrem Eumenia natum citem, qui Smyrna ex bac vita migravit ? Quid attiffet dicere de Sagari Episcopo, & Martyre, qui Lasdicea mortem oppetiit? Quid porro Beatum Papyrium, & Melitonem Eumscum recenseam, qui Spiritus Sancti instituctu afflatus, totum vita sua tempus piè, santièque exegit, qui Sardis tumulo conditus eft, expettans Christi & Calo ad universam carnem visitandam adventum, in quo ex mortuis resurgent? Isti omnes diem Paschatis decimoquarto die Luna ex Euangelii prascripto observarunt, nibil ab eo instituto, ac more plane digress; sed secundum regulam, & normam fidei, eum affidue tenuerunt. Atque ipfe etiam Polycrates, qui inter vos omnes postremus sane feror, ex majorum meorum, & cognatorum traditione, quorum libenter insisto vestigiis, illud ipsum perpetuo observo. Septem erant Episcopi cognatione mibi conjuncti, eyo autem oftavus sum, atque hi majores mei, O cognati tum diem Paschatis semper celebrarunt, cum sit Populo Judaico in morem positum panes Azymos apparare. Ego igitur, Fratres, qui sexaginta quinque annos in Domino vixerim, qui multis cum Fratribus per orbem Terrarum dispersis de side communicarim, qui universam Sanctam Scripturam studiose evolverim, bis, que nobis ad tervorem objiciuntur, minime conturbor: mei enim majores dixerunt, [b] Magis b. 48. ; Deo, quam Hominibus obtemperandum . Possum hoc loco Episcopos , qui mihi in Concilio aderant, commemorare, quos ut accerferem, à vobis rogatus, diligenter accersebam, quorum nomina si subscriberem, nimis multa viderentur. Qui licet me hominem cum personam humilem, tum ingenio pertenui animadverterent, tamen cum intelligerent, me iftos canos non fruftra gessisse, nec atatem battenus contrivisse temere, sed semper in Jesu Christo vitam traduxisse, epistolam hane sua approbatione confirmarunt. Così Policrate. Agitò fuor di modo l'animo del Pontefice la risoluzione presa da quelle Chiefe, e mosso da quel zelo della Casa, e Causa di Dio, che bene spesso [c] mangia, e divora gli Huomini Santi, e fervorofi, determinò di rifecar col Maisgroletta, terro la piaga, e al mal' estremo applicar medicamento in estremo potente. e giverna della mistria Erano ben note à Vittore le ragioni, che havevano persuaso Pio à formar il Decreto, el'infuffiftenza delle contrarie allegate dagli Afiatici; onde minacciò à Policrate, & ai Vescovi adherenti la Scommunica, e per dar loro tempo di ranvedimento, fol dichiaroffi, per allora dispostiffimo a fulminaria. Ma qui nuovo oftacolo fi frapofe al difegno, e nuova difficoltal fi

VITTORE. Secolo II. 104

minor cuore. Parea la risoluzione troppo aspra anche ai Vescovi obedienti, che nel medefimo fentimento concorrevano del Pontefice. Per a East. 1.5.6.35. lo che tutti, e [ a ] S. Ireneo con maggior' efficacia forse di tutti, esposero al Papa il danno, che ridondarebbe al Christianesimo, se così nobil membro, com' eran le Chiefe dell' Afia, recideffe dal Corpo della Chiefa Cattolica, per timore in fine di un male, che fin' allora non haveva infettata la parte sana', nè oppressa la contagiosa ; doversi più tosto atterrir quelle Chiefe con le minaccie, che maggiormente efacerbarle col castigo: così havere

operato i suoi Antecessori, e curarsi molte volte più felicemente le infermita col dispregio, che col rimedio. Ma Vittore resoluto di voler'essen più tosto Papa senza quelle Chiese, che Papa di quelle Chiese macchiato d' Herefia, havendo fol' à cuore l' uniformità della Fede, e l' offervanza dello Tradizioni, con una fentenza, che atterri unitamente gl'innocenti, & i colpevoli, tutte fcommunicolle, fmembrando, e recidendo dalla communione de' Cattolici tutta l' Asia, cioè una delle più riguardevoli, & accreditate Parti del Christianesimo. [b] His rebus addustus Vistor, soggiunge

b Manhib. S. c. 24.

Eusebio, totius Asia Ecclesias cum aliis finitimis, tamquam alterius fidei, & opinionis, simul omnes à communi unitate Ecclesia amputare conatur, & in eas, per litteras graviter invehitur, atque adedomnes fratres eam incolentes regionem, prorfus à communione secludendos edicit. Ciò fatto, scrisse lettere Circolari à tutti li rimanenti Vescovi del Mondo per l'osservanza della Tradizione, e Decreto di Pio, e doppo di haver fentenziato, fostenne vigorofamente l'apparenza, e la forza della fua fentenza.

Veramente rigorofa, e tremenda fu cotal rifoluzione, e disapprova-

c Cardin. Offus de

ta eziandio da qualche [ c ] grave Scrittore. Ma Vittore volle rendet ecrime. 91. esente da opni macchia più tosto il Pontificato Romano, che la sua fa-

ma; fe ben quest'ancora, benche [d] soggiacesse allora alla mormoraà Memilia. zione de' Vescovi, e poco andasse gradita a chi non piacque tant' austerità in un Papa, tuttavia fu encomiata da molti, che confiderarono, la caufa degli Afiatici non esser la medesima, qual' era stata in tempo di S. Policarpo,

Rifleffionl fopta la favia condotta del Pomeñoe.

quando celebravafi la Pafqua da que' Popoli nel decimoquarto giorno della Luna di Marzo, folamente per permissione, e connivenza della Sede Apoe Enfeb. 1. 5. c. 53. stolica, essendo che presentemente eglino riducevano [e] ad obbligazione la tolleranza: e l'ulo degenerando in abufo, trascorreva ò in aperta disubidienza, ò in dispregio, ò in Herefia; ficche non procedendofi contro i contumaci con il dovuto castigo, si sarebbe appreso, che il non darlo procedesse nel Papa ò dal non conoscere, ò dal non potere; e l'uno toglieva

f Vedi il Pentif. di S. Silvefre .

l'animo a' Cattolici, e l'altro lo dava troppo grande agli Heretici. Ed in fatti la Scommunica di Vittore riportò approvazione indi a cente venta anni dal Primo [ f ] General Concilio di Nicea, quando molte Chiefe ritornarono alla communione Cattolica, e poche furon quelle, che oftinatono nell'errore, e nella diffenzione con la Romana (E la diffenzione farebbe ancora totalmente suppressa, se Lutero nella nostra età non l'havesse rauvivata ne' fuoi Seguaci con [g] riporre fra le Feste immobili quella eziandio della Pasqua. Nel rimanente fu cosa allora degna di gran stupore, che reca à noi motivo degno di gran riffessione, come in una commozione così universale tanto de' Vescovi ripugnanti, quanto ubbidienti al Decreto Pontificio, non vi fosse alcuno, che rivocasse in dubio l' autorità del Pontefice circa

la validità della Scommunica, ma tanto gl' infetti, quanto la maggior par-

g Lindavis dabl-

te de' fani, diffapprovaffero la cagione, non la condanna, e tutti accettaffero con humil fommissione l'Oracolo del Vicario di Dio, che con raro esempio volle in questo caso operar più tosto con l'autorità, che col configlio. Nè col progresso del tempo mancò Dio di applaudire alla definizione Pontificia con evidentiffimi miracoli. [a] in Meltina Cafale della Sicilia a soul S. Lorn. vi era una piccola Chiesuola, dove nella notte antecedentemente alla mis. 65. Pasqua riempivasi ogni anno miracolosamente un pozzo di acqua in servizio del Battesimo, che conferivasi a' Catechumeni. Successe una volta che di Cielo con nella Chiefa di Occidente, che per error di calculo Lunare celebroffi la miracoli. Pafqua ne' ventiquattro di Marzo in vece delli vent'uno di Aprile, quando giustamente dovea cader la solennità di tal festa; & attendendosi dal Popolo concorfo, alla funzione, l'avvenimento del folito miracolo, con maraviglia commune nè riempiffi di acqua il Pozzo: nè per iscarsezza di altro fonte, in quel luogo aridiflimo, potè amministrarsi il consueto Battesimo; ficche dolenti, e mesti si partiron tutti con pessimo augurio di maggiori difgrazie. Quando all'improvifo fegui il miracolo dell'acqua prodigiofa nel giorno ventunesimo di Aprile; onde S. Leone, che racconta questo suc- b nitenta cesso, conchiude | b | Evidenti miraculo claruit, Occidentalium partium suisse errorem. Altro formigliante miracolofo for gimento d'acque descrive, [6] ecasion, var lett. Cassinodoro nella Basilicata, [d] S. Gregorio Turonense in Portogalo, e [e] (8. epis. 1).
Sofronio nella Licia, a' quali per brevita rimettiamo il Lettore.

Sofronio nella Licia, a' quali per brevita rimettiamo il Lettore.

Nell'accennato racconto il [f] Valesso sossiene, che Vittore minace esperana in prare ciasse solamente alle Chiese dell'Asia la Scommunica, e non mai la sulmi-spir.case ass. naffe: il Dottiffimo de Marca [g] afferma, che Vittore la ritrattaffe ful- [Valofini in annominata, ai prieghi dis. Irenoc nel fitrapole tra effo, e le Chiefe Affatiche, gabrier lib-, come Conciliarore commune di pace. Ciò [b] che dicafi, tuttor ridonda a Barbare lib-, in gioria del Pontificato Romano, o tremendo co' contumato, o miletti - More, edifice cordiolo co' gli humili. Nulladimeno noi, che feriviamo le cofe antiche prin opinano di mano fine di parto fine. con l'antica schietezza, e nel riferirle nulla temiamo le opposizioni inutili to della Scommudegli Heretici, non possiamo indurci a concorrere ne' sentimenti di quegli h vide Scheles. Autori, i quali ò non vollero ammettere la fulminazione della Scommu- anig.illaf.par. 1. nica, ò l'attestano incontanente ritrattata, per togliersi forse d'impegno diffr. 1.6.3. di rispondere a [i] quei, che nel caso seguito millantano dissibilienza Memani in me degli Afiatici ai Decreti Pontificii, dispregio agli Oracoli di Roma, e con- sonofi, con. V.O.degli Aliatici ai Decreti Pontincii, dipregio agli Otacon di Locale, egli "" . O Maino. culcamento dell'Autorità venerata della prima Sede. Concioliacofache, egli "" . O Maino. de l'aliatici de l'al è veriffimo, che gli Afiatici dispregiaron la Legge, mi non già il Legisla- Eglife Rom. e. 8. tore; oftarono alla Pontificia fentenza, ma non già al Pontefice; non curarono il fulmine, ma non già chi vibrollo. Ne quindi fiegue il fupposto pregiudizio dell'Autorità Pontificia, la quale per altro ancor che si supponga tal volta oltraggiata, non per questo riceve verun nocumento dalle passioni de' Contradittori, non essendo ella independente, universale, & infallibile, perche tale sia stimata dagli Huomini, ma sol perche tale sù coftituita da Giesù Christo, che fu, ed è il [ k ] primo, e solo Pontefice della k M Min 1. + Chiefa Cattolica. [1] Ex personis, diffe a un simil proposito Tertulliano, Terrell, de preprobamus Fidem, an ex Fide personas? La maledicenza del Reo non mai series. . . rende imbelle l'autorità del Monarca: il che come si dice, non ha luogo negli Afiatici, che se non hebbero nella dovuta venerazione il Pontificio Decreto, non però pregiudicarono alla Sovranità del Giudice, che non è sottoposta alla contrarietà delle parti; nè mai negarongli soggezione

\* Esfé. 15. 6.31. per incompetenza di dominio, altrimente perche tanto affatticarfi que' gran Prelati, e per effi il [a] vecchio Policrate in perfuadere il Ponrefice à fraftornare il colpo della Scommunica ? Perche tutto il Christianefimo, e per esso il celebre [b] S. Ireneo compassionando la cecità di b Monibid. c. 25. que' Popoli, interporre suppliche à Vittore, acciò egli atterrisse li contumaci con la minaccia più tofto, che con la condanna? S'effi non giudi-

Silvettro.

125. W. 202.

cavano il Papa lor Superiore, perch'effi non iscommunicar lui, mentr' egli arrogavafil'indebita Superiorità di scommunicar loro? Come ben ccal.14 inf. 1.7. conclude contro Calvino [c] il Cardinal Bellarmino. [d] Extra Terri-Incilar, lib. 2. de torium [e] jus dicenti impune non paretur, dicon le Leggi. Ed in fine Rom Ponte 19. perch'essi poi indi a cento, e più anni ravveduri ritrattarono [f] il lor e Paul. Inrife. de fatto col ritorno, che fecero doppo il Concilio [g] Niceno alla comwaith Paul, imunicazione della Chiefa Romana? Forfe fi prega chi non ha autorità di efaudire? Si reme chi non ha podesta di castigare? Si ubbidisce chi g. spud Bar. ann. non ha giurisdizione di comandare ? Con tutto questo però non nechiamo già noi, che dal dispregio de' Decreti del Papa in materia di Pede non se ne arguisca disetto di credenza nell'Autorità Pontificia; anzi per questo motivo siam di parere, che gli Asiatici per più di un Secolo venissero communemente ripurati Scismatici, ed Heretici, mentre di ciò che suppone il citato de Marca, seguitato dal menzionaro Schelestrat, à provarsi Facillimum, cioè che rutti gli Orientali, ancor che ubbidienti alla Sede Apostolica, communicassero sempre con gli Asiatici, non habbiamo fin'ora trovato motivo, che pienamente ce'l perfua-A Gaverd. 1000. 2 da; nè prima di noi l'ha rinvenuto un' Autore [h] ancor vivente, che

9. 4. de Hierarch. Feel. n. 26. Naral ab Alex. fec- 2.

rispondendo al Natale [i] Alessandro, che di quelto fatto si è valsuro con l'Autorità Pontificia, doppo di haver egli chiamato l'Argomento del Natale Argumentum Lutheranorum, quantunque abbracci l'una, e l'altra risposta, e della sospensione della Scommunica fatta instante Ireneo, e della continuazione di esta, secondo questa seconda nulladimeno foggninge, Nego non fuiffe habitos Hareticos, nec hoc a Natali probatur. Quel dunque che noi diciamo, si e solamente, che gli Asiatici non pretefero mai di negare al Papa la suprema Giurisdizione sopra diessi, e sopratutta la Chiesa, ciò che siasi, se alla dottrina ripugnasfero le operazioni, ed il fatto non concordaffe col detto. Dal che bastantemente a nostro credere resta stabilita l'asserzione di Eusebio, che k Esfel. 1.5.c.24 scriffe, [k] Victor omnes fratres incolentes Regiones Asia prorsus d communione fecludendos edixit. Ed al Sozomeno, che s'allega incontrario. diciamo [1] tol Baronio, effersi egli allucinato, ponendo Vittore in hogo di Anicero: il che non deve parere del tutto strano al de Marca,

1 Baren. ann. 198. n. 16. in fine .

Fine del Secondo Secolo.

già che ancor'esso nel Testo di tal'Autore avverte di leggersi erronea-

mente Polycarpum in vece di Polycratem .

# TERZO SECOLO

CONTIENE

## LI PONTIFICATI

( D.1 . . 10 %

Zefirino, Calisto, Urbano, Ponziano, Antero, Fabiano, Cornelio, Lucio, Stefano, Sisto II., Dionisio, Felice, Eutychiano, Cajo, e Marcellino.

Ε

### L'HERESIE

DI

Tertulliano, Origene, Valefiani, Montenfi, Novaziano, Anabattifti, Sabellio, Angelici, Apoftolici, Paolo Samofateno, Manete, e Manichei, Hierace, e Donatifti.



Hareticos Deus permittit, ut emineant quiprobati funt in eloquio Dei. Quam sententiam Paubus expressit 1. ad Corinth. 11. Oportet hareses esse, ut qui probati sunt, manisesti fiant in vobis. S. Augustinus epist, 106.



# SECOLOTERZO.

### CAPITOLO L

Zefirino Romano creato Pontefice 8. Agosto 203.

Condanna, Ravvedimento, Ricaduta, e Morte di Praxea: Conversione mirabile di Natalio. Simmachiani Heretici Marcioniti. Disputa celebre de' Cattolici contro li Montanisti. Decreti di Zesirino contro loro. Scommunica contro Proculo, e Tertulliano. Calunnia malignissima del Rhenano contro S. Zefirino. Vita , Scritti, Herefie, e Morte di Tertulliano, e di Origene . Valesiani, e loro Heresia. Origenisti semplici, e turpl. Discorse sopra la Validità, Antichità, Origine, Versioni, Idiomi di cutti li libri della Sacra Scrittura, e della opposizione, che le fanno gli Heretici.



ISTRATTO Victore in agitazioni lontane contro i Quartodecimani dell' Afia lasciò al Successore un grave cumulo di penofi pensieri contro inimici più profilmi, che insettavano Roma con heresia tanto più formidabile, quanto più invifibile ad ogni huma- prarea e morte. na ragione. E Praxea era un di essi, che, come habbiam detto, negava in Dio la distinzione delle

Perfone , pretendendo di poggiare al fommo della perfezione con l'opprefione della Divinità. Zefirino per fua prima operazione svelse la mortal pianta di una tanta empietà, condannandone a oprat. 44 ver [ a ] come abominevole la dottrina, e come facrilego l' Autore. Ma fe ben la scommunica parve, che servisse à Praxea di ravvedimento, il ravvedimento tuttavia fii effetto di terrore più tosto, che di coscienza, e, al folito degli Herefiarchi faciliffimi a convincersi, ma difficiliffimi à persuadersi, tornò al vomito, dal quale sù tolto di vita nell'ostinazione

del fuo male. Non così però Natalio, che purgata l'Herefia a forza di battiture; Comerfiane a riceve falute nell' Anima con la carnificina del Corpo. Deferive il fatto Nazilo. Eusebio, meritevole di riflessione, e di racconto; [ b ] Erat quidem, dic' egli, c circa il valire Natalius Confessor ab Aselepiodoto, & Theodoto fraude deceptus, ( hi ambo del denare ordi il Theodoti Coriarii discipuli erant) & ab illis duobus salario quodam, & mercede persuasus, ut illius erroris Episcopus crearetur, ea lege nimirum, no centum quinquaginta denarios [c] menstruos istice persolverent. Qui quidem

cum [c

eim fein illorum seientem deisse, per visiones qualsam à Domino al se demisse septembre admaitir sur c. extrem quaisam prima erat apad illor Sedis Epssepatis appetitione tamquam homo insclasus. Estatis depesti qui multis affert permiciem, irretium, e properteu siermia, tardissque Dei visionisma ammum atteudit. Tamdom per integram noclem à Santiss dequesti surgium surgium atteudit. Tamdom per integram noclem à Santiss dequesti surgium surgium atteudit. Tamdom per integram noclem surgium surgium primo mame spregres, silicio. Or sacto industr, sintribus alpeptia, magno tam marore, O latrymis ad pedes Lephyrini Poussities se supplien absiceret, O nom modo ad cleri, sed Laicorum citam genus advoberener ita uta Christi imspeciados se este se surgium surgium surgium surgium surgium etate estatum culte successi surgium surgium surgium surgium surgium etate presentati, selendisse, vas tamdom in communiamem Ectelja receptur sur cost Euclebo, dimostrando, che un de piu potenti inneciti

per fanar' il mal dell' Herefia, fi è il castigo, e la frusta.

L'applaudita testimonianza della conversione di Natalio recò tanto

maggior vantaggio alla Fede Carrolica, quanto più la Fede Carrolica refesi allora gloriosa con prove publiche difamosa disputa. L'Heresie di Valentino, di Marcione, quelle di Taziano, e di Praxea, e le rimanenti accennate è erano già suppresse sotto il torchio della condanna, è picciol feguito haveva in Roma di gente vile, & oziofa. E se ben parve allora, che quella di Marcione movo vigore [a] prendesse da un tal Simmaco, per cui li Simmachiani (così ne furon detti li feguaci) con modi barbari, e fpictatt, inferociti nell'odio della carne; da se medefimi fi trucidavano; tuttavia bastava al Pontefice, che cotali Heretici osservassero bene la lor Legge, per vederla ben presto estinta, e distrutta, perche se tutti per Legge uccidevanti, niun di loro per necessita propagavala. La sola Heresia di Montano era lo scoglio, in cui ancora urtavano alcune Chiese, e l'unico foggetto de' publici discorsi, e l'unica Setta, che si arrogasse riputazione, e credito nel Christianesimo. Poiche essendo ella fondara in austerità, e rivelazioni, cole fante, & ammirabili, e confiderandoli nell'apparenza di Montano, Huomo continente, e divoto, conciliavasi in qualche parte

Celebre difputa In Roma fra Catto' ..., e Montanifti.

Heretici .

gannare, nè effere ingannato; onde regge con infallibil condotta la fua Chiela, haveva prima permello, che con la rivocazione delle lettere pacifiche Aniceto la rendefie sospetta, e poi più pienamente informato la rigettaffe. e con ferma fentenza la riprovatie, e con diversi Decreti ne approvasiero fucceffigamente la condanna Sorero, Eleutherio, e Vittore. Zefirino perfuafo anch' ei di una così notoria falfità, con unione caminava ne' medelimi. fentimenti de fuoi Predecessori. Ma molte volte conviene a' Principi dar ragione ai Sudditi de' loro comandi, e fodisfarli oltre al dovere nelle loro domande. Poiche benche fosse stato da tanti Pontesici condannato, e pasfasse già per Heretico il nome di Montano, nulladimeno pareva, che in un certo modo si desiderasse prova discussione di quella dottrina, e con tacita istanza se ne richiedesse revisione; onde Zefirino risoluto di estirpar dalle radici questa sempre rinascente zizania, s'inchinò soprabbondantemente ò alle preghiere, ò alle domande, ò alle querele degli appaffionati, e per toglicr loro ogni refugio, determinò di ridurre il nuova disputa la Quefinone, accioche almeno la prendeffero in maggior horrore quegli, che fin' allora n' eran mondi, effendo cofa più facile, il far' aftener da un cibo-

eziandio l'aura di Cattolica. Ma il vero Spirito di Dio, che non può in-

111

velenofo, chi non l' ha mangiato, che il tratto fuoti dallo ftomacho, a chi di gia se n'è pasciuto. Intimò dunque la Disputa con tutta quella publicità, e buone regole, per cui apparisse anche a' Montanisti manifesta l'empieta della lor caula. Stabilito il giorno, fu pubblicato il Congresso con invito di chiunque quello si fosse, che maggiormente presumesse di sostener' il Paraclito di Montano. Per gli Heretici comparve Proculo, che dai Montanisti era sumato un secondo Montano. Per la parte de' Cattolici su trascelto il maggior Theologo, che si ritrovasse allora in Roma, cioè Cajo, Huomo celebre in Virtu, e in Dottrina. Convennesi entro ampla Basilica, e volle affistervi il Papa medesimo, spettacolo, e spettatore del successo; perloche la funzione non potè riuscir più maestosa, sì per la materia, che dibartevasi, come per il luogo, ove rappresentavasi, e per il valore de' Partitanti , e per il concorso del Popolo, e molto più per la presenza stessa del Pontefice, che aocresceva terrore, e sama all' Assemblea. Cajo, che riportò la palma, e l' apnlauso della vittoria, compose un Libro dinotante le particolarità, le obje- 1 Eusta 1.6.6.14 zioni, gli argomenti, e le risposte di una parte, e dell' altra: ed Eusebio [ a ] attefta, effo haverlo letto; ma à noi fol fama ne giunfe; onde comprovasi, Pro-Nuova condanna eulo efferfi partito dalla Bafilica , e da Roma confuso , vinto , e convinto , in de Mosunifit , mulla affistito dal suo decantato Paraclito. Il Pontefice , doppo piena fodis (e Presidente) fazione anche de' Contumaci, confermò allora le passate condanne, e vibrò Ter tulliano. nuova scommunica contro Proculo, e contro Tertulliano, il primo de' quali erafi moltrato fermo nell'Herefia, e'l fecondo vantavafi di fosteneria co scritti. Quindi contro una delle più esecrande bestemmie di Montano, che afferiva irremissibile il peccato dell' Adulterio, e della Fornicazione, egli formò il seguente Decreto,[b] Pontifex Maximus Episcopus Episcoporum, Ego b And Terrul. & Machia, & Fornicationis delicta, panitentia functis dimitto. Quali parole deputicit. . . . furono più tosto parte del Decreto, che 'l Decreto rimasto oscuro fra le tenebre dell'antichita: ma che così ofcuro ancora fa rifplendere l'autorità de' Calunnia de' Lu-Pontefici Romani, e l'ampiezza del loro Ecclessastico Dominio sopra tutti Pontefice Zestrili Vescovi del Christianesimo, mentre da un' inimico stesso della Chiesa Ro- 110 . mana, qual era Tertulliano, vien' egli riferito, e per provvidenza del Cielo fin dal terzo Secolo da esso tramandato alla Posterita ne suoi Scritti. Da questo fatto, descritto da [c] Eusebio, da [d] Tertulliano, e da [e] S. Girolamo, e Esseb. 1. 6. e. 14. deduce sollemente Rhenano malignissimo Heretico Luterano, che monta e S. shio, de sino, de se s. shio, de sino, de se s. shio, de se shi nizzasse il Vescovo di Roma, e ne pone l'asserzione nel margine del Libro Eccles in Caia. delle Annotazioni di Tertulliano con queste parole, Episcopus Romanus montanizas. Se Rhenano intende, che montanizzassero li Pontefici Autecessori di Zefirino, li riferiti successi de' Pontefici Antecessori di Zefirino imentificono la calunnia, e rendon provata la deteltazione commune di tutta la Chiesa Cattolica contro Montano; mentre il solo Aniceto errò nella Dimissoria delle Lettere Pontificie, e l'errore Fuit circa Tersonam, non cirea fidem, da cui, come ben nota [f] in somiglianti casi un' Eminente Scrittore, non develi, nè puossi arguir difetto di Podesta .O, egli parla di Zesirino, fcord. Bollarm. de come le Zefirino di nuovo discutesse una dottrina di gia riprovata, quasi che Rom. Poor. lib. 4. ne dubitasse della veritaje in ciò non sol s' inganna, ma incorre nella taccia di manifesto ingannatore, mentre vuol persuadere un principio tanto falso in ogni scuola, quanto falso si è, essere una medesima cosa il discutere sempli-

cemente una Dottrina per rinvenirne il vero, ò il discreditarla con nuovo clame in onta maggior dell' Autore, e de' Seguaci. Il che precisamente inte-

### ZEFIRINO.

T 12

fe di far Zefirino, il quale non rivocò in dubio il già decifo da' fuoi Antecela fori, ma publicò con maggior pompa la Decisione, per renderne più abborrita la Setta. Onde la censura del Rhenano non ha ne luogo, ne forza, se non

Vita, qualità, ferit-ti, perversione, e

nel bianco margine del Libro, ove l'Heretico si compiacque di regultrarla. Ma ragion vuole, che di un' Huom così celebre nella Chiesa di Dio sorte di Terrul- qual fu Terrulliano, che habbiam pur hora veduto scommunicato con Proculo da Zefirino, e così benemerito della Christianità di que' tempi a avanti che nell'Herefia precipitafie di Montano, quella menzione fi faccia. per cui rendafi chiara l'intelligenza della nostra Historia, e nella di lui caduta ciascun' apprenda, quanto pericolo sovrasti a chi più in alto vien

Lovin. lib. 3.

follevato ò dal merito della virtù, ò dalla fama della dottrina, e con fpaa S. Him. salves, vento ripeta ciò, che con spavento disse S. Girolamo dell' Angelo Lucifero La I Si altissima illa sublimitas cecidit, quis cadere non possit? Si in Calo ruina, quanto magis in Terra? Nacque Tertulliano in Carthagine di famiglia b Inobile, e Proconsolare, e nacque d'ingegno così elevato, e perfetto

\$14. Her. c. 24 | Apad Bar. ann. 197.0.19.

b Idem de feritt. Ecclef. in Tertail. Ectes, in termit. Con I c Ut nibil fibi pene ad expugnandum proposuerit, quod non acumine irruperit, aut pondere eliserit; e perciò se la natura lo se nascere da Padre Idolatra, la vivacità dello Spirito lo ridusse alla cognizione della verità, e Legge di Christo. Dicesi, [d] che scongiurati da Sacerdoti Christiani alcum Demonii rispondessero, Essi essere gl' Idoli adorati da' Gentili; e Tere Terrull de Pallie tulliano, che questa verità apprese dal Padre della bugia, abbandonata la Toga, [e] affunfe il Pallio, ch' era allora [f] l'infegna, e l'abito di tutti li Chri-

eap. 6. f Pamel. in vit. Terrall. h Idemibid. e. 5.

stiani, ò almeno [g] de' più persetti, & austeri Christiani; onde commune-E & an. 197. m. mente dicevasi ò de Gentili convertiti alla Fede, ò de Christiani di vita put 5. o dii 1980 santa, e ritirata [b] De Toga ad Pallium. Qual sorte di vestimento può facilmente affomigliarfi al Monastico, di cui a lungo tratta nel suo Libro de Pallio il medefimo Tertulliano. Era ei allora giovane d'anni, e benchè tutto applicato ne' Studii, tutto ancora distrato dall'età in conversazioni honeste e piacevoli, che bene spesso consigliano gl' incauti a quell' ombra del quieto vivere, che offerisce ai Viandanti di questo misero Mondo lo stato conjugale; onde fu facile, come avvenne, che cadeffe all' invito, & allettato da

April Baren, an. 197-1- 20-

speranza di dubbiosa contentezza, si gittasse mal consigliato nell' immenso pelago delle agitazioni del matrimonio. Egli [i] adunque prele Moglie,e non così tosto l'hebbe presa, che addottrinato suo mai grado nella sua medesima Scuola, il laboriofiffimo Libro compose de Molestiis Nuptiarum, unico ssogo allora di quelle continue afflizioni, delle quali noi ancora, che queste cose feriviamo, fiamo per lui testimonio pur troppo vero, e presente. Ma come che il genio lo stimolava allo studio di materie Ecclesiastiche, benche agitaso fosse dalle indispensabili domestiche occupazioni, con ingegnosa industria seppe trovar commodo, e modo di ridurre à perfezione l'altro ammirabile Libro de Prascripcione, in cui pone distinto Catalogo di tutte l'Heresie, infurte nella Chiefa fin' al Pontificato di Vittore, e dove per fiio maggior rima provero quella parimente annovera di Montano. Infegnò intanto Rettorica in Carthagine, avvocò in Roma le cause, e non vi su in quel tempo, chi con maggior merito di giusta lode nobilitasse i Rostri col perorare. Ma che a lui premorisse la Moglie, ò ch' ei civilmente premorisse alla Moglie, mutò ò condizione di stato, ò modo di vivere, e si diè a vita conforme k Terrull, de Pall, alla inclinazione, tutto studio, ritiratezza, e divozione; e allor fiì, che

149.54

compose il sopracitato Libro de Pallio, ove di se medesimo dice, [k] Ego quidens

quidem nihil fero, nihil campo, nihil Curia debeo, nihil officio advigilo, nulla rostra praoccupo , nulla pratoria observo, cancellos non adoro , sub-Sellia non contundo, jura non conturbo, causas non elatro; non judico, non milito, non regno, secessi de populo, imò unicum negotium mihi est, nec aliud nune curo, quam me curem. In tal ritiro da ogni mondana cura fece fuo viaggio à Roma, e nella lontananza della casa paterna scrisse l'Apologetico a favor de' Christiani Contra Gentiles, e l'ameno Libro de Corena Militis : indi tornato à Carthagine teminò quel più nobile per il Soggetto, o più utile per la Chiefa contra Marcionem, e l'altro de Carne Christi contro il medefimo Marcione, che negavala, & i rimanenti de Refurrettione Carnis contro l'Heresie vaganti di quel tempo, de Spettaculis, de Idololatria, contra Jud.cos, de Anima ad scapulam, de bono martyrii contra Gnofticos, de Panitentia, de Baptifmate, & altri, de' quali raccolfe il numero il dottiffimo Pamelio, che fu compositore della di lui vita, & annotatore a S. Hirrin quit. diligentissimo degli scritti. Quindi S. Girolamo [a] attesta, che li Libri de Marnum. di Tertulliano contengono ogni scienza, e chiamane l'Autore [b] Acris, & Padinum. vehementis ingenii Vir eruditissimus, quo nibil eruditius, nibil acutius, & eloquentissimus, [c] Lattanzio, omni genere litterarum peritus, [d] Eusebio, c Lastanzio, di-Legum & rerum humanarum peritia clarus , [e] S. Agostino , Difertissimus , qui d'Enfet. ) Apad buccis fonantibus orationem inflaverit, [f] Niceforo, Eloquentia admodum pol. \* 5. Ang.) Xyham buccis fonantibus orationem inflaverit, [f] Niceforo, Eloquentia admodum pol. \* 5. Ang.) Xyham lens . acris . & ingeniosus admodum , e Vincenzo Lirinense con più prolisso Bib. Santt. werb. elogio, [g] Sicut Origenes apud Gracos, ita Tertullianus apud Latinos, no-Tert. Arorum omnium facile Princeps judicandus eft. Quid enim boc viro doctius? Har, c. 24. Quid in divinis, ac humanis rebus exercitatius ? Nempe omnem Philosophiam, atque omnes Philosophorum fectas, auctores, affertoresque fectarum, omnesque eorum disciplinas, omnem Historiarum, ac fludiorum varietatem mira quadam mentis capacitate complexus eft . Ingenio però nonne tam gravi. ac vehementi excelluit, ut nihil sibi pane ad expugnandum proposuerit, quod non acumine irruperit, aut pondere eliserit? Jam porrò Orationis sua laudes quis assequi valeat ? Qua tanta nescio qua rationum necessitate conferta eft, ut ad confensum sui, quos suadere non potuerit, impellat; cujus quot pane verba, tot sententia sunt; quot fensus, tot victoria. Sciunt hac Marciones, & Apelles, Praxea, Hermogenes, Judai, Gentiles, Guoftici, caterique, quorum ille blasphemias multis, ac magnis voluminum suorum molibus, velut quibusdam sulminibus, evertit. Così egli. Fù però il suo dire poco facile, meno adorno, e molto ofcuro, & al parer di S.Girolamo [h] Creber h.S. Hier, in pill. in sententiis, & loquendo dissicilis, o come lo desini Latanzio [1] In lo- ad Paulinum. quendo parum facilis, minus comptus, & multum obscurus: Difetto, che tafit. ... forfe in lui provenne dalla continua lezione degli Autori Greci, onde s'imbeverò in modo delle loro frasi, che scrivendo poi in Lingua Latina, non seppe, per così dir, dimenticarsene. Et camen hic quoque post hac omnia. bic, inquam, Tertullianus, siegue piangendo il sopracitato Lirinense, Catholici dormatis . idest universalis , ac vetusta fidei parum tenax , ac difertior multo, quam falicior; mutata deinde fententia, fecit ad extremum , quod de eo Beatus Confessor Hilarius [k] quodam loco scribit, sequenti errore ks. Hil. in Mu detraxit scriptis probabilibus auctoritatem, & suit ipse quoque in Ecclesia magna tentatio. Così egli. S'infranse dunque Tertulliano allo scoglio de Grandi, cioè all'urto della superbia, folito tarlo delle Anime nobili, e fapienti. L'elezione al Pontificato di Papa Vittore, Huomo Africano com'

egli; e in minor preggio forse di dottrina publica presso le genti, commosfegli prima l'animo a rancore, e la ripulfa [ a ] accennara dal Vescovado di Carthagine fomministrò nuovi stimoli all' animo già commosso contro quel Pontificato. In tal disposizione di amarezze avvenne all'infelice di prender corrispondenza con Proculo, molto ben da lui conosciuto prima per fama, e poi annumerato frà gli Heretici Montanisti nel Libro, che scrisse de Prascriptione; e come che non manca giammai occasione di disgustarsi à chi la cerca, stimando egli questa adattissima alla vendetta contro la Chiesa Romana, cominciò à udir volentieri da Proculo quegli argomenti, che contradicevano alla dottrina Cattolica, & istillandolegl' insensibilmente nell' animo l'Heretica, venne à poco à poco ad alienarsi talmente dalla Religione fin allora professata, che non potè più sconciatamente desormare le belle parti del suo spirito per altro tutto pio, composto, & erudito. Il suo impegno però fi ristrinie più tosto allora nella risoluzione, che negli effetti; poiche anche fotto Zefirino fi contenne con qualche freno di riverenza verfo la Sede Apostolica, e scrisse il degno Libro dello Scorpiacum, in cui con la metafora di fomministrar'antidoto contro il veleno dello Scorpione, riprova l'Herefia de' Gnostici, e di Valentino. Ma in quello de Anima, che nel medefimo tempo compose, benche forse inavvedutamente, mostrasi persuaso dalle rivelazioni delle Prosetesse di Montano, che l'Anima fosse corporea, tenera, lucida, di color d'aria, e di forma humana. Tuttavia la vergogna, come fi diffe, superò l'impegno, e per qualche anno la fece da Heretico più tosto occulto, che palese. Erano note à Zesirino questo debolezze di Tertulliano, e benche riputasse utile alla Chiesa il mantenersi benevolo un così accreditato Soggetto, nulladimeno preponderò in lui il zelo della purità della Fede, onde unitamente con Montano, e Proculo havevalo scommunicato con spavento di tutto il Christianesimo, che sti-

riputato un de principali fostegni di esta. [ b ] Melius est, dice S. Leone, bs. Les 19if. 76 in Ecclesia carere membris, quam cum ipsis in aterna ire supplicia. Nam superfluo extra Ecclesiam positi resistimus, si ab iis, qui intus sunt, vulneramur. Abjicienda prorsus pestifera bac à Sacerdotali vivore patientia est. qua sibimet, peccatis aliorum parcendo, non parcit. A un colpo così publico, e sensibile dichiarossi Tertulliano contradittore aperto de Cattolici, e de' Papi, e come diffe di un'altro S. Eucherio [c] Non tam capit effe, quod

maya Tertulliano una gran Colonna della Religione di Christo. Ma Dio, che non ha bisogno di Colonne per sostener l'edificio della sua Chiesa, fece : che il suo Vicario la schiantasse, e come dannoso, e riprovato sasso la rigettaffe, e col fulmine della Scommunica riducesse in pezzi colui, che era

c S. Ench. in hom. de S. Maxime .

non erat, quam prodidit, quod latebat. La fua natura rifentita, e fuperba, che fin' allora lo haveva mantenuto forte nell'impegno di dimostrarsi non solamente Cattolico, má impugnatore invitto di chiunque la Cattolica Fede impugnatie, quella medelima lo perverti poi in modo, che s'inhorridisce la penna nel descriverne la perversione, e piange l'animo alla sola rimembranza di doverne esporre i successi. Li Cattolici, ch'ei haveva sino 48. Hier. advers. allora difesi sotto lo scudo insuperabile dell'Evangelio, cominciò a mor-

Lucif.

dere con quella, che S. Girolamo [d] chiamò, Caninam facundiam, dando loro nome di Pfichici, cioè Animali, perche havevano condannata la dottrina di Montano, cioè di colui, ch'egli medesimo haveva connumerato frà gli Heretici, appropriando contro di essi il detto di S.Paolo [e] Anima-

lis Homo non percipit, que sunt Spiritus Dei; onde scriffe nel Libro contro Praxea, Nos quidem agnitio Paracleti, atque defensio disjunxit d'Psychicis. Tra le propofizioni di Montano esecrate da Zefirino, due si erano le seguenti, che illecite, e prohibite fossero le seconde nozze, e che per Legge offervar si dovevano le trè proposte Quaresime; e come che ambedus furon molto gradite da Tertulliano, il cui animo più tolto inclinava all'afpro, che al giusto, la condanna conseguentemente gliene rinsci acerbissima; onde non è credibile, quanto rabiofamente v'invehisse contro i Cattolici, e quanto baldanzofamente contro i Papi fi scagliasse, come Giudica iniqui della fentenza; ed in sfogo di sdegno compose allora li Libri de Iejuniis, e de Monogamia, in cui hor' i Cattolici, hor' i Papi rimprovera, ò come lufluriofi, perche ammettono le seconde nozze, ò come ingordi, perche riprovano i digiuni, [a] Mirarer, dice, Psychios islos, si sola luxuria tene- a Ternell. de imi rentur, qua sapiùs nubunt, si non etiam ingluvie ducerentur, qua jejunia oderunt. Mà fe la passione inganno Tertulliano, l'ira acciecollo, per cui non seppe nè pur vedere i giorni prescritti per obligo a' Cattolici all'astinenza della Carne, & all'offervanza del Digiuno, che quafi van di pari in numero con gli altri, ne'quali è lecito ogni cibo a lor piacere. Voleva Montano, che i Fedeli spontaneamente procurallero il Martirio con incontrarlo: condannò Zefirino la propofizione, come aliena dall'iftituto della Chiefa, che richiede coltanza nel cimento, ma non ammette ordinariamenre libertà di procacciarlo. Altro non volle Tertulliano per porre in derifo il Giudice,e la fentenza ; e chiamò Zefirino , e generalmente tutti li Papi vili d'animo, e codardi, perche in tempo di guerra sfuggivano la pugna, quando in tempo di pace li dimostravano valorosi, e prodi, con intimar Dispute, che non offendono, e con ispacciar Decreti, che non feriscono, [b] Novi Pasto b Memadres Preres eorum in pace Leones, in pralio Cervos. Ma contro Zefirino più individual zeome. I. mente . e più ampiamente si stese con l'occasione dell'accennato Decreto d'indulgenza, e perdono a' Fornicarii, [c] O edictum, dic'egli in un Libro, che c'tim de paticio. à tal'effetto compose de Pudicitia , O edictum, cui adscribi non potest bonum fa- cap. t. Etum! Et ubi proponetur liberalitas ista? Ibidem opinor, in ipsis libidinum januis , sub ipsis libidinum titulis : sed boc in Ecclesia legitur , & in Ecclesia pronuntiatur, & Virgo eft? Absit, absit d Sponsa Christi tale praconium, Tanto l'Herefia perverti, e mutò Tertulliano, che nè pur ricordoffi di se medefimo, e potè nel libro de Pudicitia riprovare il perdono de' peccati, quando nell'altro più degno de Panitentia chiaramente confessò, [d] Ecc. in fac. elesiam jure, rectèque recipere panitentes, & peccata dimittere. Ma i di hii errori furono a lungo compilati dal fopracitato [e] Pamelio, & à noi balta, e Pamelio antihaver accennate l'Heresie per render ragion dell'Opera, che scriviamo. Egli fii ò il primo, ò fra primi, che [ / ] afferifce l'Anime de Giusti doppo f remil. con la morte de' corpi trattenersi in alcuni seni reconditi dell'Arabia, nè per-Marc. 14 venir alla fruizione della visione beatifica, se non doppo il giorno del Giudizio; qual dottrina benche infinuata nel Libro [g] quarto di Efdra, che "redi il Pontif. di non è ammesso fra' Canonici della Chiefa, fu da Benedetto XII. dichiarata Sendore XII. espressamente [h] com'Heretica. Onde meritamente Papa Gelasio [i] censuro Apocrife le opere di Tertuliano, perche al solito di chi molto scrive, a. difir. 3 . . . . poco corregge; e se generalmente parlando, raro è quel Libro, che non contenga errori, rariflimo riputar si deve quell'errore, che da un'Heretico non si asserisca ne suoi Libri; e perciò di Tertulliano lasciò seritto S. Giro-

centra Ruff.

Libri furono ò poco graditi dall'antichità, ò bialimati generalmente dalla

116

Chiefa, poiche contengono erudizione profonda, e foprafina acutezza; & b Bidem spif. 65. il fopracitato S. Girolamo racconta [b] con atteltati di autorevole testimonianza, che S. Cipriano leggeva ogni giorno alcun foglio di effi, e nel chiederli diceva Da Magistrum. Ed in vero gran Maestro sarebbe egli riputato da' Gattolici, se non si fosse dichiarato inselice Discepolo di donniccinole, c Panel. in vita di Proculo, e di Montano. [c] Dicesi, ch'egli sin' all' età giungesse di sessand.S. sug. de bar. tatrè anni, e [d] che nella vecchiaja abbandonati li Montanisti. nuova Setta istituisse col nome di Tertullianisti. Qual cosa, essendo pur vera,

aggravò con nuova colpa la di lui fama; onde fra gli Heretici vien'annovera-

lamo, [a] Laudo ingenium hominis, Hareses damno, Non perciò idi lui

Tertul. cap. 86.

to Tertulliano negli Annali prefentemente dalla Chiefa. Mà nuova, e per gran successi non men'illustre materia à scriver di se Vita, qualità, ferit-

il, perversione, e ci presenta un'altro più ammirabile ingegno, che se con minor pompa di fcienza havesse saputo esser dotto, più concorde vanto havrebbe certae Didim.) apad mente riportato da Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appaffiona.

\*\*Symmo Didimo [e] Secundum poft Apostolas Ecclesiarum Magistrum, o come diselo

\*\*Entre Symmo Cattolici di Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dito appassiona

\*\*Entre Symmo Cattolici di Huomo, come chiamollo il dit Bitt Santta La S. Athanasio [f] Fidei testem locupletissimum . Origene fit questi, nome egualmente applaudito, & abborito dalla Chiefa, e tanto celebre nella qualità della perfona, quanto riprovato nella quantità degli errori ; ficchè potrebbe da' buoni desiderarsi, ch'egli ò non fosse mai nato, ò non sosse geasinade mai morto, essendo, che de' di lui Libri hebbe à dire Cassiodoro [g] De

divin, left. h Aprel Pine. Ly-

Origene inclusive dictum est: Ubi bene, nemo melius, ubi male, nemo pejus; e molti Dottori con dannata propofizione vollero più tosto [b] Cum Origeno. cont. Har.c. 13. ne errare, quam cum aliis bene sentire. Non passava egli li diecisette anni, quando fù creato Pontefice Zefirino, e benchè con lungo corfo fi stendesse la fua vita fin prefso l'anno fetttuagefimo, nulladimeno la memoria che converra spesso farne ne' seguenti Pontificati, e la rissessione di non distrarre il-Lettore in continue digreffioni dal corfo incominciato dell'Historia, ci perfnade far in questo luogo di lui quella menzione, che veniam pur hora di fare del fuo Connazionale Tertulliano. Africano fu dunque ancor Origene di Nazione, mà Alessandrino di Patria, e[i] In ea domo natus, que fuit illustrata Martyrio; poiche Leonida suo Padre nella persecuzione di Seve-

& Memibid.

ro sopportò termenti per la confessione della Fede, sotto li quali morendo Martire col taglio della testa, di un grand'Heroe nobilito la Chiesa da Dio, e la fua cafa. Da così degno Genitore hebbe la vita, e l'educazione Origene, che se si fosse contentato di saper meno, haverebbe senza dubio fuperato il Padre nell'eccellenza della fama, & eguagliato nella prerogagiva della Santita; essendo che i di lui principii, e fanciullezza furono di tant'ammirazione a' Domestici, e di tanto stupore agli estranei, che benquindi tutti apprefero, con quanta speranza di progressi maggiori operasse all'ora in quell'eta prodigii così grandi . Destinollo Leonida sotto la disciplina di due famoli Maettri, il Grand' Ammonio, e S.Clemente detto l'Alesfandrino, acciò iftruissero il Figlinolo nella lezione delle Scritture divine, e naturali, affin che l'une servissero di necessità alla di lui vita, l'altre di ornamento; ed egli in breve vinfe l'espettazione del Padre, e de' Maestri, che per frenargh l'ingegno, bene spesso lo riprendevano, e con violenza o ritiravano dentro li termini dell'era. Onde Leonida, che tacito gioiva, e continue lodi dava à Dio di così nobile Prole, trovatolo una volta addormentato nel letto, dicefi, che il petto gli scoprisse, e come Tempio di Dio riverentemente lo baciasse, e poi beato, e felice si chimasse di un tanto figlio. Ardeva allora contro li Christiani la persecuzione di Severo ; e Origene, che spesso ne vedeva condotti à truppe al Martirio, rimproverava a se medesimo la sua disgrazia, che Christiano anch'esso frà tanti Christiani condannati, pur non fosse aggregato con loro, come se forza, e perto non havesse di sopportar, com'eglino, la morte; & alla Madre convenne più volte ritenerlo con prieghi, acciò confuso frà la moltitudine de' prigionieri. con fraude in un certo modo, non involasse a' Gentili la palma desiderara del martirio. In questo fervor del Figliuolo, avvenne, che Leonida fosse preso, e dopo breve prigionia condannato dagl'Idolatri al supplicio. Non è credibile, come avvampasse allora Origene di santo zelo, stimolato egualmente dalla rimembranza del Padre, dal zelo della Fede, e dalla competenza di effer messo à parte del merito contratto dal sno sangue; e mosso non da dolore, mà da invidia, si avviò al carcere de' Martiri, e non farebbe certamente mancato nè il martirio à lui, nè effo al martirio, fe la provida Madre denudatolo delle vesti, col motivo della verecondia non l'havesse ritratto dal proponimento. Tuttavia pur così, come imprigionato dalla nudita, seppe trovar modo di meritarsi l'odio de' Gentili, perchè, dove non potè giungere con la presenza, arrivando col volo della penna, al Padre scriffe lettere così fervorose, fuor di ogni affettazione ò di tenerezza puerile, ò di lamenti intempestivi, che non figlio dolente, mà confortatore invitto pareva della morte del Padre, [a] Obfirma te, Pater, dicevagli , Martyrium fortiter substine , nec aliud quidquam nostra causa a Enfe. 1.6. c. ap. molire. Intanto Leonida consumó gloriosamente il martirio, e nel me-desimo tempo restò privo Origene della Morte, di sei Fratelli, e di tutte le facoltà paterne, applicate al fisco dagl' Idolatri. Mà la morte de' suoi recogli più tosto stimolo à seguirli, che disgusto di haverli perduti, e risoluzione prese, che sembrarebbe temeraria à chi non sa, quanto fuoco accender possa in un cuore il zelo della Fede. In quella fiera persecuzione ciascun Christiano in Alessandria, nascosto nelle caverne, sfuggiva l'incontro dello sdegno horribile de' Gentili: Origene al contrario giovane allora d'anni dieciotto aprì publica Scuola di fcienze in mezzo a quella vasta Città, e non contento d'insegnar quelle più communi, e liberali, che non appartengono, nè contradicono alla Religione di Christo, spiegava la Scrittura, e li Misterii più riguardevoli della Fede Cattolica contro quegli Heretici principalmente, che ammettevano li due principii, e contro chiunque in particolare non professasse la vera Legge. Onde per la novità dello spettacolo non solamente hebbe concorso di Uditori, ma la sua Scuola potè dirsi Accademia di Martiri, perche da lei uscirono un' Herone, un Plutarco, due Sereni, un'Heraclide, un Basilide, una Rhaide, & altri molti, che col sangue sparso per la Fede comprovarono la dottrina appresa da un tanto Maeltro. Ma nella lor fortuna piangeva sempre Origene la sua disgrazia; che fra tanti cercati al martirio, esso sol non si trovasse, che lo cercava. E lo cercava forse con ardor tale, e con tal disprezzo di ogni humano riguardo, che se una più alta providenza non l'havesse servato à cose maggiori, farebbe certamente incorfo ne' Perfecutori, mentre egli maggiormente andava à caccia di loro, che eglino di lui. Si portava di giorno alle carceri de' Christiani, e confortavali alla costanza, al luogo de' mar-

- Tomo I.

tirii , e baciavane la terra , fe venivagli l'incontro di alcun , che per le strade condotto fosse alla prigione, fermavalo, abbracciavalo, e per Dio scongiuravalo à riconoscer la sua gran sorte, e à sostener valorosamente que' tormenti, che prima di lui haveva per lui sostenuto quel Dio, la cui Fede con quell' atto attestavano. E ne su ben'una volta preso a sassate da'Manigoldi, irritati da quell'inconfiderato ardimento, & in pericolo eziandio di rimanerne oppresso, se da suoi benevoli conoscenti non sosse stato sollecitamente altrove sottratto con la fuga. E di amici non ne gli mancaron giammai, e molti, e grandi, e ciò ch'è fuor del folito, in ogni stato, ò di fortuna avversa, ò di felice. Era la sua vita tanto conforme alla dottrina, che insegnava, e con tanta docilità, e modestia sapeva esser dotto, e divoto, che il suo tratto attraheva potentiffimamente la commune benevolenza, e bastava sol conoscerlo per amarlo, e udirlo per ammirarlo, [a] Qualis ejus fuit orațio, disse di lui Eusebio, che ne descrive la vita, tales suere & mores, & quales mores, talis fuit & oratio. Per la qual cofa una nobiliffima Vedova adottollo per figlio, e volle rifolutamente, che d'Alessandria si par-

6 Orig. in Is.c. 31.

a Enfeb. 1.6. c.3.

tiffe, per non vederlo co' proprii occhi trucidato da' Barbari. Ed egli, che ben sapeva la massima Cattolica, che [b] insegnò eziandio poscia ne suoi commentarii, di doversi fuggir l'incontro de Persecutori, si per essere à ciascuno incerto l'esito del combattimento, come per toglier ai Carnefici l'incitamento al peccato con l'irritamento all'uccisione, partissi con larghi fusfidii di denaro, e di raccomandazioni à Giuliana erudita, e famosa Dama di Cefarea in Cappadocia, nella cui cafa dimorò due anni, dando, e ri-

cevendo documenti rari di virtù, e di scienza.

Ma l'ardor della persecuzione, che tosse Origene da Alessandria, ha divertito il racconto di un'azion celebre, ma colpevole, che avanti di portarfi à Cefarea intraprese Origene in quella Città. Come che il grido della virtiì, e la fama della sapienza eccitava Huomini, e Donne di ogni età, e condizione à convenir di giorno, e di notte alla scuola di Origene, sacilmente avveniva, ch'egli nella parte ribelle del corpo rifentifie talora movimenti aborriti da lui medesimo, che li sopportava; onde il solo dubbio di effer inaspettatamente sorpreso dall'inimico, recava all' animo di lui timorofissimo di Dio agitazione, disturbo, e diversione dagli studii, e dalla vita virtuofa, che professava; e perche è proprio di Huomini grandi prender risoluzioni ardue, & impensate, deliberò per un'ottimo fine un pessimo mezzo, e si applicò un'empiastro efficcante ai Genitali, per cui divenne Eunuco, & impotente. Diede ftimolo alla risoluzione il Tefto dell'Evangelio [c] Sunt Eunuchi, qui se castraverunt propter Regnum Calorum, e troppo

c Marth. 19-

litteralmente apprese quel sacro passo, di cui prima S. Paolo havea detto d 2. ad Corinth. 3. [d] Littera occidit, e poi S. Gerolamo, [e] Scriptura non in legendo consistunt, Lucif. fed in intelligendo. Poiche il danno fu leggiero, se paragonasi con quello, che ne provenne al publico della Chiefa, in cui da cotal'efempio la Setta Heretica nacque de' Valesiani nell'Arabia, dove essendosi portato Origene

f S. Fpiph. har. 38. a conpiacimento del Prefetto Imperiale, che volle veder di faccia colmi, che la fama rapprefentava così grande, [f] un tal Valefio hebbe agio di apprender quell'indegno rimedio del casto vivore, e tanto prevalse in quell'animo Arabo la crudelta, che non folamente esto si fottopole al taglio, ma trovò applaufo, e feguito di compagni: ficche in [g] breve crebbe una

Faliam .

Setta, che afferiva, non poterfi alcun falvare fenza l'evirazione, e quanti

veniva lor satto di prendere, ò Passeggieri, ò Hospiti, tutti eunuchizzavano; e se il Paziente nell'atto doloroso inhorridivasi, e scuotevasi, eglino legavanio, e con strette cordicelle a' Genitali obligavalo à soccombere à quell'acerbo martirio; poi con gran cura custodivanlo, e se sopraviveva, lo nurrivano con delicatezza di vitto, e con esenzione da ogni digiuno, & astinenza di carne. Se bene a Origene attribuiscesi la novità della Setta, nulladimeno molto più antico di Origene fu cotal male nella Chiefa; poiche il medesimo [ 4 ] Dio prohibì agli Eunuchi l'entrar nel Tempio, quasi disdegnasse l'autor della natura, chi dimostravasi inimico della natura, Non intrabit Eunuchus attritis, vel amputatis testiculis, & abscisso veretro in Ecclesiam Domini: e li Santi Apostoli in un de Canoni, che diconsi da loro formati, li rigettano non fol dallo fatto facto, ma eziandio dal Clericale, [b] Qui sibi ipsi virilia amputaverit, Clericus non efficitur: sui enim b can. Apolt. 21. iplius homicida est, & inimicus creationi Dei; e replicatamente, [c] Si quis, ctid. Can. 11. cum Clericus efset , virilia sibi ipsi amputaverit , deponitor : homicida enim fui ipfius eft; e coherentemente agli allegati Canoni degli Apostoli il [d] demeil. Nic. Can. jai ippisi eji; e conterentemente sagita ilegasti Carioni degiti Aportodi ii [4] dessai ilinicia primo Canone del primo General Concilio di Nicea. Nelle vite [6] de sai a Madisi. Santi Padri natrafi, che due Monaci Egiziani mutilati ad defempio di Ori- degli de sai a Madisi. Sone from controlla del controlla del sai del sai della della communicati, d'orde degli controlla della della della della communicati, d'orde degli controlla della della della della della communicati, d'orde degli controlla della dell raminghi, & efuli partendofi, doppo molti travagli con degna penitenza riceverono la Communione Cattolica da S. Epifanio; e [ f ] Leonzio, cum f Surat. l. s. c. 11. Presbyter esset, dignitate privatus est, quia cum muliere, Eustholio nomine, degens , & turpem suspicionem celare volens , genitalia sibi ipsi noscitur excidisse; di cui S. Athanafio [g] foggiunge, che ne pur fra' Laici fosse ammesso da gs. Athania pit.

Cattolici, ma fol fra gli Arriani trovasse rifugio, e protezione. Evirato, e abícisso pervenne Origene in Cesarea nella Casa della no-

bile Giuliana, in cui trovò trattenimento confacevole al suo genio. Conciofiacofache havendo donato Simmaco à Giuliana la traslazione, ch'effo havea fatta della Sacra Scrittura, viddela Origene, e scorsela, e nel teforo della fua gran memoria ripofela, per quindi estrarla ad arricchirne il Mondo nella produzione, di cui allora formò l'Idea, di quel non giammat à bastanza lodato Libro dell'Offopla; e compose intanto l'interpretazione de' Cantici, che in eta più matura purgò, & ampliò con nuove dichiarazioni, e pellegrine rifleffioni. Ma dal fuo ritiro in Cefarea provenne tanto danno ad Aleffandria, che ben' allora fi avvidde quel Publico, quanto conferifca ad una Città l'haver' entro le fue mura un' Huomo fegnalato d'ingegno, e di dottrina. Demetrio, che n'era Vescovo, cessata la persecuzione de' Gentili, non fù tardo a richiamare Origene, che poteva dirfi l'ornamento, e'l decoro della Religione Christiana, e stimolollo con l'invito commune delle preghiere, e con quello più honorevole della spedizione di alcuni Diaconi, acciò lo ritirassero alla Patria, che attendevalo a braccia aperte, come suo Figlio, e Padre. E tornovvi Origene, mail suo ritorno fu a guisa di trionfo, tanto parve, che si rallegrasse Alessandria di rivederlo, e riceverlo di nuovo fra i fuoi Cittadini. Quivi egli fall di nuovoin Cathedra, e per meglio penetrare i sensi profondi della Divina Scrittnra, nel trentefimo terzo anno della fua età con infaticabile attenzione & diè allo ftudio della Lingua Hebraica, quale benche fia un'inestricabile labirinto d'idiotifmi, punti, conjugazioni, e figure, così follecitamente tuttavia apprese, che non vi sir quali scrittura in quell'Idioma, che con in-

H 4

credibile velocità non iscorresse, nè Dottor Hebreo; che diligentissima mente non rivolgesse. Onde il suo studio, ch'era tutto per altri , lo se divenire così ammirabile appresso tutti, che, convocandogli Auditori la fama, vidde di nuovo nella fua fcuola li Perfonaggi più celebri di quel Secolo, quali furono S. Gregorio Thaumaturgo, Athenodoro fuo Fratello . Firmiliano, il famoso Trisone, i due Vescovi successori di Demetrio nella Chiesa Patriarcale di Alessandria Heracla, e Dionisio, & altri che co' loro nomi portano feco il pregio in ogni genere di egregia perfezione. E gli convenne ben'anche in pronta pagna far pruova talora in publico del fuo valore. non con huomini inclinati, & afferti alla fua Scuola, ma con inimici potentiffimi, che vennero maggiormente orgogliofi per impugnar lui, ch' avidi di sentir da lui li misterii controversi della Fede. Capo d'essi su Ambrogio, gran parte allora, e poderofo fazionante dell'Herefia di Valentino, che in Alessandria appostaramente portossi per disputar con Origene la gran Queftione de' Secoli. Origene volle Giudice dell'efito ogni qualunque Profesfore haveffero eletto di Valentiniani, & opportunamente ritrovavasi in quel cempo in Alessandria Entropio gran Maestro di quell'Heresia, huomo infleffibile di tratto, e tenaciffimo di opinione, e come tale molto ben da Origene conosciuto e per grido, e per vista. Questi su acclamato Giudice dalla parte Heretica, e senza objezione di parzialità su volentieri accettato da quello, che sosteneva la Cattolica. Nè senza gran providenza del Cielo parve, che nella medefima eta in due Regie Metropoli rimanefie vinta, e confusa l'Heresia, cioè quella di Montano da Cajo in Roma, e

4 Eufet. 1.6. c. 130

quella di Valentino da Origene in Alessandria, e che prevaleste in due parti del Mondo la Religione Cartolica nella felicità de fuccessi, come fempre prevale nella giustizia della causa. Poichè non solamente [a] Origene vinfe la lite, ma con la lite li Litiganti, il Giudice, e gli Uditori con-fessandosi convinti Ambrogio, Eutropio, Muezio, Marco, Drosorio, Valente, e Marino Heretici concorfi à fostener i Secoli di Valentino, ma con più prospero avvenimento destinati dall'Autor de' Secoli a render 12gione alla Verità, e gloriofo il trionfo della Fede. E questi è quell' Am-brogio, che da Contradittore divenne Discepolo, e Discepolo cotanto anteressato della fama, e virtu di Origene, che Origene può dirsi trasmesso a' Posteri da Ambrogio, perche da Ambrogio ricevè non solamente impulso allo scrivere, ma denari, e commodo à publicare i suoi gran Scritti. Era Ambrogio dovizioso in sacolta, e veneratore, e rimuneratore de Virtuofi, fra quali tenendo Origene appresso di lui il primo luogo, e in concetto di sapienza, & in rispetto di persona, gode di haverlo provato Contradittore nella disputa, e gloriossi d'essere stato vinto da un tanto Maestro. Onde non mai scostavasigli d'appresso, udivalo come Oracolo, ammiravalo come Arca di celesti speculazioni, ogni detto notavane, e trasmettendone a' Copifti le note, teneva come in continuo parto il di lui feracifih £ 1/4. (14) mo ingegno . Fii [b] però egli da Origene chiamato Ergodiolitm , cioè Impulfore, e Promottore de fuoi Libri. Esfendo cosa che con larga mercede falariava Ambrogio al fervizio di Origene fette Copisti, i quali giorno, e notte scrivevano, quanto Origene dettava, ed egli dettava loromaterie differenti, & ardue con felicità così pronta di penfieri, e di parole, che la lettatura preveniva bene spesso la velocità dello scrivere di sette

S. Hier. in Pra-

impig. ad Galar. Serivani, un folo de quali (confessano di se medesimi [c] S. Girolamo:

eS. Ago-

12T

ZEFIRINO.

e [ 4] S. Agostino ) supplir poteva a qualunque sollecito Dettatore. Co. 28. Agost. 16. 7. fa, che spaventò allora quel Secolo, e di cui derivò a Posteri più tosto "if. 4 05. horrore, che ammirazione della fecondità immensa di quella vasta mente, che sola potè vincere il volo di sette pene de' Copisti di quell'eta, de quali scrisse [ b ] Marziale:

b Martial. epige, 4. 14. opig. 106.

Currant verba licet , manus est velocior illis : Nondum lingua suum, dextra peregit opus

Et [c] Aufonio.

4 Aufen, epie. 150.

Quàm prapetis dextera fuga! Tu me loquentem prævenis.

Quindi avvenne, che Origene traboccasse in errori, e per impeto di troppo corfo naufragasse fra i ciechi scogli dell'Heresia. Oltre agli accennati Copifti gli affistevano sempre nell' operoso studio delle sue Lezioni alcune erudite, & honeste Donzelle in ricercar Libri, preparar Scritture, e dispor materie, falariate anch' esse dalla liberal munificenza di Ambrogio; ed elleno trattavan con Origene senza macchia di verecondia, ed Origene con loro senza eccitamento di libidine. Nè alle grandi opere, ch' ei allora publicò, minor copia richiedevasi di Notai, e di Ministri. Conciosiacosache [ d ] il loro numero tanto forpassa la possibilità, & il tempo stabilito dalla d Eusta. 1.6.1.25. natura alla vita dell' Huomo, quanto paísò Origene ogn' altr' Huomo nella velocità dell'ingegno. [e]S. Epifanio mal'affetto à Origene, e[f]Ruffi-es. Epiph. her. cas no troppo affetto a Origene unitamenteconvengono, haver' egli compolto f Roff. in aprieg. fei mila Libri. S. Girolamo [g] riprovane l'afferzione, ma nel rigettarla, s. s. fier. epil. s., tanti tuttavia [b] ne registra, che sorprendono ogni humano intendimento. Altretranti descrivene Eusebio nella di lui Vita, & il più volte nomina- vos Rafilia. to Lirinense conchiude, [i] Neminem mortalium plura scripsise, quam Ori- Panlam. genem, cujus opera non solum perlegi, sed ne inveniri quidem possibile sit. Vinc. Lyr. cop. Onde maraviglia non è, se così smiluratamente grande si spargesse la fama di un ranto Maestro, che Mammea Zia di Eliogabalo, e Madre di Alessandro, ambedue successivamente Imperadori di Roma, lo invitasse in Antio-chia, dov' essa ritrovavasi, e [K] seco à Roma lo conducesse, desidento egual. \* \*Essa localizamente, e desideroso di veder quella gran Chiesa. Che Papa Zesirino lo ricevesse con dimostrazioni di distinta accoglienza, che Plotino Lettor di Scienze in quella Città fi levasse in piènell'entrar, ch'ei sece nella sua Scuola, e si vergognasse di più parlare avanti così famoso Uditore, che il Prefetto Cesareo dell' Arabia d se lo chiamasse per vederlo, che li Vescovi di quelle Chiefe convocati in Sinodo lo ammettessero alla discussion della causa di Berillo, che dalla Grecia à Nicopoli sosse su le braccia de Popoli portato à riconoscere la nuova ritrovata interpretazione della Sacra Scrittura, che Laico fosse ammesso sù i Pergami da' Vescovi di Cesarea, e di Pale-Rina, che per merito di dottrina folle promoffo ad altiffimi gradi, e che in fine Heretici, Gentili, e Filosofi con lunghe stentate pellegrinazioni ricorreflero a lui per configlio, a lui dedicassero Libri, & insigni Dortori alla

uniforme, e publico di Papi, Vescovi, Imperadori, Filosofi, Dottori, e di qualunque pregio havefie in quel Secolo, rendono fenza eccezzione il di lui nome egregiamente commendabile appresso il Mondo. Ma rare volte si applaudisce universalmente da tutti alla Virtii , quand Ella monta in grado Heroico, & appar fingolare, O aftio foffe

di lui revisione li commettessero : cose tutte, che procedendo dal consenso

ò malevolenza, ò gelofia, prima alcuni del Clero, poscia dall'esempio del Clero molti del Popolo non concorrendo a tanto grido d'eccellenza, cominciaron, com' è solito, à morder con piacevoli ditterii la dottrina di Origene, e quindi la persona con pungenti motti, chiamandolo mezz' Huomo, e promoffo al Sacerdozio contro lo statuto de Canoni, e perciò degno ò di essere più parcamente lodato, ò più giustamente punito. Queste doglianze, che forle procedevano da causa colpevole, d'invidia, e di rancore, furono con più seria riflessione apprese da Demetrio, che, come si disse, con gran vigilanza custodiva in qualità di Vescovo quella Chiesa; e bench' egli fi ritrovasse inclinato a protegger la virtii di Origene, nulladimeno penetrata l' evirazione accennata, preponderò in lui l' offervanza de' Canoni, e riconvenne di poco avveduti, e di negligenti cultodi de Statuti Ecclesiastici Theoctisto, & Alessandro l'un Vescovo di Cesarea, l'altro di Gierusalemme, perchè havessero ammesso fra la milizia sacra della Chiesa un Eunuco. Si discolparono i Vescovi con l'ignoranza di un fatto à loro non noto, e con maggior forza di scusa produtiero le lettere commendatizie del medesimo Demetrio, che Origine havea loro presentate per ottenere il Sacerdozio, rifondendo la gravezza dell'inconveniente nella malizia del Supplicante, che haveva celata con fraude la mutilazione feguita. In questa disposizione di cose, che rendevano chiaramente reo Origene, nuovo fuoco fi accese, onde finalmente arse contro di lui il santo zelo di Demetrio. Frà le altre grand' opere, ch' erano allora ufcite dalla vasta mente di Origene, una fu il Libro de Principiis, detto da' Greci Perl Arcon. Seminario di Herefie, onde germogliò prima la Setta degli Origenisti, e poscia quella de' Pelagiani, Sette feraci d'infinite dissensioni, e non mai

a Perphyr. in Vita Plerini .

zion di Longino Filofofo Platonico di que' tempi volle anch' ci rattar: l'affunda materia de Principii, o per jattararo, o per emulazione, mal compiacendofi di dedur le confeguenze della Fede da i principii delle Scuole, in refio fi dimortro più tolo Filofofo, che Chrittano, e s'imagni di compariri meglio ingegnolo, che divoto. S. Cirolamo [b] notovvi otto Capi di Hodrefie, che [1] [1] formaron quado troto Sette di Herettici; e fon le feguenti:

intigramente ancora (velte dal terren della Chiefa, Origene [ a ] ad imita-

b S. Rier. spiff 610 e Vedi il Pontife di Vigilio e

Primum: sicut incongruum est dicere, quòd possit Filius videre Patrem, ita inconveniens est, opinari, quòd Spiritus Sanctus possit videre Filium.

conveniens est, opinari, quod Spiritus Sanctus possit videre Filium. Secundum, quod in hoc corpore quasi in carcere sunt anima relegata, & an-

A P/41.118.

· Genefite

fibid. 3.

R Pfal. 148.

tequam homo fieres in Paradífo inter rationabiles Creaturas, in Caleflibus commorats funt, unde postea in consolationem sui anima loquitur, [d] Prinsquam humiliarer, ego deliqui; & catera his similia.

Tertium, quòd dicat, & Diabolum, & Damones acturos panitentiam ali-

quando, & cum Santtis ultimo tempore regnaturos .

Quartum, quòd tunicas [ e] pelliceas humana corpora interpretatur, quibus post offenjam, c'ejestionem de Paradiso dam, c'etera indui sunt, haud dubium, quin in Paradis (inte carte, nervis, c'ossibus sucrunt.

Quintum, quod carnis Resurrectionem, membrorumque compagem, & se-

xum, quo viri dividimur à faminis, apertissime neget.

Sextum, quòd fic Paradifum allegorizet, ut Historia auferat veritatem: pro [] arboribus Augelos, pro luminibus virtues calefles intelligens, totamque Paradif continentiam tropologica interpretatione subvertat.

Septimum, qued aquas, qua [g ] fuper Calos in Scripturis esse dicuntur

Levely Copple

Sanffas , supernasque virtutes ; qua super Terram , & infra Terram , contrarias , & Damoniacas efse arbitretur .

Octavum, quod imaginem, & similitudinem Dei, ad quam Homo conditus fuerat , dicit ab eo perditam , & in Homine post peccatum non

fuisse.

Ma Theofilo di Alessandria molte più ne riferisce, che otto, [a] Theo addistination di div. philus Alexandria Ecclesia Pontifex triginta quinque sensus Origents haretica pravitate diftortos Catholica veritate convicit; e S. Girolamo in altro luogo b S. Hier. in apal. Congiunge | b | Si propter unum verbum, aut duo, que contraria fidei sunt, 2. advers. Ruf. mulsa Hareses abjecta sunt ab Ecclesia; quanto magis Origenes inter Hareticos habebitur, qui tantas perperfitates, & tam mala dogmata contra fidem adinvenit, & Dei Ecclefia Hossis extitis? E più dissulamente di tutti l'Im- e Hanc refer Baperador Ginstiniano ne registra gli errori in quella [ c ] celebre lettera, che "". 41. 338. ". 34. li accennerà fotto il Pontificato di Vigilio. Hor pubblicato il Perl Archon, lesselo Demetrio, e lettolo subito ben s' avvide, esser ripieno il Libro di quella sapienza, [d] que abundat in malo: onde immenso pregiudizio d Ecol. 21, recar potevano alla Religione Cattolica le massime quivi impresse, & efpresse da un Huomo cotanto accreditato fra Fedeli, & autenticato per ammirabile dal confenso publico di tutto il Mondo; per lo che scorgendo attaccata con quelle afferzioni [ e ] la Rocca della Fede, non giudicò in eveti il Pentif. 4 materia così grave diffimular più oltre il rifentimento, acciò la conniven- Siri in di Figilia, za non parelle approvazione, e l'approvazione di lui, ch' era Vescovo, prograntarella pon passagle per precesso in qualla Disarda. non passasse per precetto in quella Diocesi. Persuaso dunque da fortissi- refe di Origene . me ragioni, fulminò contr' Origene la fcommunica con la censura delle Propofizioni, che habbiamo riferite. Ricevè Origene il colpo di Heretico da buon Cattolico, e fenza oftinarfi nella pertinacia, ò irritarfi nello sdegno, produsse discolpe, e frapose scuse, da supplicante però più tosto, che da reo; e disse la malignita degli Heretici haver falsificati li fuoi (critti, professari esso Cattolico, & a tal fine haver più volte protesta-to con queste parole, [f] Ego opto esse Ecclessassicus, & non ab Haressas in Lucan bon. 16. cha aliquo, sed Christi vocabulo nuncupari, & habere nomen, quod benedicitur super Terram, & cupio tam opere, quam sella esse, & dici Christianus, es. Hin. in apal. Ma S. Girolamo rigetta la scusa con fortissimo argomento, [g] Si omnia, lii-2. que haretica funt, non erunt Origenis, sed Hareticorum (omnes autem propemodum illius Tomi his erroribus pleni sunt ) nihil Origenis erit , sed eorum , quorum ignoramus vocabula. Intanto morì Demetrio, a cui doppo Heracla successe nel Vescovado Dionisio, il quale, come si disse, su Discepolo di Origene nelle scienze. Ma egli amò meglio la purità della Fede nella fua Chiefa, che la riputazione della Scuola del fuo Maestro: e non folo feguitò a rigettarlo dalla communione de' Fedeli, ma scrisse alcune lettere circolari in notificazione del fatto, e in riprovazione del malfattore. Origene in rant' ozio, e tempo poteva pur' almeno con qualche publico attestato sincerar la sua fama; ma nissun'atto di lui rinviensi in attestazione della fua Fede, benche con l'opere gran testimonianze producesse della fua innocenza; poiche à Papa Fabiano [ h ] mandò scritta di sua mano una h Esfal. 6.6. 19. lunga confessione di Fede, e Copia ne trasmesse a molti Vescovi del Christianesimo: má ò la rigettasse Fabiano, ò l'ammettesse, à Roma si portò esso medefimo in persona, dove un tant'Huomo avanti la prima Sede, veri-

contradizioni; tanto maggiormente, quanto che in quel medelimo tempo diè saggio authentico, di qual sentimento esso fosse ne' misterii della Religione. Era Origene nel fessantesimo festo anno della sua età, quando correva à Decio il primo del suo Imperio, e corse così funesto per i Christiani, che delle dieci persecuzioni, che sopportò la Chiesa dagl'Imperadori di Roma, questa di Decio, che sù la settima, ò uguagliò, o vinse quella di Diocleziano, che sù la decima, e la più spietata di tutte. Pervenuti in Alessandria gli ordini barbari del Tiranno, non è credibile, con quanta fierezza fosse quivi malmenato quel Popolo, e quanto crudelmente straziati Il Cristiani di quella Chiesa: e come che la rabbia degl' Idolatri da gran tempo ardeva contr' Origene, fu facile, come avvenne, che preso egli sosfe, e grand' Oggetto di sdegno sopportasse gl' insulti della loro sierezza. Fù strascinato furiosamente per le strade, lacerato mordacemente con ingiurie, e perche la mira de Gentili era il vincerlo, e non ucciderlo, per accrescer partito con un tanto Campione a' loro Dei, su tratto al Simulacro di Serapide, e con un fascio di palme nelle mani fermato nella soglia da

quel Tempio, acciò le porgesse à chi vi entrava all' adorazione dell' Idolo .

48. Etiph. her. 64. Presele Origene, ma nel porgerse, [a] Adeste, diceva, accipite non Idolò germen, sed Christi, accompagnando l'offerta con sentimenti nobilissimi di Fede. Inaspriti li Manigoldi dall' inaspettato insulto, quindi lo tolsero, ed in qual horrido carcere, e con quanti horribili cruciati s' ingegnaffer di fcuoter quel gran cuore, Eufebio con queste parole ne descrive a lungo la dolente Historia, [b] Quot afflictionum genera, & quam gravia Origeni bac

turbulenta tempestate persecutionis contigerint, & quo patto malevola Diaboli invidia magis, magifque augeretur, qualia etiam, & quam acerba pro Christi verbo, & doctrina perpessus sit vincula, qua corporis tormenta, & supplicia ex catena ferrea, in interioris carceris recessu, collo impalta, & quomodo permultis diebus pedes ad compedes ligneas intrusi, quatuor foraminum interstitiis interpositis, distractione quadam distenti suerint , que ignis, & incendii opposita mina, quas praterea ab inimicis inflictas carnificinas toleranter pertulerit, qualem exitum, dum Judex omnibus viribus, & toto corpore (ut dicitur ) instaret, ut vita ejus ad doloris morsus amplificandos amplius protraheretur, eius res habuerint: denique quas postilla, & quam pias voces, easque plenas solatii iis, qui opis, & auxilii in rebus adversis indigent, scriptis reliquerit, permulte sunt illius Epissole, que vere, accu-rateque commemorant. Così Eusebio. E.S. Episanio attesta, che per essere coronato di Martirio, altro à Origene non mancasse, che la morte, [c] no

e S. Epiph.bar. 64persecutione à Decio sacta, & ipse Origenes multa passus, ad finem martyris non pervenit. Il dover poi soggiungere, per qual cagion non terminasfe così gloriofa carriera, e come dalla prigionia usciffe degl' Idolatri, ò non si sa, ò il saperlo è cosa troppo lagrimevole à rammentarlo. Vuols da alcuni, e da S. Epifanio fra effi ( se pur'i malevoli di Origene non inferirono ne' di lui Scritti cotal successo ) che Origene rinegasse la Fede per evitar gl' insulti libidinosi di un' Ethiope, onde liberato sosse dal carcere, è dalla morte. Ecco le parole del Santo, e alla rimembranza della cadu-

ta di un tant' Huomo trema la penna in mannel regiltrarle, [d] Multa sunt fortia facta, que per traditionem referunt veteres de boc Viro . Propter eminentissimam santitatem ejus, atque doctrinam ad multam invidiam perpenit . Per Diabolicam vero malignitatem excogitaverunt malitiei open: vatores , quomodo turpitudinem Vire impingerent , & plagam talem decernerent, ita ut in abusum corporis ipsius Ashiopem ipsi subornarent, aut facrificare juberent . Ipfe verò non ferens Diabolica operationis versutiam proclamavit , utrisque rebus sibi propositis , sacrificare se potins velle . Non tamen foontanea mente boc potius perfecit, velut magna de boc fama refert; fed quandoquidem omnino confessus eft, se facturum boc esse, injecto in manus eius thure. Ipsum ad Ara rogum adduxerunt, Atque sic à Confessoribus; & Martyribus tune, re cognita, rejectuseft. Così S. Epifanio. Avvenimenso di horrore degl' imperferutabili giudizii di Dio nel permettere, che quella mano, che sei mila Libri havea scritti, e in gran parte in esaltazion della Chiefa, offerisse allora vituperofamente incenso al Diavolo, e ritrattasse in un momento le fatiche confumate di tant'anni. Noi certamente non prendiamo ardimento di discolpar uno, condannato [a] da Papi, e da velli Concilii; ma se val sperare della misericordia immensa di Dio, siaci lecito il dire, che quegli, [b] che dotò Origene in vita di tanti doni, gli condo- b Ba Thorism nasse ancora in morte col pentimneto un tant'errore; della qual cosa pur Tom qualche barlume di testimonianza appare doppo il chiaro racconto del and suito. peccato commello. Soggiunge il fopracitato S. Epifanio, che si partisse Ori- alii multi. gene da Alessandria, e ramingo, e confuso, come di se medesimo vergognandofi, la confueta via prendesse della Palestina, e che nell'approffimarsi à Gierusalemme, uscissegli incontro il Clero, e'l Popolo ignaro dell'auvenuto successo, e su le braccia levatolo, alla Chiesa lo portasse per udir da lui la folita Lezione, ma falito ful Pergamo trovaffe quivi inaspettatamente più che in qualunque altro luogo un vivo rimprovero del fuo delitto: concioliacolache aperto il Libro de Salmi per esporne l'interpretazione, gli fi offerisse il quarantesimo nono con queste parole, che lo trafissero, Peccatori dixit Deus, quare tu enarras justitias meas, & assumis testamentum meum per os thum? e che lettele, e ponderatone brevemente il fenfo, s'inhorridile, e giù dal Pulpito (cendelle, protumpendo tacito in questi doloto-fi lamenti, [c] Tunosti, Domine, qui invitus cecidi; volens alios illuminare, Pemitenta for me ipsum obscuravi, nitens alios de morte ad vitam reducere, me ipsum ad Lamente. O mortem perduxi, volens alios reprasentare Deo, me ipsum à Deo separavi, quem Gias, Paya volens enim pro pietate inveniri, contra pietatem inventus fum. O cor obca- repfait in Com. catum quomodo non recordabaris? O stulta mens quomodo non recogitasti? Kom. c. 1. O indistincta discretio quomodo non intelligebas? O sensus intelligentia ubi dormiebas? Sed ad fomnum te Diabolus provocavit; & infelicem animam mortificavit . [ d ] Ligavit fortes meos . & abstulit scientiam meam . Ligavit fortes meos; & vulneravit me. Voce respondi, & maculatus sum: sine malo sic collocutus, & maligna perpessus sum. O Diabole, quid secisti mihi? O Diabole, quomodo vulnerafti me? Flebam aliquando super Sampsonem, sed pejora perpessus sum : flebam super Salomonem, & deterius cecidi: flebam Super omnes, qui peccaverunt, & in omnibus eis apparui. Sampsoni coma capitis deest, meo verò de capite corona gloria cecidit: Sampsonis oculi carnales obcacati sunt, mei verò perforati & spirituales sunt; sed illum mulier ad insidias perduxit, mea autem lingua ad ruinam peccati me traxit. Così egli, & indi à due anni, cioè nel cinquantesimo sesto del terzo Secolo, mori in Tiro, e volesse il Ciclo, che siccome resta notizia certa del suo peccato, così rimanesse speranza probabile della fua sal vazione. Santa Brigida [ e ] e ile moste. S. richiefe al Signore, fe si ritrovassero in istato di falute le anime di Sansone, Brig. Lib. S. c. L.

127 profundi, tam acris, tam elegantis, ut omnes pene multim, longeque superarit: tanta doffrina, ac totius eruditionis magnificentia, ut pauca forent divina, penè fortasse nulla humana Philosophia, qua non penitus assequeretur . Eloquentiam verd quid memorem ? Cujus fuit tam amana, tam lata . tam dulcis oratio, ut mibi ex ore ipfius non tam verba, quam mella quadam fluxisse videantur. E se al dir di S. Girolamo, [a] Illud verum est testimo- 15. Hieropit 61. nium. quod ab inimica voce prafertur; alioquin si Amicus pro te dixerit, non teffis, aut judex, sed sautor putabitur, servaci qui in commendazion di Origene addur la testimonianza del maggior inimico del Christianesimo, cioè di Porfirio, il quale rinegata la Fede, e divenuto Atheista, ò Idolatra, scrisse contro gli Evangelii, e contra chiunque vantava il titolo di Christiano; e benche Origene con superiorità lo vantasse, tuttavia Porfirio framischiando biasimi di Religione con encomii della Persona dice, [b] Adhe b Propin and rent Christiani ineptiis Judaicarum scripturarum, & ea qua Moyses agresti, & comp. in. p. simplici sermone conscripsit, divinitus sancita, & figuris, atque anigmatibus obtetta effe confirmant, atque ut ingentibus repleta mysteriis exponunt Cujus absurda expositionis genus initium habuit d'Viro, quem ego, cum ef-Cem valde puer, vidi Arcem totius eruditionis tenentem : ficut etiam ex bis. que Posteritatis memorie tradidit , comprobatur . Origenes hic eft , cujus ingens gloria inter eorum Magistros habetur, qui assecutus suerat Platonis secreta, institutus suerat in Libris Numenii, & Chronii, & Apollophanis, & Longini, & Moderati, atque Nicomachi: In Pythagoricis vero fummorum Virorum eum non latuere commentaria: attigit etiam Cheremonis Stoici . & Cornuti volumina, ex quibus omnia secreta, & mysteria quacumque apud Gracos babentur, assumens, ritui barbaro, & superstitionibus Judaicis coaptapit, & Philosophorum gloriam ad externa, & peregrina Christianorum dogmata convertit. Così Porfirio . E benche, come diffe il Lirinense , [c] in er- c Vinc. Eproloccio. rore concipiendo Origeni non fuit fenfus, ad errorem tamen persuadendum Origenis auctoritas valere videatur; tuttavia gli Heretici medefimi vollero ciascun d'effi strascinar' Origene per Seguace della lor Setta per renderne applandita l'Herefia: onde Origenisti si denominarono gli Arriani, li Pelagiani, e fin l'istessa infame Setta de' Gnostici, i quali col nome di Origenisti turpi furon da' Scrittori distinti dagli Origenishi semplici, che sostennero gli errori , del Perì Archon , e di Origene . De' Turpi fanno menzione [ d ] S. Epi- 48. Epiph. bar. 61. fanio, e[e]S. Agostino, e diconsi Turpi, perche degenerando da costumi es. dec. 41. degli Origenisti Semplici in quelli nefandissimi de' Gnostici, [f] Turpes à [Bar-an.356.n.47. dogmate, non ab Auctore sunt dicti.

Mal' Opera di Origene, che, come disse S. Girolamo, [g] Immortale g. S. Him. in crist. illud ingenium suo nobis labore donavit, e che non ha giammairicevuta ad Timme. j. Censura, fii il celebre Libro dell' Exaplo, e dell' Ottoplo, di cui con ragione esclama S. Epifanio , e con S. Epifanio tutto il Christianesimo , [ h ] Hoc h S. Epiph. Ili. de solum Origenes utiliter fecit , utinam & alia sic bene fecisset . Opera fil mont questa di consumata persezione, con la quale ordi quella gran tela, che vedevasi malamente tessuta dalle differenti Traslazioni della Sacra Scrittita ra, appropriandofi più tosto la parola di Dio alla cutiosità delle humane opinioni, che le humane opinioni alla veracita della parola di Dio; onde provenivane multiplicità di sensi, e nella multiplicità de' sensi dubietà del vero, e vivevafi in una perplessita miserabile, veggendo, che in un'istesso Libro veniva da alcuni adorato il dito dello Spirito Santo, e da altri eseerato. Dovendo noi dunque in quest' Historia inferir gran cumulo d' Heresie, e grandi objezioni addurre di Heretici contro li Cattolici, e di Cattolici contro gli Heretici, appoltatamente habbiamo tralasciata la notizia di questo samosissimo Libro, per haver quindi occasione pronta di porgen prima una piena contezza di tutti li Libri della Divina Scrittura, della loro autorità, origine, e rraslazioni, acciò resti ben persuaso il Lettore, con qual' arme habbiano i Sommi Pontefici pugnato contro gli Heretici, e fopra qual base habbiano tondata la loro credenza i Cattolici. Il che sara non men di pregio alla nostra Historia per la intelligenza perfetta de' fututi racconti, che di fregio alla memoria di Origene, che coraggio amente intraprefe [ a ] il primo così laboriofa carriera.

a Porphyr. cont. Chrift. lib. 3.

e Hugo Card. in Dem. 9. d Pfal. 44

La Sacra Scrittura [b] Est epistola quadam Omnipotentis Dei ad Creatub S. Gree. lib. 4 ram suam; Lettera dettata da Dio, e scritta da suoi Ministri, nella conformità, come dettò Dio le Tavole della Legge, e Moisè le scriffe, [c] Dominus ut Magister dictans, Moyses ut Minister notans. Ministro, e Scrivano di Dio chiamosti David, [d] Lingua mea calamus scriba, e tutti li Autorità divina Profeti in ogni foglio de' loro Libri attestano, Fastium est Verbum Domini della Sacra Serit- ad me . Hac dicit Dominus . Audi Dominum Deum tuum , Dominus dixit ,

C Bannes pr. par. g. z. arr. 8. dub. 3. & Scottus q. 1. 1. fred. S. Tres raf Ferr. 2. spift. 1. R Scot. 3. d. 24. 6. ad propefirum .

tura.

confessandosi tutti sedelissimi Copisti delle parole medesime, che Iddio à loro suggeriva, [ e ] come se il Divino Spirito ò interiormente, ò auricularmente gli parlasse. [ f ] Non enim voluntate humana allata est aliquando Prophetia, diffe S. Pietro, fed Spiritu Sancto inspirati, locuti funt Sancti Homines. Onde a' Fedeli deriva un preciso, e stretto obligo di creder, quanto in effa fi contiene, immediatamente [ g ] Propter auctoritatem Dei, il quale ha parlato per bocca di quegli Autori, i quali non tanto dir fi devono Scrittori diversi, quanto pene diverse di un sol Scrittore, che sii Dio. E perciò meritevolmente, come di cosa à lui sopr' ogni altra gelosa, ne hà egli prefa più volte difesa con horribili, e manifesti castighi, quali se volesfimo riferire, ci converrebbe teffere un' Historia di miracoli, che farebbe un miracolo fra l' Historie. Quindi è, che maravigliandosi Ptolomeo Fila-

esp. 2.

delfo Rè d'Egitto, perche della Sacra Scrittura non habbiano giammai fatta alcuna menzione gli Oratori antichi, e li Poeti, Demetrio gli rispose, h 10f. Hob. lib. 12. [b] che come Composizione propria dell' Altissimo, su sempre ancora da lui preservata dalle lingue profane degl' Idolatri, i quali furono bene spesso eziandio puniti, quando prefero ardimento far parola di lei ne' loro feritti; e riferi di un tal Theopompo, che perche inferi ne' fuoi Libri profani alcuni facti fatti, cadde repentinamente in frencsia, dalla quale doppo trenta giorni di horribile fmanie fu liberato, ammonito in fogno di domandarne a Dio, come egli fece, il perdono; e di un'altro Theodecto Compositon di Tragedie, che havendo applicato ad una favola un facro detto della Divina Scrittura . divenne cieco nel proferirlo, con egual' horror fuo, e de'. Compagni. Da i quali esempii ammoniti li Christiani, e molto più persuasi dalla venerazione, che portar si deve alla Lettera di Dio, sin da primi tempi della Chiefa ne recitavano le Lezioni nelle Chiefe con candore di vestimenta, e torci accesi di divozione; e quando pur nelle Case ne leggevano alcuna parte, prima di prenderla, lavavanfi le mani, e tutti puri di animo, e di corpo volgevano le misteriose pagine di quel divinissimo Libro; 1 S.D. Chry Chamil. [i] Cum Librum accipimus, manus lavamus, diffe S. Gio: Grifostomo. che in altro lugo foggiunge, esser solite Donne, e Fanciulli di portar' ap-

12. in loan,

129 pefo al collo l'Evangelio, [a] Non cernis? Mulieres, & parvi Pueri pre a Idembemil. 19. magna custodia, collo Evangelia suspendunt. Dalle quali cose, che veniam' pur hora di dire, apparisce la temeraria audacia di Ebione, di Montano, e di somigliante heretica canaglia, che [b] Arreptitios dicebant Pro- ii di Lino . e di pheras, e l'inescusabile sfacciataggine di Erasmo, che [c] impone loro la taccia d'ingannatori. Bestemmie certamente intollerabili, che distrug- Matth. 1. gono il fondamento della Religione Cattolica, e per cui eglino foli difapprovano, quanto nel corso di molti Secoli con una divina cospirazione hanno authenticato tutti li Sommi Pontefici , e tutti li Concilii Generali , d S. oc. pie. e Particolari della Chiesa di Dio. [d] Insolentissima insania est disputare, an 118. faciendum fit , quod tota per Orbem frequentat Ecclefia , diffe in questo propolito S. Agoltino, riconvenendo, non come empii, ma come ftolti coloro, che nella veracità della Divina parola ammettono dubiezza di fenso, ò spergiuro di menzogna. Quale abominevole insania essere in loro proceduta, foggiunge il Santo, perche contenendo la Sacra Scrittura mifterii ardui, e perciò reconditi, ed essendone le parole, [e] Alta humili- eldim 12. Confest. ter, & pauca copiose, adinviene, che chi leggerle prefume con spirito gonfio di human sapere, ò di superbia, si confonda, e consuso precipiti s. La egif. 66. in Herefie, e bestemme, [f] Ad intelligendum Sacramentum salutis bumana's scrisse S. Leone, nisi sides vera, & humilitas quieta non pervenit: g.S. Hier. spift. 13. e S. Girolamo , [g] Margaritum est Sermo Dei , & ex omni parte forari potest , mà guida del forame è il folo senso della Chiesa. Poiche repugnando la Fede all' evidenza, e l' evidenza alla Fede, non devesi presumer d'intendere la Scrittura per ctederla, ma bensì crederla per intenderla, e con cieca fo de effer più tosto inclinato à venerarla, che à spiegarla. [b] Quid est Fides, intern replica S. Agostino, nisicredere, quod non vides? e divinamente conchiude, [i] Prius credere debemus, quam intelligere, e, [k] Crede ut intelli- | Idem 1.8.de Trin. gas, noli intelligere, ut credas. Ond' egli di se medesimo con santa humilta cap si lib de

quòd mentis acie lustrare non queo. Dividesi dunque questa gran Lettera di Dio in Testamento Vecchio, e Nuovo, e in essi promettesi agli Huomini l'heredità del Cielo, come Differenza frà il [P] Heredes Dei, Coheredes autem Christi. Differisce l' un dall'altro, per-vecchio, e Nuo-vo Tellamento. che [ q ] Prophetia est Evangelium velatum: Evangelium verò est Prophetia P Ad Rom. t. revelata; o come scriffe S. Paolino, [r] Christus in Lege velatur, Tin Evange fonfu Evangel. lio revelatur. Poiche siccome la Chiela degli Hebrei credeva in Christo futu- 15, Pan. 171. 19. ro, così la Chiefa de' Christiani crede in Christo già nato; onde l'una, e l'altra hebbe, ed ha per oggetto Giesù Christo ò annunziato da Profeti. ò predicato dagli Apoltoli. Nel Vecchio parlò Dio con gli huomini, come Padrone de' fervi ; nel Nuovo tratta con esti, come Padre co'figli, e 148alar.4 perciò S. Paolo [ s ] chiamò gli Hebrei Servi, e li Christiani Liberi. E questa : S. dag. den è la seconda differenza, che ne apporta S. Agostino, [t] Hac est brevissima, Ecolof. 1. 16,18. & aptishma differentia duorum Testamenterum, Timor, & Amor. Conciofiacofache li Precetti impolti da Dio nel Teltamento Vecchio agli Hebrei

Tomo I.

confesso, [1] In ipsis Sanctis Scripturis multa plura nescio, quam scio; e S. will credendi c. t. Girolamo, [m] Hoc tantum scio, quod nescio. Che se con tale spirito Lu-lidomia epis. et tero accinto si sosse alla lezione de Sacri Libri, non haverebbe certamente ms. sin. nepis. [n] rigettato il divinissimo dell' Apocalisse, col solo motivo di non intenderne il significato. [o] Non eas improbo, quas non intelligo, dice delle Rimint. velazioni misteriose dell' Apocalisse S. Dionisso; sed ideò potius eas admiror, os Dion Alexan.

Secolo III. Zefirino. 130 H we cital ex fono così copiosi in numero, che Rabbi Moisè [ a ] ne notò seicento tredi-

Ang. Scorny 3. d. de verb. Dom. c All. 15.

ci, cioè ducento quaranta otto affermativi, e trecento fessantacinque negativi, che compongono un cumulo d' innumerabili offervazioni, dette bs. ...... et a S. Agostino, [b] Sarcinam insumerabilium observationum, edagli Hebrei medelimi, [c] Jugum, quod neque Patres nostri, neque nos portare potuimus. Quando al contrario il Testamento nuovo antonomasticamente denominafi [ d ] Verbum breviatum, che due foti [ e ] precetti in fe racchiude, ambedue dolci, e foavi, quanto dolce, e foave fi è l'amor di Dio, e del proflimo. In settanta due Libri dividonsi; cioè il Vecchio in quaran-

d Ad Rom. 9. e Matth. 22.

tacinque, e I Nuovo in ventifette, con l'ordine, che formò il Concilio di fcom. Trid. folis. Trento nel Canone, che fiegue, [f] Teflamenti veteris, quinque Moyfis, idefl Genesis, Exodus, Leuiticus, Numeri, Deuteronomium; Josue, Judicum, Ruth; quatuor Regum; duo Paralipomenon; Efdra primus, & fecundus qui dicitur Nehemias ; Tobias , Judith , Efther , Job , Pfalterium Davidicum centum quinquaginta Pfalmorum, Parabola, Ecclefiaftes, Canticum Canticorum , Sapientia , Ecclesiasticus , Isajas , Jeremias cum Baruch , Ezeshiel, Daniel; duodecim Propheta minores, ideft Ofea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Michaas, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggaus, Zacharias , Malachias , duo Machabaorum , primus & secundus . Testamenti Novi, quatuor Evangelia, secundum Matthaum, Marcum, Lucam, & Joan-

nem; Allus Apostolorum d Luca Evangelista conscripti; quasuordecim Epi-Role Pauli Apostoli ad Romanos: due ad Corinthios, ad Galatas, ad Ephofios, ad Philippenjes, ad Coloffenjes: dua ad Theffalonicenfes: dua ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraos; Petri Apoftoli dua, Joannis Apostoli tres, Jacobi Apostoli una, Juda Apostoli una, & Apocatypfis Joannis Apoftoli. Ne li Padri di Trento flabilirono eglino li primi questo Canone, ma lo trascrissero dal Concilio antichissimo Romano sotto a Innocent, epit. 3. Papa Gelasio, e prima di esso da [g] Papa Innocenzo Primo, e questi dal

t. 7. ad Exuper.

consenso commune di tutti li Popoli Fedeli, da i quali discese à noi ab immemorabili per il canale de' trascorsi Secoli la Tradizione, senza interruzione alcuna di dubiosa credenza, onde l'antichità deducesi de Sacri Libri. Mal' origine della loro autorità molto più antica di qualunque atteftato, conciofiacofache ella è Divina, e con tal impronto furono eglino scritti, e Libri Deuteroca- publicati da' Sacri Profeti, e perciò diconsi Proto-Canonici. Ma altri, che in qualche difficoltà incorfero, come mancanti allora di certezza stabile. e ferma, furon detti Deutero-Canonici, e fottoposti a rigorosissimi esami, al cui paragone ritrovati degni di sede, e concorrendo sorse Dio con la testi-

1 4. Efd. 4.

munici .

monianza de' miracoli, furono fucceffivamente annumerati da' Pontefici, e da' Concilii fra' Canonici. Fra i Libri non ancora ò esaminati, ò approvati dalla Chiefa, fono il terzo, e quarto de' Machabei, e di Efdra, e l' Orah redi il tentif, di zione di Manasse; se bene il quarto di Esdra rendesi più degli altri dubioso, perche assersice nomi di Angeli [b] non ricevuti dalla Chiesa, & adherir [i] sembra all'errore, che poi sostenne Tertulliano, e che si poi condanna-to Hereticale dal Pontesice Benedetto XII. cioè che le anime de giusti non godano la visione di Dio, se non doppo il giorno del Giudizio: & in oltre perche cose quasi incredibili [k] contiene circa l'habitazione, e i corpi

k 26id. c.

delle horribili Bestie Behemoth, e Leviathan, e circa tutte quelle rimanenta Jeonal. à Lapid. controversie, che ingegnosamente procura [1] di conciliare Cornelio à Lain Eftr.

pide, il quale in fine conchiude, dover effere appreffo i Christiani di maggiore

giore autorità gli accennati non approvati Libri, che le Historie di Livio, a s. date 2 10 Svetonio, e Tacito, mentre il quarto di Efdra vien citato [ a ] da' Santi Padri, e da esso la Chiesa prende l'Introito della Messa nella terza Feria della Pentecolte, | b ] Accipite jucunditatem gloria vestra, gratias agentes ei, qui b4 Est. 1 vos ad caleftia Regna vocavit. Quindi s'inferifce, che non perche la Chiefa, ò la Scrittura citi qualche Autore, ò regultri ne suoi Libri qualche detto. devesi dir facro l' Autore, ò il Libro, onde tal sentenza proviene. Disse quali Dio per suoi secreti giudizii habbia permesso lo smarrimento senza li famili, allo danno della Chiesa, e da [cc] altri riputati Profani: onde come di Testi altri significano danno della Chiefa, e da [cc ] attri riputati riviati viata control della Chiefa, e da [cc ] attri riputati riviati, e più tofto indicati, che [critti, è lecito creder ciò, che più ag. (x) 1863/8/7/1972 grada, e baffa à noi conchindere, che tanti fono giì Agiografi, quanti ne praint a control deferive nell'allegato Canone il Concilio di Trento; il rimanenti frigee
administrativi processi della control d tano ò frà i falsi, ò frà gli apocrifi, e perciò proscritti dal Catalogo de Sa- bb Salm. rom. z. cri, in conformità del detto di S. Girolamo, [ dd ] Apocrypha neseit Ecclesia Prol. 6.0.4 e degni fol di effer letti fotto la cenfura di S. Ambrogio, che dice, [ee] Le- di tieni itid. gimus aliqua, ne negligantur; legimus, ne ignoremus; legimus, non ut te- ce o. chabit. fater neamus, fed ut repudiemus.

natione proæmii .

Turti li quarantacinque Libri del Vecchio Teltamento furono feritti: in Idioma Hebraico con lettere Samaritane antiche, fuor che l' Ecclefiaftico, e I primo de' Machabei [ff] con lettere Chaldee: quegli di Tobia, Giudith, Efdra, e Daniele in lingua, e lettere Chaldee: e la Sapienza e 1 fecondo de' Machabei in parole e caratteri Greci. L'Idioma Hebraico, e 'I Samaritano [gg] Magna ex parte confinis est col Chaldeo, ed è quell' in venefiti. antichiffimo, che doppo la confusione delle Lingue [ bb ] perseverò illibato nella famiglia di Heber, da [ ii ] cui discesero gli Hebrei, che fatto scil- ii a Pervie, so ma traloro in tempo di Roboamo, alcuni adherirono a Gieroboamo, che feffi Rè di Samar, onde provennero li Samaritani, & altri perfeverarono fotto l' ubbidienza di Roboamo, che costiruitasi Gierusalemme per Regia, denominossi Rè della Tribu di Ginda, da cui presero li descendenti il nome di Giudei. Ma debellato [ kk ] da Salmanazar il Popolo Hebreo, e condotto schiavo in Babilonia, quivi con lunga dimora di settant' anni si asfuefece à scrivere co' loro caratteri; onde ritornato in Patria usò voci Hebraiche, e lettere Chaldee, e spesse volte ancora Idioma, e Lettere Chaldee. E perche molti degli accennati Libri furono composti doppo la schiavitù Idioma, Caratte Babilonese, quindi procede la differenza delle Lingue, e de' Cararteri. Li m, Tipli, & Au-Titoli di Genefi, Exodo, Levitico, Numeri, e Deuteronomio, furono Nomi Tribaneste. appolti dagl' Interpreti Greci in fignificazione ò delle Historie, ò de' Misteru, che si contengono in que' Libri. Poiche appresso gli Hebrei non vi su

kk 4. Reg. 18.

distinzione di Titoli, e ciascun Libro prendeva il suo nome dalle parole iniziali, e la Genesi dicevasi Beresith, perche comincia In principio, l' Exodo Veele Semoth, che suona Hac sunt nomina, il Levitico Vaicra. cioè Vocavit, i Numeri Vajedabber, cioè Locutufque, & il Deuteronomio Elle Addebarim, dalle sue prime parole Hac sunt verba. Nè eglino distinguevansi in Capitoli, ne quali da medesimi Greci Interpreti furono divili, e ciò forse doppo il tempo de Santi Apostoli, essendo che nè Giesù Christo, nè essi citaron giammai alcun Capitolo della Scrittura, quando per altro leggiamo [a] citato il numero de Salmi, In Pfalmo fecundo scriptum est de me , Filius meus es Tu .

Il primo Libro, che dalla penna uscisse di Scrittor sacro, sù quello di Giob, e contiene una vera Historia, e non, come hanno creduto alcuni, una finzione, ò parabola morale; e'l tempo, di quella mostra di doversa riferire à quello del viaggio del Popolo d'Ifrael per il Deferto, doppo la li-

b Silveira , & all Telesfore.

2 18.12

berazione d' Egitto, della quale vi fono in esso traccie evidenti, come di cofa di fresca memoria. L'opinione più [b] commune si è, che ne sia staapul of. Jader. to lo Scrittore Moise, il quale [ c ] fu il primo inventor delle Lettere, dein exem. 12. differe. scrivendo la narrazione in profa, & i discorsi renuti sopra questo soggetto evedid Fourif. di in Poesia heroica, adattata alla dignità, ed alla gravità della materia. Suoceffivamente il medesimo Moisè Capitano, e Condottiere del Popolo Hebreo scrisse il Pentateucon, cioè la Genesi, l'Exodo, il Levitico, li Numeri, & il Deuteronomio, di cui l'ultimo Capitolo, ove narrafi la fua morte, ò sù aggiunto da Esdra, ò dall'istesso Moisè, che come Proseta prevvidde, e descrisse il suo fine. Josie verisimilmente ha egli stesso per ispirazione divina scritta, ò dettata l'Historia, che porta seco il titolo di Jofuè, el'hà aggiunta, à guifa di appendice, al volume originale de' Libri di d Mini. 6 alli, Moisè, guardato da Sacerdoti dentro al facro Tabernacolo. [d] Quello

qui supra.

attribuiscono a Samuele, e da quel Capitolo sin' al fine del primo Libro. rutto il secondo, terzo, e quarto, e hi due del Paralipomenon à Geremia. Il Libro de i Centocinquanta Salmi, non-essendone David, al parer \* Polley, in Bil. [e] di molti, Autor di tueti, fii dal Concilio di Trento più tofto detto Sal-Conc. Trid. lib. 6. terio Davidico, che Salmi di David, pigliando la denominazione del tutto, dalla qualita della maggior parte. Ma di Salomone figlio di David furoni degno parto le Parabole, over Proverbii, il Cantico de' Cantici, e l' Ecclesialte. Il Libro della Sapienza, benche porti communemente in fronte il nome di Salomone, e che l' Autore stesso si deserva per tale, pur egli èstato d'ogni tempo riconosciuto per opera di un Giudeo Hellenista,

de' Giudici, di Ruth, & il primo de' Rè fin' al Capitolo vigefimo quinto fi

4. 14. H. Se

f oft. Indert. In cioè d' infra i Giudei, che vivevano in gran parte alla Greca, e fra Greci, exam. 12- Mifer. specialmente in Egitto, dove havevano la lor principal Sinagoga nella Città & XJF. Senen. bibl d' Alessandria . Altri [f] ne fanno Autore Filone Seniore, Personaggio di San 1.8. Her. 9 eccellente dottrina, fapienza, & eloquenza; ed è verifimile, che per telik Carre, car, 14 nerfi nafcosto dall' odio degli Egiziani, egli prendesse il nome di Salomone Genfal. Cetrameri in questo Libro, facendo antor della Sapienza il maggior Savio de' Rè . Sig. 1. Ful. in Se. ft g Senenfo riconviene di tomeraria cotal' opinione; e con esso molta office . Lat. is [b] concorrono, che quel Sacro Libro sia dottatura & opera di Salomone. aram is its 30. Noi ne riferiamo li pareri, e con Cornelio a Lapide diciamo, [i] Certume Amb.lib. de eft de fide , Auctorem primarium libri Sarientia effe Spiritum Sanctum ; in-+ 4sf. 9.6 Ter. et ue pue, Autsorem primarium tieri Sarientie este Spiritum success, inCapitolo I.

ZEFIRINO.

l'attribuicono affolutamente à Salomone. All' Ecclefiaftico fu conferito a Eccli, so. 6 11. Pronipote [b] di Jesse Figlio di Josedech: edesso, come pur Filone, suron continua di minima di [c] due de' fettantadue Intepreti della Sacra Scrittura. Da Tobia [d] fit incominciata la fua Historia, e dal Figliuolo ò feguitata, ò terminata. Quella di Giuditta fu descritta dal Pontefice Heliacim, e ciascun Proseta porta seco col titolo del Libro il nome dell' Autore, Esdra Sacerdote, e Dottor della Legge fù il Compositore del primo de' due Libri, che leggonsi forto il suo nome, mà il secondo si applica à Nehemia, O Mardocheo, è il Pontefice Heliacim scriffero la breve Historia di Esther, e Giovanni Hircano Pontefice degli Hebrei il primo de' Machabei, e Giuda Esseno il secondo. Hor tutti questi Libri non riconobbero alcuna variazione nè dell'Idioma, nè ne' Caratteri, rimanendo nella pura, ed original Lezione fin' all' anno 2680. dalla Creazion del Mondo, cioè ducent' ottant' anni avanti la nascita di Giesti Christo, quando riceverono la prima Traslazione in lingua Greca dai fettantadue Interpreti, ch' è quella medesima allegata spesse volte da Giesti Christo, e dagli Apostoli; [e] Virorum septuaginta Editio obti- e S.Hio. spif. 101. nuit in Ecclesiis , vel quia prima est; & ante Christi facta adventum , vel quia ab Apostolis, in quibus tamen ab Hebraico non discrepat, usurpata. Conciofiacofache in quel tempo allora doppo l'età de' Machabei, e la prepotenza in Asia dell'Imperio de' Greci, la Greca favella era quasi commune ancora fra gli Hebrei, e ficcome fuccede in ogni Stato, il dominio dell' armi haveva introdotti eziandio i costumi, gli habiti, e la lingua de Vincito-ri. Di essa servesi al presente la Chiesa Greca, come di Versione più riguardevole e per l'antichità del tempo, e per il miracolofo fuccesso di origine, che fiam pur' hora per riferire.

Da Alessandro Macedone, che in testamento divise il Mondo agli Amici, fù donato il Regno di Egitto a Sotero Padre di Filadelfo, che forti Traslazione comi tal nome da' Greci, perche in matrimonio si congiunse con una propria posta da' Secuenta. Sorella. Furono ambedue denominati Ptolomeo, Titolo de Rè Egizia-

ni, come dicevansi Abagari li Signori di Edessa, [f] Candaci le Regine di f Strabelih. 17. Ethiopia, e Cefari gl' Imperadori di Roma. Affunto al Regno il Filadelfo dimostrossi subito egualmente grande per nascita, per fortuna, e per dottrina, e degno discepolo di Strabone, da cui haveva appresi da giovane li primi documenti delle Scuole; e perciò hebbe in animo, ad imitazion di Pisistrato, che dicesi il [g] primo, che disponesse il Libri in ordine di Bi-bliotheca, di formarne anch' esso una nobilissima, che tanto sosse superiore alle altre nella qualità, e numero de' Volumi, quanto Filadelfo Rè d' Egitto era superiore à tutti in Asia, e in Africa nella Maesta del comando; e destinolla in Alessandria Metropoli del suo Regno, e Città cospicua nelle scienze, e per nobiltà, popolazione, e traffico meritamente detta [ b ] Vertex omnium Civitatum. Prepose alla compra, & alla disposi- Ammian. 116.224 zione de' Libri il primo Filosofo di quell' eta, Demetrio Falereo, Principe di Athene, mà che scacciato dal Principato, e dalla Patria, viveva in Alesfandria, pago sol della quiete, suor de tumulti. Con la di lui opera, e con immenso dispendio di così potente Monarca viddesi in breve accre-igallascale sciuta la Libraria presso à [ i ] settecento mila Volumi, tanto eran riguarde-

voli que' Secoli e per eccellenza di erudizione, e per arte di fludio.

Ma Ptolomeo egualmente vago dell' adunato teforo, che invidiofo,

Tomo I:

134

che a competenza della fua non fi ergeffe altra Bibliotheca nel Mondo pose guardie alla marina, e vietò il trasporto altrove del Papiro, che solo allora l' Egitto dalla corteccia de' fuoi alberi fomministrava agli Scrittori per materia atta à ricever l'impressione de Caratteri. Se ben cadde à vuoto la divisata industria, essendo che la necessità porgendo stimolo all' ingegno, Eumene in Pergamo dalle pelli degli Animali trovò l'uso delle Membrane, ò Cartapecore, e il Rè Attalo di lui Fratello mandonne copia à Roma, che ammirò la rarità del dono, e la novità dell'invenzione. Ma con molto miglior configlio avido Demetrio di render uniche in pregio le fue fatiche, indusse il Rè a far trasportar dall'Idioma Hebraico nel Greco li rinomati Libri della Legge Hebrea; al qual' effetto Ptolomeo richiese ad Eleazaro Pontefice allora della Sinagoga un' efemplare degli accennati Libri, e numero di Huomini ben versati in ambedue le Lingue per interpretarne i fensi, e trasferirne le parole. Scelse Eleazaro sei Dottori da ciascheduna delle dodeci Tribù, che con più breve denominazione communemente diconfi li Settanta Interpreti, & al Rè inviolli con altrettanta pronrezza, con quanta riputazione della Nazione Hebraica furono à lui da quel Principe domandati. Del che mostroglisi così grato Ptolomeo, che inconrinente rimandògli liberi a Gierusalemme cento vinti mila Hebrei, che fin dal tempo di Sotero suo Padre riteneva prigioni in Egitto. Con ordine Regio fii destinato l'alloggio ai nobili Interpreti nell'Isola del Faro, di rincontro ad Alesfandria, accioche fuor del publico tumulto la quiete conciliasse loro più disposto l'animo allo studio; ed appostatamente volle il Rè, che ciascun d'essi chiuso sosse separatamente dagli altri in una picciola

\* S. Irin. I. 1. 15. Cella, affinche fofpetto non cadesse, che concordassero più tosto insieme con le conferenze, che con il fenfo legitimo della Scrittura. [ a ] Ptolomeus experimentum corum sumere voleus, dice S. Ireneo, & metuens, ne fortè confermientes, cam veritatem, qua effet in Scripturis, absconderent per interpretationem, separans eos ab invicem, justit omnes eandem interpretari Scripturam, & hoc in omnibus libris fecit. Ma circa il numero di queste Cellule, più forse sono le opinioni de Dottori, che le Cellule medesib rbite de vit. me degl' Înterpreti. Filone, che descrive [ b ] a lungo questo gran successo, ne pretermette ogni qualunque racconto; S. Girolamo [ c ] apertamente le riprova, e dice, che in una gran Basilica eglino convenissero. e quivi di commun confenso formassero la Traslazione : S. Episanio ds. Epiph. inlit. [d] foggiunge, che fossero racchiusi due per stanza, e S. [e] Giustino

Morf. lib. 2. c S.Hier.eriff.140.

erar. de Gent.

de Minf.

«S. Infl. Mar, in Martire Paleltino di Nazione, Samaritano di Patria, e diligentifilmo indagatore', e scrittore delle cose de' Giudei attesta, haver' esso le vestigia vedute di quelle Celle, e con lui par, che concorra il numero più riguardevole de Scrittori, e la confiderazione eziandio, che gran miracolo certamente non farebbe avvenuto, fe tutt' infieme uniti havessero concordato nella medefima interpretazione, quando che grande, e miracolofo effetto della divina Provvidenza potè dirfi, che fettantadue Interpreti fi uniformaffero nel fenfo, nelle parole, e nella traslazione di tanti Libri dalla lingua Hebrea nella Greca, che, come [f] nota Filone, è abbondantiffima di frafi, e di voci, e niffun d'effi communicaffe col compagno il proprio fentimento; qual' avvenimento apparisce sopranaturale, poiche dov' è moltitudine di Huomini scienziati, è difficilissima la conformità delle sentenze, ed

eglino ò non mai convengeno, ò fol doppo gran litigii e contrasti. Per lo che

f Phil. lec. cit.

S. Giro-

absolutam elle divina virtute credeutem, tum quovis honore dignos illos, ut

l'uso della propria. Per ammaeltramento d'essi [g] li trè famosi Rabbi- in Parapo, Ciala.

ni Onchelo, Gionata, e Giuseppe sopranominato il Cieco, spiegarono in

Dei amantes, & Deo charos vicissim judicantem, cum muneribus multis in Patriam suam redire justisse, actibros, ut par erat, exosculatum esse, & Deo consecratos in Bibliotheca sua reposuisse. Mà indi a' due Secoli la Libraria, e li Libri rimafero [c] miferabile preda delle fiamme, & arfero fenza ri-cGallint. 6. c. Mr. paro con la medefima Città di Alessandria, allor quando su ella prima vinta. e poi faccheggiata da i Soldati di Cefare, vittoriofi della giornata di Faríaglia, e dell'Imperio. Lo stupore del Rè passo ne Popoli, [d] Er d'hiteles cite bodie quoque, foggiunge Filone, folemnis celebritas renovatur in Pharo Infula, ad quam non Judai tantum, fed & alii plurimi trajiciunt, locum veneraturi, in quo vila est hac primum interpretatio, O pro tanto beneficio, quasi recente, acturi Deo gratias. Post vota autem, O gratiarum actiones, alii tentoriis fixis in littore, alii discumbentes in ipsa arena sub dio epulantur cum amicis, & domesticis, praserentes tunc littus palatiis regiis. Così Filone. Tal versione fuin ogni età ricevuta, e venerata dalla Chiesa, e benche in qualche luogo discordi dalle Bibbie Hebraiche, la discordia turtavia come materiale. & apparente. O in fe medefima fi diftrugge nella collazione de' passi oscuri co' più chiari, ò se pur rimane, nella Scrittura di Dio apprendonsi misteriose le medesime discordanze. Onde non dubitò S. Filastrio di riporre fra gli Heretici coloro, che altra interpretatione ammettevano : [ e ] Ecclesia Catholica Septuaginta duorum interpretationem e S. Philaf. to har. legit, colit, & pradicat: alia autem supervacua, & contraria tanta editioni contemnit. & abjicit. Effa dunque fu la prima, e fola Versione, che in sè riconoscesse la Sacra Scrittura avanti la natività di Giesti Christo; se s. Clon Micro pur non procedè quell' una antichiffima accennata [f]da S. Clemente 15. Clem. Alessandrino, di cui non rimane a noi nè noto il Libro, nè l' Autore. Ma se tal' antichissima fosse stata cognita al Mondo in quell' età, non si sarebbe certamente tanto affaticato quel Rè Demetrio, e gl' Interpreti à formame una nuova; mà ò quella haverebbono emendata, le fosse loro apparsa viziofa; ò la medefima collocara nella Libraria di Aleffandria. L'altra, che Scricura, e fua dicesi Parafrasi, e che pur su anteriore alla venuta di Giesu Christo, deve origine, e valannumerarfi fra le Circumlocuzioni più tolto, che fra le Verfioni, mentre nè spiega il Testo Hebraico di parola in parola, nè si ristringe nella sostanza, ma sol dichiarala; onde Targon la chiamano gli Hebrei, Parafrasi li Greci, e Parafrafti li trè Rabbini, che la composero nell'occasione, che foggiungiamo. Ritrovavanfi nella Chaldea molti Giudei, che per lunga dimora affinefarti alla lingua di quel Paele, havevano affatto tralafciato g Luca Bartonia

idioma Chaldeo li ventidue Libri Sacri contenuti nel Canone degli Hebrei, e Onchelo dichiarò il Thora, cioè il Pentatencon, Gionata li Profetali, e Giuseppe li rimanenti. Qual Parafrasi, benche in somma estimazione presso gli Hebrei, ai Carrolici però è più rosto utile, che autorevole, deducendofi da lei molti argomenti contro li medefimi Hebrei, che la composero. Nel rimanente molte vane parabole contiene. De duobus Messis, de lamentatione Dei , de Ascensione Moysis in Calum , de Tabulis Legis exciZEFIRINO. Secolo III.

> fis è zaphirino Dei Throno, & altre vanità Farifaiche, e Thalmudiftiche à Trè versioni han di essa fatto li Latini, Arria Montano, che inserì la sua nelle Reggie Bibbie, Pietro Costo, & i Conimbricensi, che dicesi Complutensis, emendate da molti errori per comandamento, & opera del Gar-

dinal Francesco Ximenio.

Ma nel corso de' Secoli à noi più prossimi da otto differenti Autori Otto Veriioni della Sacra Scri-tura in Greco . fii trasportata la Sacra Scrittura in Idioma Greco. Habbiam detto, che

la Traslazione de' Settantadue Interpreti antichissima su la prima; onde computandosi ella con le otto seguite doppo la nascita di Giesù Christo; compongon tutte il numero di nove, ed in quest' ordine quella di Aqui-Verfione di Aquila, che fu la prima delle otto, ritiene il luogo della seconda. Fu Aquila, che dicesi Pontico, nativo della Città di Sinope in Ponto, e da parte di Sorella discese dal Sangue Imperiale di Tito. Da Elio Adriano, che debellò eli Hebrei, e sopra le ruine in Gierusalemme distrutta edificò la nuo-

va Città di Elia, fu prepolto alla sopraintendenza della gran fabrica, e conftituito Governator della Metropoli. Li Christiani, che nel furor dell'assca S. Epiph. in lib. dio eranfi quindi [ a ] per avviso di un Angelo partiti, ridotte in quiete la de Menf. cofe, e fatto colà ritorno, con dimostrazione rara di virtiì attendevano più tosto à edificar' i Gentili con l'esempio, che à riedificar le Case abbat-

tute dagl' Idolatri. Vidde, e notò Aquila il nuovo modo di si bell' operare, e dalla loro vita prendendo argomento della loro Fede, abbandonò il Gentilesimo, e fessi Christiano. Ma nella mutazione della Legge perseverando egli ne' costumi dell' Idolatria, sempre dedito allo studio superstiziolo delle Stelle, a cui attribuiva il vario corlo delle humane vicende. ammonito infruttuosamente da Vescovi, su finalmente, [b] Expulsus ab Ecclesia, veluti inutilis ad salutem. La repulsa irrito l'animo del delinquente, che con precipitolo configlio fottopoltofi al duro taglio della Cir-

concissone passò all' Ebraismo, e con si pronta selicità s' impossessò di quella scabrossissima Lingua, che meritò da S. Girolamo la lode di [e] Fere S. Bin spif. 138. borum Hebraorum diligentissimus explicator. Con tal' arme stimò nuocere a' Christiani: e postosi alla Versione della Sacra Scrittura, circa l'anno del Signore 137. una ne stese in Idioma Greco, tradotta dall' Hebreo di parola in parola, nella quale riprende, & emenda con maligna jattanza quella de' Sacri Interpreti, & empiamente contro i Christiani s' invehisce con perversione di sensi, e di figure. Per lo che il sopracitato S. Girolamo, che

lo lodò nella perizia della Lingua, con censura lo detesta nell' inganno della Fede, [d] Judans Aquila, & Symmachus, & Theodotion Judaizand Idem epiff. 113. tes Harerici multa Mysteria Salvatoris subdola interpretatione celarunt . e Idem in Zueshar. [e] Due Versioni attribuisce ad Aquila S. Girolamo, la seconda men vi-1. 3. 6 4. ziosa della prima. Ma bench' egli mutasse Fede, e costumi, mantenness fempre l'autorità, e la forza della Grazia Imperiale in modo tale, che nella

persecuzione di Severo contro i Christiani [f]ei ne su l'Esecutore, e'l Giudice in Alessandria, e sotto la sua Presidenza consumarono il Martirio Santa Potamiena, & altri famoli Martiri della Chiefa, La terza Versione comparve alla publica luce circa l' anno del Signore 184. e fu opera di Theodozione, Huomo di tre Religioni, Cattolico, Heretico, & Hebreo. Hebbe

fanciullo educazione fana da' Cattolici Parenti giovane fu pervertito da Taziano nell' Herefia di Marcione, & adulto rinego Christo nella Legge degli Hebrei fra' quali apprefa la lor lingua, traduffe dall' Hebreo in Greco il Veo-

b Mem ibid.

Eufeb. lib. Sec. 30 @ lib. 6. c. 14

Di Theo dezione.

chio Testamento. La traduzione non è nè di parola in parola, nè pura- as. Hier. crist. 125 menteristretta nel senso; mà, come dice S. Girolamo, [a] Inter novos, & as. Mer. 1711.15
reteres medius incedit Theodotion. Fù Escho [b] di Patria, e benche l'Herefia, e'l Giudaismo lo rendessero inimico di Christo, e de' Cattolici, la Versione non si giammai prohibita, anzi in certo modo ricevuta dalla Chiesa, cioè in quella parte del Libro di Daniele, che S. Girolamo [c] at- in Dani. testa, leggersi pubblicamente nelle funzioni Ecclesiastiche. Origene però la censura con rigoroso giudizio, e secondo la di lui censura vien communemente ammessa da' Santi Padri. La quarta Versione su composizione di Disimpago. Simmaco, e publicata circa l'anno del Signore 203, e come Theodozione, fù Simmaco Cattolico, Heretico, & Hebreo. S. Girolamo sempre [d] lo 15. Hier, in and detesta come Ebionita, e S. Episanio deducendo la di lui origine dalla edures Ruff. de in Samaria dice, [e] che passando dal Giudaismo alla Christianita, e dalla presanti di Estaran. Christianita all'Ebionismo, tornasse poi di nuovo alla Sinagoga, e di nuovo e 8. Esiph. in 18. si sottoponesse alla circoncissone, Symmachus, unus ex numero sapientum, de Musico pond. qui sunt apud eos, cum non reperisset fidem apud propriam gentem, Principatus fludio agrotans. O contra propriam Tribum indignatus, accessit ad Indaos, & fit Profelytus, ac circumciditur fecunda circumcifione; e riferisce il medesimo S. Epitanio, che per arte medica con incogniti rimedii fosser soliti gli Hebrei sar di nuovo crescer il reciso prepuzio: il che par che si accenni ancor da S. Paolo in quelle parole, [f] Circumcifus aliquis votatus est? non adducat praputium. La di lui Versione nella medesima censura [g] incorfe di quella di Aquila, e di Theodozione, e di queste trè tradu- g Vide figna s zioni il Cardinal Pallavicino loggiunge queste parole in persona di un' infi- lite, questi p gne Ecclesiastico, [ h ] Anticamente, quando era minor la fraude, e 'l h Card. Pallav. in sofpetto, ne pur'essersi rigettate le traduzioni degli Heretici Aquila, Theo-Hist. Trid. 1.6. c. dozione, e Simmaco, e perciò non poterfi bora elle damare, specialmente si ni.
che gli Autori non son promulgati solennemente Heretici, nè per conse-tettembia, guente i nomi foggiacciono alle lor pene . La quinta dicesi Jericunthina d'incerto autore, ritrovata presso la Città di Jerico sotto terra, den-Nicopolium. tro una Vettina di creta, circa l'anno del Signore 220. La festa è la Nicopolitana rinvenuta, come la precedente, presso la Città di Nicopoli [i] nel i S. Hirr. in Cav. lido Atheniese nell'anno del Signore 230. S. Girolamo [k] attribusice l'una, Cavita Milmapoli, a d. Milmapoli, a d. e l'altra Versione, cioè la Jericunthina, e la Nicopolitana, à qualche dotto west auf. Rabbino, e di ambedue li Santi Padri fanno degna commemorazione ne' loro Libri. Tutte queste accennate sette traslazioni con fedelissima dili-18. Esip. inilia de genza, e lunga fatica [1] di ventott'anni furon raccolte da Origene in un Menf. volume, per difenderle nella loro integrità dalla malignità degli Heretici, i quali oramai tanti Testi ne citavano, quant'Heresie eglino inventavano. Onde l'Opera fu fommamente utile alla Chiefa Cattolica, lacerata allora Tetrapla di Orldalla diversità delle dottrine, e successivamente applaudita dal consenso commune di tutti li Dottori del Christianesimo, che in ogni età l'hanno esaltata con encomii distinti, e pregiati. Ritirossi egli in Tiro al gran lavoro, e come che in quel tempo appunto haveva ritrovata nella casa della Nobile Giuliana di Cefarea la Versione di Simmaco, intitolò il fuo Libro Tetrapla, perche ogni foglio d'esto quattro colonne conteneva, cioè l' Interpretazione de' Settanta nella prima, quella di Aquila nella seconda, l'altra di Simmaco nella terza, e nella quarta quella di Theodozione, la quale benche anteriore alla composta di Simmaco, sii tuttavia posposta

e divente quarta in ordine alla locazione, quella, ch'era terza in ordine af tempo. Ma perche tutte ricever dovevano il loro pregio, e valore dalla conformità del Testo Hebraico, à nuova impresa egli si accinse per render Hexpla di Ori- l'opera perfettiffima con il confronto authentico dell' originale; e perciò il fecondo Libro compofe, che denominò Hexapla, e divife in fei colonne, nella prima delle quali ripofe il Testo Hebraico, nella seconda il medesimo Testo in lettere Greche, nella terza la Versione d'Aquila, nella quarta quella di Simmaco, nella quinta l'antica de' Settanta, e nella felta la rimanente di Theodozione. Ma non così tofto apparvero alla luce le due Versioni Jericunthina e Nicopolitana, che portatosi esso medesimo à riconoscerie, e ponderatele, e rinvenutele degne di sede, inserì anch' esse

fra le altre; ond'hebbe principio l'altro confumato Volume dell'Ottopia, Octopla di Origen nel quale Origene aggiunse due nuove colonne con le due accennate Versioni Jericunthina, e Nicopolitana, L'Offopla dunque di Origene devesi più tosto dir Poligrafia, che Versione, benche fra esse si annumeri, e si riponga nel numero della settima. Fatiche tutte egualmente grandi, & egregie, che [a] Immortale illud ingenium suo nobis labore donavit, con

ad Titum c.3.

a S. Hier, in coiff. le quali aprì egli il primo la strada a' futuri ingegni Cattolici di scorrer l'ampio campo della divina Scrittura. Onde meritamente foggiunge S.Girolamo , [b] Ea que habetur in Hexaplis , ipfaeft , que in eruditorum Libris b Idem epift. 25incorrupta, & immaculata Septuaginta Translatio reservatur. Quidquid er-

c Idem in Carall.

go ab bac discrepat, nulli dubium est, quin ita & ab Hebraorum veritate Versione Lucia discordet. L'ottava Versione dicesi Lucianea composta circa l'anno del Signore 250 da S. Luciano Sacerdote Antiocheno, che fu Martire nella Confe flione Cattolica, e laudato da S. Girolamo con queste par ole, [c] Lucianus vir difertissimus , Antiochena Ecclesia Presbyter , tantum in litterarum Andio laboravit, ut usque nunc quedam exemplaria Scripturarum Lucianea nuncupeutur. Di lui dicesi, [d] che ritrovandosi in carcere, e volendo prima di morire pascersi della Santissima Eucharistia, ed insieme farne par-

à Belland. in vita S. Luciari .

tecipi li fuoi Discepoli, comandò loro, che gli facessero d'intorno corona, dicendo: Templum Sanctum vos mihi eritis, me ex omni parte circumdantes ; Mensa quidem erit vobis boc meum pettus, non, ut arbitror, Deo futura minus bonefla ea, que fit ex inanima materia. Ed un Sacerdote suo compagno sacrificò sopra il di lui petto, che rappresentò in quell'atto un Sacrificio non men di lande, che di cuore. La traduzione dunque di S. Luciano fu ritrovata scritta di suo carattere dentro un muro in una Torre di Nicomedia fotto l'Imperio di Costantino nell'anno 310, cioè venticinque anni doppo il suo Martino sotto la persecuzione di Massimino. La nona, & ultima fii publicata circa l'anno del Signore 350, da Hesichio Monaco della Paleftina, nelle cui folitudini visse Discepolo, e Padre di Santi Monaci; onde [e] leggefi, che S.Hilar ione morendo lasciaffegli in testamento il Li-

c In Vitis Pate f .. Hier, in Praf. Faralip.

Versione di Hest- bro degli Evangelii, e la sua veste. Delle trè Versioni di Origene, di S. Luciano, e di Hefichio foggiunge S. Girolamo, [f] Alexandria, & Agyptus in Septuaginta suis Hesychium laudar aufforem : Constantinopolis usque Antiochiam Luciani Martyris exemplaria probat : Media inter has Provincia Palastinos Codices legunt, quos ab Origene elaboratos Eusebius, & Pamphilus vulgaverunt. Tutte però le nuove Versioni, suor che quella de Settanta, sono mifera bilmente perite, e fol pochi loro fragmenti leggonfi inferiti nelle Bibbie Greche impresse per ordine di Sisto V. nell'anno 1587Mile Versioni in lingua Latina molte più sono, che le accennate nella Greca, siccome le Greche numerar [a] poteansi, così delle Latine pole famento Vecchio sibili non era calcolarne il numero; concionazosache chiunque qualunque in Latino. notizia havesse dell'Idioma Greco, si poneva ò per emulazione, ò per christica. albagia alla traslazione de' facri Libri in lingua Latina, ond'avveniva, che [ b ] tot erant Exemplaria , quot Codices . Fra la multiplicità di tante bs. Him. in prafer. Verfioni, quella che prevaleva à tutte, e riputavasi la più commune, la in losse. più riguardevole, e la più pregiata, che da Fedeli leggevasi nelle Chiese, versione Vulgata. era chiamata fin dall'età di S. Girolamo l'Antica, e la Vulgata, ò, come la diffe S. Agostino, l'Itala, [c] In ipsis interpretationibus Itala cateris prafer- s. S. due La della tur , nam eft verborum tenacior , cum perspicacitate sententia . Effa diceli chrift.c. 15. emendata, e corretta da S. Girolamo, il quale due Versioni ancora fece del Testamento Vecchio in lingua Latina, una dal Greco Originale de' Sertanta, l'altra dal proprio Telto Hebraico nativo: ed essa è la medesima, che il Concilio di Trento rende autorevole, ed authentica col feguente Decreto; [d] Si quis autem Libros ipsos integros cum omnibus suis partibus. prout in Ecclesia Catholica legi consueperunt, & in veteri vulgata Latina Editione habentur, pro Sacris, & Canonicis non susceperit, & traditiones pradictas sciens, & prudens contempserit, anathema sit. Le rimanenti Versioni Latine non sono ne rigettate, ne ammesse dalla Chiesa, e cadono sotto le censure de Dottori, e del [e] Concilio di Trento.

Oltre alle accennate Verfioni Greche, e Latine, vi fono la Siriaca, Ara- Verfione della bica, Persiana, Etiopica, Tegiana, Gothica, Schiavona, & Italiana. La abrelingue. Siriaca d'ignoto Authore, e vedesi impressa in Roma, & in Parigi. L'Arabica fii composizione nel Pentateucon di Rabbi Saadia circa l'anno del Signore 900, e ne'rimanenti Libri di diversi Christiani della medesima Arabia, e conservasene una nella Libraria di Loreto opera di Arith Ibna Sina. Della Perfiana fanno menzione alcuni [f] Santi Padri; ma in questa 15.1a.Claryf.Thead. nostra eta è totalmente incognita, ò celata. Nulladimeno leggesi il Pen- 0#, Jaderi, esam. tateucon tradotto in quella Lingua [g] da Giacomo di Tus per compia- 6. differt. biblica. cer agli Hebrei di quel Regno. L'Ethiopica reputali antichissima, e commune in quella Provincia fin dal tempo [b] dell'Eunuco della Regina Can-hatter. 8. dace, che introdusse cola la Fede di Christo. [i] Dicesi,nell'Ethiopia essere ancora in uso la Sacra Scrittura in Lingua Tegiana, ch' è la propria degli i Alver. la Hift. Abiffini. La Gothica fit trascritta da Ufila Vescovo Cattolico de' Gothi doppo l'anno 400, di nostra salute. Della Schiavona attestasi da un gra- k Hofine Card. in ve, [k] & eminente Autore, Dalmatica lingua Sacros Libros Hieronymum lib.de facr. vernapersiffe conflat: il che vien comprovato eziandio da [l] altri Scrittori. Ura [k]ff. Sum. 14. tislao Duca di Boemia fupplicò Gregorio VII. di poter recitare l'Offizio 8161. Santi divino in quella Lingua, e fii rigettata l'istanza con aperta negativa, [m] No- m S. Grag. VII. 1.7. bilitas tua, rispolegli il Papa, postulavit , quod secundum Sclavonicam Linguam apud vos divinum celebrari annueremus Officium. Scias, nos buic petitioni tua nequaquam posse favere. Ex hoc nempe sape volventibus liquet, non immerità

Sacram Scripturam Omnipotenti Deo placuisse quibusdam locis effe occultam, ne si ad liquidum cunttis pateret, forte vilesceret, & subjaceret despettui. aut prave intellecta à mediocribus, in errorem induceret. Neque enim ad excusationem juvat, quod quidam Religiosi Viri boc, sisimpliciter Populus quarit, patienter tulerunt, fen incorrectum dimiferunt, cum primitiva Ec-

e Vide Regul. Com. Trid. de Lib. prek. Verfione della

140 fianitate, & Religione crescente, subtili examinatione correcta funt . Cost S. Gregorio VII. Tuttavia è notoria la permissione de' moderni Pontefici ; che dalla loro stampa de Propaganda Fide, escano dalla publica luce Messali, e Breviarii in quella Lingua, e che i Sacerdoti di Zara, e de' pacsi adjacenti, dopo l'Evangelio Latino recitino lo stesso in favella Schiavona per istruzione di que' Popoli, e per loro proprio uso l'obligo diurno dell' Offizio divino. Qual Privilegio trovali parimente conferito da Paolo V. ai Cineli in conformità del Decreto della Sacra General Congregazione dell'Inquifizione di Roma fotto li 26 Marzo 1611. Ma il Decreto non hebbe mammai il desiderato effetto, essendo che non giammai su trasserita in quella Lingua la Sacra Scrittura, come di fresco ci attesta Gio.Francesco Nicolai Vescovo di Berito. Ecclesiastico benemerito di due Mondi per la predicazione dell'Evangelio, da esso divulgato in qualità di Vicario Apostolico nella Cina, e nell'America, e che presentemente carico di egregii meriri dimora nella Corte di Roma, specchio nell'opere di quegli insegnamenti, ch'egli ha predicato con le parole. La Versione Italiana in fine và forto nome di diversi Autori, mà di tutte egualmente è prohibita la Lezione con le condizioni, e restrizioni [a] della regola quar-

a Reg. 4. in Ind Lib. proph.

b Bidem .

ta dell' Indice Tridentino, impresso per commandamento di Pio IV. firmato, & ampliato da Sisto V. riveduto, e publicato da Clemente VIII., e con la Costituzione centosedeci Apostolatus Officium rinovato, & inculcato da Urbano VIII. E la medelima Regola apporta con queste parole la cagion della prohibizione; [b] Cum experimento manifestum fit, si facra Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde ob hominum temeritatem detrimenti, quam utilitatis oriri, hac in parte indicio Episcopi, ant Inquisitoris stetur, ut cum consilio Parochi, vel Confessarii, Bibliorum à Catholicis auctoribus versorum lectionem in vulgari linqua eis concedere possint, quos intellexerint ex bujusmodi lectione, non damnum, sed fidei, atque pietatis augmentum capere posse; quam sacultatem in scriptis habeant. Qui autem absque tali sacultate ea legere, seu habere prasumpserit, nist priùs Biblis Ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possir; con ciò che siegue. Lo Spirito Santo chiama la parola di Dio [c] Gladius utraque parte acutus; onde maraviglia non è, se la Chiefa,come pietofa Madre, fottragga il coltello di mano a' figli imperiti, acciò che con la ferita degli occhi non rimanga impiagato il cuore. E [d] dannevole, dice S. Bafilio, la lezione de' Libri facri agli spiriti deboli, come

il cibo agli stomachi fiacchi ; e perciò era [ e ] vietato agli Hebrei di leggere

il principio della Genesi, il fin d'Ezechiele, e li Cantici sin all'età di trenta

Hebr. 4 d S. Bahl, spift, ad

Chalen. eS. Hier. in proum.

in Ezech. forig. hom. t. felt.

g S. Hier. I.z. cont. Pelag.

k Idem epift. 103.

ildem adverf. V .tilant.

anni; & Origene [f] riferisce la prohibizione al decoro, & al pericolo, Ne a Spiritu converterentur ad carnem. S.Girolamo parimente [ 7 ] ripiglia aspramente Pelagio, perche ammetteva le femmine alla lezione della Scritturra, e detesta l'abuso, per cui ogni vil'avanzo di Scuole pretende il Dottorato in quell'alta, e milteriofa scienza, [h] Sola Scripturarum ars est, quam sibi omnes passim vindicant. Hanc garrula anus, banc delirus senex, banc Sophista verbosus, banc universi prasumunt, lacerant, docent antequam discant. E perciò li Sommi Pontefici ne hanno prohibita la le-

zione in una lingua, che per esser vulgare, ne riman commune l'intelligenza ai dotti insieme, & agl'ignoranti. E poi in fine soggiunge in somiglianto proposito S. Girolamo i Quid enim necesse est, in manus sumere, quod Eco

elesia non recipit ? [a] Melius eft aliquid nescire, quam tum periculo discere. a tomerit. 22.

Il medefimo Dio dunque, che volle, che la fua Legge data per Moisè, e tutto il rimanente della dottrina facra rivelata a' fuoi Profeti, fosse da essi del nuovo Testaancora messa in iscritto, ha osservato lo stesso nel nuovo Testamento, ispirando i fuoi Apostoli per il medesimo Spirito, che li haveva sempre condotti nella lor predicazione di viva voce, a dettarne de Libri, per li quali ellafosse conservata, e trapassasse à tutte l'età nella sua originale verità: ed autorità Divina. E così è stato compiuto il corpo, e suggellato il numero de Sacri Libri, de' quali la prima parte va, come habbiam detto fotto il nome generale del Vecchio Testamento, ò della Legge, e questa feconda, fotto quello del nuovo, ò dell Evangelio: Parola Greca; che fignifica buona, e felice novella; ufata per additar l'annunzio della venuta del Figlipolo di Dio in carne,e dell'adempimento per lui di tutto ciò, ch'era stato comandato, figurato, predetto, e promesso per la Legge, e per li Profeti, e dacche erano state in ogni tempo elevate le speranze, intenti la desiderii, e sospesa l'espettazione de Fedeli. E'l nome di Evangelio è stato fpecialmente appropriato a quattro primi Hiltorici, scritti da due Apostole S. Matteo, e S. Giovanni, e da' due Discepoli S. Marco, e S. Luca: tutti autorizzati per la lor vocazione divina, accompagnata dalla certa, ed infallibile affiftenza, e condotta dello Spirito Santo, il quale ancora ne ha d'ogni tempo impressa la certezza, e la persuasione nel cuore d'ogni vero Fedele, ed in tutta la Chiefa, la quale in virtu di questo suggello ne ha testimoniata, ed hà publicata difesa, ed esposta questa verità per indurre gli Huomini all'ubbidienza della Fede. Hor tutti dunque li ventifette Libra del nuovo Testamento riferiti nell'allegato [b] Canone del Concilio di bcon. Trid. full. Trento, portano nel titolo il nome de' loro Autori, fuor che gli Atti degli Apoltoli, che fù composizione di S. Luca; e tutti surono scritti in Lingua Greca, ad eccettuazione folamente dell'Evangelio di S. Matteo, e dell'Epistola di S. Paolo ad Hebraos, l'uno, e l'altra composti in Lingua Hebrea, e dell'Evangelio di S. Marco in Latina. Il traduttore d'essi nella presento Vulgata è quegli medefimo, di cui fu opera l'antica Itala, emendata però dalla industriola diligenza di S. Girolamo, [c] Testamentum nopum Lati-ccarl. Billar. 1.2. num, dice il Cardinal Bellarmino, editionis pulgata ex antiqua persione babemus, quam tamen Beatus Hieronymus emendavit. Eglino tutti sono Proto Canonici, cioè authentici fin dalla loro prima comparía, ad esclusione dell'Epistola ad Hebraos, delle due Cattoliche di S. Giacomo, e di San Giuda, e dell'Apocalisse, della cui authorità volendo alcuni dubitarne, su d'nopo doppo diligentissime perquisizioni, che da Pontesici, e da Con-

cilu fi dichiaraffero Canoniche. Il primo Libro dunque Canonico, che nella nuova Legge si componesse, su l'Eyangelio di S. Matteo, descritto in Lingua Hebraica dal medesimo S. Apostolo nell'Anno 42. del Signore ad istanza [ d ] de'Giudei Chri- d S. L. Chryf. Lam. ftiani, e per commandamento [e] di tutti li medelimi Santi Apoltoli. De es. Esiph, ber. 51. quattro [f] Animali di Ezechiele simboleggianti li quattro Evangelisti, a fagoli. S. Matteo si applica l'Huomo, perch'egli tratta di Giesi Christo, come di Huomo Santo, promefio da Profeti al Mondo, e perciò n'espone la Gene alogia humana de parenti. Successivamente in ordine di tempo, cioè trè anni doppo la divulgazione del primo Evangelio, scrisse S. Pietro da Roma la prima Lettera alli Giudei convertiti, e dispersi per l'Asia minore,

b Hidem . c Petr. de Natal. 1.4. 86. in catal.

Quindi S. Marco compose [4] in Roma in Lingua Latina il suo Evangelio a Hier, in Catal. nell'anno 49. di nostra salute ad istanza de' medesimi Romani, [b] Quod cum Petrus audiffet, probavit, & Ecclefia legendum fua auctoritate dedit . Esso medesimo in Aquileja [c] tradusselo in Greco, e conservasene l'Originale fra le reliquie più preziofe nel Teforo di S. Marco in Venezia. Delli quattro Animali a S. Marco fi attribuisce il Leone, fimbolo de' clamori del Precurfore di Giesu Christo, con i quali comincia il suo Divino Evan dio

Vox clamantis in Deferto. Di lui falfamente dicefi ciò, che veramente di un d soul D. Mir. Marco [d] Anacoreta raccontali, che reputandoli indegno del Sacerdozio prof. comm. quem estat. Oil. lader. in deliberatamente si recidesse il dito pollice, per rendersi inabile a quel di-Prel. Ideas 5-47. vino Ministerio; conciosiacosache egli su consacrato da S. Pietro medesimo prima Vescovo di Aquileia, e poi di Alessandria in Egitto, e resse quelle Chiese con egual fama di santita, e di dottrina. Sieguono le due Epi-

¢ .4nn. 57-Ann. 57.

stole di S. Paolo al Popolo di Salonichi, metropoli della Macedonia, inviategli ambedue da Corintho, la prima nell'anno del Signore 52. la seconda nel seguente. Doppo di esse, da Eseso [e] scrisse la prima Lettera a Corinthii; e da Laodicea [ / ] à Timotheo, che giovane d'anni, mà confumato di meriti, era stato pur' allora dal medesimo Apostolo promosso al Vescovado di Efefo, & alla Primazia di tutte le Chiefe di quella Provincia ; e nell'

P-400. 58.

anno [g] sussegnente da Nicopoli la seconda Lettera ai medesimi Corinthii. Nell'anno medefimo, e dalla medefima Città compose, e trasmesie la sua Epistola ai Galati, Popoli dell'Asia minore, & a Tito Apostolo della Dalmazia, destinato da S. Paolo Vescovo de Candiori. Da Cenchri, porto di Corintho nell'istesso anno scrisse a'Romani la gran Lettera, che per l'emimente Soggetto che contiene . De Fide . & Gratia Christi . la Santa Chiefa nel primo luogo l'annovera fra le quattordici di S. Paolo, benche per ordine di tempo venga riputata l'ottava. [b] Succeffivamente publicò il fuo

h .4m. 60. Nicoph. 1.2. e. 43-k S. Hier. in caral.

Evan elio S. Luca, di cui dice Niceforo [ i ] Lucas Medicus simul, & Pi-Hor egregius, e S. Girolamo [ k ] Tota vita calebs. Egli direffe il fuo Libro a Theofilo Antiocheno suo Compatriota, Soggetto [1] riguardevole per of a. l.o. a. at. nafcita, e molto più per bonta meritevole del titolo di [m] ottimo.De quattro milteriofi Animali il Bue gli fi dipinge d'apprelso, perche incominciando egh il fuo Evangelio dal Sacerdozio di Zaccharia, il Bue, Animale immolatizio verifica la Profezia accennata di Ezechielle. Alcuni difsero, dipangerfi il Bue presso à S. Luca, perche il Bue in lingua antica Italiana. chiamavasi Luca: e citano Varrone in confermazione del loro detto. Mà eglino s'ingannano nell'intelligenza di quell'Autore, che [n] non mai dicefi, elserfi chiamato Luca il Bue, mà bensì l'Elefante per le ragioni, ch'egli adduce nel suo Libro. Nel medesimo anno scrisse S. Paolo agli Efesii in Alia, & ai Filippensi nella Macedonia, e nel [o] susseguente su composto da S.Luca in P.S. In Charle in Roma il Libro degli Atti degli Apoltoli, detto da S. Gio: Grifoltomo, [p]

n l'arre de Lint. Lat. 1. 6.

o .ten. 61. Oll Jadert. les, cit. J -dha. 61.

12. al Ceriarh. 11.

A S. Hier. prol. apad Bell. Reg.

9 Onumen. and Liber Dogmatum, e da Ecumenio, [9] Evangelium Spiritus Santti. [1] Sieguono l'Epistole di S. Paolo ai Colossensi nella Frigia, a Filemone Cittadino di Colosso, & agli Hebrei Christiani dimoranti in Gierusalemme, tutte, e trè scritte da Roma, ma l'ultima tanto superiore all'altre nella nobiltà, e vaghezza dello ftile, quanto più S. Paolo era [/] versato nello studio della Lingua Hebraica, nella quale si ella composta. Vi è chi rigersolla dalle Scritture Canoniche, e Tersulliano [ t ] ne fece Autore S. Barnaba, altri S. Luca, & altri S. Clemente Papa, col motivo, che seco non

142 portava il nome, e 'l fegno di S. Paolo. Mà il Concilio antico di Roma forto Papa Gelafio, è il più moderno di Trento ne stabiliscono la validità, & all'allegato motivo ingegnofamente risponde S. Girolamo, [a] Si pro. allamitid. pterea Pauli non erit, quia ejus non habet nomen, ergo nec alicujus erit; quia nullius nomine intitulatur. Ed in vero dall'haver'egli quivi suppresso il suo nome, e segno, S. Clemente Alessandrino ne apporta la causa, [b] Ne b And Existiti. in ipfo exordio, animos Hebraorum prorfus ab epiftola lectione averteret ; effendo che era poco ben gradito agli Hebrei il nome di S. Paolo, che veniva pur di fresco da Gierusalemme a Roma e maltrattato, e carcerato. [c] Dono il corfo di un'anno furono scritte le due Epistole da S. Giacomo Minore, Vescovo di Gierusalemme, e dal suo Fratello S. Giuda Taddeo, le quali diconfi Cattoliche, cioè Universali, perche ne a persona, ne d'Citta determinata furono dirette, nè l'argomento in un sol punto ristretto t ma nella prima trattafi in generale della Fede, e delle Opere, e nella feconda degli Heretici, e della divina vendetta. [d] Poscia dal carcere di dam et. Roma scrisse la sua seconda Lettera S. Pietro indirizzata generalmente à zutta la Christianità, e l'ultima sua S. Paolo al diletto Timotheo, come licenziandofi ambedue li Santi Apostoli dal Mondo, al quale lasciavano falutevoliffime ammonizioni per la confecuzione dell'eterna falute. Nell' anno nonagefimo fettimo di noftra falute S. Giovanni Apoltolo hebbe nell'Isola di Patmos la gran visione, dalla quale compose il Libro dell' Apocaliffe . efaltato da S. Girolamo come Arfenale di Sacramenti , [e] . S.Him. pif. 10]. Apocalyplis Joannis tot habet Sacramenta, quot verba. Parum dixi pro merito voluminis : laus omnis inferior eft : in verbis fingulis multiplices latent intelligentia. Indi à due [ f ] anni il medefimo S. Giovanni le fire trè Lettere f. don. 99 fcriffe, la prima 2 Christiani [g] dimoranti nel Pacse de Parthi, la se-Enoig. de goad. conda ad Electa nobile, ed esemplar Matrona, Diaconessa di Corintho, la terza a Cajo fuo figlio di Battefimo, e che fu [b] fucceffivamente Ve- h Onnthe ed ann fcovo di Milano. Nell'anno medefimo S. Giovanni fuggillò il corpo de' 114 Libri Canonici dell' uno, e l'altro testamento, con la composizione del fuo eccelfo Evangelio. Gloriofo per patimenti fofferti nell Ifola di Patmos, fotto la persecuzione di Domiziano faceva egli allora dimora in Efefo di età fopra la nonagenaria, quando ad istanza di que' Popoli si ac-erat apud Deum. Raccoglie il successo da molti Santi Padri [1] il Cardinal kin. Baronio, e S. Girolamo loggiunge, [m] Coallus eft ab omnibus prope tunc | Bar. ann. 99. n. j. Afia Episcopis, & multarum Ecclesiarum Legationibus, de Divinitate Salva- "S. Hi.r. lec.cu. toris altius scribere, & ad ipsum, ut ita dicam, Dei Verbum non tam audaci. quam felici temeritate prorumpere. Onde meritaniente de' quattro accerinati Animali di Ezechielle l'Aquila si appropria à S. Giovanni, che solo potè fissar gli occhi nel Sole immenso della Divinità di Giesti Christo.

144

# CAPITOLO IL

### Califto Romano creato Pontefice 2-Settembre 221.

# Decreti di Papa Calisto.



Or per far ritorno, d'onde con lunga digressione partimmo, condannata da Zefirino l'empieta di Praxea, e con Montano l' ostinazione parimente di Tertulliano, respirò la Chiesa da quell'Heresse, che sotto Capo di fazione facean Setta, e guerra al Christianesimo. Conciosiacosache scorsero cinque Pontificati senza nuovo Heresiarca, quast

bastata fosse all'Inferno la sola Heresia di Montano per tener'agitati tutt' tro Tempori. un Secolo li Fedeli. Califto per opporfi alla sfacciataggine di Eliogabalo, che allora in Roma regnava, con nuova costituzione confermò l'antica tradizione de' quattro digiuni, che diconfi Quattro Tempora, e raccordò a' Christiani la sobrietà, e la modestia sotto un Principe traboccato, e perverso. Il Decreto vien deriso da Centuriatori Magdeburgensi, come se tale ofservanza non fofse inculcata da'Santi Apostoli, ò da' Santi Padri, proffi-

Lapa. e. 2. de st. mi a' Santi Apoltoli, conforme [a] atteltali da' più rinomati Dottori del goes cites Christianesimo, onde ne apparisce venerabile l'uso, e per prova di anti-S. de leimie, chita, e per merito di divozione.



### Urbano Romano creato Pontefice 21. Settembre 226.

Proposizione Hereticale del Vescovo di Bosdra: Suo ravvedimento. & abjura. Calunnia dagli Heretici moderni .. contro S. Urbano, rigettata da' Cattolici.



ERILLO Vescovo di Boldra nell' Arabia quanto [ a ] fil a Este la case celebre in quest'eta per vanto di erudizione, tanto più scandalosamente cadde in error di Fede, offuscando lo splendor della dottrina con l'infamia dell'Heresia. Dedul-seri-sela dalle Scuole di Ebione, asserendo, Giesù Christo esfer Dio doppo di esser nato Huomo, non già avanti, quan-

do fù conceputo nell'utero della Madre. Ma presto dichiarossi più tosto ingannato nell'intelletto, che pertinace nell'ostinazione; poiche al fume, che gli apparve, aprendo fubito gli occhi per il conoscimento del Vero, abjurò l'errore in un publico Sinodo di Vescovi circonvicini, nel quale intervenne anche Origene, che [b] riportò la piena lode del difinganno di Berillo nel compensamento, ch'esso sece con l'honor della penitenza al discapito della fama.

Presso a' sett'anni resse Urbano il Pontificato, e sopra tredici Secoli Calunnia de Lutefu esente il suo nome da ogni censura, cioè sin quando si compiacque- rani contro Sant ro darghela gli Heretici Magdeburgensi con termini nè pur comporta- Urbiao. bili in bocca de' nemici, [c] Institute, dicon' eglino di lui, Constitutionem post Baptismum, sed blasphemè dicit, per manus impositionem Episcopo di 177. rum accipi Spiritum Sanctum, & plene Christianos fieri. Ma effi mentiscono, e non bestemmia S. Urbano; conciosiacosache tant'è più antica di S. Urbano la Confermazione nella Chiefa, quanto più antichi fo- E fundifica no nella Chiesa li Santi Apostoli di S. Urbano; mentre leggesene [d] d. de. 8 0 19. l'ufo sin dalla loro età, in cui propagarono l'istituzione fattane da Giesù Christo; e Tertulliano medefimo, che viste, e morì prima di Urbano, ne fa spessa, e degna commemorazione [e] ne suoi Libri. Il che e remalinità de rende senza eccezione maligna la mordacita degli Heretici in attribuir nome de l'ec l'ilituzione della Consermazione a S. Urbano, che si creato Pontesice serie, de suoi, nell'anno 226, quando eglino stessi fra le macchie di Tertulliano, che mo-

ri circa l'anno del Signore 223, pongono, ch'ei doppo il Battesimo si crefimaffe. Mà è proprio di chi è risoluto à dir male, in nulla, e di

nissuno dir bene.

# CAPITOLO IV.

## Ponziano Romano creato Pontefice 24. Giugno 233.

Miracolosa Confessione di Fede Cattolica dettata dalla Madre di Dio. Calunnie degli Heretici contro S. Ponziano, e sua difesa.

rii fpiegati dalla medefima Madre di Dio a S. Grego.



146

A se successo giammai avvenne di ammirazione più degno; e di racconto, certamente fù quello, in cui deputò Dio la fua medefima Madre per Macstra di Fede contro gli Heretaci. Con infolita, e mirabile Ordinazione era stato promosfo al Vescovado di Neo-Cesarea in Ponto sua Patria San Gre-

for. Theum.

gorio Thaumaturgo, e con indefesso zelo attendeva alla as. Grat. Mal. in cultura di quella gran Vigna. [4] Mà come che di fresco ne veniva dalla Scuola di Origene, di cui fu scolare, riteneva impresse nell'animo alcune dottrine del suo Maestro, non in tutto consacevoli à quelle dell' Evangelio. Conoscevale egli medesimo ò insussistenti, ò almeno sospette; onde timorofo di sparger vizioso il seme della parola di Dio, a Dio si rivole . pregandolo che gl'illuminasse l'intelletto , per distinguere in quell'Apostolico Ministerio il vero, e cattolico senso dal falso. Udillo il Cielo, e di repente nella sua camera apparve una gran luce, nel cui mezzo vidde in Trono affifa la Gran Madre di Dio, che diflegli, effer'effa. quivi discesa per ammaestrarlo nella regola della sana Religione: E rivolta à S. Giovanni il Theologo, imposegli, che la spiegaste, come segui, con dottrina egualmente degna di un tanto Maestro, e di tanto un Discepolo, in quello tenore, Unus eft Deus, Pater Verbi viventis, Sapientia Subsiftentis, & Potentia, & Figura aterna, Perfectus Perfetti Genitor Pater Filii unigeniti, Unus Dominus, Solus ex Solo, Deus de Deo, Figura O Imago Deitatis, Verbum efficax, Sapientia Constitutionis rerum univerlarum comprehensipa, & Potentia totius Creatura effectrix . Filius verus veri Patris, visum effugiens visum effugientis, & corruptioni non obnoxius, non obnoxius morti, & aternus aterni. Unus Spiritus ex Deo ortum . O existentiam habens, quippe per Filium apparuit, videlicet, hominibus : Imago Filii perfecti perfecta, Vita viventium caufa, Fons fandus, Sanditas sanctificationis suppeditatrix, per quem manifestatur Deus Pater, qui eft super omnia, & in omnibus, & Deus Filius, qui per omnia permanet. Trinitas perfetta, qua gloria, atque eternitate, & Regno non dividitur, neque abalienatur. Così S. Giovanni il Theologo. Di tal Canone di puriffuna dottrina servissi il quinto General Sinodo, che su il Costantinopolitano secondo, contro gli Origenisti, e Gregorio IX. contro Germano Juniore Vescovo di Costantinopoli, che mal sentiva dello Spirito Santo; e con la medefima adoperoffi il Santo Vescovo Operator di Miracoli per ammaestramento della sua Diocesi, accresciuta cotanto da lui nell'augumento della Fede, che quando fii creato Vescovo, havendo ritrovati in Neo-CeCapitolo IV.

PONZIA-

farea fol diecifette Christiani, e tutto il rimanente Idolatti, morendo la fciovvi diecifette Idolatri, e tutte il rimanente Christiani.

NO.

Scriffe S. Ponziado à tutte le Chiefe della Christianità una lettera fopra Calunte de Lure la dignità Sacerdotale, i cui detti furon fempre approvati, e venerati de Ponziano. futti li Fedeli I ma i moderni Centuriatori centuratori de Pontefici più

qualificati della Chiefa, contro lui fi scagliano, perche afferi, [a] Sacer- 2 Magd. Cont. 3. c. dotes proprio ore Corpus Christi consicere, & populis tradere, at per Sacer- 10.11.178. dotes Denm aliorum hostiat acceptare, atque horum peccata donare, & sibi non poccata

eos reconciliare, & ad alta voce chiamano l'Oracolo Pontificio Beltemmia esecrabile. Ma non [b] così tutti li Santi Padri Greci, e Latini, bilin int. Bellin

e tutti li Concilii Generali, e patricolati della Chiefa di Dio, al chi libe-cit de semparagone confrontifi l'empieta di Lutero, e ciascun sia Giudice della Punsi. ragion delle parti.



## CAPITOLO V.

## Antero Greco creato Pontefice 3. Decembre 237.

Fabiano Romano creato Pontefice 16. Gennaro 238.

Creazione maravigliofa di S. Fabiano. Horesie nell' Arabia de' Berillani , Epicurei , Valesiani , & Helceseiti . Persecuzione di Decio Imperadore. Numero de Christiani caduti nell'Idolatria. Rigore di S. Cipriano, biasimato da' suoimaleveli, e moderato dal Clero di Roma. Scisma di Felicissimo, Privato, e Novato. Origine dell'Herefia de' Novaziani.

2 Es 76. 1. 6. c. 22.



OPPO il breve Pontificato di Antero, adunoffi [ a ] il Clero Romano in una Bafilica per dibatter le qualità del Soggetto; ch'efaltar doveva al Pontificato, quando una Colomba di repente volò per l'aria à diritto l'ancio fopra

il capo di Fabiano, che ritirato in disparre, era colà accorso più tosto à sar numero co Sacerdoti, che per acerescer numero a' pretendenti del Sommo Sacerdozio. Vidde, e notò il prodigio il Clero, e quello Spirito divino, che posò sopra uno, commosse tutti ad acclamar quello per Pontefice, applaudendone

l'elezione il Ciclo co' miracoli, e con fanto gaudio tutto il Christianesimo. Conciosiacosache per sua mano su tosto [ b ] battezzato b Baramagan, l'istesso Filippo Imperador di Roma, Huomo Arabo, e non mene assi and Car. fero di nazione, che di costumi, mà che mondato poi da ogni macfiero di nazione, che di costumi, mà che mondato poi da ogni mac-chia di colpa dal sacro bagno dell' aqua battesimale, meritò di porsar' il primo nel Soglio de Cefari la Croce di Christo. E non furon forse mai più ftranamente dilacerate dall'Heresia le Chiese dell' Arabia, che sotto quest'Arabo Imperadore, che così gioriosamente haveva prosessata la Fede Christiana nella Regia di Roma. [ e ] Berillo c Ewish 15M. e.p. doppo l'abjura [ d ] dell'Herefia non pote supprimer la contagione propagata dall'haverla esso professata, cioè lo scandalo de buoni, e l'audacia, che quindi presero li più temerarii, e li più proclivi al male; questi da Seguaci fattisi condottieri, e da Scolari Maestri, la publicarono ampiamente con fuccesso cotanto selice di Settarii , che parve non tanto nata l' Herefia in Berillo , quanto rinata doppo il ravvedimento di Berillo. Ad effi [ e ] fi aggiunfero altri, ò avidi de novità, ò disperati di coscienza, che consondendo l'Herefia con l'Epicureifmo divulgarono concetti improprii dell' immortalità dell' Anibia degli Epica- curentato utrungatori con corpo, e col Corpo riforgere doppo il

· Remibide

giorno del Giudizio. Alla fama sparsa di così rimarcabili novità si unirono follecitamente li Vescovi dell'Arabia, condannandone le proposizioni, e gli Autori, con laude di Origene, che fu gran promotore, e parte di quel Sinodo. Má la di lui dimora in quella Provincia [a] un' Herefia estinse, & as. Epiph. bar. 18. un'altra se nascere, e [b] su quella de' Valesiani, che con horrida Religio Zenari, di ne imponevano per precetto l'Evirazione. Ai Berillani, Epicurei, e Va- cycliil Panif di lesiani accrebbero nuovo somite [c] gli Helceseiti, che [d] predicavano Christo puro Huomo, comparso nel Mondo hora in persona di Adamo, ed di S.Epipi. ker.19. hora di altri Profeti; lo Spirito Santo forella di lui, e perciò dipingevanlo in habito di donna; rigettavano le Profezie del Testamento Vecchio, EdegliHekessisi. e l'Epiltole di S. Paolo, fostenendo la massima Simoniana, licitamente rinegarsi la Fede con atti esterni per non soccombere alla violenza degl'Idolatri; afferivano scritte queste verità in un Libro trasmesso dal Ciclo ad Helceo. nella cui lezione confifteva la pienezza della Grazia, e la remiffione de' peccati. Vagavano [e] intanto a' piedi nudi per le Cittal per con- es. Philaft. e. \$1. ciliarfi credito dall'apparenza, e bene spesso portentose cose operavano per arte di magia. Da Sampleo propagator della fazione gli Helceleiti furon detti Samplei, fetta numerofa non men di Seguaci, che di Herefie.

Alle agitazioni lontane si aggiunse però lo spavento di altre più proffi-

Perfecusion

me, che furono à S. Fabiano più fensibili, & al Christianesimo più formidabili; e fu la perfecuzione di Decio, non folamente tremenda per la fua fierezza, ma infaulta per l'Herefie, che quindi furfero : per la cui intelligenza ragion richiede, che diffintamente noi ne descriviamo i principii, il progresso, e'l fine, tutti lagrimevoli, e celebri per avvenimenti non men frequenti, che rari. Haveva goduta la Chiefa tranquilla pace fotto l'Imperio di Filippo, e con la demolizione de' Tempii, e degl'Idoli si era ampiamente propagata la Fede, quando doppo la di lui violenta morte in Verona, e di Filippo suo Figliuolo in Roma, fu acclamato Decio Imperadore, Principe cotanto amato da' Sudditi, che da effi [ ] meritò l'applau- f And Ber. and dito cognome di Decio Trajano, ma tanto inimico de' Christiani, che [g] 114. 149. Nisi abbreviati fuissent dies illi, non fieret salva omnis caro. Ed abbreviolli Dio dentro il termine di quindici mesi, doppo i quali fini tradito la vita, e hs. cor. cit. s. l'Imperio, e fii da tutti [ b ] applicata la di lui impensata morte à vendetta. che prese il Cielo di un si spietato Tiranno. Non così tosto su egli assunto al 15. Dion. apad Es-Soglio, che promulgò l'editto della persecuzione, [i] Illudque tale profe- ich. 1.6.1.16 Etò videbatur, disse S. Dionusio, che reggeva allora la Chiesa d'Alessandria, quale Dominus pradixerat futurum, in quo terribilissima illa jam propemodum complebatur sententia, nimirum electos, si possibile esset, in erro-rem inducendos sore. Hinc omnes certe metu perculsi obstupuerunt. Al bando corrispose così seroce, e sollecita l'esecuzion, che rimane in dubio, se più crudele fosse egli stato in concepirlo , à i Ministri in adempirlo . Il Papa, come più proffimo, sù scelto come oggetto più pronto dello sdegno di Cefare, e il primo fra tutti meritò la corona del Martirio. S. Cipriano Vescovo di Carthagine, terminata la persecuzione, ne descrisse i successi, alla cui fola reminiscenza par, che s'innorridisca nel riferirli. [k] Polentibus mori, ks. cm. enf. le dic'egli, non permittebatur occidi, perchè con ingegnosa immanita prolongavali a' Christiani la morte con importuni refrigerii di pene minori, tanto più ad essi acerbe, quanto più doloroso è quel male, che crucia, e

non necide, Tormenta venerunt, fiegue S. Cipriano, & tormenta fine

Toma L.

fine tortoris , fine exitu damnationis , fine folatio mortis ; tormenta , que all coronam non facile dimittant , fed tamdiu torqueant , quamdiu deficiant . Mà i Christiani rimproverando ai Carnefici la loro imbelle fierezza, facevano come al gara, a chi incontrar potesse ò più spietato il Tiranno, ò più horribili li cruciati, ò più barbari li Monigoldi, reputandosi à ventura l'esser più tosto lungamente straziati, che presto uccisi. Della qual cosa stupendone il Pro-Console Antonino, e non intendendone il misterio, applicolla à disperazione, e lasciossi un giorno uscir di bocca quelle parole che difie già in fomigliante occasione l'altro Pro-Console Antonino, che

a Terrell. ed Ser poi succette all'Imperio, [a] O miseri, si capitis perire, pracipitia, & pulas e als refles babetis, dimostrandosi idegnosamente sazio della sua crudeltà egualmente, e della loro carnificina. Quindi vuote le case di Habitatori, altri seppellironsi nelle Catacombe fra' morti, altri s'intanarono nelle Solitudini fra le Fiere fotto l'infegna di S. Paolo Eremita, il quale al primo fragor della tempella abbandonato patrimonio, e patria, ricovroffi entro gla horribili Deferti della Thebaide, Cittadino degli antri, e commensalo de' mostri. Ma in Roma tanto più mortalmente colpi il fulmine, quanto più in alto ergevasi quella gran Chiesa sopra le altre. Conciosiacosache percosso il Pastore, si disperse in così strana guisa il Gregge, che per riunirdel Clero Roma difunione. Morto, come fi diffe, il Pontefice, altri del Clero furono uc-

lo vi corfe un'anno, e nella riunione istessa provò più acerba che mai la cifi, altri posti fra' ceppi, e i più messi in suga cercarono altrove scampo alla vita. Quei, che pur rimafero, con raro esempio di moderazione vollero più tosto astenersi di procedere all'elezione del puovo Pontefice, che in assenza de' Colleghi effettuarla; onde oltre a un'anno vacò la Sede Pontificia, e fara sempre quell'anno di memoria rincrescevole negli Annali del Christianesimo, perche partori al Mondo il primo Scisma nel Pontificato

Varie Claffi de' tria.

caduri nell'Idola-Romano, e la lunga Herefia de' Novaziani nella Chiefa. Mà ficcome prodigiosa su la costanza de Fedeli, così essendo stato universale, & impetuosissimo il turbine, maraviglia non è, se universalmente ancora ne apparissero le ruine; poiche all'urto horribile della persecuzione moltiflimi caddero ò per debolezza di Fede, ò per viltà di animo, b S.Cyr. of B.52. ò per ferocia de' perfecutori. Di [b] effi formaronfi due Claffi, l'una de'

Thurificati, ò Sacrificati, perche sacrificarono agl'Idoli; l'altra de'Libellatici, che per isfuggir l'obbrobrio della publicità, per mezzo di Procuratori offerirono incenso agli Dei, con il qual'atto vennero afficurati da'Mafrati con un Libello, nel quale esponevasi, haver eglino ubbidito all' Editto Imperiale . Parimente in due Classi eran distinti li Christiani costanta cella Confessione della Fede; alcuni dicevansi Martiri, altri Confessori, I primi havean sopportati tormenti, i secondi senza tormenti erano racchiufi nelle Carceri infieme con li primi. Hor tanto gli uni, quanto gli altri erano in sì alta venerazione de' Laici, Ecclesiastici, e Vescovi, che il dispreggiar le loro raccomandazioni, riputavafi communemente una specie d'ingiuria alla Religione Cattolica. Onde avvenne, che i Turificati; & i Merito de Con. Libellatici, alcuru d'effi interiormente pentiti del loro fallo imploravano spesso la loro autorevole protezione, acciò il perdono gl'impetrassero da. Vescovi, e la riunione con la Chiesa senza que' molti rigori, che imponevano i Canoni ai caduti una volta in Idolatria; ed i Vescovi a così pode-

rofi interceffori aprivan loro ampiamente le porte della mifericordia, condonan-

donando al merito di quegli Heroi la pena del lor delitto con plenaria indulgenza. Questo costume hebbe origine da' medesimi Vescovi, i quali prima di affolvere li caduti penitenti, li mandavano ad humiliarfi nello Carceri avanti li Martiri, e li Confessori, la cui costanza con la loro fiacchezza havevano cotanto oltraggiata. Mà [a] Remedium nostrum, come a Territ. La de in fimil propofito dice Tertulliano, fuit ipfi Diabolo triumphus; conciolia- Panis. e. 11. cofache tal favio provedimento degenerando in abufo, un Confesiore per nome Luciano, Huomo albagiofo, e gonfio della fua artual fofferenza nella prigionia per la Fede, vago di spacciar lettere à persone nobili, e potenti ; Luciano . e sus procacciatofi concorfo di fupplicanti, cominciò in nome degli altri Con-albagia fessori, come Secretario di tutti, a spedir a favor de' caduti commendazioni, e suppliche, nelle squali più tosto comandava, che implorava il perdono. Non gradi S. Cipriano cotanta facilità d'interceffione de Conperiono. Non grant a capitaling control of the Canoniche pene Provedimento di teffori, e cotanta difficoltal ne' caduti di fottoporfi alle Canoniche pene Provedimento di della Chiefa e come chei folkeneva la Primazia dell'Africa nella Chiefa (Coptum, dia di Carthagine, razvifando avviliro il rigore Eccelfaltico, con buon zelo, a ria confide and con precipitofa, e nigoda rioliuzione lertific ree Lettere ai Preti della fina Chiefa Rossano Diocesi, e prohibi loro di ricever per l'avvenire nella communione della Chiefa li caduti, fe prima effi nel Tribunale Episcopale non ritrattavano lo scandalo con la publicità della penitenza; e corroborò la prohibizione con le Censure, à cui sottopose chi trasgrediva, e fulminolle ancora contro Cajo Sacerdote del suo Clero, perche haveva contravenuto alla sua ordinazione. Scriffe medefimamente ai Confessori ritenuti nelle Carceri, laudandoli della pietà, mà perfuadendoli à differir le suppliche ad altro più opportuno, e quieto tempo, quando più giustamente potrebbesi discutere la caufa, e 'l merito de' penitenti. Agitò fuor di modo gli animi de' caduti penitenti tal rigore di zelo, in congiunture così compassionevoli per l'atrocità della persecuzione, che crollò eziandio le più alte cime del Christianesimo. E la mormorazione di pochi dilatatasi fra molti, e fattisi di tutti Capo Luciano, e Cajo, principali malcontenti, proruppero in acerbe doglianze contro S. Cipriano, & in aperti risentimenti di dispregio. Giunfe il fuono dell'impenfato tumulto alle orecchia del Santo, che non irritato dalla contradizione, ma dalla contradizione eccitato a risolvere il giusto, prese espediente di nulla risolver sul fatto, sin tanto, ch'esso non ricevesse approvazione dal Clero di Roma, prepondederava da una parte il motivo del discapito, che proveniva alla Religione Cattolica dall' enormità del peccato facilitato dalla speranza del follecito perdono, e fopra tutto del decoro de' Vescovi renduti oramai foggetti ad ogni cenno de' Confesiori; prevaleva dall'altra la confiderazione dell'effer' i Vescovi Pastori d'anime, e non condottieri di eserciti, e con riflessione di maggior peso del timore, che, differito il perdono, non subentratie ne' caduti la disperazione. Fra l'agitazione di dubio così importante, e ferio, egli ricorfe all'Oracolo del Clero Romano, che nella vacanza della Sede Pontificia era fucceduto, come membro più proffimo al Capo, nella custodia de' Fedeli. Spedigli dunque il Santo un' Imbalceria in persona di Saturo, e di Optato, quali ordino in quell'oc-casione l'uno in grado di Lettore, l'altro di Suddiacono, acciò anche nella qualità delle persone apparisse Ecclesiastica, e Sacra la Legazione; e loro [6] impofe, che a Padri Romani rappresentatiero diffuntamente il seguito 6 s. cpr. 1913. 1.

a Arad S. Czpr. Rifpofta di que' Padri .

sconcerto con la narrazione de' scandali succeduti per la facilità di ammettere i penitenti al perdono, le provisioni prese, le mormorazioni del Popolo, & in fomma tutta l'origine di quell'affare, che teneva in agitazione le Chiese dell'Africa. Presentate al Clero dagl'Inviati le lettere, e con la viva voce esposte più chiare le quercle degli uni, e le suppliche degli altri, ne fù subito discusso il contenuto con quella maturità di ristessioni, che meritava la gravezza del negozio; e finalmente [ a ] risposero i Padri, nulla voler'essi variar dal costume, e rigore antico della Chiesa, Quidenima magis, differo, aut in pace tam aptum, aut in bellis persecutionum tam neceffarium, quam debitam severitatem divini rigoris tenere ? quam qui remiserit. inftabili rerum cursu erret semper, necesse eft, & buc atque illuc variis, atque incertis negotiorum tempestatibus dissipetur, & quast extorto de manibus

consiliorum gubernaculo, navim Ecclesiastica falutis illidat in scopulos. Nec boe nobis nune nuper confilium cogitatum eft, nec bac apud nos adversus im-

b di Ram I.

probos modò supervenerunt repentina subsidia; sed antiqua bac apud nos severitas, antiqua Fides, disciplina legitur antiqua. Quoniam nec tantas de nobis laudes Apostolus protulisset dicendo, [b] Quia fides vestra pradicatur in toto Mundo, nisi jam exinde vigor iste radices Fidei de temporibus illis mutuatus fuisset; quarum laudum, & gloria degenerem fuisse, maximum crimen eft . Absit enim ab Ecclesia Romana, rigorem suum tam prophana facilitate dimittere, & nervos fidelitatis eversa fidei majestate dissolvere, ut, cum non tantum jaceant, fed & cadant everforum Fratrum ruine, properata nimis remedia communicationum utique non profutura praftentur, & nova per misericordiam falsam vulnera veteribus transgressionis vulneribus imprimantur, ut miferis ad eversionem majorem eripiatur & panitentia. Così eglino. Parve, che condescendesse allora il Clero Romano alle rigorofe rifoluzioni di S. Cipriano; ma crescendo sempre maggiormente per questo capo il bollor delle novità, e la disperazione de' Caduti, egli prese nuova risoluzione, & adunato, come segui, un Sinodo di Vescovi, moderò alquanto il primo Rescritto, e nuova lettera scrisse al Santo in queand S. cor. fto più mite tenore, [ c ] Invidiolum, & onerolum nobis videtur , non

per multos examinare, quod per multos commissum videatur fuisse, & unam fententiam dicere , cim tam grande crimen per multos diffusum notetur exisfe; quoniam nec firmum decretum potest elle , quod non plurimorum videbitur habuisse consensum. Cujus temperamenti moderamen nos bic tenere quarentes, din , & quidem multi , & quidem cum quibufdam Episcopis viesnis nobis, & appropinquantibus, & quos ex aliis Provincies longe positis persecutionem issus ardor ejecerat, ante constitutionem Episcopi ( cioè del nuovo Pontefice , ) nihil innovandum putavimus , sed lapforum curam mediocriter temperandam effe credidinus ; ut interim . dum Episcopus dari d Deo nobis sustinetur , in suspenso , eorum qui moras possunt dilationis suffinere, causa teneatur; eorum autem, quorum vita fua finem urgens exitus dilationem non potest ferre, alla panitentia, & professa frequenter suorum detestatione factorum, si lacrymit , fe gemis, Ci. tibus, si fletibus dolentis vere, & panitentis animi signa prodiderine, cum fpes vivendi fecundum bominem nulla subfliterit, ita demum caute, & folicite subveniri, Deo ipfo sciente, quid de talibus faciat, & qualiter judicio

sui examinet pondera, nobis tamen auxie curantibus, ut nec pronam nostram

improbi Homines laudent facilitatem, nec vere paniteutes accufent poficim quali

quasi duram crudelitatem; & à tal fine prescrivendo il modo per la implorazione del perdono foggiunge, Pulsent sanè fores, sed non utique confrin-gant; adeant ad limen Ecclesia, sed utique non transiliant; castrorum caleflium excubent portis, sed armati modestia, qua intelligant, se desertores suisfe; resumant precum suarum tubam, sed qua non bellicum clangant; arment fe quidem modestia telis, & quem negando, mortis metu, fidei demiserunt ; clypeum resumant , sed ut contra bostem Diabolum vel nunc armati . uon contra Ecclesiam, que illorum dolet casus , armatos effe se credant. Multum illis proficiet petitio modesta, postulatio verecunda, humilitas necessaria, patientia non otiofa; mittant Legatos pro suis doloribus lacrymas: ad-pocatione sungantur ex intimo pestore probati gemitus, dolorem probantes commissi criminis, & pudorem. Così il Clero di Roma, contenendosi in questo termine, [a] Ut lapfis infirmis, & in exitu constitutis Pax daretur . 15. cypr. vist. st. Tal moderata, e favia rifoluzione reco motivo di confolazione a' buoni, di relicifimo, esue quiete a' dubiosi, mà d' incentivo nuovo di tumulti à quei, ch' erano di già ree quilità. risoluti à sollevarli. Felicissimo chiamavasi un Prete della Chiesa di Carthagine, che degenerando co' coltumi dalla felicità del fuo nome, fi refe in breve infelicissimo Patriarca di quell' Heresie, onde l'empia, & ampia Setta furse de Novaziani, e Donaristi; [b] Hostis Christi non novus, così descritselo S. Cipriano, fluprator Virginum, & Matrimoniorum multorum depopulator, & in tutto il resto Huomo inquieto, & ambizioso. Filegli Competitore di S. Cipriano nel Vescovado, e nella competenza dimoltroffi così audace, e nella repulfa cotanto irritato, che anhelando alla vendetta, altro allota non mancògli per dichiararfegli apertamente nemico, che l'occasione; e come che quelta s' incontra facilmente da chi la cerca, su facile, come avvenne, che della presente si servisse, nella quale concorreva ancora la fazione di Privato Vescovo di Lambesa, che bolliva anch' esso quanti di degno quinti, esse privato i su contro alcuni zelanti Vescovi Cattolici, da' quali, per non sò qual suo fallo, contro i Cattolici. era stato scommunicato. Ed appunto doppo la morte del Pontefice Fabiano erafi Privato portato à Roma per discreditar presso quel Clero i suoi emuli, fra' quali S. Cipriano era il più potente, e il più temuto. Con l'unione dunque de' Malcontenti cresciuto in animo Felicissimo, con acutissimi ditterii cominciò prima à tacciar S. Cipriano, e derider la scommunica fulmi- conventiole di nata dal Santo contro Gajo, e dalla libertà del dire fattofi lecito l' operare, ambedine contro adunando conventicole in discredito dell' Ecclesiastica disciplina, & in derifo del Decreto di Roma, fi costitui Capo di molti Sacerdoti infetti di simal pelle, e presso Carthagine fattosi forte sopra un Monte, dispensando quindi affoluzioni, e perdono a' Caduti, con temerario ardimento di propria autorità eresse Altari, vibro Censure, e convocate truppe di Huomini, Preda della mercede, sonò il primo da quell' alto, come da Rocca satale al Chriftianefimo, la tromba infaulta di due Herefie. S. Cipriano presto accorse d' conse supprimer quel fuoco, che minacciava un' horribil incendio, e sin pregollo per mezzo de' fuoi Sacerdoti à defister da quello scandaloso eccitamento, con cui follevava buoni egualmente, e mali à un' aperta ribellione contro la Chiefa. Mà fù infruttuofa la negoziazione, essendo che rigettati con violenza gl' Inviati, oftinossi con nuovi attentati nello Scisma, e meritò in fine que' rigori, ch' ei pretendeva impunemente di evitare, colpito di scommunica dal Santo, eflo infieme con tutti li fuoi Montenfi, che da quel Monte ove concorfero, così fi denominarono i miferabili Seguaci di Feliciffimo. In

radino Romano.

a Homepift. 49-

ral confusione di Ecclesiastici, alcuni de quali sostenevano il Decreto di S. Cipriano, e del Clero di Roma, & altri la liberta predicata da' Montenriaggio di Fella fi, feorgendo Privato attaccato S. Cipriano da Feliciffirmo. urtollo forePrivato a Roma. midabilmente anch' effo da un' altra parte, e in un Conciliabolo di cinque Vescovi Apostati dichiarò intruso il Santo nel Vescovado di Carthagine, nominandogli per successore un di que' medesimi Vescovi Apostati per nome Fortunato. Quindi esso si esibi di portarsi à Roma, in apparenza come Legato del nuovo Vescovo di Carthagine a quel Clero, ma in sostanza come Accusatore, e Fiscale di S. Cipriano. E fu di stimolo alla risoluzione il configlio di Novato, Vescovo consimile al Privato nel genio, e nella vita, & inimico anch' esso di S. Cipriano più per dissomiglianza di costumi, che per accidenti di dispiaceri: [a] Novatus, scrisse di lui il Santo, Felieishmi satelles, rerum novarum semper cupidus, avaritia inexplebili rapasitate suribundus, arrogantia, & stupore superbi tumoris instatus, semper Episcopis male cognitus, quasi Harcticus semper, & porsidus, omnium Sacerdotum voce damnatus, curiosus semper ut prodat, ad boc adulator ut fallat, munquam fidelis ut diligat, fax & ignis ad conflanda feditionis incendia, turbo & tempeftas ad fidei facienda naufragia, hostis quietis, tranquillitatis adversarius, pacis inimicus : spoliati ab illo pupilli, fraudata Vidua, pecunia quoque Ecclesia denegata has de illo exigunt panas, quas in ejus furore confpicimus. Pater etiam ejus in vico fame mortuus, & ab eo in morte poftmodum me sepultus; nterus Uxoris calce percussus, & abortione properante in parrici-dium partus expressus. Così di Novato S. Cipriano. Da tal Configliere dunque perfualo, Legato di un Vescovo Apostata, Felicissimo tabrica-

por di Scilmi, e di Heresie, in compagnia di Privato, e di Novato, con follecito viaggio si condusse à Roma con intenzione di sorprender il nuovo Pontefice con la impressione di pronte calunnie, quando all'improviso widde assunto dal Clero al Pontificato Cornelio figlinolo di Castino Cit-



## Cornelio Romano creato Pontefice nel mese di Aprile 254.

Pratiche, e querele di Felicissimo, e di Novato contro S. Cornelio, Novaziano, e sue ree qualita. Promosso da Novato al Pontificato contro Cornelio. Sue Herefie. Differente costume de' vestimenti Laicali, Monacali, e Clericali. Operazioni del Pontefice contro lo Scisma, e l'Heresie di Novaziano. Canoni Penitenziali, concistoro. Suppliche dell' antichità. Scritti di Novaziano, e di S. Cornelio . Calunnie degli Heretici moderni . Heretich Aquarii. Forma dell' Elezione antica de' Papi, e de' Vescovi.



O Scisma dell' Africa, le turbolenze de' Montensi, la sopravenienza in Roma di Felicissimo con li due indegni Vescovi Privato, e Novato, e l'unione fra loro con Fortunato intruso di Carthagine, necessitarono il Clero Romano à procedere all'elezione del Capo visibile della Chiesa, che aveva fin'allora per il lungo spazio di quindeci Mes

impossibilitata più tosto, che differita, la ferocia della persecuzione di Decio. Ritrovavanti in Roma con l'occasione del Sinodo convocato Crestion nell' affare accennato de' Caduti, sedici Vescovi , e due d' estit cioè Cornello. Pompeo, e Stefano, Africani, tolti da quella parte del Mondo dal furor de' Gentili, e ridotti con la fuga in quella Città fra le Catacombe de' Martiri, come in porto ficuro di Fede: con effi aduna-tofi il Clero elesse al Pontificato Cornelio, Soggetto degno di regnare in tempi più felici, e che da Dio alla fua Chiefa fu con egual dispiacimento de' buoni ò tardi dato, ò presto tolto, mentre un sol anno, e mezzo sopravisse alla sua Elezione. Non potè la Compagnia di Novato, e di Felicissimo più sdegnosamente ricever cotal' avviso, nè più dolofamente vederne co' proprii occhi l'affunzione . Poiche Huomo era Cornelio accreditato fra' Fedeli per confessione publica di Fede in que' tempi, ne' quali il folo mantenersi Cristiano dentro le oscurità delle Grotte eraattestato di virtu heroica, e singolare; e che con Apostolico rifiuto della Dignita Pontificia essendo giunto, onde suggiva, haveva dato faggio al Mondo di spirito affatto alieno da ogni mondana cupidità, e tutto dedito al fervizio della Chiefa, per cui gradiva effer ordinatamente asceso al Sommo Pontificato. Tal' è l' Elogio, che del Pontefice S. Cor-

LIO. S. Cornelio f a Ifa S. Gipriano; e Novato tale lo apprese, quale fu descrita S. Cypr. epift.52. to, e quale di già lo predicava la fama in tutto il Mondo. Onde scorgendosi avanti un' avversario formidabile, e temuto, prese risoluzione di ten-

zio'e di Privato, e di Novato.

Pratiche mali tar' ogni mezzo per renderfelo ò confidente fecreto, ò inimico dichiarato. acciò potesse ò per l' un verso tradirlo, ò per l' altro discreditarlo. A tal fine dispose Felicissimo a richieder al Pontefice una lunga udienza, in apparen-22 come Inviato di Fortunato; ma con intenzione secreta di esler' esso con la di lui mezzanità introdotto à qualche principio di confidenza col Papa; il che se avvenuto gli fosse, già presagiva ( à guisa di chi tutto crode ciò, che desidera) decaduto S. Cipriano dal Vescovado, confermato Fortunato, ammessi li Caduti à penitenza senza distinzione di delitto, e di pena, e finalmente abbattuti gli Emoli dell' Africa, & i Contradittori di Roma. Mà Cornelio [ b ] consapevole allora in que' principii di Governo della sola

b 14cm opif. 55.

scommunica, in cui tanto Novato, quanto Felicissimo erano incorsi, si attenne al partito più ficuro, e rigettolli dalla fua udienza, benche Felicissimo ne reiterasse caldamente le istanze, e disperatamente traboccasse in risentimenti inutili di parole, e di proteste, doppo le quali, come doppo pieno sfogo della sua mal guidata passione, ritornossene in Africa, lasciando in oscuro, qual fine sortife questa sua infelicissima Legazione. Non così però Novato desistè dall' imprela, nè così facilmente atterrissi alle prime difficoltà del negozio; anzi che prendendo quindi motivo di non sperar vantaggio per via di frodi occulte, smascheratosi da quel temerario ch' egli era, cominciò [ c ] à sparlar publicamente di Cornelio, à porne in dubio la validità dell'Elezione, e à rimproverarlo di quelle istesse risoluzioni, delle quali esso medesimo era stato promotore, e fautore presso Felicissimo. Dicem-

e Idem epift. 52.

mo, che tanto Felicissimo, quanto Novato havevano aperta Scuola publi-Elore deglianze. ca di Malfattori, dispensando largamente assoluzioni, e perdono a i Caduti senza riguardo a qualità di delitto, ò a merito di pena; hor perche Cornelio subito che siì assunto al Pontificato, haveva confermati li Decreti del Clero, e con l'accennata moderazione haveva ammessi li Caduti pentiti alla Confessione, esclamò Novato, non distinguersi oramai li giusti da' peccatori, divenuta la Chiefa un' Afilo di Miscredenti, e Rinegati, e colpevole il Papa di abuso sacrilego nella Podesta usurpata delle chiavi. Quindi con la efficacia del dire, e molto più con la deltrezza di saper dir male à tempo, e luogo, tanta impressione sece nella Plebe, e nel Glero istesso. che molti ne gradiron il discorso, e poi ne approvaron l'assunto.

Novaziano, e fue rce qualità .

Viveva fra 7 Clero un Prete per nome Novaziano, Romano di Patria, Stoico di proseffione, altiero di natura, e per una sua tal verbosa, e gonfia loquacità più tosto in ammirazione della Plebe, che in istima de' Grandi. Haveva fin' allora professate diverse Leggi, e secondo le congiunture su, Idolatra per nascita, Christiano per necessità, & Heretico finalmente per disperazione, Poiche in Gioventii, quando era adoratore degl' Idoli, invafoda' Diavoli, fessi Christiano ad istanza degli Esorcisti Cattolici, che ne lo liberarono, fe ben' il Battefimo non mai riceveffe, fe non quando viddefi una volta oppresso da pericolosa malattia; ond' era stato sempre connumerato fra' Clinici, cioè fra quei, che contro l'antica consuetudine della Chiesa differivano quel Sacramento nell' hora estrema della morte. Per la qual cofa dal Clero tenacissimo delle Sacre Tradizioni sù rigertato dal Sarerdozio, come Refrattore di elle, e deteltato eziandio, perche non fi era voluto

voluto [a] giammai fottoporre alla Crefima, ch' ei [b] non ammetteva Attentati Sacrilenel numero de' Sacramenti. Ma il Papa [ c] (chiunque egli fi fosse, ò S. Fa- ghi di Novatiabiano, ò altri)che havevalo battezzato, dispensò alla Irregolarità del no rende lib. 1. Supplicante, e per il Battefimo conferitogli riconoscendolo come parto Hart. Sab. delle sue fariche, ordinollo Sacerdote, e con fatal promozione ammesselo bessel. (c. c.) fra l'Clero: il primo saggio, ch'esso diede della sua nuova Dignità, si un' apple segle lil. c. atto di esecrabile codardia, quando nella persecuzione di Decio richiesto 6. 15. quem reserdà Diaconi Cartolici ad accorrere alla falute de Fedeli con la predicazione anno della parola di Dio, dispettosamente rispole, "Non curarii d'esfer Prete, se modeli bacca quando l'esfer Prete esseno prevengi la vita. Ma se il timoto del Principe l'induffe ad un'azione cotanto ignominiola, l'amore al Principaro lo follevò contro Cornelio, contro il quale arfe d'invidia, quando viddelo affunto al Pontificato. Novato prontamente porfe stimolo all' animo già eccitato, e scisnitici al Pose come che la fimilirudine de coflumi unifce bene spesso i cuori, fil facile, tilicato come avvenne, che con uniformità di rifoluzioni concorreffero ambedue nell'esecuzione di un pessimo disegno, cioè di procedere all'elezione di un nuova Pontefice contro Cornelio, e con questo inaspertato fulmine vendicarsi de' Nemici lontani, e ferir più sensibilmente li vicini. Molti del Clero ò Seguaci di Novato, ò Emoli di Cornelio adherirono al progetto, e già fin d'allora destinarono al Pontificaro Novaziano, membro della lor Chiefa, e perciò scelto da loro come più habile à divenime Capo. Novato fa da lontane parti venir a Roma trè Vescovi, che accolticon lauta mensa nella Cafa medefima di Novaziano, dov' era concorfa tutta la fazione amica, fra l' ubriachezza del vino, l' ingordigia delle vivande, e la crapula della cena, venendo facilmente dai discorsi all' allegria, dall' allegria alli brindisi, e da' brindifi alla dissolutezza, fiì in quella notte acclamato Novaziano per Papa, vestito delle insegne Pontificali, e sopra appostato Soglio collocato, Primo Sel'ma nel primo, e nuovo moltro di Scifma nel Pontificato Romano. Per fua prima mano, operazione egli scielse il discredito, e l'esterminio dell' Avversario, procurando l'uno, e l'altro con le scommuniche, e con le lettere, che per render più vive animò con la voce di alcuni messi , ch' esso spedì à S. Cipriano di Carthagine, e à S. Dionifi o di Aleffandria Primati dell' Africa, e dell' Egitto, a' quali con affettata humilta protestossi strascinato a quella grandezza dalla dolce violenza delle preghiere del Popolo, e del Clero, e da se accet-

tata più per compiacimento di altri, che per proprio merito, ò genio. Ma S. Cipriano nè volle legger le lettere, nè ammetter gl' Inviati; e S. Dionifio lepidamente rispolegii, [d] Nolens ne ad Sacerdotium fueris industus ? dEafch.1.7.6.37.

& concava manu suscipe Corpus Christi dicens, Amen. Il che però non per-

ita demum oftendes, si volens cesseris. Tanto però fu egli lontano di abbandonarlo, quanto avidamente l' haveva prima procacciato; onde con nuova, e facrilega forma di giur amento conftrinfe i fuoi Seguaci à mantenerglielo. Coffume antico Costumavasi in quell' età, che i Fedeli nell'approssimarsi alla mensa Eu- di communicari

chariftica forroponevano la finifira mano alla deftra in forma di picciola mini, quanto nelnave, e quivi ricevendo la Sacra Particola, il Sacerdote con voce moderasa mente alta diceva, Corpus Christi, & il Communicante divotamente rif- es. Criili, in Mo-

pondeva, Amen; [e] Accedens ad Communionem, descrive tal funzione S. Ciril- pac. 5. lo, non expansis manuum volis accede, neque disjunctis digitis, sed sinistram, veluti sedem quandam, subjicias dextera, qua tantum Regem susceptura eft,

mettevafi[f] alle Donne, alle quali non era lecito il toccar con le nude far.an 17 a 148.

153. de tem.

mani la facrofanta Particola, cinde stendevano sopra la mano destra nui . S. Ang. from mondissimo lino, che communemente chiamavasi Dominicale; [ 4 ] Omnes viri. dice S. Agostino, quando communicare desiderant, lavant manus, & omnes mulieres nitida exhibent linteamina, ubi Corpus Christi accipiunt. b Fabian, Papa Concil. E trè volte l'annocra [b] in precetto allora ai Laici la Communione, cioè teather.an. 506. ne' giorni di Natale, Palqua, e Pentecolte; qual' obligo [c] riftrinse poi

Cough Latera. Impocenzo III. al folo giorno di Pafqua. Hor dunque Novaziano nel por-Omnie utriofque ger la Santa Communione, elevando in alto la Sacra Particola con la deitra, stringeva con la finistra ambedue le mani del genustesso Fedele, e

Jura mibi , diceva , per Corpus , & Sanguinem Domini noftri Jesu Chrifti , te nunquam me deserturum, nec ad Cornelium reversurum. Ne consegnavagliela, se il Communicante non rispondeva queste parole, Non deinceps ad Cornelium revertar. Così scrisse S. Cornelio medesimo a Fabio Patriar-A . And Esfet. ca d' Antiochia, ragguagliandolo del facrilego giuramento, [ d ] Pro Amen,

44. 6.c. 350

quod dicere debuerat, boc dixit, Non deinceps ad Cornelium revertar, Mà nè i giuramenti, nè gl'impegni servirono à lui, che di fallità, e di Scifmi era composto. Conciosiacosache il rimorso dell'offesa Verita, e l'abborrimento, che naturalmente cialcun prende del malfatto, ridusfe molta al proprio dovere, onde viddesi in breve Novaziano Pastore senza Pecore. e Papa senza Chiesa. Novato, ch'era il direttore dell'impresa, avvedendoli, che quanto più ello fi affaticava nel promover lo Scilma, tanto ment

Herefia de' Nova Z Milt.

felici corrispondevano alla intenzione i successi, variò pensiere, ò per meglio dire, aggiunfe nuova colpa al fuo penfiere, e determinò di far l' ultimo passo, con cui caminano ordinariamente gli Scismi, che è quello, che attestò ancora S. Agostino con quel celebre detto, [e] Nullum Schifma eft, e S. Aug. quem uiss aliquam haresim confingat. Da prattico Maestro dunque di mal consicup. 4. de Apop & Haret.

glio infinuò à Novaziano, Che invano egli pretendeva farsi Capo di una Chiefa, che ha un fol Corpo, fe non formava nuova Chiefa con altro Capo: La Cattolica haver per Capo Cornelio, e per tale riconoscersi, e sostenersi da membri; se somigliante Principato egli desiderava, somigliante Vassallaggio doversi procacciare, che componesse un Corpo diverso dall' altro. Ne altro Corpo di verso dal Cattolico poter rinvenirsi, che quello, che l' Heresia seduce per renderlo schiavo di opinioni nuove, e contrarie. E qual più pronta congiuntura offerirsi di farsi Capo di nuova Setta, che il promuover lo Scisma dell' Africa, sostener quello di Roma, e contradir in un punto essenzialissimo al Clero, ai Vescovi, & d Cornelio? Questi ammetteva li penitenti al perdono, egli impugnar dovera e Confessione, e Penitenza, e Perdono: questi apriva, egli chinder dovera la porta del Cielo ai Caduti, e con la contradi-Zione de' dogmi ò formar due Popoli, è porre almeno in dubio la verità della Chiesa contraria, quando almeno non poteva render evidente quella della fua. Allora à si unirebbe à lui solo, à si dividerebbe in due sazioni il Mondo Christiano, ne sarebbe biasimata la multiplicità de' Capi, quando da' Fodeli si additasse la diversità de' corpi. Novaziano, ch'era pronto ad udire, e follecito ad efeguire, quando particolarmente lo fumolava all'efecuzione l'utilità propria, e la propria ambizione, abbracciò il configlio, e tant' oltre si avvanzò nell' effettuarlo, che non tanto parve persualo, quanto impegnato; onde per parer di diffentir da Comelio, e di effergli doppio contradittore nel posto della Dignità, e nella predicazione della Dottrina; comunció strepitosamente a propalare. Non esser nella Chiesa Cattolica la

pretefa autorità delle Chiavi; Arrogarsi catal privilegio Cornelio contro I Istimezione di Giesù Christo, contro li Canoni degli Apostoli, e contro il commun fentimento della Christianita; Esser non solamente nuova, ma scandalosa la diffinzione, e la remissione de peccati, poiche aperta così ampla porta d'indulgenza mancarebbono i Martiri, e con la speranza di facil perdono rinegarebbesi la Fede ad ogni inchiesta de' Gentili: Il solo Battesimo scancellar le colpe, e non rimaner air' Ancora, à chi naufraga nel peccato, che la fola milericordia dell' Altissemo. Con tal massima Novaziano direttamente intmugnava le parole di Giesù Christo , [a] Accipite Spiritum Sanctum , quorum ale 100 remiseritis peccata, remittuntur eis; & quorum retinueritis, retenta funt. Concioniacolache roghendosi la Confessione Sacramentale, e verbale, to Massima Caroli-gliesi ancora il modo, il come, e con qual previa cognizione de peccati, sessione Austrialia. possano i Sacerdoti ò rimetterli, ò ritenerli, conforme comanda Christo re. nell'accemato Testo dell' Evangelio; [b] Quid folvit Sacerdotalis potestas, b Flat. Meninas ferifie contro li Scozzefi macchiati di Herefia Novaziana un dotto Autore fin de na 776. dell' orravo Secolo, si vincula non considerat ligati? Cessabunt opera Medi-n.3. corum, si vulnera non oftendune agroti. Si vulnera corporis carnalis Medici manus expeliant, quanto magis vulnera Anima Spiritualis Medici solatia deposcunt? Deo non vis , d Homo , confiteri , quem volens nolens latere non poteris? Ecclesia Christi , in qua peccasti , Jatisfacere neglieis ? Cur c Marth 8. ipfe Christus [ c ] Leprofum , quem mundavit , Sacerdotibus fe juffit oftende- die . 11. red Cur [d] Lazarum quatriduanum resuscitatum alios solvere justit ? Numquid fasciamenta mortui codem verbo solvere non potnit, quo mortuum vita redditum de sepulchro prodire justit? Cur interrogavit cacos ad se clamantes etmait. [e] Onid voluissent? An ignorare cordis corum voluntatem potnit, qui opta- (Plat. n. tum lumen oculis illorum reddere valuit? Si dicis, [f] Bonum eft confiteri Domino; sed bonum est hujus consessionis habere testem . Erubescis Homini in salutem tuam oftendere, quod non erubescis cum Homine in perditionem tuam perpetrare? Ancillam tuam iniquitatis tua consciam vis habere, & Sacerdotem Christi reconciliationis tua non vishabere adjutorem? Per inimieum corruifti, & non vis per amicum resurgere? Multim offendisti Dominum @ alium non vis habere reconciliatorem, nisi teipsum? Considis per orationes tuas salvari, & Spernis Apostolicum praceptum dicens, [g] Orate pro invi- statis. cem, ut falvemini; & iterum , [ h ] Si quis peccator eft, oret pro eo Sacerdos, ut salvetur? Quid ad bac dicis, qua in bac Epistola leguntur, [i] Confi- hilid. temini alterutrum peccasa vestra, ut deleantur delitta vestra? Quid est lida. illud alterutrum, nis Homo Homini, Reus Judici, Ægrotus Medico? Ipsa Sapientia per Salomonem dixit, [ k] Qui abscondit scelera fua, non dirigel tors; econchiude, Sequimant, France, papages sellas. Così egli, provan-te in Catolitae Fider Religionem novas inducere Sellas. Così egli, provan-do à lungo anche in altre [1] line lectere la necellità, e l'ulo artico della 1, 1943 e 1945. Noncessano diferentiando Tradizioni antiche. e Confessione auriculare. Ma Novaziano dispregiando Tradizioni antiche, e Trabocamieno nel Novaziano n Verità presenti, portato sempre all'eccesso d'ogni male dal suo spirito torbido, e superbo, contro un'assioma così provato, e chiaro publicava ostinatamente, nulla l'autorità delle Chiavi nella Chiefa di Christo; nel qual m Sorriib 4 (...) fenfo[m] feriffe, e divulgo parecchie feritture per la Christianità, imponendo eziandio a tutti, che dal Simbolo Apostolico cancellassero nel decimo Articolo quelle parole, Remissionem peccatorum. Alcum Novaziani

più recenziori fi ritirarono in qualche parte dalla fentenza del lor Maestro

CORNE-Secolo III. 160

LIO. & al folito degli Heretici investiti, e convinti dagli argomenti Cattolici 1 non potendo sostener tutta l'empieta della loro Heresia, vollero in certo modo temperarla, ammettendo qualche rimedio, con cui in virtù delle Chiavi Sacerdotali potesse la Chiesa condonare li peccati veniali, mà non

gia i mortali, [a] Ajunt, dice diloro S. Ambrogio, fe, exceptis gravio-2 S. Ambr. lib. go ribus criminibus, relaxare veniam levioribus. Non hoc quidem Auctor erro-Panit.c. 3.4 ris Novatus, qui nemini dandam panitentiam putavit. Quindi avvenne. che riputandoli Novaziano ò impeccabile, ò mondo dalla lepra commu-

ne del peccato, non ammetteva fra' fuoi alcun, che incolpato foffe di pu-Suo portuneras, blico misfatto; onde ufava andar' effo vestito di candidiffime vesti con pompa di estrinseca candidezza anche ne' Seguaci, per contradistinguerii da' Laici, da' Monaci, e dal Clero Cattolico della Chiesa Romana. Poiche i Laici, e Monaci vestivano tutti allora di color nero, & il Clero di violaceo. ò paonazzo, qual' antica coftumanza ritengono prefentemente ancora gli

Colore antico Alunni de' Seminarii Episcopali, e que' Personaggi, che ò con nome di Predelle Vesti Cleri lati vengono annoverati al servizio più prossimo del Pontesice, ò rappresentano nello stato sacro una delle Più riguardevoli parti del Christianesimo.

b E. Hio. 1919. [b] Vestes pullas aquè devita, ac candidas, impose S. Girolamo à Nepoziano, che abbandonata la milizia, e l'Imperial servizio, erasi dato à vita divota,e Clericale. E'I vestimento nero sol s' introdusse allora nel Clero, quando nel Clero furono ammessi li Monaci, li quali tenacissimi dell' uso delle lor

vesti, & offervantissimi dell' antichità, siccome dalle Dignità non ricevono alterazione nell'animo, così nè per anche nelle vesti. Di Sisinio Vescovo Novaziano [ c ] raccontafi, che richiesto da Huom Cattolico, Perche pefiffe di bianco? egli prontamente rispondesse, E tu, perche vesti di nero? E non fapendone il Cattolico allegar la cagione, egli foggiungeffe, Tu quident istud oftendere non poteris; mibi verò Salomon ille sapientissimus pracepit, inquiens, [d] Sint vestimenta tua semper candida. Onde con albagia di nome li Novaziani [e] denominavansi Cathari, cioè Candidi, e mondi, e perciò. e Eufeb. l. 6. c. 35. I Pacien. epift. 1. come Montano, condannavano, [f] e riprovavano le seconde nozze. Quindi passando dal candor delle vesti a un supposto candor dell'animo, ri-

battezzavano [g] quei, che da Cattolici passavano alla lor Setta, come 15 Agostino, Setta più monda, & immaculata; e, come riferisce [h]S. Agostino, un d'essi hebbe ardimento di dire, che ò S.Pietro non sosse stato battezzato da Giesù Christo, ò che tal battesimo sosse men santificante del battesimo Novaziano. E nello scoglio di una tanta Heresia urtò finalmente lo Scisma di Felicissimo in Africa, e di Novaziano in Roma, che fattasi grande nel suo medesimo nascere dilatossi in breve per tutte le trè cognite allora parti del

Mondo, e che fola frd tutte mantenne [i] Vescovo proprio per due Secoli in Roma, e per dodici in Constantinopoli. Mail Pontefice S. Cornelio, che con dispregio più tosto, che con im-

Operazioni, e pegno si era sin' allora opposto allo Scisma, parto informe di gente inetta, e malcontenta, quando allo Scisma vidde congiunta l' Herelia, che impugnando un folo Articolo, abbatteva tutta la macchina della Religione, con quel zelo infurfe, di cui armò S. Pietro li fuoi Successori, e nulla più gli calfe, che render palefe al Mondo la mala vita, e le peggiori opere di Novaziano, e contenere li Fedeli nell' offervanza de' Precetti, e nella venerazione delle Tradizioni trasmesse loro da Giesù Christo, e da' Santi Apostoli', e non da' Vescovi sedotti dal vino fra gl' inganni delle mense; e per-

€ Sezem. 1. 8.c. 11.

d Ecclef. 9.

i Seer. lib. 5. c. 14.

contro la forgente Merefia,

ciò scrisse lettere circolari d tutte le Chiese in notificazione dell'origine, e progresso dello Scisma, e quindi dell'Heresia, contro la quale paternamente apri la folita porta della Penitenza facramentale à tutti li Fedeli pentiti contro la nuova dottrina di que' Satelliti d'Inferno, che con l'infezione di Roma, come con l'abbattimento del Capo, pretendevano scomporte tutte le membra del Christianesimo. Indi comandò, che contro li Novaziani inforgessero da tutte le parti tutti li Vescovi destinati alla custodia della Fede, e che si celebratlero in ogni Provincia Congregazioni, e Concilii con trasmetterne diligentemente à Roma le Decisioni. E maraviglia fii, come in tempo malagevolissimo di atroce persecuzione si unissero così facilmente tanti Vescovi in tanti Concilii, e con tanta sollecitudine, che in [ a ] un folo anno, oltre à molti in molte Città più inferiori, uno se ne convocasse in Antiochia, parecchi in Africa, moltissimi in Italia, e due in Roma, ne' quali presiede il medesimo Pontesice, intervenendovi nel secondo sessanta Vescovi, & altrettanti Diaconi, e Preti; onde da un' antico f b Scrittore fii chiamato Concilium Maximum. Quivi S. Cornelio besfeldens scommunicò Novaziano, condannò l'Heresia, e stabilì, che i pententi confladeita (doisfazione godeffero del frutto del pentimento, cioè della scomminio, il remifione de' peccati, con la refirzione, che li Sacerdoti caditti nell'Ido-providinenti latria, ritornando pentiti alla Chiefa, fi ammerteffero folamente alla par. Possifici di cadaliti dell'alcono della latria, promissione della para l'accidenti della chiefa della ch ticipazione co' Laici. Prescrisse il modo dell' implorar' il perdono, volendo che si esponesse il fallo distintamente in forma di supplica, ò di memoriale, e se havevano sacrificato agl' Idoli spontaneamente, ò forzosamente. in qual conformità, tempo, e caso, e ricevuta penitenza proporzionata alle circoftanze, ricevefiero indulgenza, aflolizione, e la pace Eccle. Suppliche Penifiattica. Quali suppliche suron dette dall'antichità Canones Panitentiales. e forse in nulla differiscono da quelle, che anche nell' età nostra in gravi casi si presentano alla Somma Penitenziaria di Roma. Ne' medesimi sentimenti del Sinodo Romano concorfero tutte le Chiefe dell' Afia, Africa, & Europa; el' Herefia Novaziana, benche nascesse vigorosa, e tremenda, crollo repentinamente al fulmine di replicate condanne, & all' opposizione della più nobile, e sana parte del Mondo Christiano. Ma nuovo colpo gittò quasi affatto à terra gli animi degli Heretici, scoccato dalla medesima lor mano, che volendo ferir Christo nella sua Chiesa, colpì mortalmente Novaziano nella sua. Questi disperando di poter'esso solo superar gli ostacoli di tante Decisioni, e reputandosi inferiore di partito, com'era di ragione, ad impulso di Novato risolvè dar nuovi assalti alla parte più debole de Chriftiami, cioè alle Chiefe dell' Africa, che di già, come fi diffe, erano scoffe dallo Scifma, e perciò tanto maggiormente disposte à traboccar nell'abisso dell' Herefia. Spedi dunque cola alcuni Inviati, e per maggior honore, e Parterra di Nopeso della Legazione deputò l'istesso Novato per Capo dell'Imbasceria, col supposto, ch' egli Huomo Africano, Vescovo malcontento, e Ministro prattico di diffenzioni, haverebbe infinuato frà que' Popoli e odio contro Cornelio, e abominazione alla Confessione. Ma i consigli, che hanno i principii viziosi, non sortiscon giammai selici, e prosperi li successi. Conciofiacofache con la partenza di Novato, come con la lontananza dal fomite, ammorzossi subitamente l'incendio, e destituto Novaziano dall'assistenza di colui, ch' era l' Huomo della sazione, e che solo era gran sazione all' Heretia, ritrovosti in breve senz' appoggio, senz' aura, e senza guida, Tomo I.

LIO.

Quindi molti nobili Confessori, già prima sedotti, ritornarono alla divozione di Cornelio con discredito tanto maggiore del lor partito, quanto fu più publica, & esemplare la loto penitenza. Tanto vale anche nel mal configlio la fola presenza di quel Ministro, che lo promosse. Spedì allo-Letters del Pon- ra il Pontefice un lungo ragguaglio di questi successi à S. Cipriano, che

refice à S. Cipria-

dall' Africa con ogni attenzione invigilava allo stabilimento del Pontificato Romano, & alla custodia della purità della Bede; e perche la lettera Pontificia porta seco annesse notizie nobili, e giovevoli alla piena intelli-

49.46.

a stud S. Cor. genza dell' Historia, ne soggiungiamo il tenore, che fit il seguente, [a] Quantam sollicitudinem , & anxietatem sustinuimus de iis Confessoribus , qui dolo, & malitia hominis callidi , & veteratoris fuerant circumventi, & pene decepti, & ab Ecclesia alienati , tanta latitia affecti suimus, & Deo omnipotenti, & Christo Domino nostro gratias egimus, cum ii, cognito sucerrore, & intellecta hominis maligni, pelut Serpentis, astutia penenata. ad Ecclesiam, unde exierant, sient ipsi ex suo corde consitentur, simplici voluntate venerunt. Et primò quidem Fratres nostri probate Fidei, amantes pacem, unitatem optantes, tumorem illum borum mollitum jam annuntiabant. Fides tamen non idonea, ut facile nobis credere daretur, illos penitus effe mutatos. Postea verò Urbanus, & Sidonius Confessores ad Presbyteros nostros venerunt, affirmantes Maximum Confessorem, & Presbyterum fecum pariter cupere in Ecclesiam redire. Sed quoniam multa pracesserant ab eis designata, que tu quoque à Coepiscopis nostris, & litteris meis cornovisti, ut non temere eis Fides baberetur, ex ipsorum ore, & confessioneista, que per Legationem damnaverant, placuit audiri. Qui cum venisfent, & a Presbyteris, qua gefferant, exigerentur, novistime, quod per omnes Ecclesiaslittera calumniis, & maledictis plena, corum nomine, frequentes mila fuissent, & pene omnes Ecclesias perturbassent, circumpentos se esse affirmaverunt, nec quid in istis litteris inesset, scisse: tantummodò circumductos commisife se quoque schismata, & Herests auttores fuisse, ut paterentur Novatiano manus, quasi in Episcopum imponi. Qui, dum hac, & catera fuissent exprobrata, ut abolerentur, & de memoria tollerentur, deprecati sunt. Omni igitur allu ad me perlato placuit contrabi [b] Presbyterium. Adfuerunt etiam Episcopi quinque, qui & hodie prasentes suc-

b Il Concifore.

runt, ut firmato Concilio , quod circa personam corum observari deberet , consensu omnium flatueretur. Et ut motum omnium, & consilium singulorum dienosceres, etiam sententias nostras placuit in notitiam vestri perferre, quaso subject as leges. His ita geftis , in Presbyterium venerunt Maximus , Urbanus, Sidonius, & Macarius, & plerique Fratres, qui fe eis adjunxerant, summis precibus desiderantes, utea, qua ante suerant gesta in oblivionem cederent, nullaque eorum mentio haberetur, proinde atque si nibil ellet pel commissum, vel dictum invicem, omnibus remissis, cor mundum, & purum jam Deo exhiberent , sequentes Evangelicam vocem dicentem , [ c ] Beatos effe puros corde, quoniam ipfi Deum videbunt. Quod erat confequens , omnis bic actus Populo fuerat infinuandus , ut & ipfor viderent in Ecclesia constitutos, quos errantes, & palabundos jamdin viderant, & dolebant. Quorum voluntate cognita, magnus Fraternitatis concursus factus eft. Una vox erat omnium gratias Deo agentium, gaudium pectoris lacrymis exprimentes, completientes eos, quasi hodie pæna carceris suissent liberati.

Nelle quali parole appare il costume antico de' Papi, di convocar ne' gran-

c Matth. 6.

di affari della Chiela il Presbiterio, che presentemente dicesi il Concistoro, adesempio di S. Pietro, che quasi in ogni grave risoluzione sal operò col configlio de' Coapostoli suoi Fratelli; e la convocazione del Presbiterio intimavasi anche allora da un Cursore, che sin dal tempo della Chiesa nascente chiamosti [b] Curfor divinus. Siegue poi S. Cornelio nella me- bs. Ka. e. tt. defima lettera à narrar la forma della fupplica, ò libello, che li Confessori pentiti presentarono scritto di lor mano in questo senso: Nos Cornelium Episcopum Sanstissima Catholica Ecclesia electum d Deo omnipotente, & Christo Domino nostro scimus: Nos errorem nostrum consitemur: Nos imposturam passi sumus , circumventi sumus persidia, & loquacitate captiofa. Nam etfi videbamur quasi quandam communicationem cum Schismatico. & Haretico homine habuisse: sincera tamen mens nostra semper in Retlesia fuit, nec enim ignoramus, unum Deumesse, unum Christumesse Dominum, quem confessi fumus, unum Spiritum Sanctum, unum Episcopum in Catholica Ecclesia esse debere. E descritto in tal guisa il tenor dell' abiura. egli foggiunge : Ifta corum professione non moveremur? ut quod apud Poteflatem Saculi erant confessi, in Ecclesia constituti comprobarent. Quapropter Maximum Presbyterum locum fuum agnoscere justimus; cateros cum ingenti Populi suffragio recepimus: omnia autem remisimus Deo omnipotenti, in enjus potestate sunt omnia refervata. Hac igitur, Frater chariffime, eadem hora , eodem momento ad te scripta transmisimus , & Nicephorum Acolytum descendere ad navigandum festinantem de statione ad vos statim dimisi . ut nulla procrastinatione habita, velut presens in ifto Clero, & in ifto popula catu , Deo omnipotenti , & Christo Domino nostro gratias ageres . Credimus autem fore, quinimo pro certo jam confidimus, cateros quoque, qui in errore boc funt constituti, in Ecclesiam brevi reversuros, cum Auctores suos viderint nobiscum agere. Has litteras puto te debere, Frater charissime, & ad cateras Ecclesias mittere, ut omnes sciant Schismatici bujus, & Haretici dolum, & pravaricationem de die in diem evacuari. Benè vale Frater. charissime. Cost il Pontesice S. Cornelio a S. Cipriano. Dispersa la fazione de Scismatici, Novaziano sopravide à S. Cornelio con poco seguito, e minor aura, e forto il Pontificato di Sisto II. nella persecuzione di Gallo, e Volutiano, ò uccifo dagl' Idolatri nella confusione della strage, come vantano [ c ] i Novaziani, ò morto d'ignobil morte, di fe non lascio altra honorata fama, che molti Libri, ch' egli eruditamente [ d ] scriffe de Paschate, Ecolos. in Novade Sabbato, de Circumcisione, de Sacerdote, de Oratione, de Cibis Judacis, de "iano. Instantia, de Attalo, de Trinitate; onde pote riputarsi dotato da Dio d'ingegno elevato, e di capacità à gran cofe, fe haveffe egli havuto avvedimento, pietà, e regola nello scieglierle. Nel medesimo Catalogo de' Scrittori Beclefiastici S. Girolamo annovera il Pontefice S. Cornelio, [e] Cornelius e Mem ibid. in Romana Urbis Episcopus, ad quem octo Cypriani extant epistola, scripsit epi- Cornel. ftolam ad Flavianum Antiochena Ecclesia Episcopum, de Synodo Romana, Italica, & Africana, & aliam de Novatiano, & de his qui lapfi sunt, tertiam de goftis Synodi, quartam ad eundem Flavianum valde prolixam, & Nova-

tiana bareseos causas, & anathema continentem . I Luterani allegano un Decreto, che appongono d S. Cornelio, in cui egli decideffe, che la fola acqua effer poteffe materia sufficiente alla consacrazione del Calice, e con voci disperate chiamando heretica la propolizione, & infrattor S. Cornelio dell' Evangelio, [f] provano la fuppolta [ Mard. Cent.].

affer-

CORNE-164 Secolo III.

LIO. 2 S. Cypr. lib. 2. Cornelio,

afferzione con una lettera, ch'effi attestano scritta [a] da S. Cipriano 1 S. Cornelio, in cui S. Cipriano riprova, e detesta un tant'errore. Ma qui Sconneito, in cui o captanos por con la mente, ma anche con gli occhi; poiche ciascuno di corta vista può ravvisare in tutti gli esemplari Epistolari di S. Cipriano, che quella lettera non è diretta a Papa Cornelio. ma à Cecilio Vescovo Africano, ed in essa non si attribuisce tal bestemmia

h.S. Epiphhar.46. nè à Cornelio, nè à Cecilio, mà generalmente ad alcuni Heretici, che [b] st Herenel Acqua dissero Acquarii, prevaricati con l'occasione, che soggiungiamo. Nella persecuzione che infuriava pe'l Mondo Christiano, molti Sacerdori per non esser scoperti dagl' Idolatri all'odore del vino, di cui participavano nella Sacra menfa, coftumarono di facrificar folamente con l'acqua. Contro costoro, che concorrevano con l'Heresia degli Encratici, S. Cipriano intimò un Sinodo, e molte lettere scrisse, ed una tra le altre al sopranominato Cecilio, ch'è la fessagesima terza nell'ordine Epistolario, e la tanto decantata da' Magdeburgensi. [c] Quòd autem quadam de illo maligna ja-Hentur, diffe di S. Cornelio fin dalla fua eta S. Cipriano, nolo mireri s, cum scias, hoc esse semper opus diaboli, ut servos Dei mendacio laceret, & opinionibus falsis gloriosum nomen infamet, ut qui conscientia sua clarescunt,

nella Creazione de' Papi .

spift. 2.

alienis rumoribus fordidentur. Nè, havendo noi descritto il primo Scisma, che nato Gigante sece in un subito inhorridir sotto due Capi il Corpo della Chiesa, sara suor del pregio della nostr' Opera, l'accennare ancora il costume antico pratticato nell'elezione de' Pontefici, acció quindi fi apprenda, con quanta favia accuratezza fi proceda prefentemente nel regolamento dell'Ecclefiaftica Monarchia, e quanto malignamente s'invehiscano gli Heretici moderni ò in riprovarla, ò in discreditarla. S. Pietro fra tutti li Pontefici fu il primo, e'l folo eletto immediatamente da Giesù Christo per suo Vicario in Terra; tutti li rimanenti fono stati eletti dal Clero di Roma, e Vescovi adjacenti, ad eccetuazione di una fol volta, che per gravi litigii inforti, e per supprimer il lungo Scifma di Urbano VI. fu dal Concilio di Costanza assunto Martino V. al Pontificato. Sin da' primi tempi adunavafi il Clero Romano, e nell'adunanza proponevasi un Soggetto è authenticato da Dio con dimostrazioni insolite di miracolo, è approvato da Fedeli con pubilca fama di vita incorrotta, e meritevole. Senza prerogativa di fuffragio ne rendeva testimonianza la Plebe: quindi votava il Clero, e co'l Clero quei parimente, che costituiti in riguardevoli dignita rappresentavano il Corpo del Popolo. I Vescovi, che a sorte in Roma allora dimoravano, si ammettevano all' honoranza del voto, & habbiam detto, che sedecine intervennero alla creazione di Cornelio. Mà cresciuto il Clero in numero, per toglier la confusione, che nasce dalla moltitudine, nell'undecimo Secolo si ristrinse la podestà del voto ai soli Preti primarii, e ai soli Vescovi profilmi alla Cirtà di Roma, che dicevansi Cardinali. Poiche, siccome [ d ] dicevali Incardinatio, e Incardinari l'elezione, che facevali dal Papa di que' Sogetti, che ò per dignità di offizio, ò per merito di dottrina egli destinava all' honoranza di sedergli appresso nelle publiche funzioni; così feguita questa Incardinazione, que tali chiamavansi Cardinali. In essi

d Rer. wees, 153. n. 95.

dunque di commun confento fù ristretto il Presbiterio, & ad essi commessa c .de. 1179. la gran condotta della creazione de' Papi . [e] Alessandro IIL nel Con-

cilio Lateranense stabili invalida quella elezione, in cui non concorressero duc

LIO. Omaphr. in lib.

due delle trè parti de Cardinali; ed il fuccesso ha comprovata l'utilità del Decreto, essendo che annoverandosi da' Scrittori diecisette nuove forme di elezioni avanti il Pontificato di quel Pontefice, vi è [a] chi potovvi ventifei Scifmi, quando che doppo l'accennata Costituzione trè folamente se ne registrano, ed un solo, cioè quello di Urbano VI. per colpa de Cardinali, e i rimanenri due, uno suscitato dall' Imperador Ludovico IV. l'altro dal Concilio di Basilea; onde apparisce, in nulla variare la forma dell'elezione antica dalla moderna, conciofiacofache li Cardinali rappresentano la parte più nobile del Clero, e fra effi ritrovasi femore il numero de' Vescovi adjacenti à Roma; e perciò soggiunge [b] il b Card Ballar. L. z. Bellarmino, che siccome il Jus elettivo di creare i Papi fu rrasferito dal c. 10. de Cleris. Clero Romano ai soli Cardinali, così in caso che per inopinato accidente eglino tutti mancassero, il Jus dell'elezione ritornerebbe al medefimo Clero, come à Fonre originario. A fomiglianza della Pontificia pro- E de Vescort. cedeva quella parimente de' Vescovi nelle loro Diocesi, se non in quanto variara in qualche parte dalla congiuntura de tempi, e dalle circostanze della quiete de' Popoli, e del Christianesimo. Giesu Christo sù il Fondato- ca. Perr. a. re della Dignità Episcopale, chiamato antonomasticamente [ e ] da S. Pietro . Vescovo delle nostre Anime. Egli [d] elesse, e consacrò S. Pietro Ve- d Pallavia 1. 12. scovo universale della Chiesa, e per [e] ordinazione Divina havendo sorti- consideria, fest. ta gli altri Apostoli la consacrazione, dagli Apostoli poi con ispecial dele- 13.6.1. gazione di Christo furono dari à molre Chiese molti Vescovi, ciò richiedendo il bisogno allora della Religione nascente, e la propagazione in rante diverse parri separatamente lontane della Fede Cattolica. Costituiti nella detta conformita li primi Vescovi, per le susseguenti elezioni congregavanti nella Cathedrale li Vescovi Comprovinciali, il Clero. e'l Popolo; e il Clero proponeva il Soggetto, il Popolo lo postulava, dandone testimonianza di bontà, e di dottrina, e co 'l beneplacito de' Vescovi affistenti il Clero sottoscriveva l'elezione, & il Metropolitano con i trè più antichi Vescovi consacravano l'Eletto. Vacando la Chiesa Metropolitana, l'elezione apparteneva ai Vescovi Suffraganei col consenso del Clero, e'l testimonio del Popolo. Quindi l'eletto spediva l'Istromento della sua elezione, e la Confessione della sua Fede al Papa, il quale approvando gli artifarti, el'esposta Confessione, habilitava il nuovo Vescovo alla giurisdizione della sua Chiesa. Per rendere immune da qualunque macchia di paffione, è ombra di colpa tal facrofanta Funzione, fu folito S. Gregorio Magno [7] di mandar Vifitatori alle Diocefi vacanti per invigilare (s. cue, tit. 7. al decoro del Clero, ai beni temporali di quelle Chiefe, & alla validira, e rettirudine dell' elezione. Dunque in fin che la Plebe hebbe per oggetto il ben commune, per centro la virtù, e la fantità degli Eletti, e che con fanto applauso celebrava l' elezioni con quelle divote feste, che dicevansi Festa popularia, permessero li papi, ch' ella postulasse; ma tralignando poi il Popolo in disordini, e corruttele insopportabili, e col progresso del tempo tutta sua industria ponendo in haver Vescovi maggiormente confacevoli ai lor depravati costumi, che alla Divinità del potto, & altre volte lasciando trascuratamente l'arbitrio piu al caso, che alla ragione, prevalendo i voti à compiacenza altrui in pregiudizio del merito, onde l'autorità de' più potenri opprimeva la giustizia, l'ambizione trionfava, e conducevast il vizio al Trono, e bene spesso per la diversità de' voleri, degl' inreressi.

.. Tomo I.



CORNE-HO.

e delle passioni, con grave scandalo de' buoni seguivano simonie, odit. fazioni, e risse, profanandosi col sangue di humane vittime un azione cotanto venerabile: quindifù, che Innocenzo II. nel Concilio Romano tolfe a' Popoli il Jus di postulare i Prelati, restringendolo prima al Clero, e poi ai soli Carionici delle Cathedrali, appresso i quali perseverò cotal

privilegio sin' al Pontificato di Giovanni XXII. quando subentrando l' intereffe, e la fimonia anche frà Canonici, la Sede Apostolica viddesi obligata di escluder' essi ancora dal Jus dell' Elezione, e di ritirare tutt' à se quell'autorità, che da lei à loro era derivata. Alcuni Capitoli, e Canonici della Germania, e parti Oltramontane, con particolar Privilegio aveli à luge tel furono esenti dalla Riforma; e se alcuna volta avviene, che i Rè, ò Prin-A metil Panis cipi interpongono al Papa la Postulazione de' Prelati in qualche Chiesa Spiritum flei, & alle proposte nominazioni. Nel rimanente così in questa, come in ogni exami differ bibl. altra Ecclesiastica funzione, [b] Tempora variata sunt, fed Fides variata c S. Greg. quan antia Decretal antia conce, [ o ] response pro tempore, loco, persona, & gias c. Reefle of non est, e [ c ] Regula Sanctorum Patrum pro tempore, loco, persona, & dif. 19 & c. Re- negotio , neceffitate tradita funt .



## CAPITOLO VIL

#### Lucio Romano creato Pontefice 18. Ottobre 255.

### Decreti di Lucio contra li Novaziani.

An Lucio confermò li Decreti di Comelio contro l'Herefia de Novaziani, e di ambedue quelli Pontenfeli (crif.
6 S. Cipriano, [a] illi spirine Santto pleni, d' in ghirio a conferenti,
6 Maryrio confiituit, dandam effe Lapfic pacem confuerunt, como l' Novo
6 panienti atta fruittu communicationi; d' pacie ne suali.

or panientia atta, fruetum communicationis, & pacin me caina, gandum non effe, literis fuis significarunt. Quam rem omnes ubique omninò censimus. Neque enim poterat esse apud nos sensus diversus, in quibus unus esse esse printes.



# Stefano Romano creato Pontefice 9. Aprile 257.

Herefia de' Montensi propagata in Spagna, e de' Norvaziani in Francia. Primi Autori dell' Heresia degli Anabattisti. Disordine malamente introdotto in alcune Chiefe di ribattezzare. Ossimazione di Firmiliano, e suoi adherenti. Querele de Scommunicati, e loro unione con S. Cipriano contro il Pontesco. S. Stefano: escandalo che ne proviene. Difesa di S. Cipriano. Riconciliazione commune. Costanza invincibile del Pontesco S. Stefano. Cerimonie de' Battesimi antichi, evalidità del Battesimo detto degli Apostoli.



Ome che l'Herefia è contagio, che fi ditata al folo udito, efi con la fola fama penetrar'il veleno ne' cuori, facilmente avvenne, che quella de Montenfi in Africa, che fema diffunzione di pena ammettevano utti al prefono, e quella de Novaziami in Roma, che fenza diffunzione di delitto

Herefia de' Montenfi propagata nelle Spagne

negavano a tutti il perdono, s'infinuasse di la da' Mari, e pra da' Monti, & infettaffe la Spagna, e la Francia, Popolazioni fempre proclivi agli estremi contrarii; onde l'una ammesse la libertà de' Montensi, l'altra la rigidezza de' Novaziani. Due Vescovi in Spagna Basilide di Lion, e Marziale di Afturia nel furor della perfecuzione caduti in Idolatria, doppo la pace della Chiefa, pretefero reintegrazione nelle loro Dignità fenza previa penitenza; al qual fine Basilide fingendo il pentimento, e fraponendo scuse al fallo portoffi à Roma, e fraudolentemente ò sorprese, ò ingannò il Pontefice, dal qual ottenne ogni defiderato vantaggio. Cotal impensata risoluzione di Stefano agitò l'animo de' Fedeli, al quale apparve colpevole cotanta facilità, in materia particolarmente fensibilifiima allora alla Chiefa, per la divulgazione accennata dell' Herefia de' Montensi. Ma con aura sentenza suppresse lo scandalo S. Cipriano, che di Basilide disse, [a] Neque enim culpandus est ille, cioè il Pontefice, cui negligenter obreptum eft, quam bic, cioè Basilide, qui fraudulenter obrepsit. Marziale dall' altra parte divulgava ampiamente per la Spagna remissione à tutti de' lor peccati, infelice Seguace di Feliciffimo, e primo Apportator d'Heresie in quel Regno. Oltre al delitto dell'Idolatria, su egli prima

a S.Cypr.ep. 68.

à tutti de lor peccati, infelice Seguace di Felicifimo, e primo Apportabilimi del Hercifie in quel Regno. Oltre al delitro dell'Idolatra, il leigh prima
[b] accustato di haver fepelliti il Christiani ne fepokri profani de Gensili,
control antica oltevranza, e Religiofa venerazione della Chiefa, la quale
abborrifice di far cohabitare i fuoi figli anche morti con gli folotarti. Felice di Saragozza molto operò per purgar la Spagna dall' infezione Pelicif-

M on Hid.

ince di saragozza molto opero per purgar la spagna dali interdiori rentifima, ricevendone da S. Cipriano la meritata laude di [c] Cultor Fides, & Defensor veritatis, Al contrario alcune Chiefe della Francia unironfi a Nova-

160

Novaziani, e Capo di effi feccii Marciano Vescovo di Arles, che si dichia- E de Novaziani rò protettore di quella Setta. Faustino, che con Apostolica condotta reg- in Francia. geva la Chiefa di Lione, scrisse à S. Cipriano, quale egli stimò potentissimo intercessore appresso il Pontesice, acciò, come seguì, sosse degradato il Metropolitano d'Arles, e fostituito in quel posto un Soggetto Cattolico, & elemplare; nel [ a ] medelimo fentimento del Vescovo di Lione concorsero tutti gl'Ecclesiastici di quel Christianissimo Regno, che nell'appellazione interposta alla Sede Apostolica egualmente dimostrarono il loro zelo contro l'Herefia, e la loro venerazione verso chi come Vescovo di Roma è Vescovo di tutti li Vescovi del Mondo, à cui solamente appartiene giudi-

car le gran cause della Religione, e difinirle.

Ma con troppo obbrobrio della Fede Cattolica cominciarono oramai à nobilitarfi in un certo modo l'Herefie, i cui viziofi femi gittati nel campo della Chiefa da Huomini vilissimi, furono poi indegnamente coltivata da Vescovi di Città insigni, e rinomate; onde l'Heresia divenne sastosa per aura di Seguaci, e formidabile per potenza di Protettori. Infin' à tanto che Simone, Cherinto, Menandro, Basilide, e simil feccia di Heretici, b Vedi il Pentif. di Maghi, [b] Conciapelli, [c] Pittori, [d] & Argentieri la vollero far da Vicere.

Theologi, e con facrile go, & improprio attentato dibattere gli alti milterii della limiterii Theology, e con lacrilego, a manopi o della Religione, furono o non curati, o dispreggiati, e la loro medesima della Religione, furono o non curati, o dispreggiati, e la loro medesima della Religione, furono della Religion origine li refe vili anche nelle fentenze, e non confiderati nelle dottrine. Mintenf. Ante Ma quando viddeli portata l'Herefia al Trono, e promossa hor da [e] Vesco-batisti e Dua-vi dell'Africa, e [f] dell'Asia, hor da Sacerdoti [g] di Roma, e di [b] Alef-fishi samfatem. fandria, edi[i] Costantinopoli, e da' [k] Patriarchi delle più venerate g Newo Jiano-Chiefe del Mondo, le cui horribili bestemmie riferiremo ne' futuri raccon- i Eurobe. ti, parve allora che s' inhorridisse il Christianesimo alla comparsa di sì pot- " Macedonio . . tenti Avversarii , riducendosi quasi soli li Pontefici Romani contro numero innumerabile di Vescovi, sedotti dalle passioni, seduttori de' Popoli, convocatori di Conciliaboli, promotori di Scismi, e di Heresie, e tutti sempre intenti all'abbattimento dell'unità della Chiefa, e della Primazia infuperabile del Pontificato Romano. E tale appunto fù l'Heresia descritta de' Montensi, e Novaziani, e tale quella più poderosa, che soggiungiamo, Heresia degli Anadegli Anabatristi. Non fii cosa nuova allora la Questione, se ribattezzar bartisti. si dovessero gli Heretici, che dalla loro Setta venivano alla Religione

Cattolica. La Chiefa Romana, à cui tanto maggiormente furon note le tradizioni degli Apostoli, quanto si maggiormente prossima al Capo degli Sentimento della Chiesa Romana. Apoltoli, mantenne sempre l'offervanza di non ribattezzare, ogni qualunque volta eglino fossero stati battezzati con l'intenzione, e forma prescritta da Christo; e ciò per la [l] ragione accennata della tradizione, & au 4. 9. 6 Beller de torità della Chiesa, che non ammette reiterazione nelli trè Sacramenti, che 60. Sacrame 13. imprimono il Carattere nell'Anima, quali fono il Battefimo, la Confer- in Hift. Trid. I. g. mazione, e l'Ordine . Per la qual cosa avvenne, che stabilisse Papa c.s. per rerum. Pio, [m] che si battezzassero quegli Heretici, che si riducevano alla Fede Pie. Cattolica dall'Herefia di Cherinto, il quale non usava di conferire il Battesi-

mo nella conformità della Chiefa. Tertulliano fù il primo, che [ n ] fosten- n Terrall. 4chapt. ne, come Dogma Cattolico, la reiterazione del Battefimo, perch'effendo (1)14 egli allora di fana mente, e deteftando gli Heretici con intenfa, e dehemente abominazione, riprovò eziandio il loro Sacramento. Agrippino fuo dello, Audustei

compatriota, e contemporanco, che sii poi Vescovo di Carthagine, non

170

2 S. Aug. lib.z. de bapt. cont. Denat. €.7. € 8. b Vinc. Lyr. and Baren. 41.317.8.4.

folamente concorfe nel medefimo fentimento, mà in un Siriodo de' Vescovi della Numidia stabili il Canone, che ribattezzar si dovessero gli Hererici cenvertiti; e perciò fù egli da S. Agostino [a] censurato, come effrattore, e corruttore delle tradizioni Apoltoliche; e con più severo giudizio da Vincenzo Lirinense, che di lui scriffe, [b] Agrippinus Carthaginensis Episcopus primus, omnium mortalium contra divinum Canonem, contra universa-

lis Ecclesia regulam, contra sensum omnium Consacerdotum, contra morem, ac inflituta majorum, rebaptizandum effe cenfebat . Que prasumptio tantum mali invexit, ut non solum Hareticis omnibus formam sacrilegii, sed etiam quibusdam Catholicis occasionem prabuerit erroris. Così il Lumenie. Ma questi furono principii di più alto moto, che proruppe poi doppo quarant anni in aperta Herefia, che scosse con quelle dell' Africa tutte le rimanenti Chiefe del Mondo. Gran documento ai Posteri, che invigilano alla custodia della Fede, a'quali appartiene l'ostar con Apostolica intrepidezza ad ogni novità di Religione, perche l'Herefie, che lungo tempo fi covano, fubito nate diventan grandi, e feriscono prima col fulmine, che col lampo, [c] c S. Mier. epift.61. Nolo in suspicione Hareseos, dice S. Girolamo, quemquam effe patientem, ne

apud eos, qui ignorant innocentiam ejus, disfimulatio conscienti e judicetur, se taceat. A queste novità antiche aggiungevalene una allora presente, che pofe di nuovo la materia non tanto in discorso, quanto in stato. Habbiam detto, che Novaziano ribattezzava tutti quegli, che da Cornelio passavano alla sua Setta; parimente quei che da lui tornavano alla Religione Cattolica,

no à favore degli Anabattifti.

E di Firmiliano .

con difperate voci domandavano nuovo Battefimo, come se essi fossero pol-Impegno, e'emi luti da quello ricevuto da' Novaziani. L'istanza parve non solamente giusta à molti Vescovi dell'Africa, & in particolare à S. Cipriano, ma decorosa eziandio alla Fede, che con tal reiterazione di Sacramento escludeva affata to ogni qualunque concorrenza con gli Heretici: onde in Africa conferivasi liberamente, e generalmente ai convertiti nuovo Battesimo, acquistando pregio la novità dall'approvazione di molti. Agl' Africani adherivano strettamente gli Asiatici, fra' quali, oltre all'Heresia presente di Novaziano, vagava quella ancora di Montano, che conveniva anch' essa nella reiterazione del Battesimo. Per la qual cosa Firmiliano Vescovo di Cesarea, e Primate della Cappadocia, convocato un Sinodo nella Città d'Iconio nella Frigia, havevane stabilito il Canone con queste parole, [d] Repudiandum omnind effe Baptifma , quod fit extra Ecclesiam constitutum ; qual Canone fi corroborato, e confermato da altri fimili Decreti, formati [e] in molti Smodi, che a tal'effetto si unitono in Asia; e di queste risoluzioni, e dell'impegno preso spedi subito Firmiliano piena contezza à S. Cipriano,

d April S. Cypr. 17.9.75.

. Eufeb. 1.7.c.6. ch'era in quel tempo Propugnatore accerrimo dell' Anabattefimo. Poiche questo Santo Vescovo havendolo trovato pratticato nella Chiesa di Carzhagine da Donato suo Antecessore, e con la testimonianza di più lunga età dal sopranominato Agrippino, esso era rissolutissimo di continuarne l'ufo, tanto più che concorrendo le Chiefe dell'Afia nel medefimo parere, veniva à comprovarne la pratica dal confenso commune di mezza Christianità; ond' à questo fine haveva anch' egli convocato in Carthagine due Sinodi, e stabiliti, e publicati li Canoni per la reiterazione de! Battesimo. # di S. Dionifio di Diomifio d'Aleffandria, ornamento, e decoro di quel Secolo, che folteneva

Erel. in Dien

la prima Sede Patriarcale doppo la Romana, concorreva nella medefima maffima, [f] & in Cypriani, & Africana Synodi dogma confentiens, de Hereticis

veticis rebatizandis ad diversos plurimas misie epistolas. Sicche trè Primati Firmiliano dell' Afia minore, Cipriano dell'Africa, e Dionifio d'Egitto fostenevano impunemente l'Anabattesimo, e con essi gran numero di Suf-

fraganei, e molti Decreti di Diversi Concilii.

Infin' a tanto che la materia passò in discorso senza pompa di dottrine, Risenimenti del e senza stabilimento di precetto, li Romani Pontefici o ne tollerarono, o fonmunica Firne dispregiaron l'abuso; ma quando seppesi, che Firmiliano convocati miliano. Vescovi e formati Canoni, in vece di ostare come Primate . promoveva . & inculcava l'Anabattesimo, arse S. Stefano di sacro sdegno, e ravvisando per disperato quel male senza il taglio, con tremendo colpo scommunicò Firmihano, f a lo i Vescovi à lui adherenti, come refragatori delle tradi- 2 84. 48.358.215. zioni, e promulgatori di Herefie. Spedi Firmiliano per mezzo di alcuni Inviati sue discolpe al Papa, mà da contumace più tosto, che da pentito t onde efacerbandosi ogni giorno maggiormente il di lui irritamento, proruppe in fine in aperti rimproveri, & in indegne querele contro l'autorità di Stefano, e doppo un pieno sfogo di lamenti, cominciò à procacciarsi sue dogliume, o partito per divenir temuto dall'Avversario. Nè potè in quella congiuntura di cose trovar partitante più accreditato, che S.Cipriano, il quale già parevagli sufficientemente inclinato à far fazione. A lui dunque [ b ] con b And Baron. et. lunga lettera ordinatamente espose tutto il raguaglio del successo, e per 138.8.16.0 8.4%. fermarlo nell'unione, e stimolarlo al risentimento, con la narrazione della verità dell'accaduto frapponendo l'incitamento delle fantafie, diffe, havere il Papa precipitofamente scommunicati entrambi, e senza riguardo delle Primazie, che l'un fosteneva in Asia, l'altro in Africa, haver ambedue maledetti, come Pseudochristi, Pseudoproseti, & operarii maligni della Vigna del Signore; con altr' improperii atti non folamente ad accendere un'animo riscaldato, ma eziandio un freddo. Ma questi termini furon tanto lontani dalla favia condotta di S. Stefano, che non folamente di effi non ne fece giammai parola S. Cipriano, (e l'haverebbe fatta in quelle congiunture particolarmente di sdegno, che soggiungeremo) má S. Agostino diligentissimo Annotatore di tutto il corso di questi accidenti, sicuramente [c] attelta, mai non estersi violata la pace Christiana tra San Ste- barr, com. Done. fano, e S. Cipriano, nè mai interrotta la communicazione Ecclesiastica. La capale. Onde apertamente menti Firmiliano, e dalla passione su egli così stranamente acciecato, che ò non potè, ò non volle penetrare, quanto diverfa fosse la causa sua da quella di S. Cipriano, per cui Esso, e non Egli era stato sottoposto alle censure. Poiche per due capi surono scommunicati Firmiliano, e i Vescovi à lui adherenti; e perchè eglino i primi risuscitarono nella Chiefa questa morta Questione, e perche eglino i primi formarono il Canone dell'Anabattefimo nel Sinodo d'Iconio; quando al contrario non impugnò giammai S. Cipriano la tradizione della Chiefa circa il non reiterare il Battesimo, mà solamente impugnò l'essistenza di cotal tradizione, come apprello si rendera palese; e non giammai ruppe quella pace, ch'è contanto necessaria fra' Vescovi negli affari del Ghristianesimo; anzi che compose allora l'ammirabile Libro de Bono Patientie, come s'egli ò dipinger volesse su quelle carte la moderazione del fuo animo, ò intendelle esporre al publico una copia di quella virtù, di cui esso dir si poteva l'originale. In oltre Firmiliano dimostravasi fautore de' Quartodecimani, e Montanisti nella celebrazione della Pasqua,

e ren-

e rendevasi doppiamente degno di scommunica per delitti passati, e reità presenti aggravate dalla maledicenza eziandio, in cui nell'accennata lettera feritta à S. Cipriano trabboccò contro la Chiefa Cattolica, come s'egli fosse un di quegli, che vivon fuor di essa. La caduta di questo grand'Ecclefiatlico fù di grande scandalo allora à tutta la Congregazione de' Fedeli. Mà ch'ei poi con opportuna penitenza ritrattasse il mal fatto, ne rendono piena testimonianza gli scritti, ch'egli lasciò in sinceramento della sua fama, e l'invito zelo, con cui accorfe in difesa della Religione Cattolica nel a Vedi il Punif. di Concilio [ 4 ] di Antiochia contro Paolo Samosateno; onde i Greci nel Dienifie. b Die 21. 08 4r. loro [b] Menologio l'annoverano fra' Santi.

Ma à S. Cipriano prima della lettera di Firmiliano, era pervenuta una molto pesante ammonizione dal Pontefice per il Sinodo da lui tenuto in Carthagine, e per il Canone ivi formato, fintile à quello d'Iconio, in confermazione dell'Anabattesimo, e l'ammonizione su corroborata con il Dec.  $d_1$  nd S.  $C_2$ ?. Creto Pontificio, [c] Quod [i] quis ergo à quacumque Harefi venerit ad nos,  $c_1$ ?. $d_2$ ?. $d_3$ ?. $d_4$ ?. $d_5$ ?. $d_$ tentiam ; cum ipsi Haretici proprie alterutrum ad se venientes non baptizent , del Pontefice San Stefano. sed communicent tantum. E se l'ingiuria de' tempi havesse a' Posteri tramandato intiero il contenuto della lettera Pontificia, non rimarrebbe certamente defraudata l'Historia di quegl'inviti sentimenti, ch'ella conteneva,

d Midem.

mentre da pochi scorci, che [d] ne riferisce S. Cipriano, veggonsi riflesfi di costanza heroica, e di maravigliosa fortezza nell'osservanza illibata e S. Agostino attesta, che gran numero di Vesco-Crefcon. 1.3. c.11. vi in diverse parti del Mondo ne sottoscrivessero l'oracolo, e ne inculcassero nelle loro Chiese l'esecuzione. Ma quanto più arse di zelo S. Stefano, tanto maggiormente avampò di sdegno S. Cipriano, e come ch'egli era Afri-Acri degliante cano di Nazione, ardente di natura, e forte nell'impegno, con fubitaneo contro s. Stefano. rifentimento proruppe in aperte doglianze contro il Pontefice, come se il Pontefice patrocinaffe la caufa degli Heretici, e comandaffe, che si feguiffs. cyp. 418.74 fe il loro esempio. In cotal senso scrisse [ ] mordacissime lettere al Ve-

fcovo di Sabrata, nelle quali tacciò il Papa di Protettore di Heretici, di fuperbo, d'imprudente, d'ignorante, e di scandalosissime calunnie, di & S. Aug. de bapt. cui ben diffe [g] S. Agoftino, effer meglio supprimerle sotto riverente si-Lista de l'Antiderazioni lentio, che rinuovarle nell'Historia con obbrobriosa verità. Quanto savia eppe la favia, e però fosse la condotta di S. Stefano, deducesi dalla significazione medesi-fanta condotta di ma di quelle parole, per cui S. Cipriano pretende di discreditarla. Con-stefano pretende di discreditarla. ciofiacofache l'esempio allegato degli Heretici, che non eran soliti di ribarrezar coloro, che da una Setta paffavano all'altra, non importa altra fignificazione, fe non che effer cola cotanto nuova nella Chiefa la reiterazione del Battefimo, che nè pur gl'istessi Heretici costumavano di pratticarla. Ed in vero tanto era aborrita la reiterazione di quel Sacramento, che S. Agostino, che visse nel quarto Secolo, dubitò, se maggior incon-

veniente fosse il non esser battezzato, ò l'esser ribattezzato, [h] Quid sit h S. Aug. de bapt. perniciosius, utrum omninò non baptizari, an rebaptizari, judicare difficile 1.1. 6.14. eft; e S. Alessandro insigne Patriarca di Alessandria molto anteriore in età

a S. Agostino, vietò, che si dovessero ribattezzar que' sanciulli, che suron per ischerzo sul lido del mare battezzati da Arhanasio, ancor esso sanciul-1 Serom. 1.2.c.16, lo. Riferiscono l'Historia [i] Sozomeno, [k] e Rustino, Tempore, quo apud LANG. 1.1. C.14. Alexandriam Petri Martyris diem Alexander Episcopus agebat, cum post expleta

expleta folemnia conventuros ad convivium fuum Clericos expectaret in loco mari vicino, videt eminus puerorum supra oram maris ludum, imitantium (ut fieri folet ) Episcopum, atque ea, qua in Ecclesiis geri mos est. Sed cum intentius diutine pueros inspectaret, videt ab bis geri quadam etiam secretiora . & mystica . Perturbatus illicò , vocari ad se Clericos jubet , atque eis , quid eminus ipse videret , oftendit . Tum abire eos , & comprehensos ad se perducere omnes pueros imperat. Cumque adessent, quis eis ludus, & quid egiffent, vel quomodo, percunctatur. Illi, ut talis habet etas, pavidi , negarunt primo, deinde rem gestam per ordinem pandunt, & baptizatos à se esse quosdam Catechumenos confitentur per Athanasium, qui ludi illius puerilis Episcopus fuerat simulatus. Tum ille diligenter inquirens ab his, qui baptizati dicebantur , quid interrogati fuerint , quidve responderint , simul & ab eo qui interrogaperat. Ubi videt secundum Religionis nostra ritum cuncta confrave, collocutus cum concilio Clericorum, statuisse traditur, illis, quibus integris interrogationibus, & responsionibus aqua fuerat infusa, iterari baptismum non debere, sed adimpleri ex, que à Sacerdotibus mos est. Athanafium verò, atque eos, quos ludus ille vel Presbyteros babere vifus fuerat, vel ministros , convocatis parentibus , sub Dei obtestatione tradit Ecclesia sua nutriendos. Così Rushno. Qual fatto su malignamente riferito dal Soave in bocca del Caterino per confutazione del Canone [ a ] Tridentino, a Caneil. Trid.can. che richiede l'intenzione del Ministro nella collazione del Sacramento. 11.fef.7. Contro il qual'Autore scrivendo il Cardinal Pallavicino, e rapportando il finccesso allegato di S. Athanasio ingegnosamente disende [b] il Decreta Paller. in di Alessandro, e ribatte l'impostura del Soave. Ne si contenne S.Cipriano 18. Tridato. ca. dentro li femplici termini di doglianze, ma per opporre all'Oracolo del Pontefice l'osfacolo de Vescovi intimò un'altro Concilio in Carthagine di Naove dogliame, tutti li Prelati dell'Africa, Numidia, e Mauritania, che vi concorlero in Eprinche di San numero di ottantafette. Quivi egli, fuppresso il nome di Stefano, contro Stefano si scagliò, ponendolo in deriso insieme, & in odio à quel congresfo, [c] Neque enim quisquam nostrum, diffe, Episcopum se effe Episcoporum consul Sante. de constituit, aut tyrannico terrore ad observandi necessitate Collegas suos bapi.1.6. c.7. adegit; alludendo alle parole iniziali del Decreto, & alla fentenza di fcommunica contro i trafgreffori. Bollendo gli animi nell'efacerbamento della contradizione, e nell'oftinazione dell'impegno, giunfe à S. Cipriano l'accennata lettera di Firmiliano, i cui espressi sentimenti non poteron giungere in tempo più proporzionato al difegno; effendo che fe non fecero l'effetto desiderato dagli Heretici, poco lungi andò, che non facessero quello temuto da Cattolici, cioè la sovversione di quest'altro grand'Ecclesiastico del Christianesimo. Poiche scorgendo S. Cipriano il medesimo esacerbamento in Firmiliano, e l'animo di lui irritato contro Stefano, quanto il fuo, prese quindi speranza, ch'essendo ambedue Primati di due parti del Mondo, & afficurati dall'appoggio di feguito inmerofo di Vescovi, formarebbono per se medesimi fazione formidabile contro il Pontesice. Per lo che egli [d] spedi d Firmiliano il Diacono Rogaziano, per il cui mezzo pro- ds.cpp. qif. 73pose la convocazione di un Concilio di tutti li Vescovi dell'Asia, e dell'Africa, i quali havrebbon certamente difesa la causa, e le Primazie de' loro Capi ; e se la concordia, che nel bollore istesso del trattato inopinatamente fopragiunie,non havesse dissuaso il proposto Concilio, non si sarebbe giammai veduto per altra sciagura, che l'assiggesse, più attonito il Christianefimo,

Secolo III. STEFANO. fimo, nè in tanto pericolo la Religione Cattolica, come allora. Mentr'ef-

sendo ambedue quei Primari di grande autorità appresso il Mondo, e forse di buona intenzione appresso Dio, ma ò di poco avvedimento, ò in troppo impegno ( trè principii da far tanto più gravi gli errori, quanto men ciascun si crede di errare) con una tanta unione altro partorir non potevano, Difefa di San Cipriano. che perniciosissime risoluzioni. Evvi tuttavia chi periscular S. Cipriano.

fonda tutt a la controversia del dibattimento in un supposto, che come falso termina in se medesima la Questione. S. Agostino, che ne prese difesa.

. S. Ag. de Bape. [ a ] afferifce, non haver giammai foltenuto S. Cipriano, che gli Heretici La cale 1,5 cass convertiti fi dovessero ribattezzare, ma semplicemente battezzare, quasi ch'eglino non mai fossero stati validamente battezzati; riponendo tutta la difficoltà del disparere in questo punto, se appresso gli Heretici visosse il Sacramento del Battefimo. Quindi foggiunge l'allegato S. Agostino, che benche havesse San Cipriano asserito, che gli Heretici si dovessero ribattezzare, non per quelto egl'impugnasse la tradizione Apostolica, ma solamente negalie, ella effer tale; riducendo tutto l'affunto alla prova, fe

gli Apostoli havessero comandata, ò condannata in somigliante caso la reiterazione del Battefimo. Il che S. Agostino dedusse da una lettera del bs.cpr. epif. 73. medesimo S. Cipriano al Vescovo di Giuba, in cui dice [b] che il vero Battesimo sit in Ecclesia Catholica conflitutum, & per boc non rebaptizari, fed baptizari à nobis; quasi aborisse il Santo quell' anabattesimo, di cui malamente altri lo facevano difenfore. Nel rimanente, ch'ei precipitofac 5. Ang. Inc. cit. mente traboccasse in qualche violento risentimento di parole contro il Pon-

tefice, [c] Vicit tamen, come dice S. Agostino, pax Christi, ut in tali disced S. Hier, edverf. Ptatione nullum inter eos malum schismatis oriretur; onde afferma [d] S. Girolamo, che illi ipsi Episcopi, qui rebaptizandos Hareticos cum S. Cypriano flatuerant , ad antiquam consuetudinem devoluti , novum emisere Decretum ; \*\* rif. 4. S. Agostino soggiunge, [e] Beatum Cyprianum correxisse hanc sententiam non invenitur; non incongruenter tamen de tali viro existimandum est, quod correxerit, & fortaffe suppressum sit ab eis , qui boc errore nimium delectati funt, & tanto velut patrocinio carere noluerunt; e più chiaramente

tdom de bapt. 1.6. in altro luogo, [f] Non folum malos Catholicos nullo modo comparamus. fed nec bonos facile coaquamus B. Cypriano, quem inter raros, & paucos excellentissima gratia viros numerat pia Mater Ecclesia; e S. Girolamo [g] a piena bocca lo chiama, Vir Sanctissimus, & eloquentissimus Martyr; e le alcuna colpa in lui vuolfi ammettere nelle accennate doglianze, S. Agostino

h.S. Aug. de bap. [b] baffantemente lo difende con l'esempio della caduta di S. Pietro, e S. d. 2. c. 1. Gregorio affatto lo afsolve con quella generale gran sentenza, [i] Non viles tantum , & plebeos , fed etiam praftantiffimos quofque viros Morbus interdum attingit, ut folius Dei fit, omni prorfus peccatorum, atque animi perturbatione vacare. Donde poi il sereno apparisse, che diffipo la gran tempesta dello Scisma, Eusebio in brevi parole ne rapporta il racconto, [k] Cyprianus Ecclesia Carthaginiensis Pastor, primus inter homines ejus atatis,

non aliter quam per lavacrum baptifmatis Hereticos erroris maculis antè ablutos, in Ecclesiam admittendos existimavit: perum Stephanus nibil novi, aut alieni à traditione ex Apostolorum temporibus derivata moliendum arnell'affare dell'A bitratus , bat de re animo vehementer arbitratus eft . Dionyfius igitur ubi longum fermonem cum Stephano per litteras de hac controversia contulit, tandem declarat, quo patto perturbationis fluctibus fedatis, omnes ubique

Luif.

g S. Hier. in Ifaia

i S. Greg. Nazian. In orat. de land. S. Safilii .

k Eufib. 1.7. c. 3. 64

Concordia feguita subattefimo.

Eccle-

Ecclesia pacem inter se conciliassent. Mà la lettera del mentovato Dionisio Patriarcha di Aleffandria giunfe à Sifto II. fuccessore di San Stefano, in cui [ a ] ordinatamente espone tutti li nomi de' Vescovi, che furono modiatori 2 And Esfel. 1.7. della concordia, & attesta, Omnes Ecclesiarum Prasides, qua ubique locorum funt, fummo animorum confensu conspirare, & ob pacem hanc prater omnium expectationem constitutam, incredibili latitia affici . Così egli . Onde appare, che S. Dionifio fosse più tosto conciliatore di unione, che promottore di discordie; tanto maggiormente che, avvenendogli il caso, [b] che un' Heretico convertito domandassegli il Battesimo de' Cattolici, b Enfel l. q. c.s. egli benche ravvisasse giusta la domanda, perche l'Heretico veniva da una Setta, che non coltumava di conferire il Battesimo nella forma consueta della Chiefa, tuttavia ò per togliere ogni scandalo, ò per esimersi da ogni scrupolo, ne scrisse al Pontefice Sisto II, per ottenerne dal di lui oracolo la permissione. Ammaestramento à chi considera, con quanta humile su-cos bordinazione al Pontefice Romano operaffero fin da quell'antica età li fano Papa. primi Patriarchi del Christianesimo. Ma molto maggiormente degno di ammirazione rendesi l'intrepido zelo di Stefano, di cui com'estatico scrisse Vincenzo Lirinense, [c] Cum undique ad novitatem rei cuncti reclama- c Vinc. Lyn. cust. rent, atque omnes quoquo versus Sacerdotes pro suo quisque fludio reniterentur, beata memoria Papa Stephanus Apostolica Sedis Antistes cum cateris quidem Collegis suis, sed tum præ cateris restitit: dignum, ut opinor, existimans si reliquos omnes tantum fidei devotione vinceret, quantum loci aufforitate superabat. Denique in epistola, qua tunc ad Africam missa est, idem his verbis fanxit: Nibil innovandum, nist quod traditum est. Intelligebat etenim vir fanttus, & prudens, nibil alind ratione pietatis admittere . nife ut omnia, qua fide à Patribus suscepta forent, eadem side filiis consignarentur, nofque Religionem, non quò vellemus, ducere, fed potius, quò illa duceret . fequi oportere : idque effe proprium Christiane modeftie . & gravitatis . uon sua posteris tradere, sed à majoribus accepta servare. Quis ereo tunc universi negocii exitus ? Quis utique, nisi usitatus, & folitus ? Retenta eft scilicet antiquitas, & explosa novitas. Così egli di S. Stefano. Per la qual cofa furon dovute à quel gran Pontefice publiche teltimonianze d'honore da tutta la Chiefa, annoverandofene la memoria non folamente

da' Latini nel Sacro Menologio, mà da' Greci ancora, che fono ttati fempre parchi in inferirvi li Martiri della Chiefa Latina. Giovanni [d] Launoyo confiderando questo gran successo, che noi pur' hora veniam di riferire, & apportando il fentimento di San Cipriano, di sa devilane. ch'era, [e] ut omnes, qui ex quacumque haresi ad Ecclesiam convertuntur, cs.cpr. vif.4. Ecclesia unico legitimo baptismo baptizentur; e quindi il medesimo Launoyo de Pompeno. foggiungendo il parere di S. Stefano Papa nella conformità, come l'espresse l'accennato S. Cipriano, A quacumque haresi venientem baptizari in Ecclesia Stephanus vetuit, idest omnium Hareticorum baptismata justa esse, & legitima indicavit; egli conchiude, e malamente conchiude. Stephanus Hareticorum baptismum admittehat quemcumque, Cyprianus Hareticorum Baptismum rejiciebat quemcumque; e perciò dice, che l'uno, e l'altro s'ingannasse, cioè il Pontefice nell'ammettere i battesimi, alcun de' quali non fi facevano dagli Heretici in nome della SS. Trinita, e S. Cipriano in esclu-dell' Anabattesidere ancora quelli, alcun de' quali si facevano da medesimi Heretici in nome di esta. Così il Launovo, ed in vero rettamente circa la mente di

S. Ci-

Her. c.9. Pie.

S. Cipriano, má falfamente circa quella di S. Stefano. Conciofiacofache S. Stefano in quest'affare altro maggiormente non inculcò, che [a] Wibil innovandum, nisi quod traditum est; e la tradizione era quella medesima. bredi il Provil. di che confermo con suo decreto Papa [b] Pio, cioè che quegli Heretici folamente fossero sottoposti à nuovo Battesimo, i quali non eran soliti di conferirlo nella forma, & uso de' Cattolici; il che noi habbiamo a lun-

go spiegato, quando ci convenne di riserire, e spiegare l'accennato Decreto di Papa Pio. Al contrario del Launoyo, che incolpò di errore S. Stefano, e S. Ci-

E fopra la fcomnunica di Firm liano.

cride Schilif p.a. priano, altri [ e ] attestano, che da S. Stefano non solamente non fosse differente di arto fcommunicato S. Cipriano, ma nè pur Firmiliano, e ficcome nella causa della Pasqua in tempo di Papa Vittore si conciliator di pace S. Ireneo, così in questa dell'anabattesimo in tempo di Papa Stefano fosse conciliator di pace il Patriarca Dionifio di Aleflandria. Ma ciò che noi habbiam detto della scommunica de' Quartodecimani, presentemente dicia. mo della scommunica degli Anabattisti, e replichiamo, che maggiormente ci piace l'opinione antica, che la nuova.

Coftumanze, e cerimonie del Battelimo antico.

Negli atti, che da Metafraste Greco suron tradotti in Latino dal Lippomano, rapportafi il Battefimo conferito dal Pontefice S. Stefano al Tribuno Nemesio, & à Lucilla, con dilettevole comparazione trà le cerimonie antiche, e le presenti. Domandò Nemesio il Battesimo, Et statim jubet Stephanus eum duci ad Titulum Pastoris, ubi cum catechizasset eum, & filiam ejus secundum consuetudinem Christianorum , & indixisset jejunium usque ad vesperum, cum diei hora appropinquasset vespertina, in eodem Titulo fontem benedixit, & deponens Nemesium in aqua dixit: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Santli baptizote; & ad filiam Nemefii conperfus, Credis, ait, in Deum Patrem Omnipotentem? respondit, Credo; Et in Jesum Christum Dominum nostrum ? respondit, Credo; Remissionem omnium peccatorum? respondit , Credo ; Carnis resurrectionem ? respondit . Credo Domine. Dumque levaretur de aqua, capit clamare, Ecce video bominem, qui tetigit oculos meos, & lumen splendidum circa eum. Tunc baprizatam filiam nominavit Lucillam , quam ipfe elevavit de fonte. E l'uno , e l'altra, che da S. Stefano furono rigenerati à Dio con l'acqua del Battesimo furono al medefimo Dio facrificati dagl'Idolatri col fangue del Martirio. [d] Aquam adituri, soggiunge Tertulliano circa la prattica del Battesimo in quelle prime età della Chiesa, ibidem, sed aliquanto prius, in Ecclesia sub Antistitis manu contestamur, nos renunciare Diabolo, & pompa,

d Terrall. de cor. milit. c.3

> O Angelis ejus; debinc ter mergitamur, amplius aliquid respondentes, quam Dominus in Euangelio determinavit; inde suscepti lactis, ac mellis concordiam pragustamus, eaque die lavacro quotidiano per totam Hebdomadam abstinemus. Così egli. Nella rinunzia, che sacevasi al Diavolo, & allo di lui pompe, si costituiva il Catecumeno rivolto verso Occidente, & alia recitazione del Credo verso Oriente; [e] Cum solis occasus, dice S.Cirillo, apparentium tenebrarum sit locus, Diabolus autem cum sit tenebra, robur in illis suum babet . Idcirco symbolice occasum spectantes , caliginoso illi tenebrarum Principi renunciatis. Cum Satana renuntiaveris, & omne cum illo pactum rescideris , ne iteres unquam pactiones cum Inferno , aperitur tibi Paradisus Dei , quem ipse ad Orientem plantavit, & bujus rei symbolum eft, cum ab Occasu converteris ad Ortum, qua lucis est Regio; tum admo-

e S. Cyrill. myfrag. 11fc. Anacleri .

nebaris .

nebaris, uti diceres , Credo in Deum Patrem , & Filium , & Spiritum Santum. Così S. Cirillo. Coltumavasi parimente d'immergere tre volte il Catecumeno nell'acqua, per imprimer ne' novelli Christiani il misterio della SS. Trinità. Mà come che dagli Arriani fil pervertito tal'uso in significazione di divisione della Divinità, e di dissimilitudine tra 'l Padre, e'l Figlio; il Pontefice S. Gregorio ne prohibi la continuazione nel-pos esse non censeo, ne dum mersiones numerant , Divinitatem dividant , was eije non tenjes.

dumque, quod faciebant, faciunt, amorem nostrum vicisse glorientur,

dumque, quod faciebant, quod faciebant, amorem nostrum vicisse glorientur,

dumque, quod faciebant, quod faciebant, amorem nostrum vicisse glorientur,

dumque, quod faciebant, quod faci dal Canone quinto di quello [c] di Vormazia, ove fu stabilito, [d] d dond Barrasi. volersi osfervato l'Apostolico Decreto di S. Gregorio intorno alla tri-conell. plice immersione de Battezzati nell'acqua, la quale, benche potesse significare la Sepoltura, e Rifurrezione del Signore, contuttociò, per non accommodarfi ne'riti con quegli Heretici, che mal fentivano della Trinita, meglio stimarsi di usare una sola immersione. Mà benchè molte antiche cerimonie fiano state giustamente abolite, persevera tuttavia quell'antichissima pervenuta [e] à noi da' Santi Apostoli, di far'affistere eta. Steph. Durant. ai Catecumeni i Padrini, chiamati dall'Antichità Tarres, sponfores, d'accidente la ference, e Fidejussore, de quali à lungo partas nell'allegato [f] Telto se accomista del margine. Non così chiara però rendesi la significazione del Battesi-Confact. dist.4. mo, communemente detto degli Apoltoli, conferito da effi con la fola nunciazione del nome di Giesi Christo, [g] In nomine Jesu Christi bapiizabantur viri, & mulieres, riserisce la Sacra Scrittura; e, [b] Jussie di di con eos baptizari in nomine Domini Jesu Christi; e, [i] Baptizati sunt in nomine 1 mid. 19. Domini Jesu. Fit sentimento di San Tommaso, essersi gli Apostoli serviti di tal formola di Battelimo con ispecial rivelazione di Dio, [k] ut ad primam. nomen Christi, quod erat odiosum Judais, atque Gentilibus, homorabile redderetur, nella medefima conformità, come [1] i Santi Apostoli nel Sa-11dem par. 1.9.72. cramento della Confermazione alcune volte servironsi della sola impo- 41.14 prima fizione delle mani, e non del Chrisma. Papa Vigilio [m] nel suo costi- mvigil. Papa in see tuto non riprovò la validità di tal Battefimo, ma fol condannò il fentimento del Monfuestenio, che secundum hune intellectum pretendeva d'in- n. S. Steek. Pare trodurre la quaternità delle Divine Persone; e prima di lui [n] decre-apad S. Copr. epit. tò valida tal formola il Pontefice S. Stefano, Ex antiqua Ecclefia consuetu- 7: al stefano dine. Mà Scoto richiestone della validità, particolarmente nella nostra antiqua e ant eta, in cui non par che militi l'allegata ragione, Ut nomen Christi divulgaretur, rilpole, [o] Non audeo dicere, quod baptizatus bodie in nomine Christi o Sen. dif. 1. q.1. effet baptizatus; sed nec audeo dicere , quod non effet baptizatus , quia non levo . ubi fuerit ista dispensatio revocata. Però un gran [p] Dottore offerva, che pvasa dif. 141 non giammai recesi alcuna memoria della supposta rivelazione ne'scritii de Santi Apostoli, ne nelli copiosi Volumi de lor Discepoli, ad estati a si de Santi Apostoli, ne nelli copiosi Volumi de lor Discepoli, ad estati de la si clim, lik. 1. si de santi anni contemporanei ; anzi che [q] S. Clemente, [r] S. Dioni (msh.ca). ii eziandio contemporanei ; and the [4] is Canoni medefimi detti 15. Diss. de Ecfio Areopagita , [7] S. Giultino , & [t] i Canoni medefimi detti 15. Diss. de Ecdegli Apostoli chiaramente attestano, doversi battezzare il Catecu- (8. Inglia. april. 3. meno cou la formola prescritta nell' Evangelio , [ u ] In nomine Pa- Can-spos tris, & Filii, & Spiritus Sancti. Onde San Cipriano nella esplicazio- x March. 1

ne di quelle parole [x] Baptizetur unufquifque vestram in nomine Icfu,

TAMO I.

TESFANO.

178

Secolo III.

6. (1917-1914) - 1914 (1917) (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) - 1914 (1917-1914) -



Decreti di Sifte

# CAPITOLO IX.

Sifto II. Atheniele creato Pontefice 24. Agefto 260.

Decreto di Sisto contro gli Anabattisti. Battesimo de' Montanisti dichiarato invalido. Heresia di Sabellio, e sua antica prima origine. Calunnie contro S. Gregorio Thaumaturgo. Setta degli Angelici, e degli Apostolici.



Onfermati dal nuovo Pontefice i Decreti di Papa Stefano contro gl'Anabattisti, e da esso dichiarato invalido il Battesimo de Montanisti, che attribuivano a Montano la Divinità dello Spirito Santo, furfe nelle lontane parti della Libia nna nuova, e formidabile Herefia, che togliendo la Trinità in Dio, tolse alla Religione Cattolica il più riverito, il

più alto, e il più bel misterio, ond'ella si fregia. Sin dal Secolo degli a S. Ignat. spis. 8. Apostoli vomitossi da' primi Heresiarchi la bestemmia, [a] che Dio

folie talmente femplice in Natura, che affatto non ammette di difinzio b.5. 5996/des. 17. ne di Perfone. Di talempia maffima fil 5 j promottore Nocto, che di vello di ne file file o not egit era nativo, e Praxea in Roma, ove propagositi belliani. la Setta de' Patropassiani, quando con più forte impegno udiffi inculcata, clim Ha. 62 e predicata da Sabellio, Huom vile, e superbo [ c ] di Ptolemaide, che per debolezza di fede trasportato prima à dubitare, e poi ad impugnare la distinzione delle Persone nella Santissima Trinità, asserì, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo esser puri, & ignudi nomi rinvenuti fra le sottigliezze delle scuole à dinotar'i differenti effetti, che la prima, e somma Causa operava quaggiù in questo basso Mondo, e Dio chiamarsi Padre come Creatore, Figlio come incarnato, e Spirito Santo come Santificatore delle Anime, e non giammai effer egli diffinto in trè Persone reali, come insegnava la Chiefa, e ciecamente credevano li Fedeli. Certamente è egli questo un misterio così profondo, così astruso, e così impercettibile, che di esso ben disle S. Agostino [d] Nec ullibi periculosiùs erretur, nec aliquid laboriosiùs qua- dS. Ag. Conf. L vatur, nec quicquam fructuosius inveniatur; e perciò soggiunge e Priùs illud es. dec. lib. 1. de debemus credere, quam intelligere; poiche [f] Trinitatem Omnipotentem quis 1rtn. c.13. intelligit ? Rara anima, que cum de illa loquatur, sciat quod loquatur. Tut- g. Abelly c. 1. fed. tavia, come dicesi [g] da' Dottori, bench'egli sia supra rationem naturalem, h Comil. Later. 5.

certum est, non effe contra illam. Etenim [ b ] verum vero repugnare non po- fa.t. test, nullumque argumentum à ratione naturali contra illius veritatem peti potest, quod non sit solvibile. Anzi S. Athanasio provollo con le medesime 14.14. parole dell'Evangelio, quando spiegando egli il detto, [i] Ego rogabo Patrem, or alium Paraclitum dabit vobis, ingegnolamente, così convinle i ks. Aban inora. Sabelliani , [ e] Cum Chriftus de fe loquitur , dicit Ego ; cum de Patre , dicit sont Gregates sa Lie; oùm de Spiritu Sancio, Subjungit Alium . Nonne igitur mani festa perti- Idem ferm 4 10-Marie est, negare Tres? Di somie liante motivo servissi il medesimo S. Atha- in S. Hilar, 1.7. de

tatio [1] contro gli Arriani, e S. [ m ] Hilario contro gli Herefiarchi antichi, Trinit.

2 Jean. 10.

b S. Auf , traff. 16. in lear.

che negavano la distinzione delle Persone, adducendo il Testo dell'Evangelio [a] Ego, & Pater unum sumus, dal quale i Sacri Dottori inferirono l'identità della Natura indicata dalla parola Unum, e la diffinzione delle Persone dall'altra Sumus. Argomento applaudito [b] da S. Agostino, per il quale, dice il Santo, i Cattolici vengono liberati dalle cavillazioni di Arrio. e di Sabellio. Mà Sabellio impotente à tener fiffi gli occhi in sì alto fonte di luce, malignamente chiuseli alla verità della Fede, e per l'Egitto, e per la Tracia predicò la fua Herefia con tanta pompa, e grido di dottrina, ch' hebbe seguaci del suo errore anche [c] Ecclesiastici delle più insigni Chie-

e Vedi il Pentif. di e Vedi il Pontif. di

hebbe leguaci del fuo errore anche [1] accella, ch'egh afferifse, come [e] Herd Esfa, de prepui. fe del Christianesimo. Eusebio [d] attesta, ch'egh afferifse, come [e] Hermogene, la materia ingenita, & eterna, deducendo [/] prove alle sue sacri-Line Lyph Lar. 62. leghe afferzioni dal riprovato Evangelio Secundum Agyptios, Libro, Scuola aperta di Herefie, e venerato dagli Egiziani per Oracolo di Divinità.

g Apud Enfeb. 1.7. Herefia .

Penetrata dunque la fama di quelta esecrabile novità alle orecchie vigilantiffime di S. Dionifio Patriarca di Aleffandria, incontanente egli ne trafmesse la notizia al Pontefice Romano con una lettera in questo tenore : [g] Lettera di S. Dio- Quoniam de erroris dogmate Ptolemaide Pentapolis jam suborto, quod plane imfopra la forgence pium est, quod detestabilem de Deo omnipotente Patre Domini nostri Jesu Chrifi blasphemiam continet, quod multum falsa doctrina de unigenito Filio ejus, primogenito omnis Creature, Verbo incarnato completitur, quod cacam de Spiritu Sancto ignorationem comprehendit, ex utriusque partibus cum littera me certiorem facture, tum fratres mecum de ea re communicaturi ad me veniebant, quibusdam epistolas, ut poteram, divina largiente gratia, quo accuratius obscuras erroris latebras aperirem, conscripsi, quarum exemplaria de-

h Vedi il Pontif. di Dennifie .

scripta ad te misi. Così egli. Ma queste lettere furono a' buoni motivo di doglianze contro si famoso Patriarca, accusato [ b ] per esse in Roma, come fe in pregiudizio dell'unità di Essenza havess'egli malamente distinte le Perfone. Nella qual taccia incorfe ancora in quell'età il miracolofo Vescovo di Neo-Cesarea S. Gregorio Thaumaturgo, il quale in confutazione dell' Idolatra Eliano, che chiamava i Ghristiani Adoratori di trè Dei, havendo composto allora il Libro de Explanatione Fidei, tanto gli calse provarin esso l'unità di Essenza, che venne à confondere in un certo modo le Perfone, come s'egli adherisse à Sabellio, e ne seguisse l'errore. Mà pronta 18.24. 418.64 fcufa addusse per lui S. Basilio, che [i] scrivendo alla Chiesa di Neo-Cesarea, disse, che per confondere un Gentile non tanto erasi affaticato S.Gregorio nella proprietà delle parole, quanto nella fostanza del senso, Quan-

doquidem sane qui Gentilem ad credendum persuadere nititur, is non putat sibi circa verba exactius disceptandum effe; sed alicubi consuetudini ejus , quem ad fidem inducit, nonnibil condonat, dummodo principalibus, ac necesariis non reluctetur. Quapropter & multas invenias illic voces, qua Hareticis plurimum addant roboris, utpote Creatura, & Faltura, at si quid aliud ejufmodi eft. Scoglio, in cui spesso hanno urtato anche rinomati Dottori; onde hebbe a dir S. Tommafo, [ ] Antiqui Doctores, & Santi, emergentes errores circa fidem ita persecuti sunt, ut interdum viderentur in errores labi contrarios ; sicut Augustinus contra Manichaos , qui destruebant libertatem arbitrii ,

k S. Th. in c. 1. In. felt .7.

taliter difputat, quod in Heresim Pelagii videatur incidiffe. Tanto fcabrola 15. Aug. de verbie e difficil cola fi è il disputar di materie, che sol devonsi ciecamente credere per professarle. [1] Si scrutari inscrutabilia venifti, dice S. Agostino, erede, quia periifi: tale eft enim velle ferutari inferntabilia . O' inveftiga-

bilia vestigare, quale est velle invisibilia videre, & ineffabilia fari. Onde l' Huom favio, à cui folamente appartiene di faper ciò, che può apprendersi, e non ciò, chè non può comprendersi, deve in sì alti misterii consesfar la sua dotta ignoranza, e dir con Salviano, [a] Nescio secretum, a Salv. 1.3. de pro-& consilium Divinitatis ignoro: Quis [b] revelabit, rispose Tertulliano vident. apud ad alcuni importuni curioli della Divinita, quod Deus texit? Unde sci- Card. Sfond scitandum est? Ergo ignorare tutissimum. Nel rimanente qual fosse la since- "nde Pradoft. p. s. ra credenza di S. Gregorio Taumaturgo, rendesi certa, e chiara dalla medesima lettera di S. Basilio, che parlando di alcuni rinovatori dell'Herefia Sabelliana, foggiunge, [c] Sabellii pestem olim quidem motam, traditione e s. Basil loccit. però Magni Gregorii consopitam, renovare conantur.

Sotto il Pontificato di Silto IL scorse più tosto voce, che grido delle due sette degli Angelici, e degli Apostolici, ambedue quanto speciose nel nome, tanto oscure nella notizia de' successi. Della prima dice S. Epifanio, [b] Quam ob caufam id Haresis nomen accepit, nescimus: d.S. Epiph har 60. sive ex co quod aliqui mundum ab Angelis factum esse dicunt, & ipsa hoc cici Angelici, afferens boc nomine appellata eft, non poffum dicere: five quod fe ipfos in ordine Angelorum effe jactant , & vitam eminentisfimam degant , neque boc affirmo; sive etiam nomen à loco acceperunt , nam locus quidam est Angeilma ultra Meloporamiam regionem situs. Così S. Episanio. [e] S. Agoltino li si rei di culto superstizioso verso gli Angeli, come se rinovatori des especiales. fossero di quella più antica Heresia, che riconobbe [f] per Autore gli (vestii Pentif, 6) Heretici del primo Secolo. Mà degli Apostolici soggiunge S. Agostino, Esseife. [ g ] Ifto fe nomine arrogantiffime vocaverunt , co quod in fuam commu- g.S. ong. de bar, nionem non reciperent utentes conjugibus, & res proprias possidentes, qua- "Edepli Apostoles habet Ecclesia Catholica & Monachos , & Clericos plurimos. Sed ided lici. isti Haretici sunt, quoniam se ab Ecclesia separantes, nullam spem putant eos habere, qui utuntur his rebus, quiber ipsi carent . S. Epitanio [ b ] h.S. Epith. ber. 61. li rigetta come germoglio degli Encratici, e de' Cathari, che [i] ogni i 14m her. 64. dottrina deducevano da i Libri Apoctifi di Alla Thoma, & Alla Andrea,



# CAPITOLO X.

#### Dionifio di Calabria creato Pontefice 12. Settembre 261.

Calunnie contro S. Dionisio Alessandrino. Condanna di Sabellio. Scritti del l'ontefice S. Dionisio numerosi, e podeross sopra il Misterio della Santissima Trinità. Paolo Samosateno, e sua Heresia. Concilii à tal'effetto intimati, e sua condanna.



E accennate lettere, che il Patriarca di Alessandria S. Dionisio havea contro Sabellio divulgate per la fua gran Diocefi dell' Egitto, ò malamente apprele, ò peggio interpretate dal Clero di Pentapoli, furono trasmesse a Roma al Pontefice con accusa della Fede dell'Autore, come se l'Autore per difender la Trinità delle Persone sosse incorso nell' opposto errore

contro l'unità dell'Essenza. E veramente hebbe allora apparenza di fondamento la querela, e paísò tant'oltre ne' futuri Secoli la finistra fama eccitata contro quel Santo Prelato, che Gennadio Vescovo di Marsiglia non dubitò chiamarlo [4] Fonte, onde provenne l'Heresia Arriana, San Ba-Apple de Eccl. silio [b] Autore degli Anomiani, e [c] Ruslino con più rigorosa censura dem. applico alli medelimi Arriani gli errori esposti in quelle lettere, come s'eglio S. Bagi. 1919. 41. c. Roft. de adult. no li havessero in esse inseriti . Má S. Athanasio, che susseguentemente resse la Chiefa Alefsandrina, purgò da [ d ] tal macchia il nome del fuo Antecefds. Aikan de Sp. fore con reiterate prove della di lui Cattolica credenza, confermate dalle Apologie del medesimo S. Dionisio, ch'esso [e] publicò in sua discolpa: e S. Dine, Alex. in onde poi S. Bafilio [ ] paragonollo à S. Clemente, e à S. Irenco non fola-Elembr. in mente nella purità de Scritti, mà eziandio nella Santità delle Opere, che egl'intraprese in disesa della Cattolica Religione in quell'età particolarmente, in cui con infaticabile zelo rigettò dalle Chiese dell' Africa l'assetzione de Millenarii, di cui fecesi Riparatore, e Capo il Vescovo Nepote, e'l Monaco Coracione. In modo tale, che con uniformità di voti fu egli pienamente [g] assoluto dal Sinodo Romano, che per l'esposta calunnia era stato convocato dal Pontefice; e l'assoluzione Pontificia convinse poscia di menzogna gli Arriani, che vantaron per seguace della loro Heresia un tanto, e si famoso Ecclesiastico.

Philoch. c. 29. E fue discolpe .

lib. On E.

R S. Athan. de fententia Dien, centr. Armon .

h Metocentra Har. Condanna di Sa bellio , e Scritti del Pontefice .

Mentre dunque, com'è solito, dibattevasi dall'oziosità de' fazionanti la nuova Heresia di Sabelio, con Apostolica, e publica condanna rigettò il Pontefice dalla Chiefa la persona, e la sentenza dell'Heresiarca, e confermò la condanna con la forza degli argomenti, ch' egli espose [b] in un lungo Trattato in difesa della Trinità delle Persone, publicando il Decreto, e'l Volume per tutte le Chiese del Christianesimo. Et accioche l' asserta, e provata distinzione delle Tre Divine Persone incantamente non si rirorcesse contro l'identità della Natura, compose un più ampio Trattato della Consustanzialità Divina, e con particolarissima providenza del Cielo con un colpo ferì due, cioè Sabellio con la condanna, & Arrio con gli argomenti, provedendo nel medefimo tempo al Secolo prefente. & al futuro, in cui la grand'Herefia furfe degli Arriani. Per la qual cofa egli meritò egregie laudi da quella fua eta, e de' Paltori, che giultamente a lui poterono attribuir le adulazioni di quel Poeta, che volendo esaltar Cefare per la rinovata Legge Giulia contro gli Adulteri, diffe: [4]

a Marrial. libr. 6. chigr. 9. ad Dom

Populisque futuris Succurris, nasci quos sine fraude jubes.

S. Athanasio [ b ] sa degna commemorazione de' Libri del Pontefice S. Dio- h.S. Athan de finmisio, per i quali si viddero prima condannati, che nati gli Arriani : Porrò int. Dias. conta ex Dionysii Romani Episcopi voluminibus contra eos , qui Filium Dei opus . Arium. aut creaturam affeverant, scriptis clare oftenditur, Heresim Christo rebellium Arrianorum non tunc jam primum, sed olim ab omnibus damnatam fuiffe; e con degna riflessione soggiunge [e] il Bellarmino, che il Pontefi- card. Bellar. Lt. ce S. Dionisio, Ante mille, & tercentos annos non folum Arrianos nondum

natos, sed etiam nostri temporis Tritheistas, & Samosatenos condemnavit.

Ma i Sabelliani recarono agitazione leggiera al popolo Christiano, Paolo Samostire. s'ella si paragona con le maggiori, che sopravennero. Poiche surse in no sus quest'età un'Heresiarcha, che con esempio nuovo nella Chiesa di Dio pro- & Hettie. cacciossi l'impegno di persona Regale, e Potente, per cui gli Ecclesiaflici ritrovaronfi la prima volta in riguardi non in tutto confacevoli alla liberta della Fede. Reggeva la nobil Chiefa di Antiochia Paolo Samofateno, Huomo altrettanto vile di nascita, che sorte d'ingegno, & empio di costumi, e che di Vescovo altro forse non havea, ch'il nome. Ambiziolo fenza freno di modestia, usurajo fenza stimolo di coscienza, lascivo fenza incitamento di vergogna, e precipitato in un misto tale di vizii, che rende eziandio sospetta la veracità dell'Historia. Dicesi, che ascendesse al Soglio di quella Dignità per i gradini di una publica Simonia, per mezzo della quale doppo la morte di Demetriano obligatifi li voti di quel Clero, profanò nel medefimo tempo la fantità del Trono Episcopale, la persona de Sacerdoti, e la sua. Haveva egli accumulato grand'oro con eltorsioni indegne, e perfidi raggiri nel patrocinar cause ingiuste a forza di duplicate mercedi, e poi male impiegando la ricchezze peggio acquistate, segnitò Vescovo quella vita, che haveva prima esercitata Laico nel Foro, e Sacerdote nella Chiefa. Conciofiacofache vedevasi sovente col Paftorale in mano, cinto d'huomini d'arme, vagar per i Tribunali, e con la rappresentazione più tosto di Ministro di Giustizia, che di Giudice, procacciarsi Supplicanti, e a largo prezzo vender loro l'oppressione de Puppilli, e lo spoglio delle Famiglie. Alle opere congiunse un nome, quale convenivagli; poiche, come riferisce la lettera Sinodica [d] scritta de Apud Euste. s. dal Concilio di Antiocchia al Pontefice Dionifio, dalla quale habbiamo noi tratte le narrate notizie, rinunziato il Titolo di Vescovo, assunse quello di Capitano, ordinando, che per l'avvenire ciascun lo chiamasse Ducenarius; e ben da Capitano far la volle, quando un giorno sdegnando di seder sopra la Sedia Episcopale, improvisamente le diè di piede, e con un calcio roversciolla, facendola quindi poi collocare in un sito più alto, per estere più maestosamente vagheggiato, e per ricever più sonori gli applaufi, quando alcun detto egli proferiva; e mifero colui, che non gli

M 4

Secolo III.

applaudiffe con dibattimento di mani, e strepito tumultuoso di voci! E.C. fendo che contro chi egli scorgeva ò pigro nelle acclamazioni, ò divoto in moderatle, fù veduto tutt'ita scender precipitosamente dal Soglio, e ver lui andare ò pet affrontarlo co' pugni, ò per atterrirlo con le minaccie : onde femiya, che le Chiefe fembravano Theatri in sua presenza, e non Santuarii. E Theatri volevale; perche da esse bandi non solamente li Sacri Hinni novellamente introdotti frà il canto delle funzioni Ecclefiastiche, ma, come i Gnostici, gl'istessi riveriti Salmi di David, in cui vece recitar faceva profane Canzoni, & alcune di esse in sua lode dalle Donne nel giorno folenne della Pafqua. Dalla Chiefa conducevafi non alla cafa, ma al Lupanaro del fuo Palazzo Epifcopale, dentro il quale riteneva due Concubine al fervizio della fina lascivia, ed à vicenda era accompagnato sempre da una di esse, ovunque egli si portava. Sotto tal capo qual fosse il corpo è più difficile il descriverlo, che il persuaderselo; mentre all'esempio del Vescovo eran publici fra i Sacerdoti li Concubinati, & i Concubinarii non folamente non ripresi, ma con appoggio di protezione, e con cumulo d'entrate sostenuti, acciò i più potenti macchiata della medefima pece non potessero ostare a' suoi disegni, & apparisse tanto men vergognoso il suo peccato, quanto men singolare: conseguentemente i più divoti erano li più vili , e più vili egli voleva i più divoti , acciò piangessero in occulto le calamità di quella Chiesa, e non havessero modo, e voce à publicarle. Mà publicolle finalmente il Cielo con farlo cadete in Herefia, ch'è la più horribile colpa, e la più terribile pena, con cui Dio punifca i Peccatori, quando da effi vien'egli irritato à fevera vendetta. Ne fii cofa malagevole, che la corruttela del fenso passasse nell'intelletto,

e la passione della superbia lo facesse trascorere i termini della Religione, per ellere stimato appresso il publico delle genti tanto più raro, quanto più empio. Haveva appunto allora divulgata Sabellio la sua Hetesia per l'Egitto, e l'occasione natagli pronta lo secc risolvere in istante, negando anch' effo [a] con Sabellio la diffinzione reale delle Trè Divine Persone. Md. m tutte le sue azioni ambendo di compatire huomo singolare, e misterioso, per rendere il suo errore venerabile col pregio dell'Antichità, rinovò le bestemmie de' primi Heresiarchi, e disse, il Divin Verbo haver operato in Giesù Christo come principio assistente senza unione personale, in quella guisa, come operano gli Spiriti maligni dentro li Corpi degl'invasati; essersi poi il Verbo partito da Christo con lasciargli il nudo, e solo nome di Figlio di Dio in premio delle sue rette operazioni; onde inferiva, che il Sangue di Giesti Christo nel Santissimo Sacramento dell' Altare fosse corruttibile, come fangue di Huomo, e non di Dio; dividendo quel facro Composto in due Persone, come poi diviselo nel quinto Secolo Nestorio, ed in fatti fu accufato Nestorio per Heretico Paulianista Samosateno; chiamava ignoranti li Santi Padri dell'eta decorfe, e fol'esso il valente, e 'l dotto, che haveva illuminati li Fedeli nella cognizione di si alti milterii. Ptescrisse perciò una non sò qual nuova forma di Battesimo, che per l'accennata fua falfa credenza nei due principali Misterii della Trinità, & Incarnazione non poteva non divariar dalla confueta formola, & intenzione bemil. Mic. 149, Cattolica, e fii ella meritamente riprovata dal Concilio Niceno, che [b]

Paulian. 9.1.

ordinò, che i Paulianisti, cioè li seguaci di Samosateno, ritornando alla Chiefa, fi fortoponellero di nuovo al Battefimo, Mà come che l'empieta

hà gran bisogno di Patrocinio, e non mai gli manca, portò il caso, che la nobil Reina, e Donna de' Palmireni Zenobia havendo [ a ] prima apprese le lettere Greche dal celebre Longino, passasse poi, vivente Odenate suo marito, dall' Hebraismo, in cui ella era nata, alla Fede Cattolica, mà con pessimo avvenimento elegesse per suo Maestro Paolo Samosateno: e perche Odenate Rè nominarissimo in altezza d' animo, e in fatti di guerra era non fol famolo, ma formidabile in Afia, quindi avvenne, che li rifleffi della Regal autorità rendessero tanto maggiormente in istima il Maestro della Conforte, quanto che oltre all'aura della Corte aggiungevafi in lui la dignità del Patriarcato. Non è credibile allora, come orgogliofamente ergesse contro il Cielo le coma l'Heresiarca, e come profondamente nella fua gran discepola imprimesse li finistri concetti, ch' egli haveva contro la Trinità, e contro l'Incarnazione, sperando, che divenendo ella da Seguace Protettrice dell' Herefia, poteffe poi effo ampiamente divulgarla, e impunemente sostenerla contro l'ostacolo, che prevedeva,

di tutto il Christianesimo.

Queste maligne procedure, e la condotta pessima di Paolo era già Operationi, stata rappresentata al Pontefice da' Vescovi dell' Asia, e S. Dionisio di ce, Alesiandria sin dall' Egitto ne haveva trasmesso à Roma il preciso ragguaglio. Onde il Papa, che ne veniva pur'allora dal fulminar l'Herelia di Sabellio, all' inaspettato avviso di questo nuovo Anti-Christo, che attaccava la Rocca della Fede ne' due Misterii fondamentali della Trinità, & Incarnazione, gli si rivolse contro con tutta la pienezza della sua Podesti; e per render detestabile, e publico il peccaro del Reo, [b] ordinò, che b S. Athan. in 18. si convocasse in Antiochia in faccia d'esso un Concilio, acciò, con l'uniformità de' voti, e col fulmine della condanna discreditassero l'Heresia, c Eustol. 74.34. e segregassero dalla communione della Chiesa la Persona. [c] Ecclesiarum Pastores, dice Eusebio, itinere cum celeritate confecto, omnes Antiochie in unum convenerunt; e sì numerofo ne fù il concorfo, che il medelimo Autore ne chiama infinito il numero, e conchiude, che Pix, aut ne cont vix quidem aliquis potest enumerare. Alla moltitudine corrispose la qua-teno. lità de' Concorrenti, tutti riguardevoli per dottrina, e il fior de' Santi di quella età. Vennevi Himeneo Patriarca di Gierusalemme, e S. Dionisso d' Alessandria, se non con la Persona ritardata dall'età cagionevole, & avvanzata, con una dotta, e lunga lettera contro gli errori del Samofateno, S. Firmiliano di Cefarea Contradittore una volta di Papa Stefano, ed hora Promotor della Fede in quel Concilio, S. Gregorio di Neo-Cesarea operator di miracoli col suo Fratello Athenodoro Vescovo di Ponto, Nicoma d'Iconio, Theotecno di Cefarca di Palestina, e fin da' confini dell' Arabia Massimo di Bosdra, i quali in quel congresso [d] Facile primas tenuerunt. E certamente non pote egli effere ne più d Membrid augusto per quantità di Ecclesiastici, nè più accreditata per fama di Dottori, nè più venerabile per fregio di Santità . Formaron subito una proliffa, e dotta Confessione di Fede, per publicarsi nel medesimo tempo Sostenitori dell' antica Religione di Giesti Christo, e Contradittors della muova Herefia di Paolo; e fii ella stela, e trasmessa all' Herefiarca in quest' aureo tenore, [e] Jam quidem in congressum, & colloquium e and Long inter nos venimus, ac Fidem nostram oftendimus. Ut verò manifestius fiat, 166.m.s. quid quisque sentiat, & ca que in questionem, ac dubitationem vocantur ;

a Luc. I.

C Matth. 11.

Acriell. L.

Pf . 148 .

g Gen. 1. b /e. 1.

i Coleff. 2.

k Philipp 2 1 Rom. 1. m) Hebr. 4piderunt ipfi, & miniftri fuerunt Verbi) pradicatam ex Lege, & Prophetis . ac novo Testamento; Esse unum Deum ingenitum, sine principio, invilibilem, immutabilem, quem [b] nullus hominum vidit, neque videre poteft, cujus gloriam, vel amplitudinem intelligere, aut enarrare pro dignitate, ut in re, & veritate eft, humana natura non poteft. Notionem verò ejus utcumque mediocrem si babemus (revelante Filio ejus, sicut ait, [c] Nemo novit Patrem, nisi Filius, & cui Filius revelaperit ) contenti elle debe-

mus . Hunc autem Filium genitum , [d] imaginem Dei invisibilis , [e] Primogenitum omnis Creatura, Sapientiam, & Verbum, ac Virtutem Dei ante fae t. ad Corinth. t. cula, non pracognitione, sed substantia, & Hypostali Deum, Dei Filium, cum in veteri, & novo Testamento cognoverimus, confitemur. & pradicamus . Qui autem contradicit , Filium Dei non effe ante constitutionem mundi , dicitque credcre, & confiterieffe Deum, non effe aliud, quam duos Deos pradicare, qui Filium Dei non effe Deum pradicat, bunc alienum effe ab Ecclesiastica regula arbitramur, & omnes Ecclesia Catholica nobiscum consentiunt . De hoc enim scriptum eft &c. E qui a lungo citansi le divine Scritture in comprovazione della Divinità del Figliuolo, di cui poi soggiungesi, Hunc Filium, qui semper cum Patre est, credimus implevisse voluntatem Pa-

certiorem exitum accipiant, decrevimus fidem scripto edere, & exponere, quam à principio accepimus, & babemus traditam, & servatam in Catho-lica & Sancta Ecclesia usque in bodiernum diem à B. Apostolis ([a] qui

ternam Creatione Universi; [f] Ipse euim dixit, & facta sunt, ipse mandavit, & creata funt; Qui autem mandat, alteri mandat, quem non alium effe persuasum habemus, quam unigenitum Filium Dei Deum, cui dixit, [g] Faciamus Hominem ad imaginem, & similitudinem nostram; & ut in summa dictum sit secundum Evaugelium, b Omnia per ipsum facta sunt,

& fine ipfo fact um eft nibil . Quippe qui vere eft , & operatur , utpote Verbum simul, & Deus, per quem omnia fecit Pater, non tamquam per iustrumentum, neque tamquam per scientiam non per se existentem. Generavit quidem Filium Pater tamquam actu viventem , & per fe existentem , omnia in omnibus operantem; non antem solum vidit Filius, neque solum prafens fuit Filius, sed etiam operatus est ad Creationem Universi, nobis congruentem &c. E qui di nuovo citansi copiose Scritture in testincazione della distinzione, e delle operazioni delle trè Divine Persone. Quindi soggiungesi circa l'altro impugnato Misterio dell' Incarnazione, Filium verò, qui est apud Patrem, Deum quidem, & Dominum omnium Creaturarum, à Patre autem missum de Calis, & carne assumpta factum esse Hominem . Quamobrem corpus ejus ex Virgine sumptum, in quo [i] omnis plenitudo Divinitatis corporaliter habitavit , Divinitati immutabilirer unitum , & deificatum est. Qua de causa idem Dens, & Homo Jesus Christus prophe-

tabatur in Lege; & Prophetis, & abomnibus in Ecclesia, qua sub Calo est, creditus est Deus quidem, [k] qui seipsum exinanivit, cum esset aqualis Deo, Homo però ex [1] semine David secundum carnem. Signa quidem, & prodigia, qua in Evangeliis descripta sunt, Deus operabatur: participatione vero carnis, & sanguinis [m] tentatus est per omnia pro similitudine absque peccato . Sic & Chriftus ante Incarnationem in divinis Scripturis tamquam unus nominatus eff; e dopo la testimonianza delle Sacre Scritture in comprovazione della Divinità di Giesti Christo, conchiudono i Pa-

fng. d Corinth. 1. dri , [n] Si autem Christus Dei Virtus , & Dei Sapientia ante facula eft , fic

d quatenus Christus unum, & idem est substantia, quamvis multis notionibus cogitetur. Hac ex pluribus pauca notavimus. Così eglino. E fotto tal nobil confessione della Cattolica credenza soggiunsero a Paolo questa breve, ma decisiva richielta, Scire volumus, an eadem nobifeum sentias. O doccas, & nobis significes, an iis, qua superius scripsimus, assentiaris, an non? Ma il malvagio preso al punto ò dell'approvarla con discapito del fuo impegno, ò del negaria con pregiudizio della fua Perfona, da prattico ingannatore scielse il meglio, perche gli apparve il più sicuro, e prontamente [a] lottoscrisse l'inviata consessione, non per ratificarla « Essissione de co' fatti, ma per deludere col benessico del tempo l'espettazione di tanti l'estadolera dell'escrisse. Vescovi quivi adunati, che consapevoli del suo superbo humore prevedevano oftinazione, e refiftenza. Nè folamente egli fottofcrifie la confessione, mà precisamente [b] ritrattò quanto haveva prima predicato, bNicep.16-27. e giurò di voler per l'avvenire custodir'illibata la Fede Cattolica ne' due punti della Trinità, & Incarnazione, ed in fomma con tal perfida finzione parlò, promesse, e supplicò, che ne rimase sorpreso il Concilio, scorgendo in un tratto divenuto Paolo un S. Paolo. E benche ragionevolmente si sospettasse da' Padri nascosta fraude, tuttavia prevalendo in essi il timore della prepotenza di Zenobia impegnata nella protezione del suo Maestro, contentaronfi di condannar' allora folamente l' Herefia, fenza cenfura contro la Persona dell' Heretico, come se ritrovato havessero il peccato senza il Peccatore. Con la confiderazione dunque dell'idennità della Fede da una parte, e del riguardo della Real Dignita dall' altra terminato il Concilio, presto eglino si avvidero, quanto malamente si accorda insieme il servizio di Dio e quello del Principe, quando il Principe tien fissa la mira al servizio suo, e non à quello di Dio; conciosiacosache non così tosto li Vescovi partironsi da Antiochia, che riconoscendosi Paolo Padrone di se medesimo, e libero da tanti inimici, quanti Vescovi eran cola concorsi per deporlo, ritornò à quel di prima, e più baldanzofamente di prima, Heretico nelle maffime, e sfrenato ne' costumi. Prevvidde cotal' avvenimento Leonzio Vescovo di Ancyra, allor quando palpeggiando con le mani un Cagnuolo di bianchiffimo pelo, che nella Sala del Sinodo era à forte entrato, fospirando diffe. O quanto loto bà da far questa neve doppo la nostra partenza! Ed avverossi il

Secondo Conci-

Ma non tardò Dio a multiplicare i flagelli à tanto irritamento di col-lio di Amiochia pe. Risaputasi l'abominevole ricaduta, e la detestanda finzione di Paolo, contro il Samosail Pontefice giudicò bisognosa la cancrena di più penetrante taglio; onde scrisse di nuovo, e più esticacemente di prima, alli Vescovi dell' Asia, imponendo loro, che si congregassero la seconda volta nella medesima Città di Antiochia, e per rifecar' al fondo la mal coperta cicatrice condannasseto giudicialmente l'Heretico, e 'I deponessero dal Trono Episcopale, in cui ancor sedeva doppo il primo Concilio con discapito della Religione, & obbrobrio della Dignita Sacerdotale. Effo intanto un Sinodo convocó in Roma al medefimo oggetto, affinchè in Oriente, & in Occidente apparisse esecrabile, e sulminata l'Heresia, e la Persona del Samofateno. Segui l'apertura del fecondo Concilio numerofiffimo, e, come pur difie l'allegato [c] Historico, Episcoporum propè numero infini- c Enfal. 7.c.7. torum, e quivi come in preambulo apriffi la scena di un grazioso successo.

detto, e volesse il Cielo, che fosse terminato il presagio nell'annunzio.

[4] Un Prete di quella Città, Professore di lettere humane, nominato d tiem ilid.

Marchione, animato dalla giuftizia della canfa, e dal confesso auguiflo di tanti emeriti Ecclesiastici, disfidò à publica disputa Paulo suo Patriarca fopra l'impugnata Divinità di Giesù Christo. Hebbe i vile il Patriarca il combattere con Avversatio suo suddito, e volendo ssuggirne il cimento col pretesto della disparità del grado, fii dalla publicità sforzato ad accettarlo. Ma venuti subito ai passi delle Scritture, e dalle Scritture alle Tradizioni, tanto trovossi stretto Paolo dai legami degli argomenti, che in vano dibattendoli, contorcendoli, e qual forfennato fremendo, voltò dispettosamente le spalle all'inimico, facendo nobil mostra di ritirarsi. come chi per dispreggio dell' Avversario abbandona sforzosamente la puena. Fu però egli seguitato dagl' improperii del Popolo, e dal riso de' Fanciulli, che dieder gloria alla Fede, e rifonaron Vittoria a Marchionne. Intanto giunto il tempo delle Adunanze, li Vescovi dieder principio al Concilio con una nuova nobiliffima Confessione della Divinità di Giesù Christo, che fù composizione del medesimo Marchionne, e che rimase poscia in tan-

Fede Cattolica

6. c. t.

ta venerazione nella Chiefa di Dio, che quafi doppo due Secoli fii eziandio recitata da Padri del Concilio Efesino contro Neltorio, in questo degno tenore, [a] Confitemur Dominum nostrum Jesum Christum ante sacula quidem ex Patre per Spiritum Sanctum, novissimis verò temporibus ex Virgine lecundum carnem natum, una dumtaxat Persona ex calesti Divinitate, & bumana carne conflata subsistentem, totum Deum, & totum Hominem; totum Deum etiam cum corpore, sed non secundum corpus Deum; totum Hominem etiam cum Divinitate, fed non fecundum Divinitatem Hominem; totum rurfus adorabilem etiam cum corpore, sed non secundum corpus adorabilem; totum adorantem etiam cum Divinitate , fed non secundum Divinitatem adorantem; totum increatum etiam cum corpore, fed non fecundum corpus increatum; totum formatum etiam cum Dienitate, fed non fecundum Dipinitatem formatum; totum Deo Homousion, idest, consubstantialem etiam cum corpore, sed non secundum corpus consubstantialem; quemadmodum neque secundum Divinitatem quoque Hominibus coessentialis est; est autem nobis fecundum Carnem consubstantialis , etiam in Divinitate existens . Etenim cum illum secundum spiritum Deo consubstantialem dicimus , non dicimus Hominibus fecundum fpiritum coeffentialem ; contra autem cum illum fecundum Carnem Hominibus consubstantialem pradicamus, non pradicamus illum fecundum Carnem Deo coeffentialem; ut enim fecundum spiritum nobis consubstantialis non est (nam secundum bunc Deo consubstantialis est ) ita vicissim Deo secundum Carnem coessentialis non est; secundum banc autem nobis consubstantialis est. Quemadmodum autem bac distincta, & inter se discreta pronunciamus, non ad inducendam unius indivisa Persona divisionem, sed ad denotandam naturarum, & proprietatum Verbi, & Carnis distinctionem , & inconsusibilitatem; ita illa , qua ad individua unionis , compositionisve rationem faciunt, unita pradicamus, & veneramur. Così li Padri Antiocheni contro il Samofateno. Quindi fenz' altra discussione condannate le afferte proposizioni, con tanto maggior zelo ne procesfarono la Persona, quanto maggiormente n'era stata da essi nel passato Concilio diffimulata la credenza, e la vita. Fù egli dunque scommunicato counione, me Heretico, e con final fentenza deposto dalla Sede Patriarcale, e publicato per il Mondo col mezzo di una lettera circolare a tutte le Chiefe della. Christianità reo di doppio delitto, cioè di Heresia recidiva, & osbinata.

11

Il Pontefice nel Sinodo Romano ne confermò la condanna, e la deposizione, inhabilitandolo ad ogni sacro grado nella Chiesa. Nulla però colpi più sensibilmente l'animo dell' Heresiarca, quanto la fulminata sentenza di dover lasciar la Sede Episcopale, e la Città, come indegno di vivere. non che fra i Patriarchi del Christianesimo, fra i medesimi Laici di quella Cattolica Diocesi. Ma egli considando ancora nella malvagita delle sue arti antiche, e nell'autorità della sua Regal Protettrice determinò di ostan con la forza, e munito di gente, & armi il Palazzo, minacciò baldanzofamente di morte i Vescovi, e di trucidar Domno, eletto dal Concilio Successore in quella Chiefa, e di usar' ogni più barbara hostilità contro chiunque ardimento prendeva di opporfegli. Ma fubentrò prontamente nella vendetta Iddio, che con più alto configlio castigò quel Ribelle della Chiefa con un'altro Inimico della Chiefa, cioè l'Heretico con l'Idolatra, e questi ful' Imperador' Aureliano, che in Oriente allora dimorava, [a] Ne- a Popis in Aurelia cessitate publica, come di lui scrisse Vopisco, laborantem. Come che questo Principe, ò per rigidezza di genio, ò per affettazione di virtù saceva pompa di un'incorrotta Giustizia nell'amministrazione dell'Imperio, ad esso ricorse il Concilio contro l'Heretico, & ad esso l'Heretico contro li Padri del Concilio: ed egli udite, e ponderate le accuse, e le difese, allor fit, che pronunciò quella memorabil sentenza, degna di Cattolico Monarca, [b] Id effe debere ratum, quod und cum Romano Episcopo Italia b. 494 Easte. Christiani decernerent. Onde incontanente si eseguita la deposizione, e I efilio, e Paolo Samofateno condannato da trè Concilii, due di Antiochia. & uno di Roma, e fin da' medefimi Gentili, bandito dalla communicazione de' Fedeli, e dallo Stato, rimafe esempio d'hotrore agli Heretici. e foggetto odiofo di rimembranza alli Cartolici.



FELICE.

190

CAPITOLO XI

Felice Romano creato Pontefice 31. Decembre 272.

Trionfo di Aureliano. Prigionia di Zenobia, e conversione d'effa. Dottrina, e scritti di S. Felice Pontefice.

Profperità , e rionfo dell' Imperador Aurelia-



Per tal giusta sentenza riminerò Dio quell'Idolatra Imperadore con la prosperità dell'arme contro Zenobia protettrice dell' Herefia Samofatena. Custodiva Zenobia in nome de Figliuoli pupilli le Regioni dell' Afia, che Odenate fuo marito haveva ulurpate all'Imperio Romano, quando Aureliano, sconfitto con memorabile rotta l'esercito de' Palmireni, fece

prigioniera l'istessa Reina, ch'egli destino per troseo del suo Trionso. Non gradi veramente il Senato la nuova preda, e molto meno applaudi alle difposizioni dell'Imperadore di condurre una Femmina avanti il Carro de' Cefari nel Campidoglio Romano. Mà Aureliano difingannò que' Padri, e dimostrò, non men degna Zenobia di esser condotta in trionso, che di trionfare . [ a ] Audio , Patres conscripti , mibi objici, quòd non virile munus impleverim , Zenobiam triumphando . N. e illi , qui me reprebendunt , satis laudarent , fi scirent, qualis ista est mulier, quam prudens in consiliis, quam constans in dispo-

sitionibus, quam erga milites gravis, quam larga cum necessitas postulet, quam tristis cum severitas poscat. Possum dicere, illius effe, quod Odenates Persas vicit, ac fugato Sapore, Ctesiphontem usque pervenit. Possum afferere, tanto apud Orientales, & Agyptiorum populos timori mulierem fuisse, ut se non Araversione alla bes, non Saraceni, non Armeni commoverent. Nec ego illi vitam confervaf-Cacolica fem, nisi eam scissem, multum Romana Reipublica profuisse, cùm sibi, vel della Regina Ze liberis suis Orientis servaret Imperium. Così Cesare al Senato. Ma tal' int Enfit in Chron. fortunio fu di fortuna à Zenobia, che doppo di haver nobilitato con la fua schiavitù il trionso di Aureliano, ritiratali d Tivoli, cold [b] summo bono-« Bar. an. 174 n.a. re confenuit, & abjurati [ c ] gli errori appreli, fantamente mori nella com-

munione de' Fedeli. Di questo tragico, ma lieto avvenimento su spettatore Felice nel suo Pontificato, e vidde trionfante colui, che haveva fentenziato a favor de' Cattolici, e schiava colei, che a favor degli Heretici haveva protetto il Samosateno. Soli effetti della giustizia di Dio, che solleva, e abbassa

i Principi, come più, ò meno essi sollevano, ò abbassano ne' loro Stati Operazioni, e la Religione di Christo. Ma cotal' emergente recò maggior' ammirazione serit dis felice i la Papa, che conforto. Conciofiacofache la fresca piaga dell' Heresia di Paolo, e la cicatrice non ancor faldata di Sabellio stavangli altamente imprette nel cuore, e per ciò ch' elleno facevano di male nel Popolo Christiano, e per ciò che minacciavano di peggio. A questo fine scrisse una dotta, & eloquente lettera d Maffimo, ch'era succeduto d S. Dionisio nel 4 conc. ciale. Patriarcato di Alessandria da i cui squarci, che [d] riferisconsi negli atti del

Concilio di Chalcedonia, e nell' Apologia di S. Cirillo, apparifce la vampa

Heretici.

di quell'Apottolico zelo, che gli ardeva nel petto: De Intantatione Perbi, & Fide credimus, dic egli contro l'Herefia di Sabellio, e del Samofaceno, in Dominum noffams Jefam Chriftom et Adria Virgine natum; i quotiam ipfe di eterasu Dei Filius: ne estim homiteme dipmipfi Dei Filius, ne effet alter prater i pfinns, fed Deux existens perfettus; fattus eff fimul & Homo perfettus; incernatus ex firipse regettando con questo foi periodo l'Herefia di Sabellio, e di Paolo, e le future di Arrio, di Nestono, e di Euryche.



# CAPITOLO XII.

Eutychiano Toscano creato Pontefice 4. Giugno 273.

Vita, Herefie, e Morte di Manete Capo della Setta de Manichei . Decreti , e Scritti di Eutychiano contro gli Heretici . Origine di benedir nella Pafqua fopra gli Altari Carni, Pesci, Vova, e Frutti.

Vita, Herefie, e morte di Manete.



A ecco come in campo aperto l'Inferno contra la Chiefa con l'esecrabile Heresia de' Manichei, che nata in quest' età s' ingrandì così fmisuratamente nelle seguenti, che divenne formidabile alle future. Di una tanta Herefia fu l'Herefiarca uno Schiavo, che incatenò nella fua Setta gl'ingegni più elevati di que' tempi, ed hebbe per contra-

dittori li Potentati più grandi del Mondo. Tanto nel far male ogni vil' Hucmo è buono. Curbico chiamossi lo Schiavo, di Nazione Persiano, e di Fede nè Gentile, nè Hebreo, nè Christiano, ma sol Catecumeno, & herede di una Vedova, da cui gli provenne copia di denari, e di li-s. crillo ca bri. [a] Un Saraceno nominato Schiziano, huomo, non men vago di lettere, che avido di ricchezze, procacciatofi con lo studio la Filosofia, e con la mercatanzia le facoltà, fi diè poi tutto in vita commoda alla contemplazione delle fcienze, aprendone Scuola in Alesfandria, do-

b S. Epiph.har. 66.

rech. 6.

ve infegnò l'antica opinione de due principii, e publicò li quattro rinomati Libri Evangeliorum, Capitum, Mysteriorum, e Thesaurorum, de quali l'ultimi due surono [b] da S. Episanio attribuiti à Manete. Mà rittovando egli poco fegnito, e minor applauso in quella Città, inclinata fotto Patriarchi fantiffimi alla Religione Cattolica, paísò in Gierusalemme, ove morì, lasciando herede di grand' oro, e di moltissimi libri un tal Terebinto, che bandito anch' esso da Gierusalemme, su costretto à ricovrarsi in Persia, e per non incorrere nell'ultimo infortunio della morte à mutar il nome in quello di Budda, se ben con poco avventurato fuccesso, poiche rinvenuto in Casa di una Vedova, egli per evitar il supplicio gittossi disperatamente da una finestra, e con lagrimevole fine invocando il Diavolo terminò miferabilmente la vita. La Vedova herede di Terebinto, dubitando della fede de' fuoi Domestici, si adottò per figlio uno Schiavo, e questi sù Curbico, che rimase in fine Padrone di una immensa sarraggine di libri, e di un cumulo copiolo di denari . Egli era Giovane allora , e fopra quella fresca età, e vil condizione, cauto, fagace, e dedito agli fludii per vaghezza di genio, e per ambizione di scienza; onde con l'aggiunta dell'hereditate ricchezze cresciuto in aura appresso gli altri, e molto più in ri-soluzione d' innalzarsi sopra gli altri, mutossi il nome di Curbico in quello di Manes, che in lingua Persiana suona l'istesso, che Ottimo Disputante .

Abor-

Aborrirono però li di lui Discepoli l'interpretazione di tal nome, che in Greca favella fignifica Infania, e per l'avvenire vollero chiamarfi non Manichei, ma con duplicata N, Mannichei; quasi Manna fundentes; quando egli al contrario sempre mantennesi il primo nome di Manes, il quale oltre all' accennata dinominazione Perfiana, nella Babilonese significa Vas, quali effo fosse il vero [a] Vaso di Elezione. Mai Seguaci più superbi del Condottiere, al Mannichei vi aggiunsero altri speciosi nomi hor di Catharrifti, cioè Mondi, hor di Macarii, cioè Beati', & hor di Eletti cioè foli Predestinati al Regno di Dio. Tuttavia nè la vita, nè la morte di Manete corrispose all'albagia, e nobiltà del suo nome. Conciosiacosache . benche , ello vivente , vedesse ampiamente dilatata la sua Setta, e venerata la fua fama in tutte le trè parti del Mondo, nulladimeno (come fpesso avviene à chi troppo in alto sale ) volendo divenir sopra l'essere humano ammirabile, e miracolofo, ritrovossi privo vergognosamente di vita. e lasciato morto in deriso, e obbrobrio della Plebe con l'avvenimento, che soggiungiamo. Languiva oppresso da morta le infermita il Figlio del Rè Sapore di Persia senza speranza di salute, e perciò senza confolazione del Padre, che inconsolabilmente piangevane la prossima perdita. Nella confusione di un tal'accidente fessi avanti Manete, e con presuntuofo ardimento efibiffi al Rè di rendergli falvo il Figlinolo, fe dalla di lui cura allontanaffe i Medici, e tutta la fiducia riponesse nella Verità, ch'esso predicava. La fama dell' Huomo mosse l'affetto paterno à compiacerlo, mà ben tosto ancora pentissi Manete di haver promeso più di quel, che poteva, e il Rè di haver permesso più di quel, che doveva. Essendo che abbandonato il Malato da' foliti Affistenti, e lasciato in preda alla discrezione di quell'indiscreto Millantatore, viddesi anticipata la morte in quel medefimo giorno, che ne prese Manete la cura. Tardi si avvidde il Rè del suo errore, e per refrigerio del fallo traboccando impetuosamente in regal rifentimento, comando incontanente, che Manete fosse messo in ceppi, e tolto di vita. Ma egli uccifi li Custodi, e sottrattosi dal Carcere, nascondendosi più tosto, che suggendo, si ridusse à salvamento nella Mesopotamia, d'onde doppo lunga dimora persuadendosi ò spenta l'ira del Rè, ò spenta nel Rè la memoria del successo, sece ritorno in Arabione Città foggetta al Reame di Persia. Il Rè allora, al solito de' gran Principi, che son più facili a perdonar subito, che tardi, fecelo tanto più spietatamente carcerare, quanto più lungo tempo haveva prolungata la vendetta, e quanto più acerba gli fi ravvivò con la prigionia del colpevole la rimembranza della morte del Figliuolo. Disponevano le Leggi del Regno, che chi havesse tentato di tradir Regal Persona, fosse vivo scorticato con tagliente canna, e gonfiata la di lui pelle in otre, esposta ai riguardanti in horrore del delitto. A tal pena fu fubito condannato Manete, non solamente come reo presunto di haver tramato l'eccesso, ma come colpevole provato di haverlo eseguito; e S. Episanio, che visse, e scrisfe cent' anni doppo questo succeito, [b] attesta, haverne veduto lo b. Spiph, benes, spettacolo, cioè la pelle di Manete ancor gonfia, che pendè lungo tempo, come reliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [ c ] furon so liti di venerar le canne con diffinta offervanza di culto, perche con effe fil Fortalis con scorticato il lor Maestro, e di dormir la notte sopra catalta, e matte di

Tomo I.

canne, onde Mattarii fi differo dagli Scrittori.

Di

Secolo III. E U TY-194 Di costui dunque, che sii tanto vile di nascita; e ranto avviliro nel CHIANO. genere della morte, riferiremo l'Herefie, se pur riferir le potremo, oppreffi dalla loro enormità, e copia; [a] Superat enim verborum copiane a S. Leo fer. 5. de criminum multitudo, disse S. Leone, che intraprender ne volle il racconto, e che in altro tempo l'intraprese con tant'horrore, che chiama Mab Idem ferm. 71. nete , [b] Magister falsitatis Diabolica , & conditor superstitionis obscana; e S. Cirillo efortando a Christianamente vivere i suoi Catecumeni . raccode Penres. manda ad effi, che ogni Heretico sfuggano, mà più di tutti il Manicheo, c S . Cyrill. catest. [ ] Omnes quidem oderis Hareticos, maxime autem illum, qui à mania, feu infania , nomen habet , Manetem dico , malitia fabricatorem , & totius faditatis receptaculum, & omnis Harefeos fordes fuscipientem. Non hebbe egli in animo di effere Heretico, come gli altri, di una fola Herefia; ma sconvolse affatto tutto il sistema della Chiesa, & a similitudine della Cattolica tentò di ergerne un' altra con altro Dio, altro Salvadore, altri Apostoli, altri Evangelii, altro Battesimo, altri Vescovi, e finaltri Cieli, & altri Inferni; onde quanto più empia fiì la Setta, tanto più favolofa ne appare l'Herefia. Siccome la Chiefa Cartolica distingue il Popolo Christiano in due Classi, di Chierici, e di Laici, così egli nella fondazione della sua divise li fuoi Seguaci, in Eletti, & in Uditori. Gli Eletti erano i Chierici, gli Uditori li Laici. Fra gli Eletti [d] istituì dodeci Maestri, & un Tredicesimo d Enfeb.1.7.c.25. Superiore à tutti come Principe, ò Papa. I Maestri ordinavano i Vescovi, ch' erano Settantadue, i Vescovi li Preti, li Preti li Diaconi, i qua-S. Aug. de her. li [e] conserivano il Battesimo in forma diversa dalla Cattolica; onde S. Girolamo [f] riprese Ilario Scismatico, perche senza nuovo Battesimo haveva ricevuto nella Communione Cattolica un Manicheo. Il Sactificio Lucif. poi de Preti era altrettanto horrido, che nefando; conciofiacofache ripug.S. Cyrill. esseth. tando eglino opera del Diavolo il pane, purificavano [ g ] la farina delle Hostie con immondizie, & escrementi, à guisa de Gnostici Carpoeraziani, e vagavano per le Città predicando la dottrina Heretica, che foggiungeremo. I dodici [ b ] Maestri chiamavansi co'nomi de' dodeci Apostoli; onde h Theod. har. fab. lib. I. avvenne, ch'effi componessero molti Libri col supposto titolo di Alla Petri , Ala Pauli , Alla Joannis , Adus Apoftolorum , Paffionem Apoftolorum , de Nativitate Santta Maria, Genealogia filiorum & filiarum Ada, & Ada panitentia, aliorum &c. alcuni de'quali furono[i]da S. Agoltino attreà S. Ang. de Fide cont. Manich. cap. buiti à Lucio perfido Manicheo, ma tutti generalmente [ ] esecrati da 18. & lib. 1. cont. Papa Gelasio nel Concilio Romano, e molto prima da Eusebio, che di essi h Conc. Rom. fib dice , [1] Andrea , & aliorum Apostolorum Alus numquam prorsus in scriptis clafie dift. 15. Veterum , qui Apostolis , successerunt , aliqua mentio habetur : in quibus & spfe | Eufeb.l.3.c.33. fylus multum ab Esclesiaflica consuetudine deprebenditur effe diversus . Sensus quoque ipfe, & omnia, que bis inseruntur, long è ab Apostolica dissonant fide, ex quo figmenta effe pravitatis baretica comprobantur. [ m ] Fra i dodici, di m S. Aug. de Fide cont. Manich.c. 38. più diletti a Manete furono Tommafo, Budda, Herma, Tyrbone, Adisn S. Epiph. her. 66. mante , Adamo , & Acua , da cui li Manichei fi differo Acuiti , [n]attestandosi da S. Epifanio, che un d'essi, cioè Adamo, penetrasse eziandio negli ultimi confini nell' Indie, e che colà moriffe, honorato da que' Popoli

con magnifico sepolero, che presentemente [ o ] ancora si conserva, e mo-

ftrafi da quelle rözze genti come Sepolero del noftro primo Padre & Huomo Adamo. Ed invero in quel Mondo quafi dividodal noftro qualche gernoglio ancora rimane di quella sparia Setta de Manichei. Altri trè Mac-

thefinell Indees

Denomin Google

ftri

ftri mandò Manete dalla Perfia a Gierufalemme per comprar Libri de CHIANO. Christiani, a fin d'impugnar la lor Legge, e propagar la sua; onde così celebre divenne egli, che governava come Capo la fazione, che gl'istessi Hebrei Cabalifti, e fra effi Rabbi Abraham nella fua Cabala nominollo, e venerollo per un de' primi Legislatori del Mondo. Nè senz'arre di Diabolica indultria procacciossi Manere cotal' egregia fama, essendo che per Magia, di cui sempre si valse, operò molte apparenze di prodigii, e non potendosi render famoso nel bene, con più agevole mezzo studiò a rendersi illustre col male; perloche de' Manichei dile Theodoreto, [4] Praftigiis à Thod. Her. fat. utuntur, scelerata mysteria agentes : qua de causa valde difficulter elui potest in. .. eorum doctrina, & qui execrandis eorum orgiis interfuerit, eorumdemque particeps extiterit, valde eft difficile transmovere. Alla Magia congiunse una tal dolcezza, e studiata affabilità di tratto, e finta modestia, che bene spesso procede da vero timore, e da rimprovero di coscienza, che s' infinuava facilistimamente neghi animi più rigidi, e difficili à esfer persuali, inducendoli a porger fede a cofe da effi medefimi tenute per incredibili. S. Agostino rapporta un successo, per cui ben comprendes, quanto piacevole ingannatore fosse Manete, mentre dalla sua Scuola uscivan Discepoli accommodati à maraviglia à teffer fraudi, e Maestri classici d'inganno, [ b ] Solent, dice il Santo, Aucupes ponere in muscipula Muscas, ut esurien- 6 s. Auc. in to. tes Aves decipiant, sic & ifti per Muscas à Diabolo decepti sunt. Nam nescio matti. ... quis tadium patiebatur à Muscis: invenit illum Manichaus tadio affectum. & cum diceret, Se non posse pati Muscas, & odiffe vehementer illas, statim ille : Quis fecit has? & quia tadio affectus erat, & oderat illas, non ausus est dicere , Dens illas fecit ; erat enim Catholicus . Ille statim subjecit : Si Deus illas non fecit, quis eas fecit? Plane, ait ille, ego credo, quod Diabolus fecit Muscas: & ille statim: Si Muscam Diabolus fecit, sicut te video confiteri, quia prudenter intelligis, Apem quis fecit, qua paulo amplior est Musca? Non ausus eft ille dicere, quia Deus fecit Apem, & Muscam non fecit, quia res erat proxima. Ab Ape duxit ad Locustam, à Locusta ad Lacertam & d Lacerta ad Avem, ab Ave duxit ad Pecus, inde ad Bovem, inde ad Elephantem, postremò ad Hominem, & persuasit Homini, quia non à Decfactus est Homo. Ita ille mifer cum tadium passus est à Muscis, Musca sa-Etus, quem Diabolus possideret. Così S. Agostino. Di questa Magia di parole atte con la lor dolcezza a travolger gli animi diffe lo Spirito Santo, [c] Molliti sunt sermones eius super oleum, & ipsi sunt jacula; e [d] Ver- c. Ps. st. babilinguis quasi simplicia, & ipsa perveniunt usque ad interiora ventris; derev. 1e. e S. Girolamo loggiunge, [e] Venena non dantur, nisi melle circumlita: e S. History. e S. Agostino, che a suo costo pianse tal sortilissima Diabolica invenzione, spesso [f] lamentasi della sua sovversione, quando per lo spazio di f s. due, in like nove anni visse ingannato in quella Setta. [g] Nosti enim, scrisse egli ad Ho- confist. 6. 11. 6 norato, non aliam ob causam, nos in tales homines incidise, nist quod se dice la de mil. bant terribili auctoritate separare, mira, & simplici ratione eos, qui se audi- cred.l. 1 .... re vellent, introducturos ad Deum, & errore omni liberaturos. Quid enim me aliud cogebat, annos ferè novem, spreta Religione, qua mihi puerulo à Parentibus infita erat , homines illos fequi , ac diligenter audire , nifi quòd

nos superstitione teneri, & sidem nobis ante orationem impetrari dicerent; se autem nullum premere ad fidem , nisi priùs discussa , & enodata veritate? Quis non bis pollicitationibus illiceretur ? prafertim adolescentis animus

CHIANO. cupidus Veri? Facevafi perciò chiamar Manete Vafo di Elezzione, e vea Idem de Har.c.46. ro Apostolo, & avvanzandosi in arroganza d'intollerabil' eccesso, [a] diceva, come Montano, esso esser il Paraclito promesso da Dio alla fina Chiefa: | b | Promissionem Domini nostri Jesu Christi, scrisse S. Agostino. de Paraclito Spiritu Sancto in suo Haresiarca Manichai dicunt esse completam : unde fe in his litteris Jesu Christi Apostolum dicit, eò quòd Jesus Christus fe

miffurum effe promiferit , atque in illo miferit Spiritum Santtum . Così S. Agoftino, il quale in altro [ ] luogo foggiunge, che Manete, e i Manichei rinovando l'antica Herelia di Taziano, rigettarono dal Canone de' Sacri Libri gli Atti degli Apostoli composti da S. Luca, perche in esti descrivest la venuta dello Spirito Santo. Ed in questo senso con la solita frandolenza da dolciffima dicitura egli scrisse parecchie lettere, e S. Epifanio riferisce quel-

la diretta à Marcello Huomo Cattolico della Mesopotamia in questo tenore, [d] Manes Apostolus Jesu Christi, & qui mecum sunt Santti, ac Virgines . Marcello Filio diletto Gratia , Misericordia , Pax à Deo Patre , & Domino nostro Tefu Christo, & dextera lucis confervet te ab instante faculo malo, & accidentibus ipfins, & laqueis Diaboli, Amen. Cum dilectionem man maximam effe perceperim, valde gavifus fum; Fidem autem non effe juxta rectam rationem indigne tuli, Unde ad humani generis correptionem miffus . parcenfque his, qui fraudi, & errori se ipsos exposuerunt, ad has te litteras mittere necessarium duxi; primim quidem ad falutem anima tua, deinde etiam corum , qui tecum funt , ad boc , ut ne indiferetam habeas coritasionem, veluti simpliciorum Duces docent, dicentes bonum, & malum ab codem ferri, ut unum principium introducentes, non discernentes neque dirimentes à luce sonebras, & bonum à malo, ac pravo, & externum bominem ab interno, velut anted diximus; sed alterum cum altero confundere, & permiseere non cessant. Tu verò, ò Fili, non similiter, ut multi Homines citra rationem , ac simpliciter , utraque , prout contigerit , unias , neque Deo bouitatis attribuas . Principum enim , ac finem , & horum malorum Patrens ad Deum reserunt, quorum finis maledictionis propinquus est. Neque enim dictis à Domino, ac Salvatore nostre Jesu Christo Evangeliis credunt, qued non potest arbor bond malos fructus facere, neque arbor mala bonos fructus ferre; & subit animum meum admiratio, quomodo Deum Satana, & malorum ipfins operum Creatorem, & opificem dicere audent . Atque utinam buc ufque faltem inanis labor ipforum processisset, & non Unigenitum, qui d finn Parris descendit . Chriftum Maria mulieris cujusdam filium effe dixiffent, & ex sanguine, & carne, & reliqua faminarum graveolentia uatum esfe. Et ut ne multa per hanc epistolam scribens, mansuetudinem tuam in longum tempus fuspendam, cum naturalem eloquentiam non habeam, his sontentus ero . Totum però cornosces , prasente me apud te; si quidem salutis tua adhuc curam geris. Neque enim laqueum cuiquam inficio, veluti plerique imprudentiores faciunt. Considera que dico, Fili venerandissime. Quelta lettera fii da Manete indirizzata a Marcello Perfonaggio nobile, e Cattolico, quando egli ricovrarofi, come fi diffe, nella Mesopotamia, procacciava Seguaci all' Herefia. Ma Marcello infofferente dell' infulto fatto alla Religione Cattolica, & alla fua fama, [ e ] invitò Manete a far pruova di fue ragioni in disputa col Vescovo Archelao, nella quale egli hebbe con la caufa à perder ancora la vita feguitato dal Popolo so fassi. Altre molte maliziofe lettere egli fparfe per l' Afia, e celebre fi è quella intitolata

Far

Fundamenti, contro la quale S. Agostino compose un' ammirabil trattato, in cui a lungo riferisce, e confuta tutti li punti dell' Heresia Manichea S. Girolamo però li riftringe tutti in due Capi, e dice, [a] Manichaorum Dialona pilet. eft . Hominum damnare naturam, & liberum auferre arbitrium . Softeneva Manete li due decantati principii, ed al buono riferiva il bene, al malo il male. Quindi non potendo non confessar nell' Huomo la razionalità, che inclina al bene, e la concupifcenza, che incita al male, due anime ammesse ancora in ciascun composto humano, la ragionevole, che disse creata dal Dio buono, e la concupiscibile dal cattivo. Má dalla diversità prima de' principii, e poi delle anime deducendo confeguenze horribili di esecrande dottrine, soggiungeva, le opere buone provenir naturalmente dall' anima buona, e le cattive dalla cattiva, onde nè l'une eran meritorie, nè le altre colpevoli: lasciando privo l' Huomo di ciò, che costituisce l' Huomo, cioè della liberta dell' arbitrio, e del merito dell' elezione; e perciò de' Manichei disse S. Girolamo, [b] Manichaorum est, b Mon ilid liberum auferre arbitrium. Circa le anime raziocinava egli poi con tal maniera di discorso, la cattiva, ch' egli chiamava anima di Concupiscen-2a, se non operava secondo gl' insegnamenti, che Dio le porgeva per mezzo della fua nuova dottrina, morto il corpo, rimaneva per lunghiffimo tempo preda de Demonii, e trasmigrando poi in altri humani corpi ritornava per ravvedersi della sua reità in questo Mondo; il che se avveniva. diveniva Beata, come quelle, che fignificaremo, de' Manichei; ma fe di nuovo quel miferabile fenza ravvedimento moriva, ne andava irremiffibilmente l'anima all' Inferno. Le buone (ed anime buone eran tutte quelle de' Manichei ) non foggiacevano ad alcuna pena, e doppo la morte da se medesime elleno purgavansi nell' aria frà il sumo, tenebre, suoco, e vento, cinque Elementi della natura, ne' quali purificate trasportavansi alla Luna, e dalla Luna per mezzo di vaga barchetta trapassando al Sole, e dal Sole, ch'era triangolare, come per fenestra del Cielo, entrando nella casa del Dio buono, si univano alla di lui sostanza, come in proprio centro di sempiterna fruizione. E perciò asseriva, hor' apparir piena la Luna. hora semipiena, secondo che in maggiore, ò minor quantità ivi ritrovavansi anime de' Manichei. Questa barchetta, quando per la deficienza de' Passengieri non era occupata nel destinato viaggio (il che avveniva una volta il Mese nel tempo della declinazione della Luna) ricovravasi, come in porto, nel Sole, e quindi di nuovo usciva al solito esercizio, quando richiedevalo la folla dell' anime, che sopraggiungevano. Ma ciò che [c] S. Ago- c s. see. e ftino chiama cofa intollerabilmente (celerata, fiè, che in quelta volatile barchetta, egli afferiva, dimorarvi Giovani, e Donzelle di belliffimo afpetto, li quali per gli ampii campi dell' aria con reciprochi concubiti ogni sfrenata voglia sfogavano con alcuni Spiriti, denominati Principi delle tenebre. Dal raziocinio delle anime discendendo a quello del Mondo materiale, e della Carne, diceva l'uno creato dal Dio buono di materia ingenita, & eterna, l'altra dal Dio cattivo, oggetto eterno di avversione, & inimica implacabile della Ragione. Per la qual cofa egli deteftava ogni incentivo di concupifcenza, e'l matrimonio, come stato prossimo generativo di Carne; e con opposta contradizione riprovava la Virginita metteva ogni dilettazione camale, perchè così, diceva, trattavali la Carne da indegna qual'era, e qual fil creata dal principio cattivo. Con il Tomo I.

a S. Leo ferm. 4b S. Jen. co. 8.

CHIANO. medesimo motivo prohibita il bever il vino, che chiamava fiele del Diasi volo, il mangiar carne, latticinii, e tutti que' cibi, che in qualche modo fono irritativi del fenfo. S. Leone [a] attesta, ch' eziandio egli ordinò rigoroso digiuno ne' giorni di Domenica, e Lunedì, ò per imitare i Christiani, che sin dal primo Secolo della Chiesa nascente religiosamente [ b ]

c Idemer. I.

digiunavano il Mercoledì, e'l Venerdì, ò per opporfi ad effi, a' quali era [c] prohibito il digiuno della Domenica. Ma ficcome una linea ftorta nel principio non fà conoscere la sua picciola obliquità, mà quanto più innanzi procede, tanto più fenfibilmente fi dilunga dal dritto filo, così accade in un' ingegno, che incomincia à traviar dalla rettitudine de' principii ò nel filosofare, ò nel credere. E così appunto accade à Manete, che tanto oltre giunse ad impazzire, che dimenticandosi di esser' Huomo, vietò il fovvenimento scambievole, e l'elemosina a' miserabili; onde disse S. Atha-

ad Solit,

d S. Atten inc. nafio, [ d ] Pro re bostili babetur apud Manicheos Pauperum commiseratio; e con più forfennata temerarieta prohibì la cultura medefima de' Campi onde l'Huomo nutrimento ricevesse per il sostentamento della vira; e perciò

e S. Hier. in praf. Diel. cont. Pelag.

foggiunse il sopracirato S. Girolamo, [e] Manich aorum est hominum damnare naturam. Nè la cultura de' Campi fii da Manete interdetta per desiderio folo di far bene, ma per isfuggire eziandio un gran male; ed un gran male fumava l'uccidere un' animale, il carpire una pianta, e un' herba, perche ritrovandofi in ciascuna d'esse un' anima, rendevasi reo di grave delitto, chi uccideva l'animale, ò svelleva la pianta. Condonavasi però il supposto peccato, ogni qualunque volta commettevasi per preparare il chi bo a' suoi eletti; e solamente preparar potevanto li suoi Uditori, perche se alcun' altro tal cura prendeva, in pena dell' eccesso commesso, seguita la di lui morte, trasmutavasi in quella pianta, ò animale, ch'egli haveva ò carpita, ò ucciso. Onde S. Cirillo graziosamente deridelo [f] con richiedergli, in qual' herba trasmutarsi l' Hortolano, che ogni giorno tante

f S.Cyrill.catech.A.

ne svelle, ed in qual pesce il Pescatore, che con le retitanti ne prende ? Per lo che avveniva, che effettando Manete rigida povertà, era poi per mezzo de' fuoi Uditori proveduto sempre d' fiquisiti, e copiosi cibi, se ben nel mangiarli proferiva bestemmie tali contro il loro Creatore, cioè contro il supposto principio cattivo, che S. Cirillo sdegna di ravvivarne la memoria col folo racconto. In manum recipiens panem, dice il Santo del Manicheo, Ego te, dicebat, non feci; & execrans proiicit in altum, & maledicit ei , qui fecit illum , atque fic factum comedit ; & rurfum , Ego te non feminavi , seminetur seminans te: Ego te non meffui falcibus , metatur metens te : Ego te igne non coxi, coquatur qui coxit te. Con la medesima abominazione egli deteftava le Reliquie de' Martiri, come germoglio di Carne parto del Dio cattivo, e perciò degne di esecrazione, e non di venerazione. Riprovò consequentemente tutte le Feste de' Santi, e quindi provennero li gran lamenti di Fausto Manicheo contro i Christiani, perche ad imitazione degl' Idolatri eglino porgevano adorazione a' lor Santi, come a' lor Dei, Ma'S. Agostino represse il temerario parlar dell' Heretico, e in molte sue [g] Opere descrive à lungo, quanto differente sia il culto

166.8.c. 27. 0 1. 12. h Idens cont. Fare Bum 1. 10. c. 21.

de' Cattolici da quello de' Gentili; [h] Populus Christianus, dic' egli, memorias Martyrum Religiosa Solemnitate concelebrat, & ad excitandam imitationem, & ut meritis eorum consocietur, atque orationibus adjuvetur. Ita tamen, ut nulli Martyrum, fed ipfi Deo Martyrem facrificemus, quamvis in me-

in memorias Martyrum constituamus altaria. Quis enim Antistitum in locis fanctorum corporum affiftens Altari aliquando dixit, Offerimus tibi Petre, Taule, aut Cypriane? Sed quod offertur, offertur Deo, qui Martyres coronavit, apud memorias eorum, quos coronavit, ut ex ipsorum locorum admonitione major affectus exurgat. Così S. Agostino. Mosso dunque Manete dall' odio contro la Carne tentò di annullar' eziandio le antiche Leggi degli Stati, e dichiarò ingiusta la medesima difesa de' proprii Regni, perche il Regnante col motivo della guerra nutriva l'appetito del dominase, e porgeva irritamento all'anima di concupiscenza. Quindi non pago di effer traboccato negli ecceffi di prohibir l'elemofine, i cibi, il culto de' Santi, la celebrazione delle Feste, e la giusta natural difesa de' Monarchi, con facrilego attentato scancellò dal fimbolo degli Apostoli l'undecimo articolo della Refurrezione della Carne, riducendola à stato inferiore à quello delle Beitie. Ma con un tanto avvilirla venne ad urtar in uno fcoglio insuperabile circa la Carne santissima di Giesti Christo. Poiche se ogni humana Carne, come creata dal Dio cattivo, era degna di riprovazione, quella parimente di Giesii Christo era indegna di venerazione, e pregio. Manete per isfuggir la bestemmia si appiglio all' Heresia, e coprendo un male con l'altro, negò il fupposto, onde pendeva tutta la forza dell' argomento, e diffe Christo non effer vero Huomo, nè di vera Carne, mà di una composizione fantaltica, & ideale, appunto, come vaneggiando havevano allerito gli antichi Heretici de' primi due Secoli, inferendo, com' esti, non haver Christo patito passione, non ester morto, nèvisorto, mai fol' apparentemente haver fatta fua comparfa in questo Mondo. Mà chi non volle dar à Christo Carne humana, non hebbe à horrore di attribuire al medelimo Carne di Beltia viliffima, e velenofa, dicendo con gli Ofiti, Christo effer stato quel Serpente, dal quale su ingannata Eva, doppo il cui trionfo, vittoriolo di una femmina, fosse salito al Cielo, e posta sua refidenza nel Sole, d'onde allegro tutte le miferie vedeva di noi miferi mortali. Soggiungeva [ a ] poi, non effer egli fecondo la fua Divinità di 15. Hiler, 116, 6, 40 ana medefima foltanza col Padre, ma fol parte di essa; qual massimo Tria errore in lui provenne, dice [b] S. Agostino, perche impotente Manete b S. die. de arit. à fistar gli occhi nella luce altissima della SS. Trinità, altra Fede non ammetteva, che quella, che suggerir potevagli humano discorso, e perciò il pazzo chiamava Itolti li Cattolici, [c] Quod Fides illis imperaret ante rationem . E quelta fi è la vera differenza , replica il Santo , tra il Cattolico , e il di Mari ilite. Manicheo, [d] Quod Catholici crederent, ut cognoscerent: Manichei autem priùs vellent cognoscere , & postea , si liberet , crederent . E perche non rierovò Manete alcun' appoggio di teltimonianza ne' Sacri Libri in comprovazione di tante fue nuove, e prodigiofe dottrine, per non ammetterne alcuno, riprovò egualmente tutto il Vecchio Testamento, come sugperito a' Profetidal Dio cattivo: e circa il Nuovo diceva, [e] non effer e Mem cont. Fasegli stato composto da' Santi Apostolii, & Evangelisti, ma da' Scrittori in- fimi. 314.367. cogniti, e temerarii, che per procacciar Fede a' lor detti, havevano impolio a que Libri le speciolo nome di Apostoli, & Evangelish; e Fausto f ] gran partitame Manicheo rigettava in gran parte l'Evangelio di f tien ibid.lit. s. S. Grovanni, edividera quello di S. Marteo in due tomi, cioè in Ge 1,04

nealogia, & Evangelio : l'Evangelio conteneva li Capitoli della Predi-

eazione di Giesti Chritto doppo la carcerazione di S. Giovanni, e la Ge-

Еитч-

200

CHIANO. a S. Leo ferm, 5.

nealogia gli anneffi avanti la Predicazione. Mà di Manete l' Herefie tanto fon prodigiole in numero, quanto efecrabili in empieta; [a] Cum diabolus , diffe S. Leone , in cuntis perversitatibus multiformem teneat Principatum, arcem tamen fibi in Manichaorum, fruxit infania, & latiffimam in eis aulam, in qua se exultantiùs jattaret, invenit: ubi non unius pravitatis fpeciem, fed omnium fimul vitiorum, impietatumque mixturam generaliter possideret; Quod enim in Paganis prophanum, quod in Judais carnalibus cacum, quod secretis magica artis illicitum, quod denique in omnibus baresibus sacrilegum, atque blasphemum est, hoc in istos, quasi in sentinam quandam cum omnium fordium concretione confluxit: unde uniperfas eorum impietates, & turpitudines enarrare, perlongum eft . Superat enim verborum copiam criminum multitude. Gualtero nella fua Chronologia nota ottantacinque herefie nella fola herefia de' Manicheije maraviglia fu, che alla moltitudine degli errori corrispondesse così bene la fortuna del divulgarli, che Manete forfe fii il primo Herefiarca, che vedeffe, effo vivente, ampiamente diffusa la sua Setta, ed ella crescesse poi così smisuratamente in numero, e in fama, che giungesse eziandio à far resistenza a Cefari di Roma, e mentaffe anche nel fuo nascere lo sdegno de' primi Monarchi del Mondo. Li fuoi Seguaci, al folito di chi professa scienza senza fondamento di ragioni, hor fostennero, hor alterarono, ed hor ancora contrariarono le prime dottrine del loro Maestro, in modo tale, che nella contrarietà, e diversità degli errori apparvero tutti egualmente empii, e savoh S. Cprill. casped. lofi, come Manete. [b] Neque enim Graci bis impuriores, scriffe di effi S. Cirillo, neque Samarita magis Athei, neque Judai magis impii, neque Scortatores his magis luxuriost . Scortator enim ad unam horam per concupiscentiam finit operationem, condemnans autem se sceleris tamquam pollutum, scit se la-

& Matth. To

vacro egere, & agnoscit fæditatem facinoris: Manichaus autem in medio Altaris ponit ifta, atque simul os, & linguam polluit. Tonat Deus, & nos omnes tremimus; illi autem blasphemant. Fulgurat Deus, & omnes ad terram inclinamur; illi autem nefandas in Calum movent linguas. Jesus dicit de Patre, [c] Qui solem suum facit oriri super bonos, & malos, & pluit super justos, & injustos; at illi dicunt, quod pluvia ex quadam amatoria infania fiunt, & audent dicere, quod fit quadam Virgo in Calo pulchra cum Juvene pulchro, & more Camelorum, aut Luporum illos quoque turpis consupifcentia tempus habere, & cum fiunt tempeftates, furendo illum inftare Virgini, ac illara quidem fugere, bunc autem infequi, atque tunc currendo sudare, & ex illius sudore pluviam esse. Hac scripta in Manichaorum libris . Hac nos legimus non credentes dicentibus. Così di effi S. Cirillo. Onde meritamente rimafe in abominazione di tutti la Setta de' Manichei, quale vedremo hor persoguitata da' Pontefici con gli anathemi , hor da Magistrati purgata col suoco, hor da' Monarchi caltigata co' capeltri, e proscritta in fine dalla Chiefa, da' Regni, e dal commercio istesso delle genti. E noi di tutti gli avvenimenti anderemo porgendo le notizie, conforme li Manichei ce ne andaranno fomministrando le occasioni.

Entychiano intanto infiftendo nell' esempio de' suoi Predecessori accorse al male del Christianesimo con tutei que' più vigorosi rimedii, che gli permesse lo Stato allora agitato della Chiesa sotto la persecuzione horribile de Aureliano. Haveva egle ricevuto il dolorofo avviso delle accennate novità dalli Vescovi della Persia, e della Mesopotamia, e siccome Elcu-

20 I

EUTYCHIA-NO.

Eleutherio contro l'Herefia di Montano ordinò, che niffun cibo ripudiar si dovesse; così parimente Eutychi ano contro la nascente di Manete, [a] Constituit fruges, sabas, & upas super Altaria benedici : esten- a Initi. Rum.Pon do che abominando li Manichei li cibi, come creati dal Principio Gartivo, e fomentatori della Generazione, con contrario Decreto egli ordinò, ogni qualunque cibo esfer lecito, quando particolarmente egli si fantifichi con la benedizione del Sacerdote. Qual' ordinazione fil più tolto flabilimento delle passare, che nuovo precetto, mentre nel tet-20, e quarto Canone, che dicesi degli Apostoli, si legge, sin d'allora esser soliti li Christiani di offerir simiglianti frutti, e cibi sopra gli Altari, nella medefima conformità come prefentemente ancora coftumafi di far benedir da' Sacerdoti nel giorno di Pasqua le carni, lo frutta, e le vova. Eutychiano scrisse parimente parecchie lettere alle Chiese

della Christianità contro l'Heresie di que' tempi; ed è celebre quella, in ori cui confuta gli errori del Samofateno fopra l'impugnate Perfone della SS. Pafque, Trinità, e Divinità di Giesù Christo.



### CAPITOLO XIII.

### Cajo della Dalmazia creato Pontefice 16. Decembre 281.

Insolenze de Manichei, e bando Imperiale contro di essi. Hierace, e sue Herefie; e grazioso successo trà un Hieracita, & un Cattolico.



Ome che la novità alletta, la libertà stimola, & à ciascun piace la Legge à suo capriccio, non così tosto sù divulgata quella di Manete, che viddesi ampiamente ricevuta non solamente nel nativo paele, mà eziandio nelle lontanissime regioni dell'Africa, con la solita licenza dell' Herefia nell'eccitar tumulti, folevar fedizioni, & anhe-

Primo bando Im Jar' à rapine. Reggevano allora l'Imperio Romano li due Imperadori Diocleziano, e Maffimiano, inimiciffimi di ogni publico moto, che tendelle particolarmente alla inquietudine de popoli, ch'eglino reggevano in un'altiffima pace. Onde non potendo non odiare la disparità di quella Religione, che rendeva arroganti, & inquieti li fegnaci, la prohibirono con severissimo bando, quasi essi Gentili fossero da Dio eletti à castigar la prima volta gli Heretici sotto la sserza del braccio fecolare con la confiscazione de' beni, la rilegazione delle perfone, l'abbrucciamento de' Libri, e la perdita irremissibile della vita; e su providenza del Cielo, che i più fieri persecutori del nome Christiano unisseto in un certo modo lega co' Christiani, e sin da que' primi tempi sacesfero palefe al Mondo, che i Nimici di Christo sono inimici degli Huomini, e non men degni de castighi di Dio, che offendono, che de Prin-cipi, i cui stati conturbano. Fu formidabilissimo il bando, che in questo tenore essi trasmessero in forma di lettera à Giuliano Proconsole dell'

de Malefeite . & michais l. 7.

Diocletianus, & Maximianus nobilissimi Augusti Iuliano Proconfuli Africa.

Otia maxima interdum homines in communiorem conditionis natura hominum modum excedere bortantur, & quadam genera immanissima, acturpissima doctrina superstitionis conducere suadent , ut sui erroris arbitrio pertrabere & alios multos videantur , Juliane charissime. Sed Dii immortales providentia sua ordinare, & disponere dignati sunt, ut qua bona, & vera funt, & multorum, & bonorum, & egregiorum Virorum, & fapientifsimorum consilio, & traffatu illabata probarentur, & flatuerentur; quibus nec obviam ire, nec resistere sas est, neque reprehendi à nova vetus Religio deberet. Maximi enim triminis eft, retrastare que semel antiquitus tra-Etata , & definita funt , & ftatum , & curfum tenent , & poffident . Unde & pertinaciam prava mentis nequisimorum hominum punire, inde ingens nobis studium eft. Hi enim , qui novellas , & inauditas sectas deterioribus Religionibus opponunt, ut pro arbitrio suo prava excludant, que divinitàs

concella funt. Quoniam nobis, de quibus solertia tua serenitati nostra reculit, Manichaos audivimus eos nuperrime, velut nova inopinata prodigia, in bunc Mundum de Persica adversaria nobis gente progressa, vel orta esfe, & multa facinora ibi committere, populos namque quietos perturbare, nec non civitatibus maxima detrimenta inferre; & verendum eft, ne forte, ut fieri assolet, accedente tempore conentur execrandas consuetudines, & istas has leges Persarum, innocentiores natura bomines Romanam gentem modestam, atque tranquillam , & uviversum orbem nostrum , veluti venenis de suis malevolis inficere. Et quia omnia, qua pandit prudentia tua. in relationem Religionis illorum, genera maleficiorum statutis evidentissimorum exquibia, & adinventa commenta, aded eorum ruinas, atque panas debitas . & condignas illis flatuimus. Jubemus namque, Auctores quidem, ac Principes, und cum abominandis scripturis eorum severiori pana subiici, ita ne flammeis ignibus exurantur: confectaneos verò, & ufque aded contentiofos sapite puniri pracipimus, & corum bona fifco noftro vindicari pracipimus. Si qui fane etiam bonorati, aut cujuslibet dignitatis, aut majores persona ad banc inauditam, & turpem, atque per omnia infamem felfam, pel ad do-Erinam Persarum se transtulerunt, corum patrimonia fisco nostro associari facias, ipfofque forensibus, vel Franensibus metallis dari. Ut igitur flirbitus amputari mala, & nequitia de faculo beatiffimo noftro poffint, depotio tua justis, ac statutis tranquillitatis nostra maturius obsecundare. Così eglino. E sarebbe stato molto giovevole alla Chiesa Cattolica cotal bando di quegl'Imperadori idolatri, le al disegno conceputo havesse corrisposto favorevole ancora il successo.

Concioliacofache nell'anno seguente all' accennata costituzione surse Herese, e se nella Provincia d'Egitto un velenoso rampollo del germe Manicheo, che aggiunse nuovo male à quelle già infette Provincie. Hierace fù questi, Huomo d'infigne erudizione, e peritiffimo nello studio della Medicina, Filosofia, e Magia, di cui scrisse S. Epifanio, [a] Egregie novit Egyptiam 25. Epiph. her. 67. linguam, & in Graca non modice clarus erat, omnibulque modis acutus. Egli nacque in Leonzio Città d'Egitto, ove fu educato da' Genitori nella Fede Christiana, ma[b] non permansit in politia Christi, impegit enim, b Memilia O lapfus excidit; nam, ut clare dicam, à veteri, ac novo testamento discodens, & in ipfo expositiones faciens, docuit à seipso à propria vanitate quod ipsi visum est, & quod ipsi in mentem venit. Sopra il fondamento de' due principii infinuò, come Manete, l'odio contro il matrimonio, e foltenne, come Marcione, che ai Celibi folamente fosse destinato il Regno de' Cieli: per la qual cosa gli Hieraciti sorturono [ c ] essi ancora il nome di Abstinenter. Circa la Grazia, non ammetteva falvi li Figliuoli defunti avanti l'ufo della ragione, allegandone in confermazione il detto di S.Paolo, [d] Non coronabitur, nisi qui legitime certaverit; come se non havesse Giesu Christo pugnato per essi, conferendo loro la Gloria in virtù del Battesimo avanti le fatiche della battaglia. Egl'introdusse ancora una diversità superstiziosa di cibi, asserendone alcuni prodotti dal Dio Buono, altri dal Cattivo; & esecrò l'uso del vino, forse più di Manete, benche consessasse l'uva creatura del Buono; onde S. Agostino [e] rimproveralo, come se Hierace ado e s. Agostino rasse il vino nelle viti, e lo detestasse ne' bicchieri. Sostenne eziandio card. Bioliface l'Herefia de' Melchefedechiani, e pretendendo di spiegare adequatamente " Mento egli il primo l'alto Misterio della SS. Trinita, addusse la similitudine della

lucer-

a S. Hier. de Trin. lib. 6.

lucerna di due lumi, applicando l'uno al Padre, e l'altro al Figliuolo, riprefo [ a ] perciò come stolto da S. Hilario, che distintamente espose il vero senso Cattolico di quelle parole, Lumen de lumine. Quindi compilò dal Perì Archon di Origene un cumulo di Herefie in un Volume, che intitolò Alleflorium Ifaie; in lingua Greca molti Libri scriffe, e nella nativa Egiziana quello della Esposizione dell'Opificio di sei giorni. [b] Hic senex mortuus eft , foggiunge S. Epifanio , & Pfalmos etiam multos recentes confinxit : e da esso riconobbero li Manichei in Africa i loro primi avvantaggiosi

e Evagr. in vita

b S. Epiph. loc. eit.

progressi. Un prodigioso successo [c] raccontasi seguito in comprovazione della Gratiofo fucceffo Fede Cattolica tra il S. Monaco Macario, & un'Heretico feguace di tra un Cartolico. Hierace, che gonfio di dottrina, e torbido di genio haveva introdotta una mostruosa confusione fra gli Eremiti dell'Egitto. Macario, ch'era tanto avvanzato in eta, quanto vecchio in fenno, infofferente di cotant'arroganza, preselo un giorno a disputa, & adoperò con lui ogni possibil forza di ragioni, e di preghiere, ò per convincerlo, ò per allontanarlo dal commercio di quei Beati Anacoreti. Tutto però invano: conciofiacofache con tanti raggiri l'astuto Hieracita deluse gli argomenti, e ribattè le suppliche del zelante Monaco, che à questi, per cedergli in tutto, altro forse solo non mancava, che di confessarsi per vinto. Tuttavia Macario tanto ritrovossi lontano dal cedergli, quanto più sermamente credeva di non dovergli cedere; onde mosso da spirito superiore al naturale, Andiamo, dissegli al Cimiterio, e chi di noi meglio crede, venda vera testimonianza di sua Fede con risuscitare un Cadavere, e decida la lite un morto muto dal sepolero. Inhorridiffi l'Avversario al formidabile invito, ma l'impegno vincendo l'horrore, Eccomi pronto, rispose tra timoroso, e dubioso del successo; e giunti al destinato luogo, Ecco il sepolero, soggiunse Macario all'Hieracita, chiama un Desonto, e risorga. A voi venerabile Padre, replicò l'Heretico, appartiene il primo à far la prova, che siete stato il primo à far l'invito; E sarò il primo, ripigliò Macario, à far prova di mia Fede; Old ( e chiamò per nome un'Eremita quivi sepolto da un mese) vieni, risorgi, e in nome di Dio rendi giustizia alla sua Fede, ed alla mia. Rispose il Cadavere dal sepolero, e con un fanto tremore degli Aftanti uscitone suori, e toltasi con le proprie mani dal capo la benda, Eccomi, diffe, a dar ragione alla Verità, e basta fol; ch'io parli per dimostrar quall'ella sia. Il Hieracita, che sorpreso dalla espettazione del miracolo attendeva l'esito di una tanta novità, quando udi risponder voce humana dal sepolero, e dal sepolero vidde uscir suori il morto, hebbe effo à rimaner estinto in luogo del risorto; e dubitando, che il fuo imaginato timore non ridondaffe in vero avvenimento, fi diè in preda à una così spaventosa, e precipitata suga, ch'esso à tutta lena correndo, ed i Monaci à tutta possa seguendolo con le sassate, si dileguò così subitamente dagli occhi di tutti, che non si hebbe più nome, nè fama, ovo trasportato egli sosse ò dal Demonio, ò dallo spavento. E tal differen-22 appunto notò Tertulliano fra i Cattolici, e gli Heretici: quegli, come Macario, dan' vita ai morti; questi, come Manete, dan' morte ai vivi, d Terrall in list.d. [d] Volo, dic'egli, virtutes Hareticorum proferre; Apoftolos in perverprofessionemer fum amulantur ; ifii enim de mortuis suscitabant , illi de vivis mortuos for Ol hader: in faciant . the de Eel dip - 5 faciant .

<sup>475. 7-</sup>

#### CAPITOLO XIV.

## Marcellino Romano creato Pontefice 2. Maggio 296.

Persecuzione di Diocleziano, e suoi Editti contro le Persone. le Chiefe, & i Libri de' Christiani. Origine dell' Heresia de' Donatisti. Caduta del Pontefice Marcellino, e sua difefa. Morte di Diocleziano, e Massimiano.



Agli Heretici la necessità dell'Historia ci trasporta a' Ger tili , per dover poi quindi ritornare agli Heretici , e Perfecurinos ho descriver una delle più oftinate , & electrande Here- zimo. fie, che habbiano giammai per l' addietro infuriato nella Chiefa, cioè quella de' Donatisti, che riconobbe per sua origine la persecuzione horribile di Diocle-

ziano. Ella fii la decima, e l'ultima degl' Imperadori di Roma contro i Christiani , e la più spietata sì per la durazione del tempo , come per la violenza dell' Editto, e per l'atrocità delle pene . Per gratitudine agli Dei , che havevano condisceso alla prosperità dell' armi Romane contro i Parti, e li Perfiani, Diocleziano, e Massimiano risolverono la distruzione della Religione di Christo, che nell' Unità del suo Dio abbatteva la multiplicità degl'Idoli del Gentilesimo ; e concorrendo il Popolo nel medefimo fentimento , dodeci volte esclamò verso i Cesari, che assistevano ai giuochi Circensi a le allis S. Salisi nel Cerchio Massimo, [a] Christiani tollantur, e dieci volte in fimil suono di supplica, Christiani non funt. [b] Spediron' dunque g! Imperadori ai Ministri sparsi per l'imperio il tremendo Editto, il cui tenore si rapporta da Eusebio in queste parole, [6] Anno Essisti. Les. decimonono Imperii Diocletiani, mense Martio, cum salutaris passionis Dominica festum jam pro foribus effet , omnibus in locis per Impera- Bando, toris litteras palam indictum fuit , ut tum deturbarentur Ecclesia , fotoque aquarentur ; tum Scriptura Christianorum absumerentur igni ; tum qui bonorem fuisent adempti , de gradu turpiter deponerentur ; tum privati, fi modò in professione perstarent , libertate penitus privarentur . Ac primum Edictum contra eos editum tale fuit . Non longo post tempore, aliis litteris exeuntibus mandatum eft, ut omnes Ecclesiarum Prasides ubique gentium primum conjuerentur in vincula , deinde omnibus machinis adhibitis , Idolis victimas immolare cogerentur . Così Eufebio . Promulgato il Bando , non si può dire , con quanta premura se ne richiedesse da' Cesari l' escenzione, e con quanta fierezza corrispondessero i Ministri in eseguirla . Consisteva l' Editto in tre Contro la vias punti , nella morte de' Christiani , nella demolizione delle Chiefe , de Christiani .

MARCEL- 206 Secolo III.

LINO.

a Sover, lib. 2.

e nella constagrazione de Libri. Citca il primo, [a] Hae tempestate; dice Severo, ommis ferè sacro Martyrum ernore orbis insectus est. Ouip-pe certatims storiosi in certanina rutebantar, numbisque avidiistante Martyria gloriosi moribina quarebantara, quam nune Episcopatur pravis ambitonibus appetuntar. Nullis unquam magis bellis mundus exabulsus est, neque majore unquam trimpho poizimus, quam cum decen amorium strategia.

bitionibus appetuntur. Nallis unquam magis bellis mundus exabuflus eft, neque majore unquam triumpho vicimus, quàm cum decem amnorum fita-bislis. na-bae, fibus vinci non potainus. In Roma [6] lolamente nel breve termine in Mostellius.

di un Mefe diecliette mila Chritham luvon coronati di Martirio, & in mila contra di recorptionis dell'ini conde

Egitto cento quaranta quattro mila, oltre al ettecentomia e filiat; onde 
Goudri, in Chin.

[2] Genebraedo, che volle calcolar il nuntero di tutti il Christiani martirizzati nelle dicci perfecuzioni, ne assegna per un'anno intiero trenta
45.8njel.prevel, mila il giorno, e Santa [4] Brigida di quei uccisi nella sola Città di Ro-

mala i gotto, e Santa la l'Origida di que incein inata lota Città di Roma, fette millà i giorno, che multiplicata i acendono à pui di due milione caraco di Santi Martiri, dal cui fangue trovafi inatifato il bel terreno di quella Città. Il fecondo punto, che ordinava la demolizione
de Tempii, fii dolorolo a' Chriftiani più della morte fletia, perche più
della vita fleifa effi amavano la magnificenza del nome di Dio, la cui grandezza era cois ben raporefentata in quelle Chiefe; e quali che gl'impe-

radori prender giuocò voleffero di un cotanto ecceflo, comandarono, vin un giorno foffero diroccati tutti il Tempi del Mondo ( e quel valuali ficale giorno per maggior affizione de l'edeli cadde [e] appunto nel Vedere del Santo) accio piu univerdale foffe il pianto, e più horrida, e ricordevole la ruina. Mà Dio nella demolizione generale di tutte le Chiefe 
con prodigiolo avvenimento à didipetto de' medefinii Gentili, anzi in

con prodigiofo avvenimento à dispetto de medefini Gentili, anzi in faccia toro medefina, mantenne intatto quel massimo Tempio, ch'è la circa i vi vero Troseo della Religione Cattolica, cioè il Sepoleto angusto di la vero Troseo della Religione Cattolica, cioè il Sepoleto angusto di charle Caustine.

Se l'avveni Sarci i vi vi delevo, ò non considerazono, che invano abbattevano i rami, andundo ne rimaneva il tronco, onde germogliano, e prendon vigore,

quando ne rimane va il tronco, onde germogliano, e prendon vigore, e forza tutte le rimanenti Chiefe del Chritianefimo. Succeffo di cotanto flupore, che può annoveratri come nota certa della veracità infallibile della Fede Cattodica. Mai la conflagrazione dei Libri , che fii 
il tetro punto, fii il maffimo foogho, dove uttò la nave della Chiefa 
nella tempelta dell' accenstata perfecusione, con riportame così dolorofa percoffa perl'Herefia, che fopravenne, de Donattili, che per lunghiffimo tempo ella ne rienti il danno con dilacetzione della Fede, 8:
opprefione del Chritianefimo. Imponeva Teditto, che tutti il Chriritani rivelaffero ai Prefidi Imperaili il Libri appartenenti alla lor Fede,

per doverfi poi irremifibilmente tutti confegnate alle famme; ed Arnobio Autor di que' tempi [/] riferifee, che con tanta attenzione folle rifoluto quelbo punto, che fra' Sacerdori Gentili cadelle ancora in difcorio, fe con quei de' Chriftiani fi dovellero sucora abbrucare il Librici Cocrone de Natura Devums, e de Divinazione, da' quali potevafi prender'argomento della vanità de' lor Dei; ed allegaron l'elempio della vanità dei lor Dei; ed allegaron l'elempio della intichi Romani, che per la medefina cagione girtarono al fuoco il Libri del Religioliffimo Rè Numa. Tanto arrabbiata, e cieca fui laloro feccia, che nell'offeta de' Chriftiani fimaziono caiandio non perdonare

cat, che nell' offeta de' Chrithani itimazono eziandio non personare alla propria: [§] Divinas, & Sanflas Scripturas medio foro in rogum impolitas osulis nostris aspezimus, piange di esse amazamente Eusebio. Ondo

207

Onde avvenne, che gli atti numerosi de' Santi Martiri descritti da' Notari della Chiefa, riveduti, & efaminati da' Diaconi, & approvati da' Pontefici, le loro memorie, e gesti, e quanto v'è più d'illustre nell'Antichita . rimanesse tutto con irreparabile danno preda del suoco, e poche carre campafiero da quel diluvio d'incendii. Della fola Sacra Scrircura. come di sua propria lettera, prese disesa Dio, benche contro di essa fosse principalmente indirizzata la rabbia degl' Idoharri . Poiche gran merce alle molte copie, che ne correvano, e in uso degli Ecclesiastici. e in fervizio delle Chiefe, fil dal Cielo rifervata immune, & intatta, per tesoro, e patrimonio del Christianesimo. Hor dimque infinito fù il numero di que' glorioli Campioni, che amaron meglio di fortoporre il collo alle spade, che di consegnar i sacri Libri nelle mani degl'Idolatri, e di essi la Chiesa si honorevol memoria nel Martirologio del secondo giorno di Gennaro con queste parole, Roma commemoratio plurimorum Sanctorum Martyrum, qui sperto Diocletiani Imperatoris edicto, quo tradi facri Codices jubebantur, potius corpora Carnifici-bus, quam Sancta dare Cauibus malnerunt. Mà non senza eterno rammarico del Christianefimo non su forse inferiore il numero di quei, che ò atterriti dall'attrocità delle pene, ò allettati dalla magnificenza de' premii, con sacrilega prontezza consegnarono a' Gentili li sacri Codici; onde con meritato obbrobrio della lor fama furon eglino poi detti Tradito-

ri, [a] Traditio Codicum facta eft , unde corperunt appellari traditores . 15. dug. de base. E come che i Ministri idolatri con particolare inquisizione richiedevano (2, 6). tal confegna dalle mani de Vescovi, e degli Ecclesiastici, come Deposi- dell' Heresia de rarii proprii delle Sacre Scritture; così eglino in maggior numero si re- Donnisti. se ro rei con l'opera, e traditori col nome. Di cotanto abominevole eccesso divenutine più degli altri colpevoli li Vescovi dell'Africa, ò per coscienza del fatto, ò per rossor del misfatto, fatta unione, cospirarono contro quei, che con heroica costanza havevano sostenuto lo sdegno de' Persecutori, e formarono quello scisma immortale, che lacerò in tante strane guise il seno alla Chiesa con l'Heresia horrenda de Donatisti, di cui havendo noi fol accennati in questo luogo i principii, descriveremo poi ne'

futuri racconti i fuccessi.

Di San Marcellino, per render ragione alla noltra Opera, balta dire, biffumi on the in tempi travagliolifilmi dipietata perfecuzione impugno l'Herefle, nioni della essata de vagavano, e fin da primi anni del fuo Pontificato diffulamente [\$] s \*\*\* services services de l'accessore de la laccessore de laccessore de la laccessore de laccessore de laccessore de la laccessore de la laccessore de la l scrisse al Vescovo Salomone contro quella particolarmente del Samosateno. Nel rimanente, ò egli facrificaffe agl'Idoli, come attestano gli Atti molto depravati di que' tempi, il Martirologgio, & il Breviario della Chiefa Romana, folita à venerare, anche con suo dispendio, le memorie dell' Antichità; ò innocente fosse dell'apposta colpa, come afferma [c] S. Agostino, e prova [d] alungo il Baronio; rimettiamo [e] c. Agostino de Baronio; altrove il Lettore, e solamente qui ci aggrada il soggiungere, che al pu- cio e alisi. blico de Fedeli poco rilieva, fe il Ponteñee Marcellino cadeffe, con establica de la bilico de Fedeli poco rilieva, fe il Ponteñee Marcellino cadeffe, con establica por la cadeffe; poiche s'egli non cadefe, metritò per fe la lode di collame; e establia applia s'egli cadefe, nulla pregiudicò alla veracità del detto di Chrifto [7]. Re fincipia peri s gavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua. Concioliacolache l'infallibi- perferm to lità del Pontificato Romano non è ristretta al fatto della persona, che filmi anpuò prevaricar come Huomo, mà al merito della dignità, che rende

208

Secolo III.

LINO .

2 Bellarm. de Rom.
Pont. l.1. c. 28. 6
l.2. c. 19.
b Hom l. q. c. 8.
c Terrulian lib. de
prafeript. c. 21.
d Bellarm, loc. cit.

facto ogni fuo Oracolo: onde al publico della Chiefa [a] può maggiormente nuocere la dottrina de Papa, che gi clempii. Ne S. Marcellino, benche cadefe, [b] Dossit aliquid contra fidem , come Dottoro
univerfale, e Vicario di Dio; mi acommelle folamente quell' errore ,
che Tettuliano chiamb [c] Error convertainni; non predicainnis; otra
humo foggetto alle patifioni della natura, dalle quali avven , che
ciafcun libero fia, quando muore . Onde di eflo poi leggefi un gioriofiffimo Martino , con il quale fufficientemente purgo la fua fama ò macchiata con ragione , ò incolpata 4 torto con la fuppolla
caduta.

Fine del Terzo Secolo.



# QUARTO SECOLO

CONTIENE

# LI PONTIFICATI

ÐI

Marcello, Eusebio, Melchiade, Silvestro, Marco, Giulio, Liberio, e Felice II., Damaso, Siricio, & Anastasio;

E

# LHERESIE

D E

Donatisti, di Arrio, e lor Seguaci, di Fotino, di Audeo, di Aczio, Eunomio, Apollinare, Macedonio, de Luciseriani, di Helvidio, di Gioviniano, di Helpidio, di Priscilliano, e degli Origenisti.



Veritas quaftionibus ventilata clarefeit, Species aromatica piftillorum tunsione fragrafeit, Ecclesia oppressione malorum crescit. Petr. Cellensis lib. 5. epist. 4.



# SECOLO QUARTO.

## CAPITOLO L

Marcello Romano creato Pontefice 21. Novembre 304.

Vescovi Traditori, loro Sinodo in Cirta, e risoluzione e Scisma de' Donatisti.



On ha arme più potente l'Herefia, che l'unione de Compagni nel male; onde bene spesso avviene, che il mal fatto da molti, apparisca in un certo modo decoroso, e lodevole appresso tutri. La persecuzio-ne, che scosse le Chiese del Christianesimo, quasi abbatte quelle dell' Africa, le quali ne riceverono così profondamente impresse le ferite, che nè per rimedii applicati, nè per corfo di tempo poterono giammai scancellarne le cicatrici. Molti Vescovi di quelle Provincie di-

venuti rei di factilego misfatto, havevano confegnati ai Ministri Cefarei li sacri Codici, con rendersi colpevoli di un delitto tanto più ener- di vecco me, quanto più opposto alla costanza Sacerdorale del loro stato. Disfimulandofi però da tutti il fuccesso, ciascun ssugivane l'accusa, e sotto finti pretesti ò negavane la commissione, ò diminimivane l'enormita, ò allegavane la discolpa. In questa disposizione di cose morì il Vescovo di Cirta nella Numidia, e la di lui morte fù più fatale alla Christianità, che ad esso, perche in tal congiuntura unitisi li Vescovi circonvicini à dar successore al Desonto, sormarono un Seminario didissenfioni, d'onde furse prima lo Scisma, e poi l'Heresia de' Donatisti; conciofiacofache ritrovandofi eglino macchiati della medefima pece di haver confegnati li facri Libri alli Perfecutori Idolatri, per falvar la lorfama [a] incolparon l'altrui fede, e rinversarono sopra i Vescovi Cattolici la calunnia del tradimento, di cui effi erano stati li veri complici a s. Angle me. nell'eleguirlo: sperando con tal'indegno mezzo di cohonestar la pro-cresi pria vilta con l'elempio de' Compagni. Presedeva a questo diabolico Concilio Secondo Priniate della Provincia, cioè un de' maggiori Traditori di quella Conventicola, & il luogo dell'adunanza era la casa di Donato, Vescovo di Casenere nella medesima Numidia. Traditore anch'esso, ma l'un', e l'altro di autorità presso li Padri, e per giurisdizione di Posto, e per convenienza di alloggio. Questi dunque proposero il partito, che per esimersi dalla taccia di Traditori dovevano rigettar in altri il proprio errore, e seguita nell'impegno del mal fare, e peggio dire, con unione d'animi, come appunto ritrovavansi quivi uniti di corpo. Fu perciò scelto per oggetto principale del loro sdegno Ceciliano Primate, e Vescovo di Carthagine, Ecclesiastico accreditato in ogni

212

E le re Sciff

a Idemibid.

pregio di virtù Apostolica, e per questa causa lor preveduto, e temuto Contradittore, e contro il quale dovean essi i primi inforger nell' accusa, per non esser da lui prevenuti con la pena. Ed in esecuzione di questa risoluzione su nell' Assemblea concordemente accusato Ciciliano di haver tradita la Fede con viruperofa confegna de' facri Codici. e conseguentemente deposto dalla Dignità, [a] alla quale assunsero Majorino ficcome alla Sede Vacante di Cirta Paolo, ambedne diffamati Traditori, l'un de' quali, cioè Paolo, fubito vendè agl'Idolatri li Vafi della fua nuova Chiefa, e l'altro, cioè Majorino, che per la qualità del Posto, e per la fama di essere stato dichiarato Competitore. & Avverfario del Primate deposto di Carthagine, si dichiarò come Capo della Fazione, e propose la divisa della Setta, e la massima della nuova Herefia, che fu, effer perita dal Mondo la Fede Cattolica, e fol rimasta presso loro. Poiche, com' essi dicevano, componendosi la Chiesa folamente di giufti, tutti, fuor ch'effi, havevan perduta la Giuftizia, ò con la tradizione de' Libri, è con la communicazione con Ceciliano, publico Traditore del Christianesimo. Risoluzione sol propria de' Disperari, e che nel progresso del tempo se comparir la loro scusa moltopiù esecrabile, che l'peccaro. Da questo successo riconobbe la sua origine lo Scisma, l'Heresia, l'assunto, e l'impegno dell'horribilissima Setta, che da Donato di Casenere denominossi allora de' Donatisti, che scorse poi qual furia d'Inferno per l'Asia, Africa, & Europa à danno irreparabile del Popolo di Dio.

Allo Scifma de Donatifii nell'Africa con deplorabil difgrazia di que fito Secolo accopii offi di pari nel tempo, e negli avvenimenti quello de Meleziani nell'Egitto, che partori l'altra formidabil Herefia degl'Arriani, alla cui deferezione ci accingiamo con quella prolifità di racconto, che

richiede la gravità della maseria, e l'horridezza de' fucceffi.



## CAPITOLO IL

# Eusebio Greco, creato Pontefice s. Febraro 209.

Arrio, sue dottrine, e qualità; e predizioni varie dell'Herefia Arriana.



La Tomo I.

1 Arrio Africano di nazione, di quella parte della Libia, che erobidi con l'Egitto confina, che avanti di lui havea già prodotto l'altro hero mostro di Sabellio. Era huomo fisio di mente. tenace di opinione, e dedito allo studio, mà col solito tarlo, che rode, e macera anche gli huomini di vaglia, pieno di ambizione, e di superbia; per lo che non trovando pasco-

lo adequato al suo orgoglio nella Provincia nativa, passò in Alcilandria, Città che fioriva in pregio di scienza, e Patriarcato il più sublime in dignità doppo il Romano, governato allora da Pietro, il quale poco doppo fu coronato di martirio nella perfecuzione di Maffimino; e quella gran Metropoli cominciava appunto ad effer fieramente sconvolta dall'accennato Scisma di Melezio Vescovo di Nicopoli nella Thebaide, che convinto prima di molti indegni misfatti, frà quali il peggiore, & il maggiore annumeravasi quello di haver rinegata la Fede, era stato poi da un Sinodo convocato da quel Patriarca degradato [a] della dignità, e scommunicato. Ma egli tanto più alieno dal pentirli, quanto più irritato dal rimprovero, haveva adunati Seguaci, e con la forza delle armi fattofi riconoscer per Vescovo, haveva temerariamente, e publicamente esercitate le funzioni proprie del Parriarca, & incolpato eziandio Pietro di viziofa facilità nell'accettare à penitenza li caduti, com'esso solo sosse l'osservante de' Ganoni, e '1 zelante dell'Ecclesiastica disciplina; qual fraudolente ripiego procacciandogli aura di fantità, convocò al fuo feguito gente malcontenta, e venale, che sotto di lui, come sotto Capo autorevole. formo fazione formidabile in quella Chiefa. [b] Fra il torbido di coran- b Sozom. La.c. 14. to tumulto diviso Arrio di poter' avvantaggiar le superbe sue pretenzioni, e mal configliato gittofli al partito di Melezio, ch'egli giudicò più bilognoso di Seguaci, e più atto a ricever, e coltivar il suoco della dissenzione. Ma ò che Melezio non si fidasse di queito nuovo Partigiano, ò non l'honorasse, come il superbo si figurava, egli abbandonò prestamente lo Scisma, e si rivolse pentito à San Pietro suo vero Patriarca, dal quale fu accolto con gran bontà, e creato poco doppo Diacono di quella Chiefa. Mà non durò in quel Posto il di lui spirito ambizioso, & inquieto, e scorgendo cresciuta in numero, e in fama la Setta di Mele- Profesia dis Piezio, si rigetto di nuovo alla parte Scismatica; onde su da San Pietro, che tro Partarcain Afortemente sdegnossene, come recidivo solennemente scommunicato, Arrio, & escluso affatto dalla sua communicazione, benche molte volte egli del duplicato fallo imploratie supplichevole il perdono. Haveva quel Santo Patriarca lumi estraordinarii dal Cielo, e conosceva la malvagità di Arrio, e il di lui fimulato pentimento, e qualmente caminava di concerto con gli Scilmatici per tradire la Chiefa ; anzi come fe

2 Hune citat Conc. Chale. alt. 1.

rii S. Petri , qua 310. m4.65.

prevedese la di lui Heresia, fin d'allora egli scrisse quel nobilissimo Libro a de Divinitate, nel quale profondamente riprova gli errori, che fopravennero degli Arriani. Achille, & Alessandro, due riguar devoli Sacerdob la affir Marris ti di Alefiandria havevano più volte interceduto per lui, [b] e duplicarono poi tanto più vive le preghiere, quanto più Proffima eglino vedevano la partenza dal Mondo del loro Santo Patriarca, allor che vittoriofo de tormenti tutto festoso se n'andava alla morte; mandando fuori S. Pietro un gran sospiro dal cuore, queste parole disfe, che registrate negli Arti del fuo martirio, furono poi tutte avverate dal fuccesso, Non credete, ò miei fratelli, che io con questa durezza poglia parere inflessibile à ricevere à penitenza un Peccatore contrito; bò io, che son Peccatore, altettanto bisogno di compassione, quant egli. Mà quell' altissimo Signore, che penetra il cuor di tutti, mi hà rivelato, che non altrimenti riceva nella communione de Fedeli uno, che simulatamente finge la vera Religione. Giesù Christo questa notte mi è apparso con veste logora, e lacera, e mi ha detto, che Arrio era quegli, che in così strana guisa l'haveva ridotta, che non acconsentissi in verun modo à quelle preghiere, che hoggi voi per lui mi fareste, che nel rimanente io me ne andassi allegro al martirio, che tutti e due voi mi sareste succeduti l'un dopo l'altro nel Patriarcato Ales-Miraproferia di Sandrino, e che vi comandaffi, come faccio con quell'autorità, ch'egli sopra poi mi ba conceduta , di non ricever giammai tra Fedeli questo Traditore, the non procura di rientrar nella Chiesa, che per ruinarla. E le parole del Santo furono incontanente figillate col fangue d'un gloriofiffimo marti-Lacenti in Vita rio. In questo medesimo tempo comparve [c] parimente in visione à S. Ant. par. 16.33. S. Antonio Abbate una gran mensa, figurata per la Chiesa del Signote,

\$ Antonio Abb contro il medefi mo Arrio,

ca Achille.

come poi fecero gli Arriani, bastardume del Christianesmo, e sigli nient promofic nazioni del Patriarca S. Pietro, al quale effendo succeduto Achille nel Sacridori, e Pa reco dal Patriarcato, bench'egli in questa prima parte vedesse verificata la profezia, tuttavia ingannato dalle fimulazioni di Arrio, fenza nè pur far prova di questo due volte recidivo disertor della Chiesa, l'ordinò [ d ] d Sozem. Li. c.14 Sacerdote, conferigli la dignità di Paroco nella Chiesa Baucalide, che e S. Epiph. bar. 69. delle [e] muove Parocchie di Alessandria ella era l'ottava, e dichiarollo 1 Theod. 1.3. c. 2. [f] Professore di lettere sacre nella Cathedrale della Metropoli . Dovendoli poi doppo la morte di Achille verificar la predizione di S. Pietro anche nella successione di Alessandro, Arrio arrogantemente ostogli, & infofferente dell'onta della repulfa, riguardò fempre il nuovo Patriarca, non come superiore, ma com'emulo, sin tanto, che gli si offerse

circondata tutta da Muli, che con impetuosi calci la rovesciavano, mandandone in qua, e in la gli arredi, e calpestandone gli ornamenti,

l'occasione di mostrariegli apertamente nemico, con que' lagrimevoli suc-¿ di il Perif. di ceffi, che à fuo [g] luogo foggiungeremo. beiveftre.

215

## CAPITOLO III.

## Melchiade Romano creato Pontefice 1. Ottobre 111.

Ricorso de' Donatisti all'Imperadore. Concilio di Roma sopra questo soggetto. Condanna di Donato, e de' Donatisti. Caritatevole progetto del Papa per quietarli. Loro contumacia, e nuovo ricorfo à Cefare. Decreti di S. Melchiade contro li Manichei.

versione, e delle sue armi vincitrici le haveva acquistata Costantino, che



A i Donatisti vollero come precorrere ad Arrio e nella dilacerazione della Fede, e nella defolazione della Chiefa. Poi- rono all' Imperache mentre l'uno in Egitto follevava il Popolo contro S. Aleffandro suo Patriarca, gli altri dell'Africa accusavano il lor Primate appresso Cefare, & appresso il Pontesice. Ritrovavasi allora in somma quiete il Christianesimo, e godeva la Chiefa il dolce frutto della gloriofa pace, che per mezzo della fus con-

regnava unico Signore dell'uno, e dell'altro Imperio; e come che quefto pio Imperadore era inclinatiffimo agli avvantaggi della Religione Cattolica, tramandandone publiche tellimonianze di larghi sussidi in fovvenimento de' Vescovi, e in sollevamento de' Poveri, così parimente haveva scritte honorevoli lettere à Ceciliano Primate di Carthagine in disaprovazione delle violenze de' Donatisti, & in discredito di Majorino, opposto da essi a lui nel Concilio di Cirta. Onde anvenne, ch'esfendo eglino ricorsi contro i Cattolici ad Anulino Ministro Cesareo ne Regni dell'Africa, non volle Anulino nè pur dare orecchia al tuono di quelle accuse, ch'egli conobbe dirette all'offesa di Ceciliano, à favor del quale era ben'affetto l'animo di Costantino. E perciò indirizzarono li Donatilti à dirittura à Cesare le lor doglianze con un Memoriale, ò Libello dinorante nel solo titolo la loro Heresia, & impegno, [a] Libellus Ec- 1 Opat. Miln. clesia Catholica criminum Caciliani , traditus d parte Majorini . Rozamus cent. Parmin.l. 1. se, o Constantine optime Imperator, qui de genere justo es. In Africa inter nos, & cateros Episcopos contentiones sunt; Petimus, ut de Gallia nobis Judices dari pracipiat pietas tua. Così eglino brevemente, & arrogantemente. Mà i più temerarii riputando mutile al loro sdegno lo ssogo di poche parole consegnate in carta, che vola, vollero animarle con lo spirito più penetrante della voce, e con penofo, e lungo viaggio prefentatifi avanti Cefare, che in Francia allora si tratteneva, accumularono accuse, & esaggerarono scandali, per irritar l'animo di Costantino contro Ceciliano, e generalmente contro tutti li Vescovi communicanti con la Chiesa Cattolica, e contradittori in conseguenza di Majorino. Udi pazientequente Celare la lunga Iliade dell'esposte querele, e poi loro rivolto, que-Re parole [b[: Pleno livore respondit ; Petitis à me in saculo judicium , bidemitid.

DE.

rife, la supplica, la contradizione, ele quetele. Tuttavia Cesare per non parer di negar tutto a chi era rifoluto di contradire a tutto, con favia moderazione deputò trè Vescovi al Pontefice, a cui rimesse come al proprio Giudice l'affare, ordinando, che tanto Ceciliano, quanto Donato di Casenere si portassero a Roma, ciascun con dieci Vescovi del suo

Concilio Intimaco effetto.

\$ Eufeb. 1.10. c.5. partito, per [ a ] contestare il litigio in quel massimo Tribunale con la prelenza medefima de' Contradittori. Per decider dunque una tanta caufa. in Roma à quest' che teneva agitata tutta la Christianità, convocò Melchiade in Roma un Concilio, in cui oltre alli trè accennati Vescovi di Francia, ne intervennero altri quindici delle Città più proffime à Roma, cioè Merocle di Milano, Floriano di Cefena, Zotico di Qinnziano, Stemmo di Rimini, Felice di Fiorenza, Gaudenzio di Pifa, Costanzio di Faenza, Proterio di Capoa, Theofilo di Benevento, Savino di Terracina, Secondo di Palestrina, Felice di Cisterna, Massimo di Ostia, Evandro di Urbino, e Dominiano di Tarantalia. Sedevano quelli come Giudici, ma prefedeva b One. Miles. L. z. à tutti il Papa come Capo. Li dieci, [b] che seco condustero Ceciliano, e Donato, affisterono come Accusatori dell'una parte, e dell'altra. Il Concilio congregossi nel Palazzo del Laterano, donato [c] l'anno avanti da

cum ego ipse Christi judicium expettem? lasciando non men deluse, che de-

de Bar. 4nh. 312. H.

cro Melchiade.

d Vedi It Pontif. di Maftafie.

Prudente tempe-

ramento del Papa lopra gli affari de Donatift -

Nuovoricorio di Donato à Cefare. f Optat cont. Parmen lite

112 m.pt.

c Idemibid. & in- Costantino al Pontefice, e la risoluzione su la medesima, che aspettar si poteva dall'incorrotto giudizio di quell' augusto Consesso. Conciesacofache doppo lungo esame rinvenute le calunnie de' Donatisti msuffi-In cui dal Papa i stenti alle prove, fiì confermato Ceciliano nel Vescovado di Carthagine, formmunicataDo dichiarato intrufo Majorino, e fcommunicato Donato con tutta la fazione de Scismatici. Dal qual fatto hebbe origine l'avversione de Donatifti Avversione eterna contro Melchiade, di cui eglino ne laceraron prima con esecrabili detri la de' Donatifii con. Persona, e morta la Persona, eternamente ancora la fama. Ma il savio Pontefice dispreggiando le vane doglianze di gente appassionata, più intento

a curar la loro piaga, che à udirne i lamenti, propose loro un partito, progettato poi altre [d] volte in altre età da' Pontefici, e sempre giudicato,ma non giammai provato valevole ad estinguere i litigi de' Scismatici, cioè che per togliere lo scisma, chi di esti, ò Cattolici, ò Donatisti, fosse stato il primo ordinaro Vescovo di una qualche Città, ò provenisse l'Ordinazione da Ceciliano, è da Majorino, quegli per anteriorità di tempo dovesse all'altro preferirsi, & il posposto havesse intanto il nome, & e S. Aug. spif. 16, autorità di Vescovo sopr'altra Plebe di altra Città, [e] Ita ut, come dice S. Agostino, quibuscumque locis duo effent Episcopi, quos diffensio geminasset, eum confirmari vellet, qui fuisset ordinatus prior, & alteri Plebs alia regenda propideretur. Del qual paterno temperamento esclama in lode di S.

Melchiade il sopracitato S. Agostino, O virum optimum! O Filium Chi-fiana pacis! O Patrem Christiana plebis! Ma tanto lungi ando, che si atterriffe Donato al tuono della condanna, ò si ammollisse alla convenienza dell'aggiustamento, che non dubitò di appellar dalla sentenza del Papa a quella di Cefare, cioè dal Tribunal di Dio à quello del Mondo, con difsapprovazione, alterazione, e nausea del medesimo Costantino, che tivolto agli Astanti, O[f] rabida, dise, furoris audacia! Sient in caufis Gentilium fieri folet , interpellationem interposuerunt ; ed in segno g And San on della fua Imperiale avversione ferifse [g] una lettera circolare a tuts li

Vescovi Cattolici in attestazione della sua Fede, in corroborazione della

lor costanza, in detestazione de' Scismatici. Volle intanto, che in Brefcia, dov'egliallora ritrovavali, fi trattenessero Ceciliano, e Donato. affinche il lor ritorno in Africa non irritaffe i contumaci con discapito della Religione, e pregiudizio della publica quiete.

Apostolica, e di costumi.

Ma fe invigilo Melchiade contro i Scifmatici, non fit men zelante in perett di Melopporsi a' Manichei, che da lontanissime parte portatisi a Roma, quivi, chiade contro di come in Reggia di Fede, pretendevano di alzar lo stendardo infame dell' Herefia. Nel Libro de' Romani Pontefici dicesi di lui, Et Manichei inventi funt in Urbe ab eodem; e se ritrovolli, represseli ancora con pronti Decreti, fra quali registrassi il seguente, [a] Ne ulla ratione die Dominica i Melchiale. ieiunium quis fidelium ageret; estendo che li Manichei, come si [b] diste, bvedi il Ponif. di oilervavano il digiuno della Domenica per opporte la lor nuova Legge Entreliano, all'antica de' Cattolici, che celebravano quel giorno con sacre feste, e canti. Sicche il Pontificato di Melchiade fii breve, se si riguarda la durazione, ma di celebre ricordanza, se si considera l'abbattimento del Gentilesimo sotto l'Imperio di Costantino, le agitazioni, e la condanna de' Donatisti, e il merito di esser esso annoverato dalla Chiola il primo fra tutti li Pontefici fuoi Predecessori nel numero de' Santi senza strazio di cciari in morte violenta. [ c ] Martire fenza fangue, e Confesiore invitto di Santità con.



# CAPITOLO IV.

### Silvestro Romano creato Pontefice 1. Febraro 314.

Nuovoi ricorst , tumulti , Hereste , e condanna de Donatisti . Heresie di Arrio . Concilio di Nicea : Suo Corlo, Risoluzioni, Canoni, e Decisioni contro gli Arriani, Quartodecimani, e Novaziani. Principio della persecuzione degli Arriani contro S. Atanasio. Conciliabolo di Tiro , e condanna ingiustissima di quel Santo.



A condanna feguita nel Laterano irritò gli animi de' Donatisti, i quali, come avviene a' rei convinti, ma non vinti. traboccando in eccessi di maldicenze minacciarono di turbar con follevamenti, e tumulti la publica quiete, che Costantino haveva data al Mondo, e riconosceva come filia delle sue fatiche. Per lo che Cesare mosso da genio

z .61. 314.

plicate suppliche à condiscendere all'appellazione della sentenza Pontificia, acconfenti alla domanda, [a] e ne rimesse la revisione a un Concilio di Vescovi, convenuti in Arles, dove per affari dell'Imperio egli si b Mdiil Pontif, di era portato. Benche l'effer effo allora [b] Catecumeno, e non affatto Giulio in primipio. Christiano, diminuisse la colpa di una condiscendenza non affatto Christiana, tuttavia la di lui fama non andò esente da meritata censura in un' azione senza esempio delle trascorse età, e non mai nelle suture approvata da Cattolici. Egli però nobilitò la reità dell'appellazione con la magnificenza del tratto, provedendo a regali spele ogni bisognevole al viaggio de' Vescovi, che concorsero nel Concilio al numero di ducento, fin da lontaniffime parti della Sicilia, e dell' Africa. Non oftante c Calvin: apud che [c] Calvino pretenda, che non prefedesse il Papa in questo Conci-

più tosto inclinato all'aggiustamento, che al rigore, richiesto con re-

Ball. com. 3. Conc., lio, il quale da alcuni [d] sir anche chiamato Generale; tuttavia è cosa
d Barragi. Concel. lio, il quale da alcuni [d] sir anche chiamato Generale; tuttavia è cosa di Aries an. 314. indubitata presso i Scrittori, che Silvestro vi deputasse quatro Legati, cioè Claudio, e Vito Preti, ed Eugenio, e Ciriaco Diaconi, per rap-Censura di Calvi presentare in esto la Persona del Pontefice; e benche le lettere Sinodinica del Pontefice. che si ritrovino spedite sotto il nome di Marino Arcivescovo di Arles, d'onde raccoglie Calvino l'esclusione della Presidenza Pontificia, ciò non diminuisce, anzi accresce l'ampiezza dell'autorità di S. Silvestro,

e vie, sanot, in cui nome, oltre alli quattro rifertti Legati, prefiede Marino, che mis distrino come [e] Arcive(coro ci Arles exa Legato nato della Sede Apolloica in tutta la Francia, Privilegio del Papi in ab antique conceito a tutti gli

ligione, ma il solo esame della validità dell' Elezione di Ceciliano. Era

pretenzioni, nella medelima materia rifolvè la medelima Decilione, dichiarando valida l'Elezione di Ceciliano, ed innocente la persona. In effi formarono i Padri parecchi Canoni, fra' quali fono confiderabiliffimi il fettimo, e l'ottavo, in cui anche con rescritto Imperiale si stabilisce, che nè l'Heretico, nè lo Scismatico possan essere assunti à Presetture nell'Imperio, e che gli Anabattifti, i quali vollero anch' effi intervenire in quelto Concilio per far pompa della lor Chiefa con l'avvilimento delle altre, debbano sempre riputarsi da' Cattolici come Ribelli della Chiefa, & Heretici. Ma più si dibatte la menzogna, più vituperola apparisce, e maligna. Condannati li Donatisti da due Concilii, hebbero ardimento di appellare al terzo, che pur concesso da Cesare per lor maggior rimprovero, e scorno, eglino ritrovarono conforme ne' sentimenti ai due di Roma, e di Arles. Sicchè disperati di altro vantaggio cominciarono a farsi giustizia da se, al solito di quei, che non pollono sperarla ò dalla ragione, ò dal Giudice; e perche la fazione era numerola di Velcovi, e di Popolo, gli uni dieronfi a commover la Plebo con le Prediche, e l'altro à intorbidar lo Stato della Città co'tumulti. Quindi viddesi l' Africa sunestata, e sconvolta da sedizioni, ribellioni, e

una sontuosa Basilica: la invasero li Donatisti, e manomessane la sacra fupellettile, ne distrussero fin le mura, e scorrendo come furie infernali per le proffime Ville con quelle armi, che loro porgeva la rabbia, defolarono Chiefe, trucidaron Cattolici, & apriron la prima Scena di quel-

discendenza passata, nè atterritti dalle minaccie presenti, dispregiaron baldanzofamente lo sdegno di Cesare, e per renderlo dipregevole anche

tanto astuta, che maligna. Ordinarono Vescovo Vittore di farba temerario, e perfido Donatista, con ordine, come fegui, che nascostamente à Roma si portasse, e in Roma risedesse incognito a' Romani, e da Roma mol-

questi un punto di gia deciso [b] nel Concilio di Laterano, onde il bydiil Penis. Congresso di Arles, che su conceduto da Costantino a' Donatisti più per Nuove con evitare il loro esacerbamento con la repulsa, che per avvantaggiarne le de Dountifi.

ilragi. Possedevano i Cattolici nella Città di Costantino nella Numidia Loroccudelli.

la funcita Tragedia, che ha terminato poi ton desolazioni di Provincie, Bando Imperiale e sangue immenso de' Fedeli. Costantino tardi avvedutosi, che invan contro di esi. procurali di render soggetti al Principe que Popoli, che si ribellano a c S. Aut. variir Dio, bandilli [c] irremiffibilmente dalle Terre dell'Imperio, e impose in loris quem etpena di morte ai trafgressori del bando. Ma eglino nè amolliti dalla con- "69,670.

alla posterità [ d ] dichiararono martiri della vera Chiesa tutti quei, che dop. Milev. 1.3. dal rescritto del Principe ò furon mandati in essilo, ò sottoposti alle spa-Loro malignistico del Principe ò furon mandati in essilo, ò sottoposti alle spa-Loro malignistico del Principe ò sur mandati in essilo, ò sottoposti alle spa-Loro malignistico del Principe ò sur mandati in essilo, ò sottoposti alle spa-Loro malignistico del Principe ò sur mandati in essilo, ò sottoposti alle spa-Loro malignistico del Principe ò sur mandati in essilo, ò sottoposti alle spa-Loro malignistico del Principe o sur mandati in essilo del principe de

de; e nel furor della loro disperazione presero una deliberazione altret- piego.

te lettere scrivesse ai Settarii della lor nuova Religione sotto nome di Vescovo Romano, affinche con l'equivoco del nome della Città, e con l'autorità supposta di quel Vescovado, egli confondesse i Popoli ò con la persuasione, o almeno co Idubio, che il Vescovo di Roma fosse lor Capo, e Parti-

tante di Donato. Ed in fatti sei Vescovi [e] Donatisti l'un doppo l'altro . S. dag. de bar. per lunga eta dimorarono in Roma, cioè Vittore, Bonifazio, Encolpio, 669.

Etcl. e. S.

S T R O . Macrobio, Luciano, e Claudiano, scelti [a] fra effi ò come i più malvagi; ò come i più atti à regger con fraude quel polto. Nè poca avvedittezza richiedevali in sostenerlo in faccia a un Pontefice, ed in mezzo a una Roma. onde avvenne, che fuori della Città esercitatiero occultamente gli atti della loro ufurpata giurifdizione, ò fegregati ne' vicini Colli, ò nascosti nelle proffime Rupi, dalle quali provenne a' Donatisti il nome di Montensi, Campiti, e Rupitani. Cefare scorgendone l'ostinazione diffimulonne il risentimento, e dispreggiando d'infierir contro gente ò incapace di senno, ò disperab vide Bar. an. eir. ta di coscienza, ritirossi [b] dal fulminato bando, consegnandoli al castigo superiore del Cielo, e tanto poi di essi sece conto, quanto di Huomini,

che nell'istesso lor mal fare si distruggono, e svaniscono.

Primo divulga-mento dell' Herefia Arriana.

Mentre infuriava in tal maniera l'Herefia de' Donatifti; Arrio andava come preparando dall' altra parte la fua. Il Patriarca S. Alejiandro non havea maggior' oftacolo nel governo della fua Chiefa, che l'orgoglio di quest Huomo, creato Paroco dal suo Antecessore, e divenuto poi Emulo . e Contradittore della sua Elezione. Egli però ssuggiva ad ogni suo potere l'incontro con un Sacerdote poco costante nella Fede, Partitante recidivo de Scifmatici, e che già mostrava ne suoi portamenti di non desiderare altro, che pretefti di difgusto. Ma l'occasione offerendosi sempre pronta a chi la cerca, mentre un giorno il Santo Patriarca spiegava al suo Clero l'alto, & ineffabil Milterio della SS. Trinita, in cui ficcome è indivisibile l'Unità, così son distinte le Persone, Arrio forsennatamente esclamò , Questa effere sotto altre parole l'Heresia di Sabellio , non potendosi sostener tanta Unità nell'essenza senza confonder le Persone. E come ch'era ancor fresca la memoria di quell' Herefiarca, in horrore la di lui Herefia, e in molto concetto la dottrina di Arrio appresso gli Alessandrini, su applaudita da molti la maílima, e coltivato l'applauso con l'impegno di sostenerla. Infegnava [c] egli in fomma, Che il Figlio di Dio non era della medesima sostanza col Padre, e che perciò à propiamente parlare, il solo Padre era vero Dio, egli folo Eterno, Saggio, Buono, Potente, & Immor-

Har. Ar. Dura: tale; [d] egli Dio ab eterno, ma non gia ab eterno Padre, cominciando a divenir Padre allor che produsse il Figlio, ò il suo Verbo esteriore, il quale es. Amir. de In- non procedendo dalla sua sostanza era [e] stato creato dal Nulla avanti tutte le cose per opera della sua Sapienza, over per mezzo del suo Verbo interiore; esfo però era ben Figlio di Dio, e Dio medesimo per participazione; superiore agli Angeli, & agli Huomini, ma di natura inferiore à quella del Padre . capace in sua effenza di passar dal bene al male , se il Divin Padre non l'havesse reso esente da cotal fiacchezza, per haver sin ab eterno preveduto, is. Erish, bar. 60 ch' egli farebbe flato sempre costante nel bene. Quindi scendendo allo Spiri-

carn, Dom.c.6.

to Santo, asseriva [f] anch' egli Creatura, come il Divin Figliuolo. Dop-

della Setta.

pio Herefiarca, Capo degli Arriani, e de' Macedoniani, con fentimenti in nulla diversi da quegli de' Gentili, essendo che in sostanza tanto si è adorar Dio come Creatura, che adorare una Creatura come Dio. Riprefelo aspramente S. Alessandro di tant' esecrabili bestemmie; ma Arrio vago di comparire autorevole nell'empietà, guadagnò trè altri Parochi di Aleilans. Epiph. har. 69. dria; Carpona, Sarmato, e Collutho, da [g] cui poi venne la Setta de Col-

luthiani, che poco doppo perdè il suo nome nell'entrar, che sece nell'am-A Theed, l. 1. c. 5. pio mare degli Arriani. [ b ] Concorfero ne' medefimi fentimenti due celebra Vescovi, Secondo di Ptolemaide nel Pentapoli, e Theona di Marmarica nella

Libia

Libia, e come ch'egli era di aspetto, e di spirito avvenente, e maestoso e di una soprafina eloquenza composta di fillogismi, e ben tirata di argomenti fottili, & apparenti, non folamente fedusie Parochi, e Vescovi: mà come ordinariamente porta il coltume degli Heretici, molte nobili Donzelle, che andò di casa in casa allettando sin' al numero di settecento, alcune delle quali gli [4] servirono ancora di Concubine. Risvegliosi fieramente allora il Patriarca, e rifoluto di fegregar cotal pecorainfetta dal fuo gregge, in un Concilio di cento Vescovi delle Provincie dell' Egitto, e della Li-bia condannò l' asserta Heresia, e scommunicò, e depose [b] Arrio dal Sacerdozio, scacciandolo dalla Chiefa, e dalla Città con tutti quei, che bilerali 3.6.3 feguivano il fuo partito. Condannata la dottrina par, che maggiormente del Partito apper albagia di contradizione la malvagita delle genti fi oftinalle a fegui-fi momania avi tarla. Poiche si augumento allora la fazione con l'accrescimento di molti rioaltri seguaci, vogliosi di haver per emulo un Patriarca, e tutta quella di Melezio, che per contrariare, e distruggere il suo rivale, di scismatica di-venne allora apertamente heretica. Ma, come se il dogma controverso fosse materia di Stato, e non punto massimo di Fede, giudicandosi Arrio bisognolo di appoggio nella Corte dell'Imperadore, applicò tutti li suoi più vivi fentimenti per procacciarfelo, e ne procurò per ogni verfo l'intento [c] Diriggeval' anima, e le rifoluzioni di Costanza Sorella di Costanti - CSer. (. c. e. no, e Moglie dell'Imperador Licinio, Eusebio Vescovo di Berito, piccosta ila protezione Città della Fenicia, considerato da essa come Huomo da bene, e dotto, con benche nè bontà, nè dottrina possedesse, e sol si servisse dell' una, e dell' altra per avvantaggiare i suoi privati interess. Ritrovavasi allora Costanza in Nicomedia di Bithinia, dove Diocleziano haveva fatto inalzare poco avanti la fua morte un magnifico Palazzo, nel quale haveva fcelta la fua habitazione Licinio Imperador d' Oriente. Hor essendo [d] morto Eustolio d Mondiel. Vescovo di quella Città, Costanza Sorella d'un de' due Padroni del Mondo, e Moglie dell'altro, contr' ogni ragione introdusse in quel Vescovado Eufebio, che come Vescovo di Berito non poteva passar' alla Chiesa di Ni- 2018 di Euse comedia fenza permissione del Papa. Ma dando poco fastidio ad Eusebio ic. questi scrupoli, arrivò ancora i segno di favorir secretamente il partito di Licinio nella persecuzione, ch'egli mosse in Oriente contro i Christiani, o nella guerra, ch' egli sece contro il medesimo Costantino, la quale poi recò fine al suo Imperio, e vita. Continuò tuttavia per mezzo delle sue arti politiche in tanta riputazione Eufebio appreffo Costantino doppo la disfatta di Licinio, ch' esto quasi assolutamente dirigeva le redini dell'Imperio. Arrio, à cui era ben nota la di lui poco Cattolica Fede circa la Divinità di Giesù Christo, hebbe in animo di guadagnar, come seguì, al suo partito un Ministro di tanta autorità, e dal quale dipendeva la credenza, e la Fede del medemo Costantino. Nè molto penò a renderlo non sol seguace, ma protetrore ancora della fua Herefia; conciofiacofache Eufebio ò vogliofo di pigliarla co' Grandi , è invidiolo della grandezza del Patriarca di Alessan-protei dria, fi uni con Arrio con tal vincolo di fentimenti, e con tal' impegno di rio paffione, che l'Herefia Arriana parve nata in Arrio, ma propagata da Enfebio, e dall'un promossa con la dottrina, dall'altro soltenuta con la potenza, che sono i due passi, con cui per ordinario caminano, e si dilatano PHerefie. Concorfero come pabulo al fuoco altri [ e ] Vesovi ligii dell' adu- e s. Epipi de. Go. Patrofilo di Scitopoli , Paolino di Tiro , molti Prelati della Pale

S T R O . stina, & Eusebio di Cesarea, che nell'empieta, e nel nome uguaglio, ma nell'eloquenza vinse quello di Nicomedia. Afficurato con l'appoggio di così autorevoli Protetori, Arrio fece da effi ferivere al Patriarca di Aleffandria per la ricuperazione della perduta Dignità, e per la riunione con la Chiefa, framifchiando fuppliche, e fcufe, fentimenti di Fede, e massime di Heresia contro la Divinità del Figlinolo di Dio, con un misto tale di superbia, e di finzione, di arroganza, e di temerità, che ben quindi fol com-

dro.

Coffema, & ope-razioni del Pa. prefe S. Alessandro, quanta gran tempelta miniacciasse alla Chiesa Cattolitriarca & Aleffan- ca quel lampo, benche lontano, di turbolenze. Ond' egli risolutamente determinato di opporti svelatamente à quel nuovo Herefiarca, distese in una hunga lettera tutte le bestemmie di Arrio, le di lui procedure, e i medicati appoggi, con cui tramava mettere in ruina la Fede, e mandolla circolarmente prima à tutti li Vescovi dell' Egitto, della Siria, e dell' Asia, e di-

tariei Lismi de gione etra noltri li Vefovi di trafinetter fomiglianti notizie per riceveme mana la gione etra noltri li Vefovi di trafinetter fomiglianti notizie per riceveme minuta sara, proporzionato, e prontoi l'provedimento. Appret di Pontelice la denun-salaria, salardine, salardine di avvido con tutta quella mil orave ribellicone che canfa, qual' era la Confustanzialità negata del Divin Figlio col Padre; e fidato nell'animo pio di Costantino, che non haverebbe permessa novità di Religione in un punto così essenziale della Cartolica credenza, con maravigliofa follecitudine spedì à lui Osio, e per ammonirlo del vero, e per assicurarlo del dogma impugnato, e per divertirlo ancora da qualunque finistra risoluzione, in cui potessero precipitarlo li raggiri de' Cortegiani, e la malignità de' fazionanti. Era Ofio Vescovo di Cordova in Spagna, rino-

mato Prelato, e per patimenti fofferti, e per azioni illustri, e gloriose, e

fin da' Scrittori di que' tempi encomiato col sopranome di Grande. Egli S. Atthe pift . ad Solit. ione di Of

fotto Massimiano . [b] Consessionis munus explevit; nel Concisio Eliberino fù il primo nel zelo; in quel di Arles il Contradittore de' Donatisti, e sempre Configlier fedele à lato dell' Imperador Costantino nel ben fare. Onde dovendo il Papa spedir in Oriente un Legato à Cesare di si premurosa commiffione, non potè appoggiare il pelo della Legazione in loggetto più habile à fostenerlo. Partissi dunque l'Osio da Roma, e giunto nella Bithinia, quivi ritrovò Costantino, quando già le cose della Religione erano esacerbate à segno, che da' Vescovi non più trattavasi di dispute, e di parole, ma l'impegno haveva ridotte le parti alle frommuniche, & alli fatti. Nuoviprogrefi Poiche irritato Eusebio dalla risoluzione presa dal Patriarca di Alessandria, convocato nella Bithinia un Sinodo di Vescovi suoi Seguaci, haveva in

riana. 45. Epiphar. 69 eflo fatto decidere, [ c ] Che la dottrina di Arrio eta l'Ortodoffa, e la vera;e

contro le Leggi della Chiefa, e le formole solite à pratticarff in simigliants Congressi, haveva minacciato di scommunica il Patriarca di Alessandria, se prontamente egli non acconfentiva alla Decifione di que Padri. Questa fu la tromba, che eccitò all' armi l'Oriente, [d] ove non il viddero forle giammai ò più fieri, ò più emiversali, ò più esecrabili i disordini, gli eccessi, e

le abominazioni, che ne fegnirono. Regnava, come si diste, Costantino unico Signore in quel tempo dell'uno, e l'altro Imperio, ed appunto egli era in procinto di partirfi 62 Nicomedia, ove foggiornava, per vilitare in personal' Oriente, e dar gli ordini opportuni per il riftabilimento delle Chiefe, che havevano rovinare li Tiranni nelle perfecuzioni trafcorfe, quando colà fopravenne l'Ofio,

che

che con graviffimo suo dolore vidde di presenza que' gran sconcerti, che S T R O. in materia di Religione tenevano in motto tutto l'Imperio. Ma havendo Offio da Coffanti-Eusebio di Nicomedia preoccupato l'animo di Cesare con finistre informa- nopoli in Aleszioni contro il Patriarca di Alessandria, ne teneva altamente impressionato in Costantino il discredito della Persona, e col discredito della Persona quello parimente ancora della dottrina, e benche Cefare fosse Religiosisfimo, e purissimo di Fede, quale haveva appresa in Roma da S. Silvestro, tuttavia, come che più riscalda un carboncello vicino, che tutto il Sole lontano, per compiacere ad Eufebio haveva imposto a S. Alessandro, e ad Arrio un' alto filenzio fopra il punto controverso della Confustanzialità divina, come s' egli fosse una qualche sottigliezza d'ingegno, e non un massimo articolo di Religione; ed haveva loro comandato, che si rappacificasiero insieme, e togliessero que' torbidi, ch'essi havevano sollevati nel Christianesimo. Per il qual'effetto rendevasi allora opportunissimo l'arrivo del Legato Apoltolico, che incontanente da Cefare fiì spedito in Alesfandria, ò per concluder l'aggiustamento, ò per riconoscer sul campo della contesa le ragioni, e forze delle Parti. Mal' Ofio, come Ecclesiastico di beneficio della rara capacità, e proveduto dal Papa di tutta quella autorità, che richie- Fede. deva una così importante materia, giunto in Egitto, convocò un Concilio, che S. Athanasio chiamò (a] Generale, in cui proposte, e discusse le sot- a S. Ath, apri. 2. tigliefic di Arrio, e rinvenutele più empie di qualunque bestemmia, béogo di haver degradato Collutho parteggiano di Arrio, repressa la Joon Star. L. L. S., s. (avec ordinazioni l'Heresta di Sabellio, che in quelle parti vagava, riportatofi con sollecito ritorno a Nicomedia, se apprendere a Costantino, che la controversia tra'l Patriarca, ed Arrio non ammetteva aggiustamento, perche non trattava di un'equivoco scolastico, ma di un punto effenzialifimo della Fede Cattolica, il quale certamente non potevali le con agevolezza maggiore, e con maggior quiete decidere, che con un Concilio Generale, alla cui definizione come publica, notoria, & universale dovesse poi tutta la Christianità conformarsi. Tanto più, quanto che i Christiani d'Oriente erano ancora divisi nella celebrazione della Pasqua, Articolo necessario eziandio à decidersi una volta affatto per mez-20 di un Concilio. [ c ] Dicesi, che tutte queste motivate ragioni sossero e Ber. on 124 000 gia secretamente dibattute, e concluse tra il Papa, e Costantino in un Si-17. 6 a. 161. podo, che si era tenuto in Roma in occasione, che S. Silvestro haveva coudannati trè Heretici, cioè Hippolito Diacono di quel Clero, che sosteneva l'Herefia di Valentino, Califto Seguace di Sabellio, & il Vescovo Vittorino, che riprovando il Ciclo Paschale sacea fazione, e Setta co' Quartodecimani. E fu cosa molto ponderata, e savia, il non fare in quel Sinodo alcuna menzione della Herefia di Arrio, per poter più pienamente colpir l' Herefiarca col fulmine strepitoso di tutto un Concilio Generale, dove dovellero convenire i medefimi Orientali, che Arrio vantava per fuoi Adherenti. Onde ritrovandoli di gia sufficientemente disposte le cose per la convocazione di esso, Cesare, con previo consenso (d) del Pontesice, l' in- d garan, 157. A. 15. timò, e nel medesimo tempo il Pontesice vi destinò suoi Legati l'Osio Ve- Che col consen scovo di Cordova, e Vito, e Vincenzo Preti della Chiesa di Roma. Elesse di mento Pon Costantino per il luogo del Congresso Nicea, Città commoda, e deliziosa Nicea.

nella Provincia di Bithinia, Episcopale di Titolo, e Suffraganea di Nico-quella Città.

S T R O fantinopoli, edificata due anni doppo questo Concilio Presentemento i Turchi la chiamano Ifnich, da un piccol vicino lago di tal nome, e con la mutazione de' Dominii, non si conserva in essa altro di nobile, che la gloria di haver' accolto frà le fue mura due volte tutto il Christianesimo in due Concilii Generali, cioè nel primo, e nel fettimo. Ed in esecuzione del difegno scriffe Costantino a tutti li Vescovi del Mondo lettere convocatorie, & a' fuoi Regali Ministri mandò commissioni di doverli provedere di Cavalli, Carri, e Muli, con franchigia per il trasporto di qualunque arredo bisognevole non solamente per il viaggio, ma ancora per la dimora, ch' eglino farebbono di Nicea. Onde venne maravigliofamente à risplendere la generosità di quel Principe, mentre vi concorsero trecentodieciotto Padri, la maggior parte da' confini dell'Imperio.

plendidezza di Coftantino .

a Enfo. sped e qualchun d'effi [a] fin dalla Perfia, e dall' Armenia non foggette allora introd. Bif. Conc. al Dominio Romano, ciascun de' quali conduceva seco quantità di dot-Generofica, e tiflimi Ecclefiastici in follevamento de' dubii, & altri molti in decoro, e servizio della persona, in modo tale che componevano tutti un numero quasi innumerabile di concorrenti. Mà ciò che rese quest' Assemblez la più angusta, e la più venerabile di tutte quelle, che si siano giammai congregate, siè, che quivi si viddero gli Huomini più grandi del Mondo, e li più celebri Vescovi di tutta la Christianita, tanto per la loro infigne dottrina, quanto per la loro eminente Santità, per il numero de miracoli, che ancor facevano, e per le gloriose vittorie, che nelle

battaglie co' Tiranni havevano di fresco riportate in confessione della Fe-

b Mar. Villerin.

adverf. Arria. la. de, delle quali ne mostravano ancora vivi si segni ne' loro corpi. [b] Fuerunt in ea Synodo totius Orbis lumina, diffe Mario Vittorino. El'istesso fautor degli Arriani Eusebio Cesariense non potè non ammirare, e non e Eufa. in vita lodare le qualità egregie di così famoli Sacerdoti, [c] Ex omnibus nam-Conflant.1.34.7. que Ecclefiis, que frequentes in tota Europa, Africa, & Afia extiterunt Dei ministri, qui facile primas ferre putabantur, in unum vocati sunt Numero, e Santi Ofio Vescovo di Cordova celebre per gli eloggi di S. Athanasio, la cui

tà de' Vescovi ,

he interremente dottrina, e Virtii fii di ammirazione al luo Secolo, era il primo di tutti; nel Cencilio. come quello che rapprefentava il Capo della Chiefa. Vi fi vedevano ancora li trè gran Patriarchi Alessandro di Alessandria, Eustazio di Antiochia, o Macario di Gierufalemme, i quali oltre alla gloria della Sapienza hanno dis. Febr. 16. Int. quella di effere annoverati [ d ] fra il Martirologio de' Santi. il celebre Ceciliano Primate dell' Africa, che uscito frescamente dalle horribili persecuzioni de' Donatisti, fiì cola mandato da tutte le Chiese di quella parte del Mondo: Hipazio di Gangre nella Paflagonia, che poco doppo ricevè la corona del Martirio : Eupfychio di Cyane, Longino di Neo-Cefarea, Protogine di Sardica , Eurhifio di Amafea destinato con Spirito Prosetico per suo Successore nel Vescovado dall' illustre Martire Basileo , Alessandro di Bizanzio, Arestano della grand' Armenia, il famoso Leonzio di Cesarea in Cappadocia, & il Celebre Niccolò di Mira, che la quantità, e grandezza de Miracoli hà reso ammirabile in tutti li tempi à tutto il Mondo. Ma non vi era spettacolo più santo, e vago, che il veder fra quella numerosa adunanza tant' illustri Vescovi disfigurati, la maggior parte ne' loro corpi dar spictati tormenti, che havevano sofferti in difesa della Divinità di Giesul Christo, i quali erano cola venuti per sostenerla di nuovo, doppo di ha-

verla confesiata così gioriofamente con le bocche eloquenti delle lor pia-

ghe. Portovvisi il Venerabile Potamione di Heraclea in Egitto, al quale S T R O. era stato cavato un' occhio nella persecuzione di Massimino: Pasnuzio uno de' primi Discepoli di S. Antonio, e poi Vescovo della Thebaide Superiore, che nel furor della medefima persecuzione fù serrato vivo dentro una fossa. doppo che i Carnefici gli hebbero parimente cavato l' occhio destro, e rotto in pezzi il ginocchio finistro, e che presentemente ancora operava miracoli al par degli Apoltoli, onde [a] Coltantino honorollo con un cul- a Ref. 1.1-14. to così Religioso, che volle, che lo venisse a trovar nel suo proprio Palazzo per bacciargli con una estrema divozione la cicatrice di quell' occhio. che haveva perduto per la Fede : Vi era Paolo di Neocefarea prefio l' Eufrate, al quale forto il crudele Licinio con una piastra di ferro infocato erano stare bruciate ambe le mani : Giacomo di Nisibe in Mesopotamia, che oltre ad un' infinità di miracoli, haveva poc' anzi rifuscitato un morto, e di cui la gloria più grande fù la costanza, che mostrò ne tormenti sostenuti forto l'Imperador Massimino : Spiridione di Nicosia in Ciprio, a cui medefimamente era stato forato un' occhio, e tagliata una gamba, e poi da Masfimino condannato alle Cave delle Miniere, ed allora famoso anch' esso [b] per haver risuscitata una sua figliuola, se ne venne Martire vivo in quel Concilio: ed altr' infiniti, che portando vifibili le loro honorate cicatrici, parevano come [ c ] tanti Angeli scesi dal Cielo, per difendere contro Ar- c Thord Las 7. rio la Divinità di Giesù Christo, che con maggior danno era combattuta dall' Herefia di quello, con cui era stata prima perseguitata da Tiranni. Numero di Ve-Dall' altra parte vi si condusse Eusebio di Nicomedia con venti Vescovi del scovi Arriani con suo partiro, de' quali li più insigni Sostenitori dell' Herefia erano Eusebio Eusebii al Concidi Cefarea grand' Huomo in ogni genere, fuor che nella Religione, Mari lio. di Calcedonia, e Theogonio di Nicea, che havendo alcuni anni prima infieme con il Nicomedienfe lor Capo rinegata la Fede nelle accennate persecuzioni, e poi con dubia penitenza erano di nuovo entrati nella Communione della Chiefa, e nella dignità del Vescovado : vennero come Parteggiani occulti di Arrio, ma frasmichiati dissinvolamente co' Cattolici. per render con una finta fimulazione un più vero fervizio agli Herotici, moltrando zelo al pari di ogni Santo Vescovo, ma con fatal' elezione di pessimo consiglio, [d] Putantes, come di essi disse S. Agostino, infeli- delle in tres cissimo errore, ad unici Patris gloriam non pervenire, nisi per unici Filis contu- int. de Christo. meliam. Ma da un Congresso tanto qualificato, e santo altro attender non fi poteva, che miracoli. [e] Avanti che giungesse il tempo determinato e Raff.t.e.s. all'apertura del Concilio, un Filosofo Gentile vantandosi baldanzosamente di haver vinti in disputa molti Vescovi Cattolici sopra il punto della ve- Miracolofa dispuracità de' fuoi Dei, fu repentinamente forpreso dal Santo Vescovo Spiridio- Spiridione, ne, che infofferente dell' infulto publico della Religione Cattolica, mosso da un' interno spirito, che lo porto subitamente à quella risoluzione, inoltroffi in mezzo agli altri, come facendo cenno a' fuoi compagni, voler' esfo disputar solo con quell' Infedele. Non applaudirono veramente i Vescovi al di lui zelo, poiche sapendo non ester egli esercitato in simiglianti dispute, temeano, che non potesse uscirne senza discapito di riputazione. Turtavia la venerazione, ch' eglino portavano a quel Santo Vecchio, feceli non fenza qualche dubietà, acconfentire alla richiefta. Spiridione allora rivolto al Filosofo, ch' era circondato da quantità di Seguaci, dileggiatori tutti della simplicità dell' Avversano, Vien qua, diffe, io ti fo sapere, che Tomo I.

non vi è altri, che un solo Dio, il quale bà creato il Cielo, e la Terra, e tutte le Creature per mezzo del suo Verbo, e questo Verbo è il suo Figlinolo, ch' efsendo Dio si e fatt' Huomo, nacque di Maria Vergine, e mort in Croce per salvarci; questi medesimo ba da giudicare i vivi, e i morti, per rendere d ciascuno il premio, o la pena dello loro opere. E tu, ò Filosofo, avverti di non esaminar con argomenti dettati dalla curiosità, e sottigliezza bumana così alti Millerii, che noi non altrimente comprehendiamo, che con la Fede. Hor rifpondi dunque, Credi tù queste cose? Sì, che le credo, rispose attonito il Filosofo; e come infiammato da un nuovo impetuoso impulso. O miei compagni, foggiunfe, non vi maravigliate di questa mia repentina mutazione, poiche fin tanto che fonostato combattuto con la forza delle ragioni ; e con l'arte del discorso, io ancora mi sono servito della forza contro la forza. e dall'arte contro l'arte , ed bò sperato di abbatere gli Appersarii , non ohe temuto di effer vinto da effi. Ma bora che più alta virtù contro me combatte, non posso resistere, e per non oppormi à Dio, volontieri mi sottoscrivo alla verità, che predicava questo Santo Huomo. Sì, Christiano son'io, e tali prego, farvi voi tutti, che mi seguite. Io mi glorio di esser vinto, ed &

a Greg. Presbrt. de Parribie Nic.

Mognanimiză e rovitioni di Co-

b Sozom, 1.1.4.10.

questa perdita devo ascrivere la mia salute, Ammutirono i Gentili, e [a] Menofante d'Efeso Vescovo Arriano, abbandonato il partito di Eusebio si uni co' Cattolici, atterito, e convinto dall' efficacia di un tanto miracolo. L'Imperadore intanto portatofi da Nicomedia a Nicea volle honorar con la sua presenza il Concilio, e rimunerar que Padri delle loro fatiche con distinta, e meritata accoglienza, ordinando, che con augusta magnificenza à tutti si provedesse habitazione convenevole à regie spese. Quindi caso successe degno di tramandarsi alla memoria de' futuri Monarchi . [b] Alcuni Vescovi dal zelo, che mostrava Costantino della Fede Cattolica, prendendo eccitamento di vantaggio a'loro privati intereffi, gli fi prefentarono avanti con memoriali ripieni di reciproche doglianze dell' un contro l'altro, come se Coltantino sosse quivi venuto per aggiustar le loro piccole disserenze, e non effi di Nicea, per terminar quella massima del Christianesimo.

ius memorabite Prese Cesare le suppliche, & obligolli à tornar un tal giorno, che giunto, Valcovi Cattolici. egli con gravità più che Imperiale à lor rivolto diffe. E ben cofa degna della mia Giustizia, che vi prescriva un giorno, e un Giudice, che possa definir le vostre contese . Il giorno sarà quello del Giudizio Universale, e'l Giudice Giesù Christo. A me certamente non convien giudicare, chi per dignità mi è venerabile come Dio, nè decider le cause della Religione, la quale deve dar Legge à me, & a' miei successori. Sia vostra cura, ò Padri, il non far cosa, per cui dal Popolo sinistramente si possa giudicar di voi, che io per me se qualche azione men buona in voi scorgessi, sarei obligato, e pronto di ricoprirla con la mia propria Porpora, per impedirne lo scandalo presso gli aleri. Indi giurando, ch'esso ne pur haveva letti que memoriali, selli immantinente tutti in lor profenza gittar nel fuoco, e mutato discorso, li esorto con gran calore alla discussione di quelle materie, per cui eglino si

erano congregati in quel Concilio.

0 Azz. 335,

[c] Aprifii questo dunque nella gran Sala dell'Imperial Palazzo in Nicea il giorno de' dieciotto di Giugno dell'anno trecento venticinque di nostra Apertura, Ordi-falute. Si vedevan disposte di qual, e di la in lungo ordine le sedie per ame e cerimo are del casello. trecento dieciotto Vescovi, nelle quali ciascun prese posto, secondo la pre-

rogativa della fua Chiefa. I Legati del Papa, che fi fottofcriffero i primi.

occu-

SILVE

occupavano il primo luogo con il Patriarca d' Alessandria a man finistra, S T R O

che anticamente nelle funzioni Ecclesiastiche, anche [a] appresso i Gen-Florar. Circi. V. tili, era la più honorevole. Qual Cerimoniale fii pratticato poi nel Conci- " : Feft. & alii, hio di Calcedonia, dove li Legati di S. Leone sederono medesimamente à mattante man finistra con il Patriarca di Costantinopoli, il quale in quell' età principiò ad usurparsi quel posto, & à man destra quei d' Alessandria, e di Gierufalemme. Ma come che in questo tempo il Patriarca d' Alessandria era sen-24 contradizione il primo fra gli Orientali, così egli hebbe il primo luogo à man finiltra doppo i Legati del Papa, & à man deltra il Patriarca d' Antiochia, e quello di Gierusalemme. In mezzo alla gran Sala s' inalzava un magnifico Trono, fopra cui polavano gli Evangelii! coltume, che passò poi in esempio ai futuri Concilii, che si formarono su'l modello di quelto. Disposte in ral conformità le cole, diessi principio al Concilio: ecome che i Padri fi ritrovavano colà adunati per la nuova dottrina suscitata da Arrio, dall' efame di esta incominciarono le Sessioni. Haveva Artio presentata ai Vescovi la professione della sua Fede, anche avanti ch' essi entrassero nel Concilio; e perciò ordinossi, ch'ella ad alta voce sosse il derrore de Padri letta, acciò commodamente poresse essere e ponderata, e discussa. Mà delle bestemmie quando si giunse a quelle parole, Che il Figliuolo di Dio non era stato ab di Arrio. eterno, ch' egli era Creatura, creata dal nulla dal suo celefte Padre, affin di crear per effa tutte le cofe, con tant' horrore ne fu ricevuta la bestemmia, che con impulso sopranaturale più di trecento Vescovi tutt'insieme nel medefimo tempo fi turarono con le mani le orecchia, per non udirne ne pure il fuono, in dimostrazione dell'aborrimento, che ne fentirono. Turravia per dar regola, e pelo alle rifoluzioni, che prender fi dovevano, fù introdotto Arrio medefimo nell' adunanza, acciò spiegasse le sue ragioni sopra que' punti, che sosteneva. Non si vidde forse giammai in più arroce conflitto l'ignoranza, e la dottrina, la temerarieta, e la schietez-2a . la menzogna . e la verità , l'Herefia , e la Fede . Poiche arrogantifilmo valore di S. Aihafù Arrio in produrre, e in sostenere i suoi errori, & invitti li Cattolici nel nuso. rigertarli, e convincerli, Sopra tutti il grand' Athanasio Diacono allora della Chiefa Aleffandrina, che il Patriarca S. Aleffandro haveva feco colà condotto, come un de' puì valenti Theologi della fua Diocefi, diportoffi nelle dispute con si forte nervo di eloquenza, e di fede, che ben esso solo messe in confusione tutta la Scuola degli Arriani, i quali sin dall' ora concepiron contro lui quell' odio immortale, con cui tante perfecuzioni gli moffero nel lungo cotfo di tutta la fua vita. Oppole Arrio, Ch' effendo ingeni. Regioni di Arrio, to il Padre, è generato il Figlio, l'uno per necessità doveva dirli Anteriore, l'altro Posteriore: onde ben concludersi la disnenaglianza trà l'una Persona, e l'altra, dal folo concetto d'Ingenito, e di Generato. Risposero i Padri, Altro Risposte de Canon significar quella parola Ingenito, se non che la prima Persona non era pro-tolici. dotta da alcun principio, e però diftinguevasi dall' altre due, che riconoscevano il principio della loro Produzione; anzi da tal nozione d' Ingenito dedusse [b] poi S. Basilio un fortissimo argomento in prova, che la seconda Persona S. Bisil. 4.000

rato il Figlinolo, con cui comparato poresse egli dirsi l'Ingenito; mentre in tal caso con maggior verità, e proprietà dovrebbe il Padre effer più tosto chia-

non sid ne creata, ne fatta, ma sol genita ab eterno, perche altrimente in vano si direbbe il Padre Ingenito ab eterno, se ab eterno non havesse gene-

mato Increate, the Ingenito . Ne quindi feguir la difuguaglianza pretefa del Fi-

STRO. a Idem S. Bafil. loc. cit.

glinolo col Padre per l'allegata ragione dell' Anteriorità, e Pofteriorità, ché seco porta il concetto del Generante, e del Generato; poiche, benche dir fa permetta, che il Figliuolo di Dio [a] non erat, antequam gigneretur, nulladimeno era certissimo, che erat, cum gigneretur: Onde conclude il San-

to, Semper autem genitus, semper igitur fuit, nella conformita come poi diffe S. Agostino, [b] Semper gignit Pater, & semper nascitur Filius. Rebs. Aug. spift . 173. ad Pafcentium . plicò Arrio ciò, che scrisse S. Paolo del Figliuolo di Dio, [c] Cum in forma Dei effet, non rapinam arbitratus eft effe se aqualem Deo; e quindi l'Heret ico Replica di Arrio . E de' Cattolici .

inferi diffimilitudine, ò almeno eguaglianza, e non fuftanzialità trà il Divin Figlio, e'l Padre. Mà cadde la forza dell'argomento con la pronta risposta, che die il Concilio in quel medelimo fentimento, ch' espose poi S. Agostids. Aug. in Pfal. no nel medefimo foggetto, [d] Quare non eft rapina? Quia eft natura . Fre-116.6.14 mendo foggiunse Arrio l'asserzione dell'istesso Figliuolo di Dio, che di so e Je. 14.

diffe [ e ] Pater major me eft, e pretese di afferire con un dilemma, che fit l' Achille degli Arriani, ò menzognere il Figlinolo di Dio, ò il Figlinolo di Dio minore del Padre. M2 di nuovo fii delufa la temeratieta dell'Heto dell' uno . retico con una schietta, e vera distinzione, con cui dichiarò il Concilio,

u nuova folunto. La proposizione allegata dell' Evangelio doversi intendere secondo l' Humani-ne de gii iltri. 1d. e non secondo la maria dell' Evangelio doversi intendere secondo l' Humaniintender si volesse secondo la Divinità, S. Agostino sostiene invalida l'illazione pretefa contro la fustanzialità, essendo che quanto Christo haveva, l'haveva dal Padre, onde dal Padre hebbe la sustantialità ancora

col Padre, [f] Non potest, dice ingegnosamente il Santo, is, qui acco-Ins Man Mari pit, ei, qui dedit, effe inaqualis, quia & boc accepit, ut effet aqualis. Nihil enim Patre minus habet ille , qui dicit , [ g ] Omnia , qua habet Pater , \$ la. 16. mea funt; foggiungendo à Massimino Arriano, contro il quale servissi il Santo Padre dell' allegata risposta, queste gran parole, che sole spiegano

a' Cattolici il bel libro della Fede, [b] Qui poteft capere, capiat: Qui autem non poteft, credat, & oret, ut quod credit, intelligat. Riprovati dunque gli argomenti addotti, e fatta esatta discussione di tutte le scritture li Padri moltraronfi dispolti per la sentenza; quando surse Eusebio di Nicomedia, e svelatamente publicossi Protettore di Arrio, e sostenitore della da lui dottrina . L'inaspettata protesta commosse prima à stupore , e poi à sdegno il Concilio, che non tanto irritato dalla contradizione, quanto solle-

Altre ragioni de cito à togliere il pabulo al fuoco della diffenzione, incontinente ordinò, che riletti gli atti del Concilio di Alessandria, e riprodotta la condanna in gli Heretici , ri-provate da' Catesso fulminata contro Arrio, si lacerassero in publica sala, come segui, avanti l' Autore medesimo le lettere hereticali, ch' Eusebio haveva scritte à S. Alessandro in favore di Arrio, e dispersi al vento li frantumi di quelle carte testificassero al Mondo l' horrore, ch' essi havevano, della novita di una così atroce bestemmia; ed insistendo nella medesima risoluzione di procederne in quel punto alla condanna, Eusebio per divertine il colpo, ritirossi. fraudolentemente dalla prima proposizione di Arrio, ed accio ella non apparisse tant' horrida, quant' era, nascosela sotto mille involucri di equivo-

chi concetti, dicendo, [i] Che il Figlinolo di Dio era imagine del Padre, ch' egli S. Ash. in esil. veniva da Dio medesimo , ch'egli era sussistente in lui , & immutabile ; dipurcontr. Arian. gendola ò men' heretica, ò più Cattolica, ò comportabile, m fine, degna di più lungo esame, con intenzione di ricavar dalla lunghezza dell' esame il beneficio del tempo. Ma i Padri con lume superiore conoscendo, che que' ter-

mint

f S. Aug. L. 3. con-

h S. Aug. loc. cit.

solici.

funi erano tutti applicabili ancora in qualche modo alla creatura, riunitifi S T R O. insieme concertarono, che per abolir l'argomento del generato, e del generante, si dovesse aggiungere una parola esprimente la diversità fra la generazione humana, e la divina, che non causa l'effere alla cosa generata, come l' Forza invincibile humand; il che espressero con la parola Consustanziale, decretando la Conses-della Parola Confione della Fede in questi termini, Che il Figliuolo di Dio era genito, ma non fatto , & affolutamente consustanziale al Padre , non solamente simile , ma di una medelima foftanza con lui , e consequentemente eterno , increato , favio , e potente, com' ezli. Tumultuarono allora acerbamente gli Arriani, e toltifi dalla bocca, e dal volto ogni raggiro di parole, & ogni maschera di finzione si dichiararono, non voler' altrimente sottoscriversi al termine di Consustanziale, benche questa fosse una voce in simigliante proposito usata altre [a] volte dalla Chiefa, e poc'anzi usurpata [b] dal medesimo Euse-2Vidi il Ponis di bio di Nicomedia in alcune sue lettere. Quindi avvedendosi i Padri della Dississantia con pessima intenzione degli Avversarii, e qualmente questa sola parola era la sessione di Fede penintia internation de la comporte de la tella all'Hidra di Arrio, per 1000.

Grandi de Fide fiftendo i Cattolici fermi nel soltenerlo, e gli Heretici nel rigettarlo, delli- delli di all'internatione i. p. all'internatione internatione int narono il giorno, nel quale dovesse Costantino entrar nel Concilio per au- c. nit. professarne con la fua Imperial prefenza la decisione. E giunto il destinato giorno vennero i Vescovi nella Sala dell' Adunanza, e bench' ella fosse tutta ripiena di gente accorfa, com' è folito, alla novità, e maestà della sunzione, tuttavia offervavafi da tutti un maravigliofo filenzio, atterriti dall' tranti Cancilio, espettazione di ciò che sar si doveva, e dal pensiere della presenza del Principe, che dovendo quivi in breve sopravenire, teneva intanto ciascun sofpelo, e rispettolo. Ritrovosi presente Eusebio di Cesarea. che trà molte sue dotte opere tramandò a' Posteri il racconto ancora di questa grand'azione, che noi riferiamo con le medelime particolarità, con cui egli la descrive. [ c ] Viddesi primieramente un de' principali Signori della Corte attraversar la Sala, e prender posto, appoggiato alla spalliera della c Enfet. 1. 1. 10 Sedia preparata per l'Imperadore. Poco doppo fopraggiunfe un'altro, e Eparicolariu, e poi il terzo, e tutti nella medesima conformita sermaronsi in piede presso fare. la Sedia di Cesare, ch' era collocata alla testa della gran Sala fra li due ordini delle Sedie de' Vescovi. Quindi entrò una truppa di Cavalieri più confidenti, che per esser tutti Christiani furono honorati da Costantino di potere affiftere, e vedere quella nobile Adunanza; & immediatamente all' udirfi uno strepitoso, e vago suono di Trombe, conobbesi profilma la comparía del medefimo Imperadore, onde tutti li Vescovi levaronsi in piede, ed immobili in atto di venerazione viddero finalmente Costantino. che pieno di Maesta naturale veniva à lenti passi verso la Sala del Concilio. Era egli ben fatto dalla natura, e di una tal gravità, & avvenenza nel volto. che alla fola vista riconoscevasi da tutti per Padrone del Mondo, Benche passasse egli allora il cinquantesimo anno di sua età, nulladimeno come ch' era di complessione robulta, e di temperamento eccellente, manteneva ancor biondi li capelli, vermiglie le guancie, e con una maravigliosa vivacità gli occhi, onde compariva giovane di volto, e venerabile di presenza.

Vestiva di porpora alla Romana con il manto Imperiale, e dalla sua capelliera cadeva una fascia di seta ricamata d'oro, e tempestata di gemme, che si annodava co' capelli per mezzo di due preziosi Rubini. Havendo passate le Sale del suo Appartamento, quando si avvicinò a quella grande

Tomo L

medefimo tempo per fostener la dignita d'Imperadore volle, che fosse tutta indorata, e in un'ordine à parte, cioè à capo della Sala, nè vi si vole giammai sedere, sin tanto che gl'istessi Vescovi con un cenno ossequiofo non folamente l'invitarono, ma lo costrinsero, per così dire, a posar-

S T R O . del Concilio, se ritirar le guardie, ed entrovvi egli solo co snoi Domeflici, e parve a quel Sacro Congresso, come un' Angelo sceso dal Cielo, tant' era modesto il suo portamento, tant' avvenente, e maestoso il suo aspetto, e tanto ben congiunta l'umiltà Christiana con la grandezza d'un Monarca. Direttamente dunque se n'andò egli alla sua sedia, che à bella posta haveva ordinata più bassa di quella de Padri, per dimostrar con quest'atto la venerazione, che portava à quel Congresso: ma nel

a Theed. 1. 1. c. 7. Decifione della Caufa . e Cordan na di Arrio.

visi; facendo egli il simile verso di essi, e tutti finalmente si accommodarono, [a] Compli allora in Lingua Greca Eustazio Patriarca di Antiochia per mezzo di un' elegante Orazione, alla quale rispose Cesare in Lingua Latina per mantener la Maestà dell'Imperio Romano, e la risposta sù incontanente da un de' fuoi Secretarii tradotta in Idioma Greco per fodiffazione de' Padri. Ciò feguito, si venne a' Voti per la decisione della causa di Arrio; e di trecento dieciotto Vescovi, di cui era composto quel Concilio, più di trecento di commun consenso si dichiararono per la verità della Fede Cattolica. difendendo, e co' loro fuffragii approvando la Divinità in Giesù Christo, Consustanziale al Padre, perfettamente eguale ad esso in tutte le perfezioni divine, in conformità della formola, e confessione. che fu composta dall' Osio Presidente Pontificio, ridotta in diversi capi, sopra ogu' uno de' quali fil fulminata la scommunica contro i professori dell'

ep. 44 Solit. & Apad S. Athon. Simbolo Niceno.

b S. Arrianesimo. [b] Hie, dice di Osio S. Atanasio, formulam Fidei in Nicana Synodo concepit; & il tenore fu il seguente , [c] Credimus in Deum Patrem ad levinianum de Omnipotentem , omnium vifibilium, & invifibilium Creatorem ; & in Dominum Jefum Chriftum Filium Dei , natum ex Patre , & Unigenitum , hoc eft , ex substantia Patris, Deum ex Deo, lumen de lumine, Deum verum ex Deo vero, genitum non factum , & consubstantialem Patri , per quem omnia facta funt tam in Calis , quam in Terra . Qui propter nos homines , & propter nostram falutem descendit, & incarnatus eft, & Homo factus eft, & refurrexis tertia die, & ascendit in Calos , venturus inde ad judicandum vivos , & mortuos . Et in Spiritum Sanctum. E questi è il Simbolo Niceno, che recitasi da' Sacerdori sù gli Altari con qualche aggiunta, che altri Concilii gli fecero, come noi andaremo ordinaramente foggiungendo fecondo il corfo dell' Hiltoria proposta. Costantino, che con immenso gaudio vidde terminara si gran causa, lubito si dichiarò, che con tutto lo sforzo della sua Imperial potenza operarebbe, che si oslervasse lo stabilito Decreto, minacciando di esilio chiunque si opponette alla Confessione esposta de Padri. E benche si ostinassero li due Eusebii di Nicomedia, e di Cesarea, Theogonio di Nicea, & altri pochi Vescovi, ricusando di sottoscriverla col termine di Consustanziale; nulladimeno per esser riposti nelle loro Sedie, onde suron scacciati, si ritrovaron lor mal grado necefficati ad accettarla, e fin l'istesso Arrio fremendo approvolla, ma con quanta schiettezza d'animo, renderassi noto dagli avvenimenti, che ne seguirono. Onde con verità l'Heresia Arriana si concordemente dannata non folamente da tutti li trecento dieciotto Vescovi del Concilio Niceno, ma dal medefimo fuo Herefiarca, il [ d ] quale in virtà

4 Segem. 1.1.1. 30 di quella publica ritrattazione ricevè Communione nella Chiefa Cattolica.

mi con l'esilio da quella di Alessandria. In fine, perche gli Arriani haveva- S T R no malignamente corrotto l'Hinno di Gloria, che sin dal tempo de' Santi Apoltoli cantavali da' Christiani in questo tenore Gloria Patri, & Filio a Ross and 116 © Spiritui Sancto, dicendo [a] eglino Gloria Patri per filium in Spiritu 173.

Sancto; il Concilio Niceno in comprovazione che il Figliuolo era eguale al 11. pari Padre nell' Eternità, & in ogni altra perfezione, vi aggiunfe [b] il noto b v.de Concil. Va-Padre nell'Eternita, comogni alica petitentita, vi agginnie [0] n inoco fenficat. Sin for Versetto. [c] Sicut erat in principio, & nune, & semper, & in sacula sacu-tum i.com. lorum. Intanto Constantino proseguendo nell'ardor dell'impegno, e nel ze- c'idi i Passif. di lo dell'osservanza di quanto si era sù questo punto decretato, & adoperan-Distrazione, e dossi incessantemente con tutte le forze, che si potevan sperare da un' Impe- Bandi di Cesare. radore, che haveva fomma pieta, e potenza, scrisse alla Chiesa, & a' Cittadini di Alessandria, che surono i primi a ricever l'infezione del veleno di Arrio, obligandoli ad unirii alla Fede de' Padri Niceni, le cui Decilioni, disse, esser le medesime, che di Dio; e trasmesse lettere circolari in sorma di Editto d'tutti li Vescovi, e Magistrati dell'Imperio, comandando, Che d L. alt. deber C. d I giacche Arrio haveva rinovati gli errori dell'empio Porfirio, foffero gli Ar- Thod. riani chiamati Porfiriani, acciocche anche nel nome portassero [ e ] l'infamia e And Sur lib.t. della loro Religione: Et ordinò, che si gittassero nelle fiamme li quindici Vo- (Segundia ano lumi di Porfirio con [f] que' parimente di Arrio, come tutti macchiati di una medesima pece, e tutti degni dell'estremo spurgo del suoco. Fù Porfirio Apostara della Religione di Christo, e ristauratore dell'Idolatria, che g Emas. Sodias.

[g] sotto Costantino procurò d'introdurre eziandio nel Christianessimo: in Visi Paisi. onde haveva divulgato un Libro, in cui afferiva Creatura il Divin Figlio, lia, ekrist. e quindi inferiva, che siccome era lecito a' Christiani l'adorar l' Humanità di Christo, bench' ella fosse Creatura, così da' medesimi potevasi adorar come Dio il divin Figliuolo, benche egli fosse Creatura. Fallace forma di argomentare, secondo gl' insegnamenti medesimi del Logico Porfirio; essendo che li Cattolici non adorano l' Humanita di Christo, come pura Humanità, ma come Humanità unità col Verbo, costituenti ambedue un sol Supposto, ch'è Christo, il quale è vero Dio, e vero Huomo. Oltre à che l'Humanità per se stessa può essere capace di adorazione di Dulia, ò Hyperdulla, siccome appare ne' Santi, e nella B. Vergine; ma non già il Figliuolo di Dio sarebbe capace dell' adorazione di Latria, se fusie Creatura, e non Dio ni, e risoluzioni Terminata la caula di Arrio, da' Padri si discusse quella di Melezio, de' Quar- del Concilio. todecimani . Novaziani . Paulianisti . e l' altra di Montano . Melezio su relegato in Licopoli col nudo nome di Vescovo, condannati li Quartodecimani . e confermata la Costituzione di Pio . e di Vittore; & acciocche con la variazione de' computi non feguiffe diversità di giorno nella celebrazione della Pasqua, s' impose al Patriarcha d' Alessandria, come à Primate degli Egiziani, Huomini espertissimi nella scienza delle stelle, di far' ogni anno il calculo preciso del Plenilunio di Marzo, alla cui regola si conformassero poi tutte le Chiese del Christianesimo, in ciascuna delle quali un Diacono nel giorno dell'Epifania ne intimaffe al Popolo la notizia. E continuò nell'offervanza l'Editto, fin tanto che continuarono nella Fede gli Egiziani. Per agevolar'a' Patriarchi Aleffandrini l'accennato computo, con sommo studio si costitui dal Concilio quel numero di diecinove anni, che dicesi Aureo, acciò da esso ricevesse norma, e misura il Calcolo Paschale. E dell'aureo numero servissi la Chiesa sin' all' anno 1.82, nel qual tempo Gregorio XIII. sostituigli l' Epatta nella riforma, che sece del Kalen-

SIL VE-S T R O · dario. Circa i Novaziani tutto si dibattè, molto si agevolò, ma nulla fi 1.21.613.

allemia I. f. st. ottenne, [ 4 ] Cefare invitò al Concilio Acesio primo lor Vescovo, e Capo : e per ridurlo alla dovuta ubidienza, fiì esso trattato con maniere distinte, b p. Hist. triper. e cortesi. [b] Domandògli un giorno Costantino, perch' egli havesse farto scisma con la Chiesa? e rispondendogli Acesso, Quia non in Sacerdotum sed in Dei solius situ esse potestatem, peccatum ignoscere; forridendo soggiunfegli Costantino , O Acefi , erigito tibi scalam , & tu solus , si potes , Calum ascende. Ma benche Diabolica fosse la loro ostinazione, nulladimeno li Padri nell' ottavo Canone decretarono, che chiunque d'effi abjurata l'Herefia ritornasse alla Chiesa Cattolica, potesse goder'il frutto del suo pentimento, con effere ammeflo fra 'l Clero, pur che di fua mano approvaffe la Confessione Romana, e dichiaraffe, Se omni confensu Ecclesia Ca-

tholice statuta observaturum. De' Paulianisti, e Montanisti si dispose net endi il Ponif. di decimonono Canone, Rebaptizari eos debere per le ragioni da [ e ] noi in micus, edi Die altri lunghi accennate. Trecento diecioto Padri, cioè tanti quanti intervennero in questo Concilio, sottoscrissero le accennate determinazioni, & Greg. Cafarian. corroborate eziandio dal gran miracolofo fuccesso, che soggiungiamo. [ d ] apul Lipromato. Due Santi Vescovi Trisanto, e Musonio avanti l'atto della sottoscrizione forpresi da mortale accidente passaron di vita, e portati al tumulo furono bonorevolmente sepelliti. Li Padri santamente impazienti, che le rattisi-

cazioni de' Canoni non fosser piene in numero, com' erano stati uniformi la voti, portaronsi in processione al sepoleto de due defunti Colleghi, e posto sopra il nudo sasso il soglio, O Patres, dixerunt, & Fratres, preclarum certamen nobiscum decertaftis, eursum perfeciftis, fidem servaftis. Se ereo, quod factum eft, Deo gratum judicaftis ( nunc enim purius cernitis) ne quid sit impedimento, quò minus vos quoque decisionem subsignetis. Cost eglino, e così detto, perfeverarono in orazione tutta la notte. Nel feguente mattino, preso il foglio, & solutis, que erant imposita, signaculis, invenerunt adjectas subscriptiones, nel tenore che siegue, e che tramando a'

e Niespalls, 23. Posteri Nicesoro nella sna Historia, [e] Chryfanthus, & Musonius, qui cum Patribus omnibus in fancta prima Occumenica Synodo consensimus, quamvis corpore translati , manu tamen propria nos quoque libello subscripsimus . Quindi da' Padri supplicoffi il Papa per la confermazione de' punti decisi, e de' Canoni stabiliti, in conformità dell'antica Regola, in cui [f] Canons ( See. 13. 4.17. Ecclesiasticus vetat, ne Decreta absque sententia Episcopi Romani Ecclesiis fanciantur. Eglino perciò con honorevolissimi termini scrissero a S. Silve-

g Tom 1. Concil.in stro, pregandolo della Pontificia approvazione, che segui in un Concilio

Conc. Rom fai Sil- in Roma numeroso [g] di ducento settantadue Vescovi concorsi dall' vontre Poni. Italia, e parti adjacenti, nel Tempio presentemente dedicato à S. Matfeia del Concilio tino nel Rione de' Monti, ove riletti gli Atti del Niceno pronuncio il Pontefice l'Oracolo in questo tenore, Quidquid in Nicaa Bithynia confistutum eft, ad robur Santta Ecclefia Catholica, & Apoftolica, a Santtis Saserdotibus trecentis decem, & octo, nostro ore conformiter confirmamus; & omnes, qui ausi suerine dissolvere definitionem Sancti, & Magni Concilii, quod apud Nicaam congregatum eft sub prafentia Piisimi, & Venerandi Principis Constantini Augusti, anathematizamus. Et dixerunt omnes, Placet . Approvata la condanna di Arrio in tutte le parti del Mondo, cioè dagli Orientali in Nicea, e dagli Occidentali in Roma, Costantino ne fece felte grandiffime per vederli giunto al fommo de'fuoi voti nella terminazione di m'aft

un'affare, ch'ei riconosceva come scopo de' suoi desiderii, e come parto delle sue fatiche, Invito tutti li Padri nel suo Palazzo, e ricevelli con fin- Cestre al Velcori golariffimi trattamenti, poiche nell'entrarvi eglino viddero schierate qua, Cattolici. e là le Soldatesche non solo per le strade, mà nel Cortile, per le scale, e sin nelle istesse camere, dove Cesare li accolse con una tal Religiosa venerazione. che fù veduto ancora baciar le cicatrici delle piaghe, che molti di essi portavano sul corpo per vanto di lor costanza nel consessare avanti i Tiranni la Fede di Christo: Fece sedere alla sua Tavola li Legati Pontificii, per l'escuzione e li Patriarchi, e per gli altri Vescovi furono separatamente imbandite suntuofissime mense con preziosi doni tanto per essi, quanto per Poveri, Vedove, Monache, e Ministri di Chiese: Raccomando l'osservanza de Decreti, al qual fine scrisse egli medesimo à que' Vescovi, che non eran potuti intervenire al Concilio: & in fine congedò tutti, che tornarono [a] alle a den 155, die 25. loro Chiefe Trombe di gloria della Divinità di Giesti Christo, e della ma-

gnanimità, e zelo di Costantino. Potea sperarsi rasseranato il Christianesimo, e terminata col Concilio la rempesta Arriana, el'Heresia. Ma presto si avvide il Mondo, che la finzione di Arrio su fuoco sotto la cenere, che suppresso per poco tempo rifurfe più vigorofo che mai à danno della Chiefa. Cofa, che fuccefsa allora intorno all'Herefia di Arrio, vedrento fuccedere eziandio doppo ogni altro, dell' Autore lopte il detto Concilio, benche generalissimo, Concilio, mentre non si trovera mai avvenuto, che le definizioni de Concilii habbiano estinta quella Heresia, contro la quale b Cardin. Palleri furono intimati. Del che porta lunghe, e dotte ragioni [b] il Cardinal in Introd. Cardin Pallavicino; e à noi basta l'haverne qui ammonito il Letrore, con preve-Trid. c.7 11.3 nirlo della notizia di una veriffima Maffima, che gli Herefiarchi, i quali fono audaci à contradire alla Scrittura, & all'autorità della Chiefa, fono anche pronti à calpestarla; e se tal'ora domandano la convocazione di un Concilio, questo avviene per riceverne il favore del tempo, e non il beneficio della decisione. Per evitar dunque la pena dell'esilio, havendo tanto Eusebio, quanto Arrio sottoscritti li Decreti de Padri, fii facile, come avvenne, che disciolto il Concilio, eglino si dimostrassero tanto più fieri contradittori della Religione Nicena, quanto più ficuri di poterne secretamente abbattere la dottrina, Per la qual cosa Eusebio unitosi co Meleziani rifolvè prima d'ogni altra cofa di ruinare appresso Cesare il Patriarca di Alessandria, ch'era allora S. Athanasio, contro il quale già sin dal tempo del Concilio havevano gli Arriani concepito quel' odio, che da si perfidagente potea meritarsi un così gran Sostenitore della Fede. Era già morto carico di meriti, e d'anni S. Alefsandro, & avanti la fua morte [6] Divina esejun. La este quadam impulsione fuum in Episcopatum successorem Athanasium reliquit, feguendone l'elezione in un pieno Sinodo di Vescovi dell' Egitto, della Principio della Libia, della Thebaide, e del Pentapoli. Hor dunque gli Arriani per di celebre perfecu fereditar il nuovo Patriarca, mille false calunnie esposero à Cesare, che Abbasso. altrettanto zelante della Religione, quanto credulo a' rapporti, diede facilmento orecchie ad Eusebio, & alle accuse. Haveva appunto in quel tempo Costantino da Nicomedia trasportata la sua Imperial Residenza in Bizan-210, she in due anni d'incessante lavoro haveva fatto edificare, con honorarlo poi del nome di Costantinopoli. Quindi dunque spedite molte Commishoni per indagar l'innocenza del Santo, e [d] rinvenutene hor alterate, hor

folgette ,e hor corrotte le notizie , accettò volentieri il partito , che gli fil difenta an.

SIL'V E-

STRO. 2 ofen. 335.

proposto da' medesimi Eusebiani, di convocare un Concilio, e à quel Concilio rimetterne la decisione . Per tal convocazione sù destinata [ 4 ] la Città di Tiro nella Fenicia, ma contro l'ottima intenzione di Cefare pervertira da' malevoli di S. Athanafio, divenne quel Concilio un de' più efectati

Conciliaboli, che si leggano nelle Historie, essendo che con secreta intelligenza, e stretta unione fra essi v'intervennero sessanta Vescovi tutti inimici scoperti di S. Athanasio,e publici Parteggiani de i due Eusebii di Nicomedia, e di Cefarea, i cui fentimenti erano noti, quanto fossero conformi à quegli di Arrio. Oltre à ciò con destre maniere essi ottennero da Cefare, che per evitare i tumulti, che nascono dalla moltitudine, si mandaffe colà con gente d'armi alla guardia del Concilio il Conte Dio-

nigi Partitante Arriano, col cui terrore potessero poi più facilmente opprimere l'innocenza dell'Avversario. E corrispose l'effetto al disegno; conciosiacosache [b] entrò il Conte nel Concilio, come in un Campo di battaglia; e non vi fù giammai Assemblea, che men si assomigliasse à Sinodo Ecclesiastico, e fosse più contraria all'altro di Nicea, ove l'Imperadore medefimo volle affifter fenza Guardie, e non folo non precedere, mà sedere in sedia più bassa di quella de' Vescovi. S. Athanasio, benche citato, ricusò d'intervenirvi, e ne havrebbe ancora fostenuta la risolnzione, se non l'havesse distolto il motivo di nuova accusa, come s'egli ripugnasse di ubidire a Cesare, ò ssuggisse un Giudizio, in cui esso medesimo si conoscesse colpevole. Onde vi si condusse accompagnato da quarantasette Vescovi de più celebri, e santi dell'Egitto, fra quali si viddero con estrema indignazione degli Eusebiani que' due gran Confessori di Christo Pasnuzio, e Potamone, la cui sola vista riusci loro insopportabile per le fresche piaghe, che con mute parole rimproveravano a più d'un di que Vescovi la loro incostanza in testimonianza della Fede. Vi vennero ancora dall'Egitto li feguaci di Melezio; ficche in quel Tribunale i Meleziani furono gli accufatori, e gli Eufebiani li Giudici. Presentossi intanto S. Athanasio alla sacrilega Adunanza, e benche vi comparisse come Patriarca della prima Sede d'Oriente, nulladi-

meno non vi fu . chi gli rendesse honor di saluto; anzi incontanente sugli cs. Epip-baras. imposto, che in piedi rispondesse alle accuse, che gli si farebbono. [c] Qual petulante inchielta non potendo soffrire il Venerabil Potamone, sorpreso da fanto sdegno, che gli tirò sin suori degli occhi le lagrime, con voce aira, e costante, rivolto verso Eusebio di Cesarea, ch' egli scopri fra Giudici, Ete, diffe, veggio io fra quei, che debbon giudicare Athanafio? e questo grand Huomo, ch'è l'innocenza medesima, avanti te così in piedi, e da te deve attendere il giudizio? E credità, che vi poss'essere Anima cotanto vile in questo mondo, che possa ciò vedere, e tacere? Dimmi, rss-pondimi, non sei tù sorse quevli, che meco dimoravi nella prizione, ove insieme ci rinserrò la persecuzione di Massimino? Se mal non mi ricordo, allor fu, ch'havendo io ricufato di facrificare agl' Idoli, mi fu cavato l'occhio destro, e rotta la gamba sinistra. Non posso ne pur sar un passo, che tal cosa non mi sovvenga; e benche habbia un sol'occhio, pur bastantemente veggio; che tù l'hai tutti, e due, e non hai fopra tè alcuna cicatrice, che ti disfiguri. Come dunque la Confessione di quella Fede, che bà disfigurato mê con le piaghe, hà liberato tè da ogni ombra di strazio ? Dimmi ? pregoti, con qual'artifizio tu sei uscito da quelle carceri, dalle quali not carichi.

chi di catene, e di piaghe siamo flati strascinati alli supplicii. condannati alle miniere, e soverchiati da un'infinità di travagli? Forse ciò pon such cesse, perche tù attediato dalle miserie, avuilito ne travagli, e timoroso de' tormenti , ti sapesti accommodare al tempo , sottomettere alla reloned del Tiranno , e vituperofamente dar incenso agl'. Idoli di pietra ? E tà macchiato da colpa tale hai ardimento di farti Giudice di Athanasio , ch' è la medefima innocenza? Queste pungenti parole proferite con impeto sopranaturale in pieno Concilio, e la Verità rivelata di rimostranze non ascose, alteraron talmente l'animo di Eusebio, che senz'altro replicar quindi partiffi, feguito da tutti gli altri, che fotto voce fol differo, Già è col- Accuse contro !. pevole Athanasio. Poiche se reo tanto presume avanti li suoi Giudici , non Athanasio. li ha più luogo da dubitar, che simiglianti violenze, e tirannie egli non usi nell'Egitto, e sconvolga lo stato di quelle Chiese . [a] Era Athanasio a S. Athan april. accusato di Tirannia presso Cesare, e qualmente con barbara fierezza havesse fatta tagliar la mano al Vescovo Arsenio: onde in testimonian-22, e prova del delitto era flata recata in Concilio una tronca mano. ch' i malevoli afferivano, effer quella d'Arfenio. Alzò il Santo gli occhi al Cielo, e chiamando Dio in ajuto della fua innocenza, inaspertatamente allora fovvennegli, che avanti di entrar esso nella Sala del Concilio, havea casualmente veduto Arsenio, che ò stimolato da Dio à render con la sua presenza falfa l'accusa del suo Servo, ò peraltri suoi fini, era venuto in Tiro, e quivi allora dimorava ad ogni altr'affare intento, che a quello mentovato del Concilio. Onde richiesto il Santo di purgarsi da una tanta calunnia, e s'ei riconosceva di chi si fosse quella mozza mano, pacificamente rispole, Ch'effo altrest desiderava di sapere, s'eglino conoscellero quell'Arsenio, di cui supponerano la mano? E rispondendo prontamente tutti di si, perche tutti ò credevanlo naturalmente morto, ò almen lontano da quella Città; allora egli fattolo chiamare, e condottolo in mezzo all'Assemblea, gli tolse di sopra il manto, di cui era avvolto, ed agli Acculatori forridendo replicò, Questi è Arsenio, ed ecco le sue due mani. Dunque à è falfa l'accusa, à Arsenio baveva trè mani. Alla comparía d' Arfenio, & al ramprovero della coscienza s' inhorridirono gli Avversarii. & un di essi ne rimase si fortemente spaventato. che tosto quindi se ne suggi, come sorpreso da strano, e moltruoso santasma. Ma supplendo negli altri la malizia all'ostinazione, tanto maggiormente incalzarono le accuse, forsennatamente esclamando, che per arte magica operaffe Athanasio tali cose. [b] E benche il Santo Pa- balantia. triarea di tutto si discolpasse, nulladimeno prevedendo dall' iniquità de' Giudici la sua prossima condanna, quindi nascostamente si tolle, o portoffi à Costantinopoli per informar Cesare dell'esecrabili procedure di quell'infame Giudizio. Il Concilio allora, come contro un Complice E fina condenna. convinto, fottoscrisse l'iniqua condanna, dichia ando Athanasio decaduto dalla Dignità Patriarcale, e scommunicato. Si opposero vigorosamente i Cattolici all'ingiusta sentenza, mà il numero de' Voti vincendo la giustizia della cansa, il loro sforzo sù inutile; ed è sama, che il Santo Vescovo Pasnuzio preso per la mano il suo vicino, ch'era, come esso, un Santo Confessore, Togliamoci, disse, di que, perche bavendo io già perduto un'occhio per Christo, non voglio profanar l'altro con istar à vedere una così barbara risoluzione.

SILVI Secolo IV.

STLV - 236 Secolo IV.

STRO. In questo stato di turbolenti affari, doppo un lungo, e per accidenti varii famoso Pontificato, morti in Roma S. Silveltro, degno di medino, ficcome vien annoverato nel Mondo fra i più glorio



## CAPITOLO V

## Marco Romano creato Pontefice 15. Gennaro 336.

Nuove accuse contro S. Athanasio ; e suo esilio in Treveri Baldanza dell'Heresia Arriana . Spergiuro di Arrio, e sua obbrobriosa morte . Simbolo Niceno imposto à recitarsi da' Sacerdotinella Mella.



A Costantino impressionato contro S. Athanasio dalle per Neovici i pressure fuafioni di Eufebio, e di Melezio, nonne volle altrimen- il accuse di te sentir le discolpe; anzi mostrossi fieramente adirato, voli so stimandolo colpevole degli opposti delitti, & autore de sconvolgimenti seguiti nelle Chiese d'Egitto. Nulladimeno per la natural fua pietà non fapendo egli acconfentiro

ad altra più rigorofa rifoluzione, benche ne venisse stimolato da' malevoli, ch'erano molti, e riguardevoli nella corte, finalmente avvenne, che fosse quasi strascinato al risentimento dello stimolo di una impressione, che riuscì à lui vivissima, & esticacissima tanto per l'arte degli Avversarii, quanto per la gravezza dell'accusa. [a] Comparvero un giorno avanti Cefare li Meleziani infieme con Eufebio di Nicomedia per terminar il giudizio contro il Santo, quando uno di effi diffe all' Împeradore, che per verificare senz'altre prove tutte le querele esposte, bastava il dire, che Athanasio haveva più volte intrapreso di affamar Costantinopoli, arrestando in Alessandria le navi, che a quella volta cariche di grani si portavano. Questo dire si un toccar Costantino fu'l più vivo del cuore. Gonciosiacosache, come ch' ei di fresco haveva terminata la fabrica di quella gran Città, opera delle fue mani, e un de' più belli monumenti della fua gloria, per cui havendo trasportata da tutte le Città conquistate una quantità infinita di habitanti, non attendeva ad altro maggiormente, che a mantenervi l' abbondanza con il trasporto de' grani dall'Asia, Siria, Fenicia, e sopra tutto dall'Egitto, senza il cui granajo si sarebbe veduta ben toito perire quella vasta Metropoli; onde sin' à quel tempo l'haveva sempre proveduta con sì grande affluenza di viveri, che recava eguale ammirazione il veder tanta gente, che confumaffe tanta copia di vettovaglie, e tante vettovaglie, con cui si nutrisse tanta moltitudine di gente: così in questo punto egli era inesorabile, e punivane i colpevoli di ogni minima fospezione coll' ultimo supplizio della morte pevoi ui ogni minima ionezione con una propositi del propositi comera occorfo pochi medi avanti il celebre Fiolofo Sopatro, [b] b. Danas, il quale benche fosse in si alta estimazione, che spesse volte Costan-vis. Estiv tino lo facesse sedere à sua man dritta ne' spettacoli, tuttavia tardando a comparir le navi da Alessandria col grano, e cominciandone a patir di same la Città, perche alcun vi su , che dalle publiche strade sece

cati li venti Meridionali, fenza i quali non postono pastar lo stretto di Vascelli, Costantino gli fece immediatamente tagliar la resta, benche il po-Rifentimento di vero Filosofo fosse innocente dell'opposta calunnia, Per lo che in udir Coffancino con delitto tale in Athanasio, non è credibile, quant'egli si alterasse, e come fubito ne richiedesse dagli Accusatori le prove. Nè queste suron men pronte, e forti, come richiedeva la gravità dell'accusa, e la malizia immensa degli emuli ; effendo ch'effi havevano antecedentemente corrotti cinque Vescovi di que' medesimi, che haveva seco Athanasio condotti in Tiro, è che per effere confidenti di lui non poteron da effo tigettarfi per fospetti; li quali per iscarico di lor coscienza subitamente deposeto, essere innocente il lor Patriarca da qualunque altra colpa, mà di questa non poter'essi diffimularne l'approvazione, ed'esser pur troppo vero, quanto asserivano gli Accufatori. Sorpreso il Santo dalla testimonianza inaspettata de' suoi adherenti, con un sospiro alzati gli occhi al Cielo, e quindi volto verso Cefare procurò di fincerarlo con la considerazione, che un'Huomo solo; e povero, com'esto, poteste haver' intrapreso così gran tradimento contro il fervitio Imperiale, e che per quell'ifteffo capo fi diltruggeva in fe medefima la calunnia. Mà gli Avversarii presero quindi nuovo vigore, & Eufebio in particolare, mostrando nella faccia un' animo tutto composto, &

intendere à Cesare, che per arte Magica dell'ingrato Sopatro erano man-

m efilia.

indifferente foggiunfe, che lasciava la cosa nella sua verità; mà che Athanasio fosse povero, esser falsissimo, perch'egli era molto ben proveduto di ricchezze, e di autorità in Aleffandria, e che non gli potevan mancar Seguaci nel delitto, ogni qualunque volta egli havesse havuto animo di coma S. Epiph, har.68. metterlo . [4] Deveni più tolto applicare i providenza del Cielo, che vogliava alla cultodia di questo Santo Patriarca, che ad altra humana cagione, che allora Gostantino lo condanasse solamente all'esilio. Vi su però chi volle credere, che Cesare non altrimente credesse alle imposture degli Avverfarii, ma che per desiderio di supprimere tanti torbidi nelle

b S. Acha. inepiff. ad folit.

Chiefe d'Oriente, quindi toglieffe S. Athanafio, contro il quale vedeva armata tanta gran parte del Mondo, dubitando, ch'egli potesse incorrere in più grave pericolo, se si ritrovasse maggiormente esposto alle insolenze de Perfecutori. Ed in questo senso [ b ] interpretò la risoluzione del Principe S. Athanasio medesimo, e li due Imperadori Costantino il giovine, c Costante, che ben'informati del secreto paterno, lo publicarono poi doppo la morte di Costantino. Ma, comunque si raggirasse l'affare, su da Celare confinato il Santo in Treveri, dove Costantino il giovane, che cola teneva fua Corte, lo ricevè con dimostrazioni molto ben dovute al merito di sì gran Prelato, con trattarlo alla Grande in tutto ciò, che gli bifognava.

Balderen degli Arriani .

La lontananza di S. Athanasio, ch'era la collonna della Fede in Oriente, risvegliò negli Arriani que' primi spiriti di baldanza, che nutrivano avanti la condanna ricevuta in Nicea, e con cui promettevansi di farregnar l'Heresia nell'Imperio, se con la morte dell'Heresiarca non li haveste il Cielo di nuovo suppressi, & avviliti. In nulla maggiormente eglino insisterono allora, che in procurar, che da Cesare foste Arrio ricondotto alla Chiefa, e come Cattolico ricevuto publicamente da Cattolici, apprello i quali esso ancora era considerato, come huomo finto, e di contessione fospetta,e simulata. Mà la risoluzione di Costantino essendo fissa in sostener nella sua fermezza li Decreti del Concilio, e la Consultanzialità del Ven-

230 bol appena poterono ottenere un'Imperial beneplacito, che Arrio faceffe ritorno ad Alessandria, e rientrasse come trionsante in quella Città. d'ond'egli haveva efiliato il fuo Emulo S. Athanafio. E'l fuo ritorno [ 4 ] fu à guila d'invalione, & eam Civitatem universam de interro in magnas turbas conjecit; onde unitamente gli Ecclesiastici, & i Cittadini vituperofamente lo scacciarono dalla porta di quella Chiesa, e dal recinto di quelle mura. La qual cosa diede motivo à Cesare di richiamarlo à Costantinopoli per porlo alla tortura piacevole della preghiera, e bisognando à quella più vigorofa del comando, acciò feriamente, & apertamente fenza equivochi , e finzione si disponesse oramai à consessar la Fede Nicena, e con esta ponesse termine à tante nojose liti, che tenevano agitato, o sconvolto tutto il Mondo. Ma l'iniquo ingannatore, benche ssuggisse fempre di professarla schiettamente, tuttavia persuaso, che senza una ral professione sarebbe stata vana ogni sua intrapresa, determinò di farla, mà con fraudolenza tale, che internamente non pregindicasse alla dottrina della sua perversa coscienza. Ed avvenne un giorno, che volendosa Cefare chiarir sù questo fatto, lo strinse in modo tale, ch'altro Arrio far non poteva, che ò fottoscrivere la Consustanzialità del Concilio, ò dichiararsi di burlar la Maesta dell'Imperadore; onde con allegro, e pronto volto fubito rispose, che pertogliera Cattolici suoi malevolt ogni ombra di sospezione della sua Fede, esso era dispostissimo à rattificar le parole medesime del Concilio. Dubitando Cesare di nuovo inganno, di nuovo replicò, che giuraffe, ch'ei intendeva di fottoscriverle semplicemente, come parlava il Concilio, senza restrizione, o ritenzione alcuna anche nell'animo; e nel medefimo tempo dimostrogli la gravezza del giuramento, che sarebbe stato sopra di lui vendicato da Dio, se fosse stato b Ser. His. L. 135. ò equivoco, ò falfo. Arrio, che si era premunito all'incontro, [b] haveva & Nicob life 661. nalcolto fotto il giuppone un formulario, ò professione di Fede scritta di suo carattere, che conteneva la sua empia dottrina, e ponendosi sopra il spergiuto di Arpetto la mano, giurò, ch'esso credeva sinceramente, e schiettamente rio quanto havea scritto, e sottoscritto senz'alcuna diminuzione; dando con ciò ad intendere la Fede Nicena; ch'esso haveva sottoscritta nel Concilio, ma premendo con la mano quella, che teneva celata nel petto. Sopra di che Costantino rispose, [c] Se la tua Fede è Cattolica, il tuo giura- cs. Aiben. wat.t. mento sarà buono; mà se la tua Fede non è conforme à quella di Nicea, il contra Arrian. tuo spergiuro sarà punito da Dio: e ciò detto, mandollo da' Vescovi, acciò folle ammelio alla Communione Ecclefialtica, & introdotto nella Chiefa. Governava allora il Vescovado di Costantinopoli S. Alesfandro gran servo di Dio, il quale persuasissimo dell'empietà notoria di Arrio. e delli raggiri degli Enfebiani, protestò anche in faccia all'Imperadore, che non l'havrebbe giammai ricevuto fra' Cattolici, perche Arrio era un'Herefiarca publico, e non altrimente defiderava di rientrar nella Chiefa. che per ruinarla, & abbatter la dottrina del Concilio Niceno, di cui dichiaravasi giurato nemico. Eusebio irritato da quest'ostacolo, e divenuto audace per gli ordini favorevoli emanati da Cefare, fi scagliò fieramente contro S. Alessandro, minacciandolo di farlo deporre dal Trono, e bandire, se non havesse ricevuto Arrio nella Chiesa fra il termine di otto giorni, e che in questo tempo intanto egli dovesse addurre le ragioni, che haveva di contrariare a quell'huomo, che veniva acclamato, e canoniz-

zato per Cattolico dall' Imperadore, e dalla fua stessa Confessione, son cui haveva approvato il Concilio Niceno. Onde dal Popolo di Costantinopoli, e da tutti li Grandi attendevali con curiofità l'efito di questo successo. scorgendo molti da una parte S. Alessandro con vero zelo impegnato a non accettario, e dall'altra Eusebio, che fatto forte dal rescritto Imperiale instava gagliardamente per l'accettazione. Ma S. Alessandro abbandonata la via delle dispute, che stimò inutili in quest'occasione, ricorse ad armi più potenti, e passò tutta la settimana in orazione sempre assiduo nel Tempio della Pace, domandando a Dio con lagrime, e fospiri, che liberasse la sua Chiesa da un danno così grande con qualche colpo straordinario della fua Potenza, giacche quella de' fuoi nemici prevaleva con-

S. Iacob. Nifib.

a Lippom. 10m. 2.
12 Thread, in Vita tro l'impotenza de' fuoi Servi. [4] Riferifce il Lippomano, e deducelo dalla vita, che Theodoreto scrisse di S. Giacomo di Nisibe, che trovandosi in quel tempo questo maraviglioso Huomo in Costantinopoli, congiungelse ancor ello le sue preghiere con quelle di S. Alessandro, e che insieme ambedue esortalsero il Popolo à domandare à Dio la medesima

Commozione, & orazioni di tutti li Cattolici.

grazia. Gli Eusebiani intanto rapiti di gioja in vedersi alla vigilia del lor trionfo, aspettavano con impazienza il prossimo giorno di Domenica destinata all'entrata di Arrio nella Chiesa de' Cattolici, e ridevansi delle vanne opposizioni, con cui pretendeva S. Alessandro di sostener l'impegno. Anzi havendolo alcuni Eufebiani trovato il Sabbato nell'ufcir. ch'egli saceva, dalla Chiesa, Dimane, come beffandolo gli distero, introdurremo Arrio à tuo dispetto in questa medesima Chiesa, dope, tuo mal grado, e de' tuoi, sara egli ricevuto come Ortodosso. Il Santo Voscovo nulla curandosi dell'insolente rampogna, rientro di nuovo nella Chiefa, e alzate con gli occhi le mani al Cielo, e poi gittandofi tutto lungo con la faccia sopra il pavimento, con voci flebili difse a Dio b S. Ath. in pif. queste medesime parole, che S. Athanasio [b] riferisce haver risapute da

ad Serapion.

Macario Diacono di lui, che fiì prefente allo spettacolo, e ch'hebbe gran cura di registrarle, Signore, s'è pero, che Arrio debba domane esser riceputo nella Communione de' Fedeli , e nella tua Santa Chiefa , togliete adello dal Mondo me postro Servo, e non confondete con l'empio quello, che vi serve con sentimenti Religiosi di vera pietà ; che se voi havete la bonta di haver riguardo alla vostra Chiesa, com' io sò di certo, che l'hapete, ascoltate di grazia ciò, ch' Eusebio ba bavuto ardimento di dire contro di Voi, e non permettete, che la postra heredità resti in obbrobrio, e sia rovinata senza speranza di risorgere; esterminate, vi prego, Arrio; levatelo dal Mondo, acciò effendo egli ricevuto nella Chiefa, non entri in essa l' Heresia, e non si distingua il buono dal cattivo. Ciò detto ritirossi il Santo, attendendo quietamente il successo della sua preghiera. 6 S.-tmb. fer. 86. Mà l'Orazione, che appresso Dio è onnipotente, e che come, dice [c]

S. Ambrogio, Longius vulnerat, quam sagitta, operò, che non lungi andasse l'adempimento della sua speranza, nè lungo tempo il soccorso del Cielo differisse la contentezza al suo Servo. La seguente mattina dunque Eufebio accompagnato da fluolo grande di feguaci andò a prender'Arrio alla sua camera, che gli era stata assegnata in un' appartamento del Palazzo Imperiale, e lo conduse, [d] come in trionfo, a traverso

della Città verso la Chiesa maggiore, per rendergli publicamente la communione frà gli altri Fedeli in presenza di tutto il Popolo concorso quivi

quivi alla novità della funzione. Mà Dio à questo passo aspettava l'em-Morte horrenda

pio, per farne apparire più vergognofa, e celebre la vendetta. Poiche & obtrobriofa di giunto egli in mezzo della comitiva de' Seguaci nella gran Piazza di Co- Ario. stantino, dove quest'Imperadore haveva fatta innalzare una gran colonna di porfido, fu fopraprefo il miferabile da horrore così improvifo, & horribile del suo spergiuro, che [ a ] con pronto, e violento effetto movendo a S. Athan. epift. glifi una necessità naturale del cotpo, fu necessitato, come successe, di ad Serapion. ritirarsi dal publico, e mentre che in quell'atto era occupato, morì subitamente con una terribil forte di morte, tramandando dalla via commune delle feccie tutti gli inteltini , fegato , milza , fangue , e l'anima ftessa con le lordure del corpo. Enfebio, che con la comitiva erafi fermato per afpertarlo, dubioso, che in tanta dimora potesse S. Alessandro occupar le porte della Chiefa, inviò alcuni messi a sollecitarlo; mà la consusione su spaventevole in tutti, quando riseppesi il fatto, e svelatamente ancora le circostanze di esso. Tutti gli Eusebiani ripieni di vergogna, e di dolore, nafcondendosi più tosto, che ritirandosi, tornaron confusi indietto alle loro case, e non si vidde giammai simil disordine, e costernazione in quella Città, quanta ne apparve allora per sì spaventoso accidente. La fama si sparse subito in ogni contrada, e quindi volò, come di cosa inaspetata, e grande, per tutto l'Oriente. Costantino mostronne ptima ammirazione, e poi sommo contento, adorando la divina Giustizia, ch'esso medesimo haveva invocata contro Arrio, fe l'ingannava con lo spergiuro. Servì ancora à lui questo fatto di maggior'afficuramento nella Fede, e per tutto l'Imperio fece attestare, che Diohaveva confermata solennemente quella del Concilio Niceno. Il Popolo corfe in folla al Tempio con S. Aleffandro per render grazie all'Altiflimo di haver liberata la Chiefa da una così fiera b Segon. 1.2.1.2. persecuzione, el'infame [b] luogo, ove morì l'Heresiarca, rimase in esecrazione per molto tempo à tutta la Città, e lungamente mostrossi à dito alli Forestieri come Monumento terribile dell'empietà Arriana, infin tanto che doppo il corso di molti anni [e] un ricco Heretico havendo comprato dal Publico quel sito, sece ivi sabricare una magnifica casa, per abolire la memoria obbrobriosa di quel successo. Con questo fatto potea dirsi; che l'Arrianesimo havesse ricevuto l'ultimo colpo di morte, se quella del gran Costantino non l'havesse di nuovo fatto risorgere più orgogliosamente Decret di Mardi prima nella Chiefa, e nell'Imperio.

stanzialita del Divin Verbo, e per esectazione eterna della bestemmia \*\* 111. e di Eserdegli Arriani.

Il Pontefice S. Marco nel fuo breve Pontificato diotto mesi ordinò, d Carringia Chern [d] che nelle Chiefe più [e] esposte all'Heresia Arriana, e particolarmente nel Penris in Marsin quelle d'Oriente fi recitaffe da' Sacerdot i nella Meffa il Simbolo Niceno , a evedi il Presif. di in vece dell'Apostolico, per eccitamento in ogni età di Fede della Consu- comente, di les-

## CAPITOLO VL

## Giulio Romano creato Pontefice 26. Ottobre 336.

'Malatia, Testamento, Morte, & Elogio dell' Imperador Costantino. Successione de suoi trè Figiuoli all'Imperio. Intelinazione di Costanto à favor degli Arriani. Qualità di Papa Giulio. Nuova condanna di Arrio, e nuovo esame della causa di S. Athanasso. Concilià à tal'esseto intimati. Venuta del Santo à Roma: suo Simbolo, e scritti, Progressi degli Arriani in Oriente. Conciliabolo di Antiochia. Costanza impareggiabile di Papa Giulio. Nuovi attentati di Eusebio di Nicomedia, e crudettà immense di Gregorio di Cappadocia intruso Vescovo di Alessandia. Morte delli due Eusebii Nicomedianse, e Cesariense. Pietà, Ufficii, e Zelo di Papa Giulio. Concilio di Sardica, suo cosso, e risolazioni. Semiarriani, e loro Heresia. Fotimo, e sue Heresie. Anteropomorfiti, e loro Herese. Violenze, saccheggiamenti, e tumulti de Donasissi, vimit, e cassigati da Cesare.

Malattia di Cofiantino

a Raff. (.I. c.) I.

Avera gid terminati Costantino li trentadue anni d'Imperio, e lifesimararè divita, passati in una persettissima santà, allor che sopresso da mortal malattia, doppo di haver instrutuosamente presi li bagni caldi di Costantinopoli, e quelli di Heloropoli in Bithinia, si fiece [a] finalmente trasportare in Achirona villa deliziosa presso.

dia, ore feorgendo profilma la fua morte, con ta collama avanta di priscettro, che, come prevenendo, volle da fe medicino relobera fi il finerale, sacendo menti la fuoi domefici un lungo diferoro, che egli haveva gai como proposo e riferava d quel punto, [5] Pardo così bene della stadito, che alcuni Filordo Pagani, che via fifficeron e della vernit dalla Vernit domefica della vente domefiarono, che quel, chegli diffe, era il ve-fine della propositiona della vernita confessarono, che quel, chegli diffe, era il ve-fine di propositiona della vente della propositiona da un Prete Armano, finificimo hipocrita, e perciò fallamente da lui guidicato buon Cattolico, che Cofianza fua Sorella gli haveva falciato per direttro dello Spirito; obligandolo con giuramento di non confegnare ad altri quella catta della fius ultima violotta, che à Coftanton fiuo Frimogenito. O e-

b Eufeb. in Vita Conft. La. c.55.

c Ruff. loc. eit.

ma battezato dal Pontefice S. Silvestro. [f] Altri con enorme taccia

forman la terza, e dicono, che Costantino fosse in Roma battezzato da S. Silvestro nel Rito Cattolico, e presso Nicomedia ribattezzato dagli Arriani nel Rito Arriano. Il che se vero sosse, quel gran Costantino, del

del Christianesimo. Oltre à che il costume negli Arriani della reiterazione

venne il Senato avanti la bara à rendetgli ubbidienza, & ad efercitar le folite funzioni, come se ancoregli vivesse. Doppo l'arrivo del Figliuolo con gran pompa ne fegul il trasporto alla Chiesa de' Santi Apostoli, ch'esso haveva fatta edificare, e poco avanti la fua morte ricoprire di piastre di bronzo dorato, fotto i cui Portici con humilta Christiana haveva desti-

dinò grandi elemofine in Roma, e in Costantinopoli, e per mostrare il zelo, as attorio e il che effo haveva della Fede, [ a ] comandò, che foffe riftabilito S. Athanasio ad Solit. o april. nella sua Sede Patriarcale; e sece questa dichiarazione in presenza del medesimo Eusebio di Nicomedia, il quale troppo s'assaticò, ma nulla sece,

per divertir quelto colpo, che di già prevedeva. Quindi sempre presente a morre, à se medesimo, e con quell'istesso volto, con cui fu solito di veder sotto di se tutto l'Imperio del Mondo, avvicinandosi sempre più alla morte, passò [ b ] all'altra vita nel giorno ventesimo secondo di Maggio, in cui cadde batanto appunto quell'anno la folennità delle Pentecoste. Riferisce [c] Eusebio, c Eusebio cioè quegli chiamato da S. Girolamo, [d] Signifer Arianorum, che Co- conf. 14 c. 61. 61. ftantino poche hore avanti la sua morte domandasse, & ottenesse il Batte da Mier. in Chron. fimo, e ciecamente fieguono l'autorità fospetta di quello Scrittore molti

riguardevoli [e] Autori di diverse eta. Quando al contrario gli atti anti- e Hot vide and chi di que' tempi, e molto puì poderofo numero di Hittorici Greci, e Lata dille di productioni, e fing l'ileft, prategiano di Coltantino, attellano con Visio più con visio più coltantino, attellano con Visio più coltantino, attellano con Visio più coltantino. ab antiquo inciso la memoria del Battesimo di Costantino, attestano con Varie o voce ancora d'incorrotta fama di veneranda tradizione, ch'egli fin dall'an- Bartefimo di Cono 324 di nostra salute, cioè ventitrè anni avanti la sua morte, fosse in Ro-fiamino.

della Cattolica credenza di così pio Monarca, e con manifelta lefione del la verità dell'Hiftoria, pet conciliar le due disparate, e riferite opinioni,

cui nome, e pieta è pieno il Mondo, non si adorarebbe per Santo [g] da' g Barre. ann. 337. Greci sù gli Altari, ma si bestemmiarebbe per Heretico da tutte le bocche "20. in fine.

del Battesimo provenne in essi da Eunomio, che dicesi [b] il primo, che h Thodos.lis.4 de ribattezzasse i Cattolici, ventitre anni doppo la morte di Costantino, cioè refer has an 160. quando gli Arriani fatta unione co' Donatilti, & Anabattilti, si commu- " 40.

nicarono infieme il veleno delle loro costumanze. Ma per tornare, onde ci partimmo, [i] il fuo corpo fopra una gran bara d'oto fu portato a Coffanti- 1 Esfá. in VI a nopoli, e polto in mezzo alla gran fala del Palazzo con guardie intorno, infin che giungesse Costanzo dall'Oriente, per tutti que giorni ogni di

nato, e costrutto per il suo cadavere il sepolero sra le statue de dodeci k Men ilid. c.pa.

Apoltoli, [k] affin di partecipar delle orazioni, che fi facevano da' Fedeli de fre. in un si famolo Santuatio. Portoffi il corpo per le strade principali della Città con inustrata pompa di Officiali, e di Soldati, e quale si conveniva

ad un si grand Imperadore. Nelle porte del Tempio fil confegnato a' Ve- Suol Regil Fine scovi, che lo ricevetono con quella venerazione, e tenerezza, che si do rali, e Sepoltura.

veva al primo Imperador Protettore della Religione Christiana, offerendo

effi per lui Orazioni, e Sacrificii con le cerimonie prescrirte dalla Chiesa.

Tutte queste particolarità dedotte da Eusebio Cesariense, che si trovò pre-

fente alla funcione, fimentiscon que' tali, che sotto titolo di Riformatori

GIULIO.

Secolo IV

ad folit.

del presente Secolo, riconoscon per vera, e sincera la Fede del quarto, e poi impugnano le Orazioni per i Difonti, e il Sacrificio d Dio della Messa. a 15. Athanafio ne' fuoi Scritti rapprefentò fempre Costantino come vero Esemplare di un Principe zelante, se pur dir non si voglia, ch'egli fosse troppo credulo ai rapporti, honorando molti Vescovi Heretici, che si finfero Cattolici. e maltrattando molti Cattolici, che furon calunniati per Heretici. Per lo che censurasi da alcuni Scrittori la di lui sama, come fe caduto egli fosse nell'Arrianesimo, quando al contrario [b] la Chiesa

337-#-20.

Greca lo venera presentemente col culto di Santo, con tant'osseguio parimente della Latina, che meritevolmente da ambedue vien'acclamato con laudi egregie d'Imperador benemerito del Christianesimo. Tre mesi doppo la di lui morte i fuoi tre Figliuoli furono proclamati Imperadori dagli eserciti, prendendo ciascun possesso dell'Imperio. Costantino, ch'era il

Imperio ne' tre maggiore, hebbe con le Gallie tutto quel tratto di Regni, che di là dalle Alpi verso Occidente, e Settentrione si stendono sin' all'Oceano: Costante ultimo de' tre, hereditò Roma, l'Italia, l'Illirico, la Macedonia, la Grecia, l'Africa, la Sicilia, e l'Ifole: e Costanzo, che fu il secondo, hebbe la Tracia con Constantinopoli, e tutto l'Imperio d'Oriente con l'Egitto: divisione, che costitui tre grand'Imperadori in un'Imperio, ciascun de' quali potè dirsi Padrone del Mondo. Costanzo dunque per poter più liberamente regnare, degenerando dalla pietà paterna, fatti crudelmente morire due Zii Fratelli del Padre, e poco apprello un Cugino, & Optato, & Ablavio primi Ministri del defunto Imperadore, tolle d'Ufficio li Comandanti, e creati nuovi Ministri riempi il Palazzo di Eunuchi, in man de quali lasciò la direzione d'ogni affare. Ensebio di Nicomedia, e 'l Prete Hipocrita sotto il nuovo Celare non temendo più gli ordini del Padre, lo investiron fortemente per farlo piegare al lor partito, e tanto ben lo forpresero, che ne ottennero soprabbondantemente l'intento. Conciosiacolache deside-

Inclinazione di Coffanzo à favor degli Arriani

rofo Costanzo di disfar tutto ciò, ch'era stato fatto dal Gran Costantino, mostrossi inclinato à sentir parlare della dottrina di Arrio, e di farla esaminare, e porre in disputa, come s'ella fosse qualche problema, ed egli havesfe la libertà di eleggere ò l'una, ò l altra oppinione, quale più gli aggradisse : di sorte che cominciando à dubitare, se si dovesse sar Arriano, fini di essere Cattolico, e principio à dar saggio di quello, che poi divenne, cioè difensore, e capo degli Arriani. La Corte adulatrice piegò facilmente al genio del Principe, onde prendendo nuova audacia in tutte le parti l'Herefia, ne feguirono mostruosi sconvoglimenti nelle Provincie, e particolarmente in quelle dell'Egitto, dove parea, che maggiormente bollissero gli animi degli Arriani.

le di Papa Giuli ntro gi Arrimi

Intanto era succeduto nel Pontificato Romano Giulio, Ecclesiastico che possedeva tutta quella virtù, e costanza, che potevasi desiderare in un gran Pontefice per sostener l'innocenza, e la verità contro gli attentati degli Heretici. Nulla dunque gli fù più à cuore che ferir con nuova condanna gli Arriani, e rendeme sempre più obbrobriosa la Setta, e detestabile la dottrina. A tal'effetto convoco un Sinodo in Roma di cento fedeci Vescovi, nel quale approvate, e confermate le Decisioni del Concisio Niceno, propose la causa di S. Athanasio esiliato à torto da Costantino, onde bal-

Aulie to.t. Come.

ch tom. Rom. fint danzofi andavan gli Heretici con l'oppressione di quel Patriarca; [c] Ad hoc compenimus, dissegli a Padri di quel Sinodo, ne boc primim secun-

dum Dei voluntatem faciamus , & d fundamento Christi Jesu incipiamus, & denuò de fratrum oppressione tractantes laboremus: quia dum illi tam eraviter affliguntur, nos nec respirare, nec quiescere possumus, quia dum Che illubilice grapher ajugunen, , oo ver eliquum pacem, aut quietem minime babere pote. Athanaso cells membra vexantur, caput reliquum pacem, aut quietem minime babere pote. su sede, rit. Così eght. Ed il zelo del Pontefice fu applaudito dal Ciclo, che elefse per istrumento della sua gloria nel ristabilimento di quel Patriarca il Fratello medesimo di quel Coltanzo, che mostravasi alieno non men della Fede Nicena, che di Athanasio. Essendo che Costantino, che l'haveva ricevuto in Treveri con tutto quel rispetto, che si conveniva al merito di sì grand'Huomo, non così tosto intese la morte, e gli ordini dell'Imperador suo Padre toccanti il di lui ritorno nella Chiesa d'Alessandria, che prontamente poseli in esecuzione, inviandolo colà con lettere molto honorevoli, dove il Santo fu ricevuto da quel Popolo con giubilo eguale alla venerazione, che da esso gli si portava. Mà Costanzo, che adescato dagli Arriani non poteva non odiar S. Athanasio, e per vederlo senza suo consenso restituito al Patriarcato non poteva non volerne di nuovo il discacciamento, haveva già risoluto di perseguitarlo, e scacciarnelo, e ne cercava opportuna la congiuntura, che gli presentarebbe ò il caso, ò il tempo. Tuttavia ò ch'ei havesse ripugnanza di dichiarare apertamente la guerra alli Cattolici contro l'ultima volontà di suo Padre già bastantemente conosciuta da tutto il Mondo, ò che temesse di ritirar sopra di se lo sdegno de' fuoi Fratelli, che si erano dichiarati a favor di Athanasio, non tento allora di passar più avanti, e sol'esortò i Vescovi malcontenti a portarsi a Roma dal Papa, e dalli due Imperadori d'Occidente con accumulate doglianze fopra la reintegrazione seguita, sperando, che se ad essi riuscisse di sorprendere , ò d'ingannare il Pontefice , sacilmente sarebbe egli poggiato al sommo de' suoi desiderii. Ma come che i disegni de' Principi se si considano a' pochi, non riescono, se a molti, si scuoprono, tosto avvenne, che la sama di cotal risoluzione penetraile alle orecchia del Santo, il quale incontanen- Loro ricorso al te adunato in Alesiandria un Sinodo di Vescovi soggetti alla sua Chiesa, col commun lor parere îtese un'eccellente lettera al Papa con giustificazioni valide, e concludenti circa le imposture, con le quali pretendevano di calunniarlo gli Eufebiani, gli Arriani, e parte de' fuoi medefimi Monaci Egiziani, che uniti a' Meleziani fotto diversi Capi componevano un corpo horribile di scismi, e d heresie, inviando con la lettera alcuni Sacerdoti a Roma, & agl'Imperadori per animar con la voce la muta parola dello scritto. Mà l'affare fù ben presto terminato; poiche gl'Imperadori senza nè pur voler udire i Vescovi Arriani, se li tolser d'avanti, e Giulio con più matura discussione risolvè di compiacer gli Heretici medesimi con udir le accuse del Santo, per poter poi quindi con fondata ragione dichiarar l'innocenza dell'oppresso. E questo su un tiro di soprafina accortezza del Pontefice, che pretese di vincer gli Avversani di S. Athanasio con quelle medefime armi, con le quali essi si persuadevano di offender. Giulio, lo. Poiche con larga soddisfazione di udienza udite le querele, fece citare a Roma tanto Eusebio, quanto Athanalio, per ricavarne authentica ò la prova dell'uno, ò la fincerazione dell'altro. [a] Gli Arriani, 15. Athan quia che volevano più tolto sorprendere il Papa con un' assalto, che avanti il Papa discutere ordinatamente la causa con le testimonianze, scorgendo l'animo di Giulio fol disposto a volet ctedere il vero, timorosi di

a Idemibid. Concilio Roma-

peggio di notte tempo fuggiron dalla Città, fenza più eurarsi d'altro.che di non effer folennemente infamati per calunniatori. Al contrario il Pana risoluto nel proposito di terminar la lite con la presenza delle parti, intimò un Sinodo in Roma, [a] anche à compiacimento, e richiesta de' medesimi Eusebiani, dove di nuovo citò il Patriarca Eusebio, e tutta la fazione contraria degli Arriani, a' quali individualmente eziandio spedì con sue lettere Elpidio, e Filoxeno, Preti della Chiefa Romana; per efortarli à traf-

Arrivo di S. Athaaafio in Roma.

ferirsi a quel Giudizio, ch'essi medesimi havevano domandato. All'intimazione portoffi incontanente S. Athanasio a Roma, dove con particolar distinzione su accolto dal Papa, e dagli Oshiciali di Costante, che presero cura di lui, e de' fuoi in tutto il tempo del fuo foggiorno in quella Città. Condus's eglifeco fra li altri due Santi Monaci della Thebaide, Isidoro & Ammonio, per far vedere in Occidente, e particolarmente in Roma una perfetta Idea della vita Monastica, che non era ancora in altri luoghi conosciuta, che in Oriente dove fioriva, e particolarmente nella Thebaide sotto la direzione del Grand'Antonio, ch'era legato con nodo strettissimo di amicizia con S. Athanasio; ed appunto S. Athanasio componeva allora la vita di quel Santo Anacoreta, benche ancor'egli vivesse; e con la congiuntura favorevole della fua dimora in Roma, quivi publicolla, per mostrare à tutti il modello, e l'originale, di cui si scorgevano così bene le copie in Isidoro, & Ammonio. E su quest'opera non solamente ricevuta con applaufo, mà con una maravigliofa conversione di molte illustri persone, [b]e di Marcella in particolare, pregiata Dama di Roma, che honorò

b S.Hier. opift, 16.

la prima in Occidente il fino sesso con la professione publica della vita Monaîtica. În oltre egli arricchi quella Citta, ò per meglio dir, tutta la Chiefa Cattolica di altro pregiatiffimo tesoro, cioè della sua Confessione di Fede, che communemente dicesi il Simbolo di S. Arhanasio, se ben non si richiedesse Confession verbale di Fede da un'Ecclesiastico che alla prova di tante persecuzioni si era dimostrato così valente Cattolico: nulladimeno perche come Reo era stato citato al Concilio, egli non poteva dir sue ragioni senza l'attestato publico di quell'atto. Composela dunque in Roma in quella congiuntura, e se ben sin d'allora fosse stata maravigliosamento applaudita, e riposta con gli atti di quel Concilio nell' Archivio Romano, tuttavia rimase per molto tempo ò smarrita, ò occulta, ed appunto, quando ella stimavasi perduta affatto nelle rivoluzioni, che così spesso ha patito

di S. Athanafio .

quella Citta, fu poi con giubilo straordinario ritrovata, & inserita ne' Breviarii come la più perfetta espressione della Fede Cattolica, non solamenre contro l'empietà di Arrio, ma contro tutte l'Heresie eziandio, che surfero ne' futuri fecoli fra Christiani. Onde [c] due moderni, e massimi Heretici Silvio Nigro, e Valentino Gentile Calabrese in un Libro, ch' esti presentarono a Sigismondo Re di Polonia, la detestarono così vivamente, che chiamarono il Simbolo di Athanalio Symbolum Satanalii , perche ad essi apparve una terribile, e potente confutazione delle loro Heresie. Quando al contrario la Chiesa di Dio in ogni età ha tenuto in sì alto pregio le Opere di questo gran Dottore, che apprello Sofronio leggesi il celebre detto di quel fanto Monaco Cofimo , [d] Cum inveneris aliquid ex opusculis S. Atha-Apad Sophien in nasii, nec habueris chartam ad scribendum, in vestimentis tuis scribe illud. grate Spirit wall e.4. Fu egli dunque composto in Roma dal Santo in questo tenore [e] con l'oc-

April Bellarm. in praf. in libr. de 6trifte.

Roma in Dominie. cafione accenata della perfecuzione de' fuoi Avverfarii, quali S. Athanafio

volle

volle convincere non men col portamento di una fantiffima Vita, che col divulgamento di Apostoliche massime, e di Divine inespugnabili verità.

Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat Carbolicame Fidenu.

ruem. Quam nisi quisque integram, inviolatamque servaverit, absque dubio in aternum peribit.

Fides autem Catholica hac est, ut unum Deum in Trinitate, & Trinitatem in unitate veneremur.

Neque confundentes Personas, neque substantiam separantes.

Alia eft enim Persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti.

Sed Patris, & Filii, & Spiritus Sancti una est Divinitas, equalis Gloria, coaterna Majestas.

Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus.

Increatus Pater, Increatur Filius, Increatus Spiritus Santtus.

Aternus Pater, Aternus Filins, Aternus Spiritus Sanctus.

Et tamen non Tres aterni, sed Unus aternus.

Sicus non Tres Increati, nec Tres Immensi, sed Unus Increatus, & unus Immensus.

Similiter Omnipoteus Pater, Omnipoteus Filius, Omnipoteus Spiritus San-Elus.

Et tamen non Tres Omnipotentes, sed Unus Omnipotens. Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus,

Et tamen non Tres Dil, sed Unus est Deus.

Ita Dominus Pater , Dominus Filius , Dominus Spiritus Gantius .

Et tamen non Tres Domini , sed Unus est Dominus .

Onia sicut singillatim unamquamque Personam Deum, ac Dominum consiteri Christiana veritate compellimur; ita Tres Deos, ant Dominos dicere, Catholica Religione prohibemur.

Pater à nullo est factus, nec creatus, nec genitus.

Filius à Patre folo eft, non factus, nec creatus, sed genitus.

Spiritus Sanctus à Patre, & Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens.

Unus ergo Pater, non Tres Patres, Unus Filius, non Tres Filii, Unus Spi-

ritus Sanctus, non Tres Spiritus Sancti. Et in hac Trinitate nibil prius aut posterius, nibil majus aut minus, sed

tota Tres Persona coaterna sibi sunt, & coaquales. Un ut per omnia, sicut jam supra dietum est, & Unitas in Trinitate, &

Trinitas in Unitate veneranda sit. Qui vult erzo salvus esse, ita de Trinitate sentiat.

Sed necessarium est ad eternam salutem, ut Incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi sideliter credat.

Est ergo sides recta, ut credamus, & constienur, quia Dominus noster Jesus Christus Dei Filius, Deus, & Homo est.

Deus est ex substantia Patris ante sacula genitus, & Homo est ex substantia Matris in saculo natus.

Persectus Deus, Persectus Homo, ex Anima rationali, & bumana carns subsissens.

Aqualis Patri secundum Divinitatem, minor Patre secundum Humanitatem.

Q 4 Qui

Qui licet Deus sit, & Homo, non duo tamen, sed unus est Christus Unus autem non conversione Divinitatis in carnem, sed affumptione bumania tatis in Deum.

Unus omnino non confusione Substantia, fed unitate Persona.

Nam ficut Anima rationalis, & Caro unus eft Homo, ita Deus, & Homo unus eft Christus.

Oui passus est pro salute nostra, descendit ad Inferos, tertia die resurrexit d

Ascendit ad Calos, fedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus

eft judicare vivos , & mortuos . Ad cuius adventum omnes homines refurgere habent cum corporibus fuis, &

reddituri funt de factis propriis rationem .

Et qui bona egerunt, ibunt in vita aternam ; qui verò mala, in ignem aternum.

Hac eft Fides Catholica, quam nift quifque fideliter, firmiterque crediderit,

salvus effe non poterit. 2 S. Apt 41. april 2. Così egli, che havendo [a] invano aspettato dieciotto mesi la venuta in

Roma de' fuoi Avversarii, fi avvisò, ch'eglino ogni altra intenzione havevano, che di portarvisi. Conciosiacosache Eusebio trattenendo con Progress degli vane speranze li Legati Pontificii, procurò in questo tempo di dilatare in Arriam in Orien-Oriente l'Arrianesimo, e di rendere altrettanto poderosa la setta, quanto ardent'era la fua intenzione nel divulgarla. Fece per tanto deporre Paolo, ch'era succeduto ad Alessandro nel Vescovado di Costantinopoli , nel quale s'intrufe esso medesimo sotto l'aura, e protezione di Costanzo, che relegò in Ponto dell'Afia il deposto Paolo, & in remoti esilii altri venerabili Vescovi, in luogo de' quali introdusse huomini abominevoli, & Arriani, che in poco tempo riduffero quelle Chiefe in istato milerabile di

Religione. Cresciuta dunque la fazione, cadde ad Eusebio opportuna la congiuntura di sentenziar un'altra volta contro S. Athanasio, e dichiararlo decaduto dal Trono più ignominiosamente, e più publicamente ancora di prima. Dieci anni avanti la fua morte haveva Costantino in Antiochia E Toro Concilia cominciata la fabrica di quel gran Tempio, chiamato il Dominicum aubolo in Antiochia. reum per la fua magnificenza, e l'haveva appunto allora Costanzo terminata, con risoluzione di celebrarne solennemente la dedicazione. Onde con l'Imperadore effendo colà concorfo un numero grande di Vescovi, Euse-

b .tnr. 347. bio, ch'era il direttor degli affari, unilli tutti in forma di [b] Concilio, e doppo di haver formati [c[ vinticinque Canoni di fanishima dottrina. e Vide fufins de hac affin di render sacro, e venerato quel Congresso, che doveva poi degenerare in un'infame Conciliabolo, in ultimo propole, e promosle nuova conilluft . p.z. differ.z. danna contro S. Athanasio, per escluderio irremissibilmente dal possesso della Sede, e Patriarcato d'Alessandria. Quello di Gierusalemme, & altri Prelati Cattolici, avvedendosi, che la santità de' Canoni formati haveva per oggetto l'empietà notoria della condannazione di S. Athanasio, si riti-

rarono dagli Eusebiani, sì per non dover con essi dibattere una causa già decifa in Roma dal Papa, come perche di novanta Vescovi, di cui era composto quel Congresso, trentasei n'erano Arriani, e li rimanenti Catds. whi.de Speed, tolici; i quali [d] o ingannati dalle finte espressioni del partito contrario, o

non ofando contradir apertamente alla inclinazione di Costanzo, si ritrovarono come obligati di entrar con effi nell'Affemblea. [e] L'ultima cofa . Sevil6-6-16 dur

dunque, che quivi trattoli, ma ch' era la prima nell' intenzione, fu quella la cui di auove

che più premeva ad Eufebio, cioè la deposizione d' Athanasio; e bench' ella condaniato. fotte dagli Eusebiani prima risoluta, che proposta, nulladimeno formarosi lungo processo contro il Santo, su facile, come avvenne, che non solamente egli fosse dichiarato Reo, e decaduto dal Posto, ma gli si nominasfe ancora il Successore : cosa, che Costantino non haveva voluto giammai permettere, nè pure in que' primi impeti di rifentimento, quando mandollo nell'efilio di Treveri. Ma come che la fortuna correva al foffio di Eufebio, invano esclamando li Vescovi Cattolici, e prevalendo l'autorità di Costanzo, che si ritrovò presente all' iniquo Giudizio, siì in luogo di Athanasio sostituito per Patriarca d' Alessandria Gregorio di Cappadocia, Har mo tanto crudele di natura, tanto corrotto di coftumi, e tanto precipitato in ogni male, che il minore in esso era quel massimo dell' Heresia . nel Concilio Ro-Mentre dunque queste cose succedevano in Oriente, attediato il Pontefice mano è dalla contumacia degli Eufebiani, convocato in Roma un nuovo Sinodo io, e dichiarato di cinquanta Vescovi, sece quivi trionfar l'innocenza di Athanasio. Udi- a Vidi il Pentif. di tene le accuse, e le difese, ed esaminati, e condannati gli atti [a] del Con-Sil vestro. ciliabolo di Tiro, con solenne, e Canonica Decisione dichiarò il Santo innocente delle opposte calunnie, ricevello alla sua communione, e per dimostrazione di stima fin' alla sua mensa, ed animatolo contro ogni humano riguardo, rimandollo gloriofo in Alestandria. Quindi dalla causa particolare di S. Athanasio procedendo alla commune di tutti li Vescovi esiliari da Costanzo, tutti rispose nelle loro Sedi con tanta risoluzione, zelo; cottanta, e zelo e liberta, contro eziandio Costanzo, che tutto il Mondo riconosceva come del Postifice. Figliuolo del più gran benefattore, che havesse havuto il Pontificato Romano, che parve che ne rifonafie il rimbombo per tutto l' Oriente per mez-20 di un' horribile terremoto, che in quel medefimo tempo terribilmente lo scosse, con desolar quasi affatto la Città di Antiochia, nido, e ricettacolo dell' infame Asiemblea degli Arriani. Dall' altra parte Eusebio, che fupponeva addormentato il Papa con la speranza dell' imminente atrivo in Roma de' Vescovi accusatori di Athanasio, udita la di lui risoluzione, e qualmente in pieno Sinodo egli havesse ristabilito il Santo nella sua Sede. arfe di fdegno, e qual cane arrabiato mordendo da lontano la fama, e il nome del Pontificato Romano, ferifie al Pontefice lettere in tal indecenza di sentimenti, e in tal contumelia di rampogne, che la sola loro lettura bastantemente dimostra, quanto precipitato foste l' animo dell' Autore nell' impegno dell' Herefia. Al contrario Giulio così paternamente fi oppofe alla di lui maledicenza, che nella risposta, che gli diede in caso tanto irritante, mostrò più tosto di pregar da eguale, che di minacciar da Giudice, [b]Objecto vos , scristegtis, Objecto vos , cum alacritate audite : pro publico V.S. Autora & bono ifta scribo. Qua enim accepimus d B. Petro Apostolo , ea vobis significo , non scripturus alioquin, que nota apud vos esse arbitror, nisi facta ipsa nos conturbassent. Episcopi abripiuntur, & à suis sedibus propelluneur, dir verò diunde in corum loca reponuntur; Obsecre, ne ista ulterius fiant, vel potins contra ipsos scribite, qui talia moliuntur, ne deinceps has miurias Ecclesia patian-

sur. Così egli. Ma Eufebio dispregiando ammonizioni, e parole, rice-

wur commillioni, e foldatefehe da Coftanzo, fpinfel' intrufo Gregorio di Cappadocia al pollefio della Chiefa di Aleidandria con tanto introte, facor di Aleidenthus Corroll Hildroit, a non può certamente contener le lagrine de landia.

GIULIO.

250

Secolo IV. leggerne i fuccessi. Il Popolo levato à rumore si divise in più parti, è ftrettofi fotto varii Capi in varie schiere fi dieder a scorrrer la Citta, met-

a S. Athan, ad On thedexes . & ad Solitarios .

tendo le mecratanzie a preda, le navi a fuoco, l'haver de' Ricchi a facco, ciascuno i suoi nemici à vendetta, e quanti vi haveva de Cattolici al taulio delle spade. Molti Tempii andarono à terra, e ciò che dentro vi era, in preda de' rapitori. [ a ] Otto intieri giorni la Città fu posta tutta à corso. & a gnasto, ed appena potè salvarsi S. Athanasio, che, quando giunsero le milizie, ritrovavafi in Chiefa alla recitazione de' divini Ufficii. Egli fuggi per luoghi incogniti, e deferti, d'onde non fenza immensi patimenti ritrovando la nota via di Roma, finalmente vi giunse accompagnato da pochi fuoi Preti, che miracolofamente camporono dal furor de Soldati. Effendo che questi entrarono in Alessandria con tal ferocia baldanzosi, che mandarono à fil di spada quanti ritrovarono ò nelle Chiese, ò ne' Monasterii seguaci di Athanasio, e della Fede Nicena, come se havessero espugnata la Reggia de' Tartari. Il Glorioso Confessore di Giesù Christo Potamone doppo di haver' in quella confusione ricevuto per ordine di Filagrio Governador d' Egitto molti colpi di bastone nella testa, su lasciato semivi-

Morte gloriofa di F. Potamone.

vo nella Piazza, e ne morì pochi giorni doppo, perfezionando il Martirio, che il Tiranno Massimino haveva sopra esso incominciato con cavargli un' occhio. S. Athanasio medesimo, che due anni avanti haveva predetta questa horribile desolazione, ne scrisse à Costanzo con sentimenti molto gagliardi del Divino giudizio; de' quali Costanzo ridendosi gittò ssarzosamente la lettera in terra, ed un Capitan di sue Gnardie quivi presente lacerandola co' piedi, sputovvi sopra con ingintioso disprezzo, di cui poco doppon' hebbe la meritata pena, balzato a terra da un Cavallo mansueto,e docile, ch' ei cavalcava, dalla cui percoffa fraccatalegli dall' offo una cofcia, indi à tre giorni morì. Nè lungi andò Eusebio di Nicomedia primo somite di così barbare rifoluzioni a pagar' il fio de' fuoi misfatti, [b] tolto dal Mondo per render conto a Dio di tanti esecrabili eccessi, che di suo ordine erano stati commessi in Egitto. Lo precorse nella morte l'altro Araldo dell' Arrianesimo Eusebio Cesariense, citato da [ e ] Dio alla restituzione di que' gran talenti, di cui havevalo proveduto con tant' affluenza, che fu folito dir Costantino, il quale sempre lo stimò buon Cattolico, ch' egli era deeno non folamente del Vescovado di una Città, mà di quello di Roma.

b Aun. 342: Morte di Enfebio di Nicomedia.

C ANT. 140.

E dell' altro Eufebio Cefarienfe.

d S. Hige de feripe. Leelef. in Enfeb.

Giuste, e premurofe dimoftranze del Fapa comro go Arriani.

e Asud S. Athen.

Imperio, ed egli compose con rara eloquenza in dieci Libri in Greco l' Hifloria Ecclefiaftica, che ha fomministrate a noi molte notizie di que' succeffi, che veniam pur hora di descrivere. Mà spesse volte mancano i di Ini Libri della dovuta Fede Historica, come mancò l' Autore della Cattolica. [d 18. Girolamo registra un lungo Catalogo delle di lui opere, onde in tutte le parti potrebb' egli riputarli loggetto degno di egregia laude nella Chiefa di Dio, se altrettanto fosse stato benemerito del Christianesimo co' fatti, quanto se ne rese co' scritti.

Il Cejariense su il suo Panegerista nel ventesimo, e trentesimo anno del suo

Non fi può dire, quanto vivamente sentisse il Pontefice queste horribili violenze, e quanto paternamente accogliesse que' venerabili Ecclesiaftici scacciati da Alessandria, testimonii presenti dello scempio deplorabile di quella Chiesa. E come che questa era una guerra, che dal canto del Papa decider non fi poteva con la spada,ma con la penna, [ e ] tutt' egli si diftruffe fopra ardentiffime lettere agli Eufebiani, piangendo la defolazione di

quella

quella nobil Chiefa Patriarcale, & il loro ingiusto procedere contro quel Patriarca, che secondo tutte le leggi Ecclesiastiche era stato da un' intiero Concilio, da effi medefimi domandato, riposto nella sua Sede, d'onde non dovean' esti in verun modo deporto, senza ottenerne il consenso dalla prima. Quindi esortandoli a rientrar in loro stessi, esibigli ogni posfibil sodisfazione, e sin la nuova convocazione di un Concilio Generale, per toglier' ogni motivo di dubietà, & ogni ombra di sospezione, che dalla parte de Cattolici si operasse con stimolo di passione, e non con la regola del giusto. Gli Arriani desiderosi sempre di nuovi Concilii, da' quali cifi (peravano e per il numero de' Partitanti, e per la potenza di Costanzo di ricavar vantaggio alla loro Herefia, accettaron prontamente l' offerta, ed intanto per prevenir l'animo di Costante, che, morto Costantino suo Fratello, era divenuto Padrone di un grand' Imperio, mandarono à lui due fraudolenti Confessioni di Fede, esiggendone approvazione per autorizzarne col Decreto Imperiale l'effetto. Ma Cefare da buon Cattolico rigettolle, e moltroffi tutto risoluto ad eseguir cio, che gli haverebbe suggerito il Pontefice; al quale le trafmesse, con doppio dolore degli Arriani, che si viddero obligati à ricorrer per giustizia al loro medesimo Contradittore. Haveva Giulio antecedentemente spedito à Costante Vincenzo di Capoa, ed il celebre Ofio, acciò gli dimostrassero la necessità di convo- concilio Generali care un Concilio Generale per acquietare, & unite insieme le due Chiese le di Sardica, e Ded'Oriente, e d'Occidente; ed alle fante intenzioni del Pontefice era non fo-la Città. lamente concorfo Collante, ma tutti que' Vescovi, che con Costante si ritrovavano in Milano, e particolarmente S. Athanalio, verso il quale Cefare haveva fempre dimostrata una particolarissima venerazione. Conciofiacofache egli l'haveva prima pregato, che gli mandasse da Roma un Compendio della Sacra Scrittura, e volle poi haverne apprello di sè la Persona in Milano, dove l'accolse con segni non ordinarii di parzialistima affezione. Onde Costante persuaso dal Papa, e pregato da' Vescovi, prese in se l'ailunto di far condiscendere, come segui, anche Costanzo suo Fratello alla convocazione di un Concilio Generale nella Città di Sardica per l'anno [a] venturo, nel giorno prescritto, & ordinato dal Pontelice. Era Sardica in quel tempo rinomata Città, posta sù li termini dell' Illirico, Thra-cia, e Misia, a piè del Monte Hemo, che la separava da Filippopoli. [b] Lonic, cort. Sur Da' Geografi moderni è inclusa nella Bulgaria, ed altro di esta presentemente non rimane, che le rovine, fopra le quali s' innalza la Citta di Sona. Ella dunque dagl' Imperadori fu giudicata a propolito per il Concilio, elfendo fituara come a' confini di ambedue gl' Imperii, e vi concorfero in breve da Iontanifilme Provincie [ e ] più di trecento Vescovi Cattolici, fra' cserondiscitta quali, oltre à molti grand' Ecclefiaitici emmenti in dottrina, & in fantità, alcuni di que' piu celebri, che già ventidue anni avanti erano intervenuti al Concilio di Nicea. [d] Vi haveva il Papa spedito come suoi Legati con Ar- d S. Athan. apri. a chidamo, e Filoxeno Preti della Chiefa Romana, il Grand' Ofio Vescovo di Cordova, ch'era stato Presidente medesimamente del Niceno. Intervennevi Protogene infigne Suggetto, Vescovo della medelima Città di Sar- s. Spiridione, e dal gran Costantino, & il meracolos Sperdiose Vescovo di Nicola in Telililo. Ciprio, che haveva nel Concilio di Nicea confuit, e convertito quel celebre Filosofo Gentile, e che una vola [e] parimente con degn' azione at- e Bar de 325. 240. teltò

GIULIO. Secolo IV

testò la venerazione, che portar si deve ad ogni menoma lettera della Sas Niceth. 1.8.c.42. cra Scrittura. [4] Predicava un giorno a' Padri dell' Assemblea Trifillio.

famolo Turisconsulto, & Oratore, Discepolo di Spiridione, e ch' era allora Vescovo di Ledre nell'Isola medesima di Cipro. Hor questi volendo citare il Testo di S. Marco, quando disse Christo al Paralitico, [b] Tolle grabatum tuum, & ambula, quasi sdegnando di proferir quella parola barbara Grabatum, come ch' egli era politifilmo di lingua, diffe Scimpodium, che madefimamente fignifica in Lingua Greca un picciolo letto, Spiridione forpreso alla novità di tal voce, levatosi impetuosamente in piede dalla fua Sede Episcopale, e con una fanta indignazione rivolto à Tratillio, E chi sei tù, replicò, che pretendi parlar meglio di colui, che disse Grabatum? E come tù puoi haver vergogna di proferir quella parola, che Chri-

rii del Concilio di Sardica.

cilio un ammaestramento molto riguardevole della riverenza, che si deve Avvertimenti va- alla maestosa simplicità della Lettera divina . Nel rimanente Trifillio riceve con molta humiltà questa confusione, & accompagnò il suo Maestro in questo Concllio, di cui parliamo. Dall' altra parte comparvero in Sarpica più di ottanta Vescovi Eusebiani, Huomini tutti celebri in ambizione, maligni nelle calunnie, e contradittori antichi di S. Athanasio: fra quali sostenevano il primo luogo Urfacio di Singiduni nella Servia, e Valente di Mursia nell' Ungaria, due Satelliti d'Inferno, che doppo la morte de i due Eusebii si dichiararon Capi della fazione Arriana. [c] Questi con il loro sec Thetd.J. 2. c. 8. guito ò atterriti dalla Maesta di tanti Santi Vescovi Cattolici ò consapevo-li della fiacchezza delle loro accuse contro Athanasio, ò avviliti dal rimotdimento della loro herefia, non così fubito entrarono in Sardica, che fe

Ao ha consacrato con la sua bocca? e ciò detto partissi, lasciando al Con-

d.S. Ath. in spift.

ne partirono, infingendosi di essere stati sollecitamente richiamati da Costanzo alla Corte per intervenire al trionfo, che dovevasi solenizzare in Costantinopoli per la vittoria riportata da' Persiani; e[d] benche il Legato Pontificio replicatamente gli dimostrasse la libertà, che in quel Sacro Congresso à ciascun si concedeva, e l'inconvenienza della subitanea partenza, per cui rendevansi rei con l'attestato solo di questa loro azione, non su posfibile il ritrameli; onde l'Ofio fit necessitato a legitimamente citarli, altrimente effi non comparendo, egli haverebbe dato principio al Concilio. A queste giuste dimostranze smarriti gli Eusebiani, [e] si ritirarono in Fie Sec. 4.2. e. 16. lippopoli in forma di Conciliabolo, & opponendosi a Padri di Sardica formaron con istrana faccia due Concilii, ne' quali tanto diverse furono le risoluzioni, quanto diversa n' era la Fede. I Cattolici al paragone di saldis-

E Decreti.

fime prove dichiararono S. Athanalio innocente, e gli Arriani di nuovo lo degradarono dal Trono; quegli ristabilirono nelle loro Sedi tutti li Vescovi detronizzati da Costanzo, questi deposero tutti que' Vescovi, che communicavano con Athanafio; quegli scommunicarono Ursacio, Valente, Gregorio di Cappadocia, e i principali Capi della fazione Eufebiana, quelti anathematizzarono l' Ofio Legato Pontificio, Protogene Vescovo di Sardica, Massimino di Treveri, e con non più udito esempio di esecranda temerarietà fin l'istesso Pontesice Romano, prendendo di mira il Capo per abbatter tutto il Corpo del Christianesimo; ed in somma non si vidde giammai un oppolizione maggiore, per cui maggiormente spiccasse la giu-stizia, el'empietà, che in queste due adunanze di Sardica, e di Filippopoli. Circa la Fede, nel Concilio Cattolico nulla s'innovò, e benche da qualqualche Padre si progettasse, che per toglier il fomite di così atroci inconvenienti fosse necessaria la formazione di un'altra Confessione di Fede, fù rigettato communemente il configlio propolto, [4] con la confiderazione, che la Confessione Nicena sosse l'unica, e l'arme più formidabile dell' Herefia. Mà nel Conciliabolo degli Arriani ftì stabilita la Confesfione, che fù la diffintiva de' Semiarriani, fazione più dura à superarsi, perche creduta corretta, e non colpevole, mentre con nuova invenzione fii in esta abolito il nome di Consustanziale, e condannato, & anathematizzato Arrio, che fii il Contradittore eterno della Confustanzialità Divina. In modo tale che dalla confusione di queste opposte risoluzioni tanto de' Cattolici, quanto degli Heretici, e delle lettere circolari, che gli uni e gli altri scrissero, e spedirono à tutte le Chiese del Christianesimo, surse in quell' età tal dubiezza ò della validità dell' uno, ò della nullità dell' altro, che [b] molti Scrittori ò ambedue approvarono, ò ambedue esecrarono. b And S. Ang. Costanzo intanto, benche prevenuto dagli Eusebiani, mosse fiera per- 166. 3 conveye. secuzione contro i Vescovi Cattolici, e trasmesse ordini molto rigorosi contro la persona di S. Athanasio; nulladimeno ò meglio informato dai Ce are. Legati speditigli dal Concilio Cattolico di Sardica, è timorolo della guerra intimatagli da Costante, se non rimetteva S. Athanasio nella sua Sede, ritirò le Commissioni, ristabilì Paolo nel Vescovado di Costantinopoli, ed

Athanasio in queilo di Alessandria, forse persuaso di cedere più tosto al Tempo, che ai Cattolici.

S. Epifanio [ c ] riferifce, che in quelto Concilio di Sardica fosse parimente condannata la persona, e l'Heresia di Fotino. Fù Fotino, ò come altr' il dissero, Scotino, Ancirano [d] di Patria, e Vescovo di Sirmio d S. Hin in pras. nell' Illirico, di lingua sì pronta, e faconda, che di esso scrisse il Lirinense, in prise di data. [e] Loquax, & acuta lingua, & qui multos posset sermones pronunciare, & Vinc. Lyr. cont. disceptandi promptitudine decipere, ingenii viribus florens, & doctrina opibus excellens, & eloquio potens; quippe qui utroque fermone copiose, & gra- Fotino, fot en viter disputaret, & feriberet, ut monumentis Librorum suorum manifestatur, lità, & Herclie. quos idem partim Greco, partim Latino sermone composuit. Qualità egregie tutte, quando s' indirizzano al bene; ma che degenerando nell'altro estremo, sono maravigliosamente atte a sormare un grand' Heresiarca. Ed in vero fu più empio Fotino di Sabellio, del Samosateno, e di Arrio; strieda har fa poiche non folamente egli [f] negò la distinzione delle Persone della SS. 14. 1. Trinità, e la Confustanzialità, e poranche la similitudine del Divin Figliuolo col Padre, ma semplicemente, come Cherinto, & Ebione, la medesima Divinità in Giesti Christo, afferendo [ g ] Ab initio, Christum non effe ve- & S. Epiph Jan 72. rum à Maria & ipsum existere, ex que Spiritus Santtus supervenit in ipsum; onde dall'afferir, ch'eflo fece, Giesù Christo puro Huomo, i suoi Seguaci furono [ b ] chiamati Huomuncionifti, ficcome dall' haver' effo negata la Di- hs. Aug. form 16. vina Confustanzialità, furono eglino denominati [ i ] Exucontii. Per parer di 1500md. 44. 14 non essere Heretico, egli scrisse [ t ] un Libro di tutte l'Heresse, nel quale k Seril, 24.2 mantenne sempre la sua, per cui finalmente in un privato Sinodo di Vescovi proffimi a Sirmio fu prima condannato, e poi da tutto il Christianesimo sus Condanna. congregato in Sardica diffamato, depolto, e publicato Herefiarca, Seguita cotal condanna, egli, ad esempio de' Donatilti, appellò dal Tribunal Sacro al Profano, cioè dal Concilio all'Imperadore, con que' funelli fuccesti, che profit anni . ci rendera palefi il [1] corfo funcito di quell' Hilloria; ed intanto facendola Literia.

GIULIO.

Secolo IV.

egli contro la Chiefa da disperato più tosto, che da irritato, con la solita baldanza, che porge à ciascun' Heretico la diffamazione publica del suo nome, convoco Seguaci, e sece Setta, e non mai l' Arrianesimo apparve più formidabile, che quando in esso, come fiume nel Mare, entrò il partito heretico di Potino. E così terminò il Concilio Generale Sardicense, di buon principio, ma non di buon fine, per la separazione degli Arriani, e per la confusione degli atti, che appresso [ a ] alcuni lo costituirono in parte approvato, & in parte dannaro dalla Chiefa per la inseparabile qualita del majlin , quem citat vato, et in parte dannato de la buono, quando feco nafce ad un parto. Benche egli universalmente si reputi per approvato, non potendo viziarlo la

> Mentre dunque gli Arriani feguivano il corfo del lor furore con la dilacerazione de' Sacrofanti Decreti del Concilio Niceno, e con la persecuzio-

> che con nuovo attaco investi da un' altra parte la Chiesa di Dio. Audeo

fii questi, e se la Santità fosse compatibile con l'Heresia, potrebb' egli dirsi

Patria fua, come di lui diffe S. Epifanio, propter sinceritatem vita, &

ostinazione, e la separazione degli Heretici.

a Bellar. de Conci-Sardicenfe .

Andeo, e sue He- ne indefessa della persona di S. Arhanasio, surse nuovo Heresiarca nell' Asia,

refie .

bs. Epiphhan.70. un' Huomo Santiffimo, tanto fin dalla fua Giovinezza [b] Fuit clarus in

zeli erga Deum, & Fidei. Nella Mesopotamia, ov'egli nacque, era l'esempio, e l'censore degli Ecclesiastici, frequentava la visita delle Chiese, e se in esse alcuna cola vedeva men santa, che ò disdicesse al culto di Dio, ò contradicesse ai Canoni de' Concilii, tutto zelo riprendevane i Ministri, e mostravasi acceso nel cuore, e nella faccia di uno Spirito Apostolico, e fincero. Ma non piacendo cotanta aufterità agli Ecclesiastici di quel Paese traboccati nel lezzo delle immondizie, e invifchiati nella pace della Simoma, fott'altri pretesti, che non mai mancano a chi li cerca, fu da essi esclufo con la scommunica dall' ingresso della Chiesa, e poi per violenza degli Avversarii relegato da Costanzo di la da' Monti della Scithia. Egli fra le persecuzioni de' suoi sempre costante nel ben fare, con lunghi pellegrinaggi intraprese Apostoliche Missioni per la Tartaria, e per la Svezia, & esfendo di già in qualità di Vescovo, [c] Multos Gothorum ad Fidem instruxit, & ab ipfo multa Monasteria in eadem Gothia fada funt, & rella via conver-

e 8. Epiph.los.cit.

Antropomorfici Heretici .

4.4.4

e Sopra que flo me-defimo Soggetto vedi il Pourif. di Si-

13. Cyrill. Alex. eent. Anthrojo-Mer. r. 33.

fatio eft inflituta, virginitasque, & exercitatio pietatis non vulgaris. Cost di esto con raro elogio S. Episanio. Ma macchiò il pregio di sua virtui con una colpa, che sarebbe stata sorse men riprensibile, se ne sosse stato reo un Huomo vile, & ignorante. Diste, e mantenne il mal detto in tutto il corso di sua vita cotanto ben menata, che Dio sosse corporco con occhi, mani, piedi, e cuore humano, come ogni Huomo, e provava l'asferzione con un' infinità di paffi della Sacra Scrittura, in cui fi attribuiscono

à Dio le proporzioni dell' Humo. Mà [d] Spiritus est Deus, e con questo folo Testo convinse poi S. Epifanio gli errori degli Antropomorfiti, [e]che così fi chiamarono i Seguaci di cotal groffolana opinione. Poiche il fenfo della Chiefa, al cui folo lume devonfi spiegar le Sacre Scritture, applica al Sommo Dio le parti materiali, non propriamente, ma allusivamente, per innalzar noi Hucmini materiali all' intelligenza fovrana dell' effere divino. Onde avvenne, che S. Cirillo con meritato Titolo [f] di Stolidi, e Pazzi ripi gliò gli Antropomorfiti, non solamente per l'errore esposto, ma per quel di più, che rozzamente, e ciecamente affermavano, [g] Christum nescio quo patto posse peccare; come se il non sapere una cosa fosse motivo bastante per afferirla. Serpeggiava gia secretamente frà i Monaci dell' Egitto coral' infusfistente dogma, di cui o Audeo fosse l'inventore, ò il propagatore, certo si è, ch'egli vago, e gonfio di haver ritrovate parti corporee in Dio, volle ritrovar nuovo nome a' Christiani, e quasi che stimasse più nobile il suo, che quello di Christo, ordinò, che in avvenire eglino si chiamassero Audeani, prescrivendo loro la credenza della materialità in Dio . e l' offervanza della Pafqua all' ufo de' Quartodecimani. Ma i fuoi Seguaci vituperarono il nome, e la condotta del lor Maestro con una scandalosissima vita, vantando fantità, e continenza con le parole, e sfrenatezza co' fatti, de' quali poi confessavansi in maniera così nuova, estrana, che Theodoreto [ 4 ] la propone nella fua Historia come oggetto di compassione, e di ri- a Thord bore. fa. Eglino disponevano da una parte alquanti Libri sacri in forma semicir- fat. 116.4 colare, e dall'altra molti Libri apocrifi, e profani nella medefima figurazione, in modo tale, che se i Libri si congiungessero insieme, haverebbono rappresentata la figura di un circolo ovato; quindi per il vano di que' due mezzi passavano, e in passando ciascun' enunciava i suoi peccati, e senz' obligazione di penitenza ricevevano dal Sacerdote l'affoluzione, terminando non sò se il Giuoco, ò il Sacramento. Scientes, soggiunse di essi l'allegato Historico, qui transeunt, id, quod agunt, ludum esse, vera quidem peccata celant, quadam autem parva, & ridicula dicunt, qua etiam dicere

vereretur aliquis, nisi eadem, qua ipsi, amentia laboraret.

Mà i Donatilli in Africa con più tragici avvenimenti avvantaggiavano Origine de' Cirla lor Setta, e fenza finte burle anhelavano alle rapine, al fangue & alli cumcelli facrilegii. Era stato intruso nel Vescovado di Carthagine doppo la morte natisti. di Majorino un' altro Traditore, pur'esso nominato Donato, dal quale propriamente prese il nome la fazione, ch' hebbe sempre in dispregio quel Donato di Casenere per l' obbrobrio della condanna, in cui egl' incorfe in Roma fotto il Pontificato di Melchiade. Hor'affunto questo secondo Donato alla Dignità di una Chiesa così cospicua, qual' era Carthagine, b.S.Hier.deScripe. per render poderolo il suo partito uniffi con gli Anabattisti, [b] e con Eccl. in Dan gli Arriani, e peggio d'essi sostenne, [c] che il Divin Figliuolo era mi- c. 6, dug. de har, nore del Padre, e lo Spirito Santo minor del Padre, e del Figlinolo; e quindi afficurato nell'empieta con la concorrenza di molte Herefie, per dividiil Ponif. di dinia ancurato nen empieta con la divisa della fua fazione scelle quell'una, proposta prima da' Vescovi [d] Marcello. Traditori di Città, che [e] Ecclesia Christi propter crimina Caciliani de toto c.69. Terrarum orbe perierit, atque in Africa in Donati parte remanserit; in aliis Terrarum partibus quasi contagione communionis extincta. E come ch'egli era non men pronto di lingua, che acuto d'ingegno, & affabile di tratto, f lien in frage. monto in tanta ellimazione de' suoi, che [ f ] Donatum Donatifla pro c. 6 edicion. E Christo habebant. Si audiant aliquem Paganorum detrahentem Christo, for-tiniana to. 6. sitan patienter ferant, quam si audiant detrabentem Donato. Ond' eglino [g] furon soliti di non mai giurar nelle liti per il nome di Dio, ma per 8 opt. Miler. 1. 3. quel di Donato, riputato da effi più venerabile, ch'il medefimo Dio, h S. obs. in Ine quasi temuto dal medesimo Dio, [b] Donatus oravit, essi dicevano, irali, i. & respondit ei Deus de Calo, E perciò volle il superbo, che tutti li Cattolici, mutato nome, si chiamassero non Cattolici, nè Christiani, ma Donatisti, e à chiunque da lontane parti à lui veniva, [i] Donatus non que : 1 demitid. rebat illud, quod humana exigit consuetudo, de pluviis, de pace, de pro-

ventu anni; sed ad singulos venlentes bac erant verba : Quid apud vot

GIULIO. Secolo IV 256

agitur de parte mea? Quasi jam vere Populum cum Deo diviserat, ut intrepide suam diceret partem. Così de Donato S. Agostino. Hor trà le altre belle opere disi indegno Ecclesiastico una su, ed essa su la pin esecrabile, e diabolica, cioè l'Istituzione di una Congregazione di Huomini, il cui ufficio fosse il visitar le Chiese, l'istruir gl'idioti, il sostener

la loro Herefia, ed in fine l'esser come Giudici in ogni causa, e decifori in ogni controversia. Esso medesimo gl' impose il nome [a] di Agonictici, e ai loro Prefetti, ò Superiori quello di Duces Santforum, Ma b S. Ang. in Pfal. S. Agostino con più addattato significaro [b] chiamolli Circumcelliones,

perche a guifa di vagabondi passeggiavano ogni contrada, ed entravano m ogni cafa. Gente più vituperofa, & infolente di questa non vidde mai l' Africa ne' fuoi Regni, effendo che appoggiati all' autorità del lor Vescovo, e fatti forti dalla fantità del lor nome, la facevano da affaffini più tofto de' Popoli, che da direttori di Anime. E come che nell'erezione del loro Stato assomigliavano a quello de' Religiosi, cominciarono da bel principio a derider la lor medefima professione, cantando, come per giuoco.

e S. Ang. in Pfal, [ c ] Quare ergo & nos non appellemus Monachos? con altri molti improperit contro il facro Istituto Monacale, i quali ridondavano eziandio in discredito del loro. Ma non lungi andò, che dimostraronsi veri Monaci di Donato, cioè fatelliti, e furie del più esecrabile traditore, e nemico, che havesse allora la Chiesa. O fosse motivo del Pontefice, ò di Grato vero, e legitimo Vescovo di Carthagine, rapresentossi all'Imperador Costante lo stato compassionevole delle Chiese dell' Africa, desolate prima dalla persecuzione di Diocleziano, e poi quasi affatto abbattute dalla violenza

Provedimento di de' Donatisti, e dagli assassinamenti de' Circumcellioni: onde porgevasi Papa Giulio, e giusto stimolo a Cesare di opportuno rimedio, a fin di volger la sua Imdell'imperatori coffante per la perial potenza alla depreffione di coftoro con quel medefimo vigore, di lor convertione cui Coffantino fuo Padre haveva dato così gran faggio con tanta gloria della Chiefa, e del fuo nome. Ma perche l'affare era tutto religioso nel fuo affunto, ed haveva per oggetto la conversione de' Popoli sedotti, giudicoffi di procedere con Christiana piacevolezza, e prima di venire ai rigori delle pene,ò alla rifoluzione più violenta dell' armi, di adoperar' ogni pof-

fibil poffa per allettare i contumaciall' unione con la foavita dell' invito. 4 0pt. Miles. 1.3. Così perfuafo l'animo pio di Costante [ d ] spedì cola Paolo, e Macario Cavalieri di pietà, e di fenno con copia di denari in fovvenimento de bisognosi, e con ampla podestà di giurisdizione per la riforma de' costumi, Mà Donato ò che con la sua malizia penetrasse il disegno del Principe, ò con la fua superbia disdegnasse queste amorevoli dimostranze;

baldanzosamente riconvenendo l'istesso Cesare di temerario, [e] Quid est Imperatori, disc, cum Ecclesia? e contro di esso, e suoi Legati vomitando inginrie, e minacciando percosse [ f ] De fonte levitatis sua multa maledicta effudit. Dalle querele passando egli poi ai fatti, rotto ogni freno di riverenza, e di timore ostò con la forza, ed armati li suoi Circumcellioni, che non erano nè poch' in numero, nè dispregevoli in audacia :

ridusse in termine di sanguinosa guerra ciò, che non haveva altro fine, che la Carità, e la Pace. I Legati per afficurarfi in difefa, ricevute dal Conte Silvestro ben' affetto a'Romani alcune bande di Soldatesca, proseguivan' il lor viaggio, fovvenendo Popoli vicini, provedendo lontani,

e firmolando gli uni, e gli altri alla concordia della Republica, & alla quieto

F21.

I Idem ilid.

Mi in vano.

Gittito.

quiete della Religione. Ma i Circumcellioni prese l'armi, e resi temerarii dal primo tentativo di ribellione, perderono ancora ogni rispetto ¿Dio, a Cefare, e ai lor medefimi Connazionali, e a guifa di acciecati dal furore non conoscendo più nè il giusto, ne il convenevole, mesfero a sacco gli haveri, & à suoco le case tanto de Cattolici, quanto di chiunque presentale loro d'avanti l'avidità della preda, ò il risentimento della vendetta. Tardi si avvidde il medesimo Donato di haver ibellione. esso acceso un suoco, che non si sarebbe estinto, se non col sangue de' fiioi, e invano si adoperò allora in supprimerlo: poiche traboccando l'ardimento in temerarietà, e passando poi la temerarietà in disperazione, i Circumcellioni vennero alle mani co' Romani, e doppo lunga ostinazione di combattimento feroce, furono in fine vinti, e dispersi, fenz' altro follievo della loro superbia, che l'annumerar, ch' eglino fecero, fra Martiri della Chiefa di Dio tutti quei, che in quella pugna furono à Dio sacrificati dalle spade vincitrici de Cattolici. E quelti son que' tempi, chiamati da Sant' Agostino Tempora Macariani, dal nome dell' uno de' due Legati, che nominavasi Macario, Tempi odiosi a' Fedeli per le alte doglianze de' Donatisti, e lagrimevoli all' Africa per i barbari successi de Circumcellioni. [a] Pitiliano principal professore di que as. Angent. Per sta Setta dileggiò i Cattolici col nome di Macariani, cioè con un titolo, nel quale facilmente concorfe Sant' Agostino, che ridendosi della di lui ignoranza, ingegnofamente dice, haver Pitiliano, come Caifas, proferato, ellendo che Macarios in lingua Greca fuona come nella Latina Beatus; onde il Santo conclude, [b] Ita plane de parte Macaris su- b Mem ibid. mus. Intanto li Legati Imperiali parte con l'armi, e parte con l'avvenenza ridotte in quieto stato le cose tanto della Religione, quanto dell' mene dall' armi Imperio, tramandaron fuori dell' Africa i Circumcellioni, tutto il Cle-de Romani. ro Donatista, ed il medesimo Donato [ e ] in lontanissimo esilio, d'onde non prima fecero ritorno, che quando l'Imperador Giuliano Aposta-con Miles I.p.

malle infette alcine Chiese anche Cattoliche, egli in riprovazione eter- d. Tom. r. Carell. in na dital' Hereticale costumanza formò nel Concilio il Canone, [d] Illi- Canell. Carbing.

Questi strani avvenimenti di moltiplicare Heresie vidde Giulio nel lungo corso del suo scabrosissimo Pontificato; e contro fazioni cotanto potenti fi dimoltrò egli così invitto, e coltante, che per foltener nella fua fincerità la fede non duoito d'incorrere hor nello fdegno di Coftanzo. hor nelle minaccie degli Eufebiani, e con Apostolica risoluzione lontana da ogni vano motivo o d'interesse, o di timore, ripose nella loro Chiesa li Vescovi esiliati, mantenne stabili nella rede Nicena, e ben' affetti alla Sede Apoltolica li due Ceiari Cottantino, e Coltante, intimò Concilii, linlio, erifirere inviò Legati, fulminò fcommuniche, riceve, & alimentò d fue fpefe elle fue glorio tutti gli Ecclefiattici rifugiati in Roma dalla perfecuzione della fazione contraria, e per non trafcurar parte alcuna di vero, e commun Padre acconfenti fin' agii Heretici iteffi replicate domande di Concilii, attefe i

ta, il quale richiamolli nell'Africa, intraprese di far tornar nel Chriftianesimo l'Idolatria, Grato allora Primate di Carthagine convocò un Sinodo in quella Città per riordinar lostato di quelle Chiefe, e perche dalli Donattiti era itato tanto promofio l' Anabattefimo, che n'erano ri-

citas effe rebaptizationes, & satis effe alienum à sincera fide, & Catholi-

. Tomo L.

ca disciplina.

loro melli con fosterenza di eguale, e non di superiore, snimo Costanee al sollevamento del Cattolici opperfii in Africa da Donaritti, e si di-fattussi nime sopra ardentissime lettere ripetre distrivorsolozato, e pieta hor agli Eusebiani in Afra, hor agl



## CAPITOLO VIL

## Liberio Romano creato Pontefice 8. Maggio 3524

Baldanza dell' Heresia sotto questo Pontificato. Dichiarazione di Costanzo a favore dell' Arianesimo. Zelo, e costanza di Liberio. Concilio d' Arles, e suo infausto corso: Concilio di Milano. Zelo, e Scritti di Lucifero Vescovo di Cagliari. Corso del mentovato Concilio di Milano. Condanna di S. Athanasio. Esilio di Papa Liberio, e dell'Osio. Felice II. Antipapa, e sue qualità. Venuta di Costanzo à Roma, e fatti, e detti delle Dame, e Popolo Romano. Conciliabolo di Sirmio, Herefie, econdanna di Fotino. Tre celebri Confessioni di Fede di quel Concilio. Caduta del grand' Osio, e di Liberio: e difesa di questo. Martirio di S. Felice II. Papa. Conversione di Liberio. Aezio, e sue Hereste. Indicazione di milie, e diverse Heresie di quel tempo. Applicazione indefessa, mà impropria di Costanzo negli affari della Religione . Concilio di Rimini, e suo corso. Persecuzione degli Arriani contro i Cattolici. Conciliabolo di Seleucia, di Costantinopoli, e di Lampsaco. Macedonio, sue Heresie, e crudelia. Eudozio, & Eunomio, e loro esecrande Heresie. Morte di Costanzo Imperadore. Successione di Giuliano Apostara, & indulgenza di Religione sotto quel Principe. Scilma di Lucifero, e Setta de Luciferiani. Persecuzione contro S. Athanasio. Ritorno de' Donatisti in Africa, eloro immense crudeltà. Morte dell' Imperador Giuliano. Successione, e morte di Gioviano. Successione dell'Imperio di Valence. Suo battesimo, e giuramento. Morte, & Elogio del Pontefice S. Liberio.



A muovo, e per violenza fiero, & horribil turbine di perfecuzione feolle in quelho Pontificato la Religione Cattolica, e noi nell'intraprenderne il raccontro, ci fentiamo egualmente forpedi da horrore, e da tenerezza alla rimembranza interfectode di dover delerviere tradimenti, e cadate di Vefeovi nifigni,

di Legati Pontificu, del grand Ofio, e fin dell'iftefo Liberio, che fpinto,

Agitazioni fierifime di Herefie otto quelto Pon-

as. Hin. stepf. per così dire, dall'urto di tutto il Mondo, fe non cadde, moftrò almeno di cadere, onde [ 4 ] Ingemuit totus Orbis, & Arianum feelle miratus eff. Ma benche in questo caso paresse, che la costanza Sacerdotale patisse Eccliffi, e macchiaffe il fuo splendore fra la lordura dell' Herefia : null'adimeno non mai meglio i fuoi raggi ella diffuse luminosi, e puri, che doppo l'accennata oscurità; essendo che la caduta di Liberio tanto provo la deficienza della Fede nel Pontificato Romano, quanto provar potrebbe la deficienza del Sole una nuvola, che lo ricuopre. Qual proposizione appatirà così evidente, e chiara, come fincera, e schietta sarà la narrazione

Coftanzo i favor degli Atriani.

dell' Historia, che soggiungiamo. Sembrava, che gli affari della Religione Cattolica felicemente s'incaminassero se la gran selicità di Costanzo non li havesse di nuovo ridotti all' ultima desolazione. Andava egli fastoso doppo la rotta data a Magnenzio uccifor di Costante, e doppo la grand' aggiunta satta all' Imperio di Oriente con l'accrescimento dell'altro d'Occidente, quando attribuendo tante gloriose conquiste al zelo, ch'esso mostrava à favor degli Arriani, tanto maggiormente s' impegno nella loro protezione, quanto men gli ostava il fratello, ch'era vissuto, e morto invitto disensore del Concilio Niceno. Onde l' Arrianesimo, che avanti la morte del gran Costantino non haveva havuto ardimento di comparir nè pur nella persona di Arrio, e di Eusebio, se non sotto un volto Cattolico, e doppo di esta, se non in parte, contentandosi di supprimere il nome di Consultanziale; seguita poi quella di Costante, scorgendosi sostenuto dalla potenza, e dall' autorità di un'Imperadore, che di nulla più temeva, alzò orgogliosamente la testa, e mostrandosi tutto svelatamente qual'era dalla sua nascita, sì sece ricever per forza, e come vittorioso nel Mondo. Hor dunque, come [b]che

b Semer. de Div. provide c. je

non vi è cosa più inselice, che la selicità di chi pecca, s'insuperbi talmente Costanzo del prospero corso della sua fortuna, che s'inoltrò publicamente à dire, [c] effersi finalmente Dio dichiarato à vantaggio degli Arriani. Perloche Lucifero quel gran Vescovo di Cagliari scrisse contro di lui il famoso Libro De Regibus Apostatis, ove dimostra la falsità di simigliante argomento con l'elempio d'infiniti Rèempii, e scelerati, che Dio ha sovente tollerati, e prosperati ancora, per punirli poi con severità maggiore di castighi nell'altro Mondo. Ma egli non havendo tanto cuore da poter refistere alla grandezza della prosperità, & all'adulazione de' fuoi, sì gonfio ne divenne per orgoglio, e tanto fi lasciò trasportar dalla vanità, che non solo soffrì, che dagli [ d ] Arriani gli si dasse il titolo di Eter-

Reg. Apop.

e America. f. 15.

no, qual' attributo effi contendevano al Figliuolo di Dio; mà egli stesso dettando, e sottoscrivendo alcune lettere usurposselo con nominarsi [e] Aternitas mea. Di forte tale, che rimirandoli in uno stato più alto di tutti non guardò più in faccia a veruno, e volle, che la fua volonta fosse la fola regola, che seguir dagli altri si dovesse, anche nelle cose sacre, & Ecclefiastiche. La prima impresa dunque, che gli su proposta dagli Eusebiani, fil la condannazione di S. Athanasio, che Liberio haveva di fresco ricufata di confermare, bench'egli ne fosse stato fortemente stimolato da' Vescovi Arriani per mezzo di premurofe, e continue lettere, come con tanti affalti, per vincerlo, ò farlo piegare al lor volere. Ma egli lontano dallo fgomentarsi à si deboli tentativi degli Avversarii, volendo molto più di quanto

negava, spedi due Legati d Cefare Vincenzo Vescovo di Capoa, e Man-

Coffanta, e zelo

cello

tello di campagna per rappresentargli con tanto l'incompetenza della domanda de' Vescovi Arriani, quanto la necessita di convocare un generale . libero . e concorde Concilio , in cui uniti gli animi più de' corpi non diffentiffero con scandaloso Scisma, come in quel di Sardica, al ben commune : mà cooperaffero tutti li Vescovi tanto Greci, quanto Latini à rendere alla Chiesa di Christo quella pace, ch' era stata per turbata dall' herefia di Arrio, e dalla contradizione appaffionata, che fi faceva dagli Arriani al merito, e alla persona di S. Athanasio. Costanzo irritato dalla costanza del nuovo Pontefice, e dalla repulsa, che alla prima loro richiesta havevano riportata li Vescovi Arriani, con precipitosa risoluzione prevo- Concilio di Aries. nendo l'arrivo de' Legati, adunò in Arles di Francia un' Assemblea di Vescovi Orientali, che seguivano la Corte, e di altri pochi Occidentali, che ò per timore, ò per adulazione mantenevano commercio con essi; e quivi facendoli egli Capo, come se commandasse a testa di un' Esercito, ordinò, come fegui; che di nuovo fi dichiaraffe Athanafio escluso dalla communione della Chiefa Cattolica, e dal possesso della sua Chiefa Alessandrina, e con precia [ a ] e perentorio Editto volle, che ciascun di que' Prelati sottoscri- a Seper lib a vesse la condanna sotto pena d'esilio. Giunsero appunto allora in Arles Vincenzo, e Marcello, quando fi ritrovava Costanzo in questo surore, ed havuta la nuova del loro arrivo, fe loro prefentar la condanna del Santo, fenz' altro indugio, che ò di sottoscriverla, ò di partirsi tosto quindi con una stabilita relegazione. Colpiti, e confusi li Legati dalla inaspettata domanda, furono così vivamente stretti al punto, che aggiungendosi alle persuasioni Caduta del Legale minaccie, & alle minaccie gli oltraggi, quel medelimo Vincenzo di Capoa, che come Giudice era intervennto nel Concilio di Nicea, in quello di Roma, e nell'altro generale di Sardica, ed haveva in tutti sostenuto lo splendore, e'l carattere di gran Ministro, e di grand' Ecclesiastico nell' assolvere, e dichiarar innocente S. Athanasio, quegli medesimo lasciossi vilmente vincere, segnandone di propria mano la condannazione, sotto honorevol pretesto di facrificarla alla pace universale della Chiesa. Ma non così diportoffi Paolino Vescovo di Treveri, e Lucio di Magonza, che suron perciò puniti di esilio, terminato da Lucio con [b] un glorioso Martirio per le mani degli Arriani, che lo strozzarono. È questo fii il primo tuono della horribil persecuzione, che si scaricò allora contro la Chiesa, e che fu annunziata per quella [c] Croce miracolofa tutta rifplendente, che in cs. Hirr. in Chron. Id quest' anno comparve nel Ciclo sopra Gierusalemme, e Mendevasi dal Monte Calvario fin' à quello dell' Olivetto: come se nel medesimo tempo, che Costanzo regnando in terra, alzava lo stendardo dell'empieta Arriana nella guerra, che dichiarava al Figliuolo di Dio, & alla Chiefa Romana, il medelimo Giesti Christo regnando in Cielo havesse voluto far comparire il suo vessillo della Croce, per animare i Fedeli à combatter generolamente in disesa della sua Divinità, con sopportame i martirii, e la morte. Liberio, udita la funesta nuova della caduta del Legato Apostolico, così Pontesce, sensibilmente risentissene, che il dolore glie n'espresse dagli occhi le lagrime, come se nell'altrui colpa egli riconoscesse rea la sua conscienza. Rimproverò prima a Costanzo le violenze usate, stendendo in una lette ra questi suoi lamentevoli sentimenti, [e] Tessis est mibi Deus, tessis est tota cum suis membris Ecclesia, me sidelem, & me in Deum meum cuncia munt carcia appeal, as dana calcare, atque calcaffe . Teftis eft mibi Deus mens , ad iftud officium , cioè musera.

Tomo I.

3 April Baren, an 353. 11. 19.

al Pontificato ) invitus accessi, in quo cupio quidem sine offensa Dei, quamdiu in saculo fuero, permanere. [a] Quindi scriffe ad Osio, & ad Eusebio di Vercelli, un de' più rinomati Vescovi di quel Secolo, deplorando con turti la fatal caduta di Vincenzo, &il pregiudizio, che ne ridondava alla Chiefa in riguardo della dannevole confeguenza per li Vescovi dell'Italia, i quali non credendosi maggiormente obligati, che il Legato del Papa, feguirono quasi tutti miserabilmente il suo esempio. In tant' angustia di penofi affari comparve al Pontefice, quall' Angelo dal Cielo, Lucifero il gran Vescovo di Cagliari, che scorgendo come disperate le cose, si offerì con gran cuore di portarfi esso medesimo da Costanzo, e dimostrarghi la necessità di un Concilio legitimo, e generale, s' ei voleva la pace della Chiefa, come diceva. Fù accolto Lucifero da Liberio con ogn'imaginabil gratitudine, per l'offerta, ch'egli così liberalmente, e generosamente faceva di se medesimo in un tanto pericolo del Christianesimo, ed il Pontefice deputògli per compagni nella nuova Legazione Pancratio Prete, & Hilario Diacono della Chiefa Romana, fcongiurando tutti e trè di adoprar tutta l'ardenza del loro spirito per persuader a Cesare il nuovadunab Mem an 354.m.2, mento di un' Concilio; al qual' effetto [b] egli medefimo scrisse a Costanzo

B fue dimoftranze con Cefare,

un' efficace lettera, da presentarsi ad esso da' Legati alla presenza di Eusebio di Vercelli, affin che tutt' insieme potesser fare un più potente ssorzo nell' animo dell'Imperadore. Sortirono veramente i Legati il defiderato intento, ed impetrarono da Costanzo un Concilio Generale per l'anno seguente in Milano, ov'egli haveva stabilito di passar l'inverno. Ma l'intenzione di Cefare era molto diverfa da quella del Pontefice : conciofiacofache pretendeva Liberio, che in quel Concilio si dovesse sostener S. Athanafio, com'era fucceditto in quel di Sardica, e confeguentemente non Concilio at Mi dubitava, che unitamente non si farebbe quivi condannata l'Heresia di Arrio: al contrario Costanzo, che haveva risolute le cose col consiglio

di Valente, fotto pretesto di far' una grazia, non altrimenti vi acconsentì, che per arrivar più facilmente a' (uoi fini, ch' erano di havere in fuo potere tutt' infieme li Vescovi di Occidente, per obligarli tutti con Liberio medefimo à fottoscrivere alla condannazione di Athanasio. Fù insinuato, come Malizlofe trame del Vescoro Va fi disse, a Costanzo un sì malizioso, e scelerato ripiego dal Vescovo Valente, perfido Arriano, della cui fantità egli haveva concetto così grande ch'era folito di chiamarlo l' Angelo di Dio; e tal'alto concetto derivò da un debolissimo principio, che su il principio di tutte le seguenti sciagure.

lente .

c Sever, lib. 2.

d A#. 351.

Battaglia trà Cogogazio.

[c] Ritrovavasi schierato nella gran pianura di Mursia in Ungaria l'esercito Cefareo di Cottanzo, e quello di Magnenzio ufurpator dell'Imperio, per definire in [ d ] sanguinosa battaglia il possesso, e la fortuna di tutto il Mondo. Costanzo inferiore ò di forze, ò di animo, doppo di haver adempiute le parti di Capitano nell'assegnar' i posti, e nel distribuir gli attacchi, si abbandonò in preda all'apprensione di quanto peso sosse quel gran sarto, e quanta gran causa si decidesse in quel constitto. Onde dubioso e contro il folito sbigottito, egli ritiroffi in una proffima Chiefa, che fuor di Muriia s' innalzava non lungi dal Campo della battaglia,nella quale fatto à se chiamar Valente, ch' era il Vescovo di quella Città, cercò di passar con lui in divoti discorsi tutti que' lunghissimi momenti, in cui si attendeva l'esito della pugna. Valente, al qual'era nota l'agitazione, che tene-

va in tanta costernazione Costanzo, haveva antecedentemente concertato

con due suoi confidenti un tal segno, il quale denotasse ò la vittoria, ò la perdita della giornata. Nè guari andò, [a]che fuori dell'espettazione eziandio de' medelimi Cefarei, rimanelle rotto, diffipato, e posto in fuga l'efercito ribelle di Magnenzio, il quale vedendofi impenfatamente tolto di mano l'Imperio, con la propria spada si uccise, seguendolo nel caso della morte Decenzio suo fratello, che da se medesimo parimente con un laccio al collo si strozzò. Valente, che si era posto appostatamente inginocchioni in atto di orare, ma con un' occhio rivolto all' Altare, e sempre con l'altro ad una picciola fenestra, onde apparir doveva il concertato segno dell' efito del combattimento, non così tofto ravvifollo per d' effo. che Subitamente levatofi in piedi, correndo ad abbracciar Costanzo, Hubbiam vinto, diffe, o Cefare, habbiam vinto, ed un' Angelo dal Cielo me ne reca in lente. queflo istante l'appiso. Accompagnò il detto con tanta gravità, e divozione, che prestandogli Costanzo una piena fede, usci frettolosamente dalla Chiefa verso il Campo, e col felice annunzio de' messi, che sopravvennero, ricevè la conferma della rivelazione di Valente. Per il qual successo in tal venerazione egli falì presso di lui, che [b] Constantius palam postea b Severlit. dicere erat folitus, fe Valentis meritis, non virtute exercitus vicisse; onde fumandone poi oracolo ogni detto, ne fegui ciecamente i configli, i quali ridusfero in perdizione Cesare, l'Imperio, e la Chiesa. Conciosiacosache Valente, fautor eterno dell' Arrianelimo perseverò incessantemente à dilatarlo con si perversa, & esecranda politica, che facendo capitale della Fede, come delle vesti, se ne servi sempre conforme ai tempi, ed hor dimostroffi Cattolico, hor' Arriano, con tanti profondi sentimenti della verità di ambedue le Religioni, che non dubitò, per ricever la communica. zione con Roma, di abjurar a' [ c ] piedi di Papa Giulio l' Arrianesimo, e di pip ad Suis. fare il medesimo nel Concilio di Sardica, e quindi a non molto tempo, per compiacere a' Costanzo, di dichiararsi aperto nemico de' Cattolici nel Concilio di Milano, e d'ingannar finalmente quello intiero di Rimini. Procedure, che lo resero odioso a' Cattolici, & agli Arriani medesimi, che non scorsero in lui altro di buono, che la costanza nell'incostanza si del bene, come del male. Dalla similitudine de costumi nacque ancora una strettisfima amicizia trà effo, & Acacio, & Urfacio, il primo de' quali era fuccoduto ad Eusebio nel Vescovado di Cesarea, e l'altro haveva la sua Chiesa nella Misia, ambedue, com'egli, Vescovi vagabondi, scelerati, inquieti, e ben' accommodati ad ogni forte d'inganno, per la cui strada giunsero non folamente à rendersi partecipi della confidenza di Cesare, mà arbitri ezian-

dio di ogni più grave affare dell' Imperio. Hor diaque, giunto [d] lo stabilito giorno, si ritrovarono in Milano d dan. 355. li Vescovi Orientali, che seguivano la Corte, & altri pochi, [ e ] che vi fopravennero, e più di trecento Occidentali da diverse parti dell' Europa, e seronda, e.s. e dell' Africa. Per comandamento di Costanzo tutti si unirono anche prima, che giungessero li Legati del Papa, e come si uniron di corpo, così giunfero quivi antecedentemente uniti di animo per compiacere à Cefare; fottoscrivendo quasi tutti con enorme tradimento la condannazione di Numero de Ve-S. Athanasio, voluta onninamente da Cesare à costo di qualunque dimo- scoti nel Cencheranza in contrario. Nel corso, è per meglio dir, nello stato già concluso so di Milano, e so concluso so vita di di Milano, e so concluso so vita di concluso so vita di concluso so vita di concluso so vita di concluso so concluso so vita di conclusio so vita di conclusio so vita di conclusio so conclusio so vita di conclusio so concl di quest' affare, arrivaron li Legati del Papa Lucifero di Cagliari, Panera-

zio, & Hilario con Eusebio di Vercelli, li quali non così tosto udirono il

gati Fontificii.

Coffunza de' Le. fuccesso leguito della sottoscrizione segnata, che si viddero tutti in un mare di confusione; e particolarmente Eusebio parve sorpreso da più inopinato accidente, quando riseppe, che Dionigio medesimo Vescovo di Milano, del quale era à lui nota l'integrità della vita, e la purità della Fede, havesse anch' ei acconsentito all' ingiusta condanna. Nulladimeno conoscendogli nel volto il pentimento di haver commesso un tant' errore, gli venne in mente di trarnelo fuori con un' affuzia, di cui fi fervì con l' efempio

a 1. sa Corinete, 12. di S. Paolo, che di se disse scrivendo a' Corinthii, [a] Cum assuus essem, dolo vos cepi. Fù [b] presentata ad Eusebio la formola della condannab S. Ambr. far. 69. zione, acciò egl' il primo la fottoscrivesse nella conformità medesima segnata da Dionigi. Eufebio con una sfarzofa diffinvoltura mostrò, ch es-fo non haverebbe havuta difficolta alcuna di raffermarla, ogni qualunque volta gli Avversarii havessero havuto riguardo al suo honore, essendo che ritrovandosi esso molto più attempato, & anziano nella dignit à Epi-

Affuto, e fanto riplego di Eufe-bio di Vercelli,

scopale di Dionigi, il quale era solito di chiamarlo Padre, sarebbe sua vergogna il sottoscriversi doppo di lui, e doppo un Vescovo così Giovane, ch' esso riguardava come Figlio; E poi, rivolto a' Vescovi Arriani con grave sembiante, ma con amabil maniera, pare cosa giusta d voi, replicò, che non volete soffrire, che si dica il Figlinolo di Dioeguale al suo Padre, e che possa io soffrire di esser posposto d'un mio figlinolo? Gli Arriani, che maggiormente desideravano la sottoscrizione di Eusebio, come di Ecclesiastico accreditato, e vecchio, che quella di Dionigi, e di cent'altri Vescovi, scancellarono così bene il nome di Dionigi, che non ne restò segno alcuno nella carta, affin ch' Eusebio potesse in quel luogo porvi il fuo. Allora il Santo Vescovo havendo ottenuto ciò che bramava, con serietà da Apostolo disse, Che non gli pareva di haver fatto poco, con togliere il nome di Dionigi da quella infame sottoscrizione, e che prima di tutto si doveva da' Vescovi segnare la Confessione Nicena, per poter' haver libera la communicazione senza sospetto, che alcun fosse macchiato d' Heresia; c in così dire espose sopra la tavola la Consessione Nicena. Non haveva egli ancora finito di proferir queste parole, che levatosi Dionigi dalla sua e Miler ad con fedia, prese la penna, e la carta per sottoscriverla. Mà fu più sollecito [c] fantapul Bar. au. Valente, che ritenendogli con una mano il braccio, involò con l'altra dalla tavola il Formulario della Consessione, e laceratala in mille pezzi, Non mai fara, diste, che il Concilio di Nicea babbia da dar regola alla nostra Fede. E

353 . m. 8.

d Sever. Ilb. 2.

Violenze degli Arriani,e di Ceta-

come che con questo fatto successe un gran bisbiglio fra' Vescovi, il Popolo, che n'hebbe sentore, apprendendo violenza contro i Cattolici, si uni fotto le mura di quel Conclave con risoluzione di opporsi ad ogni contrario tentativo. Ma gli Heretici [d] partitifi non senza confusione dalla Chiefa, ch'era il luogo stabilito per il Concilio, si congregaron per l'avvenire nel Palazzo Imperiale, dove non vi fù altra forma di Giudizio, che li comanre in particolare. damenti, le minaccie, e la violenza dell'Imperadore. La prima cosa, che colà si fece, sù la publicazione di una Confessione di Fede in forma di Editto, che conteneva tutte le bestemmie di Arrio. Si lesse l'ordine dell'Imperadore nella Chiefa Metropolitana di Milano, dove già li Laici erano concorfi per udirlo; ma tale fu l'horrore, ch'eglino ne concepirono, che tutti ad una voce protestarono, che più tosto volevano morire, che acconsentire ad una così notoria empietà. Nel Concilio [e] poi Costanzo affifteva con l'armi alla mano, e decideva ciò, che voleva, fenza dar luogo nè alla

nè alla ragione, nè alle Leggi; poiche havendo di nuovo Valence, & Urfacio proposta la condannazione di Athanasio, ed ostando acremente con i Legati Pontificii Eusebio di Vercelli, e Dionigi di Milano, l'Imperadore levatofi in piede, ed imponendo a tutti filenzio, bruscamente difie, Io sono l'Accusatore di Athauasio, e tanto basti. E voglio, che voi adesso segniate la condannazione, e communichiate co' miei Vescovi . Li Legati con humile, e schietta intrepidezza dimostrarongii, qualmente tanto lo Leggi Canoniche, quanto le Civili prohibivano di fentenziar contro un Velcovo tante volte affolnto, e ch'effi si guarderebbono molto bene di condannar sotto nome di Athanasio la Fede Nicena. Costanzo irritato dall'opposizione, che suol' essere pungentissima, e sensibilissima a'Grandi, rispose con un tuono di voce, ch'hebbe più del furioso, che dell'imperioso, La mia volonta deve star in luogo di Cauone nella Chiesa. O segnate adesso la condannazione di Athanasio, è preparateri all'esilio. Atteriti li Santi Vescovi, non già dalle minaccie, ma dall'enormità di una bestemmia, ch'essi non aspettavano giammai dalla bocca del Figliuolo del Gran Costantino, alzati gli occhi al Cielo, rappresentarono a Cesare, che di là egli haveva ricevuta la sovrana Podestà nell'Imperio, non per opprimer la Chiefa, ma per difenderla; che doveva temere, che Dio ancora non glie la togliesse, s'ei se ne abusava con voler consondere i diriti della Fede con que' dell'Imperio, e con voler introdurre nel Christianesimo l'Heresia detelabile di Arrio. A queste parole perduto ogni ritegno di rispetto si gittò Costanzo furiosamente abbasso das Trono, e ssoderata la spada, e presentatane la punta al loro petto, minacció di passargliela à traverso del corpo; Poutsicil. e senza più volerli ascoltare, li scacciò dalla sua presenza, con tramandarli in esilio in diversi luoghi, e specificatamente Lucifero nella Palestina, Dioniginella Cappadoccia, & Eufebio in Scythopoli, di cui [a] dicefi, che con a Apost Lippon.

Apostolica intrepidezza ricusasse eziandio il cibo dalle mani degli Arriani 1. Englis, pose livros. protestando di voler più tosto morir di fame nel carcere, che vivere al ana 356. 296.
Mondo con alimento inserto di Heresia: onde sti sorzato il Vescovo Arriano Patrofilo, che 'I teneva in cura, di permettere l'ingresso nella prigione a' Cattolici, fra quali [b] S. Epifanio ancora fii a porger follievo di vitto, bs: zpipt, barge e venerazione d'un tanto famoso Ecclesialtico. Hilario un de' Legati su molto più infultato degli altri; poiche gli Eunuchi del Palazzo [c] Itrafci- cumilia. natolo inhumanamente per terra, toltigli gli habiti d'addosso, gli diedero molti colpi con dirgli, Portati adesso dal tuo Papa Liberio; Va, e digli il premio, che tu ricevi della tua Legazione. A si irritante contumelia altro non rispose il Santo Diacono, che Iodi al Cielo, che lo faceva degno di soffrir quegli obbrobrii in honor' e difesa della Fede. Ma ( oh tremendi giudizii di Dio!) quegli, che hora miriamo, & ammiramo così costante Heroe della Religione Cattolica, e propugnatore invitto del Pontificato del Pontificato Romano, piangeremo [d] ben tolto ancora divenuto Scismatico fra i Lu-festa verse il fice. ciferiani, & Heretico fra gl'Anabattisti. Quindi Costanzo divenuto fiero all'inhumanità di questi primi eccessi, fece un nuovo Editto contro S. Atha- na, e nue nasio, molto più barbaro, che I primo. Conciosiacosache oltre al condannarlo come un'Empio, comandava à tutti li suoi Ministri sparsi per l'Imperio, che lo arreitassero prigione per punirlo, che si dassero tutte le Chiese agli Arriani, che questi havessero la libertà di maltrattare à lor voglia quei, che pur oftinavano in communicar con lui, e che agli Arriani fi deffe la por-

Nuova condar

la porzione del gran, che Costantino suo Padre haveva destinato agli

per obligare i Vescovi ò à renunziare alla communione di Athanasio, ò ad abbandonare i Vescovadi, con ordine ai Magistrati di sforzare i Popoli E contro tutti li con ogni forte di violenza a communicar con gli Arriani; e pet timor, che non si eseguissero nel suo rigore i bandi, mando segretamente in giro molte Cattolici . persone per esplorarne l'osservaza. Di sorte tale che altro non si vedeva, che

ò Vescovi divenuti Arriani per non perder la fortuna, ò Vescovi scacciati dalle Sedi per non perder la Fede, e in luogo d'effi intrussi Heretici; come fegui nella Chiesa di Milano, in cui su posto Auxentio di Cappadocia Hnomo sceleratissimo, & ostinatissimo Arriano, che ne [ 4 ] pur sapeva la lingua Latina. Di pari con gli Ecclefiastici andaron i Laici, à segno che tal delitto era il non esser Arriano sotto l'Imperio di Costanzo, quale il non esser Idolatra sotto quello di Diocleziano, sostenendo la Chiesa un' horribil perfecuzione dal Figlinolo di quel Principe, che cotanto la beneficò. E così l'Arrianesimo, che in Occidente appena era conosciuto, doppo l' arrivo di Costanzo sece mostruosi progressi nell'Italia, e per l'Europa. Nè fù men fiero l'ordine, che barbara l'esecuzione di sorprendere, & imprigionar' Athanasio, e ripor in suo luogo Giorgio di Cappadocia, Tesorie re della Camera Imperial di Costantinopoli; [b] Malus genere, animo pejor, aliena mensa servus , vilis , nulliusque pretii, qui omnia ad ventris gratiam tum facere, tum loqui didicisset; con questo degno elogio encomiato dal Nazian-

d S. Greg. Nazian. Athan. Patimenti, e ferk ti di S. Athansfio. Hunc Georgiam zeno. [c] Appena da' Soldati di Costanzo, che commessero in Alessandria alti dicune Goeferum . Vide Baren. ann 141.0.11.

Imrepida costan-Cagliari.

ramingo dentro i Deferti dell'Egitto, di colà scrisse la celeste Lettera ai Solitarii, l'Apologie à Costanzo in giustificazione della sua suga, e quella parimente, in cui descrive l'Historia della sua persecuzione, e 'l Libro à Lucifero in sincerazione dell'innocenza della sua condotta. Nè Lucifero men'egregiamente diportoffi con la penna in difesa della giusta causa de' Gattolici. Questo gran Vescovo, che da Milano era stato condotto in efilio nella Paleftina, per la distanza de luoghi non potendo più parlar à Costanzo con la lingua, parlogli più potentemente con la mano, e due Libri gli mandò in difesa di S. Athanasio, ne' quali con termini così sorti gli rinfaccia l'inginstizia della seguita condanna, che certamente non pajono scritti da un Reo, benche presunto, ad un'Imperador vittorioso, ma da un'Imperador vittoriofo ad un publico malfattore; oltre à che il fuo zelo. e la fua naturale intrepidezza tant'oltre lo portò, che havendogli Cefare fatto domandar, s' ei confessava esfer'esso l'Autore di que' Libri, arditamente rispose disi, e ch'era tutto pronto à rattificar con sangue il suo inchiostro. Mà Costanzo amò meglio di lasciarlo in quell'esilio, che di troncargli con un fol colpo la vita.

enormi crudeltà contro i Cattolici, potè la seconda volta scansarsi il Santo

Patriarca, che per preservar la vita à beneficio della sua Chiesa, condottosi

Quanto il Pontefice rimanesse sorpreso alla funesta nuova dell'esitio de' Vescovi, delle percosse de' Legati, e della violenza di Costanzo, e con quant'attenzione, e zelo si opponesse a così formidabile Avversario, chiaro si rendè dalle [d] due lettere, ch'egli scriffe, una agli esiliati, l'altra circolare à eutre le Chiefe del Christianesimo, nelle quali animò chi alla sosserenza ne' travagli, chi alla costanza nella persecnzione, e tutti à dar saggio della

d April Ber. ann :55.0.35.

Zelo, e fentimen-

lor Fede nella guerra crudele, che già da' lampi prevedeva profiima, e terribile.

ribile alla Chiefa. Mà presto egli stesso sù obligato à scendere in quel campo, ove i suoi Legati havevano così bene sostenuta la causa di Dio. Poichè credendosi gli Arriani, che cadendo il Pontefice, tutti li Vescovi caderebbono facilmente nel lor partito, perfuafero à Cefare d'intraprenderne l'impresa con ogni risoluzione, & impegno; e come ch'è cosa agevole far traboccar un'animo à quel che inclina, con poca perfuafione industero Costanzo alla determinazione di usar ogni possa per sar diventare Arriano il Pontelice. [4] Fillo egli dunque ò di vincerlo, ò di perdelo, as solte. dellinogli il luo Maltro di Camera, ch'era un'Eunuco chiamato Eulebio, Ambalciaria di Vescovo Arriano, & empio come il suo Padrone, e scaltro, & arrogante. quanto lo richiedeva la malagevolezza dell'affare, acciò disponesse Liberio alla condannazione di Athanasio con l'un de' due potentissimi mezzi ò della pena, ò del premio. Mà dal bel principio si avvide l'Eunuco del poco felice esito, che haverebbe sortita la sua Ambasciata; poiche trovò Liberio così coltante, e fermo ne' fentimenti Niceni, che nè le preghiere, rofità di Liberio. nè le minaccie, nè la speranza, nè il timore, nè li donativi, nè l'adulazione poteron giammai scuotere la generosità di quel cuore : rispose sempre, Ch'esso non haverebbe mai condannato un'Huomo assoluto dal suo Predecessore, e da tanti Concilii , senza prima ò havere udite le difese , ò condannati coloro , che contro la Fede Nicena sostenevano il partito, el Heresia di Arrio; onde Eusebio scorgendolo infleffibile, con temerario ardimento presolo per la mano, e come avvicinandolegli all'orecchia, [b] Obtempera Regi, diste, b tam iid. & ista accipe; e incosì dire fece atto di presentargli una borsa di monete, il cui splendore bene spesso suoi offuscar la vista à chi eziandio tien sempre fissi gli occhi al Cielo. Ma disdegnando il Santo Pontefice la vile offerta, proferi quelle degne parole [c] Nunquam accepimus talem à Patribus traditionem; e senz'altro replicar gli si tolse quindi d'avanti. L' Eunuco distidando di poterlo più vincere, entrò baldanzofamente dentro la Bafilica di S. Pietro, e sopra l'Altare pose quelle monete, come mercede stabilità à Liberio, acciochè il Popolo stimasse haver egli acconsentito à Costanzo. Il Papa non così tosto riseppe il sacrilego attentato di quel mezz' Huomo. che riprendendo i Custodi, perche gli havessero permesso l'ingresso in quella Chiesa, portovisi poi esso medesimo in persona, e preso quell'oro, fuor del Tempio gittollo, come prezzo [d] di un Giuda. Non volle più allora l'Eunuco tentar altro affalto contro Liberio, che scorse troppo costante nelle deliberazioni prese di sostener la Fede Nicena; onde benche havesse satto molto, vedendo tuttavia di non haver operata alcuna cosa, irritato dal mal fuccesso, si riconduste à Milano, e con si pungenti invettive incitò contro il Pontefice l'animo di già esacerbato di Costanzo, che questi spedi incontanente a Roma I Isticiali, e Soldati, i quali riempita la Città di tumulto, trassero quindi [e] à forza di notte tempo Liberio, e lo condustero a Milano con tanta maggior celerità nell'esecuzione, quanto ad Selie. più sollecitamente suole ubidirsi da Ministri venali il peggio comandato. Tuttavia Costanzo, ch'hebbe tempo di moderar lo sdegno, lo riceve molto Che di soldati cortesemente, e o ch'egli fosse sorpreso dalla Maesta del Pontesice, o che imperiali e conditiono a Milano, stimasse di poterlo più facilmente ammollire con mezzi piacevoli, hebbe e suo una lunga conferenza con lui esortandolo à ritirarsi dalla communione di con Cesare. Athanalio. Liberio doppo di haver tutto udito, con una fanta e generofa diffinvoltura, come pregandolo, rispole [f] Define, Imperator, persequi tueniti.

re; ad omnia potius substinenda parati sumus, quam nos Christiani eò deveniamus, ut Arriani appellemur. Ind'infiftendo nelle medefime maffime, esposto in Roma all'Eunuco, soggiunse, Che quei, che tanto impuenapano l'innocenza di Athanasio, andassero pure in Alessandria, e dagli Alessandrini s'informassero, se tale fosse Athanasio, qual'essi lo facevano; che per questo viaggio le Chiefe d'Occidente havrebbon somministrato il denaro, ed esso il primo offerivali ad intraprenderlo per darne agli altri l'esempio: che di cotal sentimento erano molti principali Ecclesiastici, e ne sacevan buon testimonio que' medesimi, che Sua Maestà appunto allora haveva mandato in esilio ; ma che quando tutto il Mondo l'abbandonasse in una causa tanto santa, e giusta, esso punto non si rimoverebbe dal proposito, che que' trè sa l'ammirabili Giovani , che persisterono soli nel memorabil rifinto di adorar la statua del Re Nabucdonofor. Come che l'Imperador si trovò alquanto punto dalla comparazione, lo interruppe fubito con queste parole: O bisogna tasciar Roma, & andare in esilio, ò sottoscrivere alla condannazione di Athanalio. Liberio allora parte per tenerezza, e parte per un fanto fdegno gli replicò parole così forti, e penetranti, scongiurandolo à voler cessare di far guerra a Giesù Christo, che haveva a lui dato l'Imperio del Mondo, protestando, ch'esso era tutto pronto à soffrir l'essho, & ogni più atroce supplicio più tosto, che tradir così vilmente gl'interessi della Religione, che fù ammirato da' fuoi medefimi nemici, che affifterono prefenti alla

Bereta.

conferenza. Trè giorni doppo, che fu il termine à lui preffisso per risolverfi, egli fiì condotto in esilio nella Città di Bereea nella Thracia, havendo prima ricufati cinquecento scudi d'oro, che gli mandò l'Imperadore, ed altrettanti l' Imperadrice, con rispondere a chi portoglieli, che se ne servisse pur Cesare à pagar le Soldatesche, ò se pur dar li volesse, daffeli a' fuoi Velcovi Arriani, che altro non defideravano che ricchezze. L'Eunuco ancora volle far sua scena in questa Tragedia, e gli offeri molta maggior fomma di monete in atto compassionevole, e divoto; mà à lui rivolto Liberio , Doppo di haver saccheggiate , dissegli , le Chiefe di due Imperii , tu presumi di portarmi li latrocinii in elemosina , come ad un' indegno condannato? Và miserabile à purgar la tua coscienza, che quando farai Christiano, allor io penserò, come havrò teco a trattare. Ma non hebbe l'infelice nè tempo di purgar la sua coscienza, nè commodo di trattar più con Liberio; conciosiacosache Giuliano successor di Costanzo fecelo [ b ] precipitar da un'altiffima rupe, e crepò nell'aria, spettacolo horrendo a' Circostanti.

Partitofi Liberio, l'Imperadore à perfuafione di Acacio di Cefarea, e di Epitetto Vescovo di Cività-Vecchia, ambedue Arriani, collocò nella reflice Amipapa, Cathedra Pontificale Felice Diacono della Chiefa Romana, facendolo confacrare nel fuo Palazzo in prefenza degli Eunuchi da trè Vefcovi Arriani. Era Felice Cattolico di professione, mà macchiato di communicazione con gli Heretici, & odioso alla parte sana del Christianesimo per haver fottofcritto alla condannazione di Athanasio. Onde bench' egli non fosse precisamente incolpato di Heresia; nulladimeno perche sù intruso in quella dignità in luogo del vero Pontefice con una così abominevole ingiustizia, e perche manteneva il commercio con gli Arriani, il Popolo Romano non volle giammai riconoscerlo come suo Vescovo, nè entrar con esso nella Chiesa; e perciò due anni egli visse in Roma Papa senza Chiesa;

Paftor fenza Gregge, e Principe fenza Vaffali.

Nè meglio di Liberio fu trattato il grand'Ofio. Ma come che Co- Effio, e prigionia franzo era reltato alquanto confuso per le gran proteste dell'ira Divina pre-Cordora. nunziatagli dal Pontefice, non hebbe cuore di refiftere alle gagliarde ragioni di quel venerabile Vecchio, in eta quasi centenaria, tutto pien di gloria per le tante belle azioni, che haveva fatte, e verso il quale haveva Costantino suo Padre portato così gran rispetto. Per qualche sorte dunque di coscienza, e per qualche freno di riverenza Costanzo non passò più oltre nel maltrattarlo, contentandoli folamente di rimandarlo al fuo Vescovado lontano dalla Corte, e non gradito dal Principe. Mà i Vescovi Arriani, che si erano già resi liberamente Padroni dello spirito di Costanzo, lo fecero ben tosto ritornar ne' suoi sensi di prima: in modo tale che havendolo Cesare di nuovo richiamato alla Corte, quando vidde, che nè per preghiere, nè per minaccie lo potè ismuovere ad acconsentire alla condannazione di Athanasio, [4] Non reveritus, neque quod Pater & S. Atha. in this. effet Episcoporum, neque quanta auctoritatis Pater ille effet, nec senettutem ad falin bominis jam centenarii, neque quod Princeps effet Synodorum, neque quod Confessor erat , vere Ofins , ideft Sanctus , neque quod omnibus ille erat notus , vitaque irreprehensibilis, neque quod Patrem eum appellabat, lo condannò non solamente all'esilio, ma fra i ferri di un'horridissimo carcere nella Città di Sirmio nella Schiavonia, imponendo a quel Comandante, che con ogni forte di cruciati procuratie di ammollire quel gran cuore . [b] Nibil ad ifta exparit Ofius, foggiunge il fopracitato S. Athanasio, ac minas. & pentos nihil arbitraus. Define quaso, diffe a Costanzo, & memineris, te esse mortalem: reformida diem Judicii, & serva te purum in illam diem: nec te misceas Ecclesiasticis, neque nobis boc in genere pracipe, sed potius ea à nobis disce : tibi Deus Imperium commist, nobis, que sunt Eccleste concredidit. Ego neque Arianis assideo, neque suffragor, sed corum harefim anathemate damno, neque in Athanasium accusationibus subscribo, quem Romana Ecclesia innocentem pronuntiavit. Così egli : e volesse il Cielo,

che i fatti havessero corrisposto alle parole. Doppo così gloriose vittorie, che stimò di haver riportate dalla Religione Cattolica, volle Costanzo trionfarne in Roma, che non haveva di Aprile fra numerola Soldatesca elevato sopra un' alto cocchio, affet- d . 155. tando Maesta col mostrarsi immobile come una Statua, se non che talora chinavasi alquanto nel passar sotto gli archi, ch'erano molto più alti Trionfo di Codella sua testa, affin di parer grande. Mà questa studiata gravità, che lo rendeva venerabile agli Orientali, gente nata, e disposta all'adulazione, lo refe dispregievole a' Romani, che conservavano ancora la primiera libertà di genio, e spiriti alieni dalla finzione. Fù però ricevuto con acclamazioni, e panegirici, e dalla Plebe, e dalla Nobiltà. Ma nulla hebbe più del grande in questo Trionfo, che la costanza, e la Fede del sesso imbelle delle Donne. [e] Le Dame Romane affezionate alla memoria di Li- 474nd. 1.3.6.12 berio havevano pregati i lor Mariti, che in questa favorevole congiuntura impetrassero dall'Imperadore il di lui ritorno à Roma, protestando, che agregio fatto dels'eglino non havessero animo, e forza di poter conseguir questa grazia le Dame Romane. asse ancora, abbandonata la Patria, se ne sarebbono andate con Liberio nel

LIBERIO. 270 Secolo IV.

medefino luogo dell'effició. Que Cavalieri, ch' egualmentre ne fogirarano il ritorno, rapprefentarono alle loro Mogli, che pui facili ne nerebbore fie imperata la grazia da Cefare, come più facili a domandare,
men'atca incever repulla, e più feufabil esiandio nella incompetenza
della domanda. Oltre diche fe mai la richiefita foffe riufeita molefita, non
haverebbe Coftanzo havuto campo di poterei vendicare fopra di effe, come fi farebbe potuto vendicare fopra i Mariti. Perfuafe da quefte ragoni,
fi accinfro untamente tutte all'imperfe, de effendoi gompofamene abbigliate fi portarono à Palazzo, dove Coftanzo molto foddisfatto di quefta
mova (orte di honore, che fi crede, che alui frondeffe, be riceve con
ogni poffibil cortefia, e fiplendidezza. Una di effe allora, ch'era Capo di
tutte, lafciandofi cader qualche lagrima dagio cochi, con fentiment riprien
id grazia, così parlogli, che in sura allegrezza, e in ma publico gaudio,
è comera audelo i Roma, che fi e vedera prefente, e trioritare il pitlundo del

E loro fupplica

a con ga analocul parcing be fit atoms protect, e tronfante il Figlinolo del me con consignitiones, che l'accession neggiore occasione di deleje, che di attalegrafi. Non potre silve il lor dolore forga un gran male justi potre l'accessione que me l'accessione programa que con protectif un gran male pière invogen per parca le la grini ce la farribono venue in babito di docția. E fille flatalectio accompagnar la lor doglia cal fuo trionifo se I luo trionifo appunto porge iron ferranga; che farebbe flata que dejorno fine delle commans miferie: Hawer effe perduto il lor Padror, il lor Padre, rapio dalla digrezzie di non baver potato condicendere alle pui illanze: Nium dolore effere a loro più fesibilit di queffo, e per la memoria delle peu in cui sibero fi virovara, e per veder lecerato il feno alla Chiefa Romana con l'improdute di mi falso Pontefice; che però fupplicavano fus Madfil à musurefi à nierà del Todror. del Crove, e di citi, e reflieundo alla chiefa Colorial Valore.

re,

à pietà del Pastore, del Gregge, e di esse, restituendo alla Chiesa il Pontesice, al Popolo il Padre, ed il suo Principe d Roma. L'Imperadore maravigliatofi prima dell'arditezza della richiefta, rispose, Ch'ei non era stato così inhumano, che havesse voluto toglier loro un Pastore, senza dargliene un'altro egualmente zelante, e buono, che'l primo. Ma le Dame rese eloquenti dal zelo sece à lui così ben'intendere, ch'esse non haverebbon giammai communicato con Felice, e che durando egli nel Pontificato, non farebbe giammai stato libero in Roma l'esercizio della Religione, che finalmente Cesare violentato più tosto, che persuaso, acconsenti loro la domanda, promettendo ad esse il ritorno di Liberio. Anzi per render più publica, e gradita la grazia, fece leggere un giorno nel Theatro publico, dove rappresentaronsi alcuni giuochi, le lettere, con cui richiamava Liberio, assin ch'egli unitamente con Felice esercitassero insieme la Podesta suprema del Pontificato. A quest'ultime parole sorpreso il Popolo da novità così moftruosa di voler dar due Capi al corpo della Chiesa, riprese subito con una fola voce, come fe l'havesiero tutti già per avanti concertata, Un Dio, Un Christo, Un Papa. Allora Costanzo scorgendo inutile ogni suo raggiro promesse semplicemente di restituir Liberio a' Romani; ma tardi ne attese,

Parole memora bile del Popol

2 Ar. 356.

prometie femipicemente di retitutur Liberio a Romaini ; mat cattu me e troppo mieticemente per la Chiefa la partoal. Poiche [a] portarofi egil à Sirmio per occation di rifpingere dalle fponde del Damubo ii Barbari ; che infeltavan le terre dell'Imperio, e convocato quivi un Concilio Covisione prima Ofio il fottoficrivere una muora lordica del Covisio d'Arrisai, e po intravato qui onno fegui, di vincere conte iffedie atmi Liberio. E perche l'uno, e l'altro di qualet due avvenimenti fono altre di qualetti de avvenimenti fono altre di qualetti de l'avvenimenti fono altre della monta della m

Transactive Coogle

floria', è d' vopo, tefferne il racconto con gran ponderazione, e

chiarezza.

[a] Si diffe, che Fotino condannato nel Concilio di Sardica, havea a Vedi il Provil. di interposta l'appellazione [b] appresso Cesare, come ò aggravato da que bs. Epiph. bar.71, Padri, ò calumiato dagli emoli. Mà le fue istanze non furono mai nè ricevute, në rigettate, fe non quando con questa occasione, in cui estendosi Concilibboto di portato l'Imperadore à Sirmio, della qual Città era Vescovo Fotino, hebbi difensione in della difensione. be Costanzo motivo più ptossimo di accettarle. Conciosiacosache sparsasi causa di Fotino. di già la fama dell'Herefia Arriana, che negava la Confustanzialità del Figliuolo col Padre, e seguendo quindi, che tanto Costanzo, quanto Valente, Acacio, Urlacio, e tutta la fazione Imperiale passasse notoriamente per heretica, presero risoluzione degli Arriani di togliersi tal macchia dal volto, col pretesto di condannar tutti quei, che sentivano bassamente del Figliuolo di Dio. E Fotino era un d'effi, che negava non folamente al Verbo la Consultanzialità col Padre, mà à Giesii Christo la medesima Divinità. Onde incalzando l'empio le sue istanze di ricorso, su facile, come avvenne, che à contemplazione de' medefimi Arriani intimasse Costanzo in quella Città un Concilio, che nella sceleraggine de' dogmi tino. nguagliò, se non vinse, l'altro tenuto in Milano. Poiche il fine degli Arriani essendo in sostanza, voler dimostrarsi, ma non esser Cattolici, condannarono subitamente l'Heresia, e la Persona di Fotino; e quindi poi fcesero a quello che più loro premeva, cioè à comporre una nuova formola di Fede . in cui [ c ] pretermettevali, e tacevali affatto la parola di Con- c S. Art. de Spa. fustanziale, ch'era l'unica spada, che seriva il cuore agli Heretici. Scrisse [d] tal confessione di Fede in Lingua Greca Marco Vescovo d'Arethusa, d Suntili. L. 1.55. ed in effa tra gli altri Articoli efponevali. Eos qui dicunt ex non ente, aus ex alia substantia, & nonex Deo, Filium extitiste, aut quod tempus, & fessioni di Fede atas fuit, quando ille non erat, alienos à se censet Sancta, & Cattolica Ec-formate in Sieelesia. Qual formola nelle allegate parole considerata, [e]e ben pondera es. Hiler, de Sye. ta da S. Hilario, fu rinvenuta per Cattolica, ogni qualunque volta in effa non s'intenda riprovata la parola, che si tralascia, di Consultanziale, B quella delle trè, che si stesero in quel Concilio, fu la prima. La seconda fui dettata in lingua Latina, e [ ] vi fi taceva la parola di fostanza, di cui que' Padri si erano tanto ben serviti nella prima, e supprimevasi ogni qua. 18. 116. 41870. lunque voce, e concetto di fimilitudine; onde fil empia, e facrilega, e

perciò chiamata dal fopracitato S. Hilario Bestemmiatrice, e Periida, e come rale eziandio conosciuta da i medelimi Arriani, che la riprovarono, e bandirono, emendandola fulleguentemente con la formazione di una terza Confessione, in cui Filius Patri similis per omnia pradicabatur. Sicche nella prima si tralasciava la parola Nicena di Consustanziale, ma si afferiva l'altra di Suftanziale: nella feconda fi taceva l'una, e l'altra, e quella parimente di fimile: nella terza fi enunciava folamente la fimilitudine. Onde la prima in buon fenso fù giudicata Cattolica, la seconda apertamente Heretica, e la terza più confacevole alla prima, che alla feconda.

Cio supposto per intendimento de fitturi racconti, [g] Costanzo per g Sorre La caste istabilir maggiormente nel Mondo l'Arrianesimo, determinò di farvi acconsentire ancor l'Osio, Eccletiatico riputato celebre in tatte le Provincie del Christianesimo, e che quivi appunto prigioniere in sirmio con inaudi-

Narrazione della te miferie, e strappazzi tirava alungo l'eta centenaria di sua vita. Si fece ata del grand' egli dunque venir d'avanti quel Venerabile Vecchio, carico di ferri, e di catene, confumato dalla languidezza, e dalla noja, ripieno di mille mali,

e conseguentemente indebolito di spirito, e di corpo, per haver sopportata una prigionia ranto lunga, e fastidiosa. Gli propose, che sottoscrivesse la seconda formola di Sirmio, cioè la più bestemmiatrice, e sacrilega. Ma l'Osio sempre ricordevole del suo grand'animo, di rante imprese gloriofamente terminate, e di tanti viaggi, e difagi fofferti in difefa della Divinità di Giesti Christo, ricusò costantemente la detestabil proposta. & al par che à lui cresceva vigore, e zelo per resistere, accrescevano à lui li Manigoldi pene, e tormenti per abbatterlo. Come che haveva rifoluto Cefare o di vincerlo, ò di perderlo affatto, lo fece spietatamente tutto stracciare a' colpi di bastone, e dislogargh poi sopra un cavalletto tutte l'offa, in modo tale che mancato con le forze lo fpirito, & indebolito il cuore dalla deficienza del fangue, il povero Vecchio promesse di far tutto ciò, che Cesare havesse voluto, purche non fosse obligato à condannare Athanasio. La qual cosa sa conoscere, ch'egli non haveva più libera la ragione, perch' era molto minor male condannare un'Huomo falfamente acculato, che segnare un'empieta notoriamente Heretica, qual'era la seconda Confessione di Sirmio: & al contrario egli non poteva sottoscrivere quest'Heresia senza condannar quello, che n'era l'inimico publico, e dichiarato. E per questa medesima cagione gli Arriani havendo ottenuto quanto defideravano, fi contentarono, che Ofio fegnaffe, come fegui,

quella formola, quale S. Hilario chiamo [a] la Bestemmia di Osio, e di Potamio Vescovo Spagnuolo, che di pari con Osio la sottoscrisse. Così quel grand'Huomo cadde, con lasciar à tutti esempio dinon doversi fidar ne degli anni, ne della dottrina, ne delle opere fatte; permettendo bene spesso con secreto giudizio l'ascosa providenza del Cielo, che talun

+ S. Epiph. ber. 75. cada, per tener tutti vigilanti, e timorofi. Di più foggiunge [b] S. Epin fanio, che gli Arriani ò per artificio, ò per forza ottennero da Ofio una ferittura, in cui egli dichiarava il Figliuolo di Dio diffimile al Padre anche nella fostanza: qual nuova empieta non era espressamente contenuta nella feconda formola, benche per altro ella fosse ripiena d'infinite bestemmie. Infomma Ofio approvò, quanto vollero, e forfe più di quanto pretendevano gli Arriani, e[c] con tal mezzo egli ottenne la liberta di ritornare in Spagna al fuo Vescovado, dove doppo due anni ritrovandosi moribondo, à fimolato dal timor di Dio, è libero da quello di Costanzo, publicò [d]

la violenza ufatagli in Sirmio, condannò la formola da ello fottofcritta.

c S. Athan, 4901.2. Suo rayvedimerto , c moret . d Idem in spif. ad folis.

el'Herefia di Arrio, e prohibi a' fuoi di fostener gli errori detestabili della fua scrittura. La caduta dell'Osio sù preludio di maggior ruina, cioè di quella di Liberio, ch'era l'impresa più desiderata dagli Heretici, e più ambita da Costanzo, che voleva con tutt'honor'uscir dall'impegno, che si era proposto. Poiche da una parte egli haveva promesso alle Dame Romane di restituirlo, dall'altra a' suoi Vescovi, di non venir mai all'esecuzione della promessa, se Liberio non entrava nella communione con esti. Ond'era necessario trovar qualche strada per vincer quella di lui inconcusfa. & inalterabil coftanza, e di piegarlo in fine in qualche modo al suo intento. A tal' effetto gl'inviò Demofilo Vescovo della medesima Città di

Bereea, luogo dell'efilio, e Fortunaziano Vescovo di Aquileia, soggetto

Narrazione findi Liberio,

ama volta molto qualificato anche appresso Liberio, ma che seguitando poi l'esempio di Saturnino Vescovo d'Arles, haveva preserito il savor di Cesare alla sua coscienza, abbandonandosi vilmente al partito Arriano. [a] Questo Prelato dunque aveva gia fatti alcuni tentativi per sar cader as. Hier de seripe. Liberio, e nella disposizione, in cui l'haveva l'ultima volta lasciato, stimò che facendo ello l'ultimo sforzo insieme con Demosilo, potesse facilmente ottenerne à pieno la vittoria. Eran già scorsi due anni, che il derelitto Pontefice si ritrovava in Berea, e sopportava incommodi intollerabili : si conosceva abbattuto dal tedio, e dalla languidezza, solo in un estrema solitudine, senza la vicinanza di alcuno, che potesse co' discorsi fortificarlo nelle fiere scoffe, che gli davano le miserie, dalle quali si vedeva cinto; ed il più fiero nemico, che havesse, e contro il quale non si era preminito, rifedeva in lui medefimo, che con horribili affalti spesso l'urtava per abbarterlo, cioè un'amara reminiscenza di veder' il suo Trono Pontificale occupato con violenza da un de' suoi Diaconi, mentre ch'esso dimorava come sepolto, fuor d'ogni pensier d'huomo, in un'angolo della Thracia, e miferabilmente abbandonato da tutto il mondo. Quelto fastidioso pensiere l'affliggeva, e lo tormentava più ch'ogni mal del luo elilio, e gli dava di volta in volta un sì ardente desiderio di ritornar à Roma per iscacciarne il fuo Rivale, che quell'esilio, dov'egli andò come in trionso, e che riguardava come oggetto di sua gloria, e luogo di suo nobil martirio, cominciò à poco à poco à renderlegli insopportabile, e nojoso. Così spesso accade anche ad huomini di gran cuore, che non essendo potuti esser abbattuti da cosa alcuna di fuori, si sono lasciati vincere dalle loro medesime passioni. che li hanno fatto trabboccar in eccessi, la cui sola rappresentazione sarebbe loro itata in horrore in altri tempi. Demofilo,e Fortunaziano fi avvidero di cotal profonda agitazione, e benche Liberio procuraffe di nascondergliene in ogni modo l'apparenza, essi però non mancarono di adoperar tutte le più forti macchine per ismover uno, che già scorgevano in se medesimo ò titubante, ò abbattuto. Ele macchine colpirono al segno prefisso, e desiderato da quei, che le havevano disposte. Conciosiacosache o forzosamente, ò equivocamente, ò volontariamente acconfentì Liberio alle richielta di Cefare, macchiando il pregio della costanza Sacerdotale con una viltà indegna del fuo ftato, nel quale fofteneva la prima Cathedra del mondo. Sottoscrisse la Confessione di Fede fatta dagli Arriani contro Fotino, che fu la prima delle trè accennate, condannò Athanasio, e communicò publicamente con la fazione heretica, scrivendo [b] lettere con sentimenti così diversi da quelli, che tanto gloriosamente haveva sostenuti in faccia 377. 441. di un'Imperador di tutto il mondo, che chi le legge, ò più non ritrova in esse Liberio, ò se pur lo ravvisa, lo riconosce tutto miserabilmente mutato da quello, ch'egli era stato. Pianse il mondo, e detestarono sempre i Cattolici in ogni eta la caduta di un così gran Pontefice, che publicò immediatamente la fama per refrattore del Sacrofanto Concilio Niceno, & c rejecisse, come dice l'Historico, verbum quoque Consubstantiale, ch'era c Sogum 14.0.14. l'unica infegna de Cattolici in quel tempo allora contro gli Arriani. Ma tal fama sù più tolto maligna, che vera, e su sparsa dagli Arriani medesimi per render accreditata appresso il mondo l' Heresia. Conciosiacosache siì il ella divulgata da Eudoxio, e dagli Aeziani Capi intereliatifiimi del partito rio. Arriano, a' quali compliva l'ingrandire, e non lo scusar l'errrore del Pon-

Tomo 1.

LIBERIO. a Liamibid.

Secolo IV

b Ex lieteris einf-

tefice, [a] Eudoxius, & cateri Haresis Actiana, soggiunge l'Historico. rumorem dissiparunt , Liberium verbum Consubstantiale rejecisse, asseruiseque Filium Patri dishmilem ese. Nulladimeno chi ponderar sinceramente vorrà la caduta di Liberio, [b] sarà d'uopo, che affermi, ch'egli sottodem Liberii ad de ferivesse la prima formola di Sirmio, in cui dicevasi, che 'l Figliuolo era ancit. quem vide della medefima sostanza, che il Padre; qual formola non nega la Consuin ann. 157. n. 47. ftanzialità, mà la tralascia, ed in questo senso è Cattolica, e Cattolica, come habbiam detto, fù riputata da S. Hilario. Mà perche gli Heretici maliziofamente suppressero in esta la parola di Consultanziale, come se intendessero di rigettarla, quindi è, che sottoscritta da un'Arriano si è formola Heretica, segnata da un Cattolico Cattolica. Onde deducesi, che benche cadesse Liberio in un'errore non compatibile, nè scusabile in un Pontefice; nulladimeno in nissun conto può egli dirsi Heretico, per le ragioni, che loggiungiamo. Poiche trè cole egli commelle: fottoscrisse la formola accennata: condannò Athanasio: e communicò con gli Arriani: delle quali trè cofe nissuna positivamente racchiude in se la taccia di sormale Herefia. Poiche la prima in buon senso sù sormola Cattolica: la seconda un' ingiustizia: la terza un'azion prohibita, e scandalosa. Mà petche tutte queste trè cose in quella connessione d'impegno, e congiuntura d'affari, andavano allora così di pari con l'Herefia, che il tralafciare il nome di Consustanziale era stimato un rigettarlo, il condannare Athanafio un disaprovar due Concilii Generali di Nicea, e di Sardica, & il communicar con gli Arriani un'adherire alla loro dottrina; quindi avvenne, che nel concetto del Mondo fu Liberio appreso per Heretico, e come tale abbominato da' Cattolici, e da' Romani in particolare, i quali, non perche lo sentenziassero decaduto dal Pontificato ( essendo che la prima Sede non è forcoposta ad alcumhumano giudizio) ma perche lo ravvisarono iplo fatto decaduto da esso per la colpa notoria, e publica di Heresia, non lo rispettarono più come Papa, e la di lui persona si rese loro tanto maggiormente allora detestabile, quanto più antecedentemente era stata apriconosciuto, n giorinente anora detertabile, quanto più antecedentemente era stata apricevuto di Re. prezzata, e desiderata. E benche il suoritorno di Roma sosse accompagnato, e fostenuto con gli ordini, e con la forza di Cesare; nulladimeno quel Clero sempre costante in non riceverlo, dimostrò con questo fatto, che ap-

Che non fu ne pli mani per Papa.

presso la Chiesa Romana vale più la fede in un Pontesice, che qualunque grandezza di Pontificato fenza fede, Dall'altra parte Felice in Roma, che sin'allora era stato riputato An-

Convertione dell' Antipapa Felice , che condanno Cofanzo.

tipapa Scismatico, dissapprovando esso stesso la vilta di Liberio, punto dal zelo della Religione, e stimolato da Dio, si dichiarò inaspertatamente contro gli Arriani con tant'altezza d'animo, e sermezza di risoluzione, che condannò, e scommunicò il medesimo Costanzo, bench' egli sosse [e] ancor catecumeno, e non battezzato. Qual' heroico atteltato di fede acquistogli tanta estimazione, e venerazione appresso il Clero, e popolo Romano, che subito sù egli riconosciuto da tutti per vero Pontefice, Alte, esecrete di e da S. Damaso frà glialtri, ch'era soggetto riguardevolissimo, e che sucfpofizioni delli ceffe poi à Liberio nel Ponteficato. Di forte che con non più udito efempio

quegli, ch'era vero Pontefice, divenne falfo, ed il falfo vero. Costanzo irritato contro Felice per la ricevuta condanna, ordinò incontanente, che fe ne str appazzasse la persona con ogni sorte di tormenti in vendetta di ciò, ch'egli chiamò tradimento; ma fu alta providenza di Dio, che reggendo

la fua Chiefa con disposizioni ascose à noi ciechi morrali, permesse cambiamenti, e cose di cui non è capace humano intendimento. Conciosiacofache dall'efilio di Liberio furfe lo fcifma di Felice, dallo fcifma di Felice la caduta di Liberio, dalla caduta di Liberio la conversione di Felice. dalla conversione di Felice quella parimente, come si dirà, di Liberio. ed in tutte queste agitazioni del Pontificato Romano sempre un sol Capo regnò nella Chiefa, e benche il Capo patifie alcuna volta vertigini, mai tuttavia non perdè il lume della Fede, ch'è l'Anima d'ogni operazione Cattolica, e trionfo in tutti la Divinità di Giesù Crifto, in Felice, che morì Martire per sostenerla, & in Liberio, che terminò sua vita doppo gloriofiffime azioni Confessore venerato sù gli Altari. Nè li Ministri furon men pronti in efeguire i comandi contro Felice, che Costanzo in darli: cc, poiche eglino lo presero, e con le catene lo strascinarono sin' a Ceri, ove, non cessando egli mai di condannar gli Arriani, fii [a] coronato in fine di a s. deg. 35gloriofo Martirio col taglio della telta. Benche la verita provata dell'Hiftoria havesse ogni sussistente sondamento, cadde dubio ragionevole fra huomini dotti, se por si dovesse fra Santi Felice IL nel Martirologio della Chiefa, quando ne ordinò la rivisione, e la risorma Gregorio XIII.; e '1 Baronio di se medesimo ingenuamente consessa, [b] haverne conceputa b Bar, ann. 157. 14. contraria opinione, in riguardo particolarmente del fuo ingresso vizioso 61. nel Pontificato. Ma Dio che difende la gloria de fuoi fervi, dispose in modo gli eventi, che nel giorno appunto antecedente alla festa anniverfaria di S.Felice, [ c ] cavando alcuni Huomini un tesoro sotto l'Altar destro com testo della Chiefa de' Santi Cosmo, e Damiano in campo Vaccino di Roma, r itrovassero quivi dentro un'Urna il Corpo del medesimo San Felice con opportuno ritroiscrizione in marmo dinotante il suo Martirio, Corpus Santti Felicis Papa, vamento del C & Martyris, qui damnavit Constantium. Dal qual miracoloso successo mossi quei, che sorse giusta ragione persuadeva a toglierne il nome dal Martirologio de' Santi, dichiararonfi vinti, e convinti dal medefimo S.Felice, che venne come in persona à sostener dal Sepolcro la sua causa. lice, cue venne come in persona la finale con gloriola conversione Conversione Papa Liberio. S. Liberio, il quale dal medefimo motivo punto, che Felice, ritornò ad offer quel Liberio di prima, acre difensore della Divinità di Giesù Christo, e contradittor costante dell'Heresia Arriana. Per sua prima operazione ruppe ogni commercio con gli Heretici, e riconciliata la communicazione con S. Athanafio, mandò a lui una [d] nobiliffima Confessione di Fede, d Apud S. Athana atteltato egregio, e publico della fua Cattolica credenza. Il Clero Romano, pir liner che deteltava l'errore, e non la persona di Liberio, quando viddelo mutato, e riconobbe in lui la medefima fede di prima, riconobbe parimente lui con E fue ritorno à il medefimo offequio di prima; adorandolo di nuovo, come per una feconda Roma. elezione, per suo vero Pontefice, ed egli ricevendo benignamente tutti, come buon padre, approvò l'ordinazione eziandio di quelli, che furon promossi agli Ordini sacri da Felice II. nell'unica ordinazione, ch'ei tenne.

Hor dunque Liberio ritornato in sè, e nella sua Sede, è d'uopo, che ritorniamo ancor noi in Sirmio per terminare il racconto di quel Concilio. Benche, come fi diffe, si riprovaste dagli Arriani medelimi la seconda formola, in cui afferivafi il Divin Figlinolo diffimile al Padre, e con Imperial diploma ella fi bandiffe dall'Imperio; nulladimeno Aczio volle softenerla à dispetto de' medesimi Arriani, con divonir più empio, ch'essi. il refie.

LIBERIO. Secolo IV.

Diede fomite all'impegno l'autorità di Eudoxio, che fi era intrufo nella Sede Patriarcale di Antiochia, e l'esempio di Osio, che l'haveva sottoscritta, e più di tutti la competenza della fazione, che gli ostava, con la cui contradizione credevasi Aezio di divenir celebre per il Mondo. Era egli a S. Ash, de Syn.

Antiocheno di nazione, Orefice di professione, e chiamato [a] da S. Athanafio l'Empio, per le horribili bestemmie, ch'ei vomitò contro Dio, contro gl'huomini, e contro eziandio se medesimo. Toltosi dall'arte mecanica per albagia di studio più nobile, perciò divenuto più superbo, sù due

bSvidas apud Bar. volte [ b ] scacciato dalla Patria, come eccitator di tumulti, e di sedizioni,

nella quale da Leonzio suo Vescovo era stato prima promosso all'ordine facro del Diaconato. Eunomio fu fuo discepolo, e rimane in dubio, chi di effi si rendesse ò più detestabile nelle dottrine, ò più vituperoso ne' costumi, e da ambedue ne derivarono le Sette degli Acziani, e degli Eunomiani. Cominciò Aezio ad effer Heretico con Arrio, negando prima l'Eternità, e la Consustanzialità del Verbo; e trascorrendo poi in empietà horrende di esecrabilissime bestemmie, avvenne quindi, che gli Arriani odiassero gli Aeziani, e gli Eunomiani, perch'eglino passarono i termini di ogni qualunque temerario Herefiarca. Non folo egli riprovò nel Figliuolo,

e nello Spirito Santo la Divinità, ma nell' [ c ] Huomo ciò, che l'Huomo ha in un certo modo del Divino, cioè l'amore alla virtu, e l'odio al vizio, col fondamento, che la perfezione dell'Huomo virtuolo non confifte nella operazione degli atti, ma nella intelligenza, e contemplazione di effi: quindi negava il merito, e'l demerito, e diceva, nulla meritarfi, e nulla demeritarfi, ò si osservasse la Legge, ò si contrariasse: anzi attestava tanto necessario all'Huomo lo ssogo del senso, quanto necessario [d] il Nares d Idemibid. emungere, & reliqua natura excrementa egerere; proposizione altrettanto

empia, perche discorda [ e ] dalle sacre Scritture, quanto pazza, perche repugna alla ragione. Conciofiacofache non fol giova, ma'è necessaria al viver humano l'emissione dell'escremento vizioso, mà non già del vitale, ch'è dato all'Huomo per propagazione dell'Huomo; onde il dispergerio si è obbrobrio, e non necessità dell'humana natura. Mà se la laidezza l'abbassò à volutarsi nel sango, qual'immondo Animale, la superbia sollevandolo al par di Lucifero, portollo più in alto di S.Paolo, che ascese al ter-20 Cielo; onde fu folito dire, [f] esso supra Cali cardines ambulare, e, Scio Deum , & aded ipfum novi , ut ne me quidem magis nofcam , quam

Deum. Herefia contrariata poi dagli Armeni con opposta Herefia; poiche Aezio sostenne, che l'intelletto humano naturalmente potesse conoscer Dio, e gli Armeni [g] negarono, che eziandio elevato col lume della Glopush some in ria potess'egli giungere a conoscerlo: tendendosi ambedue rei, Aezio di temerarietà, gli Armeni di debolezza. Non si però Aezio costante nella sua jattanza, mentre vantandosi di conoscer così altamente Dio, parlò

poi de i di lui attributi con tanta ignoranza, che [b]S. Epifanio, e [i]S. Bafilio attestano, nusiun' Huomo del Mondo haver men conosciuto h S. Epiph. hat. 76. Dio, che Aczio; poiche hor'afferilli eccelfi, hora ideali, hor cognoscibili, hora impercettibili, e perciò hor confusene il concetto, ed hor esclufene la distinzione, empiamente afferendo [ k ] Omnem distinctionem in fold nominum prolatione consistere, & cum pocibus disfolvere, & evanescere .

E se alcun convincevalo con la restimonianza de Sacri Proseti, e degle Apostoli, esso replicava, haver'egline scritto come Huomini sottoposti

498-155. R. 110-

e Gan, c. 28.

f Idemibid.

24. 6.1.

sent. Ennem.

& Idem ibid.

ad errore à per ignoranza, à per fraude, e ciò con tanto maggior horrore di chi udivalo, quanto più a tutti era noto, appena haver Aezio [ 4 ] aser. iii.a. c. l. voltate le prime pagine di que' divini Scrittori . E perciò con egual temerita egli negò [ b ] l'estitenza del Purgatorio, & asseri inutili, e vane le ora- b Sadeg har. 52. zioni, che per le Anime purganti si offeriscono à Dio da Fedeli, Heresia aperramente contraria alla Divina Scrittura, ove leggefi, [ c ] Si abluerit Do- c1/a. 4. minus fordes filiarum Sion in Spiritu judicii, & Spiritu ardoris, quali [ d ] d.S. Aug. 1.10- de parole sono da S. Agostino riferite al Purgatorio; & altrove nel secondo civ. Direas. de Machabei, libro authenticato per facro da i Pontefici [e] Innocenzo, e Gelafio, [f] e prima di effi dall' [g] antichiffimo Concilio Carthaginen- de Empire, e. ult. le [b] terzo, al quale fottoscriste il medesimo S. Agostino, in cui si dice, t Getal. in Concil. [i] Sancta, & falubris est cogitatio pro Defunctis exorare, ut d peccatis fol- 70. Erifi. 6 re fert vantur. E benche differenti fiano le opinioni del luogo, [k] fito, e dura- Remana. zione delle pene delle Anime purganti, e se esse odano le nostre orazioni, o hemes. Carther, col motivo, ch'essendo elleno in via, e non in termino, e mancando loro k Has vide apud la luce della visione beatifica, non possono conoscere le nostre orazioni; Gammachano nulladimeno non vi è alcuno, che nieghi l'esistenza incontrastabile di un Medina 9.5. de fuoco purgante, che abbruccia [n] Veris, sed miris modis le anime de Fe- mis. Th. 1.1.9 82. dell in purgazione di que peccati, la cui pena è dal giusto Giudice rifer- oriic. 21. 6 vide vata doppo la morte; poiche, come ben concludono S. [0] Agostino, S. delly mell. de [p] Gregorio, e S. [q] Bernardo, fe al detto [r] di Christo vi Iono alcuni se devia de peccari, che non si rimettono nè in questo Secolo, nè nel futuro; dunque no describito de peccari, che non si rimettono nè in questo Secolo, nè nel futuro; dunque no describito de periodicale. vi fono alcuni peccati, che fi rimettono nel futuro, per mezzo di quella mezzo di quella pene, che diconfi Turgatorio. Dalla negazione della Chiefa purganto palso Aezio alla negazione della Ecclefathica Gierarchia, e diffe, li Vesconi della Chiefa purganto della C Icovi, e l'istesso Sommo Pontefice, eguali ad ogni semplice Sacerdote e PSGrg. 1.4 diel. nella dignità dell'Ordine, e nella prerogativa della giunidizione. Errore 95. Bern. bom. 16. di già condannato in quella stessa età dai [f] Padri del Concilio Neo-Ce. a Casa. fariense, i quali desinirono [t] Episcopos Apostolis, Presbyteros verò Di (Mario, 12. feipulis Christi in Ecclesiastica Hierarchia successisse [u] riprovato d'lungo da (am. )). Comit. Sant' Agostino, & ultimamente dichiarato hereticale dal Concilio di u.S. one, in plat. Trento, che fulminò scommunica contro chiunque affermasse [x] Episco- "Contil. Trid. fel. pos non esse Presbyteris superiores. Aezio dunque, Huomo esecrabile nelle 11. 6m. 7. massime, & arrogante nell'impegno del sostenerle, approvando, e divulgando la seconda formola di Sirmio, incorse il primo nello sdegno di Cefare, che [y] scrisse una memorabile lettera al Clero di Antiochia, impo-y strat Barra, an nendo, che rifolutamente scacciasse Aezio dalla Chiefa, e i fiioi segnaci; 157. 278. mà ostando l'Heretico ai comandi Imperiali, fu da' medesimi Arriani nel ma ottando l'ricretico a comana imperiari, in conclino di Sirmio, ed in altri Sinodi condannato, e da [z] Coftanzo in Condana a celfine relegato negli ultimi confini della Frigia, ove, come rifiuto del Mondo liod'Arzio. haverebbe infelicemente terminati li fuoi giorni, se l'Imperador Giuliano
Apoltata non [ aa ] l'havesse, insieme co' Donatisti, richiamato dall'essilio al- aa Segon. 1.5.05. la Reggia. Eunomio fito Difcepolo al pat del Maestro inquieto la Chiefa con la propagazione delle altriu herefie, e delle fue proprie; onde anch'ei la medelima fortuna corfe, condannato, & efectato anche dagli Heretici.

Con queste risoluzioni terminò il Conciliabolo di Sirmio, cioè con le condanne di Fotino, Aezio, & Eunomio, e con l'accrefcimento delle trè accennate formole di Fede, con le quali gli Arriani confusero più tosto,

Tomo I.

che confermarono la lor Setta. Poiche quindi provenne fra effi diffensio-

ne, e multiplicazione di altre Sette, una contraria all'altra, e fol tutte unite à lacerar la Divinità del Verbo, unico oggetto di communi discorsi. come bene filer & unico foggetto delle loro esecrabili conventicole. Nè in questa gran vissero i Cattolici controversia trattavasi o de' Secoli di Valentino, o del Nun di Basilide, contro gi'Arriani. ò delle Rivelazioni di Montano, ò della Barchetta de' Manichei; ma di un punto altrettanto alto, e sublime, quanto alto, e sublime si è il Divin Verbo, ed altrettanto impercettibile ad humano intendimento, quanto supera ogni mortale intendimento l'ineffabile Articolo della Confustanzialità del Figliuolo col Padre. Qual misterio, come che da' Cattolici provar non si poteva ò con evidenza di argomenti, ò con chiara illazione dedotta elplicitamente dalle Divine Scritture, senza il vero, & invincibile appoggio della tradizione, negando gli Arriani ogni qualunque Legge non feritta; egli rendevafi di difficiliffima prova, perche riprovando gli Avverfarii lo facre tradizioni, distruggevano, per così dire, il fasso angolare, che connette, & incatena insieme le nostre ragioni. Mà [a] Apud nos inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui Decreta Patrum fanxere reverentiam; e co-B'Terrell. cours me dice Tertulliano; [b] Res Christiana sancia antiquitate stat , nec rui-

feripto ,

Merc. 1. s. Eillerm, Jas. 6. nosa reffines reparabitur ; ne la Chiesa Cattolica adoperò giammai [ c ] de V. 110 Dei no meglio lo scudo delle tradizioni, che in quest'età, mentre con la loro forte opposizione messe, come in sicuro, la Consustanzialità negata del Figliuolo di Dio contro le diverse, e quasi infinite Sette, che sursero da quella rote Sette degli Arriani, Gli Arriani puri afferivano il Figunolo di Dio Creatura, Arriani, venuta all'affera dal arriani de con la contra di l'affera dal arriani puri afferivano il Figunolo di Dio Creatura, venuta all'esfere dal non esfere, come quegli che non essendo mai stato, poi fù, come dicesi di ogni altra creatura: i Semiarriani con men'empia heresia negavano solamente la Consustanzialità, mà non la similitudine di fostanza: da Acacio di Cesarea provennero gli Acaciani, da i due Eusebii

gli Euschiani, da Eudoxio gli Eudoxiani, ed ogni Vescovo facendo sua fazione, e la fazione fostenendo una contratia Heresia, si vedevano in Oriente tante Chiefe quanti Prelati, e tanti Herefiarchi quanti Vescovi. Da questi Genitori nacque l'infame Aezio, e l'empio Eunomio, e sin quei sontidentine che col nome d'invafantes dicevano, [d] Filium effe in Patre, ut vas minus in vase majore. Per la qual cosa non si vidde forse giammai Secolo più lagrimevole, e dottrine più scandalose di queste. Eutacto [e] nell'Armenia condannava il matrimonio, il cibo delle carni, le vesti semminili, e

Id. Haret. t Secr. 1.2. c. 33.

f Denr. c. 23,

voleva, che le donne converfassero con gli huomini in habito virile, (coflume efecrato, e chiamato [f] abominevole da Dio) e fotto pretesto della liberta Evangelica non ammetteva subordinazione di figliuoli a Padri, di fervi a' Padroni, le orazioni nelle Chiese, la venerazione alle reliquie de' Martiri; deteftava i Sacerdoti, che avanti il Sacerdozio foffero stati conjugati, eprohibiva, come i Manichei, il digiuno, fuor che nel giorno di Domenica. Gli Euchiti, gli Adelfii, gli Oranti, Massaliani, i Psalliani, gli Enthusiatti, i Pattaloronciti, e simil sorte di canaglia più tosto, che di Heretici, come pieni di Dio [g] facevansi chiamare i veri Spirituali, a Bif. mpar. 17: negando [h] ai Sacramenti la virtu di santificare, che attribuivano sola-

h Inder. Coccos, mente all'orazione: del[i]qual'errore vengono eziandio incolpati li mon man. 1. p. ar., derni Luterani, i quali applicano la fantificazione, non alla forza del Sa-ladla 10m. 1.1. cramento, ma alla Fede di chi lo riceve; e percio [k] afferivano i Sacra-LE Estat bardo menti inutili alla Chiefa, ed affomigliavano il Battefimo ad un rafojo,

che rade i peli, ma non li svelle dalla radice; con la qual paragonanza inferivano, il Battefimo toglier sol superficialmente il peccato originale, che toglier affatto non si poteva, se non per mezzo della sola Orazione. Haveva infinuato Proculo ducent'anni prima quest'Herefia, [a] e forse aved it, remif. di quindi l'appresero i Massaliani . Soggiungevano, che ciascun' Huomo, disent. anche santissimo, anzi li medesimi Santi Profeti, li medesimi Apostoli. haveva un Diavolo dentro di sè, che con le Orazioni solamente porca scacciarsi: vantavansi di veder con gli occhi materiali, e corporei la Santiffima Trinita, e chi di effi effer un Profeta, chi un' Apostolo, e chi l'istesso Giesa Christo: poscia come frenetici con un sacco indosso ( onde Theed. da [ b ] Theodolio furon eglino chiamati Saccofari) prorompevano [ c ] in climatibacio falti incompolti, e con un deto steso ferendo l'aria dicevano di saettare al- bar. fal. lora un Diavolo, e di ucciderlo: negavano, che alcun potesse validamente divenir Sacerdote, se prima non scendevagli visibilmente sopra la testa lo Spirito Santo, e non poter alcun Christiano rimaner perfettamente [ d ] 45. dag. de bar, giustificato, se non uscivagli dalla bocca una Scrosa co' suoi Porcelli, e in luogo d'essi non subentrava una fiamma di suoco; concludevano poi la lor dottrina i miserabili, che gli Huomini inclinati all'Orazione si scaricavan de' Demonii, che dentro diessi risedevano, per mezzo de' sputi, e degli altri escrementi naturali; privilegio sol concesso ai Massaliani, & agli Oranti, che sempre oravano. Al contrario altri sostenevano gravissimo peccato il mandar volontariamente fuori del corpo ogni qualunque escremento, e perciò riprovavano il matrimonio, perche nella generazione della escultare prole era necessaria l'emissione dell'escremento vitale: mentamente ripresi more Manches. da [e]S. Athanasio col nome di stolti . S. Epifanio [/] di alcuni Monaci rac- [5. Epiph, in Auconta cose egualmente horride, e compassionevoli, cioè di taluni, che in " ... età provetta si recidevano i genitali con unsol taglio, per mostrar l'intrepidezza Christiana: di altri che da sè medesimi si consacravano Vescovi: e di molti che ribattezzavansi scambievolmente à lor modo con nuove formole, e cerimonie. Nè il numero dell'Herefie si racchiuse in pochi, e in materie inette . I Platyriani attellavano, [g] Idem effe in Deo gignere, g Thod. 1.4 bar. aque creare i Cyrthiani, & Duliani, [b] Dei Filium Patris ferrum pha-hi-maticè dixerunt: gli Entemiti [i] concedevant più Dei; mì un solo ne 100 ne 400 natura de 100 numberente, ed esse si si denominarono ancora Marti-come huomo nessuna affatto, allegando à suo favore la testimonianza del medesimo Giesii Christo, che parlando del giorno del Giudizio dille, De [m] die autem illa, & hora nemo scit, nisi solus Pater; quali parole ven- "Mark. 14. gono Catrolicamente à lungo spiegate da [n] S. Agostino, e da [o] S. Gre- 1 S. Antast. in gerio ne' loro Libri. E benche loggiunga Eulopio, [p] Nuda, puraque hu- 5. Gres. 18. pif. manitatis signum proprium est ignorantia. Hac ratione ergo Christi huma- 1612 e. and Pla-nitati, ut simplici, & pura humanitatis natura considerata, adscribi potuit sima in shill. est. ignorantia; nulladimeno divinamente replica un'Altro Autore, che Giesti 330 Christo [q] Naturam ignorantem assumpsit, divinas tamen ei prarogati- quanto Diaist. vas, & dotes impertivit, habebatque Anima Domini omnem sapientiam semble sprenon natura, fed propter unionem personalem cum eo, qui solus est sapiens. S. Cyril. Agis Agnort, che così chiamaronfi li feguaci di Theofronio, fi congiunfe

Secolo IV.

b Idembar 35.

c Member. 62 Ronolo, e fue Hed Veds of Pontif. de ezif. 12. c. 5. S. Ambr. cps # . 79.

a S. Aug. har. 72 Rhetorio, [a] che giudicava buona ogni Setta di nuova Religione, purche in essa si vivesse di buona Fede, come se l'elezione della Religione sosse come quella de'cibi, che di quei l'Huom si pasce, de' quali più gusta: i Paterniani [ b ] afferivano le parti pudende del corpo humano fattura. & opera del Diavolo, e quindi inferivano lecita ogni loro dilettazione; ed i Patriciani non solamente le Pudende attribuivano à fattura del Diavolo, ma ogni altro membro humano; onde al contrario de' Paterniani, per recare affronto al Diavolo [ c ] molti di effi volontariamente fi uccidevano, per vendicarfi ne' loro corpi del nemico commune, ed in fine [d[ Bonofo nella Macedonia follevando più in alto l'empietà del fuo ingegno, dalla · Panerarii Pape seuola di Fotino deducea l'esecrabili Heresie, [e] che Giesù Christo fosse Figliuolo addottivo, e non naturale di Dio, e [f] la di lui Santiffima Madre non Vergine doppo il parto. Onde gran parte del Christianesimo non tanto credeva il falfo, quanto discredeva il vero, con quel danno, che suol fuccedere ne' Popoli, quando à loro mança il fondamento della publica

& S. Hier, de Serie. Lect, in Donate .

te nel dilaceramento commune della Religione Cattolica; poiche sin dall' efilio scrisse [g] Donato un Libro contro la Divinita dello Spirito Santo, per confermar nel medefimo tempo gli Arriani, con la cui Herefia concorrevano ampliamente i Donatifti, e per animare i Macedoniani, che già commeiavano à eruttar la loro facrilega bestemmia. Sicche chi porre vorrà fua confiderazione allo ftato allora del Christianefimo. giustamente affermar deve, che se la potente mano di Dio nonl'avesse fostenuto con occulto, e miracoloso vigore, per ragione humana non poteva più certamente suffistere, mentre caduto in gran parte il sostegno de' Vescovi, e sin quel massimo del Pontesice Romano, si mantenne come in aria la gran mole della Chiefa, verificandofi allora più che giammai in altro tempo l'Oracolo di Giesti Christo [h] Porte Inferi non pravalebunt adversus eam, cioè come spiega S. Epifanio, [i] Porta Inferi sunt Hareles . & Harefiarcha. Effendo che habbiam veduto, con molto minor terremoto cader i quattro Imperir del Mondo, e quel massimo di Roma, che hebbe sola la gioria di vederselo tutto soggetto, di questo che scotte la Chiefa, che pur mantennesi re al fin de' Secoli manterrassi, perche [4] Rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua; e, [l] Porta Inferi, cioè, [m] Harefes,

& Harefiarche, non pravalebunt contra quella, di cui diffe S. Gio: Chrifofromo, [n] Hec navis jaffatur, fed non mergitur, [o] luffatur, fed non

quiere, cioè l'uniformità della Religione. Nè in questa, che dir possiamo, rivoluzione di Fede furon pigti li Donatifti di fare anch'essi la lor par-

Stabilità della Chicfe di Dio .

h Marth. 16. 1 S.EDis. in the

k Luc. 22. 1 March, 16 m S. Epith. in Ann S. Is. Chryf. bom. verf.ro. P.S. Lee fex 1. in

Coftanzo'.

4. in c.6. Ifaia. Succumbit; e S. Leone, [p] Sicut permanet, quod in Christo Petrus credidit, ita permanet , quod in Petro Christus instituit . Non piacendo nè pur' agli Empii questo sconvolto stato di Fede, per Non piacento ne pur 2gii empii quetto convotto nato di rede, per qualche rimedio al stale, che già quasi haveva dell'irremediabile, ad istanza de medefimi Arriani prese risoluzione Costanzo di convocare un'altro Concilio, dove convenifero tutti li Vescovi del Mondo. E cerramente benche ciascun si renda persuaso, che adherisse quest' Imperadore all'Herefia degli Arriani, ò almeno a quella men' empia de' Semiarriani, per fostener la quale si oppose a' Cattolici con tutto il corpo della sua potenza; nulladimeno degna di feria applicazione fi è la confiderazione dell'impegno, ch'egli prefe, e fin'alla morte foitenne di ridurre in quiete

le cole del Christianelimo con mezzi cotante premuroli, che gli affari immenfi .

menfi, ed indispensabili del suo vasto Imperio parvero in lui divertimento più tosto, che occupazione, in riguardo dell'attenzione, ch' egli sempre

mostrò indefessa verso gli affari della Religione. Onde se Costanzo non soffe stato condannato da Papi, e chiamato [a] Antichristo, e[b] Bestia da a S. Ash. in spift. molti Santi Padri, e dichiarato Heretico dalle fue medefime azioni, pren- b 8. Hier. 1997. deressimo ardimento di afficurare, che come Huomo Laico, e Principe Luifer. ignorante fosse strascinato à creder il falso dalla malignità, e passione de suoi Vescovi; che gli proposero la Fede Arriana per Cattolica, e la menzogna per verità. E ch' ei Huomo nato, e nutrito nelle Reggie, in nulla prattico delle Scritture, anzi non ancor Christiano, ma sol Catecumeno sin poche es. Ath, de Sp. hore avanti la morte, [c] quando domandò, e ottenne il battesimo, potesse facilmente esser' ingannato, non può dubitarsi da chi considera le astuzie immense degli Arriani, un solo de' quali, che sii Valente, seppe ingannar, come si dira, un' intero Concilio di Vescovi Cattolici in Rimini. Mil qualunque si fosse l'intenzione di questo Principe, non sono mancate nobiliffime penne di [ d ] Santiffimi Scrittori, e fin l'istesso tanto da lui persegui- d S. Greg. Nazione tato S. Athanasio, che scrivendo contro i Vescovi Arriani dice, [e] Illi, "ian. S. Julia ... S. preter mentem consanti Imperatoris humani, & pii, pra libidine, que vo Vales e villente, tunt, promulçant, & sacint ea que libet, & in faciendo nuntur magna e control de sacint e consensation e control de sacint e control de s

fatta fol da Cefare, e non da Papa, ed havesse nell'animo suo suppressa quella smoderata voglia, che S. Ambrogio attestò connaturale agl' Im-

Ro li apri separatamente in due Città, cioè in Seleucia per gli Orientali, & in Rimini per gli Occidentali, con regia magnificenza proveduti tutti à spe-

ne congregarono in Rimini, dove Liberio mandò per fuo Legato quel medesimo Vincenzo di Capoa, che nel Concilio di Arles havendo sottoscritta la condanna di S. Athanasio, era poi con Liberio riforto, e che mostrosfi in Rimini quel grand' Ecclefiastico, che si era già mostrato in quel di Nicea, e di Sardica. Mà Valente con follecito viaggio prevenuto l'arrivo degli altri Vescovi, con ottanta Vescovi di segnito, tutti Arriani, e pronti, e risoluti di disendere, e portar fuori la lor causa, comparve quivi, come Lucifero fra gli Angeli, per eccitar tumulti, e fomentar errori. La pri-

che la terza professata m Sirmio, in cui asserivasi, Filium Patri similem secundum Scripturas, atque ut nulla fieret in Deo mentio substantia. Que-

alcun' aperta Herefia. Tuttavia dubitandofi di veleno occulto, li Padri prefero espediente di deluder con avvedutezza l'assunto, e risposero, che non

peradori, di bramar maggiormente eglino il Sacerdozio, che i Sacerdozi
Imperio, [] Imperatores Sacerdotium magicopiant, quam imperium Satick fine degli compiant quam monovo Concilio, ed o folica filtura degli compiant supera Arriani per tenersi al coperto in più luoghi, ò commodo de Vescovi, que-ni, e suo corso.

fe di Cefare ranto nel viaggio, quanto nella dimora. [g] Quattrocento fe a Sevenda.

ma loro proposta fit, [b] che si aboliste ogni altra formola di fede, suor h Seron 140.16.

sta proposizione posta in campo da un Cattolico, e non da un Hereti ; s. Min. advos. co, qual' era Valente, poteva forle [ i ] accettarfi, perche non conteneva Lucifer.

che la impugnavano ; il Concilio Niceno haverne già fiabilità la Confessio k.S. dib. de Spo-

erano cola venuti per formar lo stato della Fede, ma per condannar coloro ne, e fol doversi [ k ] presentemente attendere à scommunicar chi riprovavala. Valente, che si vidde strerto al punto è di approvar la Fede Nicena, è di condannar' Arrio, non trovò firada più ficura per ufcir dall' impegno, che

il mantenervisi, e dichiatassi, come segui, Protettore di Arrio. I Cattobici allora senza discuter d'avvantaggio la materia, bensi avviddero, quanto ripieno di fraude solsi la formosa propolita, e quantor giavido di raggiri quello, che la proponeva; onde incontanente condannaron Valennet. I Irsaco, se latti Velcovi, come Herettic recidivi. I al de museconi.

raggiri quello, che la proponeva; onde incontanente condamaron Valenas.Ashands.m. te, Urlacio, & altri Velcovi, come Heretti recidivi, [a] de manes concorditer fua judicia conferipferunt, de Arrianos rejectrunt. Con quella rifoluvine terminoffii Concilio, e dal Concilio fuedironfi lettere de Cafore

luzione terminoffi il Concilio, e dal Concilio ficedironfi lettere à Cefare con la legazione di dieri vefcoro Cattoliei, al cui efempio [b] conformazioni parlia formazioni arche gli Arriani con la ficedizione di attri dieci di loro; dalle cui informazioni perfinafo Cefare, che gli affiri di quel Concilio contrariavano a fuoi dilegui, e che coli foltenevafi la Fede Nicena, con fraudolente ripiego fece unir nella Citta di Nicea alcumi fioi Vefcovi in forma di Sinodo, e con follecitudine eguale al bilogono fece flabilire un'altra Confefione di Fede tutta contraria alla Cattolica, accio ella venifie autorizzata dal nome della Citta, e fiopibicafie, e fi apprendefie, dei Popoli per Fede Nicena.

ev. di Pomir, è della Cittat, e fi publicaffe, e fi apprendeffe da Popoli per Fede Nicena.

diuti-pri.

diuti-pri.

diuti-pri.

natit, e diedector titolo di Velcovo di Roma ad un lo Velcovo, cherifedeva in Roma, e poi pratticata dagli Arriani, dagli Origeniti, e da molti altri Heretic, come fi renderi pale fen el coro di quella Hilloria. In fom-

arimalization ma quefla fouria Fede Nicena conceneva, [d] che Giesù Chrifto non era Dio c conciolizacofach erigetrava prima la pariola di Conditidanziale, poù fi atteneva à quella di Soflanziale, indi fi abbaffava all' altra di fimile, e esdeva finalmente nel precipino di affatto di fimile, formola odiata fin dal medefimo Conciliabolo di Sirmio. Tratteneva invanto Cefare i dieci Legari fotto pretendo di non potenti udire per altri affari dell' Imperio, ma con più fecreta mienzione di attediariti con la efpertazione della ripofla; e forti pienamente l'effecto, ch' egli defiderava, perche non folamente li attedio, ma la perfiale ancora al fotto ferive la formola propolita in Rimnia di Assimia de Valente, & & communicare con i Vefcovi della fazione Artimazione.

[e] S. Hilario, el [7] S. Athanania attribulicono a violenza di Cefare la villa di Care la villa di Car

15. Ant. Addre [4] S. Finketto, E(1) S. Arhamato acturation and cetar et al.

2 S. Finketto, E(1) S. Arhamato acturation and cetar et al.

2 S. Finketto, E(1) S. Arhamato acturation and et al.

2 se più giovarni di fenno, s'intimorifiero alla prefenza di Coltano, o note conditionellerio alla richiefla. Con traf efito della loro Legazione furono li

dicci Legati rimandati a Rimini fenz' altra rifoluzione, che quella feretta,

1 fendi Cfare a Tarro fuo Prefetto in quella Città, [6] fen ono permetteffe la partenza de Velcovi, fenon havelfero tutti fortofcirtta la formola propolla da Valente. Non Cerebblie, quanta confisione receifie al

moia proporta da vaiente. Non e crecionie, quanta continone receite at Concilo la nova inaferetaca della temerana condificendenza del Legari, e quanti eziandio, che il erano prima moltrati difeniori della Nicona, ad elempio di effi il laficiaffero vilmente indurre di fortoficriver quella di Valente; tanto più, quanto che all'efempio lontano aggiungendoli le minaccie prefenti di Tauro, timafero trutta atterita il folo udime il publicazione. Per lo che fi confidero inaffertatamente con iltravagante matzaione anche gli animi del più forti, e chi vinto dal tetilo della dimora, chi calla debolezza dello ficitto, in tanto numero concorfero ad approva" i fentimenti di Valente, e die di quattrecenno appena venti perfilerono faldi nel propor

di Valente, che di quattrocento appena venti perfilirerono faldi nel propofito, e rifoluti nel difenderlo, e [i j frå quefti Vincenzo Legato del Papa. G audenzio Vefcovo della Citta, Fegadio, e Servazio Vefcovo di Tongres

in Fiandra, Claudio della Marca, e Muronio, che per la dottrina, e per l'eta erano riputati li primi in quel Concilio, e farebbono ancora riputati li primi nella lode della costanza, s'eglino si fossero così ben premuniti contro le fraudi di Valente, come ben si premunirono prima contro lo sdegno di Tauro. Poiche in questa disparita di voti, e d'intenzioni. Valente prepalendo animo dalla prosperita de' primi successi, facendos in the successi de la la función de la función fianesimo? Agitasi una questione altrettanto nobile nella sostanza, quanto Coucilio, dispregevole nel nome, el Oriente tutto contrasta con l'Occidente, e con fatal dissensione vedesi il Mondo Christiano in se medesimo avvilito per una Sillaba . e per una Lettera , che più di questo non importa la nostra controversia b Omingion di Consultanziale, ò di Sultanziale, di [ b ] Omoulion, ò di Omoulion. Taglile Grece fenifica delin fine con generosa risoluzione questo infausto nodo, e con romperlo si sciolga. fanta: Omansia Quale spada più tagliente ci si presenta, che quella medesima delle Sacre Scrit-di simile sassa. ture? Chi meglio può spiegarci quest altissimo misterio, che que' medesimi, che giunsero quasi à vederlo con gli occhi proprii, e que' medesimi, che trattarono con Giesù Chrifto, e scriffero di Giesù Chrifto? Non dis egli forfe parlando di se , [c] Pater , & ego unum sumus? Non replico egli , [d] Pater major me c . . eft? non foggiuns' egli rivolto al fuo Celefte Padre , [ e ] Tu , & ego unum fumus ? d id Non sono questi Testi chiari, e Cattolici? E perche vogliamo ad essi aggiun- a siid. 7gere nuove Consustanzialità, e nuove Essenze, quando così manifestamente eglino (piegano Unità, Similitudine, e Maggioranza? Questa è una novità, che scandalezza i semplici, confonde i dotti, e riduce in pezzi la veste inconsutile di Christo, ch' è la sua santissima Chiesa. Habbiam sano il senso, e lascinsi oramai le parole. Io che sono stimato il sacrilego, e che tutti riguardate con occhio torvo, e sospettoso, io sono il primo, che per dichiararmi qual sia, poglio presentemente innalzare lo Stendardo Reale della Religione Cattolica, e in questo sacro Congresso voglio il primo condannar l'Heresia, abjurar l' Arrianesimo con rigettarne l' Autore, e chi lo disende. Siegua me con le maledizioni, che fulmino, chi desidera di seguir Christo nella sua Fede, Si quis negat Christum Deum, Dei Filium, ante sacula ex Patre geni-tum, Anathemasit: Attonici all'inaspettara supposta mutazione, e con fatal credulità porgendo fede ai di lui detti fraudolenti, tutti li Vescovi ad una voce soggiunsero, Anathema sit : Valente invigorito dall'applaufo replico, Si quis negat Filium Patri similem secundum Scripturas, Anathemasit; e i Vescovi con pari maraviglia, Anathema sit: e Valente di movo, Si quis dixerit Creaturam Filium Dei, ut funt catera Creatura . Anathema sit; e di nuovo tutti Anathema sit; ed allora l'iniquo con più alto tuono di voce, mostrando nel volto, e negli occhi un' animo tutto Cattolico. e fanto, Si quis dixerit, conchuule, de nullis extantibus Filium, & non de Deo Patre, vel, erat tempus, quando non erat Filius, Anathema fit. [f] In S.Him. lu.nit. hoc cuncti Episcopi . dice S. Girolamo, & tota simul Ecclesia plausu quodam O tripudio Valentis vocem exceperunt. Tunc substantia nomen abolitum eft. uti Il Tune Nicana Fidei damnatio conclamata eft. Ingemuit totus Orbis, & Ar- acroliel. 1 rianum se esse miratus est, Poiche su sciolto allora il Congresso, e vantoffi come trionfante Valente, fe Filium non Creaturam negaffe, fed fimilem cateris Creaturis; e gontio dell' inganno negotti Arriano nel medelimo tempo, che non mai meglio fostenne l' Arrianetimo. [g] Hot modo Concilium a Sever. 1. 24

dimissum, soggiunge Severo, bono initio, sado exitu est consummatum; Ma con pace di quest' Autore, il Concilio di Rimini cominciò bene, e bene terminò: conciofiacofache egli terminò, come fi diffe, con la condanna degli Arriani, e con la spedizione a Costanzo de' dieci Legati, i quali certamente non sarebbono stati spediti a Cesare da que Padri, se non fosse stato terminato il Concilio. Onde la Santa Chiesa lo riconosce per Cattolico, e le fraudi di Valente hebbero bensì luogo in Rimini. ma non nel Concilio di Rimini; e perciò S. Athanafio chiamò quest' ultia S. Ath. ad Afric mo facto [a] Recentiora Arimini, come succeduto doppo il Concilio di Rimini. Alcuni Vescovi Cattolici, che non vollero acconsentire alla proposizione di Valente, ritiraronsi dalla communione degli altri in una terra poco lungi da Rimini, che ancor presentemente mantieno il nome di Cattolici per esfersi quivi professata la Religione Cattolica in faccia alla

Liberlo disappre va, e ribatte le ri gioni allegate di Valente.

perfidia Arriana. Mà se in Rimini rimasero ò ingannati, ò confusi li Vescovi, non rimase nè ingannato, nè confuso Liberio in Roma, e un' accidente, che quasi abbattè il corpo, non potè penetrar nel Capo della Chiefa. Poiche non così tofto egli rifeppe l'affafcinamento di quegli Ecclefiaftici, che scotendo il gran suono delle Apostoliche Tradizioni rispose, Esfer' equivoche quelle proposizioni, e perciò indegne della sottoscrizione di un Pontefice; Haver molto bene spiegata la Sacra Scrittura i Padri del gran Concilio Niceno, e prima di essi per trè secoli addietro que' medesimi, ch' eran vissuti ne' tempi, e co' sentimenti de' Santi Apostoli. Una Lettera si disse Christo [b] Ego sum

b Apreal. e. t. ca. 21. c. 22.

Alpha, & Omega; e però non recar maraviglia, che nell' alterazione di una sillaba consister potesse la verità della sua Fede: Esser già noto il costume degli Heretici, i quali altro maggiormente non ambiscono, che l'estimazione Thred lactt, di Cattolici; onde alli loro fatti poco, alle loro parole nulla doversi credere. Per le quali cofe Liberio stabile, e sermo ne' sentimenti Niceni [c] ricusò di fottoscrivere la proposizione di Valente, e per mantener' intatta la Religione di Christo non dubitò di soccombere alle minaccie di Tauro, & allo sdegno implacabile di Costanzo. Havevano Tauro, e Valente precisa commissione da Cesare di obligar tutti li Vescovi d'Italia alla sot-

Sua costanza, e toscrizione della esposta Fede, e particolarmente il Papa, contro il quaridiro melle Cata. Il e erano inferociti gli animi degli Arriani. Ne trafcurò Valente ogni qua-combe di Roma. Il e erano inferociti gli animi degli Arriani. Ne trafcurò Valente ogni qualunque tentativo per riportar di nuovo vittoria da un così accreditato Avversario. Ma egli trovò un' altro Liberio in Roma da quello, che haveva trovato Fortunaziano in Bereca. Poiche havendo quelto Santo Pontefice ripreso tutto il vigore, che altre volte haveva moltrato in Milano contro Costanzo, e dichiarandosi sempre inflessibile nella risoluzione di sostenere, e di difendere il Sacro Concilio di Nicea, si sottratte dal precipitolo furore, in cui traboccò il Prefetto Imperiale, e si nascose dentro le Catacombe di Novella, e di Oftriano, ove dimorò fin' alla morte di Costanzo. [d] Ea tempestate, dic' elegantemente Ruffino, facies Ecclesia sada admodum, & turpis erat. Non enim sicut prius ab externis, sed à propriis vastabatur. Fugabat alius, alius fugabatur; & uter-

d Ruff.l.1.4.23

que de Ecclesia erat. Ara nusquam, nec immolatio, nec libamina: pravaricatio tamen & lapsus erat, ac ruina multorum. Similis pana, sed impar vi-Etoria . Similiter cruciabantur, sed non similiter glorificabantur; quia dole\_ bat Ecclesia etiam illius casum, qui impellebat ad lapsum. San Gaudentio VefcoVescovo di Rimini per sostener la Fede Nicena, sostenne infiniti colpi di baltone. edi faffi, fotto il qual tormento finalmente morì. [a] Un' altro febifin. Vefic. 6 Vescovo Ruffino legato avanti la carrozza del crudele Epitecto Vescovo Danas di Civita-Vecchia, e neceffitato à correr al pari de Cavalli, rotte le vene del petto restò nel corso suffogato, & estinto. [b] Massimo aggrava b 14m ilid icute petrol da dolori di ftomaco, benche moribondo, fii barbaramente feacciato dalla Chiefa, che reggeva, di Nompuin, nel qual atto fupplendo i amino alla languidezza del corpo, feomuniaco Zofino fuo Rivale Govi Comilio. intruso dagli Arriani in quel Vescovado; ma dispregiando Zosimo e le Censure, e l'avversario, e baldanzosamente entrando nella Chiesa per prenderne il possesso, nel primo intonar delle preci, con horrore degli Astanti gli usci fuor della bocca spaventosamente tutta la lingua, nè potè ritrarla al suo natural sito, sin che non ritirò il piede da quel Tempio; il che più volte essendogli avvenuto, sù finalmente obbligato ad abbandonar quel Vescovado, che haveva profanato con un tanto sacrilego ingresso. Sicche Dio hor' a forza di miracoli, hor' a miracolo di forze, che infon-

deva ne' petti di que' pochi Ecclesiastici, che ancor persistevano invitti nella Confessione della Divinità del suo Figliuolo, miracolosamente sosteneva la Chiefa Cattolica, perche nel rimanente chi nelle Grotte sfuggiva il cimento, chi rimaneva estinto nel constitto, e i più conformandoli al

tente degli Arriani.

tempo, e al genio del Principe, ciecamente abbracciavano il partito cor-E questi in tanto nella soro medesima unione si ritrovarono con minor Conciliabolo di

degna causa molto più confusi, che i Cattolici. Conciosiacosache nel Seleucia. Concilio congregato in Seleucia per i Vescovi Orientali, [6] li Semiarriani e Serol. 2, 6, 34. fcommunicarono gli Arriani, gli Acaciani, e gli Aeziani; ed al contrario [d] in un' altro di Costantinopoli gli Arriani scommunicarono i Semiarria- d'Segund 40.23. ni, e composero [ e ] un' altra formola di Fede, simile alla seconda di Sirmio , e S. Athen. 4: Syn: in cui riprovavafi il nome di Softanza; perloche i Semiarriani [f] congregaronsi in Lampíaco, e riprovando, & esecrando tal Fede, scommunicarono di nuovo gli Arriani, e con finta confessione di penitenza ingannando il Pontefice, fraudolentemente ottennero da lui lettere communicatotie, e pacifiche per tutto l'Oriente: non senza maraviglia di chi vidde allora cozzar con gli Heretici l'Herefia, come se quegli sosse buon Cattolico, che men fosse sacrilego nel calpestamento della vera Fede. Onde lo Stato della Greca Chiesa divenno così lagrimevole, & horrido per la lace-

le . c' inhorridiamo fol' à leggerne i successi . Intal confusione di mali, in cui ogn'empio prevaleva, su facile, come avvenne, che stimolato Macedonio dalla sua propria malvagità, e non contento di far numero gregario nelle Sette degli Heretici, stabilisse di farfi Capo di una non men nuova, ch' efectabile Herefia, inforgendo contra la Divinita dello Spirito Santo, nel medelimo tempo, che impugnavano gli Arriani quella del Fighuolo. Era Macedonio Prete della Chiefa ·Costantinopolitana, e d'età provetta, quando cominciò à vomitare il veleno de fuoi errori ; e perciò fu chiamato da S. Athanafro , [g] Huomo di gs. An in apple kno de 1001error; e percio u entamato us o rationato; i se sul mano, de composito finante de la mani, e disolphini fracido, e rende, [b] Direft, che S. Alettandro Vefco vo de Collaminopoli richielto da fuoi Chierria; quando montondo gia sul mano de composito de la mano de composito de compo

razione crudele di tant' Heresie, che noi, che habbiam preso a descriver-

Imperial Diocesi, rispondesse, Se cercate un' Huomo pio, e dotto, eleggete Paolo; se un politico, e cortegiano, Macedonio. Prevalse allora in quel Clero la fazione Cattolica, ed escluso Macedonio, ch' era portato dagli Arriani, fiì affunro Paolo à quel Vescovado, il quale pochi giorni godello . relegato per la Fede in Ponto da Costanzo. Ma di nuovo ad intercessione di Costante reintegrato nel posto, e di [a] nuovo doppo la morte di 2 Sect.1.2. c.12. Costante da Costanzo deposto, vi su finalmente a compiacimento degli Arriani intrufo Macedonio, che già da lungo tempo anhelava a quella Di-

gnirà, e si maneggiava incessantemente presso Cesare per ottenerla. Horrido però fù il di lui ingresso in quella Chiesa, essendo che parve non ottenuta b Idem ibide da un Vescovo, ma invasa da un Capitano. [b] Vi si portò egli in superbo cocchio, non co' suoi Preti, ma col Prefetto Imperiale a lato, cinto di Soldatesca armata a terrore del Popolo, che curioso per le itrade, onde paffare doveva, era accorfo in così strana moltitudine, che riempite le Piazze, e la Chiefa, e preclufa ogni via al paffaggio, convenne raccommandarfi all' armi per isforzarlo; ed ò provenifie l'ordine dal nuovo Vescovo. à i Soldati fi fervissero in quell' occasione della lor solita baldanza. cominciarono prima à percuoter la genre con l'haste, indi a ferirla, e poi

ad peciderla, ed in fine calpeftata la turba imbelle, ed inficriti nel fangue a farne strage, e macello. Trè mila cento, e cinquanta cadaveri furon numerati per quelle strade, e dicesi, [c]che in passando vedesseli Macedonio forridendo, Perinde ac nihil mali feciffet, sed istorum scelerum integer, of innocens fuiffet. Ad bunc igitur modum, conchiude l'Historico, Macedonius, & Arriani per tantam bominum cadem ad Ecclesia gubernationem ascenderunt. Fra il sangue dunque, e'l macello de' suoi asceso al Soglio. non diè egli nel Soglio altro faggio, che di crudelta, e di vendetta. [d] Cominció primieramente a perfeguirare i Fautori di Paolo suo Competitore nel Vescovado, de' quali fece alcuni publicamente frustare, ad altri

confisco gli haveri, molti condanno all'estilio, e qualcun abbronzo nella

fronte per renderlo infame con quella nota di vituperio. Con i Fautori di Paolo andaron di pari turti quei, che professavano la Consustanzialira Nicena, ordinando, che tutti passassero sotto il torchio di non più provati tormenti per isforzarli alla fiia communicazione, & a ricever da lui li Sacramenti della Chiefa; onde [ e ] faceva aprir loro violentemente la boca Secr.4.2. c. 30. ca con una tanaglia di legno, e dentro di essa allora poneva la Particola confacrata, con cruciato molto più dolorofo a que Santi Martiri, che la medefima morte : prendeva poi li Fanciulli, & in presenza delle Madri fattili spietatamente flagellare, condannava le Madria un nuovo, e fiero genere di martirio; poiche ferrava loro ambe le mammelle frà i labbri di pefantiffima cassa, quali poscia ò recideva con un tagliente rasojo, ò abbrucciava con accesi carboni, ò con prolongata, e penosa morte poneva sopra di esla vova infocate, sin tanto che a quel lento suoco elleno liquefacendofi, à poco à poco fi confumatiero : e come fe l'infierir contro la carne de' Cartolici fosse poco vanto di un Tiranno, scagliossi bestialmente contro i saffi delle loro Chiese, facendole tutte prima rovinare, e poi sminuzzar le rovine, come successe à quelle de' Novaziani, perche concorrevano co' Cartolici nella Consessione della Consustanzialità Nicena . A [f] tanti facrileghi eccessi ne aggionse pur'allo:a un' altro, che per lni sù molto su-

nesto, perche sit l'ultimo, ch'ei commettesse sedendo nel Soglio di quell'

f Mem ibid.

e Idem ibid.

augusta Chiesa. Con temerario ardimento fece disseppellir il Corpo di Collantino, trasserendone le ceneri da un sepolero in un'altro, di propria autorità, senza participazione del Figliuolo Regnante. Il che irritò talmente l'animo di Costanzo, che lo depose [4] incontanente da quel Vescovado, come degno per i suoi abbominevoli costumi di regnar più tosto fra i Barbari della Scithia, che fra i Sacerdoti del Christianesimo. Sin che visse dunque Macedonio nell'amministrazione Episcopale della Chiesa di Costantinopoli, non passò più avanti, che nel viver da pessimo Ecclesiastico, e sol buon' Heretico nella Setta de' Semiarriani. Ma deposto dal Trono ambi di comparir più grande nell' empietà col farsi Capo di nuova fazione, ed inventor di miova Herefia; e come che dagli Herefiarchi fuoi antecessori era stato bastantemente osseso il Divin Padre, è I Divin Figlinolo . voll' ei il primo investir la terza Persona dell' Augusta Trinità, acció tutto Dio rimanesse esposto alla malvagità dell' Heresia. Disse, e in poche pa- Deposto dal Werole compendiò un gran cumulo di errori , Che lo Spirito Santo non era Dio , frovado . ma ministro, e servo di Dio, come son gli Angeli del Cielo. Allegò in prova della fua efectabile bestemmia, non effer egli giammai stato chiamato Dio nelle facre Pagine del Vecchio Testamento, anzi alcuna volta [ b ] Crea- b Jan 4. tura; mà rispolegli per tutti con aurea sentenza S. Gregorio Nazianzeno, [c] Tutum non erat, Patris Divinitate nondum confessa, Filium aperte pra- c S.Gres. Nazian. dicare ; nec Filii Divinitate nondum admiffa , Spiritum Santtum , veluti "1st. 37. in initis graviorem quamdam, si ita loqui fas est, sarcinam nobis ingeri; & al secondo tutti li Dottori, che spiegando il Testo di Amos, Dominus creans Spiritum, applicano il detto non allo Spirito Santo, ma in bunc flatum aeris, come noto S. Basilio contr' Eunomio. Tuttavia Macedonio serven- seguaci di Macedosi della Scrittura contro il senso della Chiesa, e contro la medesima Scrittura, predicò Creatura lo Spirito Santo, nel medefimo tempo, che gli Arriani asserivan Creatura il Divin Figliuolo. Trasse à questa sua sacrilega asserzione Eleucio di Cizica, Eustathio di Sebastia, Basilio di Ancira, che fii chiamato da S. Girolamo [d] Princeps Macedoniana partis, e Matatho- d S. Hier. de ferip. nio, che fu l' Achille de Macedoniani, e del quale ferrife Sozomeno, [e] So Eccl.in Bafiio. lus ifte cum suis Monachis causa extitit, quò minus bac baresis Costantinopoli penitus extincta effet; poiche havendo egli accumulate gran ricchezze in non sò qual' uffizio della milizia Imperiale, e quindi ritirato à fervir più tolto à sè, che à Dio nello stato Monastico, così altamente s' impressionò dell' Heresia Macedoniana, che da seguace divenendone Capitano si diè tutto à propagarla per l'Oriente in modo tale, che i Macedoniani furon molte volte chiamati da' Scrittori Marathoniani; effendo che succeduta la morte di Macedonio [f] egli successe nella condotta, e nella disesa del la fetta, e tanto maggior credito si procacciò anche appresso huomini difficili d prestar sede alla novita, quanto più mostrossi avverso agli Arriani, perch' essi toglievano al Figliuolo quella Consustanzialità, ch' egli impunemente negava allo Spirito Santo. Pari a lui nell'empieta dell'intenzione. e nella prosperita de' successi su Eleusio, che pur' allora era stato promosso da Costanzo al Vescovado di Cizica; onde questa Città [g] ricevè l' obbro a sasse, Nicept brio', e'I nome di Città de' Macedoniani dalla qualità del fuo Vescovo, principal Ministro di quella Setta, divulgata da esso per tutta l' Asia minore, anche a forza di magie, ò d'illusioni, con le quali [ b ] dicesi, che rifuscitaffe un defunto, e che fin con le sue radici trasserifie da un luogo h Mem ilid.

all' altro un grand' arbore d' Ulivo; perloche [ a ] foggiunge l'Historico che questi miracoli rapporta, Non oportet, quemlibet, qui signa facit, tamquam Sanctum admittere ; fed examinare convenienter ei , qui dicit , [b] Nob 3. ad Corinth. 11.

lite omni spiritui credere : Probate spiritum , num ex Deo sit . Nella Chiefa di Costantinopoli intanto, deposto Macedonio, subentrò

c Sezom.l.4-c.25. Runomio , e fue Herefie.

appoggiato alla protezione di Costanzo Eudoxio, seccia di tutti gli Heretici, che macchiò quel polto con vituperofiffimo principio. Poiche nella prima predica al Popolo [ c ] propose di provare, come assunto ingegnoso. e nuovo, Patrem effe impium, Filium verò pium, con l'inetta ragione, che foggiunte, Patrem impium dico, quia neminem colit, Filium verò pium, quia Patrem coluit; ponendo in derifo, qual facrilego Comediante, con scenici ditterii il più tremendo, e sacrosanto Misterio della Fede di Christo Ma Fede non hebb' egli mai fe non per tradirla. Conciofiacofache non folamente negò con Aezio ogni qualunque fimilitudine del Divin Figliuolo col Padre, ma fatta lega con Eunomio, animò questo nuovo Satellite d' Inferno à propalare con indegnissime scritture tutte quelle horrid Heresie, che noi habbiamo riferite, quando trattammo di Aezio, di cui Eunomio era I d Istato Secretario, e Scrivano. E divulgolle in qualità di Vescovo nella Città di Cizico, alla qual dignità, escluso Eleucio, ad istanza di Eudoxio

d. Secr. Lac. 7

a Idem 1.4.5.9. fu egli [e] follevato, e che poco tempo fostenne, scacciato dalla Sede, e dalla Città da' fuoi medefimi Diocefani, che non poteron tollerar cotanta petulanza in un' Huomo, contro Dio e contro le Leggi: onde in Costantinopoli ritiroffi dal fuo primo Benefattore Eudoxio, con il cui vicino fomi-

Eunem. I. I.

te, quasi prender la volesse apertamente con Dio, non come gli altri Here-S. Befil, advert tici con una fola Herefia, ma con foltenerle tutte, [f] Princeps, atque defensor totius Haresis appellari concupivit. Egli adunque publicò tutte le bestemmie di Aezio, e come le queste fosser poche per appagar la vasta incapacità della sua mente in dir male, e in sentir peggio di Dio, aggiunse, g.S. Greg. Nazion. che [g] il Divin Figliuolo equivocamente dicevali Dio, come equivoca-

i S. Epiph. har. 73.

mente dicesi Huomo un' Huomo dipinto, e ch'egli non si era incarnato h S.Grig. N. ff. l. 2. [b] Secundum substantiam, sed secundum virtutes tantum. Conferiva [i] il Battesimo, non con trè, mà con una sola immersione nell'acqua, quast odiasse, anche in figura, il Misterio augusto della SS. Trinità; e poneva il k The l. l. 4 har. Catecumeno in una positura stravagante, & horrida, che [k] à lungo descrive Theodoreto, bagnandogli con l'acqua Sacramentale alcune parti infolite del corpo per rendere il suo battesimo più famoso, che quello di Christo, con la stravaganza delle cerimonie. Sfuggiva le Chiese, & abominava le Reliquie de' Santi, i cui miracoli asseriva incantesimi, e prestigii; onde

1 S. Hier. adverf. S. Girolamo [1] lo dichiara primo Autore, & Herefiarca degli Agiomam 8. Gra. Wiff. chi. S. Gregorio Nisseno [m] acremente lo ripiglia, come s' egli malamenc. 6. de . da. te fentifie dell' origine, e creazione dell' Anima; e Ruffino à piena bocca lo chiama [n] Vir anima & corpore leprofus, & interius exteriusque morbo n Ruff. 1.1.e.25. regio corruptus; poiche egli continuò fua vita anche nell'ultima vecchiaja fra le sozzure di tutte le immondizie del senso, e nella Cappadocia, ove nac-

E morte.

que, morì impenitente, scrivendo [o] sempre contro Dio, e contro la o S. Hier. in com de Viris illuft. Chiefa. I fuoi Seguaci furon detti dagli Scrittori Eunomiani, Trogloditi, & Exucontii, i quali divisi in questo medesimo Secolo in diverse Sette, P Seer. 1.5.c. 23. da un Sofronio [ p ] si denominarono Eunomiosofroniani, e da un Eutichio Eunomioeutychiani.

Ma

MailFautore [4] dell'Heresia Arriana, cioè Costanzo, non gode lungo a S. Hirr. 18. 19. More dell'Inn tempo delle vittorie, ch'esso haveva riportate dalla Religione Cattolica, nasor Collano, e le miserie del vinto non lascio Dio, che ridondassero in lunga prosperità del vincitore; poiche obligato à volger l'armi contro Giuliano, acclamato Imperador da Soldati in Parigi, mentre con accelerata marchia spinge bodomian. l. 11. contro lui le forze [b] destinate contro il Persiano, in Mopfuble piccola Terra ne' confini della Cilicia presso il Monte Tauro, di febre ardente fini di vivere, nell'anno quarantaquattro di età, e ventiquattro d'Imperio, con fama, al folito de' gran Perfonaggi, fommamente lodata da' benevoli, e fommamente bialimata da' nemici , [c] Bestia moritur , dice di lui S. Giro Es. Mer. advers. lamo, tranquillitas rediit. Mà ciò che dicasi della buona, ò rea Fede di Costanzo, certa cosa si è, che doppo la di lui morte Tranquillitas rediit; e la limpero di silutranquillita su effetto di un nuovo turbine, che sossinando dalla patte avallian Apoltaa. versa cosse, come in mezzo, la nave della Chiesa, la quale, diramato il torrente, rimafe, mercè à Dio, felice, & illesa nella navigazione. Il nuovo turbine fu Giuliano cognominato l' Apoltata, perche succeduto all' Imperio [d] volle di nuovo ristabilirvi l'Idolatria, rinunziando al Batte-ds. Grag. Nazion. fimo, che da fanciullo gli era stato conferito dalla Chiesa. Onde per venire eras, i in satissi. a capo del suo disegno risolvè di rendersi ben'affetti eziandio i Christiani per poter con essi far guerra più vigorosa, e pronta contro Christo . Ri- es. Him. advess. voco per tanto tutti li Decreti di Coltanzo, & ordino, che [e]i Vescovi Lucifer. esiliati ritornassero alle loro Chiese, e stimolato non dal zelo della Fede, mà dal desiderio di mostrarsi Contradittore al suo Antecessore, richiamò alla Corte [f] ancora Aezio, come Huomo empio, e perciò tanto più forent fa-7. habile all'esecuzione del fuo intento: volle, che fi riedificassero nel termine di due mest alcune Chiese de' Novaziani à spese degli Arriani, che le havevano demolite, e fatto tutto a tutti, Cattolico co' Cattolici, & Heretico con gli Heretici convocò [g] un giorno nel fuo Imperial Palazzo mol-gaminalia. tiffimi Vescovi di differenti Religioni, ed esortolli alla concordia, perche Libera da eso ciascun', egli disse, si poteva salvar nella sua Setta, e tutti scongiurolli, che ligione. ne rimaneller perfuali, replicando loro, come pregando, quette parole, Audite me, quem Alemanni audierunt , Franci; e quindi mandò gli Editti per tutto l' Imperio, acciò non foller molestati li Cattolici, ch' ei allora h Inlian. D chiamò ò per derifo, ò per infamia Galilei, [b] Ego per Deos neque interfici or ad derit. Galilaos, neque cadi prater jus, & aquum, neque molestia quicquam perpeti volo. Hor dunque in questa favorevole disposizione del nuovo Cesare, S. Ricomo di s. a. Athanasio ritornò anch' ei nella sua Sede, ed alieno dal pascersi di vane dimostrazioni di accoglienza, con cui si accolto dal Popolo di Alessandria, convertendo l'indulgenza di Giuliano in avvantaggio della Fede, intimò in quella Città un Sinodo, nel quale intervennero Lucifero, ed Eufebio, che niciti gloriofi dalla relegazione di ritorno alle loro Chiefe, furon colà mandati dal Papa, per affittere a quel Congretto come Legati Pontificii. Ma Lucifero per autterità di Religione urto in un forte scoglio, che con nuovo Scisma scompaginò la Nave della Chiesa.

Era Lucifero di natura, e di genio inclinato all' austero, e in tutte le aziomi aspro, eziandio nelle cose ben fatte. Alla naturalezza aggiungevasi una porzione di quel zelo chiamato da S. Paolo [i] Non fecundum feientiam, 1 de non 10. con il quale moderato dentro i termini del ragionevole haveva per l'ad- lineifero di cas dietro intraprese con somma lode parecchie Legazioni, eta intervenuto ma.

Tomo L.

con fomma vigilanza in diversi Concilii, ed haveva sopportato con heroica intrepidezza d'animo in differenti occasioni los degno di Costanzo: onde per tutte le parti egli potea giustamente stimarsi Ecclesiastico meritevole del nome, e del peso del suo Utheio. Mà come che l'Heresia Arriana era stata la core del suo servore, e per essa si era incanutitone travagli : così odiavala con avversione ranto profonda, che non riuscendo poi cotal'abborrimento in tutto conforme ai dettami Ecclesiastici, lo ridusse in fine à deteftar non fol' il mal dell' Herefia, mà ancora il rimedio; essendo cosa che ostinatamente sempre persiste nel rigettar dalla communione de' Cartolici gli Heretici, benche pentiri implorailero milericordia, e perdono, contro

25. Aug. di Agua CM. c. 3C.

il preciso sentimento della Chiesa, [a] Que tamquam pera Mater nec peccantibus filiis superbe insultat, nec correctis difficile ignoscit. Quindi avvenne, che havendo egli come Legato Pontificio escluso Melezio dal Vescovado di Antiochia, perche questi haveva una volta seguitato il partito degli Arriani, disdegnò così altamente il rimprovero, che glie ne sece Ensebio fuo Collega, che abbandonato in preda alla fua rigida inclinazione, fi ritirò dalla communione di esto, e di tutti que' Vescovi, che pentiti havevan fatto ritorno alla Chiefa Cattolica con publica dimostrazione di ponitenza della lor colpa : della qual' alienazione diede egli poi chiariffimi, e manifesti segni in Napoli, e in Roma, d'onde gli convenne passar per il suo ritorno alla Chiefa di Cagliari in Sardegna. Ch'ei ritrattalle avanti la morte questa dannara opinione, rimane in così alto dubio presso i Scrittori, che S. Girolamo [b] chiama Lucifero col nome di Buono, ed attelta, esser' egli stato Bonus quidem Pastor, sed multam pradam Bestiis relinqueus: Conciofiacofache la fama medefima di così rinomato Ecclefiastico convocò se-

c Idem ibid.

Caduta d'Hilario nell' Herefia Anabattiffa.

più tosto Scisma vien detro, ch' Heresia. S. Girolamo scrisse contro i Luciferiani un' ampio Volume, incalzando in esso con incontrastabili argomenti Helladio, che afferiva infetta la Chiefa Cattolica dalla communicazione degli Heretici convertiti, ond' ella [c] in lupanar elle conversam. Ma nello Scisma tirò seco Lucifero una delle più risplendenti Srelle della Religione Cattolica, che fii quel medefimo Hilario, che così bene con lui haveva sostenuto la Consustanzialira Nicena nel Concilio di Milano. Era Hilario, come si disse, Diacono della Chiesa Romana, riguardevole per patimenti sofferti, ma per congiunzione di amicizia, e per simpatia di genio non solo adherente alla persona di Lucifero, ma ancora alle massime, perloche si ritrasse ancor' esso dalla communione degli Heretici convertiti; e riprovò eziandio il lor bartesimo, traboccando dallo Scisma nell' Herefia, e miferabilmente cadendo fenza tormenti dalla confessione di quella Fede, in cui difesa in altre occasioni ne haveva sopportati molti, & acerbi. Mà se il ritorno di Lucisero si infausto all' Iralia per l'accennaro Scisma, altrettanto salutevole su quello di Eusebio, alla cui comparsa [d] Lugubres

guaci al suo errore, e produsse dal suo nome la Setta de' Luciferiani, che

d S. Hier. ibid.

e Idem ibid

Vercelli,

vestes Italia mutavit: essendo che si accolto come Padre da tutti li Vescovi, e da quei precisamente, [e] Qui Ariminensibus dolis irretiti, dice dieffi S. Girolamo, fine conscientia Haretici ferebantur, conteffantes Corpus to di Eusebio di Domini, & quidquid in Ecclesia santtum est, se nihil mali in sua side conspicatos. Putavimus, eglino dicevano, sensum congruere cum verbis, nec in Ecclesia Dei , ubi simplicitas , & pura confessio eft , aliud in corde claufum effe, alind in labits proferri timnimus. Decepit nos bona de malis aftinatio . Non fumus arbitrati , Sacerdotes Christi adversum Christum pugnare.

Eusebio ricevè le loro sante scuse, che li conducevano alla ritrattazione dell'inganno, e tutti abbracciò, tutti animò, prendendo speranza, che in tanta mutazione d'Imperio, e di Religione, fosse Dio per favorirne ancora il progresso. Intanto egli qual' Araldo della Fede Nicena, proveduto dal Pontefice di commissioni, e di autorità, scorse l'Italia, annunziando da per tutto la Confustanzialità del Verbo con si fortunato avvenimento, che per opera di lui, estinto l' Arrianesimo, viddesi doppo tante tempeste respi-

rar con inaspettata, e gioconda calma l'Occidente. Fii però amareggiata la pace dell'Italia dall'inopinata guerra, che Nuove perfecu-

mosse l'Imperador Giuliano contro S. Athanasio in Egitto ; Insoste actualità sa Athanasio, renti gli Arriani del ritorno in Alesiandria di quel gran Prelato, che haveva quasi affatto bandita la loro Heresia da quella Chiesa, & impazienti di veder il loro antico Nemico in quel posto, e quella gran Metropoli in tal riforma, unitifi nella rifoluzione con gl' Idolatri medefimi prefero congiuntura, come fegui, di accufarlo prefio Cefare, [ a ] di haver' egli convertite 150/m/. j. 14. alla Fede Christiana, e battezzate alcune Dame in dispregio del suo Bando, Giuliano, che per escluder tutte le Religioni, volevale tutte, non dando luogo ne a principio, ne ad augmento, ne a moderazione di sdegno, incontanente [ b ] traboccò nell' ultima fentenza di morte . Dell' or- b Timb. 1.c.s. dine, benche secretissimo, hebbe [ c ] sentore il Santo, il quale con sollecita fuga postosi sopra una barchetta, e fendendo contr'acqua il Nilo, sua c Seren les cir. gi verso le solitudini della Thebaide, se pur suga dir si pote quella, che lo riduste doppo poche hore in Alestandria. Poiche li Manigoldi destinati all' esecuzione della condanna, risaputane la partenza, a tittta forza di vole, e remi lo tracciarono per raggiungerlo; e l'haverebbono forpreso, se un' interno impetuofo spirito non havesse mosso il Santo a un ripiego, con il quale felicemente delufe gl' Idolatri , e campò dal pericolo. Veleggiava con felice vento il fuo picciolo palifcalmo, quando impenfatamente Athanasio impose al marinaro, che mutato camino, volgesse la prora verso Alessandria. Il buon barcajuolo, à cui non era nota la cagione de questo viaggio, giudicando nel Patriárca dimenticanza di alcun necessario

ricapito, prontamente ubbidi, ed à seconda dell'acque rimisurando il fiume s'incontrò in breve nella barca de' Carnefici, che à tutta voga follecitavano il lor corfo. Il folo Athanasio intrepido vigilava assiso su la poppa con habito non suo, e più adatto ad un che naviga, che ad un' Ecclesiaflico. Nel rimanente que trè huomini, che I conducevano, lasciata la barca alla cultodia della feconda dell' acque, fupini cantando ò non fi avviddero, o non curarono l'incontro de' nemici, i quali tutt' altro penfando, che il ritrovar dentro quello idruscito battello il Patriarca d' Alessandria, a lui medesimo domandarono, Quanto quivi poteva esser lungi Athanasio? In passando rispose distinvoltamente il Santo, Non gran tratto; e senz'altro dir quegli feguirono verso la Thebaide, ed egli verso Alessandria rimanendo gli uni scherniti, che no 'l ravvisarono, e l'altro salvato dalla protezione del Cielo, che o fece comparirlo, qual non era, ò con aspetto molto più maestoso, e terribile di quel, ch'egli era. Così fra' nemici vittorioso S. Athanafio de' nemici giunfe , d' ond' eglino lo scacciavano, e ritornato in Alessandria, viste quivi nascotto sin' alla morte di Giuliano, la quale ben totto fuccelle in conformità di quello, ch' egli nel partirfi haveva rivelato

LIBERIO.

Secolo IV 292

con fuirito Profetico ad un suo considente, che presto doppo quella tempesta sarebbe sopraggiunto il fereno.

2 Opr.Milev.l.2. Ritorno de Donatifti nell' Africa.

Nè per il ritiro di Athanasio rimase meno sconvolta la Chiesa di Alesfandria, che sbattute, ed invase da infernale irruzione tutte le rimanenti dell' Africa per il ritorno horribile de' Donatisti. Supplicarono [a] anch' effi il nuovo Cesare per la remissione dall'esilio; ed egli, che altro non voleva, che tener'agitato indiverse fazioni il Christianesimo, non solamente aggraziolli, ma permesfegli l'erezione di nuove Chiese, & il ristabilimento delle antiche. Mail lor ritorno sii più a guisa di assassini, che di Ecclesiastici; poiche irritati ò dal tedio della relegazione, ò dallo sde-

b Diem f. 12,

gno della vendetta prolungata, non fù barbarie, che contro i Cattolici non commettessero. [b] Venistis rabidi, dice rivolto ad esti l'Historico di questi successi, penistis irati, membra laniantes Ecclesia, subtiles in seductionibus, in cadibus immanes, Filios pacis ad bella provocantes. De sedibus suis multos fecistis extorres, cum conducta manu venientes Basilicas invalistis, ernentas operati cades, & atroces. Ovunque eglino trovarono inermi li Cattolici, chi uccidevano co' ferri, chi strangolavano con le funi, e sbranate [e] le Donne, n'estrahevano il seto animato dagli uteri, facendo rea delle loro sceleratezze l'innocenza stessa di quei non nati fan-

€ Mem l. 2. 0 6.

E loro insudue ciulli. Dai corpi passando alle Chiefe, l'esorcizzavano come insestate da' Demonii, e penetrando ne' facri Claustri delle Vergini sottoponevano ad ogni più esecrabile immondezza la purità di quelle consacrate Donzelle; e le loro Chiese scoprivano da' tetti, che gittavano impetuosamente à terra, e diroccati gli Altari, altri ne incendiavano, ed altri destinavano al servizio delle loro Cucine. Rapivano i sacri Calici, e liquesattone l'oro, impunemente lo mercantavano co' Gentili, e per dispregio si servivano de' Sacri Paramenti in uso di livrea per i lor servi. Precipitaton dall'alto delle fenestre il santificato Vase del Crisma, ma custodito da Angelica mano posò il Cristallo illeso fra'sassi. Gittarono in fine sin la medesima Euchariftia a' cani .. che rivolti contro di effi fi dimostrarono Huomini per lo zelo, quando eglino si rendevano bestie per il surore. In somma così esecrabili si resero per atroci misfatti, che i Gentili medesimi furon men colpevoli nell' odio contro la Religione Christiana, e men' horridi ne' suc-Morte dell'Impe- ceffi, Mà Dio contentoffi di castigar sol' allora, chi riportò tal mala genia di gente nell' Africa, cioè l' Imperador Giuliano, il quale voleva, e tacitamente godeva di quest' infortunii de' Cattolici. Poiche nel fior dell' età, e nel colmo degli applaufi, in battaglia co' Perfiani frà la confusione della

rator Giuliano.

pugna faettato ò da mano d' Angelo, ò di Soldato, gittando per rabbia d Nieph. 116. 10. un pugno del proprio suo sangue verso il Cielo, [d] Saturare, disse, Na-Zarene, ò com'altri scriffero, [e | Picifti, Galilae, vicifti, e con meritato c. 34. e ThredJ.3.c. 10. f An. 36 L fine chiuse [f] la breve Tragedia della sua vita, e del suo Imperio, non paffando l' una il trentunefimo anno, l'altro il fecondo. Più però fi pianfe Successione all' da' Cattolici la morte del Successore, che da' Gentili quella di Giuliano. Nel Imperio di Gio-vino, e morte, medefimo giorno fu da' Soldati affunto al Trono Imperiale il buon Gioviano, che parve più tosto mostrato, che dato all' Imperio, conciosiacosache portandoli egli da Antiochia à Costantinopoli in Dadastane piccola Città,

che separa la Galazia dalla Bithinia, fiì ritrovato morto in letto, [g]affogato

a Ammina. 1.35. la notte da' vapori de' carboni accesi, che ardevano in quella stanza, non terminato ancora l'ottavo mese del suo Imperio. Haveva ei sempre pro-

fessata la Religione Cattolica, nè volle [ 4 ] giammai ricever la dignità di a Thendita et Cesare, se prima non si obligavano li Soldati à mantener quella di Chrifliani; continuò nel Soglio co' fentimenti della medetima pietà, richiamando [ b ] S. Athanasio non folamente nella sua Sede, ma alla Corte in b 8. 4th. de side Antiochia per consultar con lui il mantenimento della Consessione Nice-Ritorno di S. Ana, richiedendo à tal fine una particolare iltruzione, che fu la medefima (ta-thauafio nella fua bilita da' Padri in quel Concilio. Má Dio, di cui è proprio tener fempre agitati li suoi servi, per raffinarli nelle virtù sopra la cote delle persecuzioni, ben presto permesse, che succedendo à Gioviniano Valentiniano, divideffe questi con Valente suo fratello l'Imperio con que' lagrime voli succeffi, che riduffero all' ultima defolazione le Chiefe d'Oriente. Era fiato sempre Valente per il passato Cattolico di sentimenti, ma in grado di Cablimi. Ma fil egli pervertito da Domenica sua Augusta Consorte, che imbevura dell' Herefia di Arrio, lo riduffe, qual' effa, Arriano di genio, e di Religione. [c] Avanti dunque di portarsi contro i Gothi, che insestavano e Third 140. 11. le Terre dell'Imperio, egli risolvè di battezzarsi; ma con pessima elezione scelle per Ministro del suo battesimo Eudoxio, che reggeva allora la Chiefa di Costantinopoli. Da tal Ecclesiastico non poteva Cesare aspettare altra istruzione, che la più empia, che correre allora potesse frà tutte le Sette degli Arriani, cioè l'Acziana, di cui Eudoxio era non solamente Seguace, ma ancora Protettore. [d] Nell'atto del battefimo d' Men ilid. egligiurò di perseguitare sempre i Cattolici, e di sostener sempre vigorofa, e potente la fazione Arriana in tutto l'Imperio; doppo il qual giuramento Cesare partissi contro i Gothi, & Eudoxio restò in Costantinopoli à preparar la strada à quella fiera persecuzione, che fini di abbattere tutte le Chiese d'Oriente.

In questo stato di Torbidi successi aggravato dall'età, scosso dalle agi- lo del Pontesce,

tazioni, & abbattuto da' patimenti lasciò Liberio di vivere nel decimolesto anno del suo Pontificato, con sama appresso i Posteri di Pontefice di maravigliofa costanza, s' egli havesse così ben resistito in Bercea alla passione, come ben' haveva resistito in Milano, e in Roma à due Imperadori Arriani, ad uno Apoltata, e à tutta quella infinita turba di Herefiarchi che refero se non colpevole, almeno infausto il lungo corso del suo governo. Chiamalo S. Ambrogio [e] Sancta, ac Beata memoria Virum, S. Ba- . S. Ambr de Virg. filio [f] Beatiffimum Virum, e S. Epifanio [g] Beatum, e con testimonianza : Bafil et 74 molto superiore ad ogni altra atteltazione lo venera [ h ] la Santa Chiesa col 85. Epiph. culto di Santo sù gli Altari.

Tomo f.

## Damaso Spagnuolo creato Pontefice 15. Settembre 367.

Querele degli Heretici contro il Pontificato Romano, e sua difesa. Operazioni di Damaso contro gli Arriani. Persecuzione dell'Imperador Valente contro i Cattolici. Costanza maravigliosa, & egregii fatti, e detti dimolti Santi Martiri, e Confessori. Calunnie apposte à S. Basilio, e sua difefa. Apollinare, sue Heresie, condanna, e morte. Condanna de' Millenarii, Colliridiani, & Antidicomarianiti nel Concilio Romano. Fuga di S. Athanasio, emorte. Sussidii mandati dal Papa alla Chiesa d' Alessandria. Morte spaventosa di Valente. Manichei in Roma, e Bandi Imperiali contro essi, e contro altri Heretici. Successione all' Imperio di Theodosio il Grande. S. Gregorio Nazianzeno Vescowo di Costantinopoli. Concilio Costantinopolitano generale secondo, suoi decreti, e corso, Concilio Romano. S. Girolamo, sue qualità, studii, cariche, e libri, che compose in Roma. Helvidio, esue Hereste. Gioviniano, e sue Heresie. Approvazione Pontificia del secondo Concilio Generale. Decreto sopra la recitazione del Gloria Patri nel fin d'ogni Salmo. Sinodo d'Aquileja contro gli Arriani. S. Ambrogio, e sue virtu, e zelo contro gli Arriani. Priscilliano, e sue Heresie.

Scifma in Roma contra Damafo.



A noi avanti d'intraprender la narrazione della perfecuzione, che moffe Valente alla Chiefa Cartolica, è neceltario, che prima deferiviamo quella, che follevaron gli Scifmatci in Roma contro Damafo, dalla quale perfero motivo alcuni maligni Scrittori di mordere il Pontincato Romano, e d'invehirit malamente contro i Papi. Benche Damafo

havefic prima feguitato il partiro di Felice, mulladimeno, morto Felice, effendo ritornato all' ubbidienza di Liberio, fiù da effo contemnato non folamente nelle medefime dignità, ma accrefciuto di muove, cioè del Vicariato di Roma, chi egli efercito ò nell' alienza, o nel ritiro di Liberio con laude egregia, e compune; onde sì per metro perfonale, come per cariche degnamente sostenute, siì dal Clero assunto al Pontificato. Mà un'altra parte del medesimo Clero poderosa per qualità, e per numero di Partitanti, contro Damaso innalza al Soglio Ursicino, e da ambe le fazioni fi corfe all' armi per fostener l' Impegno della loro elezione, seguendone stragi, e tumulto così grande, che il Prefetto Vivenzio su obligato a ricovrarsi ne' Borghi di Roma, per non esporre alla insolenza della Plebe 'a maestà, e il decoro dell' Imperio. Preponderando però la forza, e la ragione à favor del vero Papa, riportò la vittoria la causa più accreditata di Damaso. Racconta quelto successo Ammiano Historico Gentile, altrettunto degno di fede nelle notizie dell' Historia, quanto merirevole di bialino nella mordacità della Religione. Egli rappresenta Damaso, & Ursicine come due Guerrieri in campo di battaglia contrastar' il Papato, insetociu à rapirne ad ogni costo il possesso, [4] Damasus, & Ursicinus supra mo- 1 Annian. 1.22. dum ad rapiendam Episcopalem Sedem ardentes, scissis studiis asperrime confli-Elibantar: indi proleguendo il racconto delle uccilioni feguite, volge ma- pani invidiata di lisnamente la penna a carpir la grandezza del Pontificato Romano, dicen-Gentili. do, ello non maravigliarli, che con tanto ardore, & [b] omni contentione b Men ibid. laterum, si ambisca quel posto, che in un momento arricchisce, chi ei pogga, con le oblazioni delle Matrone, e de' Popoli; rimirarfi li Papi, [c] vebeulis insidentes, circumspette vestiti, epulas curantes profusas, adeò ut eorun convivia regales superent mensas. Quindi con odiosa comparazione ogni fue ttudio egli pone nel discreditarli col paragone di altri Vescovi, resi veierabili da' digiuni esercitati, dalla mendicità professata, e dalla esemplatta della modeltia. Con i medelimi fentimenti parlò allora l'altro Centil Filososo Pretextato, che dal Proconsolato della Grecia passato alla Pefettura di Roma, nel veder congiunta ne' Papi con tanta ricchezza tanti oftentazione, [d] Solebat ludens Beato Damaso dicere, Facite me Romana d S. Hier. epist. 61.

Urbis Episcopum , & ero protinus Christianus . Quelte querele de Gentili son cadute così desse nelle bocche de moderni Heretici, cheraro è quel Cattolico, che non le senta, come raro Ebiasimata dan'i è quell'Heretico, che non le dica. E chì scrive quest' Historia, udille dalla bocca medefima di un Personaggio Oltramontano, Serenissimo di ignaggio, ma Luterano di Religione, quando egli richiesto, che gli parefle del Pontefice Romano, allor che vidde Alesiandro VIII. benedir con regia pompa il Popolo Christiano dalle Loggie del Quirinale, rispose fadenti trasdegno, e rimprovero, S. Pietro non esser vissuto in cotal grandezza. Proposizione tanto vera nell'assunto, quanto falsa nelle coneguenze; poiche con tal forma di argomentare, si dovrebbono ridurre gli Huomini à vestirsi di rustiche pelliccie, à cibarsi di ghiande, i Principi à itar fenza guardie, e fenza corti, perche fappiamo, che così negli antichi Secoli li viveva. Ogni qualunque humana cola nel Mondo ha principio, progresso, e fine, e ciò che conviene all' une, non si adatta all' altre, e và di pari in ogni Stato l'augumento della Macità con quello dell'Imperio. Puofii forfe negar l'estrinseco grand accrescimento nella mole della Chiefa di Dio? Dunque perche non devesi ammetter nel Regno temporale di quelto gran Monarca quello splendore, che non solamente ammettefi fra' Grandi nel Mondo, ma da effi procacciafi con l'impegno di tante guerre, e conservasi col consumo di tanti tesori? Forse è più nobile laterra del Cielo, la Fede dell'Imperio, e un cencio di regia Porpora,

DAMASO.

Secolo IV.

a Pfal. 100. b 1. Petr. 14 CAR Hebr. 16.

d Pfal. 109. £ P fal. 1. g Dan. 7. h Pf. 88. i If. 49.

k Mem 60.

che la veste inconsutile di Christo? Non ha forse Dio sondata la sua Chiesa sopra il suo medesimo Figliuolo, dichiarato avanti tutti li Secoli primo [a] Sacerdote, primo [b] Vescovo, e Pontefice [c] eterno di tutto il Mondo? Non [d] paragono egli forfe il Regno di lura quello di Melchifedech, che fù Rè di Titolo, [e] e di Stato? Non dotollo egli forfe di fua propria bocca di quel gran Patrimonio, [f] Dabo tibi Gentes hareditatem tuam; [g] Cujus Regnum sempiternum est: Et omnes Reges servient ei, & obedient: [b] Ego Primogenitum ponam illum excelsum pra Regibus Terra? Non accennò egli forse la Chiesa Romana, quando disse [ i ] Erunt Reges nutritii tui, & Regina nutrices tua: vultu in terram dimifo aderabunt te, & pulverem pedum tuorum lingent: [k] Ponam te in superbian faculorum, & fuges lac Gentium, & mammilla Regum lactaberis, o come leggono i Settanta, Divitias Regum comedes? Son questi forse titoli ideal .. heredita sopra i Cieli, ò veri appanaggi in questo nostro visibil monco di ricchezze, di vassallaggio, edi dominio? È con qual ragione preter-

desi poi, che il Vicario di un tanto Monarca, il Vescovo di una tanta Chefa vada vile, e negletto, con pregindizio eziandio della Maesta visibile sel fuo Principe? Perche più si riguarda da occhi maligni, d'onde venne S. Retro, che dove fù assunto? E cosa forse miova all'Onnipotenza di Dio,

[1] [follevar tal' uno dal fango per collocarlo in Trono non folo eguale, ma superiore ad ogni humana potenza? Maggior maraviglia recar devrebbe la poverta di S. Pietro, che la magnificenza de' fuccessori; essenio che la povertà in esso su un' alto effetto della sua misteriosa Onnipotenzi,

ferro, [m] ma con la debolezza di un legno, maneggiato da ruftica mane di viliffimo Pescatore. Onde addiviene, che li Sommi Pontefici ricordevo lidi questa Divina disposizione sottoscrivono i loro Diplomi sub annuli Piscatoris, riputando a gloria del Pontificato Romano la memoria stessa della mendicità di S. Pierro. S. Agostino previdde molto tempo prima si-

1 Pf. 112.

m S. Ang. in Ff. per mezzo della quale egli volle trionfar del Mondo, non con la forza iel

n S. Aug. form. 2.

o Tertull. in apel. offe. e. 18.

p S. Ambr. 1. 2. de

Automio in Mila no Ariano , e fue qualita.

stianesimo.

miglianti lamenti, e ad alcum, che dicevano la Chiefa di Dio non effer più della, e mancar' in lei l'antico splendore di austerità ne' costumi, di mendicità nello stato, e di suggezione nel Dominio, ripole, [n] O impudentem vocem! Hos dicunt, qui in illa non funt. Illa non eft, quia tu in illa non es. Vide , ne tu in illa non sis ; nam illa erit , & si tu non sis . Hanc vocem abominabilem, detestabilem, prasumptionis ac falsitatis plenam, nulla veritate suffultam , nulla sapientia illuminatam , nullo sale conditam , vanam , temerariam , pracipitem, perniciosam pravidit Spiritus Dei. E prima di S. Agostino Ter. tulliano, come se ribatter volesse gl' improperii di Ammiano sopra il regio apparecchio delle mense Pontificie, [0] Quantiscumque sumptibus, diffe, ille conftent, lucrum eft, pietatis nomine facere sumpeus; ò come foggiunfe S. Ambrogio, [ p ] Aurum Ecclesia habet, non ut servet, sed ut eroget, con. quelta facra maeltofa splendidezza, che sacendo consederar il senso con la ragione, e I piacer con la divozione, rende augusta anche nelle sue estrinseche apparenze la Corte degli Ecclesiastici, e la Reggia del Chri-

Hor dunque per comandamento di Valentiniano efiliato Urficino da Roma, e o soppresso, o vinto lo Scisma, voltossi Damaso con tutto il fuo gran cuore à più feria, e preponderante caufa, cioè à bandir dall' Italia I' Herefia, che ancor regnava in una riguardevole fua Chiefa. Auxentio in

Milano

Milano era l'unico Vescovo, e che in Occidente spiegasse bandiera dell' Arrianesimo, e mantenesse que' medesimi sentimenti, co' quali egli si era infinuato nella grazia di Costanzo, che l'haveva doppo il Concilio di Milano innalzato il quel posto. Mil come che l'Italia ritrovavasi purgata allora dal veleno dell'herelia Arriana, egli per non incorrer nell'infamia commune, hor fingeva di professare la Confessione Nicena, hor quella di Rimini, e hor la più empia di Sirmio, facendo correr la fua fede fecondo le congiunture, come se fosse fede venale, e non Cattolica, [a] Auxentius, 1 S. Hila: contra diffe di lui S. Hilario, quod negare timuit, noluit confiteri. Damaso risolu-duren. to di fuidar quest' Aspide dall'Italia, in un pieno Concilio tenuto in Roma folennemente scommunicollo [b] senza riguardo ne dell'Imperador, che lo b Thed. 1. 2.6.21. fosteneva, nè della samosa Chiesa, che reggeva, trasmettendo lettere circolari per tutto il Mondo in notificazione del fatto, e in riprovazione del malfattore, acciò rivelata la piaga si ssuggisse da' Fedeli il commercio del

Quelle però furono agitazioni leggiere, fe fi paragonano con le maffirme, che sollevò Valente nell'Oriente. Tornò egli doppo trè anni dalla imperador Valen fpedizione contro i Gothi, e ridotte [ c ] in pace le cose dell'Imperio, voltò ic centro l'Carto-

l'armi contro quelle della Religione, e tanto più impetuosamente, quanto Ammian. 1.17. maggior tempo haveva prolungata l'efecuzione del voto [d] fatto nell'atto avedi il Pentifi di del fiio battesimo. Per sua prima operazione publicò un Editto, [e] Ut Epi-Licit. [copi temporibus Constantis abdicati, & iterùm regnante Juliano ad Sacerdotia sua restituti, Ecclesiis exppellerentur. E l'esecuzione corrispose così pronta al comando, che fu compaffionevole lo scempio di quelle Chiese, & altrettanto degna di racconto la notizia di que' fuccessi per avvenimenti egregii non men frequenti, che rari. Giunfe [f] l'infausto annunzio del fTheed.140.16 Bando sù l'imbrunir della fera in Samofata, ove rifedeva Vescovo il grande Eufebio, à cui in primo luogo era intimata la relegazione nella Thracia. Hebben'egli antecedentemente avvifo, e fenz'afpettarne il comando, con fotto il braccio un cuscino,e in mano la sacra Scrittura, in età presso che decrepita, e cagionevole, imbarcossi sopra un piccolo paliscalmo nel prossimo Eufrate, e cheto, e folo si avviò al suo esilio verso Zeugma, piccola di Eusebio di seterra, che conduce da Samofata in Thracia li paffaggieri. Al levar del mattino non così tosto si avvidde il popolo del ritiro del suo Vescovo, che tutto giù portoffi al Fiume in traccia di esfo, e chi sopra barche, chi per la riva, e chi a traverso de' Gampi senza distinzione di sesso, e senza riguardo di grado, non tanto correndo, quanto precipitando, al fin lo raggiunfero nell'entrar, ch'egli faceva in Zeugma, e quivi tutti inginocchioni sconginraronlo per Dio, a non abbandonar il fuo Gregge in preda a' Lupi, e a far ritorno alla fua Chiefa, che rimaneva fenza Paltore, e fenza difefa. Inteneritofi anch'effo il Santo Vecchio pianfe al pianto de' fuoi Figli, ma preponderando in lui più alto motivo, Esfer necessaria, rispose, benche

pibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire: esso partirsi, e portarli nel cuore, e lasciar loro il dono della dottrina Cattolica, che haveva predicata con ogni efattezza, & amore : mantenesser questa nella mente, e nelle opere, e di lui lasciassero il pensier à Dio, che lo manterrebbe sofferente

violenta, la sua partenza per ubbidire à S. Paolo, che comanda, [g] Princi- a MTium te

3 Theed, ibid.

chi giannesti, e chi fervi in refrigerio almeno de finoi profilmi patimenti, mi di tutti gradendo l'afficto, con generola, e diffinolta riffina a ciusò le offerte, e benedettili feguitò il camino con prontezza così magnanima, che ben'anche negli habiti diede d'aiveder, con quanto cuore gli feendeva in quel gran campo di bartaglia. Poiche giunto nella Thraca, e ritrovattala tutta devaltat adi Gothi, che la focrevano, ci pet accorti liberalinente alle miferie dique Cattolici, e per amministrat fenza inflitto è conforce de Sacramenti, ci cinel di pada, e fi finie foldato, e in rall'habito [a] Phrysiam, Pheniciam, ac Paleffinam pregravit & intrapendomo in eltrema vecchierza limpliffini pelle giernaggi ridufic a termine malagevolisime imprefe. Conciollacofache ordinò sacretoti in Dioceti non ine e, confacto, chefe, e veccovir, e con attorno di monitori, quamo do con ultratordinario impulso è molio un conce dallo spritto di Dio, o per il gran biogno della fattu et dei popula, o per il foftenziamento della e fede. Ma in tante Apolioliche Miffioni, puerrate le murdie de Bartote, il pergiti dei prometie de la fede, i per provinci de provinci de la futte dei proprio di provinci de l'archive, i pergiti dei provinci della futte dei proprio quanti dei provinci de l'archive, i pergiti dei provinci della futte dei proprio quanti dei provinci dei provinci de l'archive, i pergiti dei provinci della futte dei provinci della dei provinci della futte dei provinci della futte dei provinci della futte dei provinci della futte dei provinci del

k fus morte.

Chiefe, e Veícovi, e con tal'eſempio dimoltrò, quanto far ſpoſſa, quando con iltratordimario impullo è molio un nore dallo Spirito di Dio, ò per il gran biólogno della ſalute de' Popoli, ò per il ſoſlentamento della Fede. Ma intante Apolloiche Miſſſſoni, ſuperate le inveide de Barbari, e li pergli de' nemici, non potè evitar quello di una vilifſima domicciuola Arriana, che irritata, perche gli havea coflituito un Veſcovo Cattolico in Dolica retre ra di Heretici, dall'alto di una ſineltra colpillo in tella con una tegola di tetto, dalla cui petroſſſa moli poche ore doppo Martire gloriolo della Divinità di Giesù Chriſſto, imitato generoſſamente da lui ſin' all' ultimo ſato di ſua'vita, alfungendo con giuramento i conſapevoli del ſatro ò â non ripualro, ò â non ripualro, lo ŝi Popolo di Samoſata molito mimor coſſanza del ſino Veſcovo; [b] polene eſſendo ſlato intrulo dagli Arriami nquella sede un tal Fiamomio, huomo avvenente nelle parole, e cantelato ne' co-fumi, nulla dialemo, non vi ſnlacuno, che communicas (con lui, Ŋemo ex urbis incolir, dice Theodoretto hiſlorico di queſſi fucceſſſi, yel proʃſsi renfats. vel diviiii e ſſſmos fumos fundica vel (onfenda vel fonda velfen en en fate velfats. vel fundica vel (onfenda velfenda v

h Idem l. 4, c. 14-Avvertione del Popolo di Samoiata all' Herefia,

Sede un tal'Eunomio, huomo avvenente nelle parole, e cantelato ne coflumi, nulladimeno non vi fù alcuno, che communicalle con lui, Nemo ex urbis incolis, dice Theodoretto historico di questi successi, vel pressus egestate, vel divitiis affluens, famulus, vel artifex, agricola, vel consitor, vir, vel mulier, juvenis, vel fenex ad conventum Ecclesiasticum, ut moris erat, accedere poluit: fed Episcopus solus agebat: quippe nemo aut in eius venit conspectum, aut cum eo sermonem contulit; e soggiunge, che quel Popolo hebbe in horrore anche l'acqua, nella quale egli fi lavava, come se insetta sosse dalla contagione delle di lui carni. Sicchè disperaro abbandonò quella Città, lasciando in suo luogo Lucio, Arriano anch'esso di Religione, e perciò al par di lui odiato da quella gente. En' hebbe prefto il rincontro, mentre passando egli un giorno à cavallo per la Piazza, e urtando casualmente nel piede del suo Giumento una boccia di alcuni Giovanetti, che quivi giuocavano accorfero questi subito à prender quell' infensato pezzo di legno, che come contaminato fosse dall' haver toccata l'estremità dell'unghia di un Cavallo di un Vescovo Arriano, lo voltolaron ben bene sopra le accese braci, e poi ne rasero col coltello à tondo à tondo la superficie; dal qual successo, [c] Satis indicii capi potuit, conchiude l'Hiftorico, quam effet feel a Arriana urbi illi odiofa.

c Idem ibid.

Corfero la medefina fortuna di Lucho Samofateno, Pelagio di Laodicea relegatoneli Arabia, Gregorio di Nilfa, e tutto [d] il numerio di polo di Nicopoli, perche volle callara l'Arotano Vefeovo Arriano, che fii inttufio in quella Chiefa, [e] Terenzio zelante Catrolico, e rifoliuto Guerrico, che fizi le truppe Imperiali haveva l'honoco di Capitano, e' l'trico menito di gran fervizi preflati nell'Armenia al fuo Pinicipe, richiefto da Valente, che fi (ricepielle imunorazione condegna al fuo valore, egli

d S. Bafil, epift.20. e Theed, f. 4. c.28. Rifpona di un Capitan Cattolico all Imperadore.

genu-

299

Damaso.

genufleffo stefegli una supplica, in cui altro non domandò, che una Chiesa libera dentro Nicopoli fua patria per i Cattolici della Religione Nicena. Valente letta la supplica, e rabbiosamente satta in mille pezzi la carta, quanto fol fra denti diffe, Che altro domandaffe. L'invitto Soldato, immobile al rimprovero, inginocchioni come si trovava, tutto si diè à raccoglier gli avanzi preziofi della fua lacerata preghiera, e come fe di sè non curaffe punto più, che se non bramasse di vivere, ò non temesse di morire, rivolto a Cefare, [a] Accepi jam abs te, diffe, d Imperator, donum, habeoque, attembit. neque alind potam. Nam quid ego animo inftituerim, judicet ille, qui bujus universitatis judex eft.

Ma niffuna Chiefa arfe maggiormente, che la più esposta all'incendio. Era pur allora morto Eudoxio in Costantinopoli, e gli Arriani da una parte [b] havevano innalzato à quella Sede Demofilo, e i Cattolici Evagrio; onde divifa in due fazioni era tutta foffopra la Città con profilmo timore di quel. Arriani contro le perniciose discordie, che in ogni stato solleva il motivo della Religione, stantano di Co-

fucina dell'armi più implacabili per la guerra. Dubiolo Celare, che dalla Reggia non si diffondesse la dissensione nelle rimanenti parti dell'Imperio. accorfe fubito al gran male con il folito rimedio di allontanar chi giudicò eccitatore del tumulto, e relegò parecchi zelanti Ecclesiastici in Biza nella Thracia, & Evagrio in altra lontana Provincia. Della risoluzione favorevole refe orgogliofi gli Arriani, giudicando, com' era, d'incontrar il genio del Principe, furfero infolentemente contro il rimanente de' Cattolici, [ c ] e idenitid. Verberando, consumeliis afficiendo, in carcerem conficiendo; pecunia mul-Etando. omnia denique incommodorum genera, que erant plane incolerabilia, illis imponendo, gravissime divexare caperunt, con tal crudelta, e ferocia, che doppo parecchi anni acerbamente ne pianfe S. Gregorio Nazianzeno, rammentandone la strage più [d] volte ai Vescovi congregati nel 48. Greg. Nazianz Concilio di Costantinopoli. Per interceder pieta spedirono i Cattolici ot- cassi. Cass. 6 in tanta deputatia Valente, tutti Sacerdoti di Ordine, e riguardevoli di na-var. contri scriò rappresentatiero il male, e ne implorassero il rimedio. Ma le vivi ottatta Cato. fuppliche furon poco gradite, meno intele, e riulci molto peggiore il solici. rimedio del male. Concioliacofache l'Imperadore uditele sdegnosamente.

freddamente rimesse la causa al suo Presetto Modesto, al quale antecedentemente haveva ordinato, che fenza confusione di Popolo, e fenza dimostrazione di vendetta, li facesse tutti morire. E Modesto adempiendo avvedutamente l'ordine, doppo di haverli ripresi di pessimo consiglio nel proporre al Principe un'affare, contr'il quale egli si ritrovava così publicamente impegnato, feceli tutti imbarcar fopra una Nave, per trafmetterli, com'egli lor diffe, in efilio con ficurezza, che presto terminarebbe la loro relegazione. E ben diffe, che presto terminarebbe la loro relegazione; concioliacolache non così tolto eglino giunfer nell'alto dell'acque, che i Marinari, acceso il fuoco nelle bande bituminose della nave, eseguiron prontamente il comando del Prefetto, con lasciar que' nobili Ecclesiastici in preda di una nuova forte di martirio. Nè essi si avviddero dell'inganno, se non quando si viddero fra un'incendio divoratore arder in mezzo al mare, cinti da horribili fiamme, che ferpendo dalle coste della barca per gli alberia e per le vele, riduffero la nave in fondo ed effi, non sò fe arfi, o affogati. Firrono in quel gran caso da' Marinari, che sopra il paliscalmo si condusiero à

DAMASO. Secolo IV. 300

pet la Divinità del suo Figlio di passar per acqua, e per suoco al riposo eterno del Paradifo.

perazioni Pontefice .

Penetrato l'avviso di queste barbare violenze alle orecchie del Pontefice, egli per tenere animati alla coltanza gli avvanzi di quella opprella Metropoli, spedi in Costantinopoli Zenobio, soggetto scelto per un de' più zelanti di quell'eta, & atto à sostener gl'interessi della Religione, anche a Joud Sur. 6i, con attellati di miracoli, co quali [a] illustro la sua Legazione; onde nel ri-

torno sù dal Pontefice promosso al Vescovado di Fiorenza. Ad altre Chiese dell'Asia scrisse Apostoliche lettere, piene di zelo, e di Christiana fortezza. e principalmente à S. Athanasio, ch'era stato fra' primi incluso nel Bando, foggetto eterno dello sdegno degli Arnani. Ma il Popolo di Aleslandria relo più accorto dalle calamità paliate, olto con la forza all'Editto Imperiab 5-cm.l.6.c.12 le, e minacciò al Prefetto ogni più viva opposizione; perloche egli [b]

zione contro 5 Athapatio .

reputando oltraggiata la maesta del comando, spinse le Soldatesche all'as-Nuova perfecu- falto della Chiefa, e costrinse gli Alessandrini, e S. Athanasio alla siga, se pur fuga potè dirsi quella, che persuase il Santo a nascondersi dentro una sepoltura di quella medesima Chiesa, dove ritrovavasi sepolto suo Padre. Colà fra' morti egli vifle quattro mesi, alimentato dalla secreta pietà di gente divota, che nascostamente porgevagli fra Cadaveri il so-stentamento della vita. Cesare risaputo l'amnuttinamento seguito rivocò la fentenza, e redintegrò quel Patriarca nel posto, non sò se più timoroso del tumulto eccitato, ò rispettoso verso la persona di quell'accreditato Prelato, che folo haveva tante volte combattuto contro tutto il mondo. Poco tempo però egli godè delle sue vittorie; conciosiacosache in età decrepita doppo quarantafei anni di Vescovado, carico di meriti; terminò nel seguente anno le afflizioni, e [c] la vita. Ecclesiastico degno di que' speciosi titoli, co' quali n'esaltò la fama S. Gregorio Nazianzeno, che chiamollo [ d ] Orbis oculum, Sacerdotum Antistitem, Confessorem, Ducem,

c Ans. 373. d S. Greg. Naz. de land, Heronia

Pracurforem . Valente intanto seguitando il viaggio, e la persecuzione, da Nicomedia portoffi à Cefarea, alla qual Chiefa presedeva il gran Basilio, sco-Coffanta, fatti, e glio in cui urtò, e s'infranse la violenza dell'Herefia. Erasi Basilio mantedettiegreji di s. nuto sempre fermo nella fua Chiefa, rifoluto di veder più tofto sottoposto il corpo allo sdegno di Valente, ch'esposto il Gregge alla voracità de' Cani; e nè pure allora, che in Chiesa giunse l'Imperadore, egli punto si mosse dall'Altare, ove celebrava la Mesa, atterrito ò alla maestà della comparía, ò alle minaccie, che precorfero il di lui arrivo; mà seguitando

& Magiffrum , Sublimem vocem , Fidei columen , secundam Christi lucernam , &

intrepido la Sacrofanta Funzione diè à conoscere, in quanto forte nemico

fi fosse incontrato Valente in quell'impresa; [e] Nec corpore, nec oculis, e S. Greg. Nag. de nec animo, perinde ac si nibil novi contigisset, ullam in partem se moventem, fed Deo, ut ita dicam, & Altari affixum, così di lui fcriffe S. Gregorio Nazianzeno. Quest'insolite procedure applicate ò à disprezzo, ò à irritamento, andarono direttamente à serir l'animo di Cesare, che barbaro di genio, e feroce nell'impegno, incontanente comandò al Prefetto Modelto, che con la forza abbatteffe quel nuovo duro incontro, che fraponevali

all'intento de' fuoi diffegni. [f] E si accinse Modesto con tal ferocia all'ese-(Hemitid. cuzione del comando, che fatto a se venir Basilio, e rimproverandoli prima la disubbidienza al Bando, e l'ostinazione nel sostenerla, gl'intimò poi

land. Bafilit.

in queste poche parole, il mutare ò Fede, ò Pacse, è forse ancora l'ultimo fupplicio. Con volto, & animo fereno ripigliò fubito il Santo, Qual' effer quest'ultimo supplicio, e queste gran pene, che con tanto fondamento di spapento egli minacciava? Con iscambievol prontezza dell'uno à dire, e dell' altro ad ascoltare rispose il Prefetto, L'esilio, la confiscazion de' beni la morte . e quanto più d'acerbo , e dolorofo può ritrovarfi in castigo d'un reo. Ob . foggiunge allora Basilio con un tratto disprezzoso, & allegro, minaccia pur'altro, è Modefto, che di quefte tre cofe, nissuna affatto ne temo: non l'esilio, perche ogni Paese mi è Patria; quest'istessa terra, che calco, non è mia, e da qualunque parte del Mondo, si può giungere al Cielo; non lo (poglio, perche nulla possiedo, fuorche pochi rozzi panni, che mi vedi indosso, e pochi libri, di cui è fornita la mia piccola Cella; e non in fine la morte incontro alla quale già da me medesimo ogni giorno men vado, e beneficio mi farefti , che tume ne sollecitassi l'incontro . Non mai , esclamò tutto pien d' ira Modelto, avvenuto mi sono in Huomo di cotanto ardimento; perche non mai [a] in Episcopum incidisti; ripiglio il Santo con un tuono di voce, aldenittà che non hebbe dell'humano, effendo che quando si tratta del grand'affare della Fede, nè le minaccie spaventano, nè li tormenti abbattono, ed è gloria l'obbrobrio, e riputiam delizie la Croce; Proinde contumeliis nos affice, comminare, fac quidquid collibuerit, potestate tua fruere, audiat hac etiam Imperator, nequaquam profecto nos vinces, nec efficies, ut impia doctrina assentiamur, ne si bis quidem atrociora miniteris. Così egli. Trà adirato, e confuso portosii il Preserto da Valente, e le sue parole suron poche, e queste, Siam vinti, è Cesare, dal Vescovo di questa Chiesa; indi seguitò con pari stupore à raccontargli l'abboccamento, e'I successo. Dicesi, che commolio dalla fama di un tant'Huomo riprovasse Cesare il suo mal preso impegno: anzi che avido di vederlo di faccia, fi portaffe improvifamente nel seguente mattino, che sù il giorno dell'Episania, alla Chiesa, mentro con l'affiftenza del Clero celebrava Bafilio li divini Ufficii, e la prefenza gli accrescesse in guisa tale il concetto, che havesse à svenire in rimirame la maesta dell'aspetto, la modestia degli occhi, l'intrepidezza dell'attenzione, mentre à quel grande strepito, che sece la Corte nell'entrarvi, nè pur' egli si volgesse, e tutto occupato, e pien di Dio nè pur degnasse di un'occhiata l'Imperadore. Mà tornò ben tosto à prevaler lo sdegno all'ammirazione, e ritornato Cefare ne' fentimenti di prima, voll'ei medefimo far'efperimento di quella coltanza, che havevagli in così eminente grado predicata Modesto; e chiamato a se il Sanro, scongiurollo per quanto egli amava la fua quiete, e la fua vita, à mutar penfiere, prescrivendogli tutto quel giorno di tempo a rifolvete; [b] lo per me, rifpole lubito Balilio, ti affi- b Gilder in eta ... sure Valente, she tal faro domane, quale fon' hoggi: voleffe il Cielo, che tù Ecclef. md. domane non foffs , quale fei hoggi , però disponi purbora di me , come più ti aggrada, e non perder tempo, perche troverai Basilio sempre l'istesso. A

prese la terza, che come la prima, e la seconda, quasi disdegnando di se-

quelta [c] rifoluta protefta prefe Cefare in mano la penna per condannar- cried. 1.4 c.17.

lo all'efilio; mu al primo carattere rottaglifi improvisamente in mano la penna, e richiestane un'altra, e succedendo all'altra il medesimo accidente,

gnar l'ingiustizia della sentenza, si franse qual percosso vetro, in modo tale, che [d] Ne apicem quidem unum alicujus litter a facere potnit. Irri- d Hemuil.

tato dalla infolita novità egli alzoffi impetuofamente in piedi dalla Sedia,

alder itid.

trovosselo Cesare intirizzito di maniera, che scorrendogli un gelido timore per tutto il corpo, lacerando, mordendo, e calpestando la carta, suo mal grado, abbandonò l'impresa, nella quale Iddio à sorza di miracoli difendeva l'innocenza del suo Servo. Nell'uscir, che sece S. Basilio, dalle stanze dell'Imperial'appartamento, [4] fecesigli avanti Demosthene primo cuoco dell'Imperadore, che mosso o da compassione verso il Santo Vescovo, ò da albagia di divenire anch'esso Theologo, cominciò a disputar con lui della Divinità del Verbo, esortandolo a rimetterfi alla Fede del suo Padrone, e riprendendolo eziandio come poco intelligente, e sensato. Sorridendo, e profeguendo fuo camino, quanto fol fi volle Bafilio a' circoftanti, e diffe, Ecco il secondo Demosshene, ma ignorante. Udillo il cuoco, e riputando offesa lo scherzo, temerariamente fermò pe'l braccio il Santo, con risoluzione di seguitar la disputa, meglio di Modesto, e di Valente, co' fatti. Allor Bafilio con un tuon di voce maestosa, che l'atterri, Partiti. difficgli, miserabile, che à te il grasso delle scudelle bà turate talmente le orecchia, che maraviglia non è, se udir non puoi li riveriti, e sacrosanti Misterii di nostra Fede; e così lasciollo, e deriso eziandio da quei, che lo protegevano. Nè con minor vaghezza di rimprovero egli delufe pur' allora la ferocia del Preside Eusebio, che per commissione di Cesare secolo da'Manigoldi spogliar della prima velte per ispietatamente flagellarlo. Vedendofi in quell'atto il Santo denudato di tutte le sue vesti, suor che della Camicia, graziofamente a lui rivolto diffe, E la Camicia! poiche à mio parer meglio sarebbe, che à carne ignuda io ricevesti il pieno di questi colpi. Ed Eulebio, Ti compiacerò, fogginnie, e forse più di quanto desideri : Ola lascinsi li flagelli, e su'l nudo corpo adoprinsi l'unghie di ferro, e ne vadan lacere tutte le carni col sangue. Ob questo si che sa per me, replicò il Santo, poiche essendo io solito di patir di mal di segato, sarammi di gran refrigerio l'emissione del sangue [b] e ne sarebbono i Ministri venuti all'esecuzio-

b S.Greg. Naz. de land, Bafil.

ne, se il Popolo, penetrato il pericolo del suo Pastore, non fosse accorfo a liberarnelo con armi, fassi, e suoco, rivolgendo l'ira contro Eusebio senza freno di riverenza, e fuor d'ogni timore di castigo. Nè riusci di poca pena a Basilio l'interporsi, affin che il Giudice divenuto reo non pagasse il sio della sua barbarie; poich'egli ssuggi la morte [c] reverentia Bafilii, ricevendo la vita in dono dalle intercessioni autorevoli del suo Santo

c Memibid.

Nemico.

E certamente fii S. Basilio un grand'ostacolo all'Heresia, e non men Calumie opposte deve l'Egitto & S. Athanasio, che l'Asia à lui, ò preservata dall'infezione, ò fostenura nelle persecuzioni, ò afficurata con dottrine, ed esempii rari di costanza. Mà al pari di S. Athanasio sù anch'egli agitato da quelle calunnie, che rarevolte si ssuggono, da chi ritrovandosi esposto alle cenfure di molti, nel medefimo tempo vien biafimato, e lodato del ben fare.

à S. Bafilio spif. 6. [d] Scorreva il Santo le Provincie dell'Afia, e dell'Armenia, riparando le Chiefe abbattute, confortando le costanti, quando incontrossi in Eustathio Vescovo di Sebaste, che desideroso di ortener la communicazione con un tant'Huomo, da Macedoniano ch'egli era, fintofi Cattolico, professo, come Basilio, la Confessione Cattolica; ond'egli approvonne la persona, e la Confessione; e benche alcuni lo riprendessero di commercio havuto mento della qual cosa convien da più alti principii trame il racconto. Appollinare fù un de' più rinomari Eccleliastici del suo tempo, e in tanto grido di fapienza anche apprefio i Dotti, che benche cadefie poi vi di Herefie. tuperofamente in Herefia, ne fu tuttavia da S. Athanafio condannata folamente la dottrina, mà rispettata sempre la persona, come ò non complice. negli errori, ò aliena dal poterfi commettere. Governava egli allora la Chiefa di Laodicea con lode di gran Vescovo, e meritò l'honore di essere stato Maestro di sacre lettere à S. Girolamo, il quale ne lodò la scienza, e as. Mier. pist. s. ne venero la fantità, [a] Apollinarem Laodicenum audivi Antiochia frequenter, & colui. Li suoi Scritti furono così applauditi da quel Secolo. che non se ne vidder o sorse altri nè più copiosi in numero, nè pari in dolcezza . [ b ] Ad imitazion di Homero stese in verso Heroico un lungo Poema di tutta la Sacra Scrittura fin' al Regno di Saul, e divife l'Opera in ven- 6 Septembra est. tiquatro Libri, à ciascun de' quali impose il nome di una letteta dell'Alfabetto Greco: compole con lo stile di Menandro, e di Euripide molte Sacre Comedie, e qual Pindaro Ecclefiaftico ferifle Hinni Lirici con eleganza così propria, ingegnofa, che fe le composizioni dei Poeti profani non riceveller pregio dall'Antichità, si renderebbono certamente infe-riori à quelle di Appollinare. [c] Prater immensa pent volumina, diste di Ecd. in Appli. lui S. Girolamo, lerifie trenta Libri contro Portirio, [d] principiò la traf 1 1400 alvers. lazione di tutti li Sacri, e terminò molti Commentarii fopra i Profeti, e 44. sopra l'Evangelio di S. Matteo. Fra tante illustri fatiche fu forse la più pregievole l'Apologia Pro veritate adversus Imperatorem Julianum, five adversus Philosophos gentiles, in cui egli dimostro con argomenti naturali, quanto lungi andasse la sapienza de Gentili dalla cognizione del vero Dio. [e] Lessela Giuliano, e lettala scrisse ad alcuni Vescovi Cattolici in gravido fenfo queste tre parole, Lezi, Intellexi, Reprobavi; e ne riporto pronta risposta da S. Basilio in questi più pesanti termini, Legisti quidem, sed non intellexisti; nam si intellexisses, non improbasses. Ma o che Appollinare andasse gonfio della sua sapienza, ò che per voler mostrar di saper più degli altri ftimaffe, che l'ufcir di ftrada foile la ftrada più ficura di giungere al fommo della dottrina, dall'alto di cila precipitò miferabilmente in un' abisso di Heresie, ch'eternamente macchiatono la sua coscienza, e la sua fama. Diffe, [f] Il Figlinolo di Dio baper portata dal Cielo la sua Carne is. dec. har. ss. senz' Anima, e la Divinità baper supplito in luogo di essa. Dal far mezzo Huomo Giesu Christo, cioè di Corpo [q] sené Ausma, inserì, Haver egli es ang sucione, patito eziandio nella Divinita, e consondendo gli attributi di essa con quei de sesa.

dell'Humanità, con nuova voce, e non ben'ammella dalle Scuole Cattoliche

liche chiamò Giesù Christo Homo Dominicus: della qual parola, benche poi si serville in buon senso S. Agostino ancora, tuttavia il medesimo Santo altrove si ritratta, dicendo, [a] Quippe vidi non effe dicendum, quamvis nonnulla possie ratione defendi. Alcuni Discepoli di Apollinare modificarono l'afferta bestemmia, e con minor'empieta dissero, Haver Christo Animarazionale, ma priva di mente, e d'intelletto. Sentenza riprovata da Filosofi, e da' Theologi, e derifa à lungo da S. Leone nel Sermone ottavo della Natività di Giestì Christo. [ b ] S.Gregorio Nazianzeno ascrive Apol-

b S. Greg. Nazian. epift. 1. & Theod. linare frà gli Arriani, e Macedoniani, perch'egli diceva Massimo il Divin Padre, Maggiore il Figliuolo, e Grande lo Spirito Santo, [c]S. Girolamo c S.Hier. epift. 82. gli attribuice l'errore antico di Tertulliano, Corpora ex Corporibus, Ani-

mas ex Animabus generari, e S. Basilio in lui riprende, [d] ch'egli come d S. Bafil. Hom. 3. Origene, applicaffe à fenfo Tropologico ogni misterio, e lettera della Sacra Scrittura, diffotterrando [e] ancora dalle cloache di Cherinto l'opinion de Chiliastri, e Millenarii. Tutti questi errori, che poi infine paleses. 14.

mente si scuoprirono in Apollinare, erano allora tenuti suppressi dalla fama, in cui egli era montato di Huomo infigne, e virtuofo; onde, come fi diffe, erano effi stati generalmente condannati, però senza taccia, e sen-

za censura della persona.

Sentimenti di Pa pa Damafo contra S. Bafilio ,

In questo stato di sospetta credenza avvenne a S. Basilio di prender communicazione con lui, paffando infieme reciproca corrispondenza hor di discorsi, ed hor di lettere; e come che il Santo haveva di fresco patita l'accennata calunnia di commercio con Eustathio di Sebaste, aggiungendosi hora la stretta confidenza con Apollinare, venne duplicatamente à riputarfi reo appresso il publico delle Genti, che mal distinguono l'apparenza dal vero, e voglion più tosto credere il falso, che scopririo. Accrebbe forza alla prefunta reità, e l'haver S. Bafilio, per infeguir troppo Sabellio, troppo in un certo modo diffinta la Divinità delle trè Persone, e per questo capo essere incorso nella taccia di Assertor di trè Dei, siccome ancora in quella di Arriano, e di Macedoniano, perch' egli fu folito di cantar l'Hinno di Glorificazione nella maniera, e formola in quell'età fospetta, dicendo Gloria Patri per Filium in Spiritu Sancto. Pervenute dunque alle orecchia del Pontefice tutte queste accuse, e ciò non per voce incerta di fama oscura, mà da lettere di molti Vescovi Cattolici, e de' medesimi Monaci adherenti a Bafilio, Damafo per non dimostrarsi anch'esto colpevole nella diffimulazione di novità così rimarcabili contro la Religione Cattolica, fospese la communicazione col Santo, sin ch'egli apparisse con prove concludenti ò assolutamente rco, ò pienamente innocente. S. Basilio [f] \$5.8461. 418.75. tocco su I vivo di quella Fede, ch'era l'Anima sua, amaramente prima si

dolfe della malignità de' fuoi Avverfarii, e poi follecito à fincerar la mente che si difence del Papa, e l'opinione del Mondo sopra la sua serma, e retta credenza, convincentemen inviò à Roma un Sacerdote della fua medefima Chiefa con queste scuse, che furon molto più forti delle accuse, esser esso stato ingannato da Eustathio Macedoniano, che si finse Cattolico con la professione di sua Fede, onde doversi incolpar non la sua schiettezza, ma la frode dell'Hererico, che scoperto rimase poi sottoposto alli rimproveri de suoi scritti; non haver elso giammai asserito trè Dei, e provar il contrario in quella celebre, e publica Concione, che porta il titolo. Adversis eos, qui calumniantur, quod tres Deos colamus; in nulla pregiudicare alla Fede Cattolica la formoformola afferta dell'Hinno di giorificazione, [a] ufata anche prima da molti antichi Santi Padri ; haver esso communicato con Apollinare, quando la persona era immune dalla censura di Heretica, anzi appellar' esso menera stati Birmida all'esempio stetio del Pontefice, che haveva communicato in Roma con infertarin fine ne Vitale tazionante di Apollinare, perche questi professo in quella Città la mi . anal. Oderi-Fede Nicena: quindi fi stefe in lunga supplica al Pontefice, acciò egli con Apoltolica condanna fulmina fle la persona del nuovo Heresiarca, come da Concilio Roma-S. Athanasio n'era stata riprovata gia molto tempo prima la dottrina. In no, e condanna di fomma così vive portò S. Bafilio le fue discolpe avanti il Pontefice, che a Applinari lui principalmente devesi la celebrazione del Concilio Romano, che

[b] convocò allora Damaso contro la persona, e l'Heresie di Apollinare. b-done 173. În esso dunque con breve dibattimento su condannato [c] Apollinare, c Theod. 15. 6.10. e la sua Heresia, e con ispecialità quella de' Millenarii, e quelle parimente che da Apollinare provennero, come rami dal tronco. [d] Polemio fe- d S. Epiph. 14. 4. guace di efio, confuso da quel composto senz'anima, che insegnava il suo Maestro, confuse gli attributi del Verbo, e con riprovata communicazione d'idiomi applicando all'Humanità i predicati in abstratte della Divinità, e quei della Divinità all'Humanità, afferiva lecità l'enunciazione di Divinità mortale, Humanità immortale, Divinità creata, Humanità increata. Altri [e] discendendo à confondere i pregi della Beatiffima Vergine, es. Epiph. ber. 78. la predicavano di natura Divina, e non humana, e perciò la riputarono " incapace d'ogni pena, ed esente dalla morte; onde come à Dio le offeri- Collyridian Hevano in Sacrificio alcune panate, ò placente, dalla qual cerimonia prefero redd. il nome di Heretici Collyridiani; [f] Admirati sumus, descrive questa sumbernt. felta S. Epifanio, alios nimirum ita desipere, ut in traffatione de ibla Sau-Eta semper Virgine, pro Deo banc introducere fluduerint, & adbuc fludeant, O furore quodam , ac amentia ducantur . Narrant enim , quod quedam Mulieres in Arabia & partibus Thraces hanc vanitatem invexerunt, ut in nomen semper Virginis collyridem quandam sacrificent, & simul congregentur, & in nomen Santta Virginis ultra modum , quod tentent aggredi nefario, ac blasphemo negotio, & in nomen ipsius sacra celebrent per mulieres. Quod totum impium eft, & nefarium, alienum à pradicatione Santi Spiritus; & [g] altrove il medelimo S. Epifanio foggiunge, Quadam mulieres guento. 79. currum quemdam, free fellam quadratam ornantes, expanfo Juper ipfam linteo in quadam illustri die anni, per aliquot dies panem proponunt, & offerunt in nomen Maria . Omnes autem de pane participant . [b] Aleri al contrario con avversa beitemmia impugnavano la di lei Santitlima Virginità doppo il Parto, ammettendo con sacrilega temerarietà commercio di essa ni Hereici. con S. Gioseppe, e nuova figliolanza. Qual'horrida bestemmia con più premuroso impegno promotie [i] Helvidio in Roma, e Gioviniano in Ita- vali in en lia; onde tutti riportarono l'infamia anche nel nome di Heretici Antidi.

co-Mariani. Al par di effi dunque condannò Damaso tutte le rimanenta Heresie, che vagavano, di Sabellio, di Arrio, di Macedonio, di Eunomio, e di Fotino, e scommunicò tutti [ t] quegli eziandio, che ò vivi, ò morti havessero contrariato, ò contrariatiero alla Fede del primo Gene . 11.

Ma non godè lungo tempo Apollinare dell'aura della fazione, e della Morte di Apollifelicità della fua fetta; conciofiacofache nel medefimo anno della celebra. nue. zione del Concilio egli terminò fua vita ludibrio del popolo, e oggetto di

Tomo I.

ral Concilio di Nicea.

306 as. Gret. Mill in rifa a' Fanciulli. Decrepito in [a] età haveva frà molte scritture confe. fer. de S. Epiren. gnato Apollinare il Libro della fua nuova dottrina ad una femmina in Antiochia, allora discepola, má che prima era stata sua concubina. Seppelo S. Efrem Siro, che per affare di Religione in quella Città allora si ritrovava. fintofi Apollinarista anch'esso, richiese un giorno alla Donna il Libro per non so qual difficoltà, che diffe, effergli lopraggiunta, Ottenuta la grazia, ritiroffi egli in casa col Libro, e stela sopra ogni suo foglio una tenacifima colla, e quindi fovrapolto, e ripiegato un foglio con l'altro, venne à compagnare, e sigillare così bene carta con carta, che divenuto in verità un folo Libro indivisibile nelle sue parti, parea quel desso di prima; onde la femmina, à cui con mille ringraziamenti fu riportato, riposelo nella folita custodia del suo più secreto gabinetto, come Libro Divino. S. Efrem intanto avvenutofi appostatamente un giorno con Apollinare, e fatto in bel modo cadere il discorso a' punti di Fede, e dai punti di Fede ai soliti dubii, e dai dubii agli argomenti, montò in fine a contrariargli in modo, che divenne in breve quel discorso una formata disputa. Era quivi di già concorfa quantità di gente, avida di goder del dotto sdegno di que' due Competitori, e mostravasi parte, com' è solito, assezionata all'un partito, e parte all'altro. Apollinare, à cui l'età haveva debilitate le specie, e dall'altro canto la publicità del cimento haveva eccitati stimoli d'impegno, domandò al fuo Avverfario tanto tempo, quanto richiedevasi à mandar à prendere il suo Libro, nel quale ritrovavansi le risposte adequate alle objezioni proposte; il quale non così tosto apparve, ch'egli alzatolo in alto mostrollo al Popolo, qual depositario della scienza, e sanzificato volume di nuove, e recondite dottrine. Ma non guari ando, ch'ei trovolle più recondite di quello, ch'esso medesimo si credesse; conciosiacofache volger volendo il primo foglio, e con il primo foglio vedendo venir non solamente il secondo, ma tutt'intiero il Libro, come se immobile fosse nelle sue parti, prima ne stupi, e poi ritentando di separarne una pagina dall'altra, e rinvenendolo fempre con la medefima oftinazione nel proposito di star faldo, doppo di havere invano adoperata tutta l'arte, e tutte le forze, reputandosi in fine schernito, e convinto dal suo medesimo parto, gittollo rabbiofamente à terra, calpeltollo condifpregio, e fuggendo più tosto che ritirandosi partissi quindi, seguitato dagl' improperit del Popolo fin dove giunger potè la voce, e la vilta. Dicefi, che così vivamente egli si sentille il cuor punto da cotal'impensato incontro, che malatoli, accorato ne morille.

Antiochia,

Mentre dunque profeguivasi in Roma la condannazione degli Apollinarifti, profeguiva Valente il fuo viaggio, e la fua perfecuzione in Afia contro i Cattolici o per dilatare in ogni parte l'Arrianesimo. Da Cesarea erafi egli portato in Antiochia, della qual Città reggeva il Vescovado S. Melezio, Soggetto amabilissimo, in cui tra molte egregie doti risplendeva fopra tutte quella della mansuetudine. Amavalo perciò quel Popolo b S. In Chryf. de con tanta svisceratezza di cuore, che non [b] contenti li Padri d'importe 8. Melenie apar ai figliuoli il nome di Melezio (colpivano, e dipingevano la di lui effigie sopra le porte della Città, per le case, e sin su gl'istessi vasi delle mense, come se non si sapesser saziare di udirne il nome con le orecchie, e di go-

dispergere il Gregge, ed impose al suo Presetto, che accompagnatolo fuori

Sur, tem. 1. derne la figura con la vista. Volle Valente con la percossa del Pastore delle mura di Antiochia con la sbirraglia in onta, & afficuramento della persona, quind'il mandasse in esilio. Mà nell'esecuzione dell'ordine hebbe il Prefetto à patir la pena della morte; concioliacolache accorfe irato il Popolo, e dato di mano a quell' arme, che fuol prefentare alla plebe un disordinato furore, scaglioslegli impetuosamente sopra con una grandine di faffate, rifoluto ò di finirlo, ò di ritorgli quello, ch'era il cuore, e'l Padre della Città. Melezio allora non approvando il fuo rifcatto, toltafi d'indoffo la velte, e con essa, e col corpo proprio ricoprendo quello del Prefetto Fermate Fieli, diceva, non offendete il mio nemico, che mi ba obligato Chri-Ito di difendere; io fono il reo, egittatinocente; ed in quefte parole abbrao. ciandolo di nuovo, e fempre feguitando a ripararlo dagl'infulti dell'irritato Popolo, die campo al cocchio, che conducevali, di uscir fuori del pericolo, e della Città, Ma non perciò che peri il Nocchiere, naufrago la nave di quella Chiefa; anzi che non mai più felice corfo forti, che allor quando le roversciò sopra Valente quel fiero turbine di persecuzione; poich'ella [ a ] viddeli in un'iftante arricchita di molti glorioliffimi Martiti,che a Sur. 14 e 14 dispregiando i comandamenti di Cefare amaron meglio viver esuli frà le Concort fiere . o morir glorioli fra tormenti . che perder la Fede della Conteffione Sand Monaci Nicena; ed allor fu; che in Antiochia concorfero, come in publico fteccato, fin dalle folitudini della Paleftina tant'infigni Anacoreti, chi per combattere contro l'empietà Arriana con le dispute, chi per animare i Cartolici à sostener generosamente la Divinità del Figlipolo di Dio, e chi per authenticar la Fede con attestati di prodigiosi miracoli, che operò Dio Afrase, e sue ma-per mezzo loro per consonder l'Heresia. Fra questi il Vecchio, e Divino vanne risposta Afraate (con questo infigne titolo [ b ] chiamato da Theodoreto ) deposto b Time 1.4 e. sp. l'habito Monacale, e ricoperto di viliffimi panni colà fi portò ad intraprendere l'Apoltolico Ministerio della predicazione, ed in compagnia di altri Sacerdoti di Antiochia gran patimenti foffri, e gran cofe operò in beneficio di quella Christianità. Viddelo [e] un giorno Valente passar sotto le sene- e Memitid. stre del suo Palazzo, e come ch'egli era desideroso di conoscerlo di faccia, un della Corte tolto notificoglielo con quelte parole, Ecco Cefare quell' Afraate, ex cuius nutu pendet universa Civitas; e Valente, Ob Afraate dillegli, dove fi va? A pregar Dio per te, e per il tuo Imperio, tilpole feguitando il fuo cammino il Santo Vecchio ; e foggiungendo come irato Valente , Dovevi , e pocevi ciò far nel tuo Monafterio fenza ufcirne , e fenz'andar vagabondo per la Città ; Io nel Monasterio vi sò stare , replicò incontanente Afraate, e vi fono flato, fin tanto che tu con le tue sceleratezze mi hai violentato ad uscirne per riparare al danno, che fai alla Chiesa di Dio. Un de' Cortigiani stimando offesa di Cesare la magnanima risposta dell'invitto Anacoreta, caricandolo d'ingiane, scele giù fretrolosamente per le fcale per oltraggiarlo col baltone; ma nello scenderle, sorpreso da un subitaneo giramento di Tefta, cadde precipitofamente ne' bagni caldi del Palazzo, dove subito restò arso, morto, & incenerito. Stupi Valente all'evidenza del miracolo, e tanto più perfuafo rimafe della Santità di Afraate, quanta maggior caula di stupore presentogli il caso, che siegue. [d] Ri-d llen in Philm trovavafinella Regia stalla de' suoi Cavalli un Puledro di primo morso, fpiritofo, e sagace à segno, che andandone impazzito Valente, l'havea fopra gli altri differenziato nella magnificenza degli abbigliamenti, e nell' honore del cavalcarlo. Non sò qual male fopravennegli nel ventre, per

cui rende ndoglifi impossibile l'esito degli escrementi, à hore mancava agitato da tormini, e abbandonato di forze. Fecelo curar Valente con comi possibil finezza d'arte, ma sempre in vano. Il Maestro di stalla Huomo Cattolico, e pio, compaffionando il Giumento, e l Padrone, pien di Fede condusselo un giorno ad Afraate, e con una schietta, e santa confidanza pregò il Santo Monaco, che con le fue Orazioni intercedeffe falute à quel Regio Cavallo. Compiacquelo il Santo, e benedetta poch'acqua, che porfe à bere al Giumento, ed untagli la pancia con poc'oglio, che parimente benedi, rimandollo libero, e fano alla stalla. La sera al solito andollo à veder l'Imperadore, e rimiratolo tutt'intento à vorar' il pabulo. allegro d'occhi, & agile di collo, co' piè battenti, e con pompa di coda, domandò, ne pur credulo a' fuoi occhi, la causa di una tanta novita; che rifaputa svelatamente, tacque per un poco stupido, e pensoso, e poi fra' denti quanto sol, suo mai grado confesso, [a] Aphraatem esse virum admirabilem; conchiudendo l'Historico di tal successo, che il concetto della di lui Santita obflicis, etfi inflarent Adversarit, quò minus Homo Dei mitte-

a Mary Hist.

clian in Philac.

d Separ. E.S. c. 19.

lico di Edeffa

retur in exilium. Nè di minore ammirazione si rese in questo medesimo tempo il miracolofo Giulian Saba, [b] che dalla necessità de' Fedeli staccato quafi à forza dalla folitudine del fuo ritiro, portofii in Antiochia, e nel portarvisi prefervò prodigiosamente vivo dentro un prosondissimo poz-20, in cui cadde, il Figliuolo di una Vedova, e se medesimo con le sue Orazioni da mortale infermità, & altre molte divote persone da mal'invecchiati , & incurabili . Racconta questi supendi miracoli Theodoreto nel [c] suo Filotheo, e soggiunge, che nel ritorno, ch'egli fece alla sua solitudine passando per Ciro piccola Città due giornate distante da Antiochia, trovò ivi il celebre Sofista Afterio, che infustava quel Popolo adoratore della Consustanzialità del Figlinolo di Dio; il che non potendo egli soffrire . fccelo cader morto ful bel principio di una disputa, che havevano insieme

Da Antiochia [d] portò Valente il furor della persecuzione nella Città di Edessa, dove abbattute tutte le Chiese della Religione Nicena, si congregavano i Cattolici à Ciel scoperto nella profilmaCampagna à cantar laudi al Figliuolo di Dio nella celebrazione de' Divini Mistern. Riseppello \* Therd. 14 e. 16. [e] Valente, ed applicando à suo dispregio la divozione di quel Popolo, die un pugno in faccia al Prefetto Modelto, perche contro i fuoi Regico-

concertata fopra la validità della Cattolica Religione.

Faregh Coftanza mandi di tal novita permetteffe, ed ordinogli, che armate le Milizie metteffe tutti al taglio delle fpade, fe di pnovo si unissero i Cartolici in quella divota Campagna. Divulgoffi la fentenza, e come se tutti essi invitati fossero ad un fontuolo convito, non fi vidde giammai maggior concorfo di gente in quel luogo, che allora, cantando Hinni di Gioria alla Divinità da Giesù Christo, dal quale tutti allegri aspettavano per man degli Arriani la palma desiderata del Martirio, Modesto armò le Truppe, e a tutto corfo colà si portò per eseguire il barbaro comando; ma nel portarvisi ritrovò un'oltacolo, che provò troppo duro à superarsi, cioè una Femmina, che sopraggiunse, con un picciolo Figliuolino in braccio, tutt'anhelante, e

frettolosa, col vel del capo giù pendolone per la schiena, nulla curante ne di fe, ne del figliuolo, e che folo mostrava agli atti, al moto, agli occhi di voler, come divorar la strada per giunger prosto se un tal luogo. Fermolia Modesto, & interrogolla, Dope, e perche così correndo ella fe portaf-

300

poreasse? Da quei, rispose senza desister dal corso, che mi son compagni nella Fede , di cui voglio effer ancor compagna nella morte. E perche condurvi quest' innocente Figliuolo? fogginnse attonito il Presetto, Per arricchire ancor lui della laurea preziofa del Martirio, ripigliò baciando il figlinolo la Donna; e in così dire ringagliardito il passo, riprese più che mai veloce il camino. Dicesi, che sorpreso Modesto dalla magnanimità di questa Donna, dando di volta verso la Città, da Cesare direttamente si portalle, e Sire, dicesse, sospesi l'esecuzione dell'ordine, perche in essettuar-lo nostra sarà sola la vergogna, e de Cattolici la gloria; e qui si stendesse à lungo a raccontargli l'incontro, e la risposta della femmina, applandita l'uno, e l'altra da Valente stesso, che ne haveva ordinata l'uccisione. Non perciò tralasciò di volger lo sdegno contro gli Ecclesiastici di quella Metropoli, altri sottomettendone a' tormenti, altri mandandone in esilio, fra quali degni fi refero di eterna memoria Barfa Vescovo della Città. & Eulogio, e Protogene Preti, illustrati da Dio nelle loro relegazioni con attestazione di continui miracoli.

Ma nella Scithia incontrò Valente opposizione altrettanto più vigoroa, quanto men afpettata. Brettannione [a] governava come Veicovo 1810m. [d. 1.31. quelle Chiefe, il quale facea foggiorno in Tomi Città si la fponda del scibila, fe faita Mare di quella parte della Tartaria, che volge verso l'Euxino, ed ufficia- perturbabilità. va appunto allora nella Chiefa Cathedrale, quando colà entrò l'Impera-dor con la Corte per udir da lui, di qual fede egli fosse. Alla richiesta rispose Brettannione più con fatti, che con parole, e quanto sol'alzate le mani al Cielo intonò la Confessione Nicena, e terminata, voltò le spalle, uscendo da quella Chiesa, per entrar, come segui, in un'altra, dove nulla curante di haver lasciato solo l'Imperadore, e la Corte nella Cathedrale, e prolegui lieto gl'incominciati ufficii. Cefare incontanente lo fè prendere, e condurre in efilio. Ma que' Tartari feroci per natura, & inafpriti dall'onta di vederfi così inginstamente rapire il lor Pastore, impazienti per un tanto aggravio, mandarono di propria antorità d richiamarlo, senza timore della presenza del Principe, e senza rispetto di quella convenienza. che, come Barbari, non conoscono. E Valente mostro di approvar la loro risoluzione, ò per mancanza allora di sorze, ò per consiglio di differir-

ne in altro tempo la vendetta. Nè folamente combatteva Valente con la presenza, e con l'armi in Me loiamente compatteva vaiente con la prefenza, e con l'ampio, Barbara irrazione mano, ma alla lontana ancora con l'armi de fuoi Ministri, e con l'ampio, di Lucio Artino e spietato braccio della sua potenza. Et Alessandria su un horrido theatro nella Chiesa di della sua fierezza, funestata dalle stragi, profanata da' sacrilegii, e da Alessandria. ogni eccesso di barbarie. Doppo la morte del grand'Athanasio era stato assunto a quel Patriarcato Pietro, Prete di quella Chiesa, Soggetto avvantaggiato in età, e molto più in merito per indefesse fatiche sostenute à gloria della Fede, compagno indivisibile del suo santo Antecessore. Ma anpena egli n'hebbe prefo il polletto, cne gui carinini tuttero Lucio [b] ille si quel Soglio un Ecclefiafluco di tanto cuore, y intrufero Lucio [b] ille si quel soglio un Ecclefiafluco di tanto cuore, y intrufero il suo di mandi il so pre casilam transferente il arro, in mandi il soci secundus ille Arrius, turbida illa, & amara eversio, ille impio sonte uberior fluvius, con questi degni titoli esaltato da S. Gregorio Nazianzeno. E fii più esecrabile il modo dell'intrusione, che la medesima intrusione; poiche in quell'hora appunto, in cui Pietro celebrava li divini Ufficii nella

Tomo I.

a Thed. 1.4.12. Chiefa Theona, entrovvi armato [a] il Prefetto Palladio al faccheggio del Tempio, ed horrido ne fui l'ingresso, & abbominevoli sacrilegii: conciofiacofache li Soldati chi uccifero, chi calpeftarono, chi precipitarono dall'alto delle fenestre, e chi fecero in pezzi, gittandone qua, e la con horrido spettacolo gli avanzi: stupraron le Vergini, ed allo stupro aggiunfer l'obbrobrio di lasciarle ignude per le strade: estrassero dal ventre delle gravide Madri non intieri figliuoli, e come in trionfo ne portarono poi per la Città Cadaveri disfigurati dalle ferite, e lasciati insepolti preda delle Bestie: si abusaron de' più nobili Garzoni, e sopra l'Altare medesimo, ch'è il Depofitario del Corpo, e Sangue di Giesti Christo, come da publico Profcenio, fecero danzar Giovani in habito femminile, e quindi fcesi falir sù Pergami, d'onde efortaron gli Uditori agli adulterii, alle ubriachezze, e fin'al più detestabile vizio della Sodomia. Il nuovo Vescovo ritrovavasi presente, e con le mani applaudiva à queste nuove funzioni della sua Chiefa. Pietro malamente sfuggi l'impeto degli Arriani, e de' Gentili, che di entrambi era composto l'esecrabile Clero condotto da Lucio in Alessan-Suffidio caritatevole del Pontefice dria, e con lungo, e penofo viaggio portatofi al fempre aperto ricovero di agli Aleffandrini. Roma, portò ancora feco molte vesti insanguinate, e molti sacri paramen-

b Idees ibid.

c Sect. 1.4. c. 30.

as. Hier, in Chron. [ d ] che li Prefetti d'Oriente ò uccideffero tutti li Monaci, ò li forzaffero,

Los. de Decurie [e] Ignavia settatores, qui desertis civitatum muneribus captant solitudimilus C. Thred. & C. Iuftin. eed. tit. 1. 26. f Ruff. 1.2. c. 1. g S. Bafil. epift.19. lettere.

ti laceri, ch'egli gittò a' piedi del Pontefice, muti, & eloquenti Oratori della desolazione di quella Chiesa. Nè su senza sollievo il ricorso, essendo che [ b ] Venit Romam Petrus, ut auxilium nancisceretur, quemadmodum etiam nattum effe scimus, mandando subito Damaso à quella volta un Diacono col conforto di paterna confolazione, e col più potente foccorfo di caritatevoli sussidii. Ma il messo corse la medesima fortuna degli altri, preso dagli Arriani, frustrato con le mani legate dietro le spalle, qual'indegno malfattore, e posto sopra una barca con molti altri Ecclesiastici, [c] perberibus cafi, lacerati, & tormentis affecti, ad metalla in Phano, & Proconnello amandati. Diceli, che per opera, e configlio del Papa fosse finalmente dagli Alessandrini scacciato Lucio, e riposto Pietro sul Trono, e che Bando Imperiale l'Heretico portato i quindi à Costantinopoli per implorar armi, & ajuto, l'une, e l'altro gli fuffero negate da Cefare, impotente à fovvenirlo per la follevazione de' Costantinopolitani, e per le incursioni prossime de' Barba-

ri; e che fol'egli riportaffe per follievo del fuo fdegno un Bando Imperiale,

deposto l'habito, a cinger spada, e portarsi alla guerra, angariati da patimenti, e vituperati anche nel nome, venendo eglino nel Bando chiamati

nes, ac fecreta, & fpecie Religionis cum catibus Monachorum congregantur.

Onde la dispersione di quegl'illustri Servi di Dio sù grandissima, e a lungo

deplorata da [f] Ruffino nella fua Historia, e da [g]S. Basilio nelle sue

Ma Valente, che l'haveva presa così baldanzosamente con Dio, su Combaniereo prefe al paffo così improviamente da Dio, che raro altro fatto leggefi di fravento di Va maggior horrore nell'Historie, e di maggior documento a quei, che abufandosi della potenza dell'Imperio, la convertono malamente contro la h Soum. I.G. c. 37. Religione, e contro la Chiefa. Tra le popolazioni profilme [h] a Costanguen tamen plat tinopoli verso il Settentrione si annumerano i Gothi, gente convertita dal intuitateir more Gentilesimo alla Fede Cattel ca da Vulsila, che poi su primo lor Vescovo, and son primo inventor delle Lettere Gothiche, e primo traslator della Scrittura in quella lingua. Theofilo susseguentemente altro lor Vescovo intervenne al Concilio Niceno, e continuarono i Gothi nella professione Cattolica, sin tanto [a] che parte di effi fu pervertita alla Setta Antropomorfitica da Au- avedi il Ponif. 4 deo , & all'Arrianefimo [ b ] dall'Imperador Valente, allor quando egli ac. b Theol. 14.c. ult. corfo all'ajuto del Rè Fritigeme Competitor di Athanarico nel Regno della Gothia ricevè da essi per gratitudine del somministrato soccorso la confessione della fede Arriana. Ma indi à pochi anni desideroso Valente di esterminar quella Gente, che spesso desolava i confini dell'Imperio Romano, con pessimo consiglio risolve di uscirgli incontro, e batterli, in occasione appunto [c] che il medelimo Rè Fritigerne poco quindi lontano da comine l'ita Costantinopoli co' suoi Gothi campeggiava, poderoso di animo, e di forze. Gli ammannimenti Imperiali furono tali, quali richiedeva la grandezza dell'impresa, e la serocia de' nemici. Ma due funesti presagii sopraggiunsero da' quali fu à Cesare apertamente dinunziato l'ira di Dio, e la sua morte. Era nel Regio esercito Trajano nobil Capitano, e Cattolico di Fede, che in non sò qual'alta fazione rimafto perdente in una zuffa, fu in quell'occasione degradato da Cesare, e pungentemente ripreso di vilta, e di codardia. Al rimprovero [d] con brevi, e liberi fensi rispose d'Itani. 14.13. Trajano, Non io sono stato vinto, ò Cesare, mà tù da te medesimo ti sei fatta scapar di mano la Vittoria ; th , che non desisti di far querra alla Divinità del Figlinolo di Dio, tù contro di te porgi ajuto a Barbari tuoi Nemici : onde da te offeso il Cielo contro di te si volge , e combatte , [e] Deum e Mimibil. semper sequitur Victoria, & ad eos accedit, quibus Deus se Ducem prabet; & il prognostico di un Capitano fu confermato dall'altro di un'Eremita. [f] Viveva in piccola Cella ritirato à vita del tutto celeste fuor della porta [Hemilis. 17] di Costantinopoli il Monaco Isacio, quando allor che vidde uscir Valente dalla Città, E dove vai, diffegli all'Imperadore, tà che fei privo dell'aiuto di Dio, contro il quale guerreggi sempre, e combatti? Egli ha mossi i Barbari a tuo danno da lontanissime parti, perche tù all'offesa del suo Figliuolo bai armate le lingue de' tuoi perfidi Arriani. [g] Desine tu bellum contra eum quemité. facere, & ipfe bellum contra te commotum sedabit: Che se disprezierai il mio consiglia, [h] rerum eventu experiere, quam durum sit contrastimulum h um uid. calcitrare; poiche nè tu vivo tornerai dalla guerra, e tutto quest Esercito rimarra predade' Goshi. Sollecito nella marchia, quanto fol rivolto al Monaco tra disprezzo, e rabbia rispose Valente, Ritornerò d tuo dispetto, e col farti uccidere, proverò falfa la tua predizione. Uccidimi pure, replicò allora con voce chiara, e fonora Ifacio, fe haverai tempo di riconvenirmi del falso. Con quest'infausti augurii spinto avanti l'esercito, e rigettate le richieste de' nemici, che supplichevoli domandaron pace, presso Adrianopoli a Campo aperto egli investilli, più baldanzoso per surore, che cauto per configlio; poiche il venir effo alle mani, e'l fuggire, fil così tutt'una cofa, che non ben discerner si potè, se quello fosse combattimento, ò suga. Egli ò pugnando, ò ritirandofi, trafitto da un dardo ricovrosfi esangue in una proffima Capanna, più tosto vago di evitar la prigionia, che la morte. Li Gothi, che con la vittoria infeguivano i fuggitivi, e in trapassando incendiavano Case, e Ville, e quanto loro si offeriva d'avanti, incontratifi in quella ruftica Capanna, le dieder fuoco, e trascorsero. Alzoffi impetuolamente subito in quell'arido pabulo un'incendio di fiamme, che incontanente [i] ariero vivo Valente, potendone appena campar uno Scu- i den 378. fie 10.

diere,

Secolo IV. DAMASO. 312

diere, che portò l'avviso à Costantinopoli della desolazione del Campo : a Niceph, 1.11.c.50. e dell'horrenda morte dell'Imperadore. [a] Nell'hora appunto, che que sto gran satto successe, tutto pien di spirito Profetico correndo Isacio per le strade di Costantinopoli, andava esclamando, Nunc Valens igne torretur, b Ammion 1.31.

& nares profluentem ab eo ingratum odorem sentiunt; & [b] in Antiochia. Città lontanissima dal luogo della battaglia, non si sà da qual motivo eccitato sollevossi dal Popolo questa uniforme imprecazione, Vivus ardeat Valens . E così terminò la vita, e l'Imperio Valente, vinto da' Gothi pervertiti da lui nell'Arrianesimo, ed incenerito da Dio irritato contro di lui

nella Divinità oltraggiata del fuo Figliuolo.

Mentre impunemente vagava per l'Oriente l'Arrianesimo, penetrò insenfibilmente in Roma la peste Manichea, portata in quella Reggia dall'Africa, c S. Antall. contra che di già tutta n'era infetta. [c] Coltanzo Huomo ricco di denari, mà

povero di Fede, fatta unione di gente venale spargevane occultamente il Fanf. 1. 5. c. 6. veleno, predicando l'aftinenza da' cibi vietati, e'l parco fonno in letto difagiato, e compensando i rigori intimati con la dolcezza delle monete,

che profondeva largamente in vantaggio di chi più si cruciava: in modo tale che li professori dell'empia austera Setta eran riconosciuti perRoma dalla magrezza della faccia, e corfe quindi l'adagio, che chi vedevasi d S. Hier. 1918.12. pallido, e smunto, quegli dicevasi Manicheo [d] Quem viderint pallen-

tem, atque triftem, miserum, & Manichaum eum vocant. Cosi S. Girolaes. deg. lu. eir. mo. Ma [e] non lungi andò, che abjutata l'Heresia ritornasse Costanzo alla communione Cattolica, ò convinto dalla Maestà della Chiesa Roma-Bandi Imperiali na, ò atterrito dall'Imperial Editto di Valentiniano, che governava l'Im-

perio d'Occidente, e che comandò , [f] Ubicumque Manicheorum con-L 3. de Har. C. pentus, vel turba bujuscemodi reperitur, Doctoribus gravi censione mul-Batis , domus , & habitacula , in quibus prophana institutione docetur , Fisci juribus indubitanter adsciscantur. Qual Cattolico Bando su ampliag.L., de Her. c. to poi contro [g] gli Arriani da Graziano Inccessor di Valentiniano, e con-

tro [h] i Donatisti, a' quali su ordinata la restituzione delle Chiese da essi involate, e tolte a' Cattolici. Ed essendo pur allora succeduta la morte di Valente, il medefimo Imperador Graziano rivocò [i] tutti li passati Bandimenti publicati da qualunque Imperadore contro i Cattolici, concedendo libero il ritorno a' Vescovi alle loro Chiese, [k] Legemque tulit, dice di

esso Sozomeno, ut quisque libere quamcumque Religionem, quemcumque cetum vellet, sectaretur, exceptis Manicheis, Photianis, & Eunomianis; e promulgò poi contro generalmente tutte l' Herefie quella nobiliffima Costituzione, che comincia, [1] Omnes vetita legibus divinis, & Imperialibus Hareses perpetud conquiescant. Nè con minor gloria, & au-

gumento della Cattolica Religione il Gran Theodofio, che successe à Valente nell'Imperio d'Oriente, diè saggio al Mondo della sua incorrotta credenza, ponendo freno all'Herefie con falutevoli, e potenti ordinazioni, m Baran, 380. m.t. frà le quali quella si è degna di egregia laude, che vien dal Baronio [m] chiamata Aurea, che sol tanto da' Cattolici creder si dovesse, quanto credevasi, ed insegnavasi dal Pontefice Romano, [n] Cunttos populos,

dic'egli, quos clementia nostra regit temperamentum, in tali volumus Religione versari, quam divinum Petrum Apostolum tradidise Romanis, Religio ufque nunc ab ipso insinuata declarat, quamque Pontificem Damasum sequi claret, & Tetrum Alexandria Episcopum, Virum Apostolica Santtitatis :

Conversione in Roma di Costanzo Manicheo.

Thred.

h L.1. ne S. Bapt. 1 Sozem. 1.700.1.

k Idem ibid.

L.S. de Har. C. Theod. & end. tit.

n L. 2, de Fide Ca-thel. C. Theod.

tatis : hoc eft secundum Apostolicam doffrinam , Euangelicamque disciplinam , Patris , & Fili , & Spiritus Sancti unam Deitatem fub parili maiellate. Cr sub pia Trinitate credamus. Hanc legem sequentes, Christianorum Catholicorum nomen jubemus ampletti; reliquos verò dementes, pesanosque iudicantes , Heretici dogmatis infamiam suffinere , nec Conciliabula corum Feclesiarum nomen accipere ; Divina primum vinditta , poft etiam motus nostri, quem ex calesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos; & altronostri, quem ex catesti arossio jumpje coma, messon presentary, ce attende ve : [a] Qui divina legis fantitatem aut nesciendo confundunt, aut neglicen- 2 L. 25. de 2016. do violant, & offendunt, facrilegium committunt. Indi con Imperial Di-ploma egli denunziò l'efilio a tutti gli Heretici nel tenore, che siegue, b Nullus Hareticis mysteriorum locus, nulla ad exercendi animi obstinatio ris dementiam patet occasio. Sciant omnes, etiam si quid speciali quolibet Theed. rescripto per fraudem elicito abejuscemodi bominum genere impetratum est. non valere. Arceantur cunctorum Hareticorum ab illicitis congregationibus turba: unius, & summi Dei nomen ubique celebretur . Nicana fidei dudum d Majoribus tradite, & divine Religionis testimonio, atque assertione firmate, observantia semper mansura teneatur. Photiana labis contaminatio. Ariani facrilegii venenum, Eunomiane perfidie crimen, & nofanda monstruosis nominibus auctorum prodigia sectarum, ab ipso etiam aboleantur auditu. Is autem Nicana affertor Fidei, Catholica Religionis verus cultor accipiendus est, qui Omnipotentem Deum, & Christum Filium Dei unum nomine confitetur, Deum de Deo, lumen de lumine, qui Spiritum Sanctum, qui id, quod ex summo rerum parente speramus, accipimus, negando non violat: apud quem intemerata fidei sensus viget, incorrupta Trinitatis indivisa substantia, que Graci affertione verbi una reffe credentibus dicitur. Hac profecto nobis magis probata, hac veneranda funt, Oni vero iildem non inferviunt, definant affectatis dolis alienum vera Religionis nomen affumere, & suis apertis criminibus denotentur, ab omnium submoti Ecclesiarum limine penitus arceantur; cum omnes Hereticos illicitas agere intra oppida congregationes vitemus. Ac fi quid erettio factiofa tentaverit, ab ipfis etiam Urbium manibus exterminato furore propelli jubemus, ut cunctis Orthodoxis Episcopis, qui Nicanam Fidem tenent, Catholica Ecclesia toto Orbe reddantur. Così Theodosio contro gli Heretici.

Questo terribil Bando sù il primo lampo di quella procella, che scaricò Rifolonione dell' il nuovo Cesare contro gli Arriani, per cui viddesi restituito il Sole della Imperador Theo-Fede all' Oriente. E certamente non men deve il Christianesimo alla Spa- l'Arrianesimo. gna per haver ella dato alla Chiefa il gran Pontefice S. Damafo, che all' Imperio il Grand'Imperadore Theodofio, meritamente [c] augurato con molte predizioni à ristabilir lo stato sconvolto del Mondo, e datoci da Dio anche con l'indicazione [d] delle prime quattro lettere del fuo nome. Rifoluto d Theodofina diciegli dunque di volger tutta la forza della fua potenza à debellar gli Hereti- me à Dro dato. ci, come l'havean rivolta Costanzo, e Valente à distruggere i Cattolici, miriatur his Gree. determino per prima fua operazione il ritoglier le Chiele agli Arriani, e guarrier il ridurle nell'antico loro splendore, come le haveva lasciate il Gran Co. 0, E, O, 4. flantino. Ein esecuzione del proposito portatosi d'Costantinopoli [e] intpose a Demosilo Vescovo della Città, che ò lasciasse la Fede Arriana, ò quella Chiefa . Demofilo al tuon del comando ritiroffi subito à vita privata, ostinato nell' Arrianesimo, che professava. I Cittadini assuesfati alla libertà dell'Herefia, e da questi principii di governo prevedendo la rettitudine

del futuro, impazienti ad esser rasfrenati ne' termini del giusto vollero far loro prova di prohibir a' Cattolici con l'arme in mano l'ingresso nella Chie-(a : ma servendo di grand' arme à Cesare il sol contraporsi ad essi con la dimostrazione publica del suo impegno, entrovvi con Gregorio Nazianzeno, ch' egli haveva destinato al posto di quel Vescovado, fremendone tacitamente il Popolo, ch' empì di pianto tutta la Città, per veder gittate à terra in un giorno le macchine di più anni. Quindi non havendo egli nè animo, nè forze per ostare ad un Cesare, che risolutamente voleva essere ubbidito, con vile, & indegno ripiego fi rivolfe contro il nuovo Pastore, come se tolto esso dal Mondo, fosse con lui per perir parimente tutta la \* 2. Greg. Noz. in Religione Cattolica . [a] Ritrovavafi Gregorio malato in letto di non sò Fatro heroico di qual' indisposizione, quando concorrendo a folla i Cattolici nella sua Cel-Gregorio N> la per congratularsi seco dalla seguita elezione, si accosse consusamente fra essi un Sicario Arriano, che attento all'opportunità di ucciderlo, vedendo ritirati li concorrenti, gli si avvicinò per effettuarne il disegno: ma nell' atto di efeguirlo, con improvifa mutazione gittòglifi avanti inginocchione, ed abbracciatigli, e strettigli li piedi, Io, Padre, sono il Si-

cario, diffe, deffinato dagli Heretici per neciderti, fe la tua vita non foffe così visibilmente custodita da Giesù Christo, che in un'istante mi ha convertito da colpevole in penitente; perdon ti chieggo del fallo, rifoluto sì, ma non commesso; & in questo dire duplicando gemiti, e singulti prostroglisi tutto boccone in terra, reo consesso, e contrito. Alzo prima le mani al Cielo in ringraziamento a Dio S. Gregorio, e quindi, Ergiti, disfe, ò Figlio: Propitius tibi sit Dens, tibique ignoscat, qui me servavit: Hocque solum pro noxa peto, ut Heresim execrans, meus fias. Qual'heroico atto di generola mansuetudine divulgato per la Città inteneri il cuore ezian-

dio ostinato de' suoi nemici.

Má l'elezione di Gregorio alla Chiesa Costantinopolitana richiedendo Consilio Genera confermazione da Vescovi, risolvè Cesare la convocazione di un Conciedi Costanino lio Generale per render nel medesimo tempo più sontuosa la funzione, poli, estuccorio. e più publico il suo osseguio verso il Pontefice, il quale per anathematizar

sa di Macedonio, haveva con lui passati premurosi Ufficii, acciò in tanta prosperità del nuovo Imperio, e in tanta speranza di accrescimento della Religione Cattolica feguisfe ancora con confenso universale di tutto il Christianesimo una così necessaria condanna. E destinò Theodosio per il congresso la medesima Imperial Città di Costantinopoli, nella quale [b] convennero cento cinquanta Vescovi Cattolici, e trentalei Macedoniani, tratti al Concilio dalle persuasive di Cesare, che sperò di ridurli alla riu-

b Sect. L. S. c. &

e Su. Tod. S. nione con la Chiefa. [c] Trè antichi Historici nella descrizione di questo gran Sinodo non fanno alcuna menzione del confenfo Pontificio per la convocazione di esso, deducendo quindi alcuni moderni Scrittori, ch' egli fi congregaffe senza participazione del Papa, con quelle perniciose conseguenze, le quali andando direttamente à ferir l'autorità del Pontefice, vengono nel medefimo tempo à distrugger quella de' Concilii. Mà malamente argomentafi dalla pretermissione del racconto alla negazione del fuccesso, ed altro siè il non ruferirlo, altro il negarlo, come appunto succede nel nostro proposito. E primieramente Theodoreto non solamente non nega il consenso Pontificio per la convocazione del Concilio, ma rapportando la lettera, che i Padri di Costantinopoli scrissero al Pontesice S. Da-

S. Damafo, per bocca di effi egli medefimo apertamente confessa, che il Papa fu il primo confultore, e promotore dell'adunanza, per mezzo a Apat Thed la però delle lettere Imperiali di Cefare, [ a ] Et nos , dicon' eglino , ut propria s. . . membra convocastis per litteras Dei amantissimi Imperatoris. Socrate medefimamente afferendo nel Capitolo decimo terzo del fuo fecondo Libro Prohibere Ecclefiasticum Canonem , ne Decreta absque sententia Romani Pontificis in Ecclesia sancirentur, non può egli ritrattarsi, e negar l'assenso del Pontefice Romano nell' adunamento di tanti Padri , congregati non per formare un Decreto in qualche Chiefa particolare, ma per condannar l' Herefie di Arrio, di Fotino, di Apollinare, e di Macedonio, che impuenavano i più alti Misterii della Religione Christiana, Qual' afferzione eziandio chiaramente rattifica Sozomeno nel Capitolo nono del terzo Libro della fua Historia. Onde l'haver' essi suppressa la particolarità del confenso Pontificio nel racconto di questo Concilio, devesi attribuire a pretermissione di una cosa notoria, e certa, e senza la quale si sarebbono renduti infussistenti li Decreti, che si dovevano formare, e non a negazione, ò riprovazione di un Jus, come s'egli fosse preteso, mendicato, & incerto. Particolarmente quando al contrario militano à favor della verità teftimonianze authentiche della medesima antichita. Dicesi nel Sesto Sinodo, [ b ] Maximus Theodosius Imperator, & Damasus sidei adamas obstiterunt of the Macedonio. In un Codice antichiffimo della Bibliotheca Vaticana riferifcefi l'istesso, e confermati in altro simile di S. Maria Maggiore con que- c Apud Bar, ann. fte parole, [c] Sententiam de damnatione Macedonii, & Eunomii Domafus 181. n. 19. confirmari pracepit etiam in sancta secunda Synodo, qua pracepto, & au-Eforitate ejus apud Conftantinopolim celebrata eft. Da' quali arrestati de' medefimi trè accemati Hiltorici, e di Codici antichiffimi scritti in età proffima à quel Concilio, non appar ragione, che debbasi presentemente porsi in dubio un punto non giammai per l'adietro controverso, e di riconvenir di poco avveduti Scrittori nobiliffimi con quelle parole, che habbiam di fresco lette in una per altro eruditissima Tavola Historica, [d] De Concile sut da Fr. Law. Baconvoque fans la participation du Pape Saint Damafe, felon Socrates, Theodo-prite Truillet imret, & Sozomene, quoy que Baronins, & Binius soient sans aucun sondement primé en Romas d'un sentiment contraire. Riceve dunque [e] S. Gregorio da Padri di . Jan. 1801. quel Concilio la confermazione del Vescovado, ch' egli, appena ricevuta, rinnnziò, ritiratofi à vita privata nella Cappadocia, d'ond' era nativo, tutto intento à Dio, & allo studio delle divine Scritture. Si procede poi alla discuffione de punti più effenziali concernenti alle materie di Fede, e lettafi in primo luogo la formola, che S. Damafo in nome di tutti li Vefco-vi Occidentali havvea trafimefio aggii Orientali, he fii [/] quella medelima, f con cui fi anathematizzo nel Concilio di Roma l'Herefia di Macedonio, que Padri concordemente condannarono Macedonio, e li Macedoniani, e conegual efectazione li Sabelliani, Eunomiani, Arriani, Se-Condanna di Marmiarriani, Foziani, & Apollinaristi con i loro Autori, e Fautori. Indi cedonio, e di alapprovossi la confessione Nicena; e perche i Padri Niceni havevan parlato mi Herriet. con qualche scarsezza della Divinità dello Spirito Santo, essendo che in

quell'età non era furto Heretico, che havessela bestemmiata, li Padri Costant inopolitani aggiunsero al Simbolo alcune parole declarative, che lo Spirito Santo era della medefima foftanza col Padre, e col Figliuolo, vero Dio com'esti, e non ministro, e servo di Dio. Stefe [g] l'aggiunta di que- simplificati.

ste parole S. Gregorio Nisseno in questi precisi concetti dinotanti la Divinita dello Spirito Santo , Dominum , & vivificantem , ex Patre procedentem, cum Patre, & Filio coadorandum, & conglorificandum, qui locutus a In allie Concil est per Prophetas . Ond' ella letta in Concilio , [ a ] Omnes Reverendissimi Episcopi clamaverunt , Hac omnium fides , hac orthodoxorum fides , omnes sic credimus. Afficurata la credenza Cattolica nell' articolo maffimo dello Spirito Santo, si proposero molte materie per il regolamento delle Chiese particolari di Oriente, ed alcuni di que' Vescovi ò per jattanza della Nazione Greca, ò per ambizione della persona propria:motivarono un punto fertile d'infinite dissensioni, il quale benche fosse di nome, indicava però gran cose, onde poi tenne in lunga torbidezza la Chiesa Latina con la Greca, e non mai quietato, ma fol' interottamente sopito, e che in altri tempi risorto rinovò procelle importune fin quafi per fei Secoli intieri; e questo fù la formazione, overo intrusione di un Canone, che sù il terzo, in cui dichiararono la Sede Costantinopolitana superiore à tutte l'altre Sedi Patriarcali Nuovo Bando doppo la Romana : Canone Seminario di contenzioni, e di cui converra Imperiale contro spette volte rinovare la memoria in quest' Historia. Theodosio per dimostrar la fua ferma determinazione per estirpar dall' Imperio l' Herefia, infissendo

ne' medefimi fentimenti del Concilio, promulgò un bando nel tenore, che

gli Heretici. b L. S. de Har. C.

Thred.

Conftantin,

fiegue. [b] Nullum Eunomianorum, atque Arrianorum, vel ex dogmate Aetii in Civitatibus, vel agris fabricandarum Ecclesiarum copiam habere pracipimus. Quod si temere ab aliquo id prasumptum sit, domus eadem,

ubi hec constructa fuerint, que construi probibentur, fundus etiam, vel privata possessio protinus Fifci nostri juribus vindicetur, atque omnia loca fifcalia ftatim fiant, qua facrilegi bujus dogmatis vel sedem receperint, vel minic 4.7. de her. c. ffros. Così egli, estendendo con altro [c] bando le pene contro i Manichei, Encratici, & Hydroparasti, quali dichiarò infami, & incapaci di testare, e di succedere à qualunque heredità; collegando quelto Cat-

d Thred.1.5.c.9.

tolico Monarca le fue armi temporali con le più tremende degli Ecclefiastici in oppressione eterna dell' Heresia. Terminato il Concilio con questa pompa di Canoni, e di Costituzioni, spedirono [d] i Padri al Pontefice la lettera Conciliare, ripiena anch' essa di Greca jattanza, quale accompagnarono con la spedizione di alcuni Legati, acciò con l'efficacia della viva voce, e con lo stimolo della presenza inducessero Damaso all'. approvazione di quanto effi havevano stabilito circa alcune materie, che

Concilio Romano convocato per n Roma. Occidentali

tendevano più tolto al bene lor proprio, che al commune. Il Papa con favio configlio, non volendo pur' allora efarcerbar' i Greci, che venivano con tanta unione di sentimenti dal fulminar l'Heresie, e dall'accettar la Fede Nicena, prolungando il richiesto consenso, rimesse l'assare al Concilio di Occidente, intimato in Roma, acciò il beneficio del tempo rendesse i Greci più facili à ritrattarsi, e i Padri Romani più cauti à risentusi. e Sezem.l. 7.e. 11. Mà i Vescovi Orientali [ e ] col pretesto di lontane inutili scuse ssuggendo la Giudicatura di Roma, fu necessitato il Pontefice à proseguire il Sinodo, in cui oltre à molti Prelati [f] Latini d'infigne ricordanza, concorfero ancora alcuni della Grecia, e fra essi [g] Paolino di Antiochia, e S. Epifanio

S. Ambr. di Mi. lano: Valeriano d' mileia te. K Theed.I. S.c.9.

di Costanza, co quali, richiesto da Damaso, da Costantinopoli portosse a Roma il gran Dottor S. Girolamo in ufficio di Secretario, e Configliere; Me [ b ] Romam , dic' egli di le , cum Sanctis Pontificibus Paulino , & Epipha-Girolamo in que nio Ecclesiastica traxit necessitas; & altrove, [i] Cum in chartis Ecclesiasticis

h S.Hier. epift. 61. Affiftenza di S. 1 Idem ep. 11,

luvarem Damasum Romana Urbis Episcopum, & Orientis, & Occidentis Sy-

nodicis confultationibus responderem .

Passava gia da molto tempo una fincera, e dotta corrispondenza di Sua amica corri-lettere frà S. Damaso, e S. Girolamo, e l'uno fi era di gia reso ammirabile all' altro per sodezza di sentimenti Cattolici, e per dottrina di confumara erudizione; [a] Dormientem te longo jam tempore, così Damaso a And S. Hier.

feriffe à S. Girolamo in notificazione dell'amicizia, che tra effi paffava. 4.24 legentem potius, quam scribentem quastiunculis ad te missis excitare dispofui, non quò & legere non debeas ( boc enim veluti quotidiano cibo alitur, er pingueseit oratio) sed quò lectionis sit fructus ipse, si scribas. Itaque quoniam Etherio Tabellario ad me remisso, nullas jam te epistolas habere dixifti, exceptis his , quas aliquando in Eremo dictaveras, quafque tota avidirate legi, atque descripsi, & ultro pollicitus es, tu furtivis noctium operis aliqua, si vellem, posse dictare; libenter accipio ab offerente, quod rovere volueram. si negasses; neque ullam puto digniorem disputationis nofira confabulationem fore, quam si de Scripturis sermocinaremur inter nos,

idest ut ego interrogem, turespondeas, qua vitanibil puto in hac luce ju-Opere, e Schitl cundius, quo anima pabulo omnia mella superantur. E questa tra le molte Roma, si è una lettera, che S. Damaso scrisse a S. Girolamo, avanti che S. Girolamo si portasse à Roma al servizio del Pontefice. Non è credibile poi, quanto la prefenza superasse la fama, e quanto soave fosse l'unione de cor-

pi, se tanto grande era quella degli animi. Roma talmente gode all'arrivo di questo suo nuovo grand' Hospite, che il medesimo S. Girolamo volendone descrivere il gaudio, dice, [b] Totius in me Urbis studia consonabant, b S. Hir. op. 99. omnium pene judicio dignus fummo Sacerdotio decernebar: beata memoria ad Afeliano. Damasus meus sermo erat i dicebar Sanctus dicebar bumilis . & difertus . E con ragione; concioliacofache niplendevano in lui egregie doti di virtù: Professione di vita sempre Cattolica, Ritiramento dal Mondo tra le solitudini della Siria, Perizia di lingue, Avvenenza di tratto, Studio indefesso, e nello studio progressi immensi, e tutto ciò, che obligò un es. due sel se

S. A gostino à consessare, [ & ] Quamquam secundum honorum vocabula, qua stier. p. 97. jam Ecclesia usus obtinuit , Episcopatus Presbyterio major sit ; tamen in multis rebus Augustinus Hieronymo minor est. Ed al concetto corrisposero cost bene l'opere, ch'ei fece in Roma nel breve spazio di men di trè anni, che dimorovvi, che chi paragonar volefle il tempo con le fatiche, farebbe necessitato ad asserire, ò l'une esser minori, ò l'altro maggiore del vero. Poiche Damaso avvanzato nelle scienze, e sempre più avido di apprenderne altre move, tenne in continuo moto di dispute quella va-

sta mente; ed i Romani, come ad Oracolo, a lui concorrevano con tanta affiduità, e in tanta affinenza, che allor fù, che viddefi il Santo quafi affediato dalla Nobiltà più illustre, e dalle Dame più pregiate di quella Città per apprender da un tal Maestro i più raffanati documenti della perfezione Evangelica, [d] Penè triennium cum eis vixi, dic egli di se, multa me Virginum crebrò Turba circumdedit : Divinos Libros, ut potut, nonnullis sape disserui: Lectio assiduitatem , assiduitas samiliaritatem , familiaritas fiduciam fecerat. Ma con quanta schiettezza, e vetecondia, egh medesi-

mo loggiungelo , [e] Dicant , quid unquam in me aliter feuferint , quam Chris e tien use. ftianum decebat? Pecuniam cujufquam accepi? Munera vel parva, vel ma-Bus non sprevi? In manu mes as alicujus insonuit? Obliquus sermo, ocu-

318

lus petulans fuit? E ciò, che maraviglia maggiore recar deve, si è, come un' Huomo, di cui Papa, Ecclesiastici, Cavalieri, Dame, e Popolo, ciafeun ne voleva fua parte, e che attualmente allora trovavasi occupato nel faticofo ministerio della Secretaria Pontificia, pur così bene con la ferace vivacità della mente compensate alla scarsezza, & alli difetti del tempo, che in que' pochi più tosto mesi, che anni della sua dimora in Roma, quivi compose, e publicò li laboriosi Trattati de Osanna, de Filio prodigo, l'appendice all'altro de Seraphim, de Custodia Virginitatis ad Eusthochium, il Libro contra Luciferianos, la traslazione delle due Homelie di Origene in Cantica Canticorum, l'emendazione dell' Edizione de' quattro Evangelii, quella del Salterio di David secondo la versione de settantadue Interpreti, li Canoni della Concordanza Evangelica, e li poderofi Commentarii contro Helvidio precurfor di Gioviniano, Heretici di fozzi errori, e nuovi Carpocrati di luffuria.

Helvidio, fue iei , & Here-

E fù provido il Cielo dar'a Roma un tanto Dottore, quando appunto in mezzo à Roma vomitò l'Inferno questi due esecrabili mostri di Herefia. Helvidio precorfe Gioviniano e nell'empietà, e nel tempo: ambedue discepoli della Scuola di Auxenzio di Milano, Vescovo Arriano condannato da Damafo nel primo Concilio, ch' egli tenne in Roma à quest' efs S. Hitt. cont. fetto. Fù egli nemico giurato della Virginità, fostenendo [ a ] Ejus dem esse

br. ad Corinth. 7.

gloria Pirgines, ac maritatas: Heresia direttamente contratia à quanto scrisse S. Paolo [b] nella sua prima lettera ad Corinthies, in cui l'Apostolo efalta di gran Junga la Virginità sopra il Matrimonio. Quindi tant' oltre avanzoffi l'empio bestemmiatore in temeraria baldanza, che negò la Verginità doppo il parto alla Vergine Madre di Dio. Era egli Huomo di animo, e di nascita indegnissimo, e perciò deriso da S. Girolamo, che rivolto

alui, [c] Quis te, oro, dice, ante hanc blasphemiam noverat? Quis dupondii Supputabat? Consecutus es, quod volebas: nobilis factus es in scelere. Eva iple, qui contra te scribo, cum in eadem tecum Urbe confistam, albus, ut ajunt, atervesis, nescio. Lesse questo Libro il Pontefice, & approvollo; e come gareggiando con si nobil emulo nella difesa della Virginita, e nell'eloquenza dell'Orazione, compose anch'ei alcuni nobili Trattati in Versi, e in Prosa in lode de' Celibi, de' quali sa menzione il medesimo S-Girolamo, che chiama Damaso [d] Vir egregius, & eruditus in Scripturis, & Virgo . & Ecclefia Virginis Doffer . Tuttavia , come che ciafcun' è buono

d S. Hier. ep. 50.

à far male, Helvidio tutto che ignobile fosse, e di condizione tanto vile, che nè pur sapevasi, qual'ella si fosse, in una materia appetita, com' è la dissolutezza del senso, perverti in Roma parecchie Dame, che havevano à Dio confacrata la loro Virginità, inducendole à sposarsi con la peres. Aug. in l. refualione, ò per meglio dire con la perversione di queste parole, [4] Tu ergo melior es, quam Sara? melior quam Sufanna, five Anna? Come fe l'effenza del buono confifteffe nell'elezione del men buono, e nella riprovazione dell'ottimo. Conchiude S. Agostimo, [f] Huie monstro, cioè ad Helvidio, Sansta Ecclesia, que Rome est, cioè S. Damaso, sidelissime, & I then ibid.

Stell 4.2.5.22.

fortissime restitit. Gioviniano, e fue qualità, & Here-Mà fù più elecrabile Giustiniano, e perciò più vivamente perseguitato

dalle invertive di S. Girolamo, Haveva coltui menata fua vita nel Chiostro srà i Monaci di Milano, da quali poi separatosi, impaziente d' ogni legame si nello scrivere, come nel vivere, haveva macchiato l' habito sacro

con vituperofiffimi costumi; onde da S, Girolamo su chiamato Epicuro de' Christiani , [a] Descripsit Sermo Apostolicus Jovinianum loquentem buccis tu- vini. 1. 6 1. mentibus, & inflata verba trutinantem , promittentem in Calis libertatem , cam ipfe corruptionis ferous fit, atque luxuria, canis revertens ad pomitum fuum. Nam cum Monachum fe effe jactitet, & poft fordidam veftem, tunicam, Inudos pedes, & cibarium panem, & aqua potum, ad candidam vestem , & nitidam cutem , ad mulsiem , & elaboratas carnes , ad jura Apicii . & Paxami , ad balneos quoque , ac fritillas , & popinas conferat , manifestum est, quod terram Calo, vitia virtutibus, ventrem praferat Christo. Et tamen ifte formosus Monachus , nitidus , dealbatus , & quasi Sponsus semper incedens, aut Uxorem ducat, aut aqualem Virginitatem nuptiis probet; e foggiunge , Ante nudo eras pede , modo non folum calceato , fed & ornato : tunc bexa tunica, & nigra subucula vestiebaris fordidatus, & pallidus, & callosam opere gestitans manum ; nunc lineis , & sericis vestibus, & Atrebatum, & Laodicen indumentis ornatus incedis: rubent bucce, nitet cutis, come in occipitium, frontemque tornantur, protensus est aqueliculus, insurgant humeri, turget quetur. & de obesis saucibus vix suffocata verba promuneur: Così S. Girolamo, il quale passando dalle desormi bellezze del corpo all' enormità dell' Anima, lo rende reo di quattro Heresie, cioè ch'egli asserisse di egual merito la Virginità, e I Matrimonio, il digiuno, e la crapola, che la grazia battefimale non mai più si perdesse doppo il battesimo, e che quegli solamente ii salverebbono, che col battesimo havessero professata la sua dottrina. Dalle prime due egli deduceva la quinta, che ne Beati tanto in ragion di merito, quanto in grado di gloria fosse perfetta egualità allegandone in prova la parabola [b] degli Operarii Evangelici, a' quali b Manh 30. egual mercede fii data, benche non eguale fosse stato il peso, e'l tempo della lor fatica. Ma convinfelo poi S. Agostino, [c] che spiegando il vero sen- cs. Ant. de vert. fo di quella parabola, per l'egualità del denaro intende l'egualità della du- Dom Seron. 1944. razione della Beatitudine, e non semplicemente la Beatitudine: ò come doppo molti Secoli scrisse S. Tommaso, [d]il denaro significar l'oggetto d S. Them. 1. 2. ti secondo il merito, e l'intensione della loro carità, d'onde proviene mag- 47.6. giore, ò minore la fruizione, e l'Iume della Gloria. Con la predicazione dunque di quest' Heresie Gioviniano insinuava potentemente la crapola, predicando nel tenor riserito da S. Girolamo, [f] Raro jejunate, erebris s. Him. lu. cit. nubite; non enim potestis implere opera nuptiarum, nisi mulfeum, & carnes, & nucleum sumpseritis. Viribus opus est ad libidinem: citò caro consumpta marcescit. Nolite timere fornicationem. Qui semel in Christo baptizatus eft, cadere non potest; babet enim ad despumandas libidines solatia nuptiarum: [g]S. Agoltino foggiunge, ch'egli negatie, come Helvidio, gs. dag bar \$1. la Virginità della Madre di Dio, e che a guifa degli antichi Herefiarchi afferiffe in Giesii Crifto Carne fantastica, & ideale. Ma, benche ninn [ b ] Sa- h Mem itid. cerdote del Clero applaudifie à così horridi, esozz'insegnamenti, tuttavia le Donne, e'l Popolo imbelle eccitato à correre impunemente per il desiderato campo del vizio, gradi talmente la comparía in Roma di questo nuovo Legislatore, che senza freno di vergogna animandosi l' un l'altro ad ogni più detestabile eccesso, andavan, com' ebrii, cantando per Roma abbomine voliffime Canzoni ,[i] Praceptoris fui verba cantantes . Quid enim 18 Him decais, nisi semen requirit Deus? Non enim pudicitiam, sed etiam verecundiam perdi-

320

de adalt.

derunt, majorique procacitate defendunt libidinem, quam exercent. Perloche fii necessitato Cesare a condannare al suoco con [ a ] nuova Legge oloro, che non contenti del commun peccare, degeneravano in scele atezze horribili contro natura: della qual perversione par, che S. Girolamo ripigli i Romani in quella nobile Apoltrofe, con cui chiude li due fuoi Libri contro Gioviniano, Ad te loquor, que scriptam in fronte blasobemiam Christi confessione delesti . Urbs potens, Urbs Orbis Domina , interpretare vocabulum tuum; Roma aut fortitudinis nomen eft apud Gracos, aut sublimitatis juxta Hebraos. Serva, quòd diceris; virtus te excelfam faciat. non voluptas humilem . Cave Joviniani nomen , quod de Idolo derivatum eft . Così egli.

Come Damafo do Concilio Generale di Ci flantine poli degli

Queste belle memorie lasciò di sè S. Girolamo nel medesimo tempo, in cui veniva occupato nel grand'affare del Concilio aperto in Roma da Damaso in occasione dell'altro convocato in Costantinopoli. Ed in vero quanto più degni di approvazione erano gli articoli appartenenti alla Fede che havevano stabiliti li centocinquanta Padri di Costantinopoli, tanto men meritevoli n'eran quelli, che riguardavano altre materie, fra quali la preeminenza conferita alla Sede Costantinopolitana sopra l'Alestandrina.Per la qual cofa il Pontefice dichiarò il Concilio Ecumenico ne'foli punti della condanna feguita dell' Herefie ne quali folamente furono uniti gli animi degli Occidentali nel Concilio di Roma con gli Orientali nel Concilio di Costantinopoli; ma con savia deliberazione sfuggendo d' irritar maggiormente la Chiesa d'Oriente, per se medesima tanto proclive agli errori, con positiva rivocazione delle stabilite ordinazioni, formò i suoi Decreti E Derreit, che fi con avvedutezza di configlio, e fenza far menzione alcuna in effi de confibilitono inqui trarii Decreti Collanzione.

di Roma degli Occidentali. b April Bar. an

trarii Decreti Costantinopolitani, concepì li proprii secondo le regole del giusto, persuaso, che preponderata l'autorità degli uni, e degli altri, li Pontificii haverebbono pienamente distrutti li Conciliari; come appunto fegui in quello della Superiorità delle Chiefe Patriarcali, ch' effo dispose con la considerazione, [b] Che benche tutte le Chiese Cattoliche sparse pe'l Mondo siano quasi unus thalamus Christi, nulladimeno dall' Oracolo del Figlinolo di Dio, dalle Scritture de' Santi Apostoli, e dai Sinodi trascorsi [c] Romana cateris pralata est, non habens maculam, neque rugam, neque aliquid bujusmodi : Doppo la Romana l' Aleffandrina preferirfi alle altre, come confacrata, e fondata in nome di S. Pietro da S. Marco suo Discepolo: Ad este succeder l' Ansiochena, [d] Qua habetur honorabilis, eo quod illam primitus, quam Romans venisset, S. Petrus babitaverit, & illuc primum nomen Christianorum novella gentis exorditum eft. Così S. Damaso nel pieno Concilio di Roma. E'l De-

c Ibidem . d Ibidem .

282. 8. 19.

creto continuò nel fuo vigore per nove Secoli, cioè fin quando per giulte cause, come si dira, sù da Innocenzo III. revocato nel Concilio quarto del Laterano. Terminò poi Damafo il Sinodo in Roma con falutevoli ordinazioni, frà le quali, [e] Che per dar lode al Divin Figlinolo, & allo Spirito Santo, nel fin d'ogni Salmo si recitaffe il Gloria Patri; a confusione degli Arriani, e de' Macedoniani, gli uni de' quali toglievano la Divinità al Figliuo-

e Aprel Bar, an. 182- #. 20-

> lo, gli altri allo Spirito Santo. Edhebbe pronto, e forte motivo S. Damafo di confermare i Popoli nella Confessione della Divinità di Giesti Christo per mezzo dell'Hinno accennato di Glorificazione, mentre in Occidente scintilla ancor restava non ben'estinta di quella Heresia nella persona di due Vescovi, i quali,

Sinodo di Aqui-leja, e fantità, e numero de kovi, che in effe concorfero.

benche

benche caduti in publica abominazione, pur tuttavia ritenevano nell'animo l'Arrianesimo sotto falsa apparenza d'Hipocrissa. Eran questi Claudiano. e Secondiano, che da rei rendutifi attori, chiefero all'Impesador Graziano la convocazione di un Concilio in Aquileja, per fincerare ivi , com'essi vantavano, la lor Fede. Etal richiesta sii certamente alta, e secreta disposizione del Cielo, che volle quasi sar pompa de suoi Campioni con render chiaro a' Secoli futuri, di quanta fantità, e fapienza fosser provedute allora le Chiefe Episcopali dell'Italia, mentre di trentadue Vescovi, che concorfero à questo Sinodo, dieci furono Italiani, e di essi otto se ne venerano col culto di Santi, e tutti rinomati in pregio di dottrina. S. Ambrogio Vescovo di Milano vi si annumera fra' ptimi, Soggetto, che col suo solo nome porta seco l'elogio publico di ogni più consummata perfezione: S. Valeriano di Aquileja, fuccessore dell'empio Fortunaziano. che lasciò a lui quella Diocesi tutta insetta di Arrianesimo, e ch'egli in breve purgata da ogni immondezza di Herefia, fella divenire una delle più erudite, e santificate Chiese d'Italia: S. Eusebio di Bologna: Limenio di Vercelli degno successore del Grand' Eusebio già tante volte da noi di [a] fopra faudato: S. Sabino di Piacenza così avvanzato nello ftudio dell' a Medi il Presif. di erudizioni Ecclefiastiche, e della Sacra Theologia, che S. Ambrogio sotto-Librio. poneva [b] bene spesio alla di lui censura, e correzione i suoi Libri; e così samoso in Santità, che meritò di haver per suo Panegerista [c] il Pontesse b santa spis-sa S. Gregorio: S. Filastri di Brescia celebre egualmente per opere, e scritti c S.Greg. 1.3. e. 10. contro gli Heretici, laudato parimente da [d] S. Agoltino, che glorioffi di d S. Agoltino haverlo conosciuto in Milano: S. Heliodoro di Altino, che doppo divoti, e lunghi pellegrinaggi haveva finalmente condotta fua vita nella vecchiez-22 a quella Sede : S. Evenzio di Pavia : S. Bassiano di Lodi, & Esuperanzio di Tortona discepolo del sopracitato S. Eusebio di Vercelli, della cui virtii fa degna menzione [ e ] S. Ambrogio in un fuo Sermone. Oltre a que- e S. Amb. fer. 69. R'illustri Ecclesiastici delle Chiese d'Italia, quelle della Francia ne mandarono trè, degni ciascun di elogio per pregio di Santità, e per fregio di dottrina. La Provincia di Narbona deputo per suo Legato Costanzo di Oranges, quella di Vienna Proculo di Marfiglia, e quella di Lione Giusto Vescovo della medefima Città di Lione [f] Infignes planè busus faculi viri , l'un de' f. Barn. ann. 181. quali cioè Proculo fù da San Girolamo chiamato [g] Santo, e Dottifilmo 8.5 liin. 491. Prelaro, l'altro, cioè Giulto, è venerato dalla Chiefa fra' Santi. Vennevi aneora da Sirmio il Cattolico, e Vecchio Annemio, e la Provincia dell' Africa mandovvi Felice, e Numidio, concorrendovi da tutte le altre parti sin' a' trentadue Vescovi, suor che dalle Chiese della Spagna, agitata miserabilmente allora dall'Herefia, che foggiungeremo, di Priscilliano. Hor dunque così seelto numero di Ecclesiastici, non è credibile, come valorofamente maneggiaffero la causa del Figliuolo di Dio contro Claudiano, e Secondiano, ch'eran quivi comparsi fra primi, come [b] Satanasso fra h 14 2 gli Angeli. Avanti di cominciar le Sessioni molto affatticossi S. Ambrogio per ridurre alla Fede Nicena li due traviati Prelati: ma fempre invano: ond'egli lasciata la strada piacevole delle ammonizioni, che giudicò inutili in quel caso, con pronta risoluzione investi Claudiano, e letta in publi- Claudiano, e seco Congresso la lettera di Arrio, in cui asservasi, che il solo Padre era condiano Dio, & Eterno, richieseli, Che sentisse sopra questo punto? Negò l' Heretico di rispondere, allegando pretesti, che i Vescovi del suo partito non

Tomo I.

DAMASO. 322 Secolo IV.

2 April Par. anv. 381. n.85.

erano ancor giunti, fenza il cui confentimento non poteva egli cofa alcuna risolvere, e che intanto si disputasse prima la materia, e poi si concludesse l'assunto. Allora S. Ambrogio con un tuono di voce, ch' hebbe del Divino, [ a ] Aut damna hodie Arium, risposegli, aut defende. E dubiti forfe, egli foggiuufe, di condannar tu colui, che ba condannato Dio in Coftan-

b Zeatt. 14.

tinopoli col publico castigo di una morte così vituperosa, & borrenda. Ma contorcendosi, qual'aspide, Claudiano, ed invanno appellandosi ad un Concilio più pieno, fii da tutto quel facto Congresso scommunicato, e deposto. Toltasi allora ogni maschera, tutto suribondo replicò l'Heretico, [b | Pater major me eft, mostrando agli atti, & alla voce di voler provare la fua facrilega bestemmia; ma non ammettendo i Padri discorlo sopra una materia decisa in tanti Concilii, ordinaron, che tacesse. Qui misit me, di nuovo egli aggiunse, major me est; ma non hebbe, per così dire, terminate quelle parole, che Anathema illi, esclamò S. Ambrogio, qui divinis Scripturis addit aliquid, aut minuit, effendo ch'elleno non dicono Qui misit me, major me est; ma bensì [c] Pater major me est; & alla male-

dizione di S. Ambrogio congiungendosi le di tutti que' Padri, Appello,

C Bid.

ripigliò l'Heretico, al Tribunal di Cefare. Ma interrupper l'appellazione, le parole di S. Ambrogio con una fentenza, che fiù Decisione, [d] Sacerdotes de Laicis judicare debent, non Laici de Sacerdotibus. Secondiano anch' egli, che interrogato voleva deludere, come Claudiano, la proposta de' Cattolici, invento un mezzo termine altrettanto astuto, quanto empio. e confesso Filium effe Deum verum unigenitum: mà la Confessione su così fraudolente, & artificiofa, che richiefto a spiegarne il senso, il Concilio venne à comprendere, ch'egli riferiva la parola Verum, non ad Deum, ma ad Univenitum, quafi che l'Heretico dir volesse, come in verita egli diceva, Il Figlinolo di Dio effer pero unigenito del Padre, manon pero Dio. Onde perseverando l'Heretico nella sua ostinazione, & il Concilio nel fuo fanto propofito, egli fii nella medefima condanna involto. come Claudiano.

Nè mancò Dio di comprovare in questo medesimo tempo con mani-

S. Ambr.

festi miracoli la Divinità del suo Figliuolo, e le Decisioni in tanti Concilii e Pealin. in vira ftabilite à favore della di lui eterna Confustanzialità. [e] Due Corteggiani dell'Imperadore deridendo il zelo di S. Ambrogio, e la Fede Nicena, propofero al Santo una publica disputa per il seguente mattino. Accettolla S. Miracolofo fur-Ambrogio, ed invitato il Popolo nella Chiefa Ponziana, fiabilita per theacello di S.Ambro gio contre de: tro della tenzone, venne l'hora prescritta, & altro non mancava, che la presenza de i due Contradittori, ch'erano i sostenitori dell'Arrianesimo. Eglino però in vece di portarfi alla Chiefa, ridendo, e beffando la fimplicità del Santo, e del Popolo, fuor in villa andarono a prender aria, e follievo. Ma non burloffi Dio della loro facrilega burla, conciofiacofache gl' infelici appena giunti alle porte della Città, come se arrivati fossero à quelle dell'Inferno, trasportati qua, e la dai Cavalli, ch'essi cavalcavano, impotenti à rattenere il corso degl'inscrociti destrieri, rimasero ambedue in mezzo alla strada infranti, calpestati, e morti,

Un [ ] tal Macedonio, ch'era il Protettore degli Arriani, e nella f. Idem ibid. Altromiracololo Corte di Celare affifteva all'Ufficio di Mastro di Camera, prevedendo funcesso del met l'intento di S. Ambrogio, che nella Sala attendeva udienza per rappresendino contro l'altromo contro l'intento di S. Ambrogio, che nella Sala attendeva udienza per rappresendino controllo di S. Ambrogio, che nella Sala attendeva udienza per rappresendino controllo di S. Ambrogio, che nella Sala attendeva udienza per rappresendino controllo di S. Ambrogio, che nella Sala attendeva udienza per rappresendino controllo di S. Ambrogio, che nella Sala attendeva udienza per rappresendino controllo di S. Ambrogio, che nella Sala attendeva udienza per rappresendino controllo di S. Ambrogio, che nella Sala attendeva udienza per rappresendino controllo di S. Ambrogio, che nella Sala attendeva udienza per rappresendino controllo controllo di S. Ambrogio, che nella Sala attendeva udienza per rappresendino controllo Arriant, tare all'Imperadore non sò qual'affare di Religione contro gli Heretici,

chiuse le porte, negogli l'ingresso, accusando importunità di tempo, e occupazioni. Il Santo, che si avvide del tiro, Tu mi ferri, diffe, le porte, ò Macedonio, acciò io non entri à trattar con Cesare i negozii della mia Chiefa; e Dio ferrerà à te le porte della Chiefa, quando vi vorrai entrare per salvarti la vita. Ed il successo avverò così ben la Profezia, che indi a pochi giorni affalito Macedonio da alcuni fuoi nemici, cercando con la fuga di porfi in falvo nella proffima Chiefa, faliti li gradini non potè mai ritrovame le porte, intorno alle quali raggirandoli come farfalla, fopraggiunto da effi, con meritata morte pago il fio della Divinità ol-

traggiata di Giesti Christo.

Ma di casi molto più horribili, e strani ci porgera materia di raccon- pegnissimo fatto, to la continuazione di quell'Historia, in cui chiaramente vedrassi, quan-editioni un Veto dispiaccia all'eterno Padre il dispreggio del divin Figliuolo. E quell'ap-econtro (l'Artisal. punto fù il motivo, per forza del quale ritiroffi l'Imperador Theodofio da una, non del tutto riprensibile corrispondenza con alcuni Vescovi Arriani, Era egli desiderosissimo di ridurre tutti gli Heretici alla Fede Cattolica, & à tal fine haveva chiamati alla Corte molti Vescovi Capi di fazione, e quelli particolarmente che ancor sostenevano l'Arrianesimo, e con essi trattava con una diffinta confidenza per allettarli per mezzo del fuo fervizio al fervizio di Dio. Questa infolita humanità in un'Imperadore inimico implacabile dell'Herefia, diè motivo di sospetto alla parte Cattolica, come s' egli ò fosie, ò esser potesse pervertito dai raggiri degli Arriani; ed il sospetto tanto più impressionossi in Placilla sua Regia Consorte, quanto [ a ] più ella era Cartolichiffima di animo, e puriffima di coscienza. Onde ingelofitafi, che non le fosse involata la Fede, e l'anima del Marito. paísò ufficii pressanti con molti Vescovi Cattolici, per tirar Theodosio da quello scandaloso commercio. E l'occasione si presentò molto opportuna al Vescovo d'Iconio, che con un tiro maestro ritirò Cesare dal mal considerato impegno . [b] Paffando un giorno questo zelante Prelato per le Sale b Tima. 15.616. del Palazzo Imperiale s'incontrò casualmente con l'Imperadore, che con Arcadio suo piccolo figliuolino trattenevasi in una stanza scherzando, e divertendosi con esso lui in discorsi puerili, & ameni. Viddeli Amfilochio ( che così chiamavafi il Vescovo) e riverito Cesare con prosondo inchino, paísò. L'atto parve à Theodolio non intiero, vedendo trasandato fenz'alcuna dimostrazione di osseguio il Figlinolo; ed avvedendosi di qualche displicenza ancora in Arcadio, giudicando inavvedutezza del Vescovo ciò, ch'era determinazione, Ecco Arcadio, egli diffe ad Amfilochio, che feguitava il suo camino, e non l'havete voi veduto? Allora Amfilochio tornando alquanto indietro con una faccia tutta terribile, e tutta piena di Dio, e con un tuon di voce tutta rimprovero, e modestia, Se cotanto, risposegli, ti dispiace, ò Cesare, che si preterisca di ossequiare il tuo piccolo Figlinolo, perche poi , e con qual cuore tu parli , & accarezzi quei , che ad onta del divin Padre, non solamente non venerano, ma bestemmiano, e dilacerano la Divinità consustanziale del suo gran Figliuolo? e in così dicendo, seguitò tutto seno il suo camino, e lasciollo. Apprese così bene il suon di queste parole il pio Theodolio, che rotta ogni communicazione con gli Heretici, immediatamente licenziolli tutti dalla Corte, e perfuafo, che invan'essi possano ammollirsi con la dolcezza del tratto, publicò li due seguenti Bandi di con- c L. r. de Rev. C. fiscazione di robba, e di efilio delle Persone in questo degno tenore; [c] Tint.

DAMASO.

Secolo IV.

contro gli Here-

Omnies omnino quoscumque diversarum Haresum error exagitat, idest Eunomiani, Ariani, Macedoniani, Pneumacomachi, Manichai, Encratica, Apotastita, Saccaphori, Hydroparasta, nullis circulis coeant, nullam colligant Bandi Imperialt multitudinem, nullum ad se Populum trabant, nec ad imaginem Ecclesiarum parietes privatos ostendant . Nihil vel publice, vel privatim, quod Catholica Sanctitati officere poffit, exerceant. Ac fi quis extiterit, qui tam evidenter vetita transcendat, permissa omnibus facultate, quos retta observantia cultus,

Threat.

& pulchritudo delettat , communi omnium bonorum conspiratione pellatur . Et altrove, [4] Vitiorum institutio Deo, atque hominibus exosa, Eunomiana scilicet, Ariana, Macedoniana, Apollinariana, caterarumque Sectarum, quas vera Religionis venerabili cultu Catholica observantia Fides sincera non commendat, neque publicis, neque privatis aditionibus intra Urbium, atque agrorum, ac Villarum loca, aut colligendarum Congregationum, aut constituendarum Ecclesiarum copiam prasumat; non celebritatem perfidia sua, vel folemnitatem dir a communionis exerceat, neque ullas creandorum Sacerdotum usurpet, atque habeat ordinationes. Eadem quoque domus, seu in urbibus, seu in agris, in quibus passim turba prosessorum, ac Ministrorum talium colligentur, Fisci nostri dominio, jurique subdantur: ita ut hi, qui vel dollrinam, vel mysteria conventionum talium exercere consueverunt, perquisiti, ab omnibus urbibus, ac locis proposita legis vigore proscripti, expellantur à catibus, & ad proprias, unde oriundi funt, terras redire jubeantur, ne quis corum aut comeandi ad quacumque alia loca, aut evagandi ad Urbes habeat potestatem. Quod si negligentius ea, que Serenitas nostra constituit, impleantur, officia Provincialium Judicum, & Principales Urbium, in quibus coitio vetica Congregationis reperta monstrabitur, sententia, damnatio-nique subdantur. Così Theodosio. E tanto più queste Costituzioni hebbero esecuzione, e forza, quanto ch'elleno furono publicate in conferb.L. 9. 6 11. 6 mazione di [b] altre emanate già l'anno avanti col confenio parimente la di Confenio parimente la di Confenio parimente la di Occidente.

Herefia Gnoffica ropagata nelle spigne.

£-14

e Sever. I. 2.

f S. Hier. adverf. Pelar. Prifcilliano, fue qualità , & Here-

E qui ragion vuole, che si ritragga altrove il nostro racconto, per discriver quelle agitazioni, dalle quali era sconvolta la Spagna, e per le quali li Vescovi di quel Regno non poterono intervenire al Concilio accennato di Aquileja. Erasi nell'Egitto così smisuratamente propagata con e S. Esish. her. 26. gl'incanti del diletto la Setta de Gnostici, che S. Epifanio [c] grazie rendè al Signore di havernelo preservato, quando Giovane per quella Provin-

cia fece passaggio; mà uscendone, egli denunziò alli Vescovi Cattolici del Paele più di ottanta persone, che prosessando secretamente quest' Herefia, cura fi prendevano di divulgarla ancora copertamente fra gli d 8. Hist. in Ilai. altri: alla cui denunzia feguendo la pena, furono tutti li colpevoli incontanente esiliati. Marco [ d ] sii un d'essi, e come complice di esecrande sporcizie vituperofamente scacciato dall'Egitto, e dall'Africa, d'onde fuggiasco ricovratosi prima in Francia, e poi in Spagna, sece quivi con l'esca de' piaceri acquilto grande de' Clienti, fra quali Agape, Donna di condizione illustre, e per mezzo di esta [ e ] un Profesior di Rettorica chiamato Helpidio; onde di ambedue hebbe a dir S. Girolamo, [f] Mulier Virum, cacum caca duxit in foream. Questi due ciechi dunque strascinarono nella fossa della loro Heresia Priscilliano, Huomo di famiglia nobile, e ricca, d'ingegno pronto, e potente, felicissimo in sacondia di dire, sottilissimo

in arte di disputare, e dotato dalla natura di tutte quelle parti, con le quali egli

h Verg. 1. Georg.

Tum Pater Omnipotens facundis imbribus ather Conjugis in gremium late descendit, & omnes

tar que' versi di [ b ] Virgilio:

· Magnus alit magno commixtus corpore fatus . Onde provenne, che volendo sfuggire il vituperio, che indivisibilmente accompagna ogni rea azione, particolarmente quando ella divien publica, e perció scandalosa, Priscilliano [ i ] insegnò, eller lecita la menzogna, e i s. sig. retras. lo spergiuro, persuaso di poter nascondere il vero sotto l'apparenza del

fallo; e percio egl' inculcava a' fuoi feguaci questa esecrabile [ k ] Massima, k Hems. Jura, perjura, secretum prodere noli. Riferisce [1] Cassiano come sentenza di alcuni antichi, quali noi crediamo cafallina. essere li Priscilliamiti, che la bugia alcune volte foise non solamente lecita, n Meritidi

ta da [n] S. Agostino, e dal Pontefice Innocenzo III. che assori [o] Scripturam saperir de some.

Tomo L

DAMASO, Secolo IV. fatram prohibere , ne quisetiam pro alterius vita fervanda mentiatur . Estendo che la bugia è un' atto intrinsecamente malo, e conseguentemente fempre illecito, & efiziale, e benche in materie leggiere fia un piccol peca.S. Aug. 1:0.com cato è sempre però un gran male; e come dice S. Agostino [a] Deus non felf.c.41. dignatur cum mendacio possideri. S. Turribio nella lettera, ch' egli scriffe a S. Leone Papa contro i Priscillianisti, sa reo Priscilliano di sedeci Capi di Herefia, tutti atroci, & horribili, i quali rendono vero il detto di S. Agob S. . de bur ftino, che Priscilliano [b] Ex omni Hareticorum sentina Hareses hausit. c. 70. i In prova di cotante disparate Heresie egli servivasi di una quantità moftruosa di Libri apocrifi, composti ò da Lucio Manicheo, ò da altri di simil fazione, e di quegli atti riprovati, che s'intitolano Santti Thoma, ne' quali infegnafi, doverfi conferir' il battefimo non con l'acqua, ma con c S. Turili. in l'oglio, [c] & maximè ex blasphemissimo illo Libro, qui rocatur Memoria sp. ad S. Lesson: Apostolorum, e di un simile detto [d] Libra, perch' esso conteneva dodici de mendac. Questioni, come dodici oncie, ogni cui foglio conteneva esecrande bestemmie; ed egli [e] medesimo compose un Hinno ripieno di errori heree Idem shid. ticali, quali afferiva cantato da Giesti Christo, quando doppo la Cena avviossi all'Horto di Getsemani. Con queste pagine foriere dell'Heresia di Priscilliano [ f ] Multa Hispaniarum, & Lusitania decepta sunt muliercula, S. Hier in Ifaiam onerata peccatis, que ducuntur desideriis variis, semper discentes, & num-1.18.4.64. quam ad scientiam pervenientes. Poiche ad esempio del loro Legislatore elleno apprendevano in que' volumi l' arte horribile della Magia, communicandoli bene spesso, e g ] poi dalla bocca estraendo la consecrara partig S. Les op. 93. cola per abufarfene in incantazioni, e veneficii: onde provenne il Canone h concil. Cafe di un celebre Concilio, [h] Eucharistia gratiam si quis probatur acceptam rang. can, 3. anne non consumpsisse in Ecclesia, anathema sit in perpetuum. Era Laico Priscilliano, quando queste ree massime egli apprese, e quando divulgolle per la Spagna, che con horrida faccia non fi rimirò più della, infetta tutta da una contagione tanto più mortale, quanto più amavasi dagl' infetti il piacer della lor morte. Mai buoni, che per providenza del Cielo non mai mancano fra' cartivi, mal volentieri foffrendo in quel divoto Regno tal perverfione di costume, e di fede, intimarono [i] in Saragozza un Concilio, e i 18z. la convocazione di ello, e la condanna di Priscilliano, e d'Istanzio, e Salk Sever. L. 2. viano due Vescovi adherenti à lui, sù così [ k ] tutt' una cosa, che ben quindi apparve, quanto detestabili si rendessero à que' Padri li Priscillianisti. Mà Concilio di Sarali due accennati Vescovi Istanzio, e Salviano irritati dalla scommunica, e gozza, e condan na di Prifcilliano . perciò stimolati ad opporsi al Concilio, con precipitosa risoluzione nel Ca-I Idem shid. ftello di Abila confectarono Vescovo Priscilliano, [1] Rati, come dice l' Historico, si hominem acrem, & callidum sacerdotali dignitate armassent, tutiores fore fefe. Accettò avidamente l' Heretico la dignita proposta, e cresciuso ficcome in posto nella Chiefa, così in audacia contro la Chiefa, intraprefe arditamente la predicazione publica de' fuoi errori, ponendo sè, e la

m Yedi il Pantif. di Siricio .

Bazione in un' aperto impegno di folieneni. Ma l'opposizione, che gli secoo due Vescovi Cattolica de hi biaslimata in quell'età per le ragioni, che
"[m] loggiungeremo, sia però potentissima, e forse unica i zerpimer l'orgoglio di questo movo Heresiarca; conciosacosache Idacio, & Ithacio (che
così chiamayanti quelti due Vescovi ) inosferenti di cotanta petuliara;
abbandonato il ricorso del Tribunal! Esclessatico, i icorsetto all'imperador
Graziano, dal quale estreno monto presistimo, in cui la subelentimo.

\*Sounderde Graziano, dal quale ottennero pronto rescritto, in cui [n] jubebantur

Priscillianifta non Ecclesiis tantum, aut Urbibus , sed etiam extra omnes Zela impr Terras propelli. Dalla forza del bando obligati à cedere al tempo partiron- d'Idacio, a libre si dalle Spagne Priscilliano, Istanzio, e Salviano, e nel partirsi appellan cio Vescori Ca do al Papa, si portarono a Roma, più vaghi d'ingannare, che pronti a persuader il Pontefice della loro innocenza. Ma il lor viaggio sù così scandalofo, & indegno, che la fama fe giungere a Roma prima l'avviso delle loro infamita, che le persone; poiche ovunqu'eglino passarono per il Delfinato, e per la Francia, lasciarono impresse l'orme delle loro laidezze. pervertendo Donne, profanando Chiefe, e portando feco, come in trionfo, una truppa di meretrici , una delle quali , che [ a ] nominavali Procula , a tien mid. fi gloriava di effer gravida di Prifcilliano. Con questo nobil Equipaggio entrati nella Città, come Ecclefiastici domandaron udienza al Pontefice, Appellati il quale non volendo riceverli ne pur come Laici, moltro eziandio horrore, priddhano al Padi udirne il nome. Uno di effi, che fu Salviano, ò accorato dalla repulfa, pa, e fuo Corfe. ò debilitato dalla luffuria, lasciò di vivere, ed Heretico, com'entrò, rimale morto in quella Città; gli altri due attediati di più attendere alcun prospero fine al lor disegno, ricorrendo alla frode, corruppero con gran donativo quel Macedonio, di cui altrove [b] si è fatta menzione, e per biedi di figna in il fuo mezzo forprefero [c] Graziano, che con Imperial Diploma li ri- c Sever les cit. stabili in Spagna nelle loro Chiefe. Ma Cefare, e Macedonio pagaron ben rosto il fio della protezione mal presa de' Priscillianisti, questi occiso,

come fi diffe, da' fuoi nemici nella publica Piazza di Milano, e [ d ] que descontante gli dagli adherenti di Massimo , che gli tolle l'anno [ e ] seguente la vita , e di na



e l'Imperio.

#### CAPITOLO IX.

## Siricio Romano creato Pontefice 12. Gennaro 386.

Morte di Priscilliano. Decreti di Siricio, e Bandi di Theodosso contro i Manisheti. Conversione, e soritti di S. Agossino. Libra, icondanna, e morte di Gioviniano, e di Bonose. Nuove Sette, e tumulti de' Donatissi. Provissone Pensisicia sopra i loro assari, successi della Imperadrice Giustina à favor degli Arriani, e di S. Ambrogio contro di essi. Speditione, e Vittoria miracolosa di Theodosso contro Massimo. Nuovi Bandi contro gli Heretici. Hersse degli Origenissi, e toro progressi. Morte di Siricio, e sua disesa.

a Secon II to

L ritorno di Prifcilliano riufci cos' inassertato a tutta la Spagna, e così fensibilmente acerbo ad lthacio suo antico nemico, che quelli siputando suo vituperio la Victoria dell' avversario, meontanente [a] portossi a Treveri da Massimo, che nell' l'applitterza acciananto dagli eferciti Imperadore,

Morte & Pri

quindi passava per sicacciar Graziano dall'Italia, e dall'Imperio; e tanto al nuovo Cefare seppe dire, e così vivamente rappresentare l'arroganza dell'Heretico, la soversione del Popolo, e più di ogni viva ragione l'adherenza di lui con gli adherenti di Graziano. che Massimo sotto pretesto di Religione, dicendo di voler compiacere ai Cattolici, per afficurarsi del lor partiro nella grand'impresa, à cui fi accingeva, fubito condannollo alla morte, che fece feguit coltaglio della testa, e con l'uccisione di Eucrochia Moglie di Helvidio, Madre di Procula, e discepola, e concubina dell' Heresiarca. Ma morto Priscilliano, come se dalle di lui ceneri vigor prendesse il fuoco dell' Herefia, li Fazionanti corfero à truppa à raccorne le offa con tanta venerazione della fantità, e della dottrina di quell'huomo, che quello, ch' effi vivo havevano adorato per fanto, morto adorarono per martire, giurando nelle liti fopra il di lui nome con maggior riverenza, e terrore, che sopra quello di Dio; Ma[b] Martyrem, dice S. Cipriano , non facir pana , fed canfa ; ed al parer di S. Bonaventura richiedendoli [c] ad martyrium completum justa poluntas, & justa caufa, ne

b S. Cypr. apul 3 Greg.l.z.ep.36. v S. Benavent. 4 413, dub.4.

Puna, ne l'altra di esse concorse in Priscilliano, che si huomo di volonta perverfa, e non uccifo per difefa della Fede Cattolica, ma per haverla tutta manomessa, e sconvolta. Nulladimeno li Priscillianisti persuasi, è che Dio havesse supplito in lui la giusta volonta come ne SS. Innocenti. ò la giusta causa come nel Santo Ladrone, fecero maggior pompa della di lui morte, celebrandone la memoria, che non havevano prima fatto della di lui persona, seguitandone gl'insegnamenti. Il Vescovo Ithacio, che anhelò più tosto al sangue, che all'emenda dell'Heretico, rimase in odio a' Cattolici, come reo di procurata uccisione; onde da diversi Sinodi su se- Ithado. parato dalla Communione Ecclefiastica, e fin dall'istesso Pontefice Siricio. che ne detestò la colpa, e l'esempio come nuovo, e non giammai laudato dalla Chiefa, che aliena dall'effusione del sangue nel castigo de' colpevoli, ch'ella confegna alla podesta laicale, sempre premette la protesta Ci-

Bistimo de' Ve-

confors , & fectator effe videatur .

tra sanguinem; [a] Ne quis, come soggiunge il Baronio, Ithaciana partis a Bar. en 186. n.

Con l'imione de' Priscillianisti si rinvigori così poderosamente la Setta de' Manichei, ch'essendo eglino stati pur' allora esiliati dall'Oriente in esecuzione de' Bandi di Theodolio, riempiron l'Italia, e Roma in si gran chei da Roma. numero, che giustamente potè dubitarsi di contagione nella parte più nobile del Christianesimo, con tanto maggior pericolo di restarne oppressa, quanto men gl'infetti davan fegno d'infezione; conciofiacofache eglino richielti, qual Fede professassero i prontamente rispondevano, la Romana, e nelle parole, e nel portamento havevan tutto del Cattolico, fuor che il cuore. Siricio, che dall'altezza del Soglio Apostolico scoprinne gli andamenti, e le finzioni, con tremenda fentenza non folamente li efiliò tutti dallo Stato, ma prohibi loro la participazione della Santiffima Euchariftia, benche eglino fi convertiflero alla Fede Cattolica, fin'all'ultimo giorno della lor vita, [b] b la lis. Rom. Pore Constituit , ut si quis conversus de Manichais rediret ad Ecclesiam , nullatenus communicaret : nisi tantum velegationi Monasterii diebus vita sua teneretur obnoxius, ut jejuniis, & orationibus maveratus, probatus sub omni examinatione ufque ad ultimum diem transitus sui , bumanitate Ecclesia , Viaticum eis largiretur. Così Siricio. Al decreto Pontificio fegui prontamente il Bando Imperiale, [ e ] Quicumque fub nomine Manish sorum mundum folicie e L. B. & Ho. C. tant, ex omni quidem Orbe Terrarum, sed quam maxime de hac Urbe pellan- Three tur sub interminatione judicii. Voluntates autem eorumdem, quinimo ipsa etiam facultates populo publicata nec vim testamentorum teneant, nec derelin-contro di elliqui per eos, aut iisdem fas sir. Nibil ad summum bis sit commune cum mundo .

Così Theodosio. Ma il più nobil trionfo, che riportaffe allora la Religione Cattolica da Manichei, fù la conversione di S. Agostino, che in un cerro modo nobilitò quella Herefia con haverla esso professara nove anni. Egli nacque [d] in Tagake Città di Africa, dove fii educato [e] ne' fentimenti Catto- d dani 1977-hei da Patricio, e Monica fuoi genitori, da quali in eta più adulta fii code, de milipresentato alla Chiesa in grado di Catecumeno. Ma giovane di dieci S. Applino, fina nove anni portatosi di Catchagine per imparar le scienze, urtò quivi impendiucatione, e cifatamente nell'Herefia Manichea, e come ch'egli ora di spirito ardente, di Manichel. genionobile, & elevato, e dalla natura dispolto a poter effer egualmente grande nel bene, che nel male, ne apprese così tenacemente gl'infe-

gnamenti, che vi volle poi un miracolo per convertirlo; [f] Incidi, piange files coffil a

a Idem de util.cre dendil.3. c. t.

quaces , & dicebant , Veritas Veritas , & multim eam dicebaut mibi , & nunquam erat in eis : ed altrove rintracciando la causa della perversione. egli attribuisce non alla sua prava inclinazione, ma all' ingamo, & all'arte finiffima de' Manichei, che così disfinteressatamente persuade vano il male. che raro era quello, che alla loro chiamata non correlle, ò stretto da' lorolacci non rimanefle, [a] Quis non bis pollicitationibus illiceretur? prafertim adolescentis animus cupidus veri. Per lo che nove anni frequentò in grado b tdem confef. 14. de nditore la loro scuola, [b] Et seducebamur, egli soggiunge, & seducebamus, falfi, atque fallentes, bic superbi, ibi superfittiofi, ubique vani usque

Anitaxioni del di lui animo .

ad theatricos plausus, & contentiosa certamina, & intemperantiam libidinum. Nulladimeno quel grand' intelletto non rinvenendo giammai in quella Setta pabulo proporzionato alla fua vafta capacità, quanto più fi avvanzava nello studio di essa, tanto maggiormente si ritrovava lontano dal vero, ch'è l'unico fine d'ogni scienza. Scoprirono i Manichei in lui cotal perpleffità di animo, e riputandofi à gran difavvantaggio la perdita di quel leguace, lo conlegnarono à Faulto, ch'era il più celebre Dottore della loro fazione, e perciò il più atto Maestro a un tanto scolare. Mà come ch'è proprio della menzogna l'apparir tanto più falfa, quanto più dibattuta, facilmente fi avvidde S. Agostino della insussistenza di quella Legge, della quale Fausto s'ingegnava di comprovargliene così malamente i precetti. Ond'ei sin'allora disperò di poter giammai giungere per quella strada al termine prefiso della cognizione della Verità, e [c] Omnis conatus mens . confesso di se , quo proficere in illa setta flatueram , illo homine cognito. prorsus intercidit. Sicche sempre più inquieto, e sempre più vago di quiete, semper laborans, com'egli di se disse, & semper aftuans inopiam & How in Confet, veri, [ d ] giudicò col mutar Paele di poter ancora mutar animo, e si portò

à Roma, ov hebbe ricovero in casa di un Manicheo, se ben con poco van-

Agostino, e mandovvelo, proveduto [e] nel viaggio del bisognevole à re-

gie spese della Camera Imperiale. Ma in Milano, o caso fosse, ò alta dispo-

a Idem Confeff.1.5. 47.8.

£2 c. 6.

taggio della defiderata pace, per che con effo lui ne' famigliari difcorfi della loro Religione mostravasi sempre contradittore più tosto, che collega: Due Sin venus in Roanni egii dimorovvi, ed apri quivi, come in Carthague, fuola di Rhetto-ma, e in paren-rica, con tal pregio di giusta lode, che il Prefetto Simmaco richiesto di un Soggetto infigne in quell'arte per la Cathedra di Milano, destinovvi

o Idem 1.5 c.11-

f Iden ibid. E fuo fortugaço

Incontro com 5. Ambrogio. & Idem ibid.

h Idem Confest. L.r. 50p.14.

fizione del Cielo, fi avvenne fubito in S. Ambrogio, Prelato, com' ei da quel tempo chiamollo, [ f ] In optimis notum Orbi Terra, della cui virtà fin dall'Africa havevane udite cofe grandi, & egregie: e la prefenza non folamente comprovogliene il concetto, mà anche glie l'accrebbe, effendo che udendone per curiolità li Sermoni, cominciò maravigliofamente à dilettarsi di quel soavissimo stile, che à poco à poco fecelo affezionare ancora alla persona. [g] Studiose audiebam, egli riferisce di se, disputantem Ambrofium in populo, non intentione qua debui, sed quasi explorans ejus facundiam , utrum conveniret fama fua , an major , minorve proflueret , quam pradicabatur, & verbis ejus suspendebar intentus, rerum autem incuriosus & contemptor adflabam , & delectabar fuavitate fermonis . Ma [b] Circumvolabat super me fidelis è longe misericordia tua, disse il Santo rivolto poi

verso Dio, che qual Falcon dall'alto andava, come alla somana, ristrin-I Mam Confef. 1.5 gendo quella nobile preda. [i] Suscepit me fraterne, egli soggiunge di S. Am-

33 I S. Ambrogio, e di le, ille Homo Dei, & peregrinationem meam fatis Episcopaliter dilexit, & amare eum capi, primo quidem non tamquam Doctorem Veri, quod in Ecclesia Dei prorsus desperabam, sed tamquam bominem benignum in me. Qual'ammirabile divina disposizione riconoscendo egli medesimo esclamò a Dio [a] Adeum ducebar abs te nesciens, ut per eum allemitid. ad te sciens ducerer. Quindi, come ch'è solito, dall'affetto della persona paffar alla imitazione de' costumi, & alla simiglianza delle massime . dalla verità apparfa hor fentiva portarfi ad approvarla, hor l'apparenza della vanità ne lo rittaheva, hor'inchinava alla Fede Cattolica, hor l'abborriva, hor lodava la Manichea, hor la biafimava, e qual barca al vento fenza fermezza, ò regola di timone, lasciavasi miseramente trasportare, ovunque lo fpingeva, ò l'aura dell'ambizione, ò la dilettazione del fenfo, [ b ] Inbiabam honoribus , diffe di fe , lucris , conjugio , & tu irridebat . Pa- b Ham Confeff 1.6. siebar in meis cupiditatibus amarifimas difficultates te propitio tantò magis, c.c. quanto minus finebas mibi dulcefcere , quod non eras tu . Ma quel Dio, che [ c ] Nunquam deeft quarentibus toto corde falutem , colpillo finalmente c Sont q. 2 prof. S. con un tiro maestro della sua onnipotente mano, allor quando piangendo 20. egli folitario in un'horto la fua miferia, e fospirando esclamava | d | Surgunt d S. Ang. Confest. indocti , & Calum rapiunt , & nos cum doctrinis nostris fine corde ecce ubi 1.8. c.8. volutamur in carne, & sanguine, udi di repente una voce con queste parole , Tolle , Lege ; Tolle , Lege , ed esso aperto il Libro della Sacra Scrittura, e Battesmo. apprese in que' fogli nell'Epittole di S. Paolo la verità della Fede Cattolica. e rifolve di fottoporfi, come feguì, al Battefimo, che riceve nell'anno trentaquattrefimo della fua eta, e quarto del Pontificato di Siricio, per le mani di S. Ambrogio, chiamato poscia da lui col nome di Padre, se l'Ex-estimano Int. cellentem Dei dispensatorem , quem veneror ut Patrem ; in Christo enim Jefu Pelat.l.t.c.9. per Evangelium ipfe me genuit, & eo Christi ministro lavacrum regenerationis accepi : beatum loquor Ambrofium, cujus pro Catholica Fide gratiam, conflantiam , labores , pericula , five operibus , five fermonibus , & ipfe fum expertus, & mecum non dubitat Orbis pradicare Romanus. Quam suave mihi subitò factum est, disse poi egli con piena conversione à Dio, carere suavitatibus nugarum, & quas amittere metus suerat, jam dimittere gaudium [f] erat! e da quel tempo egli non fù più dello, perche di Manicheo (stem Confest.) 9. non folamente divenne Cattolico, ma di Cattolico il fior de' Santi della Re- 49.1. ligione Cattolica. In grado di Catecumeno trè Libri scrisse contra Academicos, il Commentario de Vita Beata, l'altro de Ordine, li Soliloquii, de Immortalitate Anima, de Disciplinis, due Contra Manichaos, de Moribus Ecclesia, de Anima quantitate, de Libero arbitrio, de Genesi adversus Manicheos, de Musica, de Magistro, e de vera Religione. Quindi da Milano riportatofi à Roma, e da Roma in Africa, fu da Valerio Vescovo d'Hippona ordinato al Sacerdozio, e contro gli Heretici combattè indefef. Libri ch'esti feriffamente sempre e con la voce, e con gli fcritti. Contra Fortunato ofti- Roma, de in Afrinato, e vecchio Manicheo tenne publica disputa de Origine Mali, ch'è il a. più forte punto di quell'Herefia, e con tanta felicita [g] lo convinfe, che s Poffid. in vita lo costrinse eziandio a suggir da quella Provincia, per issuggir l'obbrobrio del vituperio, con cui perseguitollo l'Udienza, e perche di fresco era stato sedotto da' Manichei, Honorato, caro, & antico amico del Santo. egli per ritrarlo alla cognizione della verità, compose il Libro de Utilitate sredendi, in cui divinamente ribatte gli argomenti de Manichei, & alta-

mente

332

mente ragiona dell'eccellenza della Religione Christiana, e della fermezza della nostra Fede; e l'altro contra i medesimi de duabus Animabus, e adversus disputationes Adimanti, Huomo riputato eccellente fra i seguaci di Ma. nete, e quello più divulgato, e celebre de Bono conjugali contra Jovinianum con l'occasione, che siam pur'hora per soggiungere.

Libri di Giovi-

Accioche l'empieta de fuoi errori con divenir più publica si rendesse men'esecrabile, Gioviniano volle divulgarla ai Posteri con alcuni Libri. ne' quali egli diffusamente provava il principal'assunto della sua Heresia. cioè che il matrimonio fosse cosa più pregiata, e nobile, che la virginità. Volaron questi Libri appena nati sotto gli occhi, e per le mani di tutti: e in Roma particolarmente, con tanto discredito dell'honesta, e con isdegno tale de' buoni, ch'essi non potendone tollerar la ssacciataggine, ne trasmessero le copie à S. Girolamo, che ritrovavasi nel suo dolce ritiro di Bethelem, acció col nervo della fua forte eloquenza, e con gli argomenti proprii della fua gran dottrina confutafie quell'Empio, e ne riprovafie gli errori. Ma il Santo non tanto inhorridiffi alla efecrabilità della bestemmia. che non gli giunfe nuova in Gioviniano, quanto sgomentossi alla considerazione di dover'esso rispondere agli scritti di un'Huomo, che ò non voleva, ò non sapeva farsi intendere nelle sue proposte. Conciosiacosache egli

Rifpofta ad effi di S. Girolamo .

notò in que'Libri tanta barbarie di parole, tanta confusione di senso, tanta gonfiezza di voci, e tanta debolezza di ragioni, che ritrovandofi, per così dire, confuso, & avvilito, disperò di potere adequatamente ribatterli, [a] Quis enim eum, dice, superare queat, cujus affertionem penitus ignoret? Graziosamente descrive egli à lungo questa sua nuova incapacità, e poi lepidamente deridendo il fuo Avversario, de i di lui Libri dice, [b] Quos

levin. I. s. b Idemibid.

cum legissem, & omnino non intelligerem, capi revolvere crebrius non verba modò, atque sententias, sed singulas penè syllabas discutere, volens prins scire, quid diceret, & sic vel probare, vel redarguere, quod dixisset Verum scriptorum tanta barbaries est, & tantis vitiis spurcissimis sermo confusus, ut nec quid loquatur, nec quibus argumentis velit probare, quod loquitur, potuerim intelligere. Totus enim tumet, totus jacet : attollit fe per singula, & quasi debilitatus coluber in ipso conatu frangitur: non eft contentus nostro, ideft, bumano more loqui; altius quiddam aggreditur : [c] Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Praterea involvit omnia, & qui-

Pertico.

busdam inextricabilibus nodis universa perturbat, ut illud Plautinarum litterarum ei possit aptari, Has quidem, prater Sybillam, leget nemo; cuius libros multò difficilius est nosse, quam vincere; e nel suo proposito ne cita per ginoco Secundi Libri ejus exordium, quod besternam crapulam ructans ita evomuit,

d Efordio del fecon-

cioè [d] Satisfacio invitatis non ut claro curram nomine, fed ut rumore de Libre di Giovi- purgatus vivam vano . Obsecro agrum , novellas plantationum , arbusta teneritudinis erepta de vitiorum gurgitibus, audientiam communitam agminibus. Scimus Ecclesiam spe , fide , charitate inaccessibilem . Non est in ea immaturus, omnis docilis impetu irrumpere, vel arte illudere potest nullus. Rogo, foggiunge qui il Santo, qua funt hac portenta verborum? quod descriptionis dedecus? nonne vel per febrem somniare eum putes? vel arreptum morbo phrenetico, Hyppocratis vinculis alligandum? Doppo dunque di haver'egli derifa l'ignoranza dell'Heretico, potentemente discende à rispondergli, e la risposta su tale, qual'era S. Girolamo, tutta gravida di sentenze, tutta forte d'argomenti, e tutta nervola di fenfo. Ma come ch'egl'

333

era altrettanto ardente di natura, quanto impetuolo di zelo, quando particolarmente trattavasi della gran causa della Religione Cattolica contro gli Heretici, s' impegnò così fervorofamente nell'allunto, che fi eta propo-contrò s. Girolatto, che per ritorcere l'afferzione di Gioviniano, il quale inalzava il matri- mo in detta rimonio sopra la Verginità, parve che inchinasse nell'altro estremo d'inal-sosta. zar la Verginità fopra il Matrimonio con qualche pregindizio alla convenevolezza di esto, e con qualche motivo à quei, che lo vollero rinigliare ò di troppo inconfiderato nel perfeguitar l'inimico, ò di poco temperato, e cauto nell' offenderlo. Concioliacofache essendo pur'allora fresca la piaga dell' Herefia di Priscilliano, e poderosa in Occidente la sazione de' Manichei, che impugnavano le Nozze, fu appreso S. Girolamo, come s' egli adherisse in qualche senso alla massima de' Priscillianisti, e mal' havesse saputo impugnar Gioviniano, senza compiacere a' Manichei. Di tal fentimento fu un Monaco in Roma, gran parte del Clero, e [a] l'istesso 18. Hier. spif. 52. Pontefice, che ne passò ancora doglianze con il corrispondente del Santo, ch' era il nobil Pammachio, con il cui mezzo erafi introdotta, e publicata per Roma l'accennata risposta. Apprese Pammachio le querele contro l'amico, come sue proprie, e con sollecitudine ne sece avvisato S. Girolamo, e quanto potè, tant' operò per ritirare à se tutti que' Libri, giudicando di mettere al coperto l'innocenza del Santo con la sottrazione di essi. Mà il Santo ben consapevole, esser più facile ritenere al vento il corso, che alle scritture divulgate la publicità, particolarmente quando elleno guadagnano pregio dalla contradizione, compofe[b] fubito un' Apologia in b S. Him. pit. forma di lettera, in cui da quel grand' Homo ch' egli era, purga affatto 10. 12. il suo nome da ogni impostura di calunnia, e rende chiara la sua sana credenza nell'articolo proposto del Matrimonio. Dum contra Jovinianum, dic'egli in ella, presso gradu pugno, à Manichao terga mea confossa sunt. Nonne queso statim in principio operis mei ista prasatus sum? cioè [c] Neque c Mem contra hnos Marcionis, & Manichai dogma festantes nuptiis detrabimus, net Ta-vin.lis, 1. tiani Principis Encraticarum errore decepti, omnem coitum spurcum putamus, qui non solum nuptias, sed cibos quoque, quos Deus creavit ad utendum, damnat, & reprobat. Così egli nella sua famosa Apologia, in cui Libridis Asoni: seppe ribatter l'asserzione contraria col sostener la propria. S. Agostino, no contro Gioriche dall' Africa queste agitazioni riseppe della Corte di Roma, volle an-niano. cor' ei scender in campo contro Gioviniano, e determinando per altra strada condursi alla pugna, compose il nobilissimo Libro de Bono conjugali contra Jovinianum, nel quale tanto esalta la Verginità, che non tralaicia di render sua ragion di lode al Matrimonio, e celebra [d] l'una come pre- in ad Cerinio 7 diletta à Dio, e l'altro [e l'come Sacramento grande nella Chiefa. Má Si- ad Ephof. 5. ricio recise tutte le controversie con la falce di una formidabile scommunica, che vibrò contro Gioviniano, tollerato fin'allora ò per isperanza di emenda, ò col dispregio della persona. Per tanto [f] convocato il Con- siric. pif. 2. cistorio, discussa la causa, e ritrovato l'Heresiarca ostinato, e pertinace nel fostenimento delle sue bestemmie, ne condannò la dottrina, e ne anathematizzò l' Autore, con tant' applanso del Clero Romano, che (sono parole del medesimo Pontefice espresse nella lettera, che sopra questo successo egli Gioviniano.

scrisse alla Chiesa di Milano ) Omnium nostrum tam Presbyterorum, & Diaconorum, quam totius etiam Cleri una lata fuit fententia, ut Jovinianus,

Auxentius , Genialis , Geminator , Felix , Pontinus , Martianus , Janua-

Siricio.

334

Secolo IV.

2 L. 1. de 36m ohis C. Theodof.

rius, & Ingeniosus, qui inventores nova Haresis, & blasphemia inventi sune divina sententia, & nostro judicio in perpetuum damnati, extra Ecclesiam remanerent. Alla condanna Pontificia congiunfe Theodofio l'Imperiale, ordinando, che [a] tutti li Monaci (e fotto tal' habito, e nome vagava Gioviniano, e suoi seguaci) si ritirassero ne' loro Eremitaggi, per purgar Bando Imperiale, Roma dalla infezione sparsa di quella peste. Mà transgredendo gli Heretici

i Bandi del Padre, [b] fil da Arcadio figliuolo di Theodolio relegato Giob L. 53 de Har. C. viniano in un' Isola deserta della Dalmazia, ove frà l'ubbriachezza, e la lascivia sotto il Pontificato d'Innocenzo lasciò il sozzo Epicuro le spoglie fracide della sua vita. Di esso lasciò scritto Gennadio, [ e ] Memi-C Genned de V.ris nit Joviniani Haretici, & voluptatum, & libidinum pradicatoris, cui in-

Muftr. c. 75. Vegil ant.

tantum continentis vite, & caffe inflitutio contraria fuit, ut inter luxud S. Hier. advers, riosas epulas animum eructarit: e S. Girolamo, [d] Jovinianus Romana Ecclesia auctoritate damnatus, inter phasides aves, & carnes suillas non tam emilit spiritum, quam erustapit. Siricio non contento del terribil giudizio, con il quale haveva esterminato quest' Heresiarcha dalla Chiesa Catto-E neova feacon lica, volle ancora, che se ne diffamasse il nome in Milano, ov'egli con

e Siric. etiff. z.

danna in Milano. tanto scandalo di quella Città haveva vomitato il lezzo delle sue dissolutezze; e[e]fcnife a S. Ambrogio, che in un'altro Sinodo ne publicafse la condanna, come segui, con esecrazione eterna di sì detestabile

Herefia.

Nè con prontezza minore accorfero i Vescovi della Christianità à Condanna dell' fulminar la condanna di Bonoso, che Maestro fosse, ò discepolo di Helvi-H-retico Bonoso !!refic Bonologidi dio, e Gioviniano, trasse dalla cloaca [f] di Cherinto l'asserta bestemmia

b. Pitter. contra la Verginita illibata della Madre di Dio. Eglino si unirono [g] in Sinodo nella Città di Capua, e n' anathematizzarono l' Autore, e la Dottrina con tanto gaudio del Christianesimo, che parve trionfasse la gran Madre di Dio nel medesimo tempo di tutti li suoi nemici, cioè de' Giovinianisti [ b ]

E April S. And. 1911. 79. h Anne 190.

in Roma e in Milano, e de' Bonosiani [i] in Capua, la cui condanna diede motivo a' buoni di trasmettere a' Secoli suturi, qual troseo di gloria, la Atte 190. divota, e celebre Antifona, Post partum, Virgo, inviolata permansisti, Dei Glor a della Ma-Genitrix intercede pro nobis. Conciofiacofache, benche la Sacra Scrittura non faccia giammai alcuna menzione della Verginità della Madre di Dio

err di Dio .

doppo il parto, nè possa essa chiara, ed esplicitamente dedursi dai Scritti degli Apostoli, e degli Evangelisti; tuttavia ella è un punto di quei, che con istabile, e continuara tradizione ha sempre ricevuto in ognieta la Chiesa Cattolica, con tal consentimento di tutti li Dottori, che chi vuol rintracmult. adorf. ciarne l'origine, e l'autorità, convien che ticorra à quel gran detto di Tertulliano, [k] In summa si constat id verius, quod prius; id prius, quod ab

Mar 64.4 6.5.

initio; id ab initio, quod ab Apoftolis: pariter utique constabit, id esse ab Apoflolis traditum, quod apud Ecclesias Apostolorum fuerat sancitum.

I S. August. cont Petildas.81. Donatifti .

Mentre queste cose succedevano in Italia, i Donatisti nell' Africa con scisma talmente in se medesimi si divisero, che più non si riconobbe nella loro fetta Donato. Da [1] Primiano nuovo, intrufo Vescovo di Carthagine nacquero i Primianisti, da Maximiano i Maximianisti, da Ro-Consultonie, e, gato i Rogatisti, da Claudio i Claudianisti; onde ogni casa formo un partito, ed og ni partito fi confuse nel suo impegno. Pianse a lungo S. Agofino questa mostruosa ostinazione, e quella particolarmente, che procedè in essi da infania più tosto, che da mal configlio; poich' eglino per albagia di effer venerati come Martiri, con cieco furore precipitavansi da altissime rupi, gittavansi in profondissimi fiumi, e quasi cercaster pel Mondo, chi li togliesse dal Mondo, [a] per diversas regiones ibant, & redibant, porgendo nelle mani di chi incontravano, armi, e sippliche, affin che prestamente li uccidel. a Iden con. Gard. fero, b] In Africa funt, dice di effi S. Filastrio, qui Circumitores dicuntur; hi cir- b S. Philag. de cumeunt terras, & quos inveniunt in via coqunt eos, ut interficiantur ab illis, di- Her. e. V. centes; fe desiderare patimartyrium, & sub causa bac multi latrocinantur interdum . Quidam autem ex his veluti Biothanati moriuntur , fefe dantes in pracipitium, diversumque subeunt calamitatum interitum. Cosi egli S. Agostino seri- Eloro fiere, e barvendo queste cose, ne previene il racconto con la protesta della loro publivendo que le cole, in presente de la cità, mentr'elleno in fe medefime fi renderebbono per altro incredibili, [ c ] Guad. for cità, mentr'elleno in fe medefime fi renderebbono per altro incredibili, [ c ] Guad. for cità, Atatis nostra hominibus res notissimas loquor; e chiama tal sorte di canaglia. [d] Genus hominum in horrendis facinoribus inquietum, ab utilibus operibus otiofum , crudelissimum in mortibus alienis , vilissimum cum suis , maxime in agris territans, ab agris vagans, & victus sui causa cellas circumiens rusticanas, uniperlo Mundo pene famolissimum Africani erroris opprobrium. Quei poi che rifoluzione prendevano ò di farfi uccidere, ò di toglierfi con le proprie mani la vita, e li presentavano ad alcuni uffiziali deputati à quest' effetto,e significando il deliderio, ch' effi havevano del martirio, inginocchioni fupplica- e Theed. her. fab. vanli à preparar loro degnamente per tal passo la strada. Li deputati allora lib. 4. li feparavan dagli altri, e riponevanli, come capponi nella ftia, in luogo remoto, e chiuso, trattandoli alla grande con ilquisitissime vivande, a fin d'ingraffarli, per rendere tanto più fontuofa, e piena la lor morte; [f] Eos, dice l' Hiltorico, omni genere officii observant, atque inserviunt, & omne suomibile. ciborum genus afferunt, veluti quadam sacrificio destinata animalia prapascentes, & pinguefacientes. E quando eran ridotti in iltato visibile di pinguedine, come s'eglino allora fossero in istato di ben morire, [g] cogebant g Mom ilid. eos, quos in viis invenerint, lethalia eis vulnera ense afferre; e le non incontravansi con alcuno, tutti mesti cercavano da inacessibili rupi horribili precipizii, ne quali d braccia aperte gittavanfi, fol contenti di haver finalmente trovato il modo di morire. Molti di effi un giorno [b] inftar Phasianorum adipati si avvennero in un Giovane valoroso di mano, e pronto di so di alcuni Doripieghi, al quale presentata una spada, risolutamente imposero ò di dar loro con quel ferro allora la morte, ò con il medefimo altrimente riceverla esso da loro. Stupito il generoso passeggiere della pazza domanda di quella turba di porci, e giudicandola più tolto degna di baltone, che di spada, ricorfe ad un' aftuto configlio, e francamente rispose, Volontieri compiacerovvi; ma accioche sul meglio non vi pentiate, contentatevi, ch'io prima vi leghi, e quindi poi a man salva tutti vi uccida. Acconsentirono al partito allegri li Donatifti,e'l Giovane legatili strettamente insieme con tenacissima fune, gittata la spada, e dato di piglio a un bastone, così mal conci li ridusse con le percosse, che non potendosi li miserabili scuotere, nè liberarsi dalle legature, rimafero quivi, volutandofi per la publica firada come animali immondi nel fango, esposti al vituperio, & alle risa di chi passava. Il Pontefice compaffionando lo frato lagrimevole di quelle delufe genti , [ i ] convocò un so 166. n. 3. Sinodo di ottanta Vescovi nella Chiesa di S. Pietro, e trasmesse con lunga let provisioni estria revoli del pogre tera alli Vescovi Cattolici dell' Africa le risoluzioni, che in esso si presero, si Mà con poco felice fuccesso, conciosiacosache sempre più renitenti al rime- de' Dominiti. dio, si ostinarono i Donatisti nelle loro esecrabili infanie.

Non

SIRICIO.

Secolo IV

L' Imperadrice degli Arriani.

Non però così vilmente maneggiaronfi nell'Occidente gli affari desti Giuftina à favor Arriani, rinvigoriti dall' aura di potentiffima regnante, e perciò tanto put formidabili all'Italia, quanto più afficurati dalla protezione augusta di Giustina. Questa Principessa era Madre di Valentiniano il Giovane, Donna scaltra, e sagace, ma miserabilmente sedotta dagli Heretici, che in Milano, dov'essa col figliuolo faceva suo soggiorno Padrona dell'Imperio d' Occidente, erano in gran numero accorsi, scacciati dall' Oriente dalla

a L. 4. de fide Carb. C. Theed. b Ruff.l.13.c.16.

forza de' Bandi di Theodofio; e come ch' era ancora fanciullo il Figliuolo. ed ella predominava come Madre, e come Tutrice, publicò [ a ] un Editto, in cui concedeva agli Arriani il poterfi unire infieme nella celebrazione de' lor misterii. [b] La tessitura di quest Editto sù commessa à Benevolo Secretario de' memoriali dell' Imperadore, nativo di Brescia, e in non minor Fatto, e detto mepregio per la qualità della nascita, che commendabile per la purità della Cavalier Catoli Fede, per l'elemplarità de' costumi, e per tutto ciò, che rende più riguar-

devole la nobiltà in un Christiano. Nè senza secreto, & alto misterio impose à lui Giustina tal'assunto; conciosiacosache con tal fatto ella giudicò di poterlo impegnare à suo favore in vantaggio degli Arriani. Mà Benevolo con altrettanta diffinvoltura negò di condescendere alla ingiusta richiesta, quanto più fraudolentemente l'Imperadrice ne haveva ordita la trama: anzi offerendogli ella, per piegarlo a' fuoi voleri, nuovi honori, e pofti nella Corte, A che promettermi, Signora, egli rispose, dignità maggiori in mercede dell'empietà? Toglietemi pur questa istessa, che per vostro beneficio possiedo, che io tanto contentissimo ne rimarro, pur che la coscienza della mis e 3. R.g. 16. 18. & Fede perfeveri illefa , & coftante ; & in ciò dire , gittolle avanti il Cingolo , e l'infegna della fua carica. Giustina irritata dalla repulsa, e [ e ] qual nuova Jezabelle, inferocita nell'efecuzione del fuo pensiere, rifolve prenderne più da alto l'avviamento con toglierfi d'avanti colui, ch' era in Milano il difenfor de' Cattolici, cioè S. Ambrogio, contro il quale ella fi moffe con ds. Aug. confest tutta quella determinazione di sdegno, che S. Agostino chiamò [d] Rabiem famineam, fed Regiam. [e] Softeneva nella Città il posto di Vescovo Arriano Auxentio Juniore, Huomo Tartaro di nazione, e di coltumi odiati anche da' fuoi barbari compatrioti, e che pernon effere ò da effi

lib. 9. c. 7. S. Ambr. in A e fue ree qualità.

f Idem ibid.

riconosciuto, ò da Milanesi aborrito per la rimembranza odiosa dell'altro Auxentio Seniore, facevasi chiamar Mercurino, come se il nome, e non la Fede giustificar lo potesse della reità de' fatti. [f] Unum portentum est, scrisse di lui S. Ambrogio, & duo nomina: minora fecit in Scythia, & ita erubuit, ne mutaret pocabulum : scelerationa hic ausus est : & altrove, Alius in Scythia partibus dicebatur , alius hic vocatur. Nomina pro regionibus babet. Con esso dunque congiuro Giustina, e la prima tromba di guerra Giuffina,, e sii fu l'invito, ch'ella fece à S. Ambrogio in nome di Cefare, à disputar con gli Arriani nella gran Sala del Palazzo Imperiale fopra i Milterii controversi della Religione, al qual' effetto haveva Cesare deputati cinque Personaggi Idolatri per Giudici della Divinità di Giesù Christo. Ricusò il Santô la pugna tanto in riguardo del Campo, quauto degli Arbitri, non convenendo à un Vescovo Cattolico agitar in Sale laicali così Sacrosante

questioni, e discuter dubii di Fede avanti Giudici, che non l' hanno. Richiefelo allora Cefare de Vafi Sacri del Tempio, e del Tempio stesso per gli Arriani: [ g ] Nec mihi fas est tradere, rispose il Santo, nec tibi ac-

Coftanza di S. Arruni.

# Idem ibid.

cipere expedit; effendo che tu fei fol Padrone delle mura della Città, e non de Temde Tempii di Dio, [a] Ad Imperatorem Palatia pertinent, ad Sacerdotem Beclefia. E con quant Apostolica fermezza egli protestasse la sua costanza, linem epist. 13. X chi vago trovasi di apprender sentimenti degni di vero Ecclesiastico, legga l'Orazione, ch'egli fece contra Auxentium, e il Libello, che il medeli-

mo intrepidamente presento a Valentiniano, che noi cold volentieri rimettiamo il Lettore. E comprovò Dio con pronti miracoli la fedelta del coffia favor di lui. fuo Servo, [b] Un'Arriano, che una volta per ischerzo volle udirlo ra- b Pant. in vita S. gionar dal Pergamo, vidde un' Angelo presso lui, che suggerivagli le pa-

role, ed esso subtro convertissi: [c] Una truppa di Soldati Arriani, che essono per ordine di Giustina invasero la Chiesa per trucidare in essa il Santo, nell'entrarvi, e nel rimirarlo, come rientrati in fe steffi, genuslessi unirono le loro preghiere con quelle de' Cattolici: [d] Euthymio, che à compiacimento della medefima Imperadrice haveva preparato preffo la Chiefa un

Carro per involar S. Ambrogio dalla Città, per comandamento della istessa Ginstina, sopra il medesimo Carro su esso condotto in esilio, e per enormiffimi fatti in lontane parti relegato: [e] A Calligono Eunuco di Cefare, es. August. contra che minacciogli il taglio della telta, indi a non molto fit tagliata la fua, Int. Palag. 1.6.c.14 convinto di efecrabile delitto da una viliffima Meretrice: e finalmente Dio

portò il fuo Servo come in trionfo, allor quando egli viddefi fupplichevole a' piedi Giustina, e 'l Figliuolo Regnante, nell'occasione che sog-

giungiamo.

Massimo. che di sopra habbiam veduto acclamato Imperadore contro Mossi di Massimo Valent miano, per la strada di Treveri s'incaminava contro l'Italia con copia contre l'Italia . immensa di squadre armate, e bellici stromenti. La sama, prevenendone l'arrivo, tanto più terribile si sparse, quanto più ingrandiva gli ammanimenti dell' inimico, e la debolezza delle forze degl'Italiani. Onde procedendo con gran confusione l'apparecchio della disela, e disperando Cesare di poteria, non che sare, mà ne pur ordinare, al solito di quei, che folamente prezzano il bene ne lor bilogni, ricorfe all'autorevole interceffione di S. Ambrogio, deputandolo in nome suo, e della Madre Ambasciadore à Massimo per implorar da lui la pace. Ma Massimo, superare l'Alpi, ed occupate le Provincie proffime con le armi, & atterrite le lontane con lo spavento, rigertando, ò deludendo le mediazioni del Santo, si presentò così improvisamente all'Italia, che appena dal suo surore potè camparne Giustina, che col Figlinolo portossi profuga a' Salonichi, per richieder foccorfo à Theodofio, che refo à tutti celebre, era anche à tutti ne à Theodofio formidabile. Ricevelli Theodofio con benignità milta di rimprovero, ri- di Oriente, prendendo ambedue di ribellione à Dio, che per quelta causa gli sollevava allora con quella gran tempelta, [f] Imperatoriam aciem, diffe loro, fsuita vert. 12stare non armis, sed justis causis; e perciò quelle disgrazie appenirgli, perche abbandonata la Fede Nicena patrocinavano gli Arriani; esfer pur troppo freschi gli esempii di Costantino, e di Valentiniano Seniore, che con tanta selicità havevano debellati tanti nemici, sol perch' eglino havevano sossenuta nell'Imperio la vera Religione; al contrario Valente, che volle abbatterla, era flato abbattuto da Dio, e con horribil fine spogliato della vita, e dell' Imperio; conchiule, [g] Si Christum non videmus, quem invocabimus pu- Liemitid. gnaturi ? Promella poi loro ogni più vigorofa affiltenza, con gran corrage controgli Herestgio egli si accinse alla gloriosa impresa. E per incominciar la vittoria dai di Liu if it de

nemici di Christo, con severissimi [ b ] Bandi raffreno la baldanza degli He- Har. C. Thead. Tomo I.

Apad Meta rese il fatto, che siegue. Teosilo [4] il Vescovo di Alessandria portò al phraft. die 21. Ia- Sant'Huomo l'invito in nome di Cefare, e di tutto il Christianesimo, la

b Atud and.

Senufio, e fue cui giusta causa difendeva Cesare in quella mossa. Alla proposta di lodi celebre, e deguo inaspettate, e delle auguste suppliche del Regnante, vergognoso, e consuso il Santo Servo di Dio, hora schermendosi, hora negando, hora scusandofi, ma nulla giovandogli à ritirarfi dall'Imperial comando, fi tolse in fine d'addosso il mantello, che posto in cima al bastone, a cui esso si appoggiava , levato l'uno , e l'altro in alto verso il Cielo , [b] Domine Dens , inquit , exercituum da huic meo superhumerali , & huic baculo , ut tantum possit , quantum ego ipfe, si illic adessem; e rivolto egli poi a Theofilo, Hac accipe, foggiunfe, e in così dire gli porfe in mano il mantello, e'l baftone, & mitte flatim ad Imperatorem : ille autem superhumerale quidem imponat capiti, baculum verò manu ferat : deinde cum manus opus fuerit conserere cum hostibus, pracedat omnes alios, & audaster procedat adversus inimicos. Nam si ego quidem possim à Deo exaudiri, existimo fore, ut ipse sit illis terribilis, & sine sanguine gloriosam referant victoriam. E la profezia bene avveroffi nell'uniformità de' fucceffi; conciofiacofache alla vifta dell'efercito nemico, che presentoglissi avanti nella pianura di Kovacz nella Schiavonia, ricoprissene Theodosio divotamente la testa, ed armossene la mano, e con quel mantello in capo, e con quel baftone nella destra mostrosfi terribilmente alle genti schierate di Massimo, le quali [c] Simul ac eum viderunt, admirate ipsum tamquam unum ex Calestibus, ad fugam statim spellabant, O pedum virtutem laudabant. Fugiebant verò non aliquo certo

retici Orientali, ch'egli bandì dagli Stati, dichiarò infami, privò di ogni maneggio di cofe facre, e profane, e fin dell' istesso natural commercio con gli Huomini: in fine per conciliarfi con potente mezzo la protezione del Cielo, invitò per commilitone nel fuo efercito il Santo Monaco Senufio, che nelle folitudini dell' Egitto menava vita commendabile per austerità di penitenze, e per fama di miracoli. E degno di eterna memoria fi

Miracolofa Vi toria di Theod fio contro Maffi-

ordine, fed ut qui effent amota mentis, & perterriti: alii alio dispersi, terga volentibus facilia, expedita venatio, secura persecutio, & libera ab omni periculo; ipfi quoque propter fugam, qua erat fine ullo certo ordine, plagas, O vulnera, atque aded mortem fibi invicem conciliantes . Aded ut Imperator non folum fine fanguine, fed etiam fine ullo labore hanc victoriam retulerit. Così l'Historico di questo prodigioso successo. Il Popolo di Alessandria in commemorazione di una tanta vittoria innalzò nella gran Piazza della Cired una Statua à Theodosio con il mantello in capo, e in mano il bastone rappresentante quello del loro Santo Anacoreta Senusio, festeggiando il giorno anniverfario della pugna con pompa di divota reminiscenza: Mà Theodofio facendo capitale della fama della vittoria contro l'inimico, che fi era rifugiato in Aquileja, fpinfe l'efercito all'affedio di quella Città, i cui Cittadini, non aspettato l'assalto, spogliaron Massimo delle Infegne Imperiali, e lo condustero legato avanti il Vincitore, per attender da lui la qualità più tosto della morte, che l'ordine. Dicesi, che s'intenerisse Theodofio al miferabil spettacolo, e che avvedendosi li Soldati, che la mifericordia gli andasse disponendo l'animo al perdono, quindi presto in-

volaffero il reo, e col taglio della Testa l'uccideffero : [ d ] Rapitur ab oculis disse l'ingegnoso Panegirista di Theodosio, & ne quid licere possir Clementia, inter innumeras manus fertur ad mortem . Ma se a Theodosio suggi Capitolo IX.

Siricio.

339 come rapita di mano quella bella occasione di esser pietoso, ricuperonne soprabbondantemente il merito nella protezione, ch'egli prese de i di lui Figliuoli, laudato perciò da S. Ambrogio, che in queste parole gli scrisse, [a] 25-4 atr. spif. 19. Inimici tui filios revocasti, nutriendos apud affinem dedisti, matri bostis tui milisti de arario tuo sumptus, con tanta liberalità, e gusto di far bene, che riman più gloriofo Theodofio per la clemenza ufata co' vinti, che per la Vittoria medefima, con cui un'Imperio afficurò, e l'altro vinfe; onde di lui cantò il Poeta, [b]

Profuit, hoc vincente, capi;

melior Theodolio.

E con degno, e prolisso elogio Pacato, [c] Omnes venia complexa, velue craca: les, cit. quodam materno sinu clausit, nullius bona publicata, nullius mulciata libertas. nullius praterita dignitas imminuta. Nemo affectis, nemo nota, nemo conviciis, aut denique castigatione perstrictus. Cuncti domibus suis, cuncti conjugibus, ac liberis, cuncti denique innocentia ( quod dulcius est ) restituti sunt . Vide , Imperator , quid hac clementia confecutus fis ; fecifii , ut nemo fibi victus , te Victore, videatur. Quindi per ultimo fregio di fua bonta egli reftituì à Valentiniano non folamente l'Imperio intiero dell' Italia, mà coll' Italia donogli la Francia, la Spagna, el Inghilterra, Regni capaci, benche divili, à costituire un gran Monarca. Perloche replicò il Poeta, [d]

d Claud. loc. cit.

Magnarum largitor opum, largitor honorum:

Pronus, & in melius gaudens convertere fata. Ma siccome da Dio implorò Theodosio una tanta Vittoria, così tutta d Dio egli volle renderla con publici ringraziamenti al Cielo, e con ammonizioni molto ferie à Valentiniano, acciò per l'avvenire egli mantenesse la Nuovi Bandi Im-Fede nel fuo Imperio, s'egli non voleva, che con l'oppreffione di esta di Heretiei. nuovo rovinasse il suo Imperio; [e] e publicò poi formidabilissimi Bandi con- Her, C, Theed. tro tutti gli Heretici, efigendone irremiffibilmente l'offervanza: onde meritò da' Scrittori il pregio di Debellator, ficcome in Oriente, così ancora in Occidente, dell'Arrianesimo, in modo tale che per tutte le parti, che concorrer possono all'ingrandimento del nome in un Monarca Cattolico, rifplendendo egli eminente, & egregio fopra gli altri, offuscò la fama degli Antecessori; e quando [f] prima di un qualche grand'Imperadore diceva- f Barra. 491.

fi Trajano melior, avantaggiata la comparazione, diffesi per l'avvenire cirat davel. Vill.

Ma un'Heresia recisa, germoglia l'altra non men serace di Seguaci, che scandalosa per sama dell'Heresiarca, e per qualità de' Soggetti, che in un certo modo la resero accreditata ne' suoi errori. Ed ella si è l'Heresia celebre degli Origenisti, che nata in Egitto, e passata nella Palestuna, crebbe cold così fmisuraramente, che quindi entrata in Roma, tenne lungo tempo agitata la Christianità, e non mai fii bastevolmente repressa, onde nelle future et à non ne rifiorisse, come ramo dal tronco, quella egualmente formidabile de Pelagiani. Habbiamo [g] altrove narrato, con quanto gvali il Paril di merito di riputazione passasse il nome di Origene per prodigioso, & ammi- Zefrim dan 114. rabile in tutto il Mondo, e quali, e quanti fossero quei, che venerazono, come oracoli, le di lui fentenze, e pareri, mà col troppo dilatarfi, il mal nalcosto ruppe in cancrena, della quale non potè finalmente più prolungame la Chiefa il caftigo, il taglio, e I rimedio. Nell'Egitto, ove Origene era nato,e dove nella Cathedra di Alessandria egli haveva fatto maggior pompa del fuo ingegno, cold i fuoi Libri ed erano in più alta stima, e in

maggior copia divulgati; onde effendo eglino facilmente pervenuti nelle mani di Ruffino e di Milania, che l'un d'Aquileja, l'altra da Roma eranfi portati à quelle solitudini, vaghi di rimitar d'appresso le virtii heroiche degli Anacoreti per poi quindi paffare ai luoghi Santi di Gierufalemme, tirarono a se l'applicazione, e lo studio di ambedue quei nobili Pellegrini, i quali fe ne dilettarono à tal fegno, e così altamente ne apprefero, e ne coltivarono i sentimenti, che nun corso di tempo, nissun consiglio de' Letterati. e nè pur nissun comando de' Papi poterono in essi scancellar il proposito di difenderli, e di propagarli. E per maggior loro difgrazia eglino si avvennero in Palladio Galata, Evagrio Pontico, e Didymo cieco, inflessibili,

maravigliol qualità.

b Iden ibid.

4 Raff. L. 2. 47.

d S. Hier. spift. 33.

Eccl, in Didyme .

ed acri Origenisti, li primi due Monaci riputati egualmente grandi in sans. Hier. ad Cre tità, & in dottrina, e particolarmente Evagrio, che pur'allora havendo [a] composto un Libro, in cui egli formava il modello di un vero Christiano imperturbabile ad ogni moto di passione, insensibile ad ogni contrarietà di fenso, e tale, quale motteggiando disse S. Girolamo, [b] Vel Saxum, vel Deus, egli rappresentavane così bene ne' suoi portamenti l'Idea, ch'era un miracolo à vederne la ferietà nell'opere, e l'impassibilità, per così dire, in ogni contrario disastro; ed il terzo cioè Didymo Huomo così raro [ c ] in pregio di scienza, che passava in quelle parti non tanto per maraviglioso, quanto per miracolofo. Poiche, benche cieco fin dall'età di cinque anni, pur tuttavia tanto gran progresso haveva fatto nello studio de' Libri, che da S. Antonio, che udillo predicare in Alesfandria, sii egli chiamato Beato,

[d] e da S. Girolamo, che frequentonne la Scuola, Vidente, titolo, e e Hem de Serier. nome fol dovuto a' facti Profeti. [e] Didymus Alexandrinus captus à parva atate oculis, dice di lui il sopracitato S. Girolamo, & ob id elementorum quoque ignarus, tantum miraculum sui omnibus prabuit, ut Dialecticam noque, & Geometriam, qua vel maxime visu indigent, usque ad perfe-Aum didicerit. Is plura opera, & nobilia conscripsit, commentarios in Psalmos omnes, commentarios in Euangelium Matthai, & Joannis, & de Dogmatibus, & contra Arrianos Libros duos, & de Spiritu Sancto Librum unum, quem ego in Latinum verti, in Isaiam tomos decem, & ofto in Ofee, ad me scribens commentariolum Libros tres , & in Zachariam meo rogatu Libros quinque, commentarios in Job, & infinita alia. Ma di tanti Libri appena resta à noi Posteri quello de Spiritu Santto, e l'esposizioni in Epistolas Canonicas. Et meritam, dice il [ ] Baronio, omnium pene mercium jacturant fecit, qui naufragium est passus in fide. Ruffino, anch'esso Origenista, con più parziale, e proliflo elogio lo esalta non men come dotto, che come

Santo, e di lui dice, ch'effendo divenuto cieco nella fua fanciullezza, [g] Ipfe indefinenter Dominum deprecabatur, non ut oculorum carnalium visum, sed ut illuminationem cordis acciperet. Miscebat tamen precibus studia ac laborem, & juges continuasque vigilias, non ad legendum, sed ad audiendum adhibebat, ut quod aliis vifus, boc illi conferret auditus. Cum verò post lucubrationis laborem somnus (ut fieri solet) legentibus advenisset, Didymus silentium illud, non ad quietem, vel otium datum ducens, tamquam mundum animal ruminans cibum, quem ceperat, ex integro revocabat, & ea, qua dudum percurrentibus aliis ex Librorum lectione cognoperat, momoria & animo retexebat, ut non tam audiffe, que letta fuerant, quans descripsife ea mentis sua paginis videretur . Ita in brevi , Deo docente , in tantam divinarum , bumanarumque litterarum eruditionem , ac fcientiam venit, ut Schole

Schola Ecclesiastica Doctor existeret, Athanasio Episcopo, caterisque sapientibus in Ecclesia viris Dei admodum probatus; fed & in cateris, fre Dialettica. live Geometria, Astronomia, quoque, vel Arithmetica disciplinis ita effet paratus, ut nullus unquam Philosophorum aliqua ex his artibus proponens , obtinere eum , vel concludere quiverit ; sed statim ut responsiones eius acciperet . Magistrum eum etiam illius, de qua proposuisset, crederet disciplina; Hujus aliquanti dicta, vel communiter disputata, vel proponentibus responsa, adhibitis Notariis, & descripsere: que etiam nunc in magna veneratione habentur . Nostamen, qui & viva vocis ejus ex parte aliqua fuimus Auditores, & ea, que à nonnullis, dicente eo, descripta legimus, longe majorem gratiam, & divinum nescio quid, ac supra bumanam vocem sonans. in illis magnis fermonibus, qui de ore ipfins proferebantur, agnovimus. Così Ruffino. Caffiodoro, che leffe questi grandi encomii di Didymo, incredulo, che Huom cieco potesse cotanto avvantaggiarsi nell'apprendimento della lezione de' Libri, di se medesimo confessa, haver diibitato della Fede degli accennati Scrittori, se l'esperienza di un secondo Didymo non l'havesse accertato della veracità del primo: [a] De Didymo, egli dice, quod a Cassidi infitat. ferebatur , mihi penè impossibile videbatur effe , cum legerem , nifi de partibus Afia quendam venire ad nos , Eusebium nomine , contigisset . Hic se infantem quinque annorum sic excacatum effe narrabat, ut sinisfrum ejus oculum gliofe de excapatum orbis profundissimus indicaret. Dexter però globus pitreo colore confusus, fine videndi gratia, infructuosis usibus volvebatur. Hic tantos Auctores, tantos Libros in memoria sua Bibliotheca condiderat, ut legentes probabiliter admoneret, in qua parte codicis, quod pradixerant, invenirent. Disciplinas omnes. & animo retinebat, & expositione planissima lucidabat. Ma siccome Didymo cadde nell'Heresia degli Origenisti, così Eusebio in quella de' Novaziani; onde di lui foggiunge l'allegato Caffiodoro, [b] b tienitià. Quem tamen adhuc Novatiana pravitatis errore detentum, misericordia Domini suffragante, fidei credimus illuminatione complendum, ut quem Scripturas suas animo fecit, discere, jubeat Catholica fidei integritate pollere. Da questi gran Maestri dunque confermati negli errori di Origene gl'incauti passeggieri Ruffino, e Melania passarono nella Palestina, e come che fi crederono ricchi di fcienze rare, e perciò pregievoli, e degne, nulla a Melana, & Rufloro fii più à cuore, che à farne spaccio, e spargerle ampiamente fra quei, fino. ch'eglino giudicarono d'intelligenza capace per riceverle. Era fucceduto à S. Cirillo nel Vescovado di Giernsalemme Giovanni, Ecclesiastico allora in qualche concetto appresso quelle genti, mà che prima [c] per evitar lo cs. tier. oit. 61. sdegno di Valente haveva adherito al partito degli Arriani, e de' Macedoniani, e poi col favor del tempo abjurata l'una, e l'altra Herefia, governava pacificamente quella Chiefa con fama di Cattolico. Ruffino, ò che lo scoprisse debole di fede, ò facile à mutarla, l'indusse senza gran difficoltà ad abbracciar le opinioni di Origene, ch'egli seppe così ben proporgli, che in breve tempo lo fe divenir da scolare Maestro, e da collega protettor degli Origenisti. Seppe la perversione di Giovanni S. Girolamo, che dimorava in Bethlem, e S. Episanio, che santamente presedeva alla gense. Chiefa di Costanza nel prossimo Regno di Cipro, e S. Theosilo, che reggeva il Pratriarcato di Alessandria, nè Prelati così zelanti poterono in alcun conto diffimular l'obbrobrio, che ridondava in tutti li Cattolici, dal veder sù la Cathedra di una Chiefa cotanto famofa, qual'era Gierufalemme, un Tomo 1.

Qualità maravi-

messero acerbe doglianze con risolnte proteste, che si opporrebbono ad ogni lor potere à questa nuova Setta, ogni qualunque volta egli prontamente non anathematizzasse quell'Heresia. Giovanni dalla contradizione inaspertata di S. Girolamo, di S. Epifanio, e di S. Theofilo reso più ostinato, e dalle perfuationi di Ruffino più animato a feguitar l'incominciata im-

prefa, à nulla più allora attefe, che ad accalorime i progressi; onde al solito delle gran controversie, procacciandosi ambe le parti adherenti, e fautori, avvenne, che fosse sedotto Alipio nella medesima Heresia, e da Ruffino imbevuto di finistri concetti della persona di San Girolamo, il quale Difcordie dl S. perch'era inimico eterno di tutti gli Heretici, era perciò da tutti gli Here-Agoftino, e S.Gi tici eternamente diffamato, e predicato da effi per Huomo millantatore, impetuolo, e superbo. Qual cosa, ò accidente, ò trama fosse de Fa-

342

2 Vide Bar. an. 194. # . 61. C fig.

polamo.

parte perdere a' Cattolici; conciofiacofache riportatofi Alipio nel fuo nativo Paese dell'Africa, con si felice successo egli infinuò li medesimi sentimenti di avversione contro S. Girolamo nell'animo di S. Agostino, che non fenza timor di mal peggiore [ a ] cominciarono allora que' due gran Dottori, armato ciascun di giusta causa, ad urtarsi insieme con le penne, l'uno incolpando l'altro di quegli errori, de'quali n'erano folamente rei gl'Heretici, che li havevano suscitati. Ma se l'intenzion de' maligni sorti l'effetto di qualche rifentiment o di parole, non feguì però giammai quello defiderate della discordia, rimanendo in breve tempo ambedue que Santi, non solamente difingannati, ma ammirati l' un dell'altro, ed infieme uniti contro gli Origenisti, e contro l'Heresia, che da essi surse, de' Pelagiani. Ed invero con alta providenza del Cielo viddesi sul fin di questo Secolo nel medesimo tempo in tutte le trè parti del Mondo difesa la Religione Cattolica da trè valorofi Campioni, da S. Ambrogio in Europa contro gli Arriani, da S. Agostino in Africa contro i Donatisti, e i Manichei ; e da S. Girolamo in Afia contro gli Origenisti, e Pelagiani, in modo tale che ovunque l'Inferno mosse l'armi, la Dio accorse con la potente milizia de' Dottori, per render tanto più gloriosa la sua Chiesa nella felicità de' successi, quanto maggiormente ella n'è meritevole nella bonta, e giuftizia della caufa.

zionanti di Giovanni, accrebbe animo agli Origenisti, e secelo in gran

b S. Hier. epift. 61.

Divulgazione dell'Heret a Oth-

& Idem erift. 66.

Di questi gran moti dunque, che tenevano agitata con l'Asia l'Africa, e l'Egitto, S. Epifanio ne haveva trasmessa [b] sollecitamente la notizia al Pontefice in Roma, per attender da lui l'oracolo del dovuto provedimento. Ma, come che poi per opera del Patriarca Alessandrino si erano ridotte in qualche quiete le cofe, e Ruffino principal motore della diffensione, haveva dato fegno ò di fupprimerla, ò volere almeno fupprimer per allora in genissa per Roma alto silenzio li punti della controversia. Siricio gode di haver risaputo prima l'aggiustamento che la discordia, e che il fomentatore dell'Heresia Ruffino riconciliato pienamente [ c ] con S. Girolamo, havesse riprovato co' fatti il suo mal preso impegno. Ma presto il maligno mostrò di haver mutato più tosto Paese, che intenzione. Poiche risoluto di far pompa de' suoi errori, dove havrebbe ricevuto più fonoro, e publico l'applaufo, fi portò con Melania a Roma, tutto Cattolico nell'apparenza, ma non gia di animo, determinato di divulgare in quella Reggia del Christianesimo il Perì Ar-

chòn di Origene, cioè un feminario feracissimo di Heresie. Tuttavia gravi ciflessi lo persuasero a procedere con estrema avvedutezza nell'esecuzione del difegno. Conciofiacofache già fin dal principio di questi torbidi S. Girolamo scrivendo a' suoi corrispondenti di Roma, e più precisamente [ 4 ] a tion opif. 61. S. Epifanio al medefimo Pontefice, havevano rapprefentato quel Libro, come ripieno di errori hereticali, e parto informe di un'Autor macchiato E dell'inferto Peri di fama, e reo di coscienza; onde Ruffino scorgendo preparata la strada ac. all'abborrimento di quel Libro, ch'ei haveva in animo di render gradevole a' Romani, ogni studio pose a conciliar credito al Compositore, e quindi poi alla composizione, con toglier ad essa prima il deforme, e poi aggiungerle il bello; come accader fuole a un rozzo marmo, che per ricever l'intpronta di vaga statua, prima dallo scalpello fi scarica del superfluo vizioso, e poi dall' arte fi adorna col lustro della pomice. Dunque per dileguare ogni ombra di sospetto contro Origene, egli tradusse dal Greco in Latino l'Apologia, che à favor di lui haveva composto Eusebio di Cesarea; e perchè giudicò il nome di Eufebio odiofo a Romani per l'Arrianefimo da ello professaro, egli ne sece autore S. Panfilo Martire, come se il Libro potesse ricever pregio dal nome dell' Autore, e non il nome dell'Autore dalla qualità del Libro. Malignità oramai divenuta costume in Ruffino, che un'altra volta [ b ] per render veraci li detti di Sisto Filosofo Pittagorico , haveva b S. Hier, adversi publicato un fuo Commentario fotto il nome di S. Sifto Papa, e Martire, Pelag. & in His-quelto primo palio, procede al econdo, che fu la divulgazione di un'altro Malitiola trama Libro, ch'egli intitolò, De adulteratione Librorum Origenis, affin che i di Ruffino. Romani da esso apprendessero, che l'Heresie supposte da S. Girolamo, e da S. Epifanio, ritrovavanfi bensì ne' Libri di Origene, ma pon già in Origene. essendo che gli Heretici vaghi di nobilitar le loro Heresie con la testimonianza di un tanto Dottore , ne havevano adulterati li Scritti con enormiffima lefione; in cui prova, effo, che pur'allora ne veniva dal pellegrinaggio della Palestina, attestava sù la sua Fede, che S. Girolamo reso certo di cotal verità, non solamente ne lodava i Libri non adulterati dagli Heretici, ma ne venerava eziandio la persona dell'Autore, come di Huomo egregio e in pietà, e in dottrina; nella qual malignissima impostura si rifenti acerbiffimamente S. Girolamo, nella lettera, che in tal foggetto egli [ c ] (criffe à Pammachio . Doppo tali , e tante diligenze divulgo finalmente c S. Hier. 47 ff. 78. Ruffino per Roma molte copie del Perì Archon tradotto da ello anrecedente dal Greco nel Latino, con il preambolo di una breve prefazione, che fù l'estratto di entra la più raffinata malizia. Conciosiacosache ostentando egli nello feritto una intrepida ficurezza di ciò, che affermava, proteftava quella traslazione, come parto d'incognito, ma Cattolico Autore, purgata da ogni errore, e percio approvata da tutte le Chiefe d'Oriente; e per farla creder tale, haveva in essa suppressi gli errori più enormi di Origene, acciocche tanto più facilmente si rendessero credibili i minori, che benche minori, nulladimeno non lasciavano di esser tanto più empii, quanto meno apparentemente hereticali: in fine mostrava egli poi in se, e di sè un sommo diffintereffe, inculcando replicatamente, nella detta traslazione nulla effervidel suo, suorche il dono, che ne faceva a Roma per arricchime i virtuoli, al qual'effetto haverla effo recata dall'Oriente à Roma, per nobi-

litarne le Librarie di quella Chiela capo del Christianesimo. [d] O Tri- 118. 20

venerat paupertatem! Tu maximus ille es, unus qui nobis scribendo reflituis rem . Ergonisi de Oriente venisses , eruditissimus Vir bareret adbuc inter ma-Alden edvert. Pe- thematicos. Te multo tempore Pharus docuit, quod Roma nescivit; instruxit Agyptus, quod Italia huc usque non babuit; ed altrove, [a] Ruffinus non uni Urbi, sed Orbi blasphemias Origenis, & Peri Archon Libros intulit; c b Hem in April 2. replicatamente, [b] Id Romanis auribus ingerit, quod translatum totus Or-

« Vedi il Poneif. di

bis expavit. Così S. Girolamo. Ed in vero, come altre [c] volte si è detto, erano empie quell'Heresie : Zefrin deurin. Lu il velo, contenevansi nel Per) Archon, e tanto più disposte ad accattivarsi seguaci, quanto rispettato, e celebre n'era l'Autore, e men'horride rapprefentate nell'apparenza; essendo ch'elleno non apparivano, come quelle degli altri Heretici, è vituperose ne' colbumi, è esecrabili per misterii impu-

d April Sever.

gnati, ma tutte come offequiofe della Divinità, e rispettose ne'portamenti, e parto in fine di quel grand'ingegno, che in quel suo Libro haveva voluto far più tosto pompa di Filosofia, che attestazione di Fede, [d ] Ego miror, dice di Origene Posthumiano, unum, eumdemque bominem tam diversum à se esse potuisse, ut in ea parte, qua probatur, neminem post Apostolos babeat aqualem; in ea verò parte, qua jure reprebenditur, nemo deformiùs doceatur errasse, e siegue à maravigliarsi; come nella vasta capacità di quell' Huomo pur non penetrafie quel lume di Eternità di tormenti, che Dio ha prescritto irremissibilmente a' Dannati, e potesse nel suo Perl Archon afferire, Quod Dominus Deus sicuti pro redemptione bominum in carne veniffet, & Crucem pro bominum salute perpessus, mortem pro bominum aternitate gustaffet , ita effet eodem ordine passionis etiam Diabolum redempturus; quia boc bonitati illius , pietatique congrueret, ut qui perditum hominem reformasset, prolapsum quoque Angelum liberaret. S. Agostino impugna [e] à lungo tal'enorme Herefia, e riferisce le differenti opinioni di molti Origenisti circa il punto dell' Eternità delle pene. Alcuni, dice il Santo, sostenevano, come Origene, che tanto gli Huomini dannati, quanto i Demonii dovessero in tempo incognito, e non sapato, esser liberati dall'

e S. Aug. de Ciro. Dei lat. 0.17. 18. 21. 6 feg.

Inferno per il merito del Sangue di Giesù Christo: Altri che non i Demonii, maifoli Huomini, col motivo, che [f] Donabit eos mifericos Deus :£ Idem ibid'. precibus, & interceffionibus Sanctorum : Altri , che non tutti gli Huomini , md que' foli, che havessero ricevuto il Battesimo, ò Heretici, ò scelerati, ch'eglino fossero vissuti, perch' essi eransi cibati della mensa Eucharistica di quel pane, [ g ] Qui de Cerlo descendit, & si quis ex ipso manducaverit, non moriatur: Altri, che non gli Heretici, edi foli partecipi della Santa Commumone, ma precifamente li foli Cattolici, benche peccatori, perch'effi h S. Jug. loc. crt.

& Inam 6-

folamente [b] non solo Sacramento, sed re ipsa manducaverunt Corpus Christi, in ipso esus corpore constituti: Altri, che non generalmente tutti li Cattolici, ma quei solamente, che sin'alla morte perseverarono nella professione, e Fede Cattolica, [i] Propter id, quod scriptum est, [k] Qui perseveraverit usque in finem , bic salvus erit : Ed in fine soggiunge il Santo, 1 S. Aug. loc.cit. [1] Comperietiam, quosdam putare, cos tansummodo arsuros illius aternitate supplicit, qui pro peccatis suis facere dignas eleemosynas negligunt, juxta illud Apostoli Jacobi , [m] Judicium autem fine misericordia illi , qui non

fecit mifericordiam; Qui ergo fecerit , inquiunt , mifericordiam , quamvis

I Hemibid. k Marth. 14

In Jecob, 2.

mores in melius non mutaverit, sed inter ipsas fuas eleemosynas nefarie. ac nequiter vixerit, judicium illi cum misericordia futurum est, ut aut nulla damnatione plectatur, aut post aliquod tempus, sive parvum, sive prolixum, ab illa damnatione liberetur. Così S. Agostino, che altrove rapporta il fentimento di altri Origenisti, che asserivano, il suoco dell'Inferno. non già il tormento, effer eterno. Mà chi diffe il fuoco dell' Infer- 2 Marth. 15. 100, 100 Ha 1 Manh 11.

Manh 11.

Manh 12.

Ma ignis aternus fit , operatio verò ignis non fit in cos aterna . Cum & hoc prapidens Dominus fententiam illam conclusit, ita dicens, [e] Sic ibunt illi in e Marin. 25. combustionem aternam , justi autem in vitam aternam. Erit ergo aterna combustio, sicut ignis, Così S. Agostino. E se tolse Origene alle pene Infernali l'Eternità, con non minore affascinamento tolse alle anime li corpi nella loro refurrezione, fostenendo la loro trasmutazione nel giorno del Giudizio in alcuni globi lucidi, fomiglianti al fuoco, e confeguentemenre non con membra materiali diffintive di figura, per cui apparifse diversità di sesso tra Huomini, e Donne; e perciò gli Origenulti ridevanfi de' Cattolici, e per dispregio chiamavanli Pelufioti, come quelli . che ammetrendo la Refurrezione della Carne, erano parimenre necesfitati ad ammettere quella de' peli, e di ogni altra fuperfluità del corpo, [f] Dicentibusque nobis, dice di essi S. Girolamo, utrum capillos, & den f S. Hier. 19. 45. tes, pellus, & ventrem, manus, & pedes, ceterosque artus ex integro Refurrettio exhibeat, tunc verò risum se tenere non possunt, cachinnoque ora folventes, tonfores nobis necessarios, & placentas, & medicos, ac sutores ingerunt; meritevolmente dal medefimo Santo e derifi, e riprefi, quando ad effi rivolto diffe, [ g ] Ha funt ftropha veftra, atque praftigia, qui- glamip. 61. bus nos Pelufiotas, & Animales homines dicitis. Poiche, [h] foggiunge bir. 18. da in En S. Agostino, anche supposto che li peli, li denti, e le unghia non siano cimbrilia cir. animate, appartengono nulladimeno alla compita perfezione del corpo humano, e conseguentemente alla loro persetta Resurrezione, e Glorificazione. Dalla qual Cartolica afferzione inferivano gli Origenisti un'. argomento in apparenza fortiflimo, che siccome concedevasi da' Catto ivedi spraguesa lici la Refurrezione [ i ] materiale de corpi, perche in questo senso parla-materia il Famil. vano le Scritture; così parimente [k] da essi dovevansi ammettere in Dio k Rosi i avdiv. le parti corporee, perche nel medefimo fenso parlavano di esse le Sacre i. i. Scritture. Ma fu fuperata questa loro difficulta Antropomorfitica dalle | Vedi il Ferrit di medefime ragioni in altro[1] luogo da noi accennate, effendo che me- Giulio con. 25: taforicamente si attribuiscono à Dio le parti corporee, come metaforicamente ad esso si attribusscono le passioni dell' ira, del dolore, della pena, della ricordanza, e della dimenticanza, i m Oblivio non cadit in Deum, m Prof. in Ser. quia nullo modo mutatur, dice S. Prospero, neque recordatio, quia nibil tem. 108. obliviscitur: e più chiaramente S. Agostino, [n] Cum Deus dicitur ira- chine. 15. sci, non ejus significatur perturbatio, qualis est in animo irascentis Hominis; fed ex humanis motibus translato pocabulo, vindicta ejus, qua non

nisi justa est, ira nomen accepit. Dell'origine eziandio dell'Anime Ori-

gene malamente serisse con conseguenze dedotte più tosto da Libri di Platone, che dagli Evangelii: [o] Persuasum erat, dice di lui S. Ago. 6. dat. and Aino, effe Animam ; non tamen perfuaderi poterat, factam effe de nibilo, Baranaia son

e. 70.

avidit Pentif. /i argumentantes, quia voluntas de nibilo effe non poffet. Herefia, che hab-Desafi i con 33. biamo di [a] fopra notata in Prifcilliano, che per l'addotta ragione predicò [b] l'Anima di fostanza divina. Per la qual nuova Questione posta apertamente in campo dagli Origenisti, S. Agostino s' induste à spedire Orosio à S. Girolamo nella Palestina, per richiederlo del suo parere, e del sentimento Cattolico circa l'origine dell'anime, con quella rifoluzione di rievedill Pretif. di fposte, e con quella conclusione di assunto, che in [c] altro luogo rife. riremo. Del Verbo Incarnato Origene soggiungeva, che avanti di veftir egli humana carne, havesse presa la forma di ogni ordine Angelico, con infinite altr' Herefie, [d] Et multo bis deteriora, que longum effet retexere. Per i quali errori, anch' esso vivente, era stato scommunicato dai

Lanecento. d S. Hier. adverf. Ruf. apri. 1 . e Vedi il Pontif. de Zefirine a car. 333.

Vescovi Demetrio, & Heracla, e forzato, [e] come si disse, a portar sue discolpe a Papa Fabiano.

Publicato dunque per Roma quest'inferto, & infausto Libro del Perl Archon, come avvien di cose nuove, e dibattute, così avidamente su letto da' Romani, che passandone il veleno dagli occhi al cuore, ricevello il Popolo, e'l Clero con una ferma credenza alle massime, che quivi si esponevano; e dalla estimazione dello scritto procedendosi alla estimazione de' dogmi, viddesi Roma improvisamente, se bene innocentemente Heretica, ingannata dal luftror di un lampo, che sparito, tira dietro feco irreparabilmente il fulmine della morte. E farebbeli allora veduta naufraga quella gran Chiefa fra l'onde d'inaspettata Herefia, se con alta

pre le fraudolen-1 S. Hier. ep. 16.

S. Marcella feuovoce non havesse una donna come risvegliato, chi sorse neghittoso dor-Re, et rame di miva à un tanto pericolo. Questa gran donna su Santa Marcella, Dama Resson. delle più riguardanti dalle delle più riguardevoli della Corte Romana, e Religiosa delle più Cattoliche in quella Chiefa. Di effa dice S. Girolamo, [f] Postquam sensit Fidem Apostolico ore landatam in plerisque violari, e che alcuni del Clero, gran parte de' Monaci, e tutto il Popolo applandiva agli errori del Peri Archòn, e che Siricio medesimo ò troppo difficile à credere il male, ò troppo facile à trascurarne il rimedio, mostrava più tosto di non conoscer l'immico, che di contrariargli, ella [g] publice reflitit, malens Deo place-R I dem ibid. re, quam Hominibus. Dalla contradizione, e dall'esclamazioni di questa Heroica Matrona ò scoperto Ruthno, ò mal coperto nelle sue frodi, non aspettata la taccia aperta di Heretico, [b] estorte dal Papa lettere pacifiche per le Chiefe d'Italia, con accelerata partenza, che parve fuga,

da Roma . h Mem ibid.

riportoffi ad Aquileja fua Patria, per attender quindi lontano l'efito delle fue eccitate turbolenze. S. Girolamo scusa, e nel medesimo tempo incolpa Siricio di perniciofa connivenza, in un'affare cotanto premurofo della Chiefa di Dio, e dice, che gindicando egli negli altri quella pura Fede, 1 Mem ibid. e quell'animo schietto, e sincero, di cui esso ritrovavasi ben fornito, [i] De suo ingenio cateros assimabat; e poi il Santo imputa la di lui morte, che mdi à breve tempo successe, à castigo del Cielo, come se poco vigilanteise mente affifito egli havesse alla custodia della sua Chiesa. Ma da qualunque mano scoccato fosse il colpo della morte di Siricio, certo si è, ch'

tiricto incolpato da S. Girolamo , ma difeto dalle medelime fue st ioni .

> egli con Apostolica costanza sostenne i Canoni antichi contro Ithacio, preservò dalla contagione dell'Heresia la Città di Roma con l'esilio de' Manichei, stabili contro essi formidabili Costituzioni, condannò Gioviniano, e Bonolo con replicate sentenze, aduno Sinodi in Roma per la riconciliazione de Donatisti, scrisse [ t ] copiose lettere in dilucidazione della dot-

k Ufder, de viris illoftr. c. 3.

Capitolo IX.

Siricio

trina Evangelica, e quella più clebre [a] ad Himerio di Tarragona De sciuci. Sinia. recipiendo baptifinate Hareticorum, ed [b] altre adversit Jorinianum, co sciucia sinia. Collega Haretico; e foltenne in fico no finama lode per il lungo [pazio di tredici ami il fornificato Romano. Onde fe men vigocofamente egi infurfe contro Ruffino, devefi ciafcun ricordare, che non mai gli Huomini tengono tanto rivolti, e fissi gii occhi al Cielo, che non rimangan sem-pre co' piedi appoggiati alla Terra.



#### Anastasio Romano creato Pontefice 12. Marzo 398.

Condanna degli Origenisti. Scritti, sdegno, condanna, e morte di Ruffino. Operazioni del Pontefice Anastasio, contro i Manichei, e i Donatisti,

Zelo, e operazioni di Anastasio.



On però così felicemente continuò Ruffino suo soggiorno in Aquileja fotto il Pontificato di Anastasio, come gli era riuscito far sua partenza da Roma sotto quello di Siricio. Poiche il nuovo Pontefice ritrovando lacerata la fua Chiefa dalla mostruosità di quelle strane dottrine, posele subito sotto la

2 S. Higr. op. 8.

Nuova, e purgata verfione del Peri Archin .

falce di rigorofa condanna, che per rendere più vituperofa ai colpevoli volle, che si eseguisse col previo esame di publico Giudizio. [ 4 | Vir ditissima paupertatis, dice di Papa Anastasio S. Girolamo, & Apofolice follicitudinis, flatim noxium percutit caput, & sibilantia bydra ora

ri, il Pontefice per convincer la falsità col confronto del vero, ne impose 2 S. Girolamo una nuova nel senso litterale, e preciso, in cui da Origene egliera stato composto, la quale in sostanza corrispose così sedelmente con la traslatata da Ruffino, ch' elleno dir si dovevano ò ambedue infette, ò ambedue purgate dagli errori. Qual comparazione convincendo manifestamente di menzognero Ruffino, che asseriva purgata la sua Versione, su causa, che Roma, la quale alcuna volta travede, manon giammai perde la vista, bollisse d'odio contro quel fraudolente ingannatore, ed esecrandone la malignità ne richiedesse dal Papa pronta. sdegno, e seritti ed esemplare la vendetta. Ruffino colpito al vivo dallo scoprimento s. Girolamo, es. inaspettato delle sue trame, non potendo contener lo sdegno senza tra-Marcella . boccare in improperii prima contro S. Marcella , che chiamo [b] Jezabe-

compescuir. Come che Ruffino haveva premessa alla sua Versione Latina la falfa protesta, che il Terl Archon usciva alla luce purgato dagli erro-

le, ed involatrice delle sue Scritture, e poi più appassionatamente contro S. Girolamo, contro il quale esacerbossi allora il servor della rabbia Apologia di s. Gi. con la reminiscenza dell'antica contradizione: egli compose perciò conrelamo contro le tro lui in trè Libri trè Invettive con tanta suria di fregolata passione, chechi le legge, ravvisain esse più tosto una disperata malignità, che una comportabile offesa. S. Girolamo, che a tutto pensava, fuor che à dir male, e particolarmente a dir male di Ruffino, che da se medesimo si era tanto diffamato con le sue Scritture, alla nuova improvisa delle Invettive publicate, risvegliossi in servor di spirito, e tosto si accinse alla risposta con quella gagliardia di sentimenti, che surono in lui sempre vehementi, c 8. Mier. apil. 3. particolarmente quando venivano eccitati dal zelo della Religione; [ e ] Canes latrant, dic egli contro Ruffino, pro dominis suis, tu non vis me latrare pro Chrifto? Hoc unum denuncio , & repetens iterum, iterumque

Capitolo X.

AN ISTA-

SIO. monebo, Cornutam Bestiam petis; del qual derto egli servissi ancora contro Gioviniano, [a] De nobis quoque dici potest, Fanum habet in cornu, longe attent, to fuge; e siegue altrove contro il medesimo Russino, [b] In uno tibi consen- b liem apel. a. in tire non potero, ut parcam Hareticis, vel ut me Catholicum non probem. Si ista est causa discordia, mori possum, tacere non possum; e conchiude, [c] Tu c Mem isid. me cohibes, & cogis ad respondendum, quia si tacuero, criminosus ero, si respondero, maledicus. E perche Rustino con temeraria arroganza in una sua Invettiva minacciò vendetta, e morte al Santo, il Santo lepidamente, mà coraggiosamente lo deride, assomigliandolo ad una bestia, [d] Mortem mi- d Men ilid. naris, quam & Serpentes inferre possunt. Mors omnium est Homicidium pefsimorum. Quid enim? nisi tu me occideris, immortalis ero? Quin potius ago gratias, quod facis de necessitate virtutem; nec magnopere glorieris, si facies, auod Scorpiones possunt facere, & Cantharides : e per dimostrare à lui , ch' ei non gli si scagliava contro per fomento di privata passione, ò di malivolenza personale, protesta nella prima Apologia, [e] Testor mediatorem e tiemani. i. in Jesum, invitum me, & repugnantem in hac verba descendere, & nist tu propocasses, semper taciturum fuisse. Noli accusare, & ego cessabo defendere. Omittamus Hareticorum patrocinium, & nulla erit inter nos contentio; e replica nella seconda, [f] Depone gladium, & ego scutum abjiciam. Sit inter fldem apol. 1. in

nos una Fides, & illico pax sequetur .

Mentre con l'aculeo delle penne pungevanti scambievolmente Ruffino, Condanna degli

e S. Girolamo, il Pontefice Anastasio con più vigorosa risoluzione abbat- Origenisti tè il reo con la condanna. Essendo che riposte al torchio di nuovo serutinio le propofizioni hereticali del Perl Archon, con Apostolico Decreto

tutte anathematizzolle, e dell'anathematizzazione, [g] trasmesse lettere g tien apel. 1. in circolari alle Chiefe del Christianesimo, le quali con uniforme appro- Rufvazione tutte applaudirono all'oracolo della prima. Quindi citò a Roma l'eccitator de tumulti Ruffino, che riculando la Giudicatura della Sede suprema, fù anch' esso sottoposto alla medesima condanna, fulminato con la medelima (communica, e dichiarato Heretico Origenista, Spaventoffi al colpo quegli, che non fi era rifentito alle minaccie, ed infofferente della vituperofa taccia di Heretico, inviò al Papa una lunga Apologia delle sue azioni, & una prolissa Confessione della sua Fede Cattolica; ma fu rigettata la supplica, e'l supplicante, e riputata fraudulente la Confessione, perch' ella nella professione degli altri articoli, supprimeva fotto alto filenzio quei allora controversi del Perì Archon, e perciò quei, che allora richiedevano maggior espressione di senso. Giovanni il Vescovo di Gierusalemme mostrò anch' esso di applaudire alle risoluzioni prese dal Pontefice, ma più con applauso dovuto alla necessità del tempo, che alla fincerità della fua cofcienza, essendo che siccome da Arriano, e Macedoniano era egli divenuto Origenista, degenerando poi in Pelagiano Lettera del Par moltro femore di mutar più tofto Setta, che Herefia. Nulladimeno in al Vecovo cotal buona apparente disposizione di animo, con cui egli haveva abbracciata la Decisione Pontificia, ricevè dal Papa l'honore di una memorabile lettera in notificazione della condanna feguita degli Origenisti, e di Ruffino in particolare, à proposito del quale soggiunsegli il Pontesice, Approbo, si accusat Auttorem, & execrandum facinus populis prodit, ut 19. Rom Poor. justis tandem odiis teneatur, quem jamdudum fama constrinxerat; Si verd

ANASTA-

SIO.

Interpres tantorum malorum erroribus consensum prastat, & legenda impia dogmata prodit in populos; nibil alind sui opera laboris extruxit, nisi ut propria veluti mentis arbitrio, banc qua fola, & qua prima apud Catholicos Christianos vera Fides jam ab Apostolis exinde usque ad prasens tempus tenetur, inopinate titulo affertionis everteret; e fiegue, Absit bac ab Fcelesia Romana, nequaquam Catholica disciplina. Nunquam pro fetto eveniet . ut aliqua boc omittamus ratione, quod jure, meritoque damnamus. Quapropter in toto Orbe Christi Dei nostri diffusa providentia probare dienabitur . accipere nos omnino non posse , qua Ecclesiam maculent , probatos mores evertant, aures circumstantium vulnerent, jurgia, iras, diffensionefque disponant; e di sè egli soggiunge, Quod non superflua laborum formidine, neque vano timore folliciter; mibi certe cura non deerit, Evangelii Fldem circa meos custodire Populos, partesque Populi mei per quaque spatia diversa Terrarum diffusas, quantum possum, litteris convenire, ne qua profana interpretationis origo subrepat, que devotas mentes immissa sui caligine labefactare conetur . Ruffinum tamen, scire cupio, ita baberi d nofiris partibus alienum, ut quid agat, ubi sit, nescire cupiamus. Ipse de-

nique viderit, ut postit absolvi. Così Anastasio. Ma Ruffino ne pur cercò l'assoluzione, ed ostinato come uno scorpione nell'Heresia professata, e partitante della nuova, che surse di Pelagio, sotto il seguente Pontifica to lasciò di vivere in Sicilia, profugo dalla Patria saccheggiata, & arfa da' Gothi . Celebrollo S. Girolamo con l'infamia di diversi nomi , ma spesso con quello di Scorpione; [a] Perì Archon Origenis manu Scorpis emendato; ed altrove, [b] Scorpius inter Enceladum, & Porphyrium Trinacriabumo premitur, & Hydra multorum capitum contra nos aliquando sibilare cellavit. Terminato un così grave affare in Roma, li Velcovi dell' Afri-

ca ricevendo, e porgendo gloriosi stimoli di esempio si affaticarono anch' essi a supprimere nelle loro Chiese questa nascente Heresia, e in un [ c ] Con-

b Idem in Ezech. L. s. prafar.

Concil. Carth. 4. 1 deiter 3. cilio, che convocarono in Carthagine di ducento quattordici Vescovi, stacen. 2. c. 2.

bilirono, che i Promovendi al Vescovado si dovessero prima interrogare, s' eglino credevano la Refurrezione vera della Carne conforme, il fentimen-Esame & gli Or- to Cattolico, ò pure di altra Carne ideale conforme la sentenza degli Origenisti. Qual venerato ammaestramento dell'antichità di que' tempi, cioè d'interrogare i Promovendi circa li misterii più necessarii della Fede Cattolica, con follecito, e premurofo Decreto rinovò doppo dodici Secoli Clemente VIII. nella Bolla prescritta all'esame di quei, che si promoyono ai Vescovadi. Ne' medesimi sentimenti di Roma, e dell' Africa concorfe prontamente S. Theofilo Patriarca di Aleffandria, che fulminò con la medefima condanna gli Origenisti, aggiungendo la pena dell'esilio dchì ò perseverava à difendere le condannate proposizioni, ò porgeva Bandi Imperiali Ecclefiastici la forza de' Bandi Imperiali degli Imperadori Arcadio, & contro gli Orige Honorio Figliuoli del gran Theodolio, che l'un reggeva l'Imperio d'O-

d S. Hier, apri. s.

ajuto ai Settarii di quelta Herefia. Si congiunfe alle scommuniche degli riente, l'altro d'Occidente, i quali [d] effliarono cotali Heretici da tutti gli stati ad essi soggetti, ed in particolare da Alesfandria, e dall' Egitto, nella qual Provincia era nata, e come in propria Rocca mantenevansi forti gli Origenisti. Dal qual tempo con infaulta rimembranza di un così grand' Huomo, qual fu Origene, divulgoffi pienamente Heretica. pe 1 Mondo la sua fama.

Purgata Roma dalla peste degli Origenisti, convenne al Pontence Anastasso purgarla ancora da quella de Manichei. Narrasi nel Libro de Romani Pontefici, [a] Inventi sunt Manichai in urbe Roma, scacciati dall' : Lib. Som. Pont. Oriente in esecuzione de Bandi di Theodosio; con il cui commercio rimanendone infetto non solamente il Popolo, mail corpo ancora degli Decreti del Pon-Ecclesiastici, il Pontesice ordinò, che nissim Forastiere potess' essere am tesse contro i messo al Chiericato, se non portava seco Lettere Communicatorie sottoscritte, & authenticate dalla testificazione di cinque Vescovi. Constituit nulla ratione transmarinum hominem in Clericatus honorem suscipi, nisi quinque Episcoporum designaret Chirographum , quia & codem tempore Manichai inventi sunt in Urbe Roma. E su opportuna la provisione del Decreto. essendo che quegli Heretici per esimersi dagli insulti della persecuzione, fingendosi Cattolici nell' apparenza, richiedevano eziandio di essere aggregati fra 'l Clero, con quel pregiudizio nell' Ecclefiastica Gierarchia, che suol succeder nella secolare, quando nel corpo de Senatori s'intrude un fecrero ribelle del Principe. Ma quanto profondamente fosse radicata in

che [b] foggiungeremo.

SIO.

Roma la zizania Manichea, renderassi palese dal racconto de' successi, boodi il Pontis del

Intanto i Donatisti in Africa con più presuntuosa baldanza, secondando così audacemente i primi lor tentativi, incendiavano Chiefe, uccidevano Sacerdoti, e spogliando delle medesime sacre vesti li Vescovi Cattolici, ponatisti in Afrigli recidevano barbaramente le membra in obbrobrio della Dignita, e ca, e loro bar monta della Religione . S. Agostino acerbamente si duole di questi ese-rie, e fierez za crabili eccessi ne' Libri, ch' egli scrisse contro il loquacissimo Petiliano, e nella lettera al Conte Bonifazio, nella quale in poche parole il gran cumulo accenna de lor stupendi sacrilegii, [c] Episcopi maxime, & Clerici hor. cs. dag. 19. 50. renda, & dura perpessi sunt, que commemorare, longum est; quando quorumdam & oculi extintti funt, & cujufdam Episcopi & manus, & lingua pracisa est: nonnulli etiam trucidati sunt . Taceo crudelissimas cades , & domorum deprædationes per nocturnas aggressiones, & incendia non solvim privatorum habitaculorum, verum etiam Ecclesiarum, in quas slamma non desuerum, ut & Dominicos Codices mitterent. Così di essi S. Agostino. Per le quali enormi barbarie furono dagl' Imperadori Arcadio, & Honorio meritevolmente [d] condannati alla morte, e con altre [e] severissime Costi-d apad S. Gra. tuzioni repreffi, e puniti. Manela loro punizione, nele paterne provi- el. 31. de Epif. 6 fioni, che di effi prese il Pontefice per ridurli al dover d' Huomini, non che di Christiani, suron bastanti per placar la loro serocia, ò a moderar almeno quell'inesausto loro sdegno, che li rese esosi, & abbominevoli ai Cattolici egualmente, & agli Heretici medelimi di più disperata coscienza. Havevano li Vescovi di quelle Provincie supplicato il Papa a trasmetter dall'Italia sollecinidine del pouesse circa i in Africa qualche numero di Sacerdoti, i quali supplissero alla scarsezza de' los attaches. Connazionali nell'amministrazione de' Sacramenti, e nell'ammaestramento de' Popoli in quell'eta particolarmente, in cui dai Donatisti era manomessa in ogni angolo di que' Regni la Religione Cartolica; ed havendo benignamente condisceso il Papa alla loro richiesta, in tal congiuntura egli impose ad Aurelio Vescovo di Carthagine la convocazione di un Concilio in quella sua Metropoli, per prendere in esso risoluzioni adequate a tal male e per ridurre una volta à fine la lagrimevole discordia de' Donatisti, & &

a Concil. Africa c.

caccumére perorafie il Pontefice, e quanto feriamente egli fi adoperaffe alla riduzione di effi, tellificolo il medefimo Aurelio dutti il Padri, che promamente fi congregarono à tal' effetto in Carthagine, con quefte poten parole, che compongono un gran panegirio do lode del zelo di Ana, fiatio, [a Recitati; dils' egli, epifolis diletiffimi fratris, o' confuerdoris molti- Amelia Esclefa Romane Epifopi, quibus una paterna, e' fraterna charitatis follicitudine, ac finerisate adhoratus eff, us de Hersticoume, de Schifmaticorum Donatiflarem infiditi, o' imporbatatisus, quibus Africanna Carbolicam Ecclefam gravieri vezant, nullo modo diffimilemus, Gratias strimus Domino nutto, audi Illi sozimo, d'e mello Antiliti in ucam simus

b Vedi il Pentif. e Melchiada a ca Schimaticorum Donatillarum infidits, & improbitatibus, quibus Africanam Carabolicam Eccelefiam graviter vexant, nullo modo diffimulemus, Gratias agimus Domino nofiro, quod illioptimo, & fanilo Antifliti fuotam piam essum pro membris chrifti, quamvis in diverfiant terrarum, de in una compage corporis conflitutis, impirare dignatus est. Colegli. Fü proposto ai Donatititi innecessimo partico, che già ai toro Antenati (b) offert Papa Melchiade; ed i Padri, che propostero il partito, per convalidame il progetto, per otto all'applicazione del Penteñe Analdaso. Maltutto iuvano; poiche all'applicazione del lenitivi efacerbata maggiormente la malignità della piaga, si fel alp orion pul potente riuneto per etterimente curata co fettro, e col fuoco doppo la morte di quello digniffimo Pontesce, chiamato da S. Girollomo [c) Fir insigni, quem dia Roma babere nom meruit.

ad Principiam

Fine del Quarto Secolo.



## QUINTO SECOLO

CONTIENE

### LI PONTIFICATI

DΙ

Innocenzo, Zosimo, Bonisacio, Celestino, Sisto Terzo, Leone Magno, Hilaro, Simplicio, Felice Terzo, Gelasio, & Anastasio Secondo;

Ε

### LHERESIE

D I

Vigilanzio, Pelagio, de i fupposti Predestinaziani, Nestorio, Euthyche, e lor Seguaci, e de' Semipelagiani.



Verè impius, atque sacrilegus est, qui post tot Sacerdotum sententias opinioni sua aliquid trattandum reliquit. Extrema quippe dementia est, in medio, & perspicuo die commentitium lumen inquirere. Qui enim post veritatem repertam aliquid ulterius discutit, mendacium quarit.

Marcianus Imper. 1.4. C. de Summa Trinitate.



# SECOLO QUINTO.

CAPITOLO L

Innocenzo d' Albano creato Pontefice 18. Maggio 402.

Ostinazione, Incendii, Rapine, e Crudeltà de' Donatisti in Africa. Bandi Imperiali, e Collazione d'essi co' Cattolici. Arriani in Costantinopoli. Zelo di S. Gio. Chrisostomo, e brewe ragguaglio delle sue persecuzioni. Heresie di Vigilanzio. Gothi Arriani invadono l'Imperio d' Oriente: Traboccano in Occidente. Presa, e sacco di Roma, e morte di Alarico loro Re. Manichei in Italia, e in Africa. Bandi Pontificii , & Imperiali contro i Montanisti , e Novaziani. Origenisti in Spagna. Sentimento di S. Agostino, e di S. Girolamo sopra l'origine delle Anime razionali degli Huomini Millenarii convinti da S. Girolamo. Pelagio, sue Hereste, e condanne in diversi Concilii. Scritti de' Santi Girolamo, & Agostino contro Pelagio, e Pelagiani.



Or dunque animati li Vescovi Africani ad intraprendere il Industriene grand'affare della riunione de Donatifti, e speranzati del bre Calla ci felice esto della loro impresa dalle persuasioni, e caritate-de Donatis consiste della co vol progetto del futuro Pontefice, fotto Innocenzo aprirono un nuovo Concilio nella Città di Carthagine, nel quale intervenne S. Agostino, che su gran promotore, e

parte delle risoluzioni. Ed elleno concordemente fi restrinsero tutte in una, che siì giudicata la più salutevole per gl' inserti, e la più necesfaria al bisogno, cioè nell'intimar'una Collazione, ò Adunanza tanto de' Vescovi Cattolici, quanto de' Vescovi Donatisti, in egual numero per parte, e separatamente in ciascuna Città, per toglier la confusione, che nasce dalla moltitudine, per dover in queste particolari Con-sulte con pacifica disputa, e Christiana liberta proporte e dibattere la causa, le ragioni, e li meriti della loro separazione, [ a ] Ut tam- a spud conti. dem aliquando , dice l'Editto intimatorio della Collazione , adjuvante Africa il Deo nostro, finem veternosus error accipiat. Si enim hoc fraterne acceperitis . Veritas facile dilucescet: si autem hoc facere nolueritis, diffidentia vestra facile innotescet . Ma la cancrena dell' Heresia più dolcemente

INNOCEN-Secolo V 356 ZO. fi cura, più spietaramente s'incrudelisce; e pur troppo ammaestrano le Historie, e questa in particolare della celebre Collazione, che descriviamo. che il solo ferro è medicamento adequato à questo male. S. Agostino, che ne fii diligentissimo Annotatore, doppo di haver narrato il paterno invito, e la fraterna provisione de' Cattolici, soggiunge, [a] Factum est: S. Aug. contr. conventi funt: recufarunt; quibus verbis, quo dolo, maledictione, amari-Crefed.3-4-45. tudine plenis, nune longum est demonstrare. Conciosiacosache eglino superbamente temerarii risposero con maniere cotanto barbare, non che imperiose, & indecenti, che al dispregio di non voler' essi convenir' in Collazione [ b ] co' Peccatori, aggiungendo le minaccie, e gl' infulti, 1 Idem lib. 3.c.46. [c] Recedite, differo, a pedibus noffris, si non vultis, ut interficiamus pos. La Plebe, che senza ostacolo di superbia, e senza pompa di dottrina de-Cldem epift. 169. fiderava femplicemente il veto, & anhelava à confeguirne la cognizione, mostravasi dispostissima à convenir co' Cattolici, ed andava ad alta voce esclamando, [d]Ohsi in unum locum convenirent, ut illis disputatiod Lion Hill. nibus veritas appareret! Ma i Preposti, e Vescovi con doppio sacrilegio delta de Donni- precludendo a se, e ai Popoli ogni via di aggiustamento, oltinavano nel malfare, e nel peggio perfuadere, rendendo colpevoli della propria reita anche gl' innocenti. Possidio Santo Vescovo di Calame riconvenne Crifpino Velcovo Donatista della medesima Città, ma in vece di guadagnar e Mem cont. Cre- l'Heretico alla Fede, hebb esso à perder la vita, [e] assaltato in Casa da una furiosa masnada di Donatisti, che gittata impetuosamente a terra la frond. 5.c. 46. porta, uccifero prima nella stalla le bestie, e malmenate per le fenestre le robbe, strascinarono poi il Santo Vescovo per le scale, lo slagellarono nel Cortile, e sol tanto il lasciaron vivo a terrore, & onta de' Cattolici. La medefima fortuna corfe quel di Bagaja Massimiano, che per haver ottenuto dal Preside il ritorno nella sua Chiesa, su su l'Altare medefimo affalito da' Circumcellioni, i quali [ f] irruentes borrendo impetu, & furore crudeli, fustibus, & bujuscemodi talibus, lignis quoque ejusdem fldem epift. 50. Altaris effractis, immaniter caciderunt , pugione eriam percufferunt in inguine , quo vulnere sanguis effluens , eum , exanimem redderent , nisi ei ad vitam major favitia corum profuisset; estendo cola che lasciato da esti per morto ma rinvenuto ancor vivo da Cartolici, che accorsi al pietoso officio portavanlo alla Casa per curarlo, [g] Donatista ira ardenti ore succensi, eum de & Iden Stide portantium manibus abstulerunt, male multtatis, fugatifque Catholicis, e precip itaronlo da un' alta Torre, ultimo termine della loro barbara fier ezza. Ma il Giusto [ h ] cum ceciderit , non collidetur , quia Dominus supponit mah P/al. 36. num (uam; e perciò qual piuma cadendo senza lesione, sù egli da Cattolici più tosto involato, che sottratto, Martire vivo della Religione di Christo. În non minor pericolo [1] incorfe Servo Vescovo di Tubursicubure, e [k] c S. Aug. 10 S. Agostino medesimo, che volle convenir Proculiano, e generalmente Crefc-1.3.c.43. tutti li Vescovi Cattolici dell' Africa, perseguitati a morte, come rei di enorme misfatto, fol perche autori dell'accennata Collazione. In modo tale, che nè effi potendo più suffistere nelle loro Chiese, nè le loro Chie-1 Conc. Africas. 60. se continuar nel culto degli ufficii divini, concordemente [1] supplicarono Honorio, acciò scotesse una volta contra tal perfida genia di gente il flagello dell'autorità Imperiale, e respingendo la sorza con la sorza, disendesso con l'arme la Chiela manomessa dall'arme. Prima però de' messi spediti dall' Africa giunfe ad Honorio l' horribil fama degli eccessi seguiti, e poi l' istesso Velco-

Vescovo di Bagaja, che riferilli tutti ad uno ad uno con la sola mostra, che egli fece, delle sue spaventose serite, le quali sepper meglio perorar la causa commune, che qualunque eloquente, e prolissa Orazione di parole. Cefare atterrito più tofto, che efacerbato all'efectabil racconto, preve- Randi Imperiali nendo col terror delle Leggi la severità del castigo, contentossi di rinovar le contro di loro. antiche [a] stabilite, e promulgate da Theodosio suo Padre, con l'agginnta solamente della pena del [b] laccio a' Trasgressori. E il fatto compro-rice Thed & L. vò, quanto utilmente adoptifi la sferza contro gli Heretici; essendo che 3.40 Rd. C. cod. 6 moltifilmi di essi ò atterriti da' Bandi, ò puniti col rigor dell'esecuzione ri- b L'38. 4: Har. C. tornarono all' unione Cattolica con que' vantaggi, che descrive a lungo Thord S. Agostino in una sua [c] lettera, nella quale conchiude, Docnit cos sollieitudo, quos negligentes securitas fecit. Cooperò alla loro conversione di es. me spit se. quelle parti il zelo, benche lontano, dell'illustre Senator Romano Pammachio, correspondente antico di S. Girolamo, che possedendo nella Numidia molti riguardevoli Feudi, hor con l'autorità del comando, hor con l'allettamento del premio ridusseli tutti alla Fede Romana; onde ricevè congratulazioni da S. Agostino, che scrivendogli esclamò, [d] o quam as de confine multorum tecum pariter Senatorum, pariterque Santa Ecclefie filiorum tale pous desideramus in Africa, de quali tuo latamur! Sed illos periculosum est exhortari, tibi securum est gratulari. Mà la conversione di molti irritò tuttili rimanenti Donatisti contro i Cattolici, e i più avveduti mosser loro guerra con la penna, e i più temerarii, e disperati con l'arme. Frai primi ette opif. et. fu Vincenzo, huomo vile, reso famoso dalla [e] risposta di S. Agostino, al quale egli haveva avuto ardimento di scrivere un' arrogantissima lettera, in cui, a voci disperate esagerava, esser sorzati li Donatisti a ridurfi Cattolici non dalla forza delle ragioni, mà dall' Imperio de' Bandi, e ciò per avidita de' Romani, che ambivano di entrar' in possesso de' loro Beni, [f] Bri- sum pist. 50. nam Catholici fiant, risposegli S. Agostino, & non folum que dicunt sua, sed etiam nostra in pace nobiscum, & charitate possideant. Usque adeò autens calumniandi cupiditate cacantur, ut non attendant, quam sint inter fe se fi debt contraria, qua loquuntur? Ipst certe dicunt, & invidiosissime sibi conquere ciali abura. videntur, quod eos in nostram communionem violento Legum imperio coar-Chamus. Hoc usique nullo modo faceremus, si res corum possidere vellemus. Quis avarus quarit compossessorem ? Quis dominandi cupiditate instammatus, vel fastu dominationis elatus desiderat habere consortem'? Così egh: il quale altrove di sè confessa, anch' esso una volta haver' opinato, non doversi giammai alcuno violentar alla Fede con lo stimolo ò de castighi, ò della forza, [g] Mea quidem primitus sententia erat, neminem ad unita- glam pift. 4. tem Christi effe cogendum : verbo effe agendum , disputatione pugnandum , ratione vincendum, ne fictos Catholicos haberemus, quos apertos Hareticos noveramus. Ma ponderata meglio da quell' alta mente la difficultà del dubio propolto, egli ritrattò la fua primiera opinione, che diffe, havet hatenità rinvenuta più fussiltente in parole, che in fatti, [b] Sed bac opinio mea non contradicentium verbis, sed demonstrantium superabatur exemplis; conciofiacofache benche la Fede Cattolica debba volontariamente abbracciarfi. e liberamente credersi, nulladimeno l'esperienza diffinitrice, e Maestra di ogni più ardua/questione ha poi deciso, che la severità delle Leggi, le minaccie de' castighi, e li castighi medesimi servono agli Heretici, come di legame a' frenetici, e di svegliatojo a' sonnolenti, [i] Legum iftarum, i identiti.

Tomo I.

zo. a Idem ibid. qua tibi displicent, vinculis tamquam phranetici ligarentur; e, [a] Regula temporali moleftiarum excutiendi erant, ut tamquam de fomno lethareica emergerent, & in salutem evigilarent; e nella citata Epistola apporta il Santo l'esempio della sua medesima Diocesi d' Hippona, che da Heretica, qual' era, ella divenne non solamente Carrolica, ma perfertamente Carrolica Timore Legum Imperialium. Qual falutevole rimedio ha applicato poi la Chiefa così fantamente al male dell' Herefia, che vane oramai fi rendono le doglianze di quei, che prendono ardimento di riprovare li rigori, e la pene del Tribunale Ecclesiastico, le quali surono approvate da S. Agostino fin da dodici Secoli addietro in questo fatto, che noi veniam pur hora di

fconio contro S. Agostino

11 Pedante Cre riferire. Ma degni di dispregio più tosto, che di castigo, suron gli alti lamenti del Pedante Cresconio, Donatista altrettanto debole d'ingegno, quanto superbo di animo, che beffandosi di S. Agostino, perche chiamava li Seguaci di Donato Donatisti, e non Donaziani, prefe quindi argomento di accusarlo come errante nella Fede Cattolica, perche errante nella Grammaticale. Alla malignità dell'indifereto Pedante rispose S. Agostino con 5. Jug. com. quattro Libri, & all'addotto argomento con quattro parole, [b] Audi ex-

Grefe lib. 2.5.2.

go, Cresconi, dum breviter & boc demonstro, nihil te dixisse per totam episto-Lam suam, quo refelleres meam, nisi forte, quod me nomina derivare, vel declinare docuifti, ut à Donate Donatianos potius, quam Donatiftas dicerem, quam tamen Grecam faltem declinationem effe concedis, videlicet, quod ita Donatista à Donato, ut Euangelista ab Euangelio, quo te delettare dicis, ut ve-Aris Euangelium pradicantibus, à simili mutata sit vocabuli deslinatio. Si enim Demofthenes clarissimus Oratorum, quibus verborum tanta fuit cura, quanta rerum quetoribus nostris, cum tamen ei nonnullam locutionis infolentiam objecisset Aschines, negavit ille, in eo positas esse fortunas Gracia, ile lo ne, an illo verbo usus fuerit, & an buc, an illuc manus porrexerit; quantò minus nos laborare debemus de regulis derivandorum nominum, quando five hoc, five illud dicatur, intelligitur fine ambiguitate, quod dicimus; quorum non in explicatione fermonis , fed in demonstratione veritatis est major intentio? Cosi S. Agostino. Non così con le parole giocarono i più temes Mem contr. Int. rarii co' fatti; [c] Illorum furor, fiegue altrove il Santo parlando de' Donatisti, occupaverat Africam totam violentis aggressionibus, latrocinationi-

Pelag.lib. 1.c.1.

bus, itinerum obsidionibus, rapinis, ignibus, cadibus multa vastantes, cun-Ha terrentes: e piange à lungo il medefimo Santo la nuova desolazione della fua Chiefa d' Hippona, manomessa tutt' allora dalli loro barbari scorrid Idemerif. 133. menti, [d] Ecce in Regione noftra Hipponensi, quoniam eam Barbari non abtigerunt, Clericorum Donatistarum, & Circumcellionum latrocinia sic vastant Nuove crudelli Ecclesias, ut Barbarorum fortasse fasta mitiora sint; e soggiunge, ch'eglino prendevano i Chierici Cattolici, e per le pubbliche vie li flaggellavano, e poi li legavano supini sopra una tavola stesa su la terra, e dentro gli occhi infondevan loro con dolorofo tormento calce, e aceto, faccheggiavano, e poi incendiavano le Case, recidevano alberi, rovinavano Possessio-

ni, fottoponendo per forza a reiterato battefimo quegl' idioti Villani: nelle quali horrende scorrerie uccisero [ e ] il Sacerdote Restituto, & ad Innofon it. 3 c. 42 le quai norrende icontene dictuelo [ ] la cochio, e reculero un dito. Plangenda [ g ] funt hac , così piangendo conchiude il Santo questo lagrimevole, ed horrido racconto.

a /dem epift, 131.

Dalla continuazione di cotanti eccessi irritato in estremo l'animo di Honomidabil [ a ] Legge, generalmente contro tutti gli Heretici, frd i quali furon "Las. de Has. C.

poscia nel Codice Giustinianeo [ b ] inclusi ancora i Donatisti, dichiarando b L. 4 C. de Ho. communemente tutti rei di lesa Maesta, degni di morte, indegni del commercio delle genti; e perciò, dice il Bando, Haic hominum generi mbil Nuovi Bandi Imex moribus, nihil ex legibus sit commune cum cateris, sottoponendo i loro, loro haveri alla conficazione, le persone alla incapacità di donare, ricevere, comprare, e vendere, annullando la validità di ogni loro contratto, anche passato, liberando dalla servitù i loro Schiavi, e sin dal natural paterno Imperio i loro figliuoli, efortando in fine ciascun' Huomo Cattolico a perseguitarsi a morte, col gran motivo, [c] Quia quod in Religione divina committitur, in omnium fertur injuriam. In olere eglitasso i Rettori delle Provincie alla multa di venti libre d'oro, e gli Ufficiali minori di dieci, se sosser rinvenuti negligenti nell'esecuzione delle pene sulminate; e volendo esso il primo dar forza alla Legge con richiederne indispensabil-mente l'osservanza, rinovolla l'anno seguente con altri [d] Bandimenti, 51,44,645, Theid che confermarono i Paffari, e stabilirono tanto più vigorofamente li futuri. Per render poi più sensibile ai Vescovi Donatifuil suo Regio sdegno, ordinò, che in un determinato tempo eglino tutti convenissero alla intimata Collazione, non gia separatamente in ciascuna Città, come prima, ma publicamente, e unitamente in Carthagine, al qual'effetto destino in Africa [e] il Senator Marcellino, Huomo guerriero, ma allora fuo e Poffid. in Vita S. Secretario, acciò con la prefenza fostenesse il suo nome, la Maesta, e'l vi- Marcellino depu gore del comando). Ad effo dunque appoggiò Cefare la condotta di un tan-tato come Cognigore del comando X Ad elio dunque appoggio Cetate la Come de Cognitore, i come de Cognitore, i come de Guide; i mid [7] Come de Cognitore, i come de Cognito Cattolici, e dell' impegno di Honorio. Ed invero grande fil quest' azione sì pe 'l concorfo de' Vescovi, e per la gravita della materia, come per l'ostinazione de' Donatifti, i quali con tragico fine della loro Herefia vollero più tosto da disperati gittarsi in braccio alla morte, che da ravveditti riaprir gli occhi alla verità della Fede . [ g ] Giunse in Africa l' inviato Cesareo, g an 411. ed intimato il Congrello per il primo giorno di Giugno, deliderolo di estmer la giudicatura da ogni fospetto di parzialità, giurò in presenza delle parti di voler procedere al folo lume della ragione se per conciliarfi l'amore degli avverfaru propole di eleggere un Gindice a lor richielta, di reftituit successi e Corfo loro alcune Chiefe, e d'invitarli, come fegul, con l'honore delle lettere il quefa relebre trattorie, in virtu delle quali eglino furono spesati alla grande, e proveduti Collizione. di vetture pe Iviaggio, e di allogio per la dimora. Ducento ottantalei Vescovi sopraggiunsero in Carthagine dalla parte de' Cattolici, ciascun de' quali con Christiana modeltia fece separaramente il suo ingresso nella Città senza strepito di comitiva, ò affettazione di pompa: ducento settantanove furono i Donatisti, i quali in un corpo tumultuosamente in truppa, come Soldati in fortezza, emtrarono nella Cittal (b) con ollettazione di para-menti, e copia di lervi: [i] Tot Epifepi Donazifia ingredimini Caribagi di internazione con controle di controle di lervi: [i] Tot Epifepi Donazifia ingredimini Caribagi di controle di lervi: [i] Tota Epifepi Donazifia con controle di lervi: [i] Tota Donazione con controle di lervi: [i] Tota Donazione controle di lervi: [i] Tota Dona intentionemque convertant. I Maffirmianisti [ k ] rampollo debole della lor kvedift Ponif di Setta non furon da' Cattolici ammeffi nel Congresso, in dispregio della loro Sinicio à car. 3;4INNOCEN
3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

3.60.

Barran, 411.75. fol le disperofit affatto la riumione; concioliacolache vi entrarono i Donardili con tal ferocia di animo, e contal rifolizione di pertinacia, che Primiano lor Velevo di Carthagine, nel meteret i primo pie nello Teresco, me, piem di empietà, e di falto, [e] Indignum eft, ciclamo, ne in unum

d Memilid. de Catolici come il fior de Theologi contro gli Heretici, deferivendo el del fututo il lungo corfo delle Seffioni, riferifice, I el fol eglion fempre gondi, e diferto di ad ogni parola rinfacciavano ai Cattolici le parole del Salmo, [f] Odivi Ecclefiam mulignantism, de umi impii non fedebo, e, [g] [conei mulignami modelati me : coh percio elfinon vollero giamma i cettre, jum malignantismo bledati me : coh percio elfinon vollero giamma i cettre,

lium matignanium obfedit me; e che percio elli non volicro giamma i teorre; mi dempre in pied differo le lor raggioni; e quelle con tante fraudi, menzomi come; in., e dilangamento per isfuggire il colpo della condama, chi hebbe a dire il loprateriato S. Agoltino, [b] Sed quia boc obtinere minimb poturnata; il efferenta multiplicitate gglorum, ut quad all'um elj, non facile
terrata; il efferenta multiplicitate gglorum, ut quad all'um elj, non facile

legereur. Mi Marcellino così ben da lungi li ridulfi infenfishimente alle
lungi fi ritette, che e fli vedendoli condotti, dore me penlavan di giungere, rabiofamoni me così penne (i 1) sonfin inducirmi in casiam, 6º Potofast tra ferifiri
nosi in casi è interna deducit; e perche l'interno della casifa, e i lanodo della
difficulta confilteva in quefto panto, 6 per i peccati degli Huomini folic

nel Mondo mancata la vera Chiefa, difendendo la parre afternativa i Donatifi, e la negativa i Cattolie, percò nella rerra Seffione propofe Marcellino quefta Conclusione con eltremo rifentimento degli Avvertati; che fine que Concordo, dalla mala viza de Cattolici la mala face della della concordina della concordina della concordina della concordina di della concordina della concordina della concordina della concordina di della concordina della concordina della concordina della concordina di della concordina della concordina della concordina della concordina di della concordina della concordi

Trondi, de par tam, a signe munitam, in bominum canfir, ratione exborbisante, ponamus; ce forças.

prima di S. Agodino Tertulliano, [i] Soli Dei Filio ferrabitur, fine delito permanere. Quid canim [i B pigopur, [i Discounz, [i Fridas, [i Frigo, [i De-Bor, [i etiam Marry! laplus a vegula fueris, ideb therefer veritation widebund to thinter? E. Free Folious probamus fidom, and extle Verglouis; location fidom, and extlement to the description of the control of a government for the control of the con

mattelie, etc. tò in queffo, dove, e quale foffe la vera Chiefa, im Imeer nos, ve zome al tein sullar. Histographilo più ve mbi fib oc toppas, videl Euclipia, e c. | n] Duen, e' ubbi fib stein sullar. Histographilo più ve di principio e della Chiefa di Chrifto, e di principio e novita di quella de Donattila e Tomania. Pre [s] Edma, diversa loro con le archo di Terrulliano, originer. Escelafiarum

e Frank Leps della Chiefa di Chrifto, ed il principio e novrta di quella de Donatuus e francisco della Chiefa di cavan loro con le parole di Tertulliano, origines Esclafarum e francisco della Chiefa d

unde venissis? e con Optato Milevitano, [a] Vestra Cathedra vos originem 201. Milev. adoftendite , qui vultis vobis Sanctam Ecclescam vindicare : e replicavano vers. Parmen ! 1. oftenaire, qui vuitis pools santsum exemples annos docetis nos, quos an b. lim. ejil. es. te nescivimus? Usque in banc diem fine ifta doctrina Mundus Christianus mach quan citat fuit, e conchiudevano con il medesimo Santo, [c] In illa esse Ecclesia Catemani. 199. n. 11. permanendum, qua ab Apostolis fundata usque ad hanc diem durat . S. Agoltino [d] attesta, che finalmente i Donatisti si sottoscrivessero al- de continuente i la proposizione Cattolica, e confessassero la nostra Santa Chiesa vora, e fola Maestra di Religione. Ma subito ritornando al vomito, allegarono subornazione nel Giudice, e fraude nella sentenza, perch'ella era stata pronunziata di notte, al qual tempo siì prolungata la Collazione; [e] O ferream frontem, rispose à questa loro vana doglianza S. Ago- . S. Ang. 10 Colstino, o suroris tenebras nocturnam sententiam Judicis objicientes, & in sui lat. 6.19. cordis nocte palpantes, offendentes, cadentes, contra nos rabide litigantes, O pro nobis tanta dicentes! e foggiunge, [f] Note causa finita est, ut iden ibid, c.ule. nox finiretur erroris: nocte dicta est sententia, sed fulgens lumine veritatis. Marcellino dispreggiando i lamenti di gente querula, e convinta, in valida forma authenticati gli atti, divulgolli per l'Africa con [g] acquifto di gittemont. Gant. tante migliaja di Donatisti, i quali ritornarone all'antica Religione, che i (1.1.1.39) lor Vescovi insofferenti di cotal insulto, che stimarono fatto alla Setta, h Monopile 132. doppo infinite [ h ] crudelta pratticate contro i Cattolici, finalmente prendendo di mira al loro fdegno l'innocente Marcellino, prima l'accufarono di ribelle à Cefare, e poi barbaramente lo trucidarono in vendetta, & Marcellino. onta della Gollazione intimata, e della prefidenza, ch'egli n'hebbe nel congresso. [i] Marcellinus, disse S. Girolamo, sub invidia tyramidis He- 15. Her. con. Peracliana ab Hareticis innocens occifus eft; e perciò fu egli annumerato dalla lag.1.3. Chiefa frd il Catalogo de' Martiri fotto il felto giorno di Aprile con quelle k parole, [k] S. Marcellini Martyris , qui ob Catholice Fidei defensionem sprilli. ab Hareticis occifus eft. La di lui morte recò però quel giovamento, che fpeile volte recar fuole à un'estremo male un'estremo rimedio; poiche Cefare, benche prima haveffe più tosto compatito lo ssogo, che punita la 12.52. de Har. C. passione de Donatisti con la innovazione [1] degli antichi Bandi, persua-rend lo, che la giuftizia della caufa, la lor medefima confessione, e la conferma della Imperial rifoluzione potesse, e dovesse renderli o men colpevoli negli attentati, ò men renitenti alle Leggi; nulladimeno allora violentato alla vendetta di così esecrabile eccesso, ed eziandio per ragion di m onf. 17. 1411 Stato eccitato à purgar l'affronto dellaMaestà oltraggiata, degrado [m] dalla Milizia, e ridirfie a condizione privata Marino condottiere delle Truppe Romane, che si rese complice nell'uccisione seguita di Marcellino, e poscia fulminò l'ultimo, e mortal Bando contro i Donatilti in questo tenore, [n] Donatistas, atque Hareticos, quos patientia Clementia nostra nune "L.s. de Har. C usque servavit, competenti constituimus auctoritate percelli, quatenus evidenti praceptione se agnoscant & intestabiles , & nullam potestatem alicujus Rifere bareditatem ineundi habere, sed perpetua inustos infamia d catibus honessis , Bando di Colo 🤁 d conventu publico segregandos. Ea porrò loca, in quibus dira superstitio nunc ufque fervata eft, Catholica venerabili Ecclesia socientur, ita ut Epi-Scopi , Presbyteri , omnesque Antiflites corum , & Ministri Spoliati omnibus facultatibus ad fingulas quafque infulas, atque Provincias exulandi gratia dirigmeur . Quisquis autem hos fugientes , propositam ultionem occulemde

INNOCEN-

362

Secolo V.

zo.

causa susceperit, sciat, & patrimonium suum Fisci nostri compendiis aderegandum, & fe panam, qua bis proposita est, subituram. Così Honorio degli Ecclesiastici Donatisti; e ciò che siegue, de' Laici, Damma quoque patrimonii , panasque pecuniarias evidenter imponimus viris, mulieribus, personis singulis, & dignitatibus pro qualitate sui , qua debeat irrogari. Mitur Pro-Confulari, aut Vicariano, vel Comitiva primi Ordinis quifquis fuerit bonore succinctus, nift ad observantiam Catholicam mentem, propositumque converterit, ducentas argenti libras cogetar exolvere Fisci nostri ntilitatibus adgregandas. At ne id folum putetur ad resecandam intentionem poffe sufficere, quotiescamque ad communionem talem accessifie fuerit computatus, toties mulcta exigatur; & fi quinquier eumdem confliterit, nec damnis ab errore revocari, tunc ad nostram Clementiam referatur, us de folita ejus substantia, ac de statu acerbins judicetur. Al tuono di Bando così formidabile di efilio a' Vescovi, e di confiscazione, e tormenti a' Laici, non havendo li Donatifti ne forze da opporfi, ne volonta di fottoporfi, determinarono con barbara risoluzione di uccidersi, Insingandosi di dover' essere venerati Martiri morendo, ò di poter ammollire i Giudici con la rappresentazione lagrimevole della loro disperazione. Ed in esecuzione del difegno con diversi supplicii più fieri della medesima morte, eglino resero fpaventevole la loro Setta apprello il Mondo. Conciofiacofache [4] un Donato diè di capo al muro, e poi con un falto gittoffi in un profondiffimo b Mentralida, Pozzo; un [ b ] Gandenzio prima di abbandonar la fua Chiefa, volle dentro di essa arder vivo con tutto il suo Clero, incendiandone le mura, e gli Altari; e col medefimo cieco furore di precipitate rifoluzioni per non fog-

4.59.

Rifolm ioni di-fperate de' Dons-

e Vedi il Pontif. di Celefine .

infuriato per l'Africa cent'anni, perdè il nome, e l'audacia, è quei, che pur fopravissero alla loro desoluzione, fatta unione, [c] co' Vandali Arriani, rimafero duplicatamente rei di doppia Herefia. Onde Honorio, che con la spada in mano tolse dal Mondo, ch'infettava dall'Africa tutto il Mondo, lasciò un gran documento ai Posteri, che la durezza dell'Heresia non con altr'arme fi frange, che col ferro. Qual favio ammaestramento di rinomato Monarca apprefe così bene a' giorni nostri Luigi XIV. Rè di Francia nella depressione degli Ugonotti del suo Regno, che s'egli Christianisfimo non fi chiamaffe per il merito de' fuoi Antenati, tale dir fi dovrebbe per il proprio.

giacere all'efilio, partivanfi communemente gli altri Vescovi più tosto dal Mondo, che da loro Vescovadi. Sicchè da quel tempo la Setta de' Donatifti ò trasportati nell'Isole, ò in se medesimi estinti, doppo di havere

Arriani in Co-Auxinopoli .

Mentre dunque rigertava Honorio dall'Occidente i Donatifti, respingevail fuo fratello Arcadio dall'Oriente gli Arriani. La Città di Coltanrinopoli, benchè purgata dal Gran Theodolio, riteneva tuttavia il fermento, di humori hereticali, e particolarmente la Piebe, ch'è il fondo del corpo civile, eruttava spesse evaporazioni di pestilenti dottrine; onde sentivansi di notte tempo andar vagando per le strade Giovani temerarii, & irriverenti, che beffandoli de' Cattolici alternativamente cantavano una tal Canzone, che terminava ogni fuo fenfo in quelle parole, [d] Ubi funt bi, qui tria unant dicunt effe substantiam? S. Gio: Grisoftomo, che reggeva allora quella gran Chiefa, [e] contrapole all'empietà di que canti altrettanti Hinni di pietà, e di Religione, e portò doglianze à Cefare, perche fema

caltigo fi colleraffe cotanta arroganza, anche in onca de Bandi Imperiali

d Sec. 16.08.

a Sezon. LS. c.S.

gliamento Imperiale si conduste Arcadio alla Chiesa, nella quale ufficiava 8. 6. choss. il Chrisostomo, quando nell'avvicinarsi alle porte egli notò nel Santo, che era ufcito a riceverlo, un non sò qual'atto di ammirazione, come se Fatto celebre di S. nel rimirare il diadema Imperiale, fopra cui il Chrifoftomo haveva fiffi gli Gio: Grifoftomo. occhi. avelle ancora ravifato ò fallita, ò mancanza di gioje, e tanto mangiormente egli mostrò desiderio di risaperne la cagione, quanto più prontamente udi dal Santo queste parole, [b] Die mihi, Imperator, si quis buic b Bitm. pulchra, & pretiofa corona quosdam abjectas, & obscuros lapides insernisset. videretur boc tibi effe tollerandum ? & non tamquam universa per illos affiserentur contumelia, agrè tulisses Approvando Arcadio il detto del Chrifoltomo, replicò egli allora con voce d'Apostolo, e con volto d'Angelo. Quid verò non existimas, universorum Regem irasci, si in pia Civitate, que omnino rette fe babet, pars, que male fentit, finatur habitare? e qui à lungo egli fi ftele nel dimostrare all'Imperadore l'obbligo di esigger da cotal forte di gente mutazione di vira, ò di Paele, [c] Hac cum audiffet : tidan . Imperator, conchiude l'Historico, chiamati li Capi della fazione Heretica", con autorità di chi comanda, ordinò loro di cambiar Fede, à Patria, altrimente sottoponeva li Trasgressori alla confiscazione de beni. Mi oftinando eglino nella pertinacia della loro Herefia, furon tutti prima [ d ] fpo-d Mores, Disc. in gliati d'ogni havere, e poi tramandari in esslio; e Sozomeno, che queste alli S. Popponi guat i ogui navere, e poi tramanatat in emio; e эокольсно, cue que ue esta i reprin-co de defenve, racconta [e] quel gran prodigio pur allora fuceduto, che e symithes, forzata dal Marito Cartolico una Doma Artiana i renderii Cattolica, ella tutta piena di mal'animo si accoltassa all'Altare, e nel communicarsi con-tico della rederiaforme il Rito de' Carrolici, le se indurasse in bocca a guisa di una pietra Niconi. la Sacrofanta Particola, e giù per la gola le se intorzasse, d'onde poi fisori la tramandaffe con molto fangue, ch'hebbe à torie la vita, con darle quella più preziofa della Fede Cattolica, ch'ella fubito di buon cuore professo prostrara avanti li picdi del Chrisostomo. La piessa era di una materia non conosciuta per dessa da alcuno, [/] Et inustratum quemdant stienitis colorem referebat, e conchiude il sopracitato Historico, [g] Si cui has allemini. verisimilia effe non videntur, testis est ipfe lapis, qui etiam nuns bodie inter Constantinopolitana Urbis Cimelia conservatur. [b] Ed altro Historico to h Mara Disease ferifce, che medelimamente in que' tempi, ritrovandoli alcuni Santi Velcavi nelle spiaggie di Rodi in pericolo di evidente nausragio, comparisse il Santo Anacoreta Procopio a S.Porfirio di Gaza, che navigava in quella Barca, e dicessegli, che la tempesta calmarebbe, quando il Piloco, ch'era un fecreto Arriano, abjuraffe l'Herefia: il che feguito, celsò la tempella. e la Nave scarica dal peso di un'Heretico approdo felicemente al porto. Il provedimenti del Chrisostomo dunque havendo pienamente ottenuto da Arcadio ciò, che Guiosomo per unicamente bramava, doppo di haver proveduto ai più profilmi, di latò il conversose degli fuo zelo ai Popoli più lontani della Scythia, che per mezzo di Predicatori Apostolici, ch'egli vi destinò, ridusse dall'Arrianesimo alla Fede Nicena: e perchè in Constantinopoli, ch'era l'Emporio dell'Oriente, sitsovavasi i l'had l.s. 1900 ogni forte di Nazione, [1] stabilt in essa le feuole di tutte le Lingue, acciò i l'had l.s. 1900. ogni Lingua professafie la Divinirà di Giesa Christo, & ogni palato gustafie del Pane confustanziale della Fede Nicena. Onde per la pieta, e vigilanza del fuo Paftore. Coftantinopoli potea dirfi una nuova Roma, fe così bene havesse saputo Arcadio resistere ai consigli della Moglie, come ben sen-

Secolo V. INNOCEN-364 20.

pe domar nel suo Imperio la baldanza dell' Heresia.

Ne fara forse mendicato pregio della nostra Historia, descrivere in questo luogo una delle più memorabili azioni, che rappresentino gli Annali della Chiefa, cioè l'atroce persecuzione mossa dall'Augusta Regnante contro il Patriarca S. Gio. Chrisostomo; che portando seco annessa la no-

tizia di molti successi appartenenti all'Heresia, potrà render pienamente doit dell'impera paga la curiofità de Lettori. Era, come fi diffe, partito il Mondo fra dua dere Arcadio. Fratelli, ed Honorio fignoreggiava in Occidente, ed Arcadio reggeva l'Imperio d'Oriente. Possedeva Arcadio, oltre ai meriti paterni, che lo publicavano al di fuori benemerito del Christianesimo, tutte quelle doti personali, che posson rendere un Monarca glorioso per merito di Religioa L. 31. de Pagan. ne; zelo di Dio [ a ] nell'abbattimento degl'Idoli, purità di Fede [ b ] nella depressione degli Heretici, ossequio della Chiesa nella riverenza de Sacer-

C. Theed. b L.26. 18. 29. de Har. C. cod.

doti, e tutto ciò in fomma per cui egli era degno Figliuolo di Theodofio, e degno Allievo [c] di S. Ambrogio, alla cui tutela havevalo raccomanc Paulin. In wire S. dato il Padre morendo; ond'egli hebbe in forte di esser liberato con potentissima mano dalle infidie del perfido Rustino, e dall'armi de' Persiani, da lui vinti, e domati con i fausti auspicii della Santissima Croce, la cui

d S. Trofper. de pradill . 1.3. c.34-

figura [d] prodigiofamente apparve ne' vestimenti de' suoi Soldati nell'atto del conflitto. Mà tante belle parti rimanevano foggette al biasimo, ch'es E dell'Imperadri. Padrone del Mondo, si fosse reso schiavo di una Donna, che per essergli moglie infamò con doppia macchia la schiavitù del Marito. Eudoxia su quelta, Cattolica anch'essa, e di molti egregii ornamenti abbellita, di pietà Christiana, ma interessata, & ambiziola à segno, che la cupidigia del

ce Eudoxia .

denaro, e la vanità della superbia surono come i due scogli, ove urtò, e s'infranse ogni più bel pregio di sua vita: [e] Conjux Arcadii Eudoxia, dice Zosimo, super sexum arrogans, & insatiabili avaritia undique additta, vitam omnibus acerbam reddebat. Sottotali Regnanti governava la Chiesa di Costantinopoli S. Gio. Chrisostomo, che pe'l candor dell'innocenza; E di S. Gio, Chrl-

e Zefim. l.g.

per la profondita della dottrina, per la misericordia verso i Poveri era il cuor di tutti, e dall'Imperadrice particolarmente encomiato come Ecclefiaftico fenza pari, e venerato come Vescovo insieme, e Padre. Ma questo filiale offequio durò fin tanto, che la virtù del Chrisostomo mirò il ben publico senza detrimento degl'interessi privati; poiche quando anch'essa viddesi messa fra' complici, & indisferentemente con gli altri ripresa come rea, esacerbata di animo mancò prima in amore, quindi in rispetto, e servendosi in fine della Regia Podestà per licenza del malfare, traboccò contro lui in Taite in annel ecceffi di furore, e mostrossi Donna di quelle, di cui disse Tacito, [ ] Sè in A. actio, [7] Sp. ambitiofa. [g] Callitrope Vedova Alesfandrina S. M. Chryf, Triconvenne giudicialmente in Costantinopoli Paulacio Ufficiale Imperiale

in Egitto per la somma di cinquecento scudi: la lite però si presto terminata da Eudoxia, che riscosso il denaro dal debitore, alla Vedova sol h. Les Juppes, is trentalei ne diede, e tolleclea d'avanti [la ] Hac avara mens Imperatricis con queste pravide parole consciunt d' la Hac avara mens Imperatricis. con queste gravide parole conchinde il racconto di tal rapina l'Augusto Historico Leone Imperadore, La defraudata Donna [i] Confugit ad communem desensorem, cioè al Chrisostomo, con la rappresentazione compasfionevole del successo, che da se medesimo implorava, e perorava prove-Occasioni de di dimento, e giustizia. Il Santo abbandonato ogni trattato di aggiustamento,

i Idemibid.

e'l Chrisosomo, che riputò inutile in tanta disparità di persone, e di potenza, se inconta-

nente carcerar Paulacio, perfuafo che la pena dell'innocente haverebbe rifvegliato nella rea Imperadrice lo fumolo della reftituzione. Ma dal funposto andò molto lungi l'evento; conciosiacosache Eudoxia giudicando offesa la Maesta del Principato nella cartura del Ministro, mando alle carceri gente armata, e due Centurioni, per toglier quindi à viva forza Paulacio; come avvenuto farebbe, fe con pronto a juto di miracoli non fosse accorfo Dio alla difefa della giusta rifoluzione del fuo Servo; poiche nell'atto dell' esecuzione atterriti li Centurioni dalla comparsa di un' Angelo armato, e minacciolo, non folamente tornarono essi indietro confusi. e tremanti, ma il lor timore penetrando ancora nell'animo di Eudoxia, ella rimandò la ritenuta pecunia al Santo, con suppliche eziandio per la scarcerazione del fuo Ministro. La costanza del Chrisostomo, che anche da Eudoxia fu poi laudata, concitò allora nell'animo irritato della Regnante nuovi stimoli di risentimento nel seguente caso, che avvenne. [a] Per falfe accuse di un' Heretico Arriano ella haveva esiliato dalla Città Theognosto, che nel portarsi al luogo dell'esilio, inopinatamente giunse per l'acerbita del dolore al termine della fua vita. La Moglie possedeva una Vigna ne' Borghi di Costantinopoli, unico appannaggio dotale, & unico avvanzo di tutte le confiscate sostanze del Marito. Andovvi un giorno Eudoxia in stagion di vendemmie, ed invaghitasi dell'amenità del sito, della fertilità del terreno, e della copia dell uva, che [b] volle ancora per fuo diletto bette illa assaporare, domandò, chi ne sosse il padrone? e rispostole, che la Vedova di Theognosto; ella senz'altra discussion di causa allegando con pronta avidità Leggi antiche, e delitti presenti, sottoposela al Bando, e dichiarolla decaduta al Regio Fisco. Ricorse l'afflitta Donna al Chrisostomo. ed il Chrisoftomo al suo solito hora pregando, hora riconvenendo, hora minacciando, s'interpose con l'Imperadrice à favor dell'oppressa supplicante, ma fempre indarno; poiche rifoluta Eudoxia di mantenerfi nell'ufurpata possessione, hor non curando prieghi, hor ribattendo ragioni, hor dispregiando minaccie, dichiaroffi inflessibile al ravvedimento. Il Santo non potendo più foffrire ne li giusti lamenti della Vedova, ne le ingiuste violenze della Regnante, ordinò agli Ostiarii del Tempio, che in que' giorni, che allora appunto correvano della festa dell'Epifania, escludessero Eudoxía dall'ingresso della Chiesa, quando ella visi appressasse. Ne tardò guari ella à giungervi, ed i Custodi a rigettarnela, Ecce Imperatrix, soggiunse l'Augusto Historico, cum reliquo, qui eam stipabat, comitatu, & aliis quidem omnibus ingressum servabant Ostiarii liberum, ipsam verd prohibebant; rinovando con questo fatto il Chrisostomo in Costantinopoli e Paulin in vita contro la Nuora di Theodofio infamata di avarizia, quanto haveva ope- S. Adir. rato [ e ] S. Ambrogio in Milano contro Theodofio medefimo, macchiato di crudelta per la strage ordinata degl'innocenti Thessalonicensi. Un delle Guardie il più temerario stesse arrogantemente il braccio per isforzar la porta . ma così come lo stefse, ritrovosselo inarridito, & immobile: dal qual miracolofo fuccesso atterrita Eudoxia [d] Statim revertitur, ed il Soldato, che humiliossi al Santo, statim curatur: & Deus per servum sum magni- Monaci Origenisti ficatur, & glorificatur. In quella mala disposizione di Eudoxia contro il deni Longui. Santo, giunse dall'Egitt o à Costantinopoli un nuovo fomite di discordie, cioè Dioscoro con una truppa di Monaci Origenisti, chiamati dagli [e]Scrit- e Sepantille e 15. tori col sopranome di Longhi, scacciati da Alessandria dal Patriarca Theo-

filo,

ZO..

filo. che non voleva tal'infezione di gente in quella suz Chiesa; e come ch'eglino erano egualmente potenti di lingua, e di patrocinio, e risolutiffimi di vendicarsi del lor Patriarca, si presentarono baldanzosamente avanti Cefare con un memoriale così ripieno di falsita, e così risentito di sensi. ehe fit obligato Theofilo à portarfi à Costantinopoli pet dir sue discolpe, e purgar la fua calunniata innocenza. Divulgoffi intanto la fama, che il Chrisostomo havesse non solamente ricevuti alla sua communione li Longhi, mà eziandio fosse stato il Consultore, e'l Promotore dello scritto memoriale, con tanta indignazione del Patriarca Theofilo, che dicefi, che nel partirsi d'Alessandria, in publico protestasse, ch'ei andava alla Corte non come Reo, mà come Attore per far deporre dalla Sede di Costantinopoli il Vescovo, che vi sedeva. Quale sparsa voce di troppa connivenza del Chrifoftomo a favore degli accennati Monaci Origenishi, che procedè in lui da raffinata, e fanta prudenza, affin d'allettarli con la piacevolezza del tratto alla riunione con il loro Capo, interpretata da' malevoli in finistro concetto, fù potiffima caufa, ch'egl'incorreffe ancora nello sdegno di S. Giro-

h Ad Galat. 2. c Luc. 18.

as mer. 1919. 16. Jamo, il quale lo [a] rinconvenne co' il nome allufivo di Barnaba, come caduto anch'ei [ b ] in quella fimulazione, per cui fi avverafie la Profezia. [ c ] Putafne veniens Filius bominis Fidem inveniet super terram? Ed in oltre ne' medefimi fentimenti di S. Girolamo 'concorfe S. Epifanio, che maravigliandoli, che un tanto Ecclesiastico fosse potuto essere strascinato nell' errore della communione con gli Heretici, portoffi da Gipro appoftatamente à Costantinopoli per agir contro lui, d'onde doppo scambievoli amarezze finalmente fi parti, e nel partirfi incontrandofi col Chrisostomo. ambedue anche non volendo, al folito de gran Santi, operarono miracoli, d Sur. 1.3 a. 13 . Se profetando [d] l'un dell'altro, cioè il Chrifostomo di Epifanio, che non cample, es me arrivarebbe alla sua Chiefa, & Epifanio del Chrifostomo, che presto sastrafia vita Chry- rebbe efiliato da Costantinopoli; e si adempiron pienamente le prosezie, in S. Epifanio, che avanti di giungere in Cipro mori sù la nave, e in S. Gio. Chrisostomo, che su deposto dal Vescovado con l'esisio. Hor dunque per-

e Pailed, in Dial. de reg geffis Chryf.

f :. Reg. cap. 18.

Pe recuzione San Gio. Chrisoftomo .

g Ann.403.

h Has vide apud O fee.

venuto in Costantinopoli Theofilo con l'accennata esacerbazione contro il Chrisoftomo, fù facile, come avvenne, ch' egli stringesse Lega con Severiano di Cabali, Antioco di Ptolemaide, & Acacio di Berera, Vescovi alimentati da Eudoxia, e confeguentemente inimici del Chrifostomo, non folamente per il folito motivo de' Corteggiani di adherire al genio, qualunque egli fia, del Principe; ma molto più, perch'essi si riputavano offesi da lui [e] in occasione, che predicando il Santo un giorno al Popolo, cominciò il suo sermone con quelle parole della Sacra Scrittura, ch' eglino interpretarono à loro rimprovero, [f] Congregate ad me Sacerdotes dedecoris,qui comedunt mensam Jezabel. Tant'inimici sotto la direzione di una Donna infutiata, ch'era Imperadrice, faciliffimamente risolverono, e promosfero subito la maggior empieta, à cui possa giungere la sceleratezza degli Ecclesiastici traviati, cioè la condanna, e la deposizione del loro Avvetsario, quale con poca fatica, ma con gran pompa pronunziarono [g] in un Sinodo di trentatrè Vescovi Egiziani loro adherenti, nel quale ancora conmanifesta calunnia incolparono l'innocenza del Santo di [b] quarantacinque &c. an 4 01 m 17. enormi delitti, è tessero quella gran tela, che poi aperta diè principio alla rappresentazione di quella funesta Tragedia, e di quella lunga serie d'ac-

ZQ.

turbatur, rursus ab Herode caput Joannis injuria petit abscindi; rursus [ h ] 13. Rd. 21.

montes persequendo compellere : & ad Arcadio, che vinto dalle lusinghe del-13. Ref. 19.

la Moglie, haveva fottoscritta la pena del Bando, francamente rispose,

[ k ] Ego à Dee Salvatore noftre banc suscept Eccleftam, ut falutem popule cu- krattal.lec.it.

Il Chrisostomo, benche citato, ricuso d'intervenire à quel Conciliabolo di malevoli, e seguitò nella Chiesa le sue funzioni Episcopali con tal difpregio d'ogni humano riguardo, che nel medelimo tempo egli dieffi à conotcere non men'affediato dalle perfecuzioni, che invincibile, e forte nel fostenerle; [a] Multi quidem fluctus, dis'ei in un Homilia al suo Popolo, & unda immanes; sed submergi non vereor, quia super petramsto. Infaniat 15. n. Christinher licet mare, petram non potest commovere . Insurgant quantumlibet fluttus, mil de expuls si Napis Jesu obrui non potest; ed altrove, [b] Dicunt, quod cum muliere dor- ishu n.s. mierim; exuit me, & invenietis membrorum meorum mortificationem. Mi meglio perorò Dio co' miracoli in difesa dell'oppresso suo Servo, con sar b Idem in rifentir la natura stessa al torto, che gli si faceva. Poiche appena si parti egli da Costantinopoli, che [c] un' horribile terremoto scosse le mura della che degles sie Città, e gli animi de' Cittadini con sì tremendo fragore, che cadendo ancora à terra la Camera del medesimo Imperadore, e nel moto de' sassi riconoscendo ciascuno l'ira agitata del Cielo, tutti così vivamente ne appresero la cagione, che Huomini, e Donne, Nobili, e Plebei esclamando ad alta voce pietà, e perdono, spediron trè volte messi à richiamare il Chrisostomo, ne senza gran pena lo persuasero à tornar, come in trionfo, nella sua Sede; [d] (Omnes namque, dice l'Historico, cum cereis accensis es d'Ibed. 1.5.6.31. obviam fiunt, ) e preselo a forza, e portatolo alla Chiesa, con violenza di afferto lo posero, esso renitente, su 'l pergamo, d'onde con una sola occhiata egli facilmente potesse saziar la vista di tutto il Popolo. Mil poco durò an quel gaudio la Città, e in quella Sede il Chrifostomo; conciosiacosache Eudoxia bollendo sempre di nuovo sdegno, proruppe in quelle risoluzioni, che recarono finalmente al Santo la gloria della morte, & a lei il vituperio di haverla ò comandata, ò procurata. Era ella stata più volte paternamente riprefa da lui, perche permetteffe alcuni giuochi popolari à guifa de' spettacoli de'Gentili avanti una [e] flatua di argento rappresentante la sua e Ser. 14. c. 16. figura, collocata da essa, non senza taccia d'indecentemente superba, preffo il Tempio di S. Sofia, con scandalo de' Buoni, e con disturbo de' Sacerdoti, che ufficiavano quella gran Chiefa; qual fimulacro faceva poi ella andar in giro per le Città dell'Asia, come s'ella fosse l'antica Cybele, estorcendo applausi, e ciò che più piacevale, oro, e tributo da'Sudditi. Hor l'ammonizione del Chrisostomo si rese così sensibile, e penetrante nell'animo effeminato di Eudoxia, che non potendofi più vedere il fuo Contradittore avanti gli occhi, in un nuovo Sinodo, che ella fece adunare col configlio [f] e coll'opera del Patriarca Theofilo, dichiarollo non folamente fealled be cit. decaduto dal Vescovado, ma incorso in gravi pene, per haver egli riattunto al posto di propria autorità, quando n'era prima stato privato da un publico Concilio; e seguendo al Decreto pronta l'esecuzione, sugl'intimata la relegazione in Cuculo, luogo deferto, & horrido dell'Armenia. Nulla estolita za ca coltu za. zurbossi il Santo al turbine della muova tempesta, ma sereno di volto, e quieto d'animo, convocato il Popolo, con Apostolica intrepidezza recitò quell'ammirabile Homilia, che comincia , Rurfus Herodias [g] furit , rurfus g Marth. 14.

Jezabel Nabutha vineam pertentat eripere, ac [i] Sanctam Ecclesiam ad

ZO.

rem ailigenter, neque illam deserere possum. Quod si fieri id omnino vis quia Civitas diffentit à me, vi mecum age, & excusationem habeam, quod aufforitate tua pulsus, hanc reliquerim Ecclesiam. E fu subito esaudita la sua richiesta, poiche la notte medesima della santa Pasqua, quattrocento Soldati, investita la Chiesa, trucidarono quanti quivi dentro ritrovarono, e rinversato il Fonte Battesimale, commessero crudelta inaudite, & horrende. dimostrando con questi primi attentati di sangue, quanto contro il Chrisostomo fosse risoluto quegli, che li comandava. Allora veggendo il Santo Vescovo ridotte le cose all'estremità dell'impegno, prese il solo, e solito espediente, di chi in materia di Religione trovasi oppresso dalla potenza de' Grandi, ed [a] appello dall'ingiustizia di Cesare alla Sede Apoltolica, che fola egli riconobbe nel Mondo superiore nella giudicatura Ecclesialti-

Idem ibid.

b Arad Baren, an. 404 #. 20. & feq.

ca à tutti gli huomini del Mondo. Scriffe dunque ad Innocenzo[ b] una lunga lettera, in cui rappresentò tutto il corso della sua persecuzione stutte le frodi de' fuoi malevoli, e tutta la condotta de' fuoi portamenti, fopra

Sua appellarione al m Romano,

la quale richiedeva il Giudizio della Cathedra Romana, e la protezione Pontificia contro li fuoi persecutori. Con la lettera mando ancora quattro Vescovi in qualità di Legati, cioè Pansofio di Pisidia, Pappo di Siria. Demetrio di Galazia, & Eugenio di Frigia. Dall'altra parte il Patriarca Alcilandrino opponendo pronto oftacolo ai difegni del fuo Avverfario, spedi anch'esso à Roma un Lettor della sua Chiesa con altre lettere ( che per la follecitudine del messo giunsero prima di quelle del Chrisostomo, nelle quali fignificava al Pontefice la deposizione del Patriarca Costantinopolitano, e le ragioni, che havevano indotti li Vescovi all'esecuzione della condanna, per la cui conferma esso, e 'l Sinodo richiedevano l'oracolo della prima Sede del Christianesimo. Ed invero il quinto Secolo, venerato Autorità venerata per incorrotto da medefimi Luterani, tramandò a Posteri un gran documento, di quant'autorità fosse in quell'età il Pontificato Romano, mentre in grado di appellazione agiroffi allora in Roma una delle più famofe controversie, che leggansi nelle Historie, cioè di due insigni Patriarchi, l'un

mano.

de' quali richiedeva dal Pontefice la manutenzione nella fua Sede, l'altro contradiceva: il che certamente avvenuto non farebbe, fe il Pontefice Romano fosse sol Vescovo di Roma, e non Vescovo de' Vescovi di tutto il Christianesimo. Ricevè dunque Innocenzo il funesto avviso di queste gran novità dalla Lettera, che prima gli pervenne del Patriarca Alessandrino. che alla semplice narrazione del fatto subito gl'impresse nell'animo una non sò qual ripugnanza nel creder ciò, ch'ella esponeva, e un principio di avversione verso Theofilo con la considerazione del passo, ch'egli haveva fatto, in degradare un Patriarca della Chiefa Imperiale, non folamente i Perfectori del fenza confentimento della Sede Romana, ma eziandio contro tutte le regole, che prescrivono i Canoni nell'atto di somiglianti giudicature, [c]

Rifentimento d' NINCEDZO COREC Chritoftomo.

& Sallad. loc. sit.

Inhorruit, dice d'Innocenzo l'Historico, temeritatem, fastumque Theophili agrè ferens, & quòd Teophilus folus scripferat, & quòd rei totius feriem referre omiserat, cujus scilicet rei gratia, quibusve adjunctis sibi sociis; illum deponere ausus fuisset. Inter hac mansit admirant, nihilque rescribere poluit, rei indignitate commotus. Alla maraviglia del Pontefice fi aggiunfe l'atteftazione di Eufebio Diacono della Chiefa Coftantinopolitana, che per providenza del Cielo allora in Roma fi ritrovava, il quale testimonio di veduta della Santita del Chrisostomo non potendo nè supporre, nè am-

INNOCEN-

ritevole di quella Sede, portoffi fantamente audace dal Papa, e con schierti fentimenti pregollo a foprafedere nelle rifoluzioni, fin tanto che più chia- E fue rifolizioni. ramente fi adducessero ò da una parte le accuse, ò dall'altra le giustificazioni. In questa dubbiezza del vero, e nel corso di questi sospetti sopraggiunsero in Roma li Legati del Chrisostomo, che presentate al Papa le lettere, rappresentarono minutamente à voce la serie del fatto, e svelatamente ancora le circostanze di esfo. Era presente a questo gran Giudizio il Legato di Theofilo, e nel dibattimento della caufa benche apparifie la paffione nel Contradittore, e l'innocenza dell'Oppresso, tuttavia il Pontesice fperando più del beneficio del tempo, che disperando della giustizia della caufa del Chrisostomo, con decreto provisionale rimesse la decisione della controversia al primo Concilio Generale, che si sarebbe convocato; ma annullò allora i Sinodi particolari tenuti contro il Chrifostomo, e desiderofo della quiete commune, scriffe in questi sentimenti all'uno in Alessandria, & all'altro in Costantinopoli. Quindi dai maneggi con gli Huomini rivolgendofi à que' più potenti con Dio, [a] fefe ad Orationis fludium contulit, a Pallad, loc.eit. îndistoque Ecclesia jejunio, cum lacrymis divinam precabatur clementiam, ut hujusmodi seditiones, & scandala, sciffuraque tollerentur, & pacis, ac fraternitatis amor integra membrorum compage redderetur. Ma mentre Innocenzo travagliava in Roma per la concordia, vie più fiera forgeva contro il Chrisostomo in Costantinopoli la guerra. Eudoxia risoluta di voler ad ogni costo trionfare del suo Avversario, doppo di havergli con ssogo di che vil vendetta procurata invano la morte per mano di fecreti Sicarii, dichia- Cona rossi finalmente di volerlo in forza privo, e scacciato da quella Chiesa. Ma egli non soffrendo di veder di nuovo profanata la casa di Dio con uccissomi. e tumulti , nascostamente si parti dalla Citta sopra un Giumento, come un'Agnello condotto alla accisione dalla Soldatesca, che lo conduste [ b ] in Armenia oppidum remotifimum , ut ab Isauris , qui noctu , & interdin illud obsidebant, necaretur: Cucusus id appellatur. Fil dal Chrisostomo con

tanta imperturbabilità di animo sopportato il colpo della partenza, dell' efilio, e della condanna, che scrivendone poi al suo diletto Ciriaco, disse,

Domini est terra , & plenitudo ejus ; & si vult secare , secet , idem passus est Isajas ; subscribar illi ; si vult in pelagus mittere , Iona recordabor ; si vult in caminum injicere, idem paffi funt tres illi pueri; fi me feris vult objicere, objiciat, Danielis in lacum Leonum abjecti recordabor; si me lapidare vult, lapidet me, Stephanum habeo primum Martyrem socium; si & caput tollere vult, tollat, habeo soccium Joannem Baptistam; & si substantiam

Trono Episcopale falì al Tetto, & incenerillo, e quindi dal Tempio uscendo, ed arcuandosi come in ponte ando di lancio a colpir la curia del Senato, e con fragore horrendo dirocolla, quasi Dio prender vendetta volesse dell'uno, e l'altro foro, e degli Ecclessattici, che condannarono il Chri-

[c] Etenim cum ego è Civitate fugarer, nibil borum curabam, fed dicebam cs.t.chrf. enf. intra memetipfum : Si quidem vult me Regina exulem, agat in exilium, [ d ] ipfulm 22.

auferre vult, auferat, [ e ] nudus exivi de utero matris mea, & nudus revertar e bi :-

illuc. Così egli. A magnanimità così heroica applaudi il Cielo con dimo-Prazione di prodigiosi avvenimenti. [f] Poiche partendosi egli dalla frattat. les. rin. Chiefa; fcefe di repente dall'alto dell'aria un globo di fuoco, che arfo il

fostomo, e de' Laici, che n'esegnirono la sentenza con fieri, & empii cratta-Tomo L.

INNOCEN-ZO ..

Secolo V.

menti, da' quali oppresso terminò il Santo la vita, Martire senza sangue Confessore invitto della Cattolica Religione, e idea ai Prelati di costanza. e di zelo. Surfe allora Innocenzo à prender giulta vendetta di cotanto ecceso, e tale re prese, quale conveniva al sostentamento della dignita

407. 8.33.

sacerdotale conculcata, e vilipesa dalla potenza de Laici. Erasi egli sin' allora contenuto, per il defiderio della sperata concordia, nel minacciar più tosto la pena a' Rei, che nel punirli; mà quando riseppe le violenze de Ministri Cesarei, e la morte del Santo, sciolto da ogni ritegno di paterno affetto, scosse in tal guisa il flagello tremendo dell' Apostolica indignazione, che se ne udi il rimbombo nelle parti più lontane del Christianesimo. Innocemo feon - Con primo, e non più udito esempio contro Monarchi Cattolici di Fede, munica l'Impera e non incolpati di Herefia, egli fcommunicò Arcadio, & Eudoxia, chiae Perriar mando l'un Caino, l'altra Dalila, e con essi il Patriarca Theofilo d' Alessan-Chrisostemo, o complici dell'accennata condanna; sa l'ex sanzuinis fratris mei Joannis, così scrisse egli all'Imperadore, clamat ad Deum contra te, à Imperator, sicut quondam Abel justi contra parricidam Cain, & is modis cmnibus vindicabatur. Ejecifti è Throno suo, re non judicata, magnum sotius Orbis Doctorem, & und cum eo Christum persecutus es. Neque de illo ita queror (fortem enim , feu hæreditatem cum Sanctis Apostolis in Det , & Salvatoris nostri Iesu Christi Regno consecutus est ) quamvis intolerabilis ja-Etura ea sit ; sed affligor , proptered quod primum de animarum vestrarum falute, deinde de iis, qui sapientissima, spirituali, & divina dollrina, & inflitutione ejus orbati , fame verbi Dei conficiuntur , sum solicitus . Non enim Ecclesia tantum Conflantinopolitana mellita illius lingua jacturam fecit, sed Orbis sub sole totus ad orbitatem redactus est, viro tam divino amisso, persuasione unius mulieris fabulam hanc, & spectaculum exhibentis. Verum excipiet & prasentem hic panam non post multos dies ei advenientem. Nova autem Dalila Endoxia, qua paulatim te erroris, seu seductionis novacula tosondit, execrationem ex multorum ore sibi ipsi introduxit, grave, & quod gestari nequeat, peccatorum pondus colligans, atque id prioribus peccatis suis Superaddens . Itaque ego minimus , & peccator , cui Thronus magni Apo-Roli Petri creditus est , segrego , & rejicio te , & illam à perceptione immaculatorum Mysteriorum Christi Dei nostri; Episcopum etiam omnem aut Clericum Ordinis Sancta Dei Ecclesia , qui administrare, aut exhibere ea vobis ausus fuerit, ab ea hora, qua prasentes vinculi mei legeritis litteras, dignitate sua excidisse decerno. Quòd si ut homines potentes quemquam ad id vi adeveritis. & Canones nobis à Salvatore per Sanctos Apostolos traditos transeresti fueritis, scitote id vobis non parvum peccatum fore in horrenda illa iudicis die, cum neminem bujus vita bonor, & dignitas adjuvare poterit, arcana autem . & abdita cordium sub oculos omnium effundentur , atque exhibebuntur. Arfacium, quem pro magno Joanne in Thronum Episcopalem produxistis, etiam post obitum exauctoramus, und cum omnibus, qui consultò cum eo communicarunt, Episcopis, eujus etiam nomen sacro Episcoporum Albo non in-Scurimenti dell' scribatur. Ad Theophili anathematismum addimus abrogationem, & absolutam à Christianismo alienationem. Così Innocenzo. Honorio inhorridisfi anch'eflo all'ecceflo del Fratello, e questa memorabile Lettera gli scrisse in deteltazione eterna del commello facrilegio , [b] Nescio qualifiam potens, & à Damone immissa impulsio persuasit tibi , à Frater , samina

In perador Hono-

b Apad Baren. 407. 4.28,

committere te ipsum, & patrare talia, qualia nemo alius pius Christianorum Regum patravit. Etenim , qui iftic funt Sanctiffimi Episcopi , clamant adversus Imperium nostrum, quod magnum Dei Antistitem Joannem neque legitime, neque ex prascripto Canonum, & ab Episcopali Sede depuliftis, & acerbiffimis exiliis, & intollerandis injuriis ejicientes per vim vita spoliastis, o doppo replicati rimproveri conchinde, Contende igitur, Frater, non verbo, fedre, & Deum, & Homines de correctione corum, que non funt rette alla, certiores facere, certus, & ipsum Imperium nostrum & ruere, & flare Preribus Sacerdotum. Così Honorio. Scoffo Arcadio dall'enormità del fatto Humiliazione # difvelato, e dal tuon della fcommunica fulminata, a guifa d'Huom, che Arcadio. forge da profondo letargo, di se medesimo si rincrebbe, e del suo inhumano trasporto: e veggendosi in odio à Dio, e al Mondo, ricorse pentiro al Pontefice per mezzo di humiliffima [ a ] fupplica , implorando affolizzone , a sped Glican in e perdono al fuo peccato; ed Innocenzo, che amava il ravvedimento del Reo, e non la pena, aprendogli le porte dell' Indulgenza, benignamente in tal tenore gli rescriffe, [ b ] Studium, diligentiamque vestram Dei prascrie b Apad and Inc. pto, & ut voluntati confentaneam, quam propter ipfius nomen declaraftis, accepimus, & probavimus. Quapropter facris a vinculis foluti ad signa Dominica confirmatis animis accedite. Così il Pontefice. Non così subito petò restò placata l'ira di Dio contro Arcadio, contro Endoxia e contro chiunque ò fit Attore, ò Complice degli strapazzi del Santo. [e] In Costantino- e Ser. 1. 6. 6.17. poli cadde grandine di tal' enorme groffezza l'ultimo giorno di Settembre, che con horrore rovinò vendemmie, e campi, abbattendo non men Avveniment pi gli haveri, che gli animi de' Paesani, [d] & percrebuit sermo, istud, d Des irato, propter Joannem indista causa abdicatum, contigisse. Arcadio soltomo. Resso, benche su'l sior degli anni trentuno di sua età, appena ne so pravvisse altri quattro, e i Chierici, e i Vescovi, che ò sentenziarono, ò perseguitarono il Chrisostomo, moriron tutti di morte così horrida, e violenta; che chi nel Dialogo di Palladio ne legge il racconto spaventasi alla confiderazione di quanto pefo fia la vendetta di Dio contro coloro, che toccano la pupilla de' fuoi occhi, cioè i Sacerdoti della fua Chiefa. Ma Eudoxia, che fu la più empia contro il Santo, fu ancora l'oggettopiù Morte di Budoxia memorando della divina Giuftizia. Quattro giorni doppo l'accennata tempesta ella morì, & il genere della morte su molto più penoso, e spaventevole della medesima morte. [e] Cum Eudoxia uterum ferret, jamque e Cett,in compret. partui effet vicina, fætus in utero extinctus eft, & cum eum vellet enici, id frustra suit, totosque dies quatuor mortuus fatus, in utero retentus, computruit, atque uteri quoque abscessum effecit; cumque neque exiret fæens, & dolorum finis non effet, quidam ei litteras Magicas superposuit; quare & flatim ejecit mortuum fatum, & simul animam miserrime efflavit . Così Cedreno. Soggiunge [f] Niceforo, che l'urna, che racchiuse il di lei smequitagione miferabil Cadavero, con moto spaventoso, e vario, così per il lungo spazio di trentadue anni si scosse, che ne sece sempre tremar la Chiesa col rimbombo. Nè cessò la terribile agitazione, se non quando permesselo il Chrisoftomo nel modo, e forma, che soggiungiamo. Proclo reggeva la Chiefa, e Theodofio il giovane l'Imperio di Coffantinopoli, l'uno, e l'altre ben'affetti alla memoria del Chrisostomo, quegli perche teneva come successore la di lui Scde, questi perch'era stato tenuto dal Santo nel Fonte del Battefimo. Perorando dunque Proclo in lode del Chrisoftomo nel

Secolo V.

INNOCEN-20.

Gloriofa trasla-

giorno anniverfario della fua morte, ed encomiando la di lui prodigiofa costanza commosse il Popolo in tanta tenerezza di compassione, e in tanto desiderio di riveder' in Costantinopoli, benche morto, il suo oltraggiato Pastore, che ai clamori, & alle istanze, che ne sece, non solamente non feppe contradir Theodofio, mà si accinse subito con gran premura ad ordinarne la trasportazione del Corpo da Cumana di Ponto, ov'egli giaceva. in quella sua antica, e Regia Chiesa di Costantinopoli. A tal fine deputò Senatori, [4] e Guardie con pompa, di trionfo più tosto, che di trasporto. Mà non riusci a' messi così facile l'impresa, come divisò l'animo pio di

418. n. 7. 0 frq.

Theodofio. Conciofiacolache nell'atto, ch'eglino fecero, di levare, e di elevar il facro Corpo dall'Urna, trovaronio divenuto così pefante, e forte, che ravvilandolo immobile, qual vivo fasso nel sito, non poteron giammai con qualunque humano sforzo non pur toglierlo dal sepolero, and nè pure ismoverlo. Replicate le diligenze, e con nuove industrie rinforzate le prime, e sempre vano provando ogni lor nuovo tentativo, apprendendo nella refistenza del Santo cagion più alta di maraviglia, confuli, e divoticon sollecito avviso ne trasmessero la notizia à Cesare, che ne stupi anch'esso, come a cosa sorprendente, e miracolosa; quindi dubitando dello sdegno ancor vivo del suo Santo Padrino, e mosso poi da un'interno spirito di tenerezza, di speranza, e di ossequio, animato eziandio dal Santo Vescovo Proclo, e dagli Ecclesiastici di quella Chiefa, risolvè di scrivere al Chrisostomo un humile lettera, come s'egli ancon vivo folse, persuaso, che non in altro modo, che à passi di miracoli, volesse il Santo sar suo glorioso ritorno a Costantinopoli. E la Lettera su di questo renore, monumento egregio, e nobile, e degna parte dell'Ecclesiaftica Historia.

[b] Orbis totius Doctori, & Spirituali Parenti, S. Jo. Chrysoftomo

Theodosius Imperator.

Corpus tuum , ut aliorum Defunctorum , exanime effe putantes , Pater venerande, illud è tumulo transferri, & ad nos deduci, ficut Filii Patris amantes, desideravimus. Ad quod prastandum cum debitum impendissemus honorem, quantam valuimus animi demissionem, atque modestiam, ut par erat, exhibuissemus; ut tamen quod in optatis erat, minimè consequi digni essemus, imperatorius sortasse saltus, quo sacu'aria gubernamus, & religiofa prasumpsimus, suit impedimento, Quocirca rogamus te Patrem, Paerem vere Reverendissimum ( te enim ipsum perinde ac viventem alloquimur) ut annuas captis noftris, & qui panitentigalios docuifti, & noftrum conatum superasti , panitentibus veniam importiri digneris , nobisque te magno animi ardore ex pesentibus, & humili confessione peccata nostra accu-Santibus, reddere te ipsum minime detrectare amplius velis, neque longiore suntfasione , dilationeque nos crucies ; quod neque commiferationis id di-Tnum tua , neque amoris nostri , & expectationis aqua sit compensatio , quippe quibus non corpus, & eineres tantum tuos, sed & ipsam tuam umbram oculis contemplari, magnopere in optatis sit. Così Theodosio al Chrisostomo; ed , oh miracolosi efferti della Cattolica Fede! fù divotamente riposta la Lettera sopra il petto del Santo, e il Santo si rese agile, e mobile,

sione degli Astanti; onde si facile, come avvenne, che quel facro Corpo fonra le spalle de' Sacerdoti fosse processionalmente portato per lungo giro di Paeli nella Città di Chalcedonia, e quindi trasportato a Costantinopoli con quella pompa di divozione, e con quella comitiva di Miracoli, a Niephlate su che descrive Niceforo in questo tenore, [a] Postquam itinere confesto ad Chalcedonem Sancti Viri pervenerunt , transit ed Imperator , & Senatus , Patriarcha, & Judices, Magistratusque omnes, & deinde homines generis. & atatis omnis per fretum in mari, perinde atque in continenti vadantes. & ad Propontidem os Bosphori ardentibus funalibus tegentes, sacrum Tumulum Imperatoria triremis accepit . Tum sane miraculum quoddam edidic Deus, prodigiis, qua unquam vifa funt, longe majus. Cum enim certa. & constans effet in mari tranquillitas, repentina subitò exorta est procella & Naves innumerabilis illius Classis alia alio diversa, saluti sua consulentes , dispersa sunt . Ea autem , qua sacrum illud pondus , & praclarum thesaurum vehebat Imperatoris Triremis; funibus derepente ruptis , veluta divina gubernata manu , ad Vidua agrum appulit , Vidua inquam illius propter quam Sponsa Christi Ecclesia Pastore tanto viduata fuerat; & rurfum post mortem quoque justo judicio legitimam ille tulit sententiam, agrum Vidue auctoritate sua attribuens, atque confirmans, Deo nimirum magnum illum glorificante, & iniquum exilium ejus aperte pradicante; & quo ad. ejus fieri potuit , petram 'Navis discidit ; quod miraculum hodie quoque cernitur, & egregius illius Viri ardorem eximium quovis Pracone clarins atteftatur. Hoc ubi factum eft, ferenitas rurfum advenit, & Naves alia aliunde colletta cum apparatu, & comitatu maximo, carminibufque debitis Virum Sanctum producentes in Urbem Imperantem deportarunt , eumque primum circa Amantium magni Thoma Templum excepit, inde però ad Ecelesiam Santta Irenes delatum, porrò postea Imperiali curru Sepulchrum eve-Etum in Sanctorum Apostolorum Templum illatum est. Ibi Imperator sacra sumulo chlamyde testo, & fronte, atque oculis Urna impositis, communem supplex precationem pro parentibus fecit. Dudum enim illi mortui fuerant in pupillari atate eum tenerum adhuc relinquentes. Seorsum verò pro matre precatus eft , ut tumuli ejus motus , atque strepitus consisteret : triginta enim , & duos unnos jum is quatiebatur , quo tempore scilicet & spfam Ecclesiam concutiebat . Nec ille id non exoravit : confestim namque urna ejus constitit. Atque ubi facer Proclus Verum fanctum in eumdem fecum Thronum collocavit, plebs circumfufa uno ore exclamavit, Recipe Thronum tuum, à Pater. Fertur, ipfe quoque tum, que dudum clausa fuerant, labiis rursum apertis, ad populum dixiffe, Pax vobis: sicut id circumstantes homines, & Proclus Patriarcha se audisse testati sunt . Porrò sacris mysteriis perattis ad Reliquiarum eius repositionem itum est . & Episcoporum manibus magnus Antistes ad basim sacra, divinaque Mensa, velut sacer, & inviolabilis thefaurus conditus eft, Episcopis Episcopus, Martyribus, quampis sme fanguine, Martyr, Prophetis Christi, & Apostolis magna, atque aurea Ecclesia Christi tuba, omnes omnium aures personans, & pia dogmata, & pra-cepta clarèmusicis planèmodulis occinens. Fastum id vigesimo septimo [b] b dom 418. mensis I anuarii die. Così Nicesoro del ritorno del Chrisoltomo 2 Costantinopoli: avverandofi ciò ch'egli vivendo scriffe dall'estito ad Olimpiade, ch' esso una volta sarebbe ritornato giorioso alla sua Chiesa.

. Tome I. Aa 3 INNOCEN-Secolo V zo, Ma da un'estremo dell'Europa ci convien passare all'altro, cioè da Vigilianio, fue Ma da un eltremo dell'Europa ci convien passare all'altro, cioè da quilia, à Here Costantinopoli in Francia, e dagli encomui del Chrisostomo agl' improperii di Vigilanzio, che con le sue Heresie macchiò il primo la bella e pura faccia de Francesi. Nel naufra gio di tante Provincie, la Francia non era stata mai percossa da verun' onda di errori, ed ella haveva conservato sempre illibato il fonte delle Apostoliche tradizioni, e de' Cattolici insegna-. S. Hier. advers. menti, [a] Sola Gallia, dice S. Girolamo, monftra non habuit; sed viris Vigil. semper fortissimis, & eloquentissimis abundavit . Exortus est subità Vivilantius, seu perins Dormitantius, qui immundo spiritu pugnet contra Christà Spiritum; e gentil' è lo scherzo, con cui S. Girolamo pone spesso in deriso b Idem epift. 53 il dilui nome, [b] Dormitantius enim rellins diceretur Vigilantius : ed alc Idem adverf. 1'strove [c] Tu Vigilans dormis, & Dormiens scribis. Malasciata da parto la sferza imbelle delle arguzie, non è credibile, quanto il Santo stringesse l' Heretico con la forza invitta degli argomenti, e lo trafigesse con le punture formidabili della penna. Era S. Girolamo l' Achille de' Cattolici contro gli Heretici, e, ò bisognava non essere Heretico per essere amico di lui. d Idem spift. 75. ò effer tale per divenirgh apertamente nemico: onde di se egli scrisse esso esser quegli, [d] Qui omnia contra Ecclesiam dogmata reprehendit, & pue Idem adverf. Peblica voce condemnat ; e[e | Nequaquam me Hareticis pepercisse, & omni lag. in fine . egiffe fludio, ut hoftes Ecclefia, mei quoque hoftes fierent; ma non mai men moderatamente parve, ch' egli contro alcun d'effi si scagliasse, quanto I Idem adverf. Vicontro Vigilanzio, chiamandolo, [f] Indemoniato, [g] Caupo Calaguritagil. g Idem ibid. l: Idem epift. 53. nus, [h] Muto Quintiliano, [i] Sfrenato, Libidini frana permittens, [k] Furiolo, [1] Samaritano, e Giudeo, [m] Sacrilego, e ironicamente, [n] Ma-I ldem epift. 75. gifter cerebrosus, ed in fine, [o] infelicem Hominem, & omni lacrymarum 1 Idem epift. 53. fonte plangendum; e del suo trasporto egli ne fa come scusa, scrivendo d Ripatio, [p] Fatebor sibi dolorem meum; sacrilegium tantum Vigilantii pa-tienter audire non possum. Non est crudelitas pro Deo pietas. Mà d'ondo D Idem in Maiane o ldem epift. 53. uscisse tal velenoso Serpente ad infettar nella Francia il Christianesimo. P ådem thid. quali fossero l'Heresie, e con qual'occasione contro di lui si armasse il zelo del Santo, e d'uopo da più alti principii ordinarne precisamenre la narra-zione. Nacque Vigilanzio in Calaborra Città della Spagna Tarraconense, o fù educato lungo tempo in Francia, e promofio al Sacerdozio nella Chiefa 9 S.Paolapif. 16. di Barcellona. Colà egli diede faggio di virtù Christiane, onde di esso scrisse à Severo S. Paolino Prete di quella Chiesa, [q] Vigilantius noster vi febrium laboravit, & agritudini nostra, quia & ipse sociale membrum erat, focii dolore compassus est. Navigo quindi nella Palestina con lettere comv 8. Hirr, pif. 13. mendatize, che il medefimo S. Paolino scriffe à S. Girolamo, il quale in risposta gli dice, [r] Vigilantium Presbyterum qua aviditate susceperim, melius eft, ut ipsius verbis, quam meis discas litteris. Ma fin d'allora scoprì in lui S. Girolamo hipocrifia nel tratto, inclinazione alle novita, o fronte priva di vergogna; conciofiacofache un' horribil terremoto scotendo di notre con le mura di Gierusalemme gli animi di quegli habitanti, (Vedi it Pentif. di Vigilanzio, che a similitudine degli Heretici [ ] Adamiti orava ignudo

(964) il punif di Vigilanzio, che d fimilitudine degli Heretici[/]Adamiti orava ignudo Lumipa de 11. nella fius Camera, non fi arrofsi di uficire al Publico, come oftentando l'impudicizia di quello (fandalolo modo di orare. [r] in har Provincia chim

l'impudicizia di quello scandaloso modo di orate. [ɛ] In hac Provincia cùms

1.5.Hin. adouf, lubitus terramotus nostis; medio omuse de somno excisasse; su prudentisse.

1.5.Hin. adouf, mus, & fapientissmus mortalium, dicertivolto à lui S. Girolamo, nudus

0.7401, & reservata nobis Adams, & Heyam de Pradiso; & illi quidenti

1.5.Hin. adouf, de servata nobis Adams, & Heyam de Pradiso; & illi quidenti

арет-

abertis oculis erubuerunt, nudos fe effe cernentes, & verenda texerunt arborum foliis , tu & tunica , & fide nudus , subitoque timore perterritus , & aliquid habens nocturna crapula, Sanctorum oculis obscanam partem corporis ingerebas, ut tuam indicares prudentiam . Tales habet Adversarios Ecclesia : bi Duces contra Martyrum sanguinem dimicant. Da tale inverecondia, e da una secreta, e sospetta amicizia, ch' egli passava con Russino il quale pur colà in Gierusalemme allora dimorava, S. Girolamo sece argomento pur troppo certo di Fede in lui non retta; nulladimeno dando egli piena credenza alle lettere commendatizie di S. Paolino, ricevello, trattollo, honorollo, e come poi diffe, [a] Alterius potius acquievi, quant a tien stil. 16. meo judicio, & oculis aliud cernentibus, aliud schedula credidi, quam videbam. Ma presto avverossi il conceputo sospetto con lo smascheramento dell' Hipocrita nella publicazione dell' Herefie; poiche nel ritorno in Francia, ovunque egli paísò, feminò errori, fedufie Popoli, & alterò riti; onde rimproverollo S. Girolamo con queste parole, [b] Egyptum, & cunttat Propincias reliquisti, in quibus Sectam tuam libera plerique fronte defendunt: e appunto in Francia egli fecene tal pompa, che rimane in dubio fe più empio Vigilanzio si rendesse nell'Heresse, o più temerario nel publicarle. S. Vittricio Vescovo di Roano, e S. Exuperio di Tolosa ne scrissero al Pontefice, come ricorrendo per armi contro questo nascente nemico alla gran Torre della Chiefa Romana, [c] Que adificata est cum propugnaculis: mille clypei pendent ex éa, omnis armatura fortium; e somminiitrò loro pronto foccorfo Innocenzo con due Decretali fopra la continenatro loro pronto loccorio innocenzo con due Decretali lopia la continene genimenti, je za de' Chierici, la Penitenza de' Rei, il numero de' Libri Canonici, e lopia rifoluzioni del ogni più grave Ecclesiastica materia impugnata allora da Vigilanzio Ma Po due Sacerdoti Francesi Ripario, e Desiderio ricorsero per altra strada ad altre arme, e trasmesso il Libro di Vigilanzio a S. Girolamo, richiesero confutazione e risposta che con velocità d'ingegno prima incredibile, [d] e poi ammirabile stefe il Santo nel breve termine di una fola notte con quel nobile vitit. Commentario, che porta seco col titolo la riprovazione delle di lui nuove Herefie. [ e ] Acceptis litteris tuis, rispose egli à Ripário, non respondere superbia est, respondere temeritatis: de bis enim rebus interrogas, quas & cumpit.5: proferre, & audire , facrilegium eft . Ais , Vigilantium os fatidum rurfus aperire , & putorem Spurcissimum contra Sanctorum Martyrum proferre reliquias, & nos, qui ea suscipimus, appellare Cinerarios, & Idolatras, que mortuorum. offa veneramur . O infelicem Hominem , & omni lacrymarum fonte plangendum! Quis bac dicens non se intelligat, esse Samaritanum, & Judaum? E foggiunge, haver esso già conosciuta tal Bestia, quando la prima volta viddela in Gierusalemme tutta furiosa urtar con le corna gli alti Misterii delle costumanze Cattoliche, dal qual tempo [f] Ego testimo f tem ilit niis Scripturarum, quasi vinculis Hippocratis, volui ligare furiosum; sed abiit , excessit , evasit , erupit , & inter Hadria fluctus , Cottique Regis Alpes in nos declamando clamavit. Quicquid enim amens loquitur, vociferatio, & clamor est appellandus. Negava Vigilanzio non solamente la veneragione a' Santi, ma i loro miracoli chiamava incantelimi, e rapprefentagioni inutili al Christiano, che già crede, e fol' atti à render Credente uno Infedele; della qual bestemmia inhorriditosi S. Girolamo, a piena bocca lo dichiara Indemoniato; e percio efortalo ad entrar ne Tempii, e quivi profirato avanti le reliquie de' Santi implorar da effi foccorfo per effer libe-

INNOCEN-Secolo V. zo, rato dal Diavolo, che l'invasava. [a] Sentio, fentio, infelicissime mortalium, quid doleas, quid timeas. Do consilium, ingredere Basilicas Martyrum, & aliquando purgaberis; essendo che, a consusione del Secolo prefente, erano nell'antichità in tanta venerazione apprello i Cattolici le Chiefe, e li Sepolcri de' Martiri, che di se attesta il medesimo S. Girolamo, che se alcuna volta avvenivagli di traboccare in qualche impeto di sdegno, ò di offuscar la candidezza della mente con qualche ombra di pensiere men puro, ò se la notte venivagli sollecitata la fantasia da involontab Idem ibid, tio fantafina, [ b ] Bafilicas Martyrum intrare non audeo, ita totus & animo & corpore pertimefco: onde maraviglia non era, se nel solo entrarvi ricevessero i Cattolici copiose grazie, e perciò il Santo consigliasse Vigilanzio, che ne' Tempii imploraffe la liberazione dagli Spiriti, che l'opprimevano. Alla riprovazione delle Imagini aggiungeva l'Heretico un' aperto disprezzo di ogni estrinseco visibil segno di sacro culto, biasimando l'uso antichisfimo di accender Lampade avanti gli Altari, e di orar per i Defunti: e no allegava la testimonianza di un Libro Apocriso, come se un tiro di penna di Autore infenfato più valesse contro il senso della Chiefa, che l'uniforme fentimento de' Santi Padri di tutte l'età; [c] Tu Vigilans dormis, motaldem Sid. seggialo S. Girolamo, & dormiens scribis, & proponis mibi Librum Apogryphum, qui sub nomine Esdra à similibus tui legitur, ubi scriptum est, Quod post mortem nullus pro aliis audeat deprecari: quem ego Librum numquam legi; quid enim necesse eft, in manus sumere, quod Ecclesia non recipit? E perch' egli riprovava le Vigilie nelle Chiefe, fuorche quella della Pasqua, col motivo de' peccati, che bene spesso si commettevano frà le oscarità della notte, quando ò nei Tempii si vigilava, ò nelle Case; acutad Idemibid. mente, e dottamente respondegi' il Santo, [d] Eror, & culpa juvenum, vilissimarumque mulierum, qui per noctem sape deprebenditur, non eft Religiosis hominibus imputandus, quia & in Vigiliis Pascha tale quid fieri plerumque convincitur: & tamen paucorum culpa non prajudicat Religioni , qui & absque Vigiliis possunt errare vel in suis , vel alienis domibus . Apo-Rolorum Fidem Juda proditio non destruxit . Quindi avvanzandosi Vigilanzio à correger tutti li Riti Ecclesiastici, non solamente prohibi l'intonazione dell' Alleluja, fuor che nel giorno precifo della Pafqua, e l'ufo e All. 18. delle Collette, che dal Capo della Chiefa, ad esempio [ e ] di S. Paolo, s' impongono per il sostentamento de Poveri, ò per altra urgente causa della Christianità; ma riprovò eziandio la poverta Evangelica predicata da Christo, al qual punto, [f] Non d me, soggiunge S. Girolamo, sed à Domino respondebitur, [g] Si vis persettus esse, vade, vende, qua babes, er da paugeribus, er habebis thesaurum in Calo. Equesti surono i prima g Matth, 19femi di zizania, che gittò Vigilanzio nel campo della Chiefa, quali poi ha così ben coltivati Lutero contro lo stato Religioso, [b] e la poverta volonh Vedi il Pentif di taria, che tra l'uno, e l'altro altra differenza forse non si rinviene, che net nome, e nell'età. L'aborrimento alle Orazioni, ai Miracoli, alle Reliquie, all' Elemofine, alla Poverta, fit, com' è folito, effetto, è cagione di una

piena sfrenatezza di fenfo, in cui poter tutto fi diede Vigilanzio; ond' escla-

is. Bin. be. in. mo S. Girolamo, [i] Quomodo Euphorbus in Pythagora venatus effe perhibetur , sie in Vigilantio Joviniani mens prava surrexit. Ille Romana Ecclesia auttoritate damnatus inter phasidas aves, & carnes suillas non tare emisit spiritum, quam erustavit; iste caupo Calaguritanus, & in perver-Eums

Sum propter nomen Viculi mutus Quintilianus miscet aquam vino , & de artificio pristino sua penena perfidia Catholica Fidei sociare conatur. impuenare Virginitatem , odiffe pudicitiam , in convivio facularium contra Sanctorum jejunia proclamare. Prob nefas! Episcopos sui sceleris dicitur habere confortes, si tamen Episcopi nominandi sunt, qui non ordinant Diaconos, nist prins Uxores duxerint : nulli Calibi credentes pudicitiam , imò oftendentes quam sancte vivant, qui male de omnibus suspicantur, & nisi pragnantes Uxores viderint Clericorum, Infantesque de ulnis matrum vazientes, Chrihi facramenta non tribuunt. Quid facient Orientis Ecclesia? quid Agypti. & Sedis Apostolica? qua aut Virgines Clericos accipiunt, aut Continentes. aut fi Uxores habuerint, Mariti effe desiftunt . Hec docuit Dormitantius . Così di esso S.Girolamo. Mà di nulla dimostrasi maggiormente alterato il Santo, quanto dell'arroganza di lui nel dar nuove interpretazioni alla Sacra Scrittura, [a] Inter cateras quippe blasphemias, quas oresa- as. Hier erif. 900 crilego protulisti, ausus es dicere, Montem, de quo abscissus est [b] in Da-b Dan. a. niele lapis sine manibus, esse Diabolum, & lapidem Christum; alla quale inetta gloffa allude Gennadio, quando di Vigilanzio diffe [c] Exposuit pra- c Gemed. de vira vo ingenio secundam visionem Danielis, & alia locutus est frivola, qua in Ca-illuft, epif. 35. salogo Hareticorum necessariò ponuntur. Mi quest Heresie, benche difpregiabili nella lor medefima malvagità, à guifa di un vil cencio d'Ariete appestato, furon bastanti à divorar con l'infezione Provincie, e Regni; e i Popoli della Francia ò fedotti da Vigilanzio, ò con esso precipitati in enormissime sceleratezze, perduta la venerazione alle cose sacre, perderon subito la coscienza, e I freno della Christiana osservanza. Salviano celebro Vescovo di Marsiglia, che visse in quest'eta, e vidde cotal perversione, deplora a lungo i rei costumi de suoi Francesi, e dice [d] In omnibus dice on quippe Gallis, sicuti divitiis Aquitani primi fuere, sic & vitiis. Nusquam enim improbior voluptas, nusquam inquinatior vita, nusquam corruptior disciplina . Qua Civitas non quasi Lupanar fuit ? Quis Potentum , ac Divitum non in luto libidinis vixit ? Quis non se barathro sordidissima colluvionis immerfit? ed altrove paragonando i vizii de Francesi con quei de Spagnuoli, di ambedue egli foggiunge, [e] Vel eadem, vel majora forsitan vitia perdi- e idem de previd. derunt. E la dispersione su tale, che per molti Secoli quelle Nazioni non Deile. si riconobber più desse, punite dal Cielo col flagello spaventoso de Vandali, Alani, Svevi, e Gothi, Popoli per l'addietro, o non conosciuti da esie, ò sol per fama temuti.

Mà Dio, che castigò quelle Provincie per l'Heresia abbracciata, con Preladi del Sacco tanto più grave colpo percoffe Roma, quanto più appariva in essa scan- deto a Roma de della francia della francia

daloso l'esempio del suo peccato. Orosio, che vidde, descrisse, e pianfe quest'età, [f] paragonò Roma à Sodoma, chiamò il Popolo Romano config. 13. apertamente Peccatore, e il Santo Pontefice Innocenzo Giusto Loth,

fottratto miracolosamente dall'eccidio, e sacco de'Gothi; [g] Accidit a Manifeld

Dei apud Ravennam tune positus , Peccatoris Populi non videret excidium. S. Girolamo presagi cotanto infortunio, paragonando l'Imperio Romano

alla famosa Statua di Nabucdonosor, che haveva il capo d'oro, e i pieda a semini di fango , [b] Sicut in principio nibil Romano Imperio fortius , & durius fuie lit, L . ......

quoque, dic'egli, quò magis illa Urbis irruptio indignatione Dei affa, quam boftis fortitudine probaretur, ut Beatus Innocentius Romana Sedis Episcopus tamquam justus Loth subtractus suerit a Sodomis, occulta providentia INNOCEN-Secolo V. ZO. ita in fine rerum nibil imbecillius, quando aliarum Gentium barbararum indigemus auxilio; Per la qual dispiacevole somiglianza soggiacque San Giro-lamo alla mormorazione de'Romani, che non gradirono quella da essi a Idem in Ifaiam I. non ancor intefa, & odiofa comparazione; mà il fuccesso avverandone in El. in prafat. breve tempo il fignifiato, la calunnia, com'egli poi ferifie altrove, [ a ] Dei indicio sublata est. Reiterando egli li medesimi sentimenti, si scusa co' Rob Idem ibid. mani del infausto presagio, che gli annuncia, dicendo, [b] Non mihi imputent, sed Propheta: neque enim sic adulandum est Principibus, ut sacrarum litterarum veritas negligatur , nec generalis disputatio unius persona injuria eft . Hor dunque S. Girolamo, che tal desolazione prima previdde, e poi benche lontano vidde dalla Palestina, molto esaggera anch'egli di Roma, che chiama Egitto. Cloaca de' vizii; e molto efalta la Santità d'Innocenzo, ch'egli paragona nel zelo à Geremia, per ciò che questo Santo Portefice operò in ravvedimento del fuo Popolo; [4] Capta Hierufalem, dic' € tdem apad S. Ang epift. 26. & Lereto. c.42. egli, tenetur d Nabucdonofor, nec [d] Jeremia vult audire consilia, quin potins Agyptum desiderat, ut moriatur in Taphnes, & ibi fervitute pereat fempiterna. Stilicone stesso, tutto che Huomo dedito agli studii della guerra, ritrovandosi in Milano presente alla morte di S. Ambrogio, tredici anni avanti che queste cose seguissero, nel veder mancar quel Prelato sospie Paulin. in Vine rando diffe , [e] Oubd tanto Vivo decedente de corpore , interitus immineret Ita-S. street. tia; e prego li Sacerdoti di quella Chiefa, ch'eglino perfuadeffero af Santo di chiedere à Dio qualche dilazione alla fua morte; ma il Santo ad effi rivolto, queste memorabili parole proferì, cotanto teneramente poi frosta in vita S. da [ f ] S. A gostino encomiate, e ripetute eziandio nel medefimo calo di morte dal [g] Venerabile Beda, [h] Non ita inter vos vixi, ut pudeat & April Bar. ann. me vivere, nec timeo mori, quoniam Dominum bonum babemus. A tante difh Panlin, ler. cir. ferenti predizioni della caduta, e facco, che diedero il Roma li Gothi Arriani, accopiò le sue ancora la Natura, che dentro le di lei mura tutta si scoffe per sette intieri giorni con horribili terremoti, [i] Roma in foro Pacis Marcel, in Chron per dies septem terra mugitum dedit, intimando la guerra a' Romani dal Tempio stesso della Pace. Da quali cause dunque provenisse cotanta rivoluzione di stato, e come, e quanto horribilmente tonasse Dio dal Sertentrione in punizione del Christianesimo con scuotere il flagello degli Heretici contro il Popolo Fedele, ficcome converrà spesso riferir somiglianti succeffi, così opportuna cofa riputiamo esporne da più alti principii le cagioni. per renderne tanto più perfetta la notizia, quanto più necessaria ne riputiamo l'intelligenza. Godeva l' Europa tranquilla pace ne' due suoi Imperii, e Agiunioni dell' come fi diffe, Arcadio da Costantinopoli, & Honorio da Ravenna con unio-Imperio Romano ne di fentimenti fraterni, quegli dominava l'Oriente, e questi l'Occidente.

Ma perche ne' grand'Imperii è mal ficura non men la guerra, che la pace, fù facile, come avvenne, che nel ripofo della publica quiete fomentaffe Ruffino, e fue Ruffino le fue private paffioni di fuperiorità contro gli Eguali, e d'invidia qualità. contro il Principe, e prorompesse poi in quelle risoluzioni, che riuscirono funeste à lui , e la grimevoli à tutto il Mondo. Era Ruffino Huomo da bassi natali follevato dalla fortuna ad alti posti nella Corte del gran Theodosio k Claud. lib. 2. in

ov'egli si portò da Eause sua [ t ] Patria, Città non dispregievole del Contado di Armagnac in Francia, infetto già dell'Herefia di Priscilliano, che cola vagava, e perciò dal fopracitato Historico Poeta ripigliato, e tacciato come prattico d'incantelimi, e di magie, delle quali facevano pro-

INN OCEN-ZO.

feffione, e pompa i Priscillianisti. In ufficio prima di Maestro di cerimonie dell'Imperial Palazzo, era passato poi alla Compagnia del Consolato con Arcadio, e dichiarato eziandio Prefetto del Pretorio, carica fuperiore alle massime, essendo ch'egli comandava alle Milizie, deputava Governadori, e disponeva in somma con assoluto arbitrio ogni più importante assare dell'Imperio. Mà come che un'ignobile, e piccol cuore, ò non è capace di gran fortuna, ò non sa moderarla, tanto gonfiossi Russino di quella, che godeva, che non havendo altro da desiderare, desiderò la sua rovina, e ri-solvè di procacciarsi la Corona, e l'Imperio, anche col discapito della vita di Arcadio, ch'ei doveva venerare come doppio Benefattore, per la rapprefentazione de beneficii del Padre, e per l'attestato de' proprii del Figlinolo. E tradimente. A tal fine deputate al regimento delle Provincie Persone complici nell' enormità del conceputo dilegno, invitò à depredar l'Imperio ogni più feroce Nazione del Settentrione, che scorrendo, come fulmini, per li mal custoditi Regni, atterrirono in un tratto i Popoli più lontani con lo spaven-

so, & oppressero i più prossimi con l'armi; Jam [ a ] gentes, Istrumque movet, Scythiamque receptat, Et qui cornipedes in pocula vulnerat audax

& Idenibid.

Messagetes, patriumque bibens Maotin Alanus. Membraque qui ferro gaudet pinxisse Gelonus,

Ruffino collecta manus.

Così di lui con verita cantò il Poeta. Quindi gli Hunni invasero l'Armenia, e saccheggiata la Siria, assediarono Antiochia, con tal' inhumanità dimoltrandosi barbari, che S. Girolamo, il quale ritrovossi vicino à quella horribili scorrerie, [b] Abigat Dens, esclamò tutto spaventato, ab Orbe bs. Hier, wif. 10. Romano tales ultra Bestias . Insperati ubique aderant , & famam celeritate vincentes, non religioni, non dignitatibus, non atati parcebant, non vagientis miserabantur infantia; cogebantur mori, qui nondum vivere caperant, & nescientes malum suum , inter hostium manus , at tela ridebant . Tunc & nos compulsi sumus parare naves, ese in littore, adventum hostium pracavere, & savientibus ventis, magis Barbaros metuere, quam naufragium , non tam proprie saluti , quam Virginum castimonie providentes ; e scrivendo [c] a Marcellino, Hoc autem anno [d] fubitus impetus Barbaro- eldemonia 84. rum, de quibus tuns dicit Virgilius, Latèque pagantes Barchei; & Sacra 4 Ann. 410. Scriptura de Ismael, [e] Contra faciem omnium fratrum suorum habitabit; sic Agypti limitem, Palastina, Phanices, Syria pervenit, & instar tor- Con. 16. rentis cuntta secum trabens, ut vix manus eorum misericordia Christi potuerimus evadere. Così S. Girolamo. Dall'altra parte i Gothi fotto il Re Alarico, fcorsa la Grecia, si portarono nelle vicinanze dell'Italia con tal de-

folazione de' Stati, & oppreffione de Popoli, che meritamente fofnirò il fopracitato Poeta, [f

f Claud.in Ruff.l. 1.

Eben quam brevibus pereunt ingentia causis! Imperium tanto quasitum sanguine, tanto Servatum, quod mille Ducum peperere labores, Quod tantis Romana manus contexuit annis, Proditor unus, iners, angusto tempore vertit.

E tant'oltre avanzoffi quell'efferata, & ardita Nazione, che giunfe ad affediar la Regia di Coltantinopoli, ove ritrovavasi il medesimo Arcadio, mentre Ruffino, come da alta Torre, rimirando, e godendo del lieto frut-

.....

to dell'esecrabile tradimento pasceva certe le sue vane speranze del possedimento dell'Imperio. Ma poco lungi andò la sua contentezza, e sopra l'orditore ben tofto ricadde tutta la trama della ribellione; conciosiacosache Gaina condottiere delle Truppe Imperiali, penetrato l'empio difegno di Ruffino, tolfero improvisamente di vita con ingegnoso stratagemma, che afficurò la fortuna al Christianesimo. Erasi portato Ruffino con gran seguito di Parteggiani suor delle mura di Costantinopoli, à visitar come Prefetto del Pretorio l'Efercito Cefareo, nel qual'atto disposte antecedentemente le cole per esfer'esso acclamato Imperadore, haveva preparato un nuovo vestimento di Porpora, un nuovo diadema Imperiale, e copie di monete coniate col suo impronto per ispargerle in dimostrazione di gaudio frà il Popolo, & i Soldati. Ricevello Gaina con ogni fimulazione di tratto, & indi mostrazione di honoranza, diviso il Campo in due Ale, racchiufelo in mezzo, acciò quindi partir non potendo, rimanelle preda più ficura del fuo fdegno. Ruffino abbandonato nel gufto dell'applaufo, con affettata modestia rivolto ad Arcadio, che si era pur cola portato con lui alla rasfegna dell' Efercito, richiese di essere ammesso per Collega nell'Imperio, siccome da prima esso era stato dichiarato Compagno nel Consolato. Alla inaspertata proposta rimase trà attonito, e consulo l'Imperadore; mà per lui parlò allora molto meglio Gaina col cenno, & i Soldari col ferro: poiche avventatiglisi sopra con la punta delle lancie, & efferati dalla rimembranza del tradimento scoperto.

a Idem ibid.

ittaumentoicopertu.
Max [a] omnes fodium bassis, arussque tremente
Dilaniani: uno tot corpore tela tepescunt;
El non insello pudusi mucrone reverti.
Hi vultus aridos, & adhus spirantia vellun
Lumina, truncatos dii vaspure lacertos;
Amputat ille pedet; humerum quatti ille soluti,
Kucibus; hie frasti reserva turramina dossi;
Hie secur, hie cordis sibrat, hie pandi aubelas
Pulmonis latebrat. Spatium non invenit ira;
Ree locus est odiis; consumpro sunce, vix cum
Offeritur, spatiumque perit tela Cadaver.

Nè qui contenne îi î guifo furo delle milizie, che alia morte aggiunfero îi hudbro, pur troppo meristato du un ribelle i Chrilto per l'Herelia, a fino Principe per îi tradimento, & al Chrifitanefimo per l'infaulta chiamata di gente barbara, & infedele. Gonciofiacofache beato colui, che pote haver una patre del di îni corpo, e quei che pur l'hebbero în forte, politala si le halte, entratrono, come intronfo, nella Circa, accemiando ai Spertatori col diro; e con la voce, chi il capo, chi il cuore, chi un piede, chi în braccio del miferabile avamo di quel fiacrilego cadavere. Ma infilm membro addito piu vago lo fertacolo, che la mano, con la moltra, ch' ella faceva di aprire, e lerrarif, ficcome il mervo dominante o tirato, o rilafaco communicava il moto ni cevuro al l'etternità delle dira. E vi quella porrata in giro per la Citta giuco co de l'anciuli; e de Soldari, che volendo dinorar l'avarzia di Ruffino, con la palma aperra, e ferrafa, domandavano ai Pacfani nonome di lui elemofina, e poi, quafi ricevuta l'havefiero, ritrahendone il nervo, la riferravano, come fe parte vivra fife d'un corpo ancor vivo.

b Idemin Rof. La. Descrive [ b ] Claudiano quest orrido insieme, e piacevole spettacolo.

Dextera, quin etiam ludo, concessa vagatur Ara petens, panasque animi persolvit avari Terribili lucro: vivosque imitata retentus,

Cogitur adductis digitos inflettere nervis.

E S. Girolamo, [ a ] Ruffini abscissa manu dextera ad dedecus insatiabilis a s. mir. wie. t. aparitia, offiatim flipem mendicavit. [ b ] La di lui Moglie, e Figliuola b Zosm. ii. 6. per non rimanere anch' esse esposte al ludibrio delle genti, risugiatesi nella Chiefa, furon quindi mandate con perpetua relegazione a Gierufa-

Ma Alarico, che sì d'appresso haveva assaporata con gli occhi la fertilità, e ricchezza dell'Italia, non tardò gran tempo à riunir fotto le insegno l'Esercito, e tralasciata ogni impresa in Oriente, ver lei si mosse ò per foggiogarla, ò per depredarla. Era Alarico Rè, come fi diffe de' Gothi, Gothi e loro Fo Popolazione molto numerofa della Svezia, e riguardevole eziandio una de. volta per merito di Religione. Conciosiacosache sin dal tempo del gran Costantino, eglino professarono la Fede Cattolica, & intervennero con il loro Vescovo Theofilo nel Concilio Niceno, istrutti nelle sacre lettere da [ e ] Vvlfila altro lor Vescovo, che tradusse in Lingua Gothica la Sacra Bib- e Serendifica Pie bia, e coltivolli nella perfezione di ogni Christiana virtù, della quale diedero eziandio chiare tellimonianze nella persecuzione di Athanarico lor Rè. [d] Qui in gente sua crudelissime persequatus, plurimos barbarorum ob Fidem domisates. interfectos , ad Coronam Martyrii sublimavit . Quorum tamen plurimi ad Romanum solum, non trepidi veluli ad hostes, sed certi quòd ad fratres, pro Christi eTbod.14-c.mli consessione sugerunt. Così Orosio di essi. Mà sotto [e] l'empio imperador Valente mutaron Fede à persuasione dell'infame Eudoxio, il quale seppe così ben rappresentar loro l' Arrianesimo, che l'indusse à seguirlo, & à sostenerlo; e quella Religione mantenevano allora, quando sotto il Rè Alarico mossero le loro armi contro l'Italia. Alla fama dell'Heretico nemico, & armato inhorridiffi Roma primo oggetto de' di lui gran difegni; ond' Honorio da Ravenna ordinò follecitamente il recinto di nuove mura, f ciand. 40 843 fle come diffe il Poeta.

Erexit subitas turres, cinclosque coerit

Septem continuo Montes juvenescere muro. Comandava le Truppe Imperiali in posto di Generale Stilicone, Huo-gonglis, 7. 18. mo Vandalo [g] di origine, che per servizii prestati in disesa dell' Imperio haveva meritata per moglie la Sorella del gran Theodosio, e per Suocero l'istesso Honorio; onde andava glorioso, e per fregio di sangue, e per pregio di arme, e diriggeva allora, ficcome Ruffino in Oriente, così egli ogni maneggio di pace, e di guerra in Occidente. Ma rofo dall' istesso tarlo di Ruffino, e non contento di esser divenuto Cognato, e Genero di due Imperadori, se non divenir ancor Padre d'un' Imperador, si lasciò bruttamente acciecar dall'ambizione di veder sul Throno il suo Figlinolo Eucherio, anche à costo della rovina di quel medesimo Imperio, al quale egli così ardentemente anhelava. A questo fine posposto ogni stimolo di fedeltà, e di cognazione, eccitò gli Alani, e i Vandali à depredar la Francia, e con secrete corrispondenze non sol nutri, e somentò le armi de' Biu Gothi in seno all' Italia, sasciando partir libero dalle mani de' suoi Soldati Alarico, che con tanta gloria esso medesimo haveva [ h ] affrontato, e vin- honfinato. to in Piemonte nella gran giornata di Polenzo; ma operò, che all'inimico

INNOCEN-Secolo V. 382 20:

rifugiato nell' Albania si mandassero dal Senato quattro mila libre d'oro; col pretesto di comperar da lui la confederazione, e la Pace. Contro qual' indegna rifoluzione inforgendo il Nobil Senator Lampadio, rinfacciò Stilicone di codardia con quelle gravide parole, Non est ista pax, sed pastio ferpitutis. Così tradito un' Imperio da Ruffino, l'altro da Stilicone, corfero i Traditori la medefima fortuna, l'uno sbranato, come fi diffe, da' Sola Zofim. lib. 5. dati di Arcadio, l'altro da Honorio condannato [ 4 ] col Figliuolo al taolio

della tefta: e paffando la pena dal corpo alla fama, firrafo il di lui nome dall'iscrizione della fabrica delle nuove mura, della qual rasura ne apparisce l'incisione sopra la porta Portuense, come dolorosa, e viva cicatrice di piaga antica, e lagrimevole. Alarico, à cui altro non mancava, che il pretelto per invader Roma, applicata à suo affronto la morte di Stilico-

ne, volle sollecitamente l'Esercito all'assedio di quella Città, che prima quafi fe ne vidde horribilmente cinta, che prevenir ne poteffe con la fola notizia il disegno. Si ritrovava allora Roma in un' immensa penuria di viveri. & in un' estrema consusione per pestilenza quivi insorta, inimioi, che l' arterrivano con maggior danno di dentro, che i Gothi di fuora : onde i Romani prendendo dalla neceffità configlio, si liberarono dalle strettezze dell' affedio con il donativo di mille vefti di feta, trè mila pezze di porpora, trè mila libre di pepe, [b] con lo sborzo di cinque mila libre d' oro, e trenta mila d'argento, che efausto l'erario, estrassero dallo spoglio degl' Idoli, de' qualif c | molti, e doviziofi ancora n'erano dentro le mura. A tal prezzo

« Zofim. 166. 5. venduta da' Romani la loro liberta, quindi Alarico ritiroffi. Ma non acconfentendo Honorio all' eforbitanti condizioni di pace, che richiedeva l'inimico, e riuscendo vana la mediazione del medesimo Pontefice, che a tal' effetto fi era portato à Ravenna, [d] Occulta Providentia Dei, come dice

Orolio, tamquam justus Loth subtractius à Sodomis, ut apud Ravennam tune di Roma politus . Peccatoris Populi non videret excidium : Alarico con movo attacco invefti Roma, ò per forzar Honorio alle condizioni propolte, ò per es. Min. spif. 16. avvantaggiarle . [ e | Terribilis de Occidente rumor affertur, fcrife affannato S. Girolamo, obsideri Romam, & auro salutem Civium redimi, spoliatofque rurfum circumdari , ne poft substantiam , vitam quoque perderent . E lo

spavento portato in Palestina dalla fama, si accresciuto bentolto dalla comparfa de' fuggitivi, che per fottrarsi dal furore de' Barbari, con sollecita fugga fi riduffero à falvamento in Gierufalemme, ricevuri da S. Girof Idem praf. in Ezech.lib. 3. lame con Christiana pieta, e pronto hospizio, [f] Quibur, dice il Santo, quenium opem ferre non possumus, condolemus, & lacrymas lacrymis jungi-

mus: loggiungendo, effer effo flato necefficato à tralasciare allora li studii per porger loro proporzionato folhevo, [g] Explanationes in Ezechielem, & pene omne fludium omifimus, Scripturarumque cupimus verba in opera vertere, & non dicere fancta, fed facere. Alarico intanto fondando nella follecitudine i fuoi vantaggi, impadroni-

toli della della ripa del Tevere fuori di Porta Portefe, che dicevafi il h Secondition e. c. Porto di Roma, sforzò [b] i Romani ad eleggere per Imperadore Attalo Prefetto allora della Città, huomo Arriano di Sera, e confequentemente

Rifolizioni de confidente de Gothi, e partitante aperto de Gentili. Da coltui ottenne Alarico l'ambita dignità di Capitan Generale degli Eferciti Romani, condizione di pace riculatagli da Honorio, e che fii potiffima causa della nuova rottura, che portò feco il fecondo affedio di Roma, Mà nè Roma, nè

Attalo.

& Ciace. in Innec.

d 0rof.lib.c.39.

& Mem ibid.

Romani,

Attalo, nè Alarico goderono lungo tempo della prosperità de' seguiti succeffi; conciofiacofache crescendo sempre più fra' Romani il pericolo della fame, e quel più horribile della pestilenza, eglino arrivarono alla miseria dideliziarfi, in vece di pane, [a] di viliffime castagne. e sin' à cibarsi de a segondo a.s. medefimi corpi humani in prolungamento più tofto della lor morte, che in fostentamento della vita; e tal cibo ancora divenendo scarso al bisogno per penuria di gente, che conducevasi, al macello, ne crebbe in tal guisa il prezzo, che su necessitato il Popolo d porger supplica al nuovo Cesare, che ne moderafic il valore, con capitolarne la valura a costo poco superiore b Zosmali. à quello degli animali di campagna, [b] Attale Cafar, pretium pone carni humana; e S. Girolamo con gravida energia di fenfo, scrivendo à cs. Him. mit. 6 Principia, dice, [c] Roma fame perit, antequam Gladio, & vix pauci; qui caperentur, inventi sunt. Ad nefandos cibos erupit esurientium rabies, & fua invicem membra laniantur: dum mater non parcit lactenti infanti, & d Zofim. lo. cit. suo recipit utero, quem paulò antè effuderat. [ d ] Famem Pestis comitabatur, foggiunge Zosimo, omniaque plena cadaveribus erant; e conchiude. Urbs ipfa mortuorum fepulchrum erat, adeò quidem ut folitudo in Urbe foret. Attalo, appena folito al Soglio, ne precipitò: onde di lui hebbe à riderfi Orofio con queste parole, [e] Alaricus, Imperatore facto, infecto, refecto. ac defecto. citius his omnibus actis pene quam dictis, nimium rifit, & ludum (pectavit Imperii. Poiche ò conosciutolo Alarico inetto à quel gran posto, ò renirente a' fuoi consigli, fotto le mura di Rimini [ f] Pro-fzofon 1.6. in fon duchum Attalum diademate Spoliat , exuit purpura , & in omnium oculis ad privatam vita conditionem redigit, apud fe tamen und cum Ampelio filio retentum , donec Pace cum Honorio constituta , vita securitatem eis impe- gonfile.cie. traffet; & Orosio seguitando il racconto della di lui vita, e miseria, [g] Attalus . foggiunge . tanquam inane Imperii simulacrum , incerta moliens , in mari captus, Imperatori Honorio exhibitus, truncata manu, vita relictus eft. Nè Alarico hebbe miglior fortuna per i fuccessi, che seguirono, e che fiamo pur hora per foggiungere. Honorio, benchè all'avviso del secondo affedio di Roma, della creazione del nuovo Cefare, e degli acquifti di Alarico sopra le terre dell' Imperio, si ritrovasse in un' estremo abbattimento di animo, e di forze; tuttavia havendo ricevuto da Dio nel maggior colmo h Sermalores. de' mali inaspertato, e pronto soccorso col rinforzo [ b ] di quaranta mila Soldati, speditigli da Theodosio suo Nipote, ch' era succeduto ad Arcadio nell'Imperio di Coltantinopoli, tanto maggiormento accudi ad un' honorevole aggiultamento, quanto che ne scorgeva desideroso eziandio il medefimo Alarico, che con dimostrazioni di ossequio havevagli mandato il paludamento Imperiale di Atralo deposto, e mostrava di non ricusare il partito più ficuro della Pace. Mà in cotal buona disposizione di cose, che conducevano gli affari alla publica quiete, calo fucceffe, che non ad humano accidente, mà à quello unicamente riferir si deve, [i] Qui immutat cor Principum populi terra, O qui multiplicat gentes, & perdit eas, & fub- k Secondinais. persus in integrum restituit. [k Ritrovavasi nell'esercito de Gothi Saro, Hunno di Nazione, ma valorofo, e rifentito di spirito, che in ufficio di Capitano comandava a trecento Soldati, tutti com egli pronti ad ogni Sacco di Roma. impresa, e risoluti nell' eseguirla. Insofferente costui, che un Rè barbaro. e foraftiere imponesse leggi, e condizioni a un Cesare di Roma, mosso da

non sò qual' impeto, di notte tempo affaltò co' fuoi il Campo di Alarico,

e prima

INNOCEN-Secolo V 20.

e prima con lo spavento, e poscia con le percosse, ne messe buona parte in fuga, rimproverando tutti, e minacciando a tutti in nome di Honorio; e de' Romani ogni più duro supplicio con villania di parole, e con attestato pronto di vendetta. Alarico, che presente vidde il successo, & udi le ingiurie, ò timoroso de minacciati risentimenti, ò acciecato da subitaneo sidegno, [a] Metu simul, ac ira percitus, eadem via revertitur, & reversus Romam obsidione cinetam per proditionem capit. Ela risoluzione, e'Iritor-

a Idomibid. no, l'assedio, il tradimento, la presa, il sacco di quella Città fu così tutt'

una cosa, che pervenuto l'avviso ad Honorio in Ravenna della perdita di Roma, dicesi, [b] che come sorridendo egli gradisse la sacezia, applicando lo scherzo alla perdita di un Gallinaccio, che i Servi del Palazzo eran soliti di chiamar col nome di Roma. Et in fatti fù tale infortunio disposizione manifesta della divina giustizia, che volle mostrare il flagello alla Città Reina del Mondo, prevaricata troppo indegnamente di nuovo al culto degl' Idoli; onde l'assedio, e'l sacco di quella Città può più tosto dirsi guerra del Cielo, che de' Gothi, fatti calar da Dio dal Settentrione a' danni degl' Idolatri, e scelti da lui per instrumenti del suo sdegno. E per tale la riconobbero infigni Scrittori di quell' età, e noi di fopra habbiamo accennati li fentimenti di Salviano, di Orofio, di S. Girolamo, e del medefimo Stilicone,

che con la morte di S. Ambrogio previdde rotto l'argine all' inondazione da c Sogem 1.9.c.6. questi mali. [c] Alarico stesso pregato da un divoto Monaco, ut Urbi parceret, nec fe tantorum malorum auctorem conftitueret, rifpole, contro fuz voglia tentar quell' impresa, & effe quemdam, qui se obtundendo urgeat, ac pracipiat, ut Romam evertat; del quale interno impulso ei medesimo maà Cland. de belle ravigliandosi disse presso il Poeta[d]

G+1.4.4. Ouid mibi nescio quam proprio cum Tybride Romam Sember in ore geris? e Idemibid.

Ripetendo spesso, come animandosi alla conquista di lei [ e ] Rumpe omnes , Alarice , moras : boc impiger anno

Alpibus Italia ruptis penetrabis ad Urbem.

E che da Dio fosse Alarico mosso alla rovina di Roma, certamente non può cadere in dubio à chi vorrà considerare i successi, che soggiungeremo, dolorosi per i Romani, che peccarono, e gloriosi per la Fede Cattolica, sostenuta nel suror medesimo del Sacco da que' medesimi Gothi Arriani, i quali benche tante volte scommunicati dal Vescovo di quella Città, & inimici antichi, & implacabili di quella Chiefa, pur con atti, così rispettosi, e riverenti fi diportarono verso le Basiliche de'SS. Apostoli Pietro, e Paolo, e con rance follecitudine affrettaron quindi partirli, come le maneggiando folo, non tanto la lor causa, quanto quella di Dio, fosser venuti alla difirmaione più tosto de' Romani, che della Fede Romana. Fiì invettita dunque, prela, e faccheggiata la Città nel ventefimo terzo giorno di Agolto

f Anne 410. [f] aprendo ad Alarico le porte la fazione amica de Gentili, Arriani, e Gothi, i quali per i trattati della proffima pace in tanto numero vi erano g Rutiline in it accorfi, che di Roma hebbe il dire colui [ g Ber. 3.

Et captiva priùs, quam caperetur, erat. Má Dio, che solo trionfar voleva in questa guerra, operò in modo, che non mai Roma più religiosa apparisse, che quando dagli Arriani su depredata, evinta. Al primo entrar dell' Efercito publico Alarico un Bando

[b] in pena dimorte, che chiunque ritirato fi fosse nelle due Bassliche di

h 0rof.1.74-19.

S. Pietro, e di S. Paolo, godesse il privilegio dell' Immunità, e nelle sostan-ZO. ze, e nella vita; nel rimanente impose a' Soldati, [4] Che in quantum posfent . prada inhiantes , à sanguine temperarent . Furono dunque invase con

le Case di Roma tutte le altre Chiese, e quella in particolare di S. Giovanni in Laterano pati lo spoglio di preziosa argenteria, che con nobile usura su poi in gran parte compensata dall'aurea magnificenza di Valentiniano Suoceffor di Honorio nell' Imperio ad iltanza del Pontefice Sifto Terzo, leggendosi nel libro de' Romani Pontefici queste parole, [b] Valentinianus b In 11h. R fecit fastigium argenteum in Basilica Constantiniana, quod a Barbaris sublatum fuerat : E fe il loro furore non perdonò alla Madre, e Capo di tutte le avverimenti m Chiefe, come dir fi può, quanto avidamente infuriaffe nelle rimanenti, ravigliofi nel Sacminori? Ma colpilli Dio tutt' in un tratto, e da Heretici felli divenir, lor mal grado, adoratori nella Basilica di S. Pietro del Pontificato Romano confilmationi [ c ] Fra la moltitudine de' Gothi, che abbandonati nel gusto della preda, qua, e la baldanzo famente scorrevano, mettendo à sacco ogni più preziosa sostanza degl' intimoriti Romani, Un de' loro riguardevolo per nobiltà di sangue, e per avvenenza di tratto, entrò in passando in una Casa, che al di fuori appariva doviziosa, e trovò al di dentro ricca di tesori molto più pregiati di quegli, ch' egli forse aspertava. Nell' entrarvi s' incontrò in una Vergine, grave di aspetto, e che all'habito, e al volto mostrava un misto di santita, e di disinvoltura così leggiadra, e seria, che il Cavaliere in vederla, rimefiofi dal naturale orgoglio, con riverenza richiefela, Dove, e appresso Chi si conservasse oro, e gemme in quell'habitazione Aprello di me, rispose subito con uno sfarzo da Vincitrice, ma non senza particolar impulso di Dio, la Nobile Romana; e, Vieni meco, soggiunse, le vuoi vederle. In così dire introdusselo in una gran Sala, dove in ordine stavan disposti tutti i ricchi arredi, tutto l'oro, e tutto il tesoro, di cui la Pieta del Gran Costantino haveva dotato il Tempio di S. Pietro, & ogni più prezioso sacro arnese, che la divozione de' Fedeli per il lungo corso di tre secoli haveva contribuito all'ornamento di quella Basslica: Cose stutte sottratte allora dalla Chiesa di S. Pietro, e consegnate à quella Sacra Vergine, come in Casa non sospetta, e non esposta alla rapina de' Vincitori. În rimirar così stupende ricchezze, mentre tutto suor di se teneva fiffi gli occhi il Gotho alla vaghezza del lavoro, & al valore della materia, accostoglisi la Donna , e come alle orecchia dislegli ; [d] Hac Petri Apostoli d um aid. facra ministeria sunt: Prasume, si audes: de facto eu videris. Ego quia desendere non valeo, neque tenere audeo. Non è credibile, come rimanesse sorpreso il Cavaliere all'esibizione spayentevole della Vergine, e come ammirato, e tremante si ritirasse da quella Casa, per dar parte al suo Re di tal' incontro. Nè Alarico alla narrazione del fatto fu men commoffo di lui; e come se al gran nome del Principe degli Apostoli divenuto fosse difensore, e non involatore de' di lui arredi, tosto ordinò, che alla lor Basilica, e al lor Padrone si riportasero, unitamente con la Vergine Custoditrice così fida delle di lui fostanze: & all' ordine premesse un Bando. che la Soldatesca schierata doveste far'ala, e difesa al sacro trasporto, e che i Gothi medesimi fossero i Riportatori a S. Pietro del suo tesoro. Non si vidde giammai Roma più vagamente pompeggiante, e sestosa, che in questa nuova inaspettata mostra di trionfo. Vi concorsero tutti li Gentili della Città, tutti gli Heretici dell' Esercito, e mescolati insieme Idolatri,

Tomo I.

INNOCEN- 386 Secolo V.

Arriani, e Cattolici, cialcuno d gara dimoftravafi gelofo di quel Sacro Depolito, e ò correva per venerame le reliquie, ò fi affaticava per portarne la fua parte, è con le armi alla mano rendeva agevole la via, e facile fra il Popolo la condotta. Era fituata la Cafa della Vergine così difcofta dalla Chie a di S. Pietro, che per giungervi, conveniva di passare da un'estremo all' altro della Città, onde lungo fù il tragitto, & egualmente affoliato il concorfo. Precedevano le genti d' Hasta, e fra le Lancie, come processionalmente, à due à due portavano i Gothi Chi un Vase, Chi un Candelabro, Chi una Lampada, Chi una Croce, Chi un Paramento, e Chi un' altro, Cose tutte e copiose in numero, e preziose in ricchezza. Fra loro andavano Sacerdoti Cattolici, intonando Hinni Sacri, che venivano confusamente come à Choro corrisposti dagt' Idolatri, e dagli Heretici, sicche parve, che trionfasse allora S. Pietro d'ogni più barbara Nazione del Mondo, che supplichevole tributògli laudi, & adorazione. Chiudeva la pompofa comparía altra numerofa Soldarefea, fin tanto che entrando nella Bafilica di S. Pietro, come in Sacro Campidoglio, fu quel gran Santuario quel giorno fantificato più rosto, che profanato dall' Herefia. [ a ] O facra er ineffabilis Iudicii divini discretio! conchiude esclamando Orosio, la

a Orof. loc. cit.

nartazione di questo fatto, Quis bae perpendere plenis miraculis; quis prabista in ita-ti dicare dignis i laudibus quest 8 Soggiunne un' altro [6] Autore, che in quel
giorno tutti il Romani in qualunque. Religione fi fosfero, qui extra Marryrun loca erant, 6 momen Christi, vel Sandeums mominabant, 6 ripis fimili mileritordia bossilis sirvo pepercit; 6 se erafernas multa milita Romanorum, quibus Corbi proper Crissum miglericordia pepercenne. E Santa Marcella con la sua l'igliuola Principia, Dame Romane tanto celebrate
da S. Girolamo, perce de 3 Barbarto i per este violate, o depredate, ricono-

c S. Hier, ep. 54.

sciute per Cattoliche [e] all'invocazione, che fecero di Chrifto, e de Santi, futnono, intatte da ogni violenza, accompagnate demtro la Chife dia S. Paolo, come dentro un' Asso si curiffino, rispettato dagli Arriani medesimi, che per prosessione di feede, e per contraneta di Resignore a erano liminica arucchi, è implicacibii. Il simile avvenne al Proba, alla sua Nuoroa Giusiana, è alla Nipote Demetriade, delle qualit almogo parla S. Girolamo [d] sin alcune si suertere. Sicche Qui alibis rusere, sapte bossisi more servicione, ci ce alle Bassisiche de SS. Apostino, [e] possquam ad loca silla, cioè alle Bassisiche de SS. Apostino [e] Passo, venicionet, tota servicioni refrandatura immanitat.

d Idemep. 62. c S. Aug. l. 12. de Civ. Des c. 7.

& capitinadi capiditas frangebatur. Tanto ne dun cuori de Barbari nel funce i telficole Sacco, funcon i venerziarone, e ri figetto que' preziofi Santuarii. Un Gotho Arriano, [/] invaghito di belluffima Donna le diè di mano, e girolla à terra per abblarfene: me della intrepiala all' urto, e co-flantifima di cuore ne condicefe alle pregbieres, ne fi atterri alle minaccie; onde il Barbaro, che ne ardeva, vago giu tolto di moltrafele fiero, che di Efirle, sfoderata la fpada, l'apprefò di taglio al dilei collo, e diffe di voleta a Morta. 3 o sua; poglia meglio, rifoci l' invitta Romana, efferme as fedde al mio Conforte, che viva Tua col mio pectata; ficarica pur' il colpo, che il cartolica nacqui, e talle morir vegilio, qual viffi. All' atto, alle parole, & alla coltanza relio intenerito, N ammitato il Gotho di una tanta interpielezza, e follevatala da terra, la fife fedoc) e guardia, & &

dirittura conduffela alla Chiefa di S. Pietro, [g] Et traditum cuftodibus,

f Sozomuloy e 10.

g Iden i id.

& expensis in ejus substentationem sex aureis, justis, ut custodirent Marito

INNOCEN-

fes: & un [ a | Diacono, per nome Diomino, loro prigione, rimale fra effi in tal venerazione, che effendo Medico di Professione, confidarono a lui, feriet, in append. non foto le loro vice, ma come figliuoli, le medefime foltanze, Onde ve- 146-1173-1-3riffimo fi rende il detto di S. Agoltino, che depiorando l'eccidio di Roma, e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 5.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 6.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 7.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] 8.5.49.1.2.40 e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice del con la memoria di questo Sacco, di questo Sa Truculeutifimas, & favifimas menter ille, cioè Giesu Christo, terruit, Ille refranavit, Ille mirabiliter temperavit, e raffrenolli, e temperolli con un facro terrore, che infuse ne' loro cuori il sepolero Augusto de' Sanei Apostoli, i quali [c] Tantis in Ecclesiis suis coruscant miraculis, aeque terroribus, ut neque ad orandum sine magno illuc terrore possit accedi. Mà non perciò fù dispregevole il danno, ò sopportabile la strage, che nelle fostanze, e nelle persone provarono in questa guerra i miseri Romani : Con: dorestante. ciofiacofache tre giorni durò il Sacco, e molte [d] Cafe arfero pe 'l fuoco. moltifimi perirono di ferro, e tutti milerabilmente spogliati è rimasero Indibrio di gente incognita, e spietata, ò profughi in iontanissime Provincie dieder motivo d S. Girolamo di esclamare, [e] Vera est sententia, omnia e S. Hirray orta occidunt, & austa fenefcunt, & nibil eft opere, aut manu factum, quod Praf.Erech.l. non conficiat , & consumat veenstas . Quis crederet , ne totius Orbis extructa Victoriis Roma corrueret, ut ipsa suis populis Mater fieret, & sepulcbrum! ne tota Orientis, Agypti, Africa littora olim Domatricis Urbis servarum, ac ancillarum numero complerentur! ut quotidie sancta Bethlehem Nobiles quondam utriufque fexus, atque omnibus divitiis affluentes, susciperet mendiamees! verificandos troppo lagrimevolmente ne Roman il detto di Ge-renna [f] Gladio, Fame, Peste consumans cos. Doppo tre giorni dunque stillium. 14. di deplorabile Sacco - quafi havendo adempito i Gothi al termine preferitto della Divina vendetta, più tofto come fuggendo, che ritirandosi, fuor thi da Roma. di ogni humana espettazione si partirono da Roma, che soggiogata allora con la forza dell' armi, poteva aprir loro la strada all'acquisto totale di tutto l'Imperio del Mondo; E partendofi funestarono con terribili depredazioni le proffime Provincie della Campagna, Basilicata, e Calabria, sin tanto che giunti a Cofenza con intenzione di paffar quindi nella Sicilia, e nell' Africa, trovò quivi improvisamente Alarico i confini di sua vita, [ g ] mo- & - 400 411. rendo con fama molto più nota del fuo fepolero, che della fua morte. Effendo che timorofi egualmente, & invidiofi i Gothi, che gl'Italiani irri- morte, e fepotura di Alarico. tati dalle stragi non volgessero la vendetta sopra le ossa del Defunto loro Rè, con maravigliolo ardimento iscavando nuovo letto al fiume Bulento, 14 Inel fondo di quell' alveo seppellirono lui , e li tesori delle saccheggiate h fe. Diagna. Catra, e quindi fatto tornare nel natural antico suo corso il sume, vi asso-salia appliana garono dentro tutti que Schiavi, della cui opera essi si eran servati in quel 186. Asselli. gran lavoro, Ne quis locam, come dice l'allegato Historico, scire posset, dove con le ceneri di Alarico fi ritrovafiero sepolte le ricchezze dell'Italia, e di Roma. Mà de Gothi Arriani ci converra altrove, secondo l'ordine de' tempi, profeguime ne' fuoi proprii luoghi il discorso, con avvenimenti

memorabili, e frequenti. Mentre in tal guifa trionfarono gli Arriani in Roma, dall'altra parte Manichel in Alia, Martichei in Afia, & in Africa riceverono alte percofe, e deplorarono & in Africa. abbattuta la loro Serra forto le felici dispute di S. Porfirio, e di S. Agostino. Era S. Porfirio Vescovo della Città di Gaza nella Paletima, e regge va quella Chiefa con fama di Santo. Egli feppe, che cold fi era portata

Secolo V. INNOCEN-388

zo. da Antiochia Ginlia rinomata Dama di que' contorni, dosiderosa d'introdur quivi l'Herefia de Manichei, della qual ella faceva non folamente profeffione, ma pompa. Il Santo volle scacciarnela col rigore eziandio a Apul Metaphr. die 26. Febr.

del braccio Secolare; mà dato luogo allo sdegno, in cui santamente egli era montato, acconsenti alle istanze della Matrona [ 4 ] di venir con lei à publica disputa sopra i Misterii controversi tra Cattolici, e Manichei. Fit però breve il discorso, & egualmente spaventoso l'esito del Congresso : conciofiacofache comparve Giulia con baldanza da Vincitrice più tofto. che da Disputante in compagnia di due vaghe Donzelle, e di due Giovani,

armati tutti di profana eloquenza, e di luffuriofa attrattiva. Al contrario spayemofa morte venne S. Porfirio con il Libro degli Evangelii fotto il braccio, e fattofi il di una Manichea. fegno della Croce sopra la bocca, ordino, che dicesse Giulia le sue ragioni : E diffele la meschina con tal sfacciataggine , ripiene di così horrende

bestemmie, che non potendone più soffrire il suono le caste orecchia del Santo Vescovo, egli la interruppe, e dissele, [b] Deus qui fecit omnia, qui b ldem ibid. eft folus aternus, nec habens principium, neque finem, qui glorificatur in Trinitate, tuam percutiat linguam, & obstruat os tuum, ne loquatur blafphema; ed, oh caso spaventevole! appena queste parole hebbe il Santo proferite, che fissando Giulia sopra lui horribilmente aperti gli occhi, cominciò tutta à scuotersi con improvviso tremore, & intal modo perse-

verando molte hore, nulla potendo rispondere, ne à chi confortavala con parole, nè à chi ajutavala co' medicamenti, rese il suo Spirito al Dio di quelle tenebre, che come Manichea, ella adorava. Non così fuccesse a Dispute di S. Aro-Felice altro Manicheo, ch' hebbe in forte di disputar in Africa con S. Agostino; Portatoli questi in Hippone disfidò il Santo a disputa, e due giorni c Peffed. in vira [c] argomento contro lui in oftinatiffimo contrafto; E come ch' ei era venuto, non per impugnar la Verita, ma per apprenderla, ne accettò così bene le prove, e così bene ricevè le ragioni, che S. Agostino gli propose, che, abjurata l'Heresia, per vinto gli si diede, nè mai meglio tirò i fine la sua

d 3. Aug. 1. 9. In Causa, che quando perdè quella de' Manichei. [d] Ego Felix, quelta fit la formola della sua abjura, qui Manichao credideram, nune anathematizo eum, & doffrinam ipsius, & spiritum seductorem, qui in illo suis. Qui dixit, Deus, &c.e quì ripeteva tutte l'Heresse di Manete, conchudendo, Has omnes. & cateras blasphemias Manichai anathematizo: a quest absura fi fottoscrisse S. Agostino come Testimonio, e Felice come Reo ravveduto con le seguenti parole, Augustinus Episcopus bis in Ecclesia coram Populo gestis subscripsi e, Felix his gestis subscripsi. Nella quale occasione compose il Santo il suo Commonitorio, che contiene nove anathematismi per

norma, e regola à quei, che dalla Setta Manichea passavano alla Fede Romana. Ma non provò S. Agostino la medesima felicità in vincer Fausto. che già con tanta riputazione della Religione Cattolica haveva provato in e 5. dec. mm. vincer Felice: Concioliacolache Faulto altamente fiffo [e] nella imprefitone dell' Herefia Manichea volle più tosto con disperata risoluzione ciecamente abbandonar la Patria,e soffrir gi' incommodi di penosa relegazione, che aprir gli occhi al lume degli argomenti, che contro lui stese S. Agosti-

no con lunga fatica in trenta Libri. Ma al contrario non con le dispute, che non sempre convincono l'osti-Operazioni del nazione de' Cervelli, si diportò il Papa contro i Montanisti, e contro i Montanifti, Novaziani, de' quali molti furono in Roma, ò Vantatori del loro Paracli-Novaziani .

to, ò

Faufto Manichel. S. Aug. c. 18.

Capitolo I.

INNOCEN-

to, ò dispreggiatori dell'assoluzione Sacerdotale. Poich' egli sece racchiudere i [a] primi in segreti monasterii, come siere in chiuse gabbie, [b] e abatic. Renal scacciò da Roma obbrobriosamente i secondi, purgando quella Santa basecana. Reggia da ogni macchia di superstiziosa Religione. Qual degna risoluzione imitando S. Cirillo nella fua Chiefa di Aleffandria efillioli anch' egli, e profcriffeli . & alle Leggi Ecclefiastiche aggiungendo Theodosio i Bandi Imperiali. [c] decretò pena di morte agl' Anabattisti, e di [d] confiscazione, e c L 7. m Sand relegazione ai Novaziani, che divili fotto un' altro Capo per nome [ e ] Sab- bar. itorn. c.d. bato, fatto Scilma dagli altri, celebravano in Azimo la Pasqua, onde Sab- nd. iii. batiani, Prosopatchii eglino furono denominati. E moltro Dio di aggradici i le la cita di l'aleo di que due grandi Ecclefaftici, e del Religiolo Theodolio con il feguente marcaolo: [/] Navigarano felicemente nella medefina Nave prosposabili molti Cattolici; e molti Novaziani, quando di repente in mar tranquillo f.S. Parlin, et. 41. fiscompaginò il Vascello, e piombando al fondo chi qua, chi la i passag-

gieri, i Cattolici fi ridusfero tutti a nuoto a salvamento nel Lido, & i Novaziani rimasero tutti preda delle acque.

Non molto dissimil esto sortirono gli Origenisti in Spagna, essendo origenisti la Spache due Cittadini Spagnuoli chiamati gli Aviti, havendo cola publicati gli errori di Origene circa la falvazione de' dannati, e l'origine delle anime, [g] furono eglino repressi, e convinti dalla forte penna di S. Agostino, al s One/. apud S. quale con lungo viaggio si era à tal' effetto dalle Spagne in Africa portato come prifeillien. Orofio, che ricevè dal Santo scioglimento ai dubii, e stimolo à comporre quella nobile Historia, che ha tanto bene illustrati i successi di que' tempi; onde meritamente da esso sù ella indirizzata à lui, che n'era stato l' Ergodioctes, el'Impulsore, [h] Opus explicui, dice Orosio, adjuvante Chri-flo, secundùm tuum praceptum, Beatissime Pater Augustine, ab initio Mundi usque in prasentem diem , hoc est per annos quinque millia sexcentos decem , otto, cioè secondo la di lui supputazione de' tempi, sin' agli anni di Chrifto quartrocento diecifette. Ma non [ i ] così facile fi refe a S. Agostino la de- Mediil Ponis. di finizione dell' Origene dell' Anima. Haveva molto filosofato Origene sopra 18.8. Ang. mis finite questo punto, e non penetrando quando, ed in qual tempo sosse stata creata l' Anima di ciascun individuo humano, asserì delirando, haver elleno, l'origine dell'acome gli Angeli, peccaro in Cielo, e quindi in pena, come in meritato nima razionale. carcere, essere state dalla divina Giustizia trasmesse successivamente ne'corpi . Qual' afferzione rigettò fempre la Chiefa Cattolica com' empia, benche k S. Ang. 163. 2. non giammai habbia definito, [k] Utrum Anima rationales ex illa una primi ren.c. 56. Hominis, ac deinde ex parentibus propagentur; an sicut illi uni sine illa propagatione singula singulis dentur. Onde la Questione appariva difficulto-sissima, & in questi tempi particolarmente, che gli Aviti in Spagna havevano rifuscitata la sentenza di Origene, dibattuta di molto, e molto disputata. Per l'indagazione della qual cosa S. Agostino inviò il medesimo Orosio à S. Girolamo, richiedendolo di parere in materia così grave per mezzo di un' offequiofa Lettera, con la quale non folamente accompagnò Orofio fuo mefio, ma honorò il mefio col pregiatiffimo Elogio, di [1] Reli- 15. deg. e. st.

giolus Juvenis, Catholica pace frater, atate filius, honore Compresbyter nofter vigili ingenio, paratus eloquio, flagrans studio, utile vas in Domo Dei esse de-

fiderans; e doppo di haver quivi profondamente discorso dell' origine controversa dell' Anima, finalmente egli conchiude, non esser giunto à rin-

venirla, [m] Multa enim alia similiter nescio, qua connumerare non possum, m Man ilia. Tomo I. Bb 3 c più

Secolo V. INNCCEN-390

zo. e più chiaramente nel Libro citato delle sue Ritrattazioni, [a] De origine a Mem 1. 3. retra, Anima fingulorum, utrum ex illa una primi Hominis, ac deinde ex parentibus e . 56. propagentur, an sicut illi uni sine illa propagatione singula singulis dentur, me nescire confessum: verumtamen scire Animam non corpus effe, sed fpiritum. S. Girolamo, nè pur egli volle risolvere così astrusa controversia. prendendo scusa con S. Agostino di altre occupazioni, e di altri riguardi.

b Idem ibid.c.45. c Idem ef, 281.

che gl' impedivano allora l'applicazione al Quesito. Etanto su il rispetto. che professò S. Agostino a S. Girolamo, che havendo ei composto il suo ammirabil Libro de Origine Anima, non volle giammai publicarlo, le [b] non doppo la morte di lui, per non parer di saper più di S. Girolamo, che le l venerava, come Padre nell'età, & ammirava, come Maestro nelle scienze. E così indecifa non folamente passò allora la materia, ma continuò poi semd. S. Greg. 1. 7-1.53. pre nella medefima dubiezza; onde hebbe à dire S. Gregorio, [d] De Origine Anima inter Sanctos Patres requisitio non parva versata eft: fed utrum

Orig. Anima . Millenarli Hereti-

ipfa ab Adam descenderit, an certe singulis detur, incertum remansit. Nullaes. Hier in stift dimeno la Santa Chiefa abbraccia l'opinione di S. Girolamo, [e] e di S. [f] Ad Marcellimm. Agostino, che le anime si creino di nuovo da Dio, quando le richiegga la e. 56.6 in lib. de disposizione naturale de' Corpi.

e. 36.

Nè dispregevole in questo medesimo tempo fù il numero di quei, che el podiil Parrif, di dissotterrando dalle ceneri dell' oblivione la sepolta [g] Heresia de' Millena-Martino, e prediletto amico di S. Paolino Vescovo di Nola, che degenerando dalla disciplina appresa da tal Maestro, e dagli esempii di così santo Compagno, hebbe ardimento di publicarla con un Dialogo, che denominò Gallo. Nè a S. Girolamo, zelantiffimo contradittore di ogni qualunque Herefia, fù di piccola fatica il contradirgli allora, che correva tanto di fre-Difficultà, the ir-Hereita, tu di piccola lattica irconitatingia anota, the contesta canto a soutra S. Girola- fco per il Mondo l'Herefia degli Origenisti; conciosiacosache sostenendo egli contro gli Origenisti la Resurrezione della Carne,e di tutti i di lei membri , sinistramente i Millenarii ne inferivano, ch' egli venisse in un certo modo ad afferir l'ufo loro à favor della loro Herefia : onde il Santo convenne

mo per converti-re i Millenarii.

procedere con un' immensa cautela, affinche nè concedesse ai Millenarii le laidezze supposte, nè agli Origenisti gl'ignei globi ideali, camminando irdi il Patif. di pet la regia [i] via di mezzo, che apre la Chiefa a' fuoi Fedeli. Plații II. e di Tutte queste contrarietă di Religione furon tuttavia picciole zusse più Origini Maga.

Herefia di Pela-

tofto, che combattimento, al confronto dell'Herefia di Pelagio, parto infausto di quella degli Origenisti, che satta grande nel suo nascere insettò fubito gran parte del Christianesimo con accidenti così strani, che nel principiarne la narrazione riman chi li descrive in un certo modo confuso, & avvilito dalli raggiri dell' Herefiarca, dalla fortigliezza della materia, e dalla moltitudine de' successi, che agitarono tre Pontefici, affaticarono due Dottori S. Girolamo, e S. Agostino, & attaccarono in fine la Chiesa nella sua più forte Rocca, qual' è la grazia di Dio, e l' arbitrio dell' Huomo. Mà [ h ] Dominus, qui eripuit me de manu Leonis & Ursi , ipse me liberabit de manu Philistai hujus, e seguitera graziosamente a darci forza per descrivere

k Ref. Lt. 17.

gli avvenimenti di quelta presente Heresia, come graziosamente si è delv.di il Panif. di gnato di porgerci ajuto per terminar il racconto delle passate. Per inten-Sinitis a car. 140. dimento dunque dell' Hiltoria, convien alcune cose ripetere, che altrove ms. Hier. in Prof. [1] habbiamo accennate.[m] Tra gli errori di Origene foltenuti da i Monaci

dell'

dell' Egitto, uno fi era quello, fopra il cui affunto haveva [ a ] composto un Libro quell' Evagrio Pontico, da cui fù fedotto Rutfino, cioè che l' Huomo con la fua fola virtu, forza, e liberta di arbittio fenza grazia preveniente di Dio poteva renderfi infensibile alle passioni, impassibile alle traversie, te, da Origine. invincibile alle tentazioni, & in fine impeccabile nel male. Ruffino coltivò così appaffionatamente tal detefiata dottrina, che per autenticarla con maggior prova incorfe in maggior male, e diffe, [b] che il peccato di Ada- b And S. Ang. mo a lui folamente era stato pernicioso, senza transmetterne infezione a' cont. Polog 1. 34.2 posteri, i quali nascevano in quello stato d'innocenza, in cui eglino furono creati. Publicò, e predicò Ruffino quest' insegnamento in Roma no de Pelasiani. fin dal tempo di Papa Siricio: e predicato, e publicato l'haveva non folo con la viziola Versione del Perì Archòn, e de' Libri di Evagrio, mà eziandio con la traslazione de' Commentarii di Sifto Filosofo Pitagorico sotto il titolo di Sisto Papa e Martire, acciò sotto il riverito nome di un tanto Pontefice pretendessero credito i suoi errori; onde meritamente contro di lui esclamò S. Girolamo, [c] Mirabilis Grunnius (con tal nome per ludi- cs. Him. in Him.

racotta, huomo di deboliffimo ingegno, del quale il medefimo Santo a

ZO.

brio era folito il Santo di chiamar Ruffino, alludendo a quel Grunnio Ca- 1.4 c. s.

lungo parla nel Proemio del fuo primo libro in Ifajam) qui ad calumniandos fanttos viros aperuit os fuum, linguamque fuam docuit mendacium, Xyfti Pythagorici hominis Gentilishimi unum Librum interpretatus est in Latinum. & sub nomine Santti Martyris Xysti urbis Romana Episcopi ausus est edere; foggiungendo, Lettorem objecto, ut nefarium Librum abjiciat, lezatque, (\$ voluerit, ut cateros Philosophorum Libros, non ut volumen Ecclesiafticum. Ne fu tal' Herefia cosa nuova allora in Roma, essendo che molto prima di Ruffino havevala infinuata [d] Gioviniano, che diffe, [e] l' Huomo d'Idenia epif. ad non poter perdere quella grazia, che una volta haveva acquillata per mez- evedi il Poncif. di zo del Battefimo; propolizione, che andava di pari con quella di Orige- Damofo deno, 119. ne, e di Ruffino, e che riduceva l'Huomo per la sua natural virtù impaffibile, & in un certo modo impeccabile. Nessim però degli accennati Heretici insistè nella divulgazione di tal perversa Massima, come distintiva fola della fua Setta, & unico oggetto della fua predicazione; poiche Gioviniano tutto si diffuse nelle lautezze delle mense, e nella dissolutezza de' piaceri ; e Ruffino abbracciando indistintamente tutte 1' Heresie di Origene, ditutte si rese reo, ma non già promotore. Quando avvenne, & il Monaco Pelagio prendendo di mira precifamente la grazia di Dio, contro di esta ogni suo studio pose per rigertarla dall' Huomo, per bandirla dal Christianesimo, e per raderla dalle anime de' Fedeli. Mi con quali arti, con quanti raggiri, con quai progressi queste cose operasse, sa di mestieri più accuratamente descriverne le particolarità, & i successi. Era Pelagio Scozzese di Nazione, Religioso di professione, vagabondo di genio, e talmente atto per natura alle finzioni, all' Hippocrifia, & agl' ingauni, che passato dall' Inghilterra d'Roma, da Roma in Egitto, dall' Egitto nella Palestina, dalla Palestina in Sicilia, dalla Sicilia d'Rhodi, e da Rhodi di nuovo d Gierusalemme, seppe, ovunque passò, lasciar di se fama di huomo pio, e Cattolico, ma fatti, fentimenti, e parole da pessimo Heretico; conciosiacosache per tutto disseminò le massime di Ocigene, e di Ruffino, infinuandole ne' popoli, come per modo di Questione, e non di Afferzione; onde tanto più facilmente venissero elleno apprese, quanto Bb 4

392 20. più maliziofamente proposte. Per conciliarsi riputazione dall'apparenza; vestiva di panno rozzo, e grossolano, e con affettata ostentazione di rigore Apostolico inculcava d tutti, e ai Monaci particolarmente la poverta delle vesti, & il dispregio di quell' abbigliamento medesimo, che richiedesi alla convenienza del tratto, & alla civiltà del commercio; onde meritamente

a S. Hier, contr. Reing I. L.

derifelo S. Girolamo con queste parole, [a] Unde adjungis, gloriam veflium , & ornamentorum Deo effe contrariam? Qua funt , rogo , inimicitia contra Deum , si tunicam habuero mundiorem , si Episcopus , Presbyter , & Diaconus, & reliquus Ordo Ecclesiasticus, in administratione Sacrificiorum cum candida veste processerint? Cavete Clerici, cavete Monachi; Vidua & Virgines periclitamini, nifi fordidos vos, atque pannofos vulgus aspexerit. Ta-ceo de bominibus saculi, quibus aperte bellum indicitur, & inimicitie contra Deum, si pretiosis, atque nitentibus utantur encaniis; così S. Girolamo. Servivali di Araldo nell'abbominevole impresa di un tal Celestio Monaco, com' egli, scandaloso, & effemminato; e questi in Sicilia, e nell" Africa, & egli in Roma, Egitto, Rhodi, e Palestina, passando da Regno in Regno, e da Città in Città, lasciavano, come i Serpenti, la spuma del lor veleno e ne' discorsi, e ne' libri, allegando antichità di sentenze, e fama di Dottori in comprovazione degl' infinuati dettami, per gittar fondamenti Iontani, e profondi alla mostruosa Torre dell' Heresia Pelagiana, in modo tale, che caminava di già il Pelagianesimo per il Christianesimo, ma fenza cognizione dell' Herefiarca; e fe ne ritrovavano imbevuti la

Finzione , & aftu-zia di Pelagio .

Popoli, e niun si avvedeva del fonte, onde scaturiva il nocivo liquore. Poiche Pelagio, nel tempo stesso che tal' empieta proponeva, così difinvoltamente dimostravasi buon Cattolico nelle parole, che tutt' altro compariva al di fuori di quegli, ch' egli era al di dentro; e perciò S. Paolino, che, come si disse, haveva accompagnato Vigilanzio con lettere commendatizie à S. Girolamo, con le medesime [b] raccomandò Pelagio b.S. .. dog. op. 104. à S. Agostino con sentimenti di rispetto, e stima della persona. Sicche S. Girolamo scorgendo la zizania cresciuta, e non mai scoprendone il semi-

e S. Hier. in ep. ad Crefiph. Papa Innocento condanna l'Here-tia di Pelagio

natore, graziosamente hebbe à dire, [c] Solabac haresis est, qua publice erubescit loqui, quod secreto docere non metuit. Quindi ancora successe, che benche in Roma fosse stata quest' Heresia condannata sin dal tempo di Rusfino, Evagrio, e Gioviniano, tuttavia Innocenzo di nuovo la condannasie, senza anathematizzarne gli Autori, che incogniti ancora non comparivano, ricoperti, e nascosti sotto gl' involucri della finzione, della malizia, e dell' inganno. [d] Qua dudum in Grunnio, dice S. Girolamo, Eva-

d Mon in Hier 44 inprafe

grioque Pontico, & Joviniano jugulata eft, capit reviviscere, & non solum in Occidentis , fed & in Orientis partibus sibillare , & in quibusdam insulis , pracioneque Sicilia, & Rodi maculare plerosque, & crescere per dies singulos, dum fecreto docene, & publice negane. Di tal condanna fulminata da Inno-. S. Profp. dein. cenzo parlò S. Profpero ne' fuoi verfi [ e ]

Pestem subeuntem prima recidit Sedes Roma Petri, que Pastoralis bonoris Pacta caput Mundi, quidquid non poffidet armis,

Religione tenet .

Alla riprovazione Pontificia aggiunfero l'acutezza delle loro penne S. Ago-Rino dall' Africa, e S. Girolamo dall' Afia, fupprimendo il nome dell' Heseliarca ò per mancanza di cognizione, ò per speranza dell'emenda nel non publi-

INNOCEN-

publicarlo, [a] HIc tacet, & alibi criminatur, mittl in universum Orbem 18. Hier, in pras. publicatios, il printe auriferat, nunc maledicat, & patientiam noftram 1, in tire. Le britolat biblimat, print 1, in tire. de Christi humilitate venientem mala conscientia signum interpretatur : ipse S. Agodico e S. Girolamo los Girolamo la Girolamo la Constanta de que mutus latrat per Alpinum canem grandem, & corpulentum, & qui cal-gono contro l' eibus magis possit savire, quam dentibus. Così S. Girolamo, & altrove, [b] seresta di Pel. Cui respondere diù tacens, & dolorem silentio devorans, crebra fratram colemitis. 1.4. expostulatione compulsus sum; nec tamen buc usque prorupi, ut auctorum nomina ponerem , malens eos corrigi , quam diffamari ; non enim Hominis . fed erroris inimicus sum; e soggiunge, Quibus loquar compendio; aut bona funt, que docetis, aut mala: si bona, defendite libere; si mala, quid occulte miseros jugulatis errore, rettaque fide ad decipiendos simplices quoque, ja-Etatis expositionem? Que si vera est, cur absconditur? fi falfa, cur scribitur? Enella fua memorabile Lettera a Cteffonte, [c] dice rivolto d Pelagio, clim in mil. al Loquere quod credis, publice pradica: quid secreto Discipulis loqueris? Qui crespo. dicis, te habere arbitrii libertatem, quare non libere, quod fentis, loqueris? Needum scripsi , & comminaris mihi scriptorum tuorum fulmina , ut scilicet hoc timore perterritus non audeam ora referare , & non animadvertis , idcircò nos scribere, ut vos respondere cogamini, & aperte aliquando dicere, quod pro tempore, personis, & locis, vel loquimini, vel tacetis. Nolo vobis liberum effe negare, quod femel scripferitis. Ecclesia victoria est , vos aperte dicere, quod fentitis: aut enim idem responsuri estis, quod & nos loquimur, O nequaquam eritis adversarii, sed amici; aut si contraria nostro dogmati dixeritis, in eo vincemus, quòd omnes cognoscent Ecclesia quid sentiatis. Sententias vestras prodidisse, superaffe est; patet prima fronte blasphemia : non necesse habet convinci, quod sua statim prosessione blasphemum est. E questo sù il primo lancio, con cui si avventò il Santo contro Pelagio, stimolato da Ctefifonte, che richiefelo del vero fenfo Cattolico fopra l'accennata [d] impassibilità predicata dagli Origenisti, e Pelagiani, rispondendogli sprinte. con quella nobiliffima Lettera, che spesso ritrova il Lettore nel margine di questo Libro. S. Agostino parimente i tre famosi Volumi compose De peccatorum meritis, O remissione, deque baptismo parvulorum, de' quali dico in altro luogo [e] In his libris tacenda adhuc arbitratus fum nomina corum, es. Augin miral. fic eos facilius posse corrigi sperans : imò etiam in tertio Libro Pelagii ipsius 1.3. 4. 13. nomen non fine laude aliqua pofui , quia vita ejus à multis pradicabatur , & ejus illa redargui , que in suis scriptis non ex persona sua posuit , ofed quid ab

aliis diceretur, exposuit. Que tamen postes sam Hareticus persinacissima animositate desendit . Così S. Agostino. Ma quali fossero l'Heresie, che l'empio Pelagio, e lo scelerato Cele-Heresie di l'esstio maliziosamente spargevano fra il Popolo Christiano, noi le descrive- sio. mo raccolte da diversi Autori, come zizania d'Inferno seminata ne' puri

mo raccone da diverii Autori, come zizania u miento ciminata no campi della Chiefa. [f] Il Concilio Diospolitano dodeci ne annovera, futual zera an 415 Auto. nelle propofizioni che fieguono.

Primo, Cum diceret, Adam mortalem factum, qui sive peccasset, sive non,

mortuus effet .

Secundò, Quòd peccasum ipsius ipsum folum laserit, & non genus huma-

Tertio, Quod infantes nuper nati in illo flatu fint, in que Adam ficit ante pravaricationem .

Quarto, Quod per mortem . G praparicationem Ada, non omme genus

INNOCENzo.

Secolo V.

bumanum moriatur, & quod non per refurrectionem Christi omne genus bumanum resurvat .

Quinto, Infantes, etiamsi non baptizentur, vitam aternam habere poffunt . Sextò, Et Divites baptizatos, nisi omnibus abrenuncient, si quid boni visi

fuerint facere, non reputari illis, nec eos habere posse Regnum Dei. Septimo, Et Gratiam Dei, atque adjutorium non ad fingulos actus donari.

sed de libero arbitrio esfe, vel in lege, atque dostrina.

Offard , Et Gratiam Dei fecundum merita noftra dari . Nono, Et filios Dei non posse vocari, nisi omni modo, absque omni peccata

fuerint effecti . Decimò, Et non effe liberum arbitrium, si Dei indigeat auxilio; quo-

niam in propria voluntate babet unufquifque facere aliquid , vel non fa-

Undecimò, Et victoriam nostram non esse ex Dei adjutorio, sed ex libero arbitrio. Duodecimò, Et quod petentibus veniam, non detur secundim Gratiam,

& misericordiam Dei , sed secundum merita , & laborem eorum , qui per panit enti am dieni fuerint misericordia. Così il Concilio Diospolitano dell' Herefie di Pelagio. S. Girolamo nel riferirle s'inoltra eziandio con più a S. Bier. wift.ad profilmo attacco contro i Pelagiani, e di loro dice, [a] Tollunt orationem. E per liberum arbitrium, non homines propria voluntatis, sed Dei potentia faltos se esse jattant, qui nullius ope indigent . Tollantur & jejunia, omnifque continentia, così seguita egli a dire in persona loro; quid enim mibi prodest laborare, ut accipiam per industriam, quod semel mea factum est poteftatis? Indi loggiunge, Hoc quod dico, non meum eft argumentum, unus Discipulorum ejus , cioè Celeftio , unus jam Magifler , & totius ductor

exercitus, & contra Apostolum, [b] Vas perditionis, per solacismorum, & non ut bic jactat, syllogismorum pineta decurrens, sic philosophatur, & consument of care disputat. [c] Si nibil ago absque Dei auxilio, & per singula opera, ejus est, quod

geffero; ergo non ego, qui laboro, fed Dei in me coronabitur auxilium, frustraque dedit arbitrii potestatem , quam implere non possum , nisi me femper adjuverit. Destruitur enim voluntas, qua alterius ope indiget; sed liberum dedit arbitrium Deus, quod aliter liberum non erit, nisi facero quod voluero. Ac per hoc , wit , aut utor semel potestate , qua mibi data eft , ut liberum fervetur arbitrium, aut si alterius ope indigeo, libertas arbitrii in me destruizur. Sin qui espone il Santo l'argomento di Celestio, e poscia esclama. Qui bac dicit, quam non excedit blafphemiam ? Qua Hareticorum venena non superat? Equindi attesta, haver Pelagio da Gioviniano appresa tal dottrina, Joviniani secunda quaftio tui ingenii disciplina eft; & in altro luogo [d] spiega, qual sia questa seconda questione di Gioviniano. con le seguenti parole, Nititur secundo loco approbare eos, qui plena fide in baptis-

levin. mate renati sunt, à Diabolo non posse subverti; & altrove scagliandosi contro Mem cour. Pelag. il medelimo Pelagio, [e] Non erubseis explosam, atque damnatam Jovi-1.2. in princ. niani sententiam sequi? Et ille enim bis testimoniis, tuisque nititur argumentis; imò tamen illius inventa fettari, in Oriente docere desiderans, qua alim Roma, dudum in Africa condemnata funt. E perche Pelagio dalla fupposta necessirà della scienza totale della Legge per render impeccabile l'Huomo, deduceva la necessita nelle Donne dello studio delle Sacre Scrit-

ture,

Crepfi.

b Ad Rem. 9. leftie.

Capitolo I.

ture, il medefimo Santo contro di lui di nuovo fi scaglia, [a] Verum tu tanta es liberalitatis, ut favorem tibi apud Amazones tuas concilies, ut in alio loco scripseris, scientiam Legis etiam saminas habere debere, chm Apo-bi, ad Ima, folus doceat, [b] esse tacendum mulieribus in Ecclesia, & si quid ignorant, domi viros suos debere consulere . Nec sufficit tibi dedisse agmini suo scientiam fcripturarum, nisi earum voce, & canticis deletteris. Jungis enim, & ponis in titulo, quod & famina Deo pfallere debeant. Quis enim ignorat, pfallendum effe faminis in cubilibus fuis, & abfque virorum frequentia, & congregatione turbarum? Così S. Girolamo; & in altro luogo riferifce le parole medefime di Pelagio, che si vantava non solamente impeccabile : ma immune ancora da ogni stimolo di concupiscenza per merito, e forza del suo libero arbitrio, [c] Alii clausis cellulis, diceva di se Pelagio, & saminas ca.l.a. non videntes, quia miseri sunt, & verba mea non audiunt, torquentur destderiis . Ego etiam si mulierum vallor agminibus , nullam habeo concupiscentiam, de me enim dictum eft, [d] Lapides fancti volvuntur super terram; dZach. 9. Gideo non fentio, quia liberi arbitrii poteftate Christi trophaum circumfero. Ma fil ripigliata ben tofto quest'afferta impeccabilità dal grand'Ifidoro Pelusiota, che con nobile apostrose dice à Pelagio, [e] Tibi quoque din essa Pelusiota. ingens annorum turba canitiem invexit, & tamen rigidum, asque inflexum mit. 114. animum habes, ex alio Monasterio ad aliud subinde migrans, atque omnium mensas perscrutans, & explorans: quamobrem si tibi carnium nidor, atque obsoniorum condimentum cura est, iis, qui Magistratus gerunt, potius blandire , atque Urbium caminos veftiga ; neque enim Homines eremita facultates eas habent, ut te, quemadmodum sibi gratum est, excipere valeant . Et à Pelagio alluse S. Girolamo, quandoscrisse, [f] Contemplemur Ha- 18. Min. 14. 631. reticos, quomodo semel desperantes salutem, gulla se tradant, & deliciis, in Hier. pescantur carnibus, frequentes adeant balnea, musco fragrent, unquentis variis delibuti quarant corporis pulchritudinem ; & altrove il medesimo Santo [g] chiama Pelagio Stolidiffimum Scotorum, pultibus pragravatus . g tiem iid, in Dalle quali attestazioni di Huomini Santissimi, e Dottissimi comprendesi, prefer. in. quanto temerariamente l'Heretico andasse vanaglorioso per maliziosa jattanza, e quanto tutto fosse posto nell'affettazione di mostrarsi casto, e fanto nelle parole, e lufunioso, & empio ne fatti. Nè con minor attenzione noto S. Hilario le di lui Heresie, restringendone un'immenso cumulo in questi pochi periodi , [b] Posse esse Hominem sine peccaro , & mandata Dei sacile custodire, si velit, senza alcun'ajuto della Grazia divina; Insantem des esse sisse. non baptizatum, morte praventum, non poffe perire omnino, quoniam fine peccato nascitur; [i] Non debere jurare omnino: Divitem manentem in divitiis suis Regnum Dei non posse ingredi, nisi omnia sua vendiderit; nec pro- 1 Mant. 5. desse eidem posse, si forte ex ipsis divitiis secerit Dei mandata; fondando tale impossibilità di salute sopra il detto dell'Evangelio, [k] Facilius est enime k Luc. 18. Camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in Reguum Dei; ma di queste parole servissi Giesu Christo per dinotare, non l'impossibilità, ma la difficulta della falute dell'Huomo ricco, fecondo il commun proverbio, che correva allora fra gli Hebrei, quando esprimer volendo cosa di difficultofissima riuscita [ l ] dicevano, Elephantem per foramen acus . E muto Icaninia de toris Nostro Signore la parola di Elefante in quella di Camello, come di | m | mori refam animale maggiormente cognito alla turba plebea, che lo feguiva. Ma m. Garia and Bar.

INNOCEN-

ZO. a Idemibid. 1.1.

S. Agostino, che sù il flagello più forte, più sensibile, e più durevole de'

INNOCEN-Secolo V. 396

ZO. a S. Aug. bar.s. \$ ?. b lean If.

Pelagiani, di loro disse, [a] In tantum inimici sunt Gratia Dei, ut sine had posse hominem credant facere omnia divina mandata; cum si hoc verum effet. frustra Dominus dixisse videretur, [b] Sine me nihil potestis facere. Destruune Orationes, quas facit Ecclefia & pro Infidelibus dollrina Dei renitentibus. ut convertantur ad Deum, & pro fidelibus, ut augeatur in eis fides, & perseverent in ea. Hac quippe non ab ipso accipere, sed à se ipsis homines habere contendunt, Gratiam Dei, qua liberamur ab impietate, dicentes, seeundum merita nostra dari. E meritamente, secondo il suo heretico sentimento, riprovava Pelagio cotali Orazioni : conciofiacofache, negando egli ogni qualunque Grazia preveniente, necessariamente riprovar dovea quelle preghiere, con cui la Santa Chiefa implora la divina grazia per gl'Infedeli, che non credono, e l'augumento della medefima per i Fedeli. che credono; Orat, dice il medefimo Santo, Santia Mater Ecclefia [c]

cs. Aug. 11 ift. 107.

pro incredulis, ut eos Deus convertat ad fidem, & pro Catechumenis, ut eis desiderium regenerationis inspiret, & prosidelibus, ut in eo, quod esse caperunt, ejus munere perseverent. Qual sorte di avversione alle accennate preghiere promoffe poi così pertinacemente Vitale Cartaginese Pelagiano, che fu d'uopo à S. Agostino scriver contro di lui quella celebre, & erudita lettera, che porta leco prefisio il titolo di Augustinus Christi Servorum Servus Vitali Carthaginensi. Ma nulla giovarono ne a Vitale, ne a Pelagio i savi avvertimenti del Santo; anzi che riferiscesi, [d] che havend S. Aug. de done do un giorno udito Pelagio da un Vescovo in Roma quelle amorose parole, Perfever.1.1. c. 10. con le quali S. Agostino rivolto à Dio nel Libro delle sue Confessioni

e Idem lib. Confell. 1.30. 0.19.

esclamava dicendo, Domine, da quod jubes, [e] & jube quod vis, non potesse l'Heretico nè pur sopportarne il suono, perche indicavano la Grazia preveniente dell'ajuto divino, In eis, cioè ne' Libri delle mie Confessioni, dice il Santo, certè dixi Deo nostro, ut sepè dixi, Domine, da quod jubes, & jube quod vis. Que mea verba Pelavius Rome cum à quodam fratre Coepiscopo meo fuissent, eo prafente, commemorata, ferre non potuit, & contradicens aliquantò commotius, penè cum eo, qui illa commemoraverat, litigavit . În fomma questo fu l'Achille di Pelagio, e l'Heresia fondamentale della fua Setta, cioè che la natura dell'Huomo con il fuo libero arbitrio prevenisse la grazia, e la grazia poscia lo seguitasse, come ajutando chi hà cominciato à ben fare: non concedendo grazia in ordine à voler il buono, volendolo l'Huomo da fe; ma fol'in ordine ad operarlo, con la ragione addotta dal sopracitato S. Agostino, [f] cioè che Pelagio existimabat bominem fine virtute, aut vitio, fine gratia, aut peccato, ideo in puris naturalibus fuisse conditum; e perciò egli ammetteva la grazia non per la Sentimento Car- neceffità, md per la facilità dell'opera virtuofa. Maffima del tutto contraria alla Cattolica, che infegnava, la grazia precedere, e dietro à lei andar la

f S.Aug. de pocc. ong. c. 15.

tolico fopra la grazla divina.

natura graziofamente, e gratis prevenuta: in modo tale, che il pietofiffig Concil. Trid. felt. mo Dio, come diffe S. Girolamo allegato in questo proposito [g]dal Sacro 6. de infific. c. 11. Concilio di Trento, nel comandarci la nostra Santificazione, [h] Jubendo ad Cirifish. ... movet & facere quod possis, & petere quod non possis, & adjuvat ut possis. S. rippin. l. de rimanendo [i] sempre libero d'ciascuno l'accettate, ò rigettate tal grazioso vent. gent. guent illustration on onde venga a verificarfi la piena liberta dell' arbitrio, fecondo l'auff. iii.c. 5. kS. Jug. in lib.de reo detto di S. Agostino [k] Deus non deserit, nisi priùs deseratur, con and grant 126 quella fanta contesa tra Dio, e l'Huomo descritta da S. Girolamo, quan-15. Hierm ader do diffe [1] Nou sufficit mibi, quod Deus semel gratiam mibi donavit, nisa

Comper

femper donaverit : peto ut accipiam, & cum accepero, rurfus peto, avarus fum ad accipienda Dei beneficia: nec ille deficit in dando, nec ego fatior in accipiendo. S. Agostino soggiunge come sentenza propria de' Pelagiani, La Santificazione di alcuni Giufti effer proceduta per mezzo della Legge di natura, di altri per mezzo della Legge di Moise, e di altri per mezzo di Giesà Christo, quasi non tutti habbiano ottenuta la salute per la credenza, i meriti del Figliuolo di Dio; Maegli loro risponde, [a] Hac disputantes, 25. dag. 1.2. 40 Justos excludere conantur Antiquos à gratia Mediatoris, tamquam illorum sec. 16.6 non fuisset mediator Dei, & Hominum Homo Christus Jesus, quia nondum ex utero Virginis carne suscepta Homo fuit, quando illi Justi fuerunt. Quod si ita esset , nequaquam Apostolus diceret , Per Hominem mors , & per Hominem Refurrell io mortuorum , sicut enim in Adam omnes moriuntur , sic & in Christo omnes vivisicabuntur: & altrove [b] Ab exordio Mundi Quicumque in Christum crediderunt, eumque utcumque intellexerunt, & secundum eins pracepta piè, & jufte vixerunt, quandolibet, & ubilibet fuerint. Der eum proculdubio falvi facti funt .

Ma l'Obiezione, che parve al medefimo S. Agoltino di difficultofissi. Heresia, è appo-ma solutione, su il peccato originale, che Pelagio negava ne discendenti contro il peccato di Adamo. Asseriva l'Heretico [c] Pueros nullum ex primo Parente pecca- Originale. tum contrahere: mortem, & alios ejusmodi defectus suisse ipsis in prima crea- her.c. \$2. & 16. 2. tione naturales: Hominesque tales post Ada peccatum nasci , quales antea de pres. meri ipsius peccatum nati suissent: adeòque peccatum illud Ada humano Generi resest destri e.c. Dum obfuise non propagatione, fed exemplo, quatenus imitati funt eum omnes, fed 1. de lapfubqui posted peccaverunt. Dimostrossi Pelagio sempre inflessibile in questo punto, Che i Figliuoli non fossero rei del peccaro del Padre, perche [ d ] deles S. degal. l'Anima Razionale non potendo effere stata creata da Dio in istato di pec- in sita cato, confeguentemente nel primo istante della sua Creazione partecipar non poteva del reato di Adamo; Ed havrebbe ben'egli argomentato, fe il peccaro originale fosse colpa da noi commessa, e non contratta. S. Agostino per isciogliere il nodo di sì arduo argomento, si servì più tosto della spada della Fede, che di quella del Discorso, e rispose, [e] Sufficere nobis es Mar. 1916.29. debere, ut sciamus modum, quo ab originali peccato liberari possumus, etiam si nesciamus modum, que in illud inciderimus, perchè in altro luogo afferana, [f] Nibil est peccato originali ad pradicandum notius, nibil ad intelligendum secretius. Ma di nuovo istarono i Pelagiani argomentando, Che tou Eccl. tar si dovesse de Fanciulli morti avanti il Battesimo, se in essi concedevasi il peccato originale? Non poter eglino entrar nel Cielo, perche glie n'era chiula la Porta dal peccato originale; nè poter effere aggiudicati nell'Interno, per non haver esti demerito attuale per la condanna in quelle pene. Onde in quale Stato doversi ripeare Linentre ne convenivasi loro la selicità eterna, ne l'eterna condanna prese l'alera l'argomento di Pelagio: nè poteva tall'argomento ritore strustro lui. Poloine gli diceva, [g] Quid è constitutation properta del argomento ritore strustro lui. Poloine gli diceva, [g] Quid e de l'alera si in illo stata sini, in quo Adam fuit ante pravarica di puntina stati, in sui. tionem: e, [b] Infantem non baptizatum morte preventum non posse perire h.S. mier apud S. omnino, quoniam sine petcato nascitur, e, il Battesimo servire ad esti [i] tan- 18. dec. pist. 91. sum ut à bono in melius promoverentur; onde afferiva, che siccome nel ca- depresentatione

nel Cielo, così li Figlinoli, che nascono in quel medesimo stato, morendo

so che Adamo trapassato fosse avanti il peccato, sarebbe andato fra' Beati 16.11.0 1918.106.

zo. a Idem ibid. b Bellar. de amiff. e S. Aug. har.\$\$.

prancip.

a Town.L. Conc.

Fanciulli il peccato originale [ a ] per propagationem , e non com'effo, per folam imientionem . Il Cardinal Bellarmino | b | rapportando la femenza di ranal.s. c.r. fe Pelagio fopra lo flato de Figlinoli morti fenza battefimo, tilerifer le parole medelime, con cui S. Agostino la spiega in questo tenore: [c] Name etiamfe non baptigentur , Pelagiam promittunt eis extra Regunn quidem Dei, fed tamen aternam, & beatans quamdam vitam fuam; e poi l'accennato Bellarmino spiegando qual sia quelta Quedam aterna beata vita extra Regnum Dei, conchiude, ella effere al parere di Pelagio una naturale d Bellar. lec. cir. beatitudine [d] Sine ulla moleftia, & dolore extra Regnum Beatorum, & procul à carcere damnatorum. Mà se tale fosse il sentimento di Pelagio, e Saure, o alii certamente fi ripigliarebbono di Pelagianifmo molti [e] Cattolici acctedinifio cilisti. tati Dottori, che hanno apertamente fostenuta l'opinione della Bearitudine naturale ne' Figlinoli morti fenza Battefimo. Il che certamente non può dirfi. Anzi tanto apprefio il medefimo Bellarmino fi rendono fospetti di fan, in lib. de Pelagianelimo Ambrogio [f] Catarina, [g] Alberto Campenfe, e Girofan partinan.

lamo [h] Savonatola, in quanto essi non iolamente dicono insantes sine bafantina camfenfrin entrever- prismo movientes , futures post Judicium Beates naturali bentitudine , & in h Suven. in tib. de quodam velut Paradifo terrefiri perpetno, fæliciterque villuros; ma di più

minni la Crucio. loggiungono, plenos sapientia, & virentibus, Deum toto corde diligentes, imo & Angelorum confortio, & revelationibus Sape fruentes . Per quali altime parole puoffi in qualche modo avverare il detto del Bellarmino, che ittem Beller. ter. quelli tre Autori [i] Proxime accesserint ad errorem Pelagiamerum . Se bene kterne de Goden un grave Scrittore difende da ogni Cenfura gli allegati trè [ t ] Autor. Onm 1.2. D. Th. 4/f. de Noi in due maniere fiamo di parere, che possa rispondersi : La prima, che 14 mal. 1. 6 m i Pelagiani prometreffero ai Figliuoli morti fenza Battefimo afiolutamente la vita eterna in quella vera fignificazione di vita eterna, che da' Cattolici ancora fi professa nel duodecimo articolo della loro Apostolica confessione, & alle allegate parole di S. Agostino , si risponde , [1] che [ m ] m Domo Pa-

la quedam aterna beata vita extra Regnum Dei afferita da Pelagio à favor de' Figliuoli, puossi riferire non alla esclusione della gioria, ma alla esclufione solamente di quella altezza di giorra, alla quale il giufto Dio fol innalza quelli, che con le loro opere fante l'hanno meritata, si qual merito non potendo cader ne' Figlinoli, contentoffi Pelagio di riporli fra' Beari, mi con grado di Beatitudine molto inferiore agli Adulti, & alli Santi; e questa raposta pare, che possa confermarsi con un Canone del Concilio [n] Africano concepito nella maniera, che fiegue, Si quis dicat, ideo dixiffe Dominum, In Dome Patris mei manfiones multe funt, ut intelligatur, quod in Regno Calorum erit aliquis medius, aut altus, aut alicubi locus, ubi beate vivant Parvuli, qui sne baptisno ex da vita migrarum, cuatiema str. La seconda è più propria, che Pelagio busandosi de cerumi di Regno de Cieli, e di Pita eterna col parlame come di due cole diverse, quando nel

Vangelo non meno per l'uno, [0] che per l'altra [0] ci addata la gioria fovranaturale de Santi nieghi a Fancinili morti fenza battefimo la Visione Beatifica, che penía esprimersi col Regno de Cieli, e conceda a' modesima una beatitudine naturale, che chiama col nome di Fita eterna, per la quale non intende gid una beatitudine imperfetta, che fia effetto di una speciale mifericordia del Creatore, e che fecondo habbiamo accennato, mene parimen-

INNOCEN-

timente amessa da gravi Dottori Cattolici, tra' quali il Suarez, [4] Ma 20. nebunt Pueri in suis naturalibus, ac sua erunt sorte contenti; ed altrove, postetat Dico bos pueros habituras cognitionem Christi, sumque tamquam Dominum ac Principem , & Benefaltorem fuum veneraturos , il Lestio [b] Credibile eft b Leffutib.ty de corum flatum longe feliciorem, ac latiorem fore, quam fit alicujus bominis perfet div. n. 145. mortalis in bac vita, il Ruitz, [c] In aternum fruentur alique boatitudine maturali, per lafetare altri molti riferiti da effi; quali tutti ftimano di ha- reado fol ana ver'imparata opinione così a' Fanciuli propizia da due gran Principi delle Scuole, S. Tomaso, e Scoto, asserendo quello [d] Pueros non hapeixatas as.ra. 9.5. demaeffe leparatos d Deo, quantum ad conjunctionem, qua oft per gloriam, non fear, 3. ad 4 6 in quantum ad conjuctionem naturalium bonorum, & ideo de Deo gaudebiane in out, & ad s. naturali cognitione, ac dilectione; e questi quantunque parli con modesta circospezione, e Sine assertione [e] Videtur probabile concedere, quod e sermin. est. commism naturaliser cognoscibilium possum naturaliser cognisiamem babere 11.7.1.5. net excellentins, quam aliqui habuerunt pro statu ifto, & ita aliqualem beatitudinem naturalem de Deo cognitam in universali poterunt attingere. Intende dunque Pelagio di una beatitudine naturale sì, ma dovuta agl'Infanta pe 'l merito ò diciam principii della natura, immune non folo da qualunque miseria del peccato, e dalla stessa inimicizia con Dio, ma anco in conseguenza da qualunque penalità, e principalmente dalla privazione de' beni fovranaturali. [f] Cio dunque supposto per intelligenza dell'argomento stride inter Recodi Pelagio di fopra propolto, S. Agostino per colpirsi giusto, prendendo men Republica forse la mira più alta del giulto, [3] Firmissime tene, rispose, or mulatenus issa de sen reve dubies; Parvulas, qui sine Sacramento Baptimi de hoc Saculo trausent, rimachina de innie strevis sembierno involvicio numendos qui conficie di sine de se Saculo trausent, rimachina de Sacramento de servicio de la conficiente de servicio conficiente de servicio de servici ignis aterni sempiterno supplicio puniendos, quia etsi propria attionis pecca gada Perum cap. sum nullum babuerunt, originalis tamen peccati damnationem carnali com-Ripostadis, Acoceptione, & nativitate traxeruns; ed accioche alcun Dotto dubitar non fino adi agonio possa, che tal sosse la sentenza di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro i Pelagiani, con il di selato di S. Agostino contro di S. motivo, che l'accentato Libronon fia di S. Agostino, ma di S. Fulgenzio, foggiungeli, che il medefimo S. Padre escludendo affatto ne' Fanciulli non hattezati non solamente ogni beatitudine, ma eziandio ogni stato medio tra la Beatitudine, e la Pena, predicò al suo Popolo, [b] Nullus resistus h tamferm to de oft locus medius, ubi ponere queas infantes: Alii erunt ad dexteram, alii ad vot. App. e.j. finistram; non novi aliud. Qui inducis medium, recede de medio. Nullum alium locum in Evangelio novimus. Ecce in dextera Regnum Calorum eft: Qui ibi non est, in sinistra est. Qui non in dextera, proculdubio in finifira. Ergo qui non in Regno, proculdubio in ignem aternum : e di nuovo al ildom de Origine trove [i] Non baptizatis parpulis nemo promittat inter damnationem, Re-damali.c., gnumq; Calorum, quieris vel falicitatis cujuslibet , atque ubilibet, quasi medium locum ; Hoc enim eis Haresis Pelagiana promisis ; Et benche pugnando medesimamente contro i Pelagiani egli modificatie alquanto l'atierto rigore, hora dicendo [k] Parvulos pana omnime misissima puviri , hora . [1] Non dico, ks. Ang. in Enalicenco (e) carpuno pana omniam minipame pana pletiendo: este ne de anima sa carparulos sine christis baptimo movientes tanta pema pletiendo: este ne de anima sa carparulos sine christis expediret, hora, [m] Qua qualis, & quanta est. quamya l'idea sib, est in mon nasse potitivo carpatitude de anima su participation de anima su definire non poffim, non tam audes dicere, quod eis, ut nulli effent, quam m widen. ut ibi effent, potius expediret; nulladimeno combattendo egli contro loro melino maggiormente nelle fentenze, che i Figliuoli morti fenza battefimo n Humfort Emin andaffero a penare nell'Inferno, ò nel fuoco, ò in altro più mite flato di diesi simplimite

pene, mi che pur fosser pene. Nel quale sentimento [n] oltre a molti San-nie.

20. # Gan tim. 2. in 2.

ti Padri antichi, par che propenda il Concilio Fiorentino, nel quale tra acian 1982 2 m 2 m 2 Moderni fà non poco fondamento il Gavardo [a] per quelle parole, che quivi si registrano nel Decreto del Purgatorio, Illorum Anima, qui in mortali actuali peccato, vel cum solo Originali decedunt, mox in Infernum descendunt, panis tamen disparibus punienda (tralascia però il detto Gavardo di riferir ciò che siegue ) & nibilominus in die Judicii omnes homines ante Tribunal Christi cum suis corporibus comparebunt reddituri de sactis pro-

b Ad Ephof. 2. c Card. Bellar. ten gratia:. 1.

priis rationem. Il che par che attesti S. Paolo ancora dicendo, [b] Eramut matura Filii ira, e conseguentemente Rei anche nel nostro nascere, e sottoposti all'ira vendicatrice di Dio. Il Cardinal Bellarmino [e] annumerando le sentenze de Santi Padri sopra l'accennata controversa materia de Fi-3. 1. 6. de amiffiene gliuoli morti fenza Battefimo, ne riferisce cinque differenti nel tenore, che

Prima sententia eorum suit, qui regnum caelorum infantibus non bapti-Different opl- zatis promittere audebant, etiamfi non negarent eos in peccato originali connioni sopra lo Sta- ceptos, & natos. Ita sensit quidam Vincentius, quem refellit S. Aug. in lib. I. mort lenus Batte de Origine Anima e. 9. & lib. 3. cap. 13. In eumdem errorem incidit nostro Saculo Zuvinglius in declar. de Pecc. ad Urbanum Regium, ubi docet, probabile per Christum universam naturam humanam ita esse restitutam, ut etiam Filii infidelium sine Baptismo decedentes salventur; Id autem non solum probabile, sed etiam certum effe de filiis sidelium : quem errorem, quod attinet ad filios fidelium, fequuntur multi fectariorum, ut Bucerus, Martyr, Calvinus, quos refutavimus in lib. de Baptismo cap.4-

Altera sententia paulo quidem minus liberalis, sed tamen valde mitis, fuit corum, qui parpulos non baptizatos excludebant à Regno Calorum, & vita beata Sanctis promissa. Tamen eis dabant vitam aternam, & naturalem beatitudinem sine ulla moleftia, aut dolore, extra Regnum Beatorum, & procul dearcere damnatorum, boc eft, in loco medio inter gehennam, & calum, qualis locus vix potest fingi alius, quam terra convexum. Ità sensif-se olim Pelagianos docet S. Augustinus in lib de Haresibus c.88. Nam, inquit, stiamfi non baptizarentur, promittunt eis extra regnum quidem Dei, sed ta-

men aternam , & beatam quamdam vitam fuam .

Quod autem per Regnum Dei intelligat August. non solum domum calestem, sed etiam visionem Dei, & quòd Pelagiani non promiserint purvulis non baptizatis vitam aternam supernaturalem, qua consistit in visione Dei, fed folum vitam aternam, five beatitudinem naturalem, perspicuum est ex lib.5. in Julia. cap. 8. ubi Augustino teste, Pelagiani alienabant parvulos non baptizatos d vita Dei , cum alienarent d Regno Dei. Quid eft autem vita Dei, nisi visio Dei? Sed neque ipsum Regnum Calorum in Scripturis aliud fignificat, nisi fælicitatem aternam, qua in Dei visione consistit, juxta illud: d] Angeli eorum in calis semper vident sagem Patris mei, qui in calis eft. [e] Et illud , Scimus , quia cum apparuerit , similes ei erimus , quia videbimus eum sicuti eft . Et illud , [f] Hac est autem vita aterna , ut cognoscant te solum Deum verum &c. Itaque Pelagiani non vitam aternam simpliciter, sed ut Auguftinus loquitur, quamdam fuam vitam eternam infantibus non baptizatis

d Marth. 15. e In. 3. f Jo. 14-

promittebant .

Ad quem errorem proxime accessisse videntur Ambrosius Catharinus in lib. de statu puerorum fine Baptismo decedentium, Albertus in prima controversia, & Hieronymus Savonarola in lib. de Triumpho Crucis. Docent enim

infan-

40 I

Infantes fine Baptismo morientes, futuros post judicium beatos naturali beatitudine, & in quodam veluti Paradiso Terrestri perpetuo, feliciterque vi-Eturos .

Tertia sententia jam aliquanto severior, docet parvulos sine Baptismo decedentes damnari apud Inferos aterna morte ; fed tamen fic puniri carentia visionis Dei, qua dicitur pana damni, ut nullum patiantur omninò dolorem . neque internum , neque externum , ita docet S. Thomas in quaft. I. de malo . art.1. 2. & 3. tum ipfe, tum alii aliquot Scholaftici Doctores in 2. fentent. dift. 33.

Quarta sententia superiore adhuc severior, liberat quidem parvulos ejusmodi à cruciatu ignis, & vermis, de quo legimus Marci o. Vermis corum non moritur, & ignis non extinguitur; que proprie dicitur pana sensus: sed non eos liberat ab interno dolore, qui sequitur ex amissa beatitudine sempiterna selicitatis . Ita docet Petrus Lombardus in 2 . lib. fent. dift. 32. litt. E, eumque nonnulli alii fequuti funt , ut referunt S. Thom. S. Bonaventura , Gregorius Arimi-

nenfis, & alii in comment. ejufdem loci .

Quinta fententia feverifima, atque extrema, docet parvulos propter originale peccatum utroque pana genere, damni feilicet, & fenfus, in gebenna perpetuò cruciari: in hanc sensentiam satis aperte propendit Gregorius Arimin. in 2. fent. dift. 3. quaft. 3. & Joan. Driedo in 1. libr. de Gratia, & libero arbitrio, traff. 3. cap. 2.. Così il Bellarmino. Quindi poi con degna riflessione conchiude, Haretici nostri temporis extremis sententiis maxime delectantur; & ideo parvulos non baptizatos aut in Calo cum Beatis locant, ut diximus de Zuvinglio, & Calvino, aut igni fempiterno [ a ] illos addicunt , ut colligitur ex Luthero , & Melanctone . Tra que- a De bac fementia ste sentenze, non volendo entrare noi nell'esame della beatitudine natu- vida soni rale, per non riuscire molto prolissi, havendo per altro già dato sussicire molto prolissi, havendo per altro già dato sussicire si cari Carri faggio di ella a' Lettori , ci pare più probabile la terza, alla quale per lo imprefien peff de meno ci rende propensi la Sacra Scrittura , in cui leggiamo , Sentite [b] de Do- 6 849. 1. mino in bonitate, e che ad imitazione di Dio dobbiamo [c] superexaltare causti. la misericordia al giudizio. Oltre a che il medesimo Giesti Christo non diffe , [d] Nifi quis renatus fuerit ex aqua , & Spiritu Santto , fara condan- d ton , nato all'Inferno; ma femplicemente, non potest introire in Regnum Dei , quasi accennando ciò, che poi più ampiamente spiegò San Gregorio Nazianzeno, quando parlando de' Figliuoli morti fenza Battefimo, [e] ingegnofa- es. Greg. Mariant. mente dille, Existime, illos neque gloria donandos, neque pana multiandos Orat. de Bap effe, ut qui Baptismi quidem characterem non habeant, sed improbitate quoque non laborent; verum & ipsi damnum potius passi fuerint, quam injuriam secerine. Autorità così chiara, che il Niceta suo antico Commentatore hebbe à dire, Nazianzeni verbis manisestum esse, quòd bujusmodi Infantes nullis panis torquebuntur; e col Nazianzeno concorda il Nisseno, [f] Immatura S. Gra. Nost. in mors infantum demonstrat neque in doloribus , & mastitia futuros else Oran deinfant. eos, qui sic vivere desierunt: della qual cosa ne apporta pronta, dotta, e grave ragione l'Angelico S. Tommafo[g] Pana proportionatur cul- \$5. Th. in libr. Je pa, & ideo peccato actuali mortali, in quo invenitur aversio ab incommutabili bono , & conversio ad bonum commutabile , debetur & pana damni , scilicet carentia visionis divina , respondens aversioni , & pana sensus respondens conversioni . Sed in peccato originali non est conversio ad creaturam, sed sola aversio à Deo, vel aliquid aversioni respon-Tomo L

Secolo V.

ZO.

402 dens, scilicet, destitutio anima d'justitia originali, & ideò peccato originali non debetur pana fensus, sed folum pana damni, scilicet carentia visionis divina. Rursus pana sensus nunquam debetur habituali dispositioni ; non enim aliquis punitur ex hoc, quod est habilis ad furandum; sed ex hoc, quod allu furatur , Sed habituali privationi absque omni allu debetur aliquod damnum, puta, quia non habet scientiam litterarum, ex hoc ipso indignus est promotione ad Episcopalem dignitatem. In peccato autem originali invenitur quadam concupiscentia per modum habitualis dispositionis, qua parvulum facit habilem ad concupiscendum, adultum autem actu concupiscentem; & ideo parvulo defuncto cum originali non debetur pana sensus, sed folum pana damni, quia scilicet non est idoneus ad visionem divinam propter privationem originalis justitia. Così S. Tommaso, Onde secondo quell'Angelica dottrina meritamente fu da Pio V., e da Gregorio XIII.

3. erga finem,

a Mud Franci. condannata la seguente proposizione: [a] Pescatum originis est habitualis simo Sylvinon in parpuli voluntate voluntarium, & habitualiter dominatur in parpulo, ed 9.85 art.6. quefi. quod gerit contrarium voluntatis arbitrium, & ex habituali voluntate dominante fit, ut parpulus discedens sine regenerationis Sacramento, quando usum rationis confequetus erit , acqualiter Deum odio habeat , Deum blafphemet, & legi Dei repuguet. Ne S. Tommaso esclude i Figliuoli morti fenza Battefimo dall'acerbità folamente delle pene del fuoco, ma ezianb Momitili, st., dio dall'interno dolore dell'amisfione della Gloria, foggiungendo [b]

Post mortem in Anima non mutatur dispositio voluntatis, neque in bonum, neque in malum. Unde cum Puerl ante usum rationis non habeant actum inordinatum voluntatis, neque etiam post mortem habebunt. Non est autem absque inordinatione voluntatis, quod aliquis doleat, se non babere, quod nunquam potuit adipisci; sicut inordinatum effet, si aliquis rusticus doleat de boc, quod non effet Regnum adeptus. Quia ergo pueri post mortem sciunt, se nunquam potuisse illam gloriam Calestem adipisci, ex ejus carentia non dolebunt . Anima ergo puerorum naturali quidem cognitione non carent, qualis debetur anima separata secundum suam naturam ; sed carent supernaturali cognitione, que bic in nobis per fidem plantatur, ed quod nec hic fidem habuerunt in actu, nec Sacramentum Fidei susceperunt. Pertinet autem ad naturalem cognitionem, quòd anima sciat, se propter beatitudinem creatam, & quòd beatitudo consistat in adeptione persetti boni; sed quòd illud bonum persettum, ad quod homo sattus est, sit illa gloria, quam Sancti possident, est supra cognitionem naturalem, juxta illud Apostoli,

E 1. ad Cor. S.

le Mec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis afcendit, qua praparavit Deus diligentibus fe; nobis autem revelavit Deus per Spiritum fuum, qua revelatio ad fidem pertinet : & propter boc, quia anima parvulorum se privavi tali bono non cognoscunt, ideò non dolent; sed hoc, quod per naturam habent, absque dolore possideant . Ed altrove : [d] Acerbitas pana sensibili delectationi culpa respondet, [e] Quantum in deliciis fuit tantum date illi tormentum, &

d Idem in 2. feets 41 P. 33. 9. 1. 5 Apre. 18.

luctum : fed in peccato originali non est aliqua delectatio, ficut nec operatio; delestatio enim operationem confequitur; ut ex decimo Ethicorum patet : ergo peccato originali non debetur pana fensibilis; e quindi soggiunge: Pana debet effe proportionata culpa, ut dicitur Ifaja 27. Defectus autem, qui per originem traducitur, rationem culpa habens, non est per subtractionem, vel corruptionem alicujus boni, quod naturam humanam consequitur ex principiis fuis; sed per subtractionem, vel corruptionem alicujus, quod natura superaddieum

ditumerat: nec ifta culpa ad bute hominem pertinet, nisi fecundum quod salem naturam habet, & ideo nulla alia pana fibi debetur, nifi privatic illius finis, ad quem donum subtractum ordinabat, boc est autem divina vifio; & ideò carentia hujus visionis est propria, & sola pana originalis peccati post mortem; unde si culpa non fuit per operationem ejus, ita nec pana per passionem ipstus elle debet. In aliis autem perfectionibus, & bonitatibus, que naturam consequentur ex suis principiis, nullum detrimentum substine-bunt pro peccato originali damnati. E di nuovo, [a] Rella ratio non pati- 2 D.Th.l.s.demotur; ut aliquis perturbetur de eo, quod in ipfo non fuit, ut vitaretur; pro-toares. pter quod Seneca probat, quod perturbatio in Sapientem non cadit; sed in Pueris est recta ratio, nullo actuali peccato obliquata; ergo non turbabuntur de hoc , quòd talem panam suftinent , quam vitare nullo modo potuerunt . E replica: Sciendum, quod ex hoc, quod caret aliquis eo, quod suam proportionem excedit, non affligitur, fi fit retta rationis: ficut nullus sapiens affligitur, quod non poteft volare ficut avis, vel quia non eft Rex, vel Imperator, cum fibi non fit debitum; affligeretur autem, fi privaretur eo, quod ad babendum aliquo modo aptitudinem habuit . Dico ergo, quòd omnis homo usunt liberi arbitrii habens, proportionatus est ad vitam aternam consequendam. quia potest se ad gratiam praparare, per quam vitam aternam merebatur: & ideo sí ab hoc deficiant, maximus dolor erit eis, quia amittunt illud, quod suum esse possibile suit: Pueri autem nunquam suerunt proportionati ad hoc. quòd vitam aternam haberent, quia nec eis debebatur ex principiis natura, cum omnem facultatem natura excedat, nec actus proprios habere potuerunt, quibus tantum bonum consequerentur; & ideo nibil omnino dolebunt de carentia visionis divina , imò magis gaudebunt de boc , quòd participabunt multum de divina bonitate, & perfectionibus naturalibus; & altrove, [b] Quamvis b Mamale. Pueri non baptizati, sint separati d Deo quantum ad illam conjunctionem, que est pergloriam; non tamen ab eo penitus sunt separati; imò illi conjunguntur per participationem naturalium bonorum, & ita etiam de ipfo gaudere poterunt naturali cognitione, & dilectione. Così l'Angelico. S. Agostino però fopra questo punto tante volte mutò parere, quante volte il Cacciator muta luogo, ò per più pienamente, ò per più ficuramente colpir la preda. Non è dubio, ch'esso, secondo che habbiamo veduto ne luoghi riferiti di fopra, trasportato dal fervor della pugna contro i Pelagiani, con rigorofa fentenza afferi Figliuoli d'ira li Figliuoli non battezzati, in modo che fossero confeguentemente condannati al fuoco eterno dell'Inferno; ma in altro luogo pugnando contro i Manichei, che negando il libero arbitrio adducevano il quesito, [ e ] Qualis in futuro judicio locus parvulo deputabitur, e s. dug. de libecui nec inter justos locus est, quia nihil rette fecit, nec inter malos, quoniam " art. 1.3. ..... non peccavit? il Santo Padre rilpole , Superfluè quari de meritis ejus , qui nihil meruit. Non enim timendum est , ne non potuerit esse fententia media inter pramium, & supplicium, cum sit vita media inter peccatum, & rette factum. Anzi nel medefimo libro egli paísò più oltre, e difle: [d] Deum d Bid, lib 2.622. in aternam vitam, inque secreto Iudiciorum suorum aliquid bon a compensationis parvulis refervare, quoniam quamquam nihil boni fecerint, tamen nec peccaverint aliquid:qual fentenza fu poi da esso medesimo ritrattata [e] non co- di dier. me erronea, ò falfa, ma ut minus firmam, validamque, riferendo nel medesimo luogo il parere di alcuni, i quali dicevano, [f] Totam panam par- shidon. vulorum fine Baptismo morientium non in anima stacui, quam concedebant ad

404

Secolo V.

20.

videndum Deum admitti , sed in corpore , quod negabant resurresturum ? at. Angua morali. Qual'afferzione [4] non gradi al Santo per la fola novità del fuo concetto. In fomma egli, come fi difle, variò nelle fue opinioni; e nell'allegato Libro contro Ginliano, e nell'allegata Lettera à S. Girolamo liberamente confessò, cum ad pænas ventum est parvulorum, magnis mibi crede angustiis artor, nec quidquid respondendum penitus invenio; e, Quamvis desiderem . rogem, votis ardentibus exoptem, & expetam, ut per te mibi Dominus bujus rei auferat ignorantiam ; tamen fi minime meruero , patientiam mibi petam d Domino Deo nostro. Nulladimeno assolutamente può dirsi, che il Santo alquanto più inclinaffe alla fentenza della mezzanità trà il premio, e la pena, della quale ancorche dubitativamente ragioni nel citato libro De libero ar-

b Bellarm. L. G. de bitrio, non trovasi però giammai (ed è offervazione [b] del Bellarmino) che

2. fent. 9.2. de parc. arig. art. 5. 4.30.

amifine gratia egli l'habbia espressamente ritrattata, benche altrove molto accuratamente ponderi que' Libri, ov'egli la espone, e nella citata lettera à S. Girolamo molto a lungo discorra de' Figliuoli morti senza Battesimo . Ciò che in contrario [c] si pretenda, cioè ch'egli l'habbia corretta, ò almeno spiegata nella detta lettera à S.Girolamo con dire: Non tamen de damnatione eorum parvulorum , qui sine Baptismo ex hac vita emigrant , tunc aliquid dicendum putavi, quia nou quod nunc agitur, agebatur; come più chiaramente altrove [d] con le seguenti parole: Nemo, ut opinor, esset ton prifevera. 12. tam injurius, atque invidus, qui me proficere prohiberet, atque in hac dubitatione remanendum mibi effe judicaret. Cum verò rectius possit intelligi, non me propterea de hac re dubitasse, quia contra quos mea dirigebatur intentio,

fic mibi visi sunt refellendi, ut sive pana effet peccati originalis in parvulis, quod veritas habet; sive non effet, quod nonnulli errantes opinantur; nullo tamen mode, quam Manichaorum error inducit , duarum naturarum , boni feilicet, & mali, permissio crederetur. Absit, ut causam parvulorum sic relinquamus incertam, utrum in Christo regenerati si moriantur parvuli, tranfeant in aternam falutem, non regenerati autem transeant in mortem fecundam. Apparendo non oscuramente da queste ultime parole, che il Santo nega folo di haver dubitato, che i Fanciulli defunti colla originaria colpa transeant in mortem secundam, qual'è la privazione perpetua della Visione beatifica, effendo ciò certo ugualmente di quel che fia, che regenerati fi moriantur parvuli , transcant in aternam salutem. Ma non già nega egli di haver dubitato circa la qualità della pena di fenfo, motivando di non pasergli ripugnante, che si come si ammette vita media inter peccatum, & rette factum, così parimente si posta dare sententia media inter pramium. & supplicium. Non lasciamo per questo di aggiungere, che tanto S. Agostino, quanto altri Santi Padri, quando assermano, che li Figliuoli morti fenza Battefimo faranno condannati alle pene dell'Inferno, debbanfi intendere con quell'ampliazione di concerto riferita, & infinuata da S. Tommaes. Th. in z. dife. fo, che scrusse: [e] Quod nomen tormenti, ignis, supplicii, gehenna, crucia-13. 9.1. art.1. 5. tus, vel si quid simile in dictis Augustini, vel in aliorum Sanctorum inveniae vide D. Bouav. tur, eft large accipiendum pro pæna, itaut ponatur species pro genere. Ideo

ma dif. it. art. 1. autem Saneti tali modo loquendi ufi funt, ut deteftabilem redderent errorem Pelagianorum, qui afferebant in parvulis nullum peccatum effe, nec iis panam aliquam deberi. Spiegazione non aliena dalla formola di parlare della Sacra Scrittura, nella quale [f] leggiamo: Transivimus per ignem, & aquam. cioè per varie forti di pene, & eduxifti uos in refrigerium; [g]e con S. Tom-

FPfal. 60 g Vide August. 9.9.

malo s'accorda S. Bonaventura leguitato da Scoto, [a] Ad primum argu- ZO. mentum respondet D. Bonaventura dicens, quod Augustinus excessive loqui- 5, deprimen. tur de illis panis, ficut frequenter faciunt Santi , quia aliqui dixerunt, eos nullam habere culpam, & ita nullam panam, quia secundum Philosophum sicut in moribus via deveniendi ad medium est aliqualiter procedere ultra medium versus extremum, ita frequenter Santti extinguendo contra sebareses pullulantes, excessive locuti sunt, volentes declinare ad aliud extremum; & ita multum ponderandum eft, contra quos Hareticos Sancti loquuti funt, ficut Augustinus contra Arium videtur quasi declinare ad Sabellium , & & converso , similiter videtur contra Pelazium declinare ad Arium, O'e converso. Cosi il Dottor Sottile, che nel S. seguente pur' 2ggiunge un'altra risposta del tenore, che siegue, Aliter posset dici, quod atermi ignis supplicio in sensu divisionis, idest in illo supplicio, quod est in aterna igne, funt cremandi, ideft funt puniendi pana damni , & non pana fenfus aterni . Ne ofta, che l'Evangelio non ammetta altro luogo nell'ultima giudicatura del Mondo, che ò il destro per i Beati, ò il sinistro per i Dannati, dovendoli questo passo intendere sol degli adulti, e non già de Fanciulli, a' quali non fi adattano gli encomii dell'Efuriri , [b] & dediftis mihi mandu- b Matth. 25. care, conciò, che siegue; nè i rimproveri dell'Esurivi, & non dedistis mihi manducare: stivi, & non dedistis mibi potum : hospes eram, & non collegistis me : nudus, & non cooperuistis me : infirmus, & in carcere . & non vilitaftis me. Mentre i Fanciulli desonti col peccato originale avanti il Battelimo, e conseguentemente morti in eta non capaci di dar da bere aoli affetati, da mangiare agli affamati, da vestire gl'ignudi, e da visitare gl'infermi, e i carcerati, non possono essere ripigliati ò di un bene trascurato, ò di un male commesso, ch' eglino non potevano nè pur conoscere, non che operare. Onde ingegnosamente Soto [c] chiamò que' tali, che chiande que' tali, che asseriscono condannati all'Inferno li Fanciulli morti senza Battesimo, Par- o gratia c.14. vulorum tortores. [d] Quis enim audivit unquam, dice à questo proposito l' d Emin. Sfrondr.in Eminentissimo Sfondrato, propter originalem culpam reprehensum aliquem ned predeft. para. ab Ecclesia, aut Patribus esse? soggiungendo, Si ergo propter culpam ori- dium. ginalem , quam vitare non potuit , nemo potest vituperari , quanto minies torqueri? Planè longè atrocius flamma dolent, prasertim diuturna, quam ver-ba. Quis ergo tam absurdè sentiat, ut dicat, posse torqueri parvulos, que non possunt reprehendi ? posse puniri flammis, qui non possunt verbis? Ex quibus omnibus facile intelligas, magnum parpulorum, & adultorum di-

pariranno nulladimeno gli uni, e gli altri nel finale Giudizio, ma ò per vedere la Maesta glonosa del Giudice, secondo che parla l'Angelico, [e] Pueri es. 71. in 4. dif. ante perfectam atatem decedentes in Judicio comparebunt, non ut judicentur, finect. of sed ut videant gloriam Indicis; ò se pur per esser giudicati, non già con

l'allegata sentenza, ma con quella proporzionata allo stato, e natura di effi . Excipient , dice il Lestio [f] pueri in die Judicii sententiam Judicis , sed f Lib. 2 depresa

La stessa ragione ci apre la strada all'intelligenza del Concilio di Fiorenza, e con maggior ethcacia, per dirfi in effo espressamente, che tutti li giudicandi comparebunt reddituri de fattis propriis rationem, essendo pur Tomo I. Cc 3

benignam .

scrimen effe. Si enim Deus parvulos ad gloriam non elegit, non ideò sequitur, eos damnari : at id sequitur in adultis, in quibus, rem ipsam si consideres, unum, idemque est, non eligi, quod damnari, cum medium non detur. Com-

406

Secolo V.

a Idem 1. 3. 9.81. art.1 . is corp.

le art.1. ad 11.

troppo chiaro, che il peccato originale, ò non fi può rigorofamente dir fatto proprio, per non esfere personale, nè volontario [ a ] voluntate ipsius, come parla S. Tomalo , fed voluntate primi Parentis, qui movet motione generationis omnes, qui ex ejus origine derivantur; ò se vortà dirsi proprio nel senso, in cui parla lo stesso [b] Santo, Puer laboravit vitio alieno quantum ad causam, quia peccatum ab alio traxit, laboravit tamen vitio proprio in quantum à primo Parente culpam contraxit, & ideò dignus est misericordia diminuente, non tamen totaliter relaxante; non già però proprio, in maniera che di esso se ne debba render conto nel finale Giudizio, come de peccati personali, a' quali le allegate parole Comparebunt reddituri de factis

propriis rationem unicamente si adattano. Per lo che le altre antecedenti non possono applicarsi, che a soli adulti, a' quali adequatamente con-

c Idem q.24. de Ve-

vengono le sufleguenti. Che se si replica, che questi non muojono cum solo originali peccato, per il motivo, che lo stesso S. Tomaso ne adduce. Non est possibile, [c] quod aliquis adultus sit in solo Originali absque Gratia, rit. art.13.ad 2. d aliter fi contigeret eum fic mori , erit medius inter Beatos , & cos , qui pana 1. 3. contra Gentes fensibili moriuntur, cosa del tutto repugnante à gli adulti; rispondesi, che il Concilio per la particola folo non esclude qualifisa peccato attuale, mà quello che à commettesi doppo il Battesimo, à che non è essenzialmente connesso collo stesso Originale peccato, mà da esso del tutto disparato; per darci à conoscere, che gli adulti sono destinati all'Inferno, ancorche muojano col folo Originale, dal quale per propria colpa, e negligenza trascurarono di mondarsi col Sacro Lavacro. Che se poi assolutamente voglia pretendersi, che il Concilio parli de' Fanciulli morti pria di essere spiritualmente rigenerati, pur diciamo, che fotto nome d'Inferno in quelle parole Mox in infernum descendant, non vien unicamente compreso il luogo, ove sono racchiusi li Condannati a perpetuamente bruciare, ma anco il Limbo, ove sono destinati i Fanciulli; siccome Inferno pur nominavasi quello, ove dimoravano i Santi Padri prima della Passione di Christo: onde à questo proposito è nota la distinzione, e diversità degl' Inferni considerata da San Tomaso, quando disse, Quadruplex est Infernus,

22.9.2. art. 1. 944 franc. 1.

dS.Th. in 3. dift. [d] Damnatorum unus, in quo sunt tenebre, & quantum ad carentiam Divina Visionis, & quantum ad carentiam gratia, & eft ibi pana fensibilis, & bic infernus eft locus damnatorum : alius eft infernus supra istum, in and funt tenebra, & propter carentiam Divine Visionis, & propter carennam gratia, fed non eft ibi pæna fensibilis, & dicitur Limbus puerorum : alius supra bunc eft, in quo sunt tenebre, quantum ad carentiam Divine Vifionis, fed non quantum ad carentiam Gratia, fed eft ibi pana fensus, & dieitur Purgatorium: alius magis supra eft, in quo sunt tenebra quantum ad carentiam Divina Visionis, sed non quantum ad carentiam gratia, neque eft ibi pana fenfibilis, & bic eft Infernus SS. PP. E però lo stesso Sacro Concilio doppo espressa la condanna all'Inferno di quei, che muojono in peccato o Attuale, o Originale, foggiunse Pauis tamen disparibus punienda, quale disparita non è altra, che l'infinuataci dal Pontefice Innocenzo III. [e] e hor. III. quen Pana Originalis peccati est carentia Visionis Dei , actualis però pana peccati est reser l'esta e ma gehenna perpetuus cruciatus; il di cui legitimo senso non può essere, se pon che all'originaria colpa fia dovuta la fola privazione della Visione Divi-

na, là dove all'attuale, colla detta privazione va parimente congiunto il tormento del fuoco, restando così avverato intieramente il detto di S. Ber-

nardo.

nardo, [a] Tolle propriam voluntatem, & non erit Infernus: nibil arde-

bit in Inferno prater propriam voluntatem .

litas , si non adsit & veritas .

Questo basti haver detto in una questione tanto celebre, che per esaminarsi pienamente richiederebbe un'intiero trattato. Nulladimeno avvertefi, che siccome la nostra Sentenza, che Historicamente, e non contenziosamente esponiamo, come più mite, ed alla Divina Misericordia à nostro credere più proporzionata, può servire bene spesso di qualche consolazione, e refrigerio alle Anime timorate di quei Parenti, che dolenti fi mostrano della morte de' lor fanciulli non per anco rigenerati col fanto Battefimo, fenza che però effi vi habbiano havuta veruna forte di colpa ; così alle volte è bene d'inculcare la sentenza contraria, per far concepire à cert'uni horrore, ed abborrimento alla deplorabile trascuraggine, nella quale si Iasciano ciecamente precipitare, in non procedere in tempo opportuno al rimedio necesfario a' loro parti dell'eterna falute : Et ne , come parla un moderno , e dotto Autore, aliam [b] pradicando, desidia occasio detur Parentibus, & dum mis- cue nom. Theil. fericordia innituntur, reperiant judicium . Neque bic ullatenus proderit probabi- mall. 2 car fed d.

in fine .

Ma per tornare al filo del nostro discorso, d'onde ci partimmo, col sondamento di queste massime come con arme potentissime li due Campioni d'Inferno Pelagio, e Celestio elessero per loro habitazione due Isole, onde lestio, commodamente, quasi da due baluardi, potesiero batter la Chiesa, cioè Pelagio Rhodi, e Celestio Sicilia, per abbatter quindi il primo la Christianità d'Oriente, e quinci il secondo quella d'Occidente. Cominciaron prima a disfeminar gli errori con le disputazioni scholastiche; ma queste come non da tutti intefe, e perciò non frequentate dalla moltitudine, che è il principale istrumento di tutte le rivoluzioni, eglino ricorfero all'arte popolare, cioè alla Predica, facendone molte per ogni contrada, ed infieme per tutto il Mondo colla lingua delle Scritture, che ampiamente divulgarono. Allo strepito di quest'improvvile Heresie risentirosi lubito tutti gli Ecclesiastici dell'Africa, Afia, & Europa, e tutti unitamente investirono l'Inimico con gli Scritti, con le decifioni, con i Concilii, e con horribili Anathemi, che con i Vescovi del Christianesimo formidabilmente fulminò il primo Vescovo di Roma. Per dar'ordine dunque alla narrazione delle cose proposte, convien sapere, che Celestio, pervertiti prima co'suoi maligni insegnamenti molti Popoli thigine. della Sicilia, erasi in Africa portato, per infettare quella parte del Mondo dalla Città principale, che in lei fignoreggiava, di Carthagine, procedendo fempre con l'antico maliziolo coftume di propor l'Herefia per modo di discorso,e di questione, acciò tanto più altamente ella penetrasie ne' cuori degli uditori, quanto più egli diffintereflatamente loro la rapprefentava. Mà trovò colà, chi (malcherò la finzione, e chi lo costrinse à dichiarars, non sol partitante di nuova Setta, mà Confaloniere, e Capo. E questi furono Aurelio Primate, e Paolino Diacono di quella Chiefa, che tolto di mezzo ogni futterfugio alla menzogna, giudizialmente lo riconvennero, efiggendo pronta, e precifa ripotta di ciò, ch' egli fentifie fopra la propotta materia el i finno di che della matria Divina e dell'arbitrio humano. Gli arti di questo primo risdi. Civolti di cuesto ripotta di cio della matria Divina e dell'arbitrio humano. Gli arti di questo primo risdi. Civolti di cio della matria Divina e dell'arbitrio humano. Gli arti di questo primo risdi. della gratia Divina, e dell'arbitrio humano. Gli atti di questo primo giudizio, che vengono riferiti [ e ] da S. Agoltino, si ristrinsero in due principali aceuse, cioè che Celestio dicesse, Quod peccatum Ada ipsi foli obfuerit, & wig.l.z.c.s. non generi humano, e, Quod Infantes, qui nascuntur, ineo statu sint, in quo snit Adam aute transgressionem. Alla prima rispose l'Heretico [d] De tra-duemiid.

Predicazione di

zo.

duce peccati me dubium effe, ita tamen, ut cui donavit Deus gratiam peritia'; consentiam ; quia diversa ab eis audivi , qui utique in Ecclesia Catholica conflituti sunt Presbyteri; richiefto da Aurelio, chi foffero cotefti Sacerdoti che tali cole infegnavano? allegò il malvagio un gran Dottor heretico Origenista, cioè Ruffino, Sanctus Presbyter Ruffinus, Roma qui mansit cum Sancto Pammachio. Ego autem audivi illum dicentem, quod tradux peccati non fit. Ma al fecondo quesito si contorse il ferpe, e quanto più stretto ritrovosti, tanto più come ritirandosi dall'impegno, per non negar'affatto tutto l'assunto della proposizione, concedè un'equipollente, consessando, Condannato da parole, che portavano, come lo scorpione, il veleno nella coda, licet qua-Velcovo di Car- flionis res sit ista, non beresis. Per tal confessione su allora Celestio dichia-

chagine .

Infantes egere Baptismo, ac debere baptizari; ma con l'aggiunta di queste rato apertamente Heretico, e condannato da Aurelio, e da tutta la Chie-fa di Carthagine, che con feveriffima cenfura anathematizzò lui, e tacitamente con lui ancor Ruffino, che era stato citato da Celestio per primo

Appella al Porte fice Romano .

Zofinso.

Autore di quel dogma. Ricorfe allora l'Heretico al folito rifugio de' condannati, cioè all'appellazione di un Tribunale all'altro, interponendo protesta di voler dire sue ragioni avanti il Papa; se ben tardi ne attese le promesse, non volendo altrimente presentarsi avanti Innocenzo, ch'ei riconosceva contradittore della sua dottrina; e perciò prolungone l'esecua Vedi il Pouif. de zione con [a] avvenimenti da lui prima sperati savorevoli, ma che poi fortirono molto contrarii effetti al fuo intento.

Pelagio, e fue malizie nel publi-car l'Herefie.

La seguita condanna, ch'eccitò tutti buoni alla guerra, irritò talmente l'animo esacerbato di Pelagio, che in avvenire egli la se da Heretico dichiarato, mostrando publicamente anche nel volto quel male, che molto tempo prima si era impossessato del cuore. E la sua prima impresa su la santo defiderata da tutti gli Herefiarchi, di divulgar per Roma la fua Heresia, e ciò con un'occasione molto opportuna, che gli si offerse. Ritrovavasi profuga in Carthagine con la Madre, e Nonna la Nobile Vergine Demetriade dell'antica l'amiglia degli Anicii Romani, rifugiata da Roma in Africa per la defolazione, e facco feguito de Gothi. Hor la casta Donzella nel giorno stesso prefisso da' Parenti al suo Sponsalizio, destinato a più b S. Him wif. 1. degna imprefa il pensiere, mutò stato, & habito, refasi Monaca [b] omnens corporis cultum, & habitum facularem, dice S. Girolamo, quali propoliti fui impedimentum projecit : pretiofa monilia, & graves censibus uniones ,

d S. Hier. epift. 8. c S. Aug . pift. 179. f lob 2.

ardentesque gemme redduntur scriniis, vili tunica induitur, viliori tegitur pallio. Alla fama di cotal Heroica risoluzione applandi ad ogni sua parte es. teme, mif. st. il Christianesimo, e [c [S. Innocenzo dall'Europa, S. Girolamo [d] dall' Asia, e S. Agostino [ e ] dall'Africa spedirono a lei sincere congratulazioni, & encomis. Fra il [ / ] concorfo di questi Figlinoli di Dio volle al suo solito comparir ancora Satanaflo, e Pelagio feriffe anch'egli alla nuova Spofa de Christo, laudandone l'assumto, & animandola al profegumento. Ma con quali arte in un facto pio egli si dimostralie facrilego, & empio, e con quanta maligna fottigliezza tentaffe d'infinuar nel cuore della nobile Romana la fua dannata Herefia, per farla quindi da lei, come da famiglia cospicua di Parentado, & accreditata di fede, sparger per tutte le rimanenti case di Roma, reca maraviglia infieme, & horrore à chi vorrà confiderare, che eli Heretici per non mostrarsi tal'ora horribilmente nemici, s'armano d'una fola fillaba, per abbattere ogni più valido fondamentale Articolo della

180

400 zo. Religione Cattolica . Scrissele dunque, e tale è uno scorcio di sua lettera, chefol di lei tanta ne tramandò a noi nelle fue epiftole S. Agostino, [a] Spiritales divitias nullus tibi , prater te , conferre poterit . In his ergo a And S. Aug. jure laudanda, in bis merito cateris praferenda es, qua nisi ex te, & in te esse non possume. Publicò Demetriade questa Lettera, e non così tosto heb-zelo, e seritti di bela publicata, che li fopracennati trè Santi Innocenzo, Agostino, e s. Agostino con-Girolamo trasmessero à lei antidoto proporzionato al veleno. [b] Cer-b lignoscisti. nis nempe, esclamò S. Agostino, quanta in his verbis sit cavenda pernicies ? Nam utique quod dictum eft , Non poffunt effe ifta bona , nifi in te; optime , Freissime dictum est: ifte plane cibus eft. Quod verò ait, Nonnisi exte, boc omnino pirus est. E non contento il Santo di questo semplice avvertimento, nel Libro, che contro Pelagio scrisse de Gratia Christi, sa [ c ] spessa chi dem de grat. menzione di quelta facrilega lettera, riprovandone gli errori, e rinfacciandone all' Autore la malizia. Et il Pontefice da Roma, fradicando dal cuore papa. di Demetriade ogni qualunque germoglio di falsa dottrina, che mai nascer folle potuta dal feme infetto di Pelagio, [d] Summa virtutis eft, scriffele, d.S. Innec. op. 15. vicisse gloriam carnis, & magna est Christi Gratia nobilitatem moribus superaffe, e S. Girolamo tutt' affannato per la pretefa perversione di così santa Vergine, le ripete [ e] & inculca, che stia ella falda nella Fede d' Innocen- e.S. Hier. ep. 8.44 zo Pontefice Romano successor di Anastasio, e che tenga lungi da se ogni De nuova pellegrina dottrina degli Origenisti, e Pelagiani, che con proposi- E dis Grelimo. zioni mette di dubii curiofi pretendendo d' inventariare,e scrutinare gli alti e secreti Decreti della Giustizia di Dio, Illud te, dice il Santo, piocharitatis affectu premonendam puto, ut Sancti Innocentii, qui Apostolica Cathedra, & Anastasii successor, & filius est, teneas fidem, nec peregrinam ( quamvistibi prudens, callidaque videaris) doctrinam recipias. Soleut enim bujufcemodi, cioè gli Origenisti, & i Pelagiani, per angulos mussitare, & quass justitiam Dei quarere, Cur illa anima in illa est nata Provincia? quid causa extitit , ut alii de Christianis nascantur Parentibus; alii inter feras , & savissimas nationes, ubi nulla Dei notitia est? A i quali profondi dubii diede S. Agostino pronta, nobile, e misteriosa risposta, [f] quando interrogato (S. Ang. In 116. de degl' impericrutabili giudizii di Dio nelli differenti effetti della Grazia, spini o linca Cur illi ita fuadeatur, ut perfuadeatur; alteri autem non ita? rispole, Duo "54fola occurrunt, que respondere mibi placet ? O altitudo divitiarum Sapientie, O Scientia Dei : quam incomprebensibilia sunt judicia ejus, O investigabiles vie ejus! O' numquid est iniquitas apud Deum? Cui responsio ista displicet, quarat Doctores; fed caveat, ne inveniat Prasumptores . Soggiune gendo il medefimo Santo in fimil propofito, ma in altro luogo, [g [ Demus & S. Jug. op. ]. ad Deum aliquid posse, quod nos faseamur investigare non posse. Ellendo dun- Volustamum. que à Pelagio caduto à vuoto il primo tentativo, intraprese il secondo, put per via di lettere, che fogliono effere molto più familiari agli Heretici, che li discorsi. S. Girolamo ne riferisce una scritta ad una Vedova, e riferendola, mirabilmente bene ne scuopre la malignità, e ne convince l'errore. [ b ] Eidem adulans Vidua , die' egli rimproverando l' Heretico , non erubesce- h S. Hier. in 2 ris dicere , Pietatem , que nufquam reperitur in terris , & Veritatem , que cour. Polog. abique peregrina est, in illa petissimium commorari; e soggiunge, Docere est hoc, an occidere? levare de terra, an pracipitare de Calo? Id muliercula

tribuere; quod Angeli non audeant usurpare? Si autem Pietas; Veritas, atque Justitia non inveniuntur in terris, nisi in una Muliere, ubi erunt Justi tut,

410

Secolo V.

70 Libri di Pelagio .

quos absque peccato in terris esse jastabas? Così S. Girolamo contre Pelagio. Con quelte publiche dichiarazioni liberatofi Pelagio da ogni ritegno di

I. 3. in Hierem. e di S. Agoftino

finzione divulgò quattro Libri fopra la liberta dell' arbitrio, tutti così ripieni di errori, che il minore, per così dire, era quello di Herefia. Surfe allora a S. Hier in prafat. l' invitto S. Girolamo, e giudicando l' Herefiarca inflar [ a ] Cerberi, [pirituali percutiendus clava, ut aterno cum suo Maristro Plutone silentio conticescat. i fuoi dot tiffimi Volumi scriffe contro lui; ed il profondiffimo S. Agostino per lo spazio di dieci anni si affaticò sempre nel medesimo proposito con in-

b S. Aug. 19.95.

defessa applicazione, e lavorio di lunghissimi Trattati, l'un de' quali, cioè quello de Natura, & Gratia [ b ] mando in testificazione di sua fede a Papa Innocenzo per Timafio, e Giacomo, due una volta Discepoli di Pelagio, ch' ei haveva ridotti al vero fenfo Cattolico, & altri, cioè quelli de Gratia Christi, e de Peccato Originali trasmesse d Gierusalemme, dove Pelagio erasi portato,e d' onde come da Città di concorfo egli commodamente fpargeva la fua dottrina pe 'l Mondo. Mà i Vescovi della Palestina tralasciate le dispute da Competitore, servironsi dell' autorità del comando, per abbatter, come con arme più efficace, e pronta, l'oltinazion dell' Heretico, e diffamarlo. Si

Concilio di Dioipcli contro Pe-C S. Aug. cant. Int. Peldare.s.

adunaron in Sinodo nel numero di quattordici nella Città di Diospoli , detta Lidda, che fù l'antica Rhama, e [6] presiedè al Congresso Enlogio Metropolitano, e Vescovo di Cesarea. Pelagio, che come reo, vi sii citato, ricevè baldanzofamente l'intimazione, comparendovi tutto gravido de' foliti raggiri e tutto rifoluto, e disposto ad ingannar que Padri, per ingannar con loro turto il Christianesimo. Nè cadde iu vano il suo disegno; conciosi acosache riconvenuto di que' dodici Capi di Herefia, che noi di fopra habbiamo accennati, gli fù minacciata la fentenza, affinchè egli ò li condannaffe, ò altrimente rimanelle condannato. Alla propolta nulla penò Pelagio ad acconfentire, anzi per isfuggir la censura personale, riprovando come non sue quelle propofizioni, tutte le abjurò, mostrando altrettanta difinvoltura in rigettarle al di fuori, quanta pertinacia covava al di dentro nell' impegno di Abiura farta de foltenerle. E l'abiura à Capo à Capo fil la feguente, e ciascun punto corri-Pelagio in quel sponde all' Heresia opposta da nor di sopra riferita. Consesso adunque [d]

d April Bar, an. 445.4.23.

Primo, Quod Adam, nisi peccasset, non fuisset moriturus. Secundo, Quòd peccatum ejus non ipfum folum laferit, fed genus humanum . Tertio , Quod infantes nuper nati non fint in illo ftatu , in quo Adam fuit ante pravaricationem.

C t. ad Cor. 13.

Quarto, Ut ad ipsos etiam pertineat, quod breviter ait Apostolus, [e] Per unum bominem mors , & per hominem resurrectio mortuorum : & sicut in Adamo omnes moriuntur, ita & in Chrifto omnes vivificabuntur.

Quinto, Quod infantes non baptizati, non folum Regnum Calorum, ve-

rum etiam vitam aternam habere non poffint.

Sexto . Ut confiteatur divites baptizatos , etiam fi divitiis fuis non ca-Fo. ad Tim. 6reant, & fint tales, quales ad Timotheum describit Apostolus dicens, [f] Pracipe divisibus hujus Mundi non superbe sapere, neque sperare in incerto divitiarum suarum, sed in Deo vivo, qui prastat nobis omnia abundanter ad fruendum, divites fint in operibus bonis, facile tribuant, communicent, the-

faurizent fibi fundamentum bonum in futurum, ut apprebendant vitam aternam : non eos Regno Dei poffe privari. Septimo , Ut fateatur , gratiam Dei , & adintorium etiam ad fingulos actus

dari, eamque non dari fecundum merita noftra.

Capitolo I.

4 I I

INNOCEN-ZO.

Offand, De re vera fit gratia, ideft gratis data per ejus mifericardiam, qui dixis , Mifereor cujus mifertus ero , & mifericordiam praftabo cui miferens fuero . [4]

Nond, Ut fateatur, filios Dei vocari posse illos, qui quotidie dicunt, [b] b Mart. 6. Dimitte nobis peccata nostra: quod utique non veraciter dicerent, si essent om-

ninò absque peccato. Decimo. Ut fateatur, effe liberum arbitrium, etiam fi divino indigeat ad-

Undecimo, Ut fateatur, quando contra tentationes, concupiscentiasque illi-

citas dimicamus, non ex propria voluntate, sed ex adjutorio Dei provenire victoriam : non enim aliter verum eft, quod Apostolus ait, [c] Non volentis, c. Al Rom. 9. non currentis, fed miserentis est Dei. Duodecimò, Ut fateatur, secundum gratiam, & misericordiam Dei veniam petentibus dari, non secundum merita eorum: quemadmodum etiam ipsam pænitentiam donum Dei dixit Apostolus, ubi ait, [ d ] Ne forte det illis d 1. Ad Timorh 1. Deus panitentiam. Seguita l'abjura, fii ricevuto Pelagio nella Commu- Pelagio fii Caronione di que Padri, come Cattolico: ma conqual taccia di fiacchezza, con quale scandalo del rimanente Popolo Christiano, e con quanto dolore de' Buoni, bastantemente si rende palese dalla dolorosa rimembranza, che fassi di questo Sinodo negli Annali della Chiefa. Conciosiacofache, benche ricevesse allora un gran colpo l' Heresia di Pelagio; tuttavia la Persona, che per tanti atteltati ritrovavasi colpevole, restò immune da ogni condanna, e troppo lagrimevolmente rimalero ingannati quei per altro zelanriffimi Vescovi dalle fraudulenze dell' Herefiarca. Miserabile sù chiamato il Smodo Diospolitano da S. Girolamo, che parlando di Pelagio dice, [e] e S. Hier. 19. 79. Quidquid enim in illa miserabili Synodo Diospolitana dixisse se denegat, in boc opere constitetur; e S. Prospero, [f] Erraverunt Orientales Episcopi, in <sup>E.S. Prospera</sup> quorum judicio Pelagius cos, qui dicunt, Gratiam Dei secundum merita vers cultus. nostra dari, ut Catholicus posset videri, anathematizare compulsus est; c g 8. dag de pres-S. Agoltmo, [g] Fefellit enim judicium Palastinum ipfe Pelagius, proptered miglates. ibi videtur effe purgatus; e fiegue, Romanam verd Ecclesiam fallere ufquequaque non potnit, quamvis & boc fuerit utcumque conatus, fed ut dixi, minime valuit: poiche non folamente Innocenzo non approvò la facile con- E dal Papa. discendenza de' Padri Diospolitani in ammetter Pelagio alla Communione Cattolica, benche le di lui Herefie eglino condannaffero; ma nella Lettera, che scrisse [ b ] alli Vescovi Africani, mostrò apertamente di riprovarla. h Tom. t. et. Re-E il fentimento del Papa fu oracolo, e profezia; poiche non tantofto vid-man. Pont. in Int. defi sciolto Pelagio dall' assedio di que' Vescovi, che qual Proteo, dando " 31 mille faccie, e mille fignificati alla fua abjura, tornò al vomito peggio di prima, perche più cavillosamente di prima, ei diste, che davasi da Dio la grazia agli Huomini, acciò con l'ajuto di essa potessero gli Huomini con Nuove dichiaramaggior facilità far ciò, che dal loro libero arbitrio dipendeva, chiamando tal forte di grazia, grazia di Poffibilità; mà con un gran taglio scoprì S. Agofemo la mal nascosta cancrena, rispondendo, [i] Pelagins à fratribus incre-18. Aug. 4c her. patus, quod nibil tribueret Gratia Dei ad ejus mandata facienda, correctioni . No. eorum haltenus cestit , ut non eam libero arbitrio praponeret , sed infideli calliditate supponeret, dicens, ad boc eam dari hominibus, ut qua facere per libe-

rum arbitrium jubentur, faciliùs possint implere per Gratiam : dicendo utique . ut facilius poffint , voluit credi , etiam fi difficilius , tamen poffehomines fine

INNOCEN-Secolo V **4**12 zo. divina gratia facere juffa divina, Illam verd gratiam Dei, fine qua nibil boni possumus facere, non esse dicunt, nisi in libero arbitrio, quòd nullis suis pracedentibus meritis ab illo accepit nostra natura, ad boc tantum existimantes ipsum adjuvantem per suam Legem, atque dollrinam, ut discamus que facere, & que sperare debeamus; e più chiaramente eziandio in altro luogo il medesimo Santo Dottore rimproverò l'Heretico, che ò negava la prevenienza della Grazia, ò confondevane l'efficacia, con quell'aureo deta S. Ang. degrat to a Deus cooperando in nobis perficit, quod operando incipit, dimostran-& l. arb. c. 17. do la differenza delle due Grazie Operante, e Cooperante, con queste parole, che sieguono, Sine illo enim, vel Operante, ut velimus, vel Cooperante tum volumus, ad bona pietatis opera nibil valemus; replicando à Giovanni Vescovo di Gierusalemme, che creder non deba alle tergiversazioni di Peb Idem ep. 152. lagio nella confessione della Grazia, perche [b] Cum auditis Pelagium, dice egli, confiteri gratiam Dei, & adjutorium Dei, putatis boc eum dicere, quod & vos, qui Catholicam Regulam sapitis? e quindi lungamente contra la Che di nuovo è in supposta Grazia di Possibilità si stende, e s'invehisce in tutto il suo divino due Concilii d' A- Libro de Gratia Christi. frica. Mà non così benignamente, come nella Palestina, si operò contro Pelagio da' Padri dell' Africa. Poiche que' Santi Vescovi stimolati dall' honor della Cattolica Chiefa, e dal zelo del publico bene, non potendo foffrire, che la persona di un tanto Heretico impunemente caminasse per c An. 416. fincera nel Christianesimo, si adunarono nel medesimo [c] anno due volte in due Concilii, cioè nella Città di Carthagine, e poscia in quella di . April S. Ang. Milevo, e in ambedue concordemente [ d ] lo condannarono con li medep. 90. fimi anathemi,co' quali cinque anni avanti havevano condannato Celeftio. Seffant' otto furono i Vescovi, che vennero à tal' effetto in Carthagine, i quali nella Lettera Sinodica, che scrissero [e] al Papa, queste Heresie ane Bidem. poverarono de' Pelagiani, Isti asserunt, in eo Dei gratiam deputandum esse, E lettere di quei quòd talem bominis inflituit, creavitque naturam, qua per propriam volunta-Padri al Papa . tem Legem Dei possit implere ; illam verò gratiam , qua Christiani sumus , nolunt omnino agnoscere: Hominibus persuadere non cessant, Ad operandam, perficiend amque justitiam, & Dei mandata complenda, solam humanam sufficere posse naturam: & i sessant' otto Vescovi congregati per l'istessa causa in Milevo, fra quali intervenne ancora S. Agostino, con nuove lettere, che scrisse il medefimo S. Agostino al Papa in nome di tutto il Sinodo, così dell' Heref soud S. Ang. fie foggiunsero de' Pelagiani [f] Isti dieunt, posse hominem in bac vita, pre-19.92. ceptis Dei cognitis, ad tantam perfectionem Justitia, sine adjutorio gratia Salpatoris, per solum liberum arbitrium pervenire, ut ei non sit sam necessarium dicere, Dimitte nobis debita nostra. Illud verò quod sequitur, Ne nos in-E di quello à lor feras in tentationem; non ita intelligendum, tamquam divinum adjutorium ponere debeamus, ne in peccatum tentati decidamus; fed boc in nostra positum effe potestate, & ad boc solam sufficere voluntatem hominis. Così eglino. Rispose Innocenzo alle Lettere de' Padri con altrettanto zelo, con quang And im et gr. ta efficacia gli furono scritte ; [g] Quid enim potest effe tam iniquum , diffe egli à quei di Carthagine, tam barbarum, tam Christianis mentibus inimicum, quam buic denegare debere, quidquid in quotidiana gratia consequeris, cui te ipse confiteris debere, quod natus es? & cui putas debere, quod vivis; quomodò te non putas illi debere, quòd quotidianam ejus consequendo gra-

tiam, taliter vivis? e doppo altre divine fentenze foggiunse, Necesse est

enim .

enim, ut quo auxiliante vincimus, eo iterum non adjuvante vincamur . Ouisquis ergo adjutorio dicat nobis non opusesse divino, inimicum se Catholica Fidei, & Beneficiis profitetur ingratum. Così il Pontefice. Ne' medefimi sentimenti egli [a] rescrisse a i Padri di Milevo, [b] Et ad omnia, a Aput sunden dice di lui S. Agoltino, nobis ille rescripsit codem modo, quo sas erat, atque 65. dog.ep.105. aportebat Apoflolica Sedis Antiftitem; & attefta [c] Gennadio, che ften- c Gen desse allora Innocenzo il Decreto di una publica, e notoria condanna, qua- illustro. 41. Condanna Pontile, prevenuto Innocenzo dalla morte, divulgò poscia Zosimo suo successo- scia di Pelagio. re , Innocentius Urbis Romana Episcopus scripsit decretum Occidentalium Ecclesiarum, & Orientalium adversus Pelagianos datum, quod posted successor ejus Zosimus Latinis promulgavit. Così Gennadio. Si ritrovavano allora in Roma occulti Pelagiani, tutti pronti, e disposti a sostener l'impegno dell' Herefia, e tutti solleciti à premunirsi di raggiri, e fraudi per accreditarla; della qual fegreta unione havendo parimente [d] i Padri dell' Africa fpe- d 8. dag. at 35. dita follecita notizia al Pontefice, acciò ò col castigo li raffrenasse, ò li rendesse disfamati col vituperio di una dichiarata, e notoria sentenza: Innocenzo, benche allegasse a' Padri scusa d'ignoranza, rispondendo loro [e] e lance, epist. 11. Sive illi in Urbe sint, quod nescientes, nec manifestare possumus, nec negare, dugustini de 96. cum etsi sint, lateant, & in tanta populi multitudine deprebendi aliquis facile, nec alicubi poffit agnosci ; tuttavia [ /] scoperto il malfattore egli alzò subito fin /. Rom. Pone. il flagello per punirlo; onde di lui dice il Libro de' Romani Pontefici, Inno- in Ione. centius invenit Pelagium, & Caleftium, & damnavit eos; c, Innocentius constitutum fecit de omni Ecclesia, cioe fece il Decreto spettante a tutta la Chiefa, rinovando contro di loro l'antica Tradizione, che si dovessero battezzare i Figliuoli di fresco nati: qual cosa se ben, come nota [g] S. Ago- R.S. Aug. de f. ítino, non impugnava direttamente Pelagio con le parole; tuttavia negando Pelagio ne' posteri di Adamo il peccato Originale, egli venivalo indirettamente à negare co' fatti. E di questa nobil determinazione, & Apostolico zelo d' Innocenzo secero degna commemorazione i medesimi Padri dell' Africa, quando scrivendo à Zosimo attestarono, [b] Conflituimus in h S. Prof. adver. Pelagium, atque Cælestium per Venerabilem Episcopum Innocentium de Bea-Callan Cassiani. tisfimi Apostoli Sede protractam manere sententiam, donec apertissima confessione fateatur Gratiam Dei.

Per le quali cose che veniam pur'hora di dire di questo Santo, e gran Pontefice, non possiamo bastantemente maravigliarci della temerarietà horrenda de' moderni Novatori, che senza freno di dovuto rispetto anche à riguardo di quello, che conviene à un Principe secolare, tacciando il di lui nome, e i di lui scritti con improperii esecrandi, e prodigiose calunnie. L'Illirico nella fua Historia chiamalo Nocentium, come s'egli havesse nociuto alla Chiefa di Dio per la depressione seguita de' Donatisti, per la protezzione presa del Chrisostomo, per le Decretali publicate contro Vigilanzio, per la gloria di haver veduto trionfante in Roma la Fede Cattolica anche fotto le spade de' Gothi Arriani, per le pene decretate, & eseguite contro i Montanisti, e Novaziani, per la condanna fulminara contro Pelagio, e per tutto ciò, che di lui si è detto, e che in sua gloria di lui dissero i Vescovi dell' Africa, e con effi tutti li Vescovi del Mondo. Più mordacemente dell' Illirico lo ripigliano [i] li Magdeburgensi di tre errori heretica-li . Il primo, perche [i] habbia stabilito, che una Vergine consacrata à Dio 5,6,10. Si nupferit, aut fornicata sit, non si ammetta à penitenza, se non doppo la klomen atta

morte

Secolo V 414

ZO. 2 Epift. 18.ad Ale b Idem in ep. 13. c

6 AR. 15.

morte del Complice. Il secondo, perche [a] habbia scritto, Ratum esse baptismum Arrianorum , sed non conferri per eos Spiritum Santtum , quia se ab Ecclesia separaverunt. Il terzo, perche [b] habbia insegnato non poter' ascendere al Sacerdozio qui Viduam in Uxorem acceperit, servendosi dell' autorità del Levitico, come se tutti sossimo astretti a' precetti giudiziali della Legge Mofaica, contra la definizione [c] Apostolica. Niuno però di questi errori può attribuirsi al nostro glorioso Pontesice, senon dalla malizia degli Heretici deturpatori non meno, che detroncatori della dottrina de' Santi, e de Maestri infallibili di ciò, che è stato rivelato alla Chiesa dallo Spirito Santo. E' veriffimo, haver'Innocenzo determinato, che la Vergine à Dio consacrata non si ammetta alla Penitenza, se non doppo la morte del

Rem. Pant. c. 9. e Gebal. lib. 5.de Lur. Can.c.3.4.40.

Confacrilego; non però affolutamente, ma unicamente quando spontad Bellar. lib. 4. de neamente non vorra fepararfi dall' Adultero, secondo l'osservazione del [d] Bellarmino, e[e] Giballino. Così pure decretò il Santo Pontefice, Ratum effe Arrianorum baptismum, sed non conferri per eos Spiritum Santtum, quia fe ab Ecclesia separaverunt; nel qual detto par che Innocenzo havesse voluto effettre, che l'efficacia del facro batrefimo dipendesse dalla bonta del Miniitro : il che è contro la commune dottrina della Chiefa. Ma egli quivi parla degli Adulti, che perfistendo nella Setta degli Arriani sono battezati, ò fvide floff: 1.0u., ordinati da' loro Ministri Arriani; poiche [f] quei tali ricevono bensì il Can. Arten guan Sacramento del Battelimo, ò dell' Ordine, ma non già la Grazia dello Spirito Santo, la quale negli Heretici non può darsi. Anzi gli Ordinati dagli Heretici non folamente non ricevono la Grazia dello Spirito Santo, mà

errat Bellar. I.4. de Rom Pont c.10.

Ariami 1.9.1.

# 1/4 floffinces, può ad altri concedere ciò, ch' esso non ha. [g] Finalmente non suppone il Santo Pontefice, che tuttavia habbiano vigore i precetti della Legge Mofaica; mà forma un' argomento à fortiori, & à minori ad majus, come se dir' egli volesse, per parlare con l' Eminentissimo Aguirre, Si tunc in umbratico Sacerdotio exigebatur, ut Sacerdos non duceret uxorem Viduam; quantò magis in vero, & perfecto Sacerdotio jussum est, ne Sacerdos sit, qui Viduam in uxorem accepit? Sic fape Patres Ecclesia, in iis, qua in Lege veteri pracipiebantur, urgent ad quedam facienda in Lege Evangelica: non quia prior illa obliget, fed quia in ea injungebantur nonnulla rationi, & honestati consona. que urgentiori titulo majoris perfectionis in Lege Evangelica fieri debent absque h Card. Moin, înpersitione ulla. Cosi [b] il Cardinale Aguirre nella sua Opera della di-

nè pure il jus di poter legitimamente esercitare i loro Ordini: essendo che il Ministro Ordinante havendo perduto tal diritto per l'Heresia, non

1.1.0 3

Ma per tornare dalle calunnie de' Moderni Heretici alla verità dell' Celefi o feedito i antica Historia, mentre Innocenzo questi decreti così santamente stabi-Roma da Pelagio, liva, prevedendo Pelagio dal lampo il fulmine, tutto fi diè alle confuete fraudi, per purgar la fua fama avanti la prima Sede di Roma, da cui fola temeva l'ultimo crollo alla sua Heresia. Onde in esecuzione del difegno spedì da Gierusalemme a Roma il suo Araldo Celestio, sorto finto. pretefto, che profeguir colà dovesse l'appellazione interposta nel primo Concilio di Carthagine; ma con più secreta intenzione di appoggiar a lui tutta la fomma del negozio, tanto in riguardo alla fua caufa, quanto in fincerazione della fua perfona: per il cui effetto hebbe eziandio ardimento di trasmetter per Celestio al Papa una Lettera, in cui esso lagnavafi [ i ] opprefio, & infamato d torto, e dichiaravafi pronto a con-

i & Aut . de grat Clostilia. 12.

tellar

fessar con la bocca di presenza la fede Cattolica, come la professa va la penna di lontano nella supplica, che inviava. Con Celestio si uni il Vescovo di fresiono di Palaudo Calata Protettor giurato de Pelagiani Vescovo di Pelagiani che con fatal disprazia si rarao lassi atticamente industra protesta le pretensioni di Helonopo il Roma, ma nel 1000 giungo del pretensioni di Helonopo il Roma, ma nel 1000 giungo di Pelagiani per lo visco di Pelagiani di Trattato, 8 di Tacconto dell' Historia.



416

## CAPITOLO IL

Zosimo Greco creato Pontesice li 19, di Agosto 417.

Prudentissima condotta di Papa Zosimo nella discussione della causa di Pelagio. Concistoro à tal'effetto intimato, e nuova condanna de'

Pelagiani .



Elungi andò il loro aspettare in Roma: conciosiacosache ventidue giorni doppo la morte d'Innocenzo essendo stato assunto al Pontificato Zosimo, questo Pontefice immediatamente sottopose a nuovo scrutinio la cansa, per render tanto più detestabile il reo, quanto maggiormente divul-

gato. Egli dunque ammesse Celestio, non tanto all' udienza come Cattolico, quanto all'efame come colpevole, sentenziato Heretico da due Concilii di Carthagine, da uno di Milevo, e dal Decreto d'Innocenzo. Mà come che era molto ben persuaso il Pontefice delle di lui prattiche fraudolenti, e correva pur troppo fresca, e dolorosa la memoria del Sinodo Diospolitano, determinò di usare ogni più esatta diligenza nella discussione di quelle Heresie, delle quali non solamente veni-

fime . orig. c. 8.

va Celestio incolpato, ma triplicatamente eziamdio anathematizzato. Al rigore aggiunse una saviissima condotta; onde di lui ritrovasi scritto, a Ciacen. in Ze [a] Fuit Zosimus in purgandis Haresibus Pelagianorum admirabilis prudentia. A tal fine prima di scendere ad atto alcun formale di sentenza, impobs. Ag. de per. fe [ b ] a i Vescovi dell' Africa, che trasmettessero a Roma le loro ragiona contro Celeftio, & in particolare il Libello, ò Processo, che avanti Aurelio di Carthagine haveva fabricato il Diacono Paolino; e intanto in que due mesi di tempo, che si fraposero tra la richiesta, e la trasmissione di queste scritture, Zosimo tutto si diè con l'affistenza de' Sacerdoti più qualificati, e dotti del Clero à discutere, e dibarrere la Consessione di Fede prodotta, e professata dall'Heretico, peressere assoluto da' vincoli delle Scommuniche, & ammesso nella Communione della Chiesa. E veramente la Confessione sù tale, quale aspettar potevasi da un malignissimo ingannatore, che à forza d'Hipocrifia voleva fare apparir luce le tenebre, e le tenebre luce; Poiche il malvagio profesiavala tutta Santa, tutta Orthodosfa, e se in alcuna cosa ella peccava, egli dichiarava il peccaro non ostinazione, ma ignoranza; e nulla affermativamente, ma dubitativamente pronunziando, tutto fottoponeva al giudizio della Chiefa, al fentimento del

c S. Aug. de orig.

Papa, & alla verità della Fede. Diceva [c] Infantes debere baptizari in remissionem peccatorum secundum regulam universalis Ecclesia, & secundum Euangelii sententiam , quia Dominus statuit , Regnum Calorum non nisi baptigatis poffe conferri, quod quia vires natura non habent, conferre necesse est per gratie libertatem. Qual Consessione fin qui non poteva essere nè più candida, nè più Cattolica: Mà egli viziolla con ciò, che vi aggiunfe,

In remissionem autem peccatorum baptizandos infantes; non ideireò dicimus. ut peccatum ex traduce firmare videamur, quod longe à Catholico fensu alienum eft, quia peccatum non cum homine nascitur, quod postmodum exercetur ab homine, quia non natura delictum, sed voluntatis effe demonstratur. Et boc pramunire necessarium est, ne per mysterii occasionem ad Creatoris injuriam malum, antequam fiat ab homine, tradi dicatur homini per naturam, Indicon profondiffima malizia afferendo, & abjurando nel medefimo tempo l'errore, Si forte, foggiunge, ut hominibus quispiam ignorantia error obrepferit, vestra sententia corrigatur. S. Agostino attesta, che in questa Confessione Celestio [ a ] Se omnia, que Sedes Romana damnaverat. damnaturum effe promisit. Contal testimonianza di Fede comparve Celestio a Zosimo, nontanto Heretico ostinato, quanto Christiano traviato, e come dice l'allegato S. Agostino, [b] Zosimus misericors memorate b Mem ibid. Sedis Antiftes, donec, fi fieri posset, resipisceret, maluit eum sensim suis interrogationibus alligari, quam distritta seriendo sententia, in illud abruptum. quo jam propendere videbatur, impellere. In questo stato di cole giunse dall' Africa il Libello di Paolino con lettere di que Padri ripiene di maraviglie, che tanto si tardasse in Roma la condanna, e che tanto dolcemense si maneggiatie una causa, che di già era apparsa à molti Concilii così chiaramente degna di riprovazione, e di scommunica. Mà Zosimo non volendo mostrar di esfere ò troppo precipitoso, ò troppo rigido in condannar fenza demerito, foprabbondo nelle fodisfazioni, e rispofe a' Vescovi con altrettanta pietà, con quanto zelo eglino havevan esposte le loro Concistore sen Christiane doglianze, Che benche il fatto meritar potefse ogni più rigorofo to dal Papa à tal' Giudizio, tuttavia ogni qualuuque indulgenza non esser giammai eccedente. effetto. quando trattafi di dichiarar tal uno colpevole nella Fede, proferendo quella memorabile lencenza [ c ] Tolerabilius est, innocentem quemlibet tardius 417,219. invenire, audm citò pro nocente damnare. Et in esecuzione di questo savio sentimento egli intimò il Concistoro nella Chiesa di S. Clemente, che scelfe per lo scrutinio di tanta causa, [d ] Uttanti Sacerdotis aufforitas prasenti d Memilid. n. 20. cognitioni effet exemplo; così egli scrivendo ai Vescovi dell' Africa. Intromesso dunque nel Concistoro Celestio, e letta prima la sua accennata Confessione, su poi dal medesimo Pontefice più volte interrogato, [e] Utràm e tien ibid. hac, que scripsiset, corde loqueretur, an labus? e rupondendo lempre se des comes. l'Heretico consentimenti Cattolici, con maggior premura [f] replicò Pelapilla. Zofimo, fe approvava le lettere di Papa Innocenzo contro gli errori di Pelagio? e di nuovo Celeftio con pronto consenso non solo approvando. ma professando di credere, quanto da quel Pontefice era stato definito, e quindi procedendo il Papa à nuove interrogazioni, e mantenendoli fempre uniforme Celestio nelle medesime asserzioni, rimase sorpreso, e molto dubiolo non folamente il Papa, mi tutto il Conciltoro dell'esito, che fortir potesse quell'affare. Tuttavia dubitando Zosimo di secreto inganno rinovò più precife le istanze per ricavarne tanto più chiare, & incontrovertibili le risposte: e, [ g ] Intercatera pracepit bis verbis, Damnas ergo illa g to Libello conomnia, que in libello Paulini continentur, hoc est, de Questionibus ? F in alio s'industris Pauloco, Cognovisti, quales litteres dederit Sedes Apostolica ad fratres, & Coepis que un un atendo. scopos Africana Provincia? & adjectum, Damnas illa omnia, qua damnavi- ... 418. n. 11. mus, & tenes, qua tenemus? & iterum, Illa omnia damnas, que jactata funt de nomine tuo? & iterum, Vel ea, qua in libello suo exposuit Paulinus?

Tomo I.

Nolo

Secolo V.

ZOSIMO.

Nolo nos circuitu ducas; Damnas ea omnia, qua tibi objecta à Paulino, fine per famam jattata funt? e perfiftendo fempre faldo l' Heretico nella fua finzione, e sempre come un serpe rannicchiato ne' suoi raggiri, lasciollo il Papa per allora ne' medefimi vincoli di scommunica annodato, in cui ritrovollo, sperando di ridurlo affatto Cattolico più con l'oglio della clemenza, che col fuoco di nuova condanna.

Confessione di

Adunque sospesa la causa di Celestio, procedè Zosimo alla discussione di quella di Pelagio, la cui confessione di Fede havevano seco portata da Gierusalemme a Roma Celestio, e'l Vescovo di Helenopoli. È veramenre il Maestro superò il Discepolo nell'arte del fingere; conciosiacosache, l'Herefia, che confessò Celestio circa il peccato originale nel modo, e forma, che habbiamo detto, fii talmente foppressa da Pelagio, che l'eccezione ch' hebbe la Confession di Celestio, non potè in alcun modo ricevere quella di Pelagio. [ a ] Attendite, dice S. Agostino, quid Caleftius aper-2 S. Aug. de pece tissime dixerit, & ibi videbitis, quid vobis Pelagius occultaverit; soggiungendo, Hunc sensum suum vobis aperire Pelagius vel timuit, vel erubuit, quem Discipulus ejus palam sine ullis obscuritatis ambagibus apud Sedem.

b Apud Bar. 17. M. 31. & fegg.

orig.c.3.6.

Apostolicam profiteri non timuit, nec erubuit. Sicche la confessione di Pelagio fu tale, che un S. Girolamo non haverebbe faputo esporne una più netta da ogni macchia, più conforme ad ogni articolo Cattolico, e più lontana da ogni fospezione herericale. [b] Professava. Dio Trino nelle persone contro Sabellio, uno nell'effenza contro Arrio, Giesù Christo pero Dio contro Fotino , vero Huomo contro Apollinare , la resurrezione della Carne contro Origene, un battesimo contro gli Anabattisti , la Penitenza contro i Novaziani, laudabile il Matrimonio contro i Manichei, lecite le seconde Nozze contro i Montanifi, condannava l' Herefia di Gioviniano, & il fine per ciò, che concerneva a gli errori oppostigli circa la Grazia, & il libero arbitrio, queste precise parole soggiungeva, Liberum sit confitemur arbitrium, ut dicamus, nos semper indigere Dei auxilio, & tam illos errare, qui cum Manichais dicunt, Hominem peccatum vitare non posse . quam illos, qui cum Joviniano afferunt, Hominem non poffe peccare. Uterque enim tollit libertatem arbitrii . Nos verò dicimus , Hominem semper & peccare, & non peccare poffe, ut semper nos liberi confiteamur effe arbitrii . Hat eft Fides , Papa beatissime , quam in Ecclesia Catholica didicimus , quamque semper tenuimus, & tenemus. In qua, si minus perite, aut parum caute, aliquid forte positum est, emendari cupimus à te, qui Petrisidem, & Sedem tenes. Sin autem hac noftra confessio Apostolatus tui judicio comprobatur, quicumque me maculare voluerit, se imperitum, vel malevolum, vel etiam non Catholicum , non me Hareticum comprobabit . Così parlò nella sua Professione l'Heretico, trasformato in Angelo di Luce, e queste belle, e sante Dottrine di Fede espose Pelagio avanti il Vicario di Christo, ò per addormentarlo nel giudizio, o per perfuaderlo all' affoluzione. Ma [c] Porta Inferi, cioè [ d ] Hareles, & Hareliarcha, non pravalebunt contro la Chiela

c March, 16. d S. Epiph. in A

e S. Ambr. in Hex426.45.4.

di Christo, e può ben qualche volta travedere il Pontetice Romano, mà non giammai perder la vista; e come disse S. Ambrogio [e] della Chiesa di Dio, Videtur sicut Luna deficere, sed non deficit: obumbrari poteft deficere non potest. Conciosiacosache, benche in virtu di tal conscissone non sapesse Zosimo, nè potesse in alcun modo condannar, com' Heretico, Pelagio, Dio tuttavia in breve tempo [f] revelavit faciem indumenti ejus.

f Teb. 41.

e man-

e mandò [a] in dispersione colui, ch' hebbe ardimento di portar menzo- apal. e.

gne di Fede avanti la Cathedra formidabile del fuo Vicario. Poiche mentre agitavansi queste gran materie in Roma, impazienti li sentimenti de'

Vescovi dell' Africa di udir finalmente la bramata nuova della reiterata co- Padri Africani. dannazione di Pelagio, e infofferenti di più lunga dimora nella discuffione di una tanta causa, fi adunarono la terza volta in Carthagine in numero copioso di ducento quattordici, e [ b ] fulminati Pelagio, e Celestio con le b S. Proft. adver. medefime scommuniche, spedirono gli atti di quel Sinodo al Papa consistenti in otto Canoni, ne' quali primieramente condannavano quei. che afferiyano, che sarebbe morto Adamo, benche non havesse peccato, ò negavano la neceffità del battefimo alli figlinoli di fresco nati, come quegli, che contratto non havevano il peccato originale; e poscia le sequenti pro-

Gratiam Dei, qua justificamur per Jefum Christam, ad folam remissionem Cestos at 25-peccatorum volere, qua jam commissa sunt, or non etiam ad adjutorium; and the un non committentur.

Eamdem Gratiam Christi propter hoc tantum nos adjuvare ad non peccandum, quia per ipsum nobis revelatur, & aperitur intelligentia mandatorum ut sciamus quid appetere, quid vitare debeamus; non autem per illam nobis prastari, ut quid faciendum cognoverimus, etiam facere diligamus, atque valeamus.

Ideò gratiam nobis justificationis dari, ut quod facere, per liberum jubemur arbitrium, facilius possimus implere per gratiam: tamquam, etiamsi gratia non daretur, non quidem facile, & tamen possemus etiam fine illa im-

plere divina mandata.

Eos, qui verba hac S. Jo. Apostoli (Si [d] dixerimus, quia peccatum demanificat. non habemus, ipsi nos seducimus, & veritas in nobis non est ) sic accidienda Dutaperint, ut dicant, propter humilitatem oportere dici, nos habere peccatum.

non quod verè ita fit. Qui dixerint, in Oratione Dominica ideò dicere Sanctos ( Dimitte nobis debita nostra) ut non pro seipsis boc dicant, quia non est eis sam necessaria ista petitio. fed pro aliis, qui funt in populo fuo peccatores : ideoque hac ab illis verba non ve-

raciter , sed humiliter dici . Così li Padri .

Approvò Zofimo la condanna di queste proposizioni, e come dice S. Prospero, [e] Concilio apud Carthaginem habito 214 Episcoporum ad Pa- e S. Prosper. io pam Zosimum Synodalia Decreta perlata sunt , quibus probatis per totum Chron, an. 419. Mundum Haresis Pelagiana damnata est. E degna cosa si è di considerabiliffima rifleffione dell'alta providenza, con cui Dio governa la fua Chiefa, che il giorno avanti d questa nuova condanna seguita in Carthagine, fuccedesse in Roma, che finalmente Zosimo, ò più afficurato, ò meglio informato delle qualità de' Soggetti, della fraudolenza, della finzione de' Publica condanna loro Libri, e dell'empietà delle loro Herefie, arrotato il taglio della fal-di Pelagio, e di ce Evangelica, succideste, e schiantasse quelle aride piante dal terreno is mada prisa de prisa. della Chiefa, e condannasse, [f] come Heretiche, le persone di Pelagio, me e. sa. e di Celestio, sin tanto che con publica penitenza eglino non ritrattallero i loro errori. E della rifoluzione diede lettere circolari per tutta la Chrifrianita, trasmettendo ad ogni Vescovo la nota horrenda delle loro Herefie, acciò quindi tutti leggendole, n'evitassero saviamente l'incontro. Nel Concistoro, ove segui la Pontificia condanna, [g]ritrovossi Sisto, 8 Marie, 105.

ZOSIMO.

zelo di sino, che Sacerdote de più rinomati frà il Clero, e che lo scelerato Celestio per pro-fa pol Pontefer. cacciarsi credito, e fama haveva publicato suo Protettore, Avvocato, e Partitante. Hor non così costo udi Sisto la desiderata sentenza, che alzatofi in piede il primo fra tutti, come alzando avanti tutta la bandiera della vittoria riportata della Grazia di Dio contro i suoi nemici, ripigliò con tanta energia di fanto gaudio gli anathemi fulminati da Zolimo, che feguitandolo tutti con le medesime imprecazioni, parve il Concistoro in quel giorno un Campidoglio di trionso, tanto con Sisto tutti si unirono in dar lodi al Pontefice, scommuniche all' Heretico, & applauso alla tisoluzione. E non contento il venerabile Sacerdote di quelle sterili dimostra-

zioni di animo, un [a] Commentario compose, attestato egregio della 2 S.Aug. 19.104 fua retta Fede contro i Pelagiani, e nobile monumento dell' Ecclesiastica Historia. E questi è quel Sisto, che successe à S. Celestino nel Pontificato, e che darà a noi ampla materia di racconto negli avvenimenti, che foggiungeremo. Paolino fa menzione della condanna feguita nel [b] Libello

congratulatorio, ch'egl' inviò da Carthagine à Zosimo, dove narrate le tergiversazioni de i due Heretici, elegantemente soggiunge, Jam non ignonat Ecclesia Romana reum suum , qui tam audaci spiritu ausus est contradicere, & non damnare, qua Beatitudo tua damnari decrevit; [c]e S. Prospero, Africanorum Conciliorum decretis beata recordationis Papa Zosimus sententia

fue robur adnexuit, & ad impiorum detruncationem gladio Petri dextras dS. Ag. de pere omnium armavit Antistitum; [d]e S. Agostino in fine conchiude, Recoluit beatissimus Papa Zosimus, quid imitandus pradecessor ejus de ipsis fenferie gestis: attendit etiam, quid de illo sentiret pradicanda in Domino Roma-Emmu Fides, quorum adversis e jus errorem pro veritate Cubolica findia confomantia concordier flagrare cernebat. Al latinine Pointificio legui ben Emmol propensi golo ancora quello di Attico Vescovo di Costantinopoli, che riculata

contro loro : Pelgi de le [ e ] una fontuofa Legazione de' Pelagiani , [f] condannolli publicamente nella sua Chiesa; el'Imperiale di Honorio, [g]che irremissibilmenta relegolli fuori dello Stato di Roma. Ma la fazione fatta audace pe'l numero, e per la qualità degli adherenti, deponendo la maschera sin'à g Apad Bar. an. quell' hora portara di finta fommissione verso il Pontefice, ricorse à Cesare, 418. 8. 30, implorando la protezione Imperiale contro l'autorità di Zosimo. Tutta questi però, benchè Romani, furono nominatamente scommunicati dal

Papa, e vituperofamente rigettati da Honorio ben'informato [h] della h Epif. 2, Zofim. loro esecrabile ostinazione.

## Bonifazio Romano creato Ponteficeli 28. Decembre 419.

Bandi Imperiali contro i Pelagiani. Giulian Pelagiano sue qualità, arroganza, & Heresie. Libri di S. Agostino conero lui, fatiche, e zelo di questo Santo contro i Manichei, Ariani, e contro Vincenzo Vittore sopra l' origine dell' Anima. Nuovi Bandi Imperiali contro gli Heretici . Morte di S. Girolamo . Suoi scritti , & elogio.



Nasprito Celestio dalla ricevuta condanna, e reso temerario dalla diffamazione feguita della fua perfona, fenza stimolo di coscienza verso Dio, di rispetto verso il Papa, e di timore verso il Bando di Cesare, seguitò baldanzosamente Nuovi Bandi con d sparger per Roma doglianze inutili contro il Giudice, tre li Pelagimi. e infuffiftenze vane contro la fentenza, unico sfogo che ri-

mane a' rei esacerbati, e convinti. Ma Bonifazio, ch' era succeduto à Zosimo nella grandezza del Pontificato, e nell'ampiezza del zelo, ripresfene l'arroganza, & ottenne [ a ] da Costanzo Collega di Honorio nell' a stead Barn Imperio un nuovo Bando di esilio contro lui con lontananza prescritta 419-18. 2. di cento miglia da quella Santa Città. E fù eseguito l'ordine con sommo applaufo de Cattolici, e confusione de Pelagiani, e, come riferisce S. Prospero, [b] Sancta memoria Bonifacius piissimorum Imperatorum Catholi- b 8. Profee. adta devotione gaudebat, & contra inimicos Gratia Dei non folum Apoftolicis, fed verf. cular. etiam regiis utebatur edictis; e sorse per ciò che Bonifazio sfoderò le due fpade spirituale, e temporale contro gli Heretici, su chiamato dal Lutorano [ c ] Illirico Malefacium, con perversione di nome non men puerile.

che indegna. Perduta dunque la Causa con irrevocabile, e duplicata sentenza di Blore cruseleà. condannazione, e di efilio, non è credibile, come al folito degli Heretici publicati, e puniti, traboccassero i Pelagiani in rifentimenti impetuosi di querele, e di fatti contro i Papi, generalmente contro tutti li Cattolici. Chi di effi eglino incontravano, ò maltrattavano, ò uccidevano; e Costanzo [ d ] Cavalier Romano, perche dimostrossi a loro contrario, tan-ds.ProfisiaCorea to ne pati, che rimafe in fine privo di falute, e poi di vita. Constantius fervus Christi ex Vicario, Rome habitans, & pro Gratia Dei Pelagianis resi-Pus Civiții ex Picario, Rome Bassians, o pro vinin fanciis Confessorius (fens, fanciione covinadem musta peruiti, que illum fanciis Confessorius fociarunt. Cosi il fopracicaco S. Prospero. Antesignano de primi, che la Arropana di Communicacio de Communic ceraron co' scritti la Santita del Pontefice, fu l'empio Giuliano, che scommunicato anch' egli con Pelagio, e Celestio surse aspramente contro Zofimo, calunniandolo con la taccia di Prevaricatore, [ e ] Innocentii suc- c S. Angant, Inf. cefforem crimine pravaricationis accufat, dice contro di lui S. Agoltino, han

Tomo L. Dd 3

Secolo V. BONIFA-ZIO.

a Liem 1.6.c. 12.

quia doctrina Apoftolica, & sui Decessoris sententia noluit refragari. Sed de boc interim taceo, ne animum tuum, quem fanare potius cupio, laudibus tui Damnatoris exulcerem; & altrove, [ a ] Quale est autem, foggiunge. and beata memoria Zosimum Apostolica Sedis Episcopum ( ut in tua pra-

vitate persistas ) pravaricationis accusas? Qui non recessit à suo Pradecesfore Innocentio, quem tu nominare timuifti, Jed maluifti Zofimum, quia egit primitus levius cum Caleftio, quoniam fe in bis fenfibus veftris, si quid displiceret, paratum esse dixerat corrigi, & Innocentii litteris consensurum esfe promiferat. Quindi dalla difesa di Zosimo discendendo S. Agostino alla sua, replica, [b] Dicis, me quoque ipsum innovasse sensus meos, & initio conversionis mea boc sensisse, quod tu: sed fallis, aut falleris: sive calumniando iis, qua nunc dico, sive non intelligendo, vel potius non legendo

Patria, coffumi, &Herefie del det-to Giuliano.

q Idem ibid.

ea, qua tunc dixi. Mà chi sosse questo detrattor della sama de i primi Ecclesiastici del Christianesimo, e d'onde uscisse cotal velenoso Dragone à danno universale della Chiesa di Oriente, e di Occidente, è d'uopo porgerne in questo luogo distinta notizia, per piena informazione ezian-

c S. Prof. in Chron.

dio de' futuri successi. Fù Ginliano nativo di [c] Atella piccola Terra nella Bafilicata, figliuolo di Memorio huomo erudito, e favio, che meritò di regger come Vescovo la Chiesa di Capoa, mà che ò trascurato, ò diferaziato nell'educazione del figliuolo, invaghitofi del di lui ingegno, applicollo all' arte vana delle scienze profane, richiedendo à tal' effetto à S.

& S. Aug.cont. Inl. 1.1.54

Agostino, di cui era [d] amicissimo, che gli trasmettesse i sei Libri, che il Santo in eta giovanile haveva composti, de Rhythmo; Ma S. Agostino, che conosceva nel Figlinolo un' attitudine maravigliosa di poter divenir' egualmente grande nel bene, che nel male, havendo invano pregato Memorio [ e ] a volerglielo mandare in Africa, forfe per educarlo con più Chrifriana disciplina, finalmente risposegli, e nella risposta aprigli una scuola

Idem ep. 131.

molto più nobile, e vaga, che la profana, cioè li Volumi delle Sacre Scritture, e dell' Ecclesiastiche Historie, e non i Libri di Cicerone, e di Virgilio, che posson recare ornamento, e non scienza ad un' Ecclesiastico, qual' era il Figliuolo promofio poc' anzi dal Padre all' Ordine Sacro del Diaconato. Ma o non confiderati, o negletti gli avvertimenti del Santo, tanto montò il Giovane in superbia per qualche arte appresa di Rhetorica, che effendo in fresca età succeduto al Padre nel Vescovado di quella Chiesa, per mancanza di vera sapienza traboccò nel precipizio di quell'Heresia, che correva, per cui Giuliano potè dirfi il fecondo Celestio di Pelagio. Fu però da Zosimo scommunicato con quegli, e forse peggio di quegli cadde ne foliti abiffi dell' Herefia; poiche pareggiando i Maestri nella malignità dell' intenzione, li fuperò nella mordacità del dire, nella irriverenza de fcritti, e nell'empietà delle bestemmie. E perche la più efficace maniera di riportar lode da molti si è lo scrivere in biasimo di molti, per questo il primo parto del suo pervertito, e sfrenato ingegno surono due lettere calunniatorie in generale di tutti li Cattolici, & in particolare del Clero di Roma, da cui haveva egli ricevuta rigorofa, e giulta giudicatura nella condanna della persona. Una di esse divulgò per Roma, l'altra trasmesse a' Salonichi, per eccitar l'Oriente, e P Occidente ad una follevazione generale contro il Pontificato Romano. Con quelte due lettere, dice S. Agoltino 15. And cont dues [f] Orbem Catholicum, quoniam pervertere nequit, saltem commovere co-

E Idemibid. l. 1.

natur. In quella sparsa per Roma [g] rappresentando quanto d' ignominioso può

210.

423

può fovvenir' a un cervello fatto eloquente dalla natura, e più dalla rabbia. infamò la Chiefa Cattolica con portentofe calunnie; e framischiando proposizioni false con le vere, disse, Essere i Cattolici Manichei, perche eglino asserivano, la natura humana corrotta dal peccato di Adamo, il Matrimonio non opera, e Sacramento di Dio, della qual Herefia tacciava nominatamente S. Agoltino: La Generazione della prole fattura del Diavolo. gli antichi Padri dei Vecchio Testamento non giammai liberati dal pescato con la penitenza, gli Apostoli Huomini immondissimi, e peccatori, peccatore l'istesso Figlinolo di Dio in Carne, & il Battesimo insufficiente ad ottoner' il perdono de' peccati. Così Giuliano de' Cattolici. Nell'altra diretta a i Theilalonicensi, che se la lottoscrivere eziandio da dieciotto Vesco a S. Aug. von. Lui vi del suo partito, empiamente deride la Santita di Papa Zosimo, del 6.1. al Benis. Clero di Roma, e di S. Agostino, incolpandoli, Ch' evlino nevassero il libero arbitrio dell' Huomo doppo il peccato di Adamo: che attestassero il Fato sotto nome di Grazia: e che contro il detto di S. Pietro asserissero, [b] Deum 6 Aler. 1> acceptatorem effe personarum. Esponeva poi egli intollerabili Herelie: che la Legge divina non foffe data per istruire, ma per condannar gli huomini : che lo Spirito Santo nella Pecchia Legge non operava come autore, e spirito di Virtù: che gli Apostoli, e Profeti non fossero stati Santi, ma men cattivi in comparazione di altri: e che gli Huomini nella futura Risurrezione solamente dovessero incominciar ad offervar i Comandamenti di Dio. Querelavasi in fine della condanna di Pelagio, come emanata da pochi Vescovi semplici, & ignoranti fenza confenso di Sinodo, e perciò domandava un Concilio pieno, e generale de' Vescovi in Oriente, e di Occidente. Così egli al Popolo di Salonichi. Non fenza horrore pervennero cotali lettere nelle mani del Pontefice Bonifazio in tempo appunto, che da Roma [ c ] fa- c S. Aug. de nup. 6 cea passaggio per Ravenna il Vescovo di Tagaste Alipio, spedito alla Corte scritti di S. Azo-Imperiale dalle Chiefe dell' Africa per alcuni affari delle loro Diocefi; on- fino contro Giude il Papa fi fervì molto commodamente di quella pronta occasione, e per liane. quel Vescovo mandolle à S. Agostino, acciò con pronta risposta rintuzzasse l'arroganza del Compositore : Cum esset dostissimus, dice di Bonifazio S. Prospero, [d] adversus libros tamen Pelagianorum, Beati Augustini Epi- d S. Prosp. advers. fcopi responsa poscebat; e S. Agostino adempi al comando con ammirabile follecitudine, e contro le due accennate Lettere compose quattro dottissimi Libri, altrettanto degni di estimazione per la sublimità de concetti, quanto commendabili per l'esemplarità della sommissione, con cui seceli presentare al Papa con queste parole, [e] Her ego que istis duabus epistolis e S. Agent. duas Morum ifta disputatione respondes ad tuam potistimum dirigere Santitatem , oplialitate. non tam discenda, quam examinanda, & ubi forsitan aliquid displicuerit, emendanda constitui. Ma non contento Giuliano di haverla presa con tutto il EdiGiuliano con-Christianesimo, volle attaccare individualmente eziandio colui, ch'era un que' tempi un de' principali sostegni della Chiesa Cattolica, cioè S. Agofino, contro i cui quattro nobiliffimi Commentarii de Nuptiis, & Conenpiscentus divulgò quattro Libri con tal maledicenza di parole contro il Santo, gia vecchio in eta, & merito pe'l Mondo nella Sapienza, che in foto udime in comparazione l'humile nipolta, che quelti gli fece, recano nicale, ed ira à l'achigege: [f] Consumelias suas, dice S. Agoltino, & filmana, blim weba malalica, Juliane, qua ardens incamala, libris quatuor aubelafii; i-i-i--# me contemnere dixero, mentiar. E poiche contro lui fcriffe S. Agoftino

Secolo V. BONIFA-ZIO.

Mondo per i costumi.

copioli Volumi, il Giovane arrogantemente feroce; scorgendosi sumerato dal Santo nel pelo, e numero de' Libri, con infruttuola, & infelice fatica otto di nuovo ne scrisse, come pretendendo di giungere a volo alla Virtoria : se più veloce apparisse la sua penna, che quella dell' Avversario. Mà per voler troppo in alto volare, sempre inquieto di moto, e di coscienza. precipitò finalmente in quegli abiffi di empietà, d' onde non mai più fi follevò, chiudendo, come si dirà, miserabilmente i suoi giorni con morir di quel veleno, che mordendo volle ad altri communicare.

Nè le accennate gravissime occupazioni furon fole in questo tempo ad

Altri Scritti di S. Pelagiani,

occupar l'alta mente di S. Agostino, e la di lui amplissima capacità nel difender la Dottrina Cattolica dalla malignità dell' Herefia. Poiche allora contro Pelagio scrisse li due degnissimi Commentarii de Gratia, & libero arbitrio, e, de Correctione, & Gratia, con altre due Lettere, che diresse ad alcuni Monaci del Monasterio di Adrumeto presso Carthagine, i quali udendo decifa la Questione dalla Sede Apostolica à favor della Grazia, applicarono talmente à lei la giustificazione dell' Huomo, che traboccandonell' altro estremo negarono affatto la liberta dell' arbitrio. Narra ei medesimo alungo altre sue operose litterarie fatiche contro alcuni Manichei, che nelle vicinanze di Carthagine commettevano sceleratissime immondezze, [ a ] Detetti funt, dice, Manichai in Ecclesia apud Carthagia S. Aug.dar .c.46. wird S. Aug. c. 16. nem , quando inftante Urfo Tribuno aliqui adducti funt , ubi puella illa nomine Margarita istam nefariam turpitudinem prodidit, qua cum effet annorum nondum duodecim , propter boc scelestum Mysterium se dicebat esse violatam. Tunc Eusebiam quamdam Manichaam, quasi San Timonialem, id ipsum propter boc ipfum paffam, vix compulit confiteri ; cum primum illa fe afferuisset integram , atque ab Obstetrice inspici postulaffet , qua inspetta , & quid effet inventa, totum illud gravissimum scelus, ubi ad excipiendum, & commiscendum concumbentium semen farina substernitur, similiter indicavit. Et recenti tempore nonnulli ctiam reperti, O ad Ecclesiam dulli, boc non sa-

cramentum, fed execramentum fub diligenti interrogatione confessi funt quorum unus nomine Viator, eos, qui ifta faciunt, proprie Cathariftas, idest Mundatores, vel Purgatores vocari dicens: Heretici sceletati, e sozzi, sempre uniformi a se medesimi, sporchi nell'opere, & empii nelle parole, & egualmente in odio al Cielo per gli errori, che in abominazione al

itemque Poffid. in E contro i Manie

E contro l'Hereb S. Aug. L. 2. C. 56. retrall ..

Md se suron horridi li Manichei nelle loro immondezze, altrettanto Vitore tiral'O avveduto, e favio apparve in quell' età Vincenzo Vittore nella ritrattazio ne, che fece della sua Heresia. Egli scrisse due [b] Libri contro S. Agostino, e in due Libri accumulò mille errori e sopra l'origine dell' Anima, ch'egli afferì, come Priscilliano, parte della divina Sostanza, e sopra le anime de' figliuoli morti senza battesimo, quali benche egli confessasse macchiati di peccato Originale, pur tuttavia ammetteva fra Beati alla orit. chima c. 9. Divina visione: ripreso percio acremente da S. Agostino ne suoi [c] Libri dend sellente. de Origine Anime, e riprovato à lungo in quest ultima nostra età dal Catde amif. gratie . 1. dinat [d] Bellarmino in occasion della simile moderna Heresia [e] di Zu-\* Zuvineli in ded. vinglio. Furono li Libri di Vittore, anche prima, che al publico incillero, Frience Reput. tralmesti segretamente dal Monaco Renato à S. Agostino, che sempre affasicato, e pronto a combatrere, e ribattere i Dognu perversi degli Heretici, mmediatamente quattro Libri compole in riprovazione di tal' errore, diraCapitolo III.

BONIFA-ZIO.

pendone due al medefimo Vincenzo, come medicina proporzionara al fuo male. E Vincenzo come tale ricevella, e così bene con lunga meditazione fenne concuocerla nella mente, che ne ricevè quindi falute, abjurando la fua fentenza, e dell'abjura tramandando attestati publici per tutto il Mondo in fincerazione della sua Fede. Nè [4] con minor riputazione, e gloria della Carrolica Religione vinfe S. Agoltino , e confuse in Africa con lunghe difpute il Vescovo Massimino, e molti Gothi Arriani, che militavano nell' Esercito Romano sotto il comando del Conte Bonisazio, benche al solito degli Heretici convinti, ma non perfuafi, vantaffero nelle loro perdite vit-

toria, e trionfo. Dall'altra parte Theodosio juniore in Oriente, ad emulazione del gran Bandi di Theo Theodolio (uo Avo, così vigorosamente represte gli Heretici di ogni qua dosso così lunque Setta, che ciò che di lui scrisse Nicesoro, commendandolo dell' estirpazione dell'Idolatria, può giustamente attribuirglisi per la Vittoria ancora riportata dall'Herefia, [b] Aded Religiosus Theodosius suit, dice l'Historico, vitamque suam accuratissime ad divinas Leges composuit, quam ob causam , quidquid fuit ex Idolis reliquum , ita eft funditus disjectum , ut posteris ejus ne vestigium quidem prioris fraudis , & seductionis cernere sit datum. [c] Rinovo egli con severissimo Bandimento tutte le pene da' suoi Thore Cattolici antecessori minacciate agli Heretici; duplicando il terrore contro i Trasgressori col nuovo Bando, che siegue, [d] De Hareticis omnibus a Londe bar. C. quorum O errorem execramur, & nomen, boc eft de Eunomianis . Arrianis . Theod. Macedonianis , caterifque omnibus , quorum fectas priftina Sanctioni tadet inserere ( quibus cunctis diversa nomina, sed una persidia,) illa pracipimus debere fervare, qua Divi Avus , & Pater noftra elementia constituerant . Scripturis universis, quòd si in eodem surore permanserint, interminata pana erunt obnoxii. Così il Bando. Nella medesima conformità altre Leggi egli stabili, tutte incluse nel Codice Theodosiano, quali lunga cosa sarebbe à noi il riferire, come degna gloria farebbe stata a lui l'haverle continuate contro l'Herefie del fuo tempo, che [e] foggiungeremo, con quel mede-ereti il Parifi di fimo vigore, e zelo, ch'egli mostrò per abbattere le antiche già dette. Ma fra questi lieti avvenimenti di Fede, la dolorosa morte successe di

S. Girolamo, per cui riceve la Religione Cattolica sensibilissimo colpo, rolamo.

avvenne [f]nell'ultimo giorno di Settembre in Bethelem, ritrovando- ( Jane 410.

ni per alma di petto, [g] Caligantibus oculis senettute, ad notturnum lumen g.S.Hirr.in Ezant. nequaquam valemus Hebraorum volumina legere, qui etiam ad solis, diei-prefat. 17. que fulgorem, litterarum nobis parvitate cacantur. Sed & Gracorum Commentarios, fratrum tantum voce cognoscimus; tingraziando nel medesimo tempo Paolino di un Berrettino, che havevagli mandato in dono, atto à ricaldargli la testa, già resa debole, e fredda dalla senizie, [b] Pileolumi ii Liam epis. 1531 textura breve, charitate latissimum, senili capiti confovendo, libenter accepi; & munere, & muneris auctore latatus. De i Libri, ch'er scriffe, Tesoro preziolissimo del Christianesimo, forse il maggior numero, ò riman supprefio dalla malignità degli Heretici, ò lacerato dalla mordacità del tempo,

nel vedersi priva di un de' più grand' appoggi, che la sostenesse. Ella

fi avvanzato il Santo preflo agli anni ottanta di età, condotta in quell' ultima vecchiaja fra continui incommodi, e malattie: onde dieci anni avanti, cioè quando compose i Commentarii sopra Ezechielle, di se confessa, che oltre la difficoltà, che provava in dettar le sue ComposizioBONIFA-

Secolo V.

che bene spesso rode, e macera i fassi anche più duri, non che le pagine vea sade. de har nerate de Dottori. S. Agoltino riferifce [a] haver S. Girolamo compob Mem spif. 261. fto una lunga Historia de Harefibus, & un [b] Volume de Refurrectione Hier. con. le Carnis. Il medefimo S. Girolamo [c] accenna la traslazione di vent'otto di scrip. Homelie di Origine, e [d] trenta Homelie fopta l'Evangelio di S. Luca. fines, die e fette Trattati fopra li Salmi; e Caffiodoro [e] altri molti ne foggiunge efiftenti nella fua nobile Libraria, translatati dal Greco, e una Lettera ad Antium, in cui dilucidavansi astrusissime difficultà, e un Trattato esplanatorio de Judicio Salomonis, e le Annotazioni in omnes Prophetas à benefizio de' Principianti, & un Commentario fopra i quattro Evangelii, e l'esposizione in fine dell'Apocalisse. Onde meritevolmente gli si dipinge d' appresso l'effigie di un Leone, come Gieroglifico espressivo della di lui inconcusta fortezza contro gli Heretici, per il cui merito si giustamente chiamato da [f] S. Agostino, e da [g] Cassiano Lampada del Mondo, da [b] Marcellino Torre inespugnabile de Cattolici, & infaticabile nemico degli Heretici, da[i]S. Prospero Esempio di Costumi, e Maestro del Mondo, e da [ k ] Caffiodoro Sole dell'Oriente.

Neft. de Perb. In 46,411.



## CAPITOLO IV.

## Celestino Romano creato Pontefice 3. Novembre 423.

Ritiro di S. Agostino, e suoi nuovi Scritti contro i Pelagiani Herefia de' Predestinaziani, e differenti opinioni circa di esfa . Setta , & Herefie de Semipelagiani : condannate da Celestino, e da parecchi Concilii. Vandali Arriani in Soagna; loro scorrimento spaventoso nell'Africa. Morte, detti, e Libri di S. Agostino. Heresie di Theodoro Mopsuestenio. Caduta del celebre Theodoreto, e di Leporio. Nestorio, esua Heresia, condannata in Roma, e poi in Efeso. Terzo Concilio generale in Efeso, e suo corso, e risoluzioni. E nuova condanna de' Pelagiani.



Stinto un Luminare del Mondo nell'Afia in Oriente, venne all'Occaso l'altro nell'Africa in Occidente; la morte di S. Girolamo tirò seco dietro quella di S. Agostino, che sol sopravisse dieci anni al defunto, se pur vita dir si potè quella, che fù per lui una continua morte. Per dar riparo alle forze esauste dagli studii, e dalla cura immensa di tanta gran parte

me fece, un Coadjutore, ò Vicario, il quale immediatamente [a] fuì a Rarra, ann. postulato dal Popolo anche successore nel Vescovado. Má S. Agostino \* 10. non volle giammai acconfentire alla Postulazione della Successione, prohibita [b] da un Canone Niceno, il quale venuto tardi alla notizia del b Fide Scholefer. Santo, su causa, ch'egli poi si pentisse di haver accettata in persona sua la sassima del su su cue su su cue su c Adbuc [c] in corpore posito, dic'egli, b.m. Patre, & Episcopo meo Vale- cs. Ang. mil. 100. rio, Episcopus ordinatus sum, & sedi cum illo , quod Concilio Niceno prohibitum fuisse nesciebam. Qual [ d ] costume su spesso pratticato da huomini santi dam en 416. n.c. avanti il Concilio Niceno, ma che degenerando poi in pervertiti fini ò di parentela, ò d'interesse, su da' Padri Niceni prohibito, e più espressamente da una Costituzione [e] di Papa Hilaro, e più strettamente ancora da co- ecarrire inclires pioli Canoni di parecchi Concilii. Il foggetto, che S. Agostino elesse per Presisti in Milar fuo Vicario, fu Eradio, Prete della fua Diocefi, & Ecclefialtico ricono. Human della Color da un tal Santo per capace, e metierrole di un tal polto. Mal a Feet La Sendio de vicare verene, come a' grandi Huomini, che non mai più travaglia-

dichiarandosi di procacciarsi riposo, [f] ut & ego tandem aliquando, fi fs. de mit. 10.

NO.

quantumcumque spatium mihi hujus vita donaverit Deus , ipsam meam quantulamcumque vitam non dem segnitiei , neque donem inertia ; sed in Sanctis Scripturis, quantum ipfe permittit, & largitur, exerceam. Nemo ergo invideat otio meo, quod magnum babet negotium. E non furon picciol parto di quel vasto ingegno, nè picciol negozio di quella sua affaticata ritiratezza altri Volumi, che allora egli compose contro Giuliano di Capoa. il nobilifiimo de Haresibus, e i due delle Ritrattazioni di tutti i suoi Libri, il numero de quali ei medefimo confessa, non poter ritrovare, e non sena S. Ang. in spil. 22 grande stento haverlo finalmente ritrovato di ducento trentadue : [ 4 ]

ad Quedvuldenn Retrattabam opuscula mea, dic'egh, & si quid in eis me offenderet, vel alios offendere posset, partim reprehendendo, partim defendendo, quod legi deberet, & posset, operabar: & duo Volumina jam absolveram, retrastatis omnibus Libris meis , quorum numerum nesciebam , eosque ducentos triginta duos esse cognovi: oltre a quei, che egli scrisse ne' quattr'anni, che sopravisse, fra quali li profondiffimi de Pradestinatione Santtorum, e, de Bono Perseverantia contro alcuni occulti Pelagiani nell'occasione, che soggiungiamo.

L'Herefia di Pelagio doppo la condanna feguita, benche nella Scozia, come in Paese nativo, con il suo Autore si ritirasse, tuttavia vinta, e domata dalla dottrina, e miracoli di S. Gennaro, e di S. Lupo spediti colà Legati Apostolici da Celestino, non hebbe più ardimento di affacciarsi nel volto di alcuno nelle Regioni di Occidente, Te non fotto una maschera b S. Proft. edgerf tutta Santa, Divota, e Cattolica. Particolarmente [ b ] allor quando scac-Collaterem Caffia Ciato Celestio da tutta l'Italia, havevalo il nuovo Pontefice Celestino no-

PART .

Herefie de' Predefilnaziani.

cidem de lib. arbit.

d Sigiberens in Chren. same 415. c Baron. ann. 490. 8.17.

Card. Sfendratus in neds pradeft.p.1. S.t. #. 12.

tabilmente infamato e nella dottrina, e nella persona, e nel nome; e sessi in tal guisa ella vedere trasformata in Angelo di luce in quella parte della Francia, che dicevasi Aquitania, dove molti ò invidiosi al merito di S.Agostino, ò pigliando di mira S. Agostino per colpir in lui tutta la Chiesa di Christo, malamente intendendo, e peggio spiegando alcuni passi di quel Santo, e come riferifce S. Prospero, [c] infamando scripta illius, quibus error Pelagianorum impugnatur, dicentes, eum liberum arbitrium penitus Submovere, & Sub gratia nomine necessitatem pradicare Fatalem. Sigiberto [ d ] chiamò costoro col nome di Predestinaziani, e, Haresis Pradestinatianorum Sectatores, essendo ch'eglino asserivano, [e] Nec piè viventibus prodesse bonorum operum laborem , si d Deo ad damnationem prasciti essent ; nec

impiis obesse, etiamsi improbe viverent, si à Deo pradestinati suissent ad vitam. Contro un tal'empio, & infussistente sofisma divinamente qui soggiunge [f] un'Eminente, e raro Autore, che con i fuoi profondi Scritti ha relo celebre non meno il fuo nome, che il nostro Secolo, Hanc argumentationem totius generis humani consensu falsitatis convinci . Nihil enim in boc mundo geritur, quod non immutabili Dei prascientia, ac voluntati g M Ephof. c. 11. Subjaceat, juxta illud Apostoli, [g] Qui operatur omnia secundum consilium voluntatis sue. Nemo igitur diutius vivit, quam Deus velit, nemo metit, nemo dives evadit, nemo hostem in bello vincit, nemo ad portum appellit, nisi quantum, & quando Deus ab eterno disposuit. Quis verò ita unquam desipuit, ut diceret: Vel Deus ab aterno disposuit, ut hunc morbum evaderem;

vel ut morbo extinguerer? Si primum, ergo certissimè sanabor, quamvis medi-einis non utar; si secundum, ergo certissimè extinguar, quibuscumque tandem remediis utar; nullis ergo utar, ac genio, dum licet, indulgebo, cum Dei voluntas mutari, aut falli non possit. Aut quis unquam non navim ad transfretan-

Conge

operam ad comparandas divitias, vel obtinendam victoriam adhibuit, quod crederet, omnia fato agitari, ac divina voluntate, nutuque immutabili evenire. Plane deliria funt ista, non argumenta. Si ergo pro terrena vita nemo non laborat, quamvis sciat, omnia divino nutu contingere; cur non aque laboret pro vita calefti, quamvis non ignoret, nullum ad eam pervenire, nifs divina voluntate pradeftinatum? Non te movet pradeftinatio, ut pro terrefiri Regno bene pugnes; cur te morabitur, ut pro Calesti Regnonon bene vipas? Imò hoc multo magis; fieri enim poteft, ut qui benè pugnat, non idea vincat; at fieri non poteft, nec unquam factum, aut futurum eft, ut qui bene vivit , Calesti Regno non potiatur . Quos Jacobus Patriarca laboribus , quot David pramiis, & artificiis egit, ut ad Regnum perveniret, quod tamen sibi d Deo deftinatum effe jam olim, certoque didicerat? Nihil ergo pradefinatio operibus, nibil opera prædestinationi obstant; sic ergo agendum, & conandum eft, ac si nulla Dei pradeftinatio; sic verò omnia Deo tribuenda, & spes omnis in eum collocanda eft, ac fi nulla hominis industria, & prudentia effet. Deinde non ideò neganda hominis in agendo libertas est, aut operandi necessitas tollenda, quia libertatis, operumque cum divina pradestinatione connexum, ac fædus ignoras. Num ideo moveri solem, terram in aere, punttoque suspendi, magnetem in Polum figi, & mille alia negabis, quia eorum rationes, & causas, quibus fiunt, non intelligis? Conftat, Deum juflum effe, conftat, Evangelicam Legem observandam, conftat, orandum effe, conftat , effe liberum arbitrium , fed non fatis conftat , quomodò ifta cum prædeflinatione, Deique voluntate conveniant ; num ided negabis, quod conflat. quia non assequeris nec intelligis, quod non constat? Nel qual proposito opportunamente ci sovviene l'aureo detto di S. [ a ] Agostino, Non ideò negandum, quod apertum est, quia comprehendi non potest, quod occultum bioperseverate eft. Quindi siegue il sopracitato Autore, Nemo Christianorum negat, effe in Christo naturam divinam , humanamque , quamvis ignoret modum, quo sibi tam diftincta connectantur : nemo Deiparam dubitat, Matrem simul, ac Virginem esse, quamvis pugnantia videantur in una, eademque planta fructum nasci, nec florem corrumpi . Idem de pradeftinatione dicas . Pugnare tibi cum libertate bumana illius certitudo videtur, nec modum capis: at sufficit Christiano, ita Deum revelasse; nec ided falfa, quia tibi occulta. Denique si ex te quaram, cur tanto labore, impendiis, ac periculo pugnes, & non potins victoriam otiofus expectes, cum certum sit, neminem victurum, nist quem Deus voluerit; voluntatem verò Dei immutabilem effe? Respondebis utique, quia constat nemini Deum victoriam velle, nisi conanti; & ideo unum, idemque esse, nolle certamen, quod nolle pictoriam; nolle seminare, quod nolle metere; nolle cursum, quod nolle me-zam. Idem ergo de pradestinatione dicendum; cur oras, cur operaris, cur bellum cum vitiis geris, & non potius soluto cingulo, desertaque militia quieti, ac deliciis vacas, cum pradestinatio certa sit, nec mutari possit? quia conflat , Deum neminem nisi bene operantem , ac Christiane viventem ad Calum eligere: unde unum, idemque sit, nolle operari, quod nolle ex electis esse, nolle virtutem, quod nolle Calum. Sane, si bujus dilemmatis aliqua vis effet, nemo eam melius ipso Damone intelligeret; tamen ifte, ac si nulla pradestinatio effet, sed omnia ex creaturarum industria penderent, tentando, insidiando, persuadendo, objecta, o occasiones offerendo, noctu, diuque mille

CELESTI-NO.

Secolo V.

nocendiartes moliendo, nibil non agit, ut hominem feducat, trabatque in suas partes . Agnoscit ergo liberas bominum actiones non ex facto, sed ex bominum arbitrio pendere, talesque fieri, quales homo elle voluerit, nibilque pradestinationem impedimenti afferre, quò minùs bomines, aut boni, aut mali, aut felices fint . aut infelices , reprobi aut electi , utcumque maluerint . Quis ergo tantum infaniat, ut credat, fe aliquid argumentando inveniffe, quod nec Damon invenit? aut melius Logicam callere, quam calleat Damon? Quacumque ergo ex parte Dilemma illud Calvini expendas, vanissimum eft, & omnium hominum , Damonumque judicio plane falsifimum; ceffarent enim insidia , tentationesque omnes, sic Damone philosophante : Aut Judas eft pradeftinatus, aut non est pradestinatus: si pradestinatus, frustra illum tento; si non pradesti-natus, eti am me non tentante, ac nibil agente, tamen damnabitur. Così l'Eminentissimo Sfondrato contro i Predestinaziani. Tuttavia è celebre la controversia fra gli Eruditi, se veramente cotal sorte di Heretici siorisfero in questo quinto Secolo, di cui scriviamo i successi. E certamente in qualche senso giustamente si può dire, che sin dalla prima età eglino inforgeffero contro la Chiefa di Dio con efecrabili bestemmie contro la pre-

destinazione, essendo che de' Simoniani, Basilidiani, e Valentiniani si

a S. trea. l. 4: 0.74 dice, [ a ] che asserivano, non esse in nostra potestate, ut salvemur, sed na-Ovigin. l. l. in, turas esse animarum tales, qua in omni genere, vel pereant, vel salventur,

b Her vide aprel Card. de Aguir in Idem ibid. fabfelt. 1. 11.73. & feg.

Tib. 3. Per dr nec ullo modo poffit anima, que mala facta eft, bona fieri, aut que bona falta eft, mala effici; quali come appunto hà detto nella nostra età Calvino. il quale in questo solamente divario dagli antichi Heretici, che esso asseri la predeftinazione à virtu, ò à mancanza di grazia, e quegli di natura; nel qual fenfo questi propriamente non possono dirsi Predestinaziani, perche nulla negavano, o concedevano alla grazia.[b] Molti dunque, e gravi Autori afferirono, effere furta nel quinto Secolo cotale Herefia, nel fenfo che noi deritas in fal. ca- habbiamo di fopra accennato, cioè nel fenfo da effo intefo, in cui attribuivano la predeftinazione ad una fatal necessità della salvazione, ò condannazione, secondo il decreto immutabile, & eterno di Dio. [c] Mà altri non men degni Autori foltennero il contrario, e differo, non effer già mai nata nel quinto Secolo cotal' Herefia, ma folamente ella effere stata una invenzione de Semipelagiani, per discreditare i Libri di S. Agostino, e particolarmente quei, dove il Santo Dottore espone il decreto immutabile di Dio circa la falvazione, è condannazione dell'Huomo. Onde i maligni inferivano, haver S. Agostino asserita una necessita fatale, ò di essere eternamente beato, ò eternamente dannato, per render nel suo oggetto eternamente verace il decreto eterno di Dio. Il Cardinale Aguir, che dotta-

& Idem ibid, fub fell . 3.4.79.

mente discute à lungo una tauta, e si famosa questione, esponendo sopra di essa il suo parere, dice [d] Nos autem re bine inde discussa, utramque opinionem quodammodò veram arbitramur, & quodammodò à veritate alienam. Affertio itaque sit , Pradeftinatianorum Haresim non extitise Saculo quinto, nec in immediate fequentibus, tamquam errorem aliquem communem in natione aliqua, aut Provincia Orbis Christiani, aut in certo quodam bominum statu, factioneve, instar aliarum bareseon : extitisse tamen in quibufdam fequentium doctrinam S. Augustini finiftre intellectam, & juxta fensum alienissimum à Sancto Doctore : e qui egli à lungo si stende in vigoe Manik n 91.92. rofe prove della fua doppia afferzione, [e] foggiungendo dannata quelta

Herefia dai due Concilii Nazionali proffimi di Arles, e di Leone, e più

podetofamente poi dal Canone vigefimo quinto [ a ] del Concilio di Oranges confermato da Bonifazio II. nella fua Decretale 4 Cefario Arelatenfe ared il Ponif. di ed in altri [b] Concilii più ampiamente contro il Gottefealco, e poi ultimamente dal Concilio di Trento [6] contro Calvino rinovatore di si facrile civili il Piorif. 4 ga bestemmia.

NO.

Ai Predestinaziani dunque si opponevano direttamente i Pelagiani puri, che tutto attribuivano al libero arbitrio, e nulla alla grazia. Ma fra gli uni, e gli altri era furta una nuova Setta, non meno Heretica delle due accennate, che fin da questo tempo cominció à chiamarsi Heresia, e. Setta de Semipelagiani. Questi in sostanza sostenevano più Pelagio, che i Predestinaziani, e confessando la grazia, e la di lei esficacia, con lunghi giri di parole la rendevano finalmente schiava, e set va dell'arbitrio. Tittatati a que' principio è confusi cotali Heretici nella loro malignità, è non gual. habili à dimostrarla pienamente, e svelatamente, come accade spesso nelle nuove invenzioni, non seppero spiegarsi in modo, che potessero essere apertamente convenuti, e perseguitati, come inimici aperti, e dichiarati della Fede Cattolica, e folo in quel tempo diedero un lampo di quel gran tuono, che scoppiò finalmente, come diremo, sotto il Pontificato di Felice. Tuttavia Celestino con particolar lume del Cielo seppe profondamente fin d'allora iscuoprire il fondo dell'Heresia Semipelagiana, e nella Decretale, che qui fotto loggiungeremo, con senso chiaro di non dubie parole, riprovolla affarto, e condannolla. Bolliva ancora nella medefima etala Francia di humori torbidi, e viziosi, e presso Narbona, e Vienna, alcuni mal quieti Francesi alterando il portamento delle vesti Clericali nfavano un lungo pallio con cintura alle reni, allegandone per obligo il detto dell'Evangelio, [d] Sint lumbi vestri pracintti; meritamente perciò d' Luc. 12. riprefi da Celeftino, che prohibi tal' innovazione di vestimenti. Dall'habito del corpo passando adunque all'uso della grazia, alcuni riprovavano Pelagio, altri li Predeftinaziani, & altri, come fi difle, formarono una terza Setta de' Semipelagiani. E trè ne furono i principali ò autori, ò promotori, il celebre Prete di Marfilia Gio. Caffiano, detto per fopranome il Collatore dal Libro, ch'egli compole, delle Collazioni, contro il E autori di effi. quale dottiffimamente poi scriffe S. Prospero Vescovo, il Riez in Francia. che fu il Debellator de' Pelagiani; un tal Vincenzo, le cui fedici objezioni egregiamente confutò il fopracitato S. Prospero; e Severo Sulpizio compositor della vita di S. Martino, che prevenuto in fine dalla grazia mori l'antamente nella Communione de' Fedeli, e meritò da Gennadio suo Compatriota di effere annumerato tra gli huomini illustri di quel tempo, [e] Se. efferned, de virio verus Presbyter cognomento Sulpitius, vir genere, & litteris nobilis, & paupertatis, & bumilitatis amore conspicuus. Hic in senettute sua à Pelagianis deceptus, & agnoscens loquacitatis culpam, silentium usque ad morsem tenuit, ut peccatum, quod loquendo contraxerat, tacendo penitus emendaret. A questi trè Antesignani si aggiunsero, come Araldi, due Preti Genovesi Camillo, e Theodoro, che seguaci delle massime Semipelagiane foltenevano, [f] A Deo non omnia merita praveniri: electorum numerum fs. Prof. & s. R. augeri posse, & minui: prioremesse hominis obedientiam, quam gratiam: Ini- tariu in 1918, ad tium falutis effe ex eo, qui falvatur, non ex eo, qui falvat : gratiam à voluntate pracedi, qua tantum medicum quarat: fidem, aut faltem initium fidei non ex gratia, fed ex natura viribus effe : eum adjuvari à gratia, qui

CELESTI-

Secolo V.

NO.

Libri di S. Agofti-ne contro i Scmipelagiani,

ceperit velle, ipsum autem velle à gratia dari. Così de Semipela giani riferiscono S. Prospero, e S. Hilario, che egregiamente contro loro pugnarono con profondiffime dottrine. Hor dunque di queste maliziose zizanie. che seminavano i fautori occulti di Pelagio, reso consapevole S. Agostino da i sopracitati due Vescovi di Riez, e di Arles suoi antichi corrispondenti, il primo per communione di lettere, il secondo per gratitudine di dot-

trina da lui appresa da Giovane in qualità di Scotare, non tardò punto à ribattere quelle imposture, che, benche dirette a lui, andavano tuttavia à ferire immediatamente il cuore al Christianesimo; e scrisse allora li due ammirabili trattati de pradeftinatione Sanctorum, e, de bono perseverantia. quali indirizzò al medefimo S. Prospero, Libri di così soprafina sapienza, che richieggono intendimento, in chi li legge, eguale a quello, di cui era dotato, chi li compose, e perciò con altrettanta ragione, che humiltà conchiude il Santo quello de bono perseverantia: Qui legunt bac, si intelligunt, agant Deo gratias: qui autem non intelligunt, ovent, ut corum ille fit Doctor interior , à cujus facie eft scientia , & intellectus . Qui verd errare me existimant, etiam atque etiam, que funt dicta, considerent, ne fortaffis ipsi errent. Ma sopra tali prosonde materie della predestinazione, dicesi , che non habbia giammai spiegato chiaramente S. Agostino il suo preciso fentimento: onde il gran Vescovo di Parigi Pietro Lombardo, cognominato il Maestro delle Sentenze, forpreso dalla prosondità della Dottrina di a L. I fent.dift.41. quell'infigne Dottore hebbe a dire , [a] Beatum Augustinum tam varie , &

obscure de pradestinatione locutum suisse, ut qui intelligere voluerit, ignoretur. Nè S. Prospero si contenne solamente in questi estrinseci ufficii di render' avvisaro S. Agostino de suoi malevoli, ma con sì acceso zelo armossi contro di loro, che composto prima il suo nobil Commentario de libero arbitrio, portossi poscia a Roma da Celestino in compagnia del suo collega S. Hilario, rapprefentando alla Sede Apostolica, con quanto discapito della Cattolica Fede si pervertisse da que' maliziosi Sacerdoti la sana Dottrina di S.Agostino, che pur'allora di fresco, come si dira, era uscito di vita ; onde da lui , come dal Capo del Christianesimo , richiedersi pronto timedio alla temerarietà di que' tali, per liberare un si gran Dottore dalle loro calunnie. Attesta un moderno [b] Autore, Che borum Massiliensium. b Gabriel Vafque? In par. 1. difp. 91. Dux fuit Cassianus, quem sequuti sunt per Galliam Episcopi fere omnes sua ata-

c.8. #.43. c Idem dif \$9.64.

R. 24.

tis, inter quos, ut quibusdam placet, Vincentius Lyrinensis, & Galli permulti: e poco avanti il medefimo Vafquez parlando de' Marfigliani, dice, [c[Horum sententiam sequuti sunt per Galliam Episcopi, ad quos Calestinus epistolam dcaleft epif & de feribit , e la lettera fu quella celebre [d] Decretale , che incomincia Apoqua Phori.in Bibl. flolici verba pracepti, nella quale Celestino ripresi acremente i Marsigliani, e laudata la Dottrina, e l'opere di S. Agostino, impone ciò, che Cartolicamen-Lettera del Ponte te creder devesi in conformità de' Decreti emanati da' suoi Predecessori ne' nce concamunto-ria di detti Here termini , che loggiungiamo , Necessarium suit diligenter inquirere , quid Re-Hores Romana Ecclesia de Haresi Pelagiana, qua temporibus eorum exorta suerit, judicaverint, & contra nocentissimos liberi arbitrii desensores, quid de Gratia Dei sentiendum effe censuerint . Ut ergo pleniùs, qui in aliquo dubitant, in-Aruantur, constitutiones Sanctorum Patrum compendioso manifestamus indiculos · Quòd fi quis non nimium est contentiosus, agnoscat omnium disputationum connexionem ex hac subditarum authoritatum brevitate pendere, nullamque sibi contradictionis superesse rationem , si cum Catholicis credat , & dicat .

NO.

In pravaricatione Ada omnes homines naturalem possibilitatem , & innocentiam perdidiffe, & neminem de profundo illius ruina per liberum arbitrium poffe consurgere , nisi eum Gratia Dei miserentis erexerit .

Neminem effe per semetipsum bonum, nisi participationem sui illi donet, qui

folus est bonus .

Neminem etiam gratia Baptismatis renovatum , idoneum effe ad superandas Diaboli insidias , & ad evincendas carnis concupiscentias , nisi per quotidianum Dei adjutorium perseverantiam bona conversationis acceperit .

Quòd nemo, nisi per gratiam, libero benè utatur arbitrio.

Quod omnia studia, & omnia opera, ac merita Santtorum ad Dei gloriam, laudemque referenda fint; quia nemo aliunde ei placet, nisi ex eo,

quod ipfe donaverit.

Quod ita Deus in cordibus hominum, atque ipso libero cooperetur arbitrio, ut sancta cogitatio, pium consilium, omnisque motus bona voluntatis ex Deo sit, quia per illum aliquid boni possumus, sine quo nibit boni possumus. E qui Celestino [ a ] apertamente, come ci persuadiamo, condanna i Se-Folio III. mipelagiani, le cui ree massime furono scoperte, e recise dal dotto Pontesice, che conobbele, forse più di quanto gli Heretici le spiegavano. Poiche tanto si è l'asserire, Che ogni santo pensiere, ogni pio consiglio, ogni moto di buona volontà provenga non da noi, ma da Dio, quanto il condannare, che il principio della Fede provenga non da Dio, ma da noi: il che fostenevafi da i Semipelagiam , i quali , [b] Omnes bonos virtutum attus gratia brite caffeilist. Divina adjutorio fieri contra Pelagium fatebantur ; folum initium Fidei nostris e. 11. riribus fieri posse autumabant. Quindi siegue il dotto Pontefice.

Illud etiam amplectimur; ut quicumque dixerit, Gratiam Dei, qua justificamur per Jesum Christum ad solam remissionem peccatorum valere, qua jam commissa sunt, nonetiam ad adjutorium, ut non committantur. Anathe-

ma sit. Così Celestino a' Vescovi di Francia.

Quindi troncando ogni forte di vane dispute sopra materie di già decile, conchiude, Profundiores verò, dissicilioresque partes occurrentium quaftionum, quas latius pertractarunt, qui Hareticis restiterunt, sicut non audemus contemnere, ita non necesse habemus adstruere. Quia ad confitendam Gratiam Dei, cujus operi, ac dignationi nibil subtrahendum est, satis sufficere credimus , quidquid secundum pradictas regulas Apostolica Sedis nos scripta docuerint, ut prorsus non arbitremur Catholicum, quod appareat prafixis sententiis effe contrarium.

Da tal fentenza deduce S. Prospero quel nobile argomento, [c] Aposto- c S. Proft. atvers. lica Sedes, quod à pracognitis sibi non discrepat, cum pracognitis probat, Collavorem prope & quod judicio jungit, laude non dividit. E Vincenzo Lirinense Historico egregio di que' tempi, [d] Hec, dice, fuit Beati Calestini beata sententia, non dyne, Lyrin, adnt vetustas cessaret obruere novitatem, sed potius novitas desineret incesser ors. Her. c. ult. vetustatem; loggiungendo [e] Luigi Bail, che tal Decreto di Pontificia e spud Baitati. condanna fosse poi publicato in parecchi Concilii, e particolarmente in intermediationi Lie uno [f] di Arles fotto la Prefidenza di S. Hilario. Ai fulmini Pontificii, m. ediducconilii e Conciliari fi aggiunfe il feguente Bando degl'Imperadori contro chiunque infetto fosse in qualsivoglia maniera di Pelagianismo, & il Bando su particolarmente indirizzato contro i Vescovi della Francia, dove parea, che più vagasse quella peste.

Tomo L

Ec

Impe-

CFLESTI-NO.

434

Secolo V.

Imperatores Theodofins Augustus, & Valentinianus Cafar, Armatio viro illustri , Prafetto Pratorio Galliarum .

Diversos Episcopos nefarium Pelagiant, & Calestiani dogmatis errorem sequentes, per Patroclum Sacrofancia Legis Antistitem pracipimus conveniri. Quos quia confidimus emendari, nisi intra viginti dies ex conventionis tempore, intra quos deliberandi tribuimus facultatem, errata correxerint, feque Catholica Fidei reddiderint, Gallicanis Regionibus expelli, atque in corum loco Sacerdotes Fideles subrogari, quatenus prafentis erroris macula de Populorum animis tergatur, & futura bonum disciplina restituatur. Data 7. Idus Iulias Aquileja. D. N. Theod. Aug. XI. & Valentiniano Cafare Consulibus. avide Emis. Her D'onde raccoglie un moderno [4] Autore, che molti Vescovi della Franritim Nein interf cia per non perdere i Vescovadi, ritrattandosi dal Pelagianismo, modificaprofess at Series 5.3. rono in parte le loro sentenze, che resero men ree, ma pur colpevoli, con

gittarfi al partito de' Semipelagiani.

Vandali Arriani in Spagna,

Ma per tornar dalla Francia a S. Agoltino in Africa, ci convien paffar per la Spagna, per quindi feguire i Vandali Arriani, che saccheggiat a l'Europa, traboccarono impetuosamente nell'Africa, e tolta quella parte del Mondo all'Imperio di Roma, tolfero eziandio dalla Fede Romana que' Popoli con la violenza dell'armi, e dal Mondo S. Agostino con l'acerbità del dolore. Lagrimevole è il successo, mà altrettanto necessario il racconto . Nell'innondazione universale de' Barbari in Europa, li Vandali dal Settentrione, corfa, e depredata la Francia, scorser' oltre nella Spagna, dove impadronitifi della Betica, dieder nome a quella Provincia di Vandaluzia, che presentemente dicesi Andaluzia; e come che i Vandali eran Popoli, come i Gothi, Arriani di Fede, e per odio di Religione inimici implacabili de' Cattolici, [b] defolarono que' Regni con strage di Chiese, de Vescovi, e di chiunque professava la Fede Nicena. Gregorio Turonen-

b S. deg . epif. 18 .

4.11. hif . Fram

se trale altre loro barbarie racconta, [e] che siorendo in quel popolo per pregio di ricchezze, di fama, e di bellezza una Nobile Donzella Cartolica, il Re Trafamondo ordinaffe, ch' ella fottopolta foffe à nuovo Battefimo fecondo il rito Arriano, e non potendola nè con allettamenti, nè con cruciati rimuovere dalla confessione della Fede Romana, facessela legare, e per forza porre nel bagno, e battezzare. Al proferire dell'empie parole, che sopra di lei intonò il sacrilego Arriano, ella con tutta lena di tutta sua voce, Patrem, esclamò, cum Filio, ac Spiritum Santtum, unius credo effe substantia, essentiaque; & ò fosse risentimento di horrore nel Corpo, ò sforzo interno della fua illibata Fede, ò più alto misterio, ò veramente più condegna riverenza à quell'acqua Arriana, Digno aquas unquine cunstas inficit, idest fluxu ventris aspergit. Ne finiron gli Heretici di tormentaria, fin che col taglio della testa non finiron di ucciderla. Altri horridi successi foggiungonfi nell'allegata Historia, delli quali poi pagò per tutti il fio il Rè d 15der. in Histor. Gunderico, che [d] presa Siviglia, e volendo saccheggiar la Chiesa di S. Vincenzo, nell'entrarvi cadde morto, colpito da Dio con pronto calti-

go in difesa della casa del suo Servo. Hor mentre nelle Spagne signoreggiavano i Vandali, il Conte Bonifazio fin' hora honoratifilmo Cattolico, te Bonifizio che per l'Imperio Romano difendeva le Provincie dell'Africa, accusato a torto presso Cesare di tradimento, con precipitoso consiglio gittatosi al lor

in Africa .

partito, uni con essi non solo le armi, mail sangue, prendendo in Moglie

fenza rincrescimento habbiamo presentemente preso adescrivere in questo luogo, Era, come si disse, il Conte Bonifazio non solamente riguardevole per qualità di servigii prestati à Cesare, per nobiltà di Famiglia, e per

frettiffima corrispondenza di amicizia, e di lettere. Mà quanto maggiore era l'amore, che I Santo portava à lui, tanto maggiore eziandio fii il dolore, che 'I Santo provò di lui, quando viddelo traviato dal retto fentiero, e miserabilmente caduto ne' vizii, e poco men che nell'Heresia medesima de' Vandali : conciofiacofache non contento della nuova Spofa ( che pur

Concubina, & haveva acconfentito, che una sua Figliuola fosse battezata da un Sacerdote Vandalo Arriano, & al suo servizio egli teneva Donzelle di Religione medefimamente Arriana. Cofe, che recarono tant'ammirazione, e rammarico all'animo del Santo, che non potè egli contenersi di scrivergli quella lettera, che nell'ordine delle di lui Epistole è la settuagesima. mà nella tenerezza de' fentimenti, nella fodezza de' configli, nel zelo delle ammonizioni, nell'altezza delle massime, meritevolmente può dirsi la

fi rendeva il rimprovero, perduto ogni stimolo di coscienza, & ogni reminiscenza di quello, che una volta era stato, ostinossi nel mal proposito, e tardi si avvidde, quanto saviamente parlasse S. Agostino à sno vantaggio; essendo che abbandonato ch'egli hebbe Dio, siì abbandonato da Dio, e rimiroffi in breve ludibrio, e scherno di que' medesimi Vandali, ch'ei haveva stimati sollevatori della sua oppressione. Animata dunque questa barbara popolazione dall'appoggio, e perfuafione del Conte, e speranzata a' progressi maggiori dalla prosperità de' primi, tragittando dalla Spagna

prarupta terrarum, vel feclufa quacumque occultaverant, poft corum tranfitum illis pabulis nutrirentur, & fic eadem, atque iterum tali crudelitate furentibus, ab eorum contagione nullus remansit locus immunis. Alle desolazioni delle Ville, & al macello degli Habitanti non fu inferiore la rovina delle Chiefe, e lo scempio de' Sacerdoti. Il Vescovo di Carthagine, che chiamavasi Quodvultdeus, e di Thabenna per nome Honorato spedirono

NO. eziandio compagna del Conte nella professione della Fede. Quell'infausta 2 S. Ag. 1918.70

valor d'arme, ma maggiormente per zelo di Religione, e per bonta di vita Ambiffimo di s. merirevole della ftima, e dell'affezione di S. Agoltino, che paffava con lui Agoftino.

per lui era la feconda) ritenevasi in casa [b] con publico vituperio una b Mon ilid.

prima; poichè in essa precludendogli la solita risposta de traviati, soliti di allegar per iscusa de loro errori la necessita presa del mal'operare, imponegli di raccomandarfi à Dio con quelle parole del Salmo, [e] A necessi-cessima. tatibus meiserue me, e quindi foggiungegli l'aurea diviniffima fentenza,

[d] Tunc finiuntur ifta necessitates, quando finiuntur ifta cupiditates. Mà à ilem 1918. 70 il Conte tanto più fordo alle voci del Santo, quanto più rincrescevole gli

[e] in numero di ottanta mila forto il Rè Genferico quel piccolo stretto, erian. de profeche serra, & apre i due gran mari. [f] Cunetam penè Africam, serro, stame con Wood li i. ma, rapinis crudelissime devastantes, insuper Catholicam Fidem Ariana From Discinsi-impietate subverterunt. Soggiunge Vittore, [g] Invenientes igitur paca-gro, Michiel I. I.

tam, quietamque Provinciam, impietatis agminibus impendebunt, deva- Vuodaliin Alis-flando depopulabantur, incendio, & bomicidiis totum exterminantes, fed ... nec arbuftis fruttiferis omnind parcebant, ne forte quos antea montium, auc

con sollecito ricapito lettera 4 S. Agostino, che ritrovavasi nel suo Vesco-

Secolo V. vado di Hippona, richiedendolo di configlio, se cosa lecita sosse in quell' NO. ultimo gran caso il ritirarsi dalla prossima certa morte, ò pur nelle loro s& de pit. 19. Chiefe costantemente attendere il Martirio; e il Santo rispose loro, [a] Eos non esse probibendos, qui ad loca munita migrare desiderant; & ministerit nostri vincula , quibus nos Christi charitas alligavit , ne deseramus Ecclesias, quibus servire debemus, non effe rumpenda; ò come più precisamente bs. . . . . in altro luogo [ b ] impose loro l'elezione della sorte, dicendo, Si inter Ministros Dei sit disceptatio, qui corum persecutionis tempore maneant, ne suga fiat omnium, & qui corum fugiant, ne morte omnium deseratur Ecclesia, si bac disceptatio aliter non potuerit terminari, quantum mibi videtur, qui maneant, & qui sugiant, sorte legendi sunt: ed il Vescovo di Calama Possidio, che poscia su il Compositor della di lui Vita, ricevendo per una parte il configlio, si condusse in Hippona, che in quel tempo era una delle Città meglio guardate dell'Africa. Quindi come in ficuro ricovero egli vedendo dall'alto i tragici successi dell'horribile desolazione, così descrivene croffe in vin S. le particolarità, e gli avvenimenti, [c] Omni saviens crudelitate, & atrocitate, cuncta qua potuit, expoliatione, cadibus, alisque innumerabilibus Jugaft. c.28. & infandis malis depopulata est, nulli sexui, nulli parcens atati, nec ipsis Dei Sacerdotibus , & Ministris , nec ipsis Ecclesiarum ornamentis , seu in-E loro barbarie. frumentis, vel adificiis, Ecclesias Sacerdotibus, ac Ministris destitutas, Virginesque Sacras, & quosque continentes ubique diffipatos, & in bis alios defecisse tormentis, alios in captivitate, perdita animi, & corporis integritate, ac fidei, malo more, & duro hostibus deservire: Hymnos, & laudes de Ecclesiis deperiisse, & adificia Ecclesiarum quamplurimis in locis ignibus concremata effe: solemnia quoque, que Deo debentur, de propriis locis defeciffe: Sacrificia, ac Sacramenta divina vel non quari, vel quarenti, qui tradat, non facile reperiri: ipfofque Ecclesiarum Prapositos, & Clericos , qui forte Dei beneficio, vel incos non incurrerant, vel incurrentes evaferant, rebus omnibus expoliatos, atque nudatos, egentissimos mendicare, nec eis omnibus ad omnia, quibus fulciendi effent, subveniri posse. Tres superstites ex innumerabilibus Ecclesiis , hoc est , Carthaginensem , Hipponensem , & Cirtensem , qua Dei beneficio excisa non sunt , & earum permanent Civitates divino, & bumano fulta prafidio: e quelte trè ancora vedremo ben tosto preda del fuoco, e del furor degli Arriani: e soggiunge il sopracitato Poffidio, che tanta defolazione vedendo, e piangendo S. Agostino, [d] Cujufdam Sapientis fententia consolabatur, dicens, Non erit magnum, d ldem ibid. quod cadunt ligna, & lapides; & moriuntur mortales. Mà la rovina dell' Africa non tanto provenne da Vandali, quanto dagl'istessi Africani, cho Coflum!, é vizil degli Africani . con i loro (celleratiffimi costumi, molto più potentemente, che Bonifazio, chiamaron da lungi li defolatori delle loro Patrie, fabbricandofi eglino medelimi il giogo durissimo della schiavitù fotto Heretici serocissimi, che tennero leggetta presso à un Secolo quella si riguardevole parte del Mondo. Gl'istessi Vandali si maravigliarono di se medesimi, e di questa tanta Salvier, de un nuova loro fierezza, e ficcome i Gothi nell'espugnazione di Roma, confes-

CELESTI-

Ind. 1.7.

sarono essi ancora, [e] Non suum esse, quod sacerent: agi enim se divino jussu, ac perurgeri, & illa cœlessis manus, que eos ad punienda Hispanorum flagitia illuc traxerat, etiam ad vastandam Africam transire cogebat. Ex quo intelligi potest, conchinde elegantemente Salviano, quanta sint mala nostra, ad quos vastandos, atque cruciandos Barbari compelluntur inviti-

NO.

Compulsus est criminibus nostris Deus, ut bostiles plagas de loco in locum, de Orbe in Orbem spargeret, & excitatas pene ab ultimis terra finibus gentes etiam trans mare mitteret, que Afrorum scelera punirent . Cost Salviano. E furon veramente tali le scelleratezze degli Africani, ch'eglino si meritarono in fine il maggior flagello, con cui punisce Dio li delinquenti, che è quello dell'Herefia, che non men toglie all'anime la vita, che ai corpi la liberta, agli Stati la quiete, alle Famiglie gli haveri, e quafi all' Huomo l'essere nel medesimo dell'Huomo. Salviano Vescovo di Marsiglia.& Orator'elegante à maraviglia, à lungo le descrive, e cominciando il difcorfo dalla generalità de' costumi, Ogni Nazione, dice, hà li suoi Vizii à parte, & a parte le sue virtu, [a] Gotborum gens perfida, sed pudica: Ala- Men med. norum impudica, fed minus perfida: Franci mendaces, fed bospitales: Saxones crudelitate efferi, sed castitate venerandi : ma negli Africani, Nescio quid non malum. Exceptis enim paucissimis Dei Servis, quid fuit totum Africa territorium, quam domus una vitiorum? e discendendo alle particolarità della fua lufluria egli foggiunge, T'am rarum eft, ac novum, quane varum videri potest, quemlibet Ganconem non esse Ganconem, aut quemlibet favum non effe favum ; tam infrequens eft , & inusitatum , impudicum non effe Afrum quam novum, o inauditum, Afrum non effe Afrum. Ita enim generale in eis malum impuritatis eft, ut quicumque ex eis impudicus effe desierit, Afer non effe videatur. Per la qual cosa stupor recar non deve, se i Santi Padri dell' Africa con sì fevere, e strette leggi di pudicizia raffrenassero i loro Africani anche nell'ulo lecito del matrimonio, che non dubitaffe S. Agostino di predicare al suo Popolo, [b] Quoties ad Ecclesiam in qualibet folemnitate be. one for the venitis, & Sacramenta Christi percipere volueritis, ante dies plures castita- diem tem servate, ut cum secura conscientia ad Altare Dei positis accedere. Quam remetiam per totam Quadragesimam, & usque ad clausulam Pascha fideliter cuftodite, ut nos folemnitas Pafchalis caftos, & puros inveniat. Qui etiam bonus Christianus est, non folum ante dies plures, quam communicet, caftitatem fervat, fed Uxorem fuam, excepto defiderio Filiorum, non agnoscit; quia Uxor non propter libidinem , sed propter filiorum procreationem accipitur. E in oltre, Si quis nocturno pollutus fueris somno, non manducet carnes Sacrificii salutaris, ne pereat anima sua de Populo; soggiungendo replicatamente, Mulieres, quando Maritos accipiunt, per triginta dies intrare in Ecclesiam non prasumant. Quod etiam similiter Viri observare deberent: e conchiudendo in fine con tremendo prenunzio, Ante omnia quoties dies Dominicus, aut alia festivitates veniant , Uxorem suam nullus agnoscat. Et quoties fluxum sanguinis Mulieres patiuntur, similiter observandum est. Nam qui Uxorem suam in profluviis positam agnoverit. in die Dominico, aut in alia qualibet solemnitate se continere noluerit, qui tune concepti fuerint, aut leprosi, aut epileptici, aut etiam forte damoniaci nascentur. Denique, quicumque, leproft sunt, non de sapientibus bominibus. qui O in aliis diebus , & in festivitatibus castitatem custodiunt , sed de rusticis maxime, qui se continere non sapiunt, nasci solent. E in questi medesimi sentimenti a lungo il medefimo Santo fi stende, non folamente nell'accennato Sermone, ma in altri [c] molti, che lungo farebbe il riferirli. Onde ancora climfr. de i avvenne, che conoscendo S. Agostino nell'irruzione de Vandali l'ira vindicatrice di Dio per i peccati di que Popoli, e la loro offinazione in continuarli, esclamasse allora. [d] Inter tantas angustias, & in ipso fine re- d tem inferm de

Tomo I.

THEPE comp. Barb.

NO.

rum polita est universa Provincia , & quotidie frequentantur spectacula : Sanguis hominum quotidie funditur in Mundo, & infanientium voces crepitant in Circo. O planetus omni maftitia affligens cor! Libet flere: Plangimus . dilectissimi, & illos, & nos, quia & nos digni sumus, qui cum talibus meritò flagellemur, rendendone la ragione, ellendo che Dio juste punit nocentem, quia nullum invenit panitentem. Má ciò che di maravigliofo apparisce, siè, che Dio castigò gli Africani Cattolici impudicissimi per mezzo de' Vandali Heretici caltiflimi; e nota il sopracitato Salviano, che l'Africa, la quale fotto i Cattolici era divenuta un'Afilo d'immondezze,

fotto gli Heretici, ella si ridusse in un Santuario di continenza. [a] Poiche remota quippe est à Vandalis omnis carnis impuritas, havendo esti prohibita con severissime Leggi non solamente ogni abbominazione di carnalità, ma eziandio sforzando tutte le Meretrici a maritarfi, & fic inhibuerunt fcorta, & adulteria, qui & faminas nullis voluerunt effe faminas, nisi maritis snis. Cofa di così raro, & ammirabile esempio, che doppo la narrazione di cotali successi, non potè contenersi il sopracitato Autore di esclamare contro i Cattolici, che chiama col nome di Romani, [b] Pudeat vos, Ro-

b Idemibid.

mani ubique populi, pudeat vita vestra. Nulla pene urbes lustris, nulla omnino impuritatibus vacant, nisi ille tantum, in quibus Barbari esse caperunt. Et miramur, si miseri sumus, qui tam impuri sumus! miramur, si ab hofte viribus vincimur, qui honestate superamur! miramur, si boua nostra possident, qui mala nostra execrantur! Non illos naturale robur corporum facit vincere, nec nos nature infirmitas vinci : nemo fibi aliud perfuadeat : nemo aliud arbitretur: fola nos morum nostrorum vitia vicerunt. Così Salviano. Vittoriofi in tal guifa in Africa gli Heretici, baldanzofamente, qua, e la scorrendo per le Provincie, & altre sottomettendone con lo spavento. altre con l'armi, infultavano apertamente alle cose sacre, & alle profane con terrore immenso de Faesani, che ritirandosi molti in luoghi solitarii. e muniti, altri gittandosi alla fortuna del Mare, i più collegaronsi con loro, e questi furono i Donatisti, e i Manichei, che, benche nascosti per timor delle Leggi, pur tuttavia molti ne covava ne fuoi nascondigli la Mauritania, la Numidia, e la Libia. In tal confusione di cose, tardi pentissi e Precep. de belle del fuo errore il Conte Bonifazio, e con lo sborfo [ c ] di molto denaro tentò di raffrenare i Vincitori, perfuadendo loro, e pregandoli à partirfi quindi

Vand. | . 1.

con promessa di altro più copioso donativo, se lasciassero le terre dell'Imperio Romano. Mà rigettate con rifo, e dileggiate con ischerno le di lui offerte; egli delufo, e neceffitato di venir con effi alle mani, con diffavantaggio di Truppe, e di animo, presentata la battaglia, fiì costretto ancora. vinto, e diffipato l'Elercito, à ridurfi con la fuga in salvo dentro Hippona, Città, come si diste, munitissima de Romani, nella quale S. Agostino reggeva il posto di Vescovo. Genserico ottenuto con la rotta dell'Inimico il passaggio per la Numidia, portò velocemente sotto Hippona il suo Campo. E memorabile fù quell'affedio per la ferocia degli Aggreflori, per la costanza degli Asialiti, e per tutto ciò, che potè render di gran sama l'im-

presa nel lungo corso di quattordeci mesi, che continuò la risoluzione negli

uni di espugnarla, e l'arte negli altri di difenderla. Mà molto più perdè il Christianesimo, che i Romani, nella perdita a Pofficio vina S. di quella Piazza: conciofiacofache nel terzo [d] mese dell'assedio terminò 1 411. 18. 41 i fuoi giorni [ e ] S. Agostino, in età di ottantasei anni, e trentasei da

Vc-

Capitolo IV.

Vescovado. Non è credibile, quanto rincrescevole rinscisse al Santo la fua ultima Vecchiaja, e quanto fensibilmente gli ferisse il cuore il veder' tutta l'Africa in poter degli Heretici, tutte le Chiefe in man de' Cani, e la Apollino. fua medefima minacciata così d'appresso da numero tanto formidabile, ed inferocito de nemici. [ a ] Hanc ferocissimam hostium grassationem. & paflationem ille Homo Dei, dice di lui il sopracitato Possidio, non ut cateri homines, videbat, & cogitabat, sed altiùs, & profundiùs eam considerans, solito amplius suerunt ei lacryma panes [b] die, ac noete, amarissimamque, & lugubrem cateris sua senectutis jam pene ducebat, & tolerabat vitam ; e fiegue, che spesso allora de i tremendi occulti giudizii di Dio discorreva con gli Ecclefiastici, che quivi in Hippona si erano ricoverati, e che un giorno definando, doppo un profondo fospiro, rivolto aloro dicesse, [c] cressa los est. Noveritis, me hoc tempore nostra calamitatis id Deum rogare, ut aut hanc Civitatem ab Hostibus circumdatam liberare dignetur, aut si aliudei videtur, suos servos ad perferendam suam voluntatem fortes faciat, aut certe me de boc faculo accipiat; e nel suo ultimo discorso ponendo sotto la confiderazione degli uditori que gran mali, che pur effi havevano avanti gli occhi, l'istesso tedio dimostrò di più vivere, e contro l'instabilità, e la fallacia di questo Mondo esclamo, [d] Amarus est Mundus, et diligitur: putas, d. S. Aug. fer. 11. si dulcis eslet, qualiter amaretur! Ma consolollo in breve Dio, essendo che [e] tertio illius obsidionis mense decubuit lecto febribus defatigatus . nel Possidius de. quale stato di dolore esterno, [f] Verbum Dei ufque ad ipfam extremam tidenitid. agritudinem impratermise, alacriter, & fortiter, fana mente, fanoque confilio in Ecclesia predicavit, ricevendo come un sigillo dal Cielo di tutta la fua Santiflima Vita con il feguente miracolo, che nobilitò la fua morte. [g] Presentoglisi avanti il letto un'Infermo, da molto tempo di già incurabile, e disperato, e pregò il Santo à restituirlo per compassione in salute, Se tanto potessi dar altri, ripigliò dissinvoltamente S. Agostino, certamente prenderei prima per me, che mi veggio più prossimo alla morte, e più bisognoso di forze; No, rispose subito il Supplicante, non esser mal fondata la sua preghiera, essendo che gli haveva quella medesima notte Dio rivelato, che à lui venisse, che da lui sicuramente riceverebbe la grazia, Se così è, ripigliò il Santo, così sia, e benedicendolo, il languente se ne parti fano, lodando Dio, e'l merito del fuo Benefattore. Ferefi quindi egli esporre avanti il letto in gran lettere scritti li sette Salmi Penitenziali, nella cui Lezione sempre intento, [b] Nobis adstantibus, & videntibus, ac cum eo h Momitid. pariter orantibus<sup>\*</sup>, conchiude Politidio , obdormivis in pace, & nobis coram posi-tis pro ejus commendanda corporis depositione Sacrificium Deo oblatum est , cioè <sup>E morte</sup> egli si disse quella Messa, che il moderno Heretico Lutero [i] asserisce es- 1 Lun. in 11to. 40 fer un' invenzione nuova de Papilti . Si foggiungono di S. Agoltino due par-Mifaion 7. ticolarità degne d'imprimersi nel cuore di ogni Ecclesiastico, cioè, che bench'egli morisse povero, e senza testamento, tuttavia, [k] dum adhuc superesset in vita, consanguineis suis id, si opus fuit, quod & cateris, erogavit; non ut divitias baberent, fed ut aut non, aut minus egerent; e che havendo egli in Hippona nna Sorella, non volle giammai, benche vecchio, cohabitar con lei, per evitar l'incontro di altre Donne, che ò la servivano, ò la visitavano: Beatus Augustinus, dice S. Gregorio, [1] nec cum Sorore 15.Grat. 17. 49-19. babitare confensit, dicens: Que cum Sorore mea sunt, Sorores mea non sunt. Docti ergo viri cautela, magna nobis debet effe instructio. Il di lui Corpo,

CELESTI-

NO. Affitzlone di S.

fottratto

CELESTI-

Secolo V.

NO. b Poffid. los. eit.

NO : foctcatro da i Vefcovi [a] alla fierezza de Vandali, fii da Hippona portato a forni i Fanif. in Sardegna, e quindi da Luirprando Re de Longobardi nicolfo da Sarado de Sarado de Carado de Cara conservasi quello di S. Ambrogio primo Dottor della Chiesa, e suo Macftro. Circa i fuoi Libri, [b] Tanta ab eodem diffata, & edita funt, tanta-

que in Ecclesia disputata, vel adversus diversos Hareticos conscripta, vel ex Canonicis Libris exposita, ut ea omnia vix quisque studiosorum nosse, ac perlegere sufficiat; de' quali diffe S. Gregorio Papa, [c [ Si delicioso cupitis pabulo saginari, Beati Augustini opuscula legite, soggiungendo il medesi-

6 S.Greg J.S.sp. 37. mo gran Pontefice con rara humilta de' fuoi proprii Scritti, Ad comparationem siliginis illius nostrum sursurem non quaratis. E diseseli tutti Dio con evidentissimo Miracolo, allor che arfa, e distrutta da' Vandali Arriani Confervati da Dio doppo il Sacco di Hippona la Libraria, ove eglino confervavanfi, rimafero preda del fuoco le mura, e non i Libri; onde tanto eziandio più empii ren-

deronfi coloro, che tentarono, anche lui vivente, d'impugnarli, quanto più s'impegnò Dio doppo la di lui morte nel difenderli; E così terminò la fua vita, e le fue opere il gran Padre S. A gostino, meritevolmente chiamato da [d] S. Girolamo, Famolishmo ingegno, da [e [ Possidio, Huomo di Dio; da [f] S. Prospero, Maestro antico, Predicatore della Verità, Tromba sonora, official.

Dignità del Sacratifimo i estamento, 1831

Signore, Prelato date da Die ad illuminationem Ecclefia, & ad gloriam

Signore, Prelato date da Die ad illuminationem Ecclefia, & ad gloriam

deservadi una Virtui reconsia per Celles, propi finam. 312 nore , Pretato auto un antoniatis, dotato di una Virtu propria per abbattere co' fuoi Scritti tutte l'Herefie, con la cui Dottrina non folime Romanam , Africanamque Ecclesiam , & per omnes Mundi Partes , univerfofque promissionis filios cum doctrina bujus viri seut in tota fide, ita in gratia

confessione congruere; e dall'oracolo di S. Celestino Papa authenticato col bs.colof.pif.s. feguente Elogio, [h] Augustinum santta recordationis virum prosuavita, atque meritis in communione semper habuimus, neque usquam bunc falsa suspicionis saltem rumor aspersit; quem tanta scientia olim fuisse meminimus, ut inter Magistros optimos etiam ante à meis Decessoribus haberetur . Benè ervo de eo omnes in commune senserune, utpote qui ubique cunflis & amori

> fuerit, & bonori. Dalle scorrerie de' Vandali in Occidente, ci richiama il suror dell'

Herefia in Oriente, follevata di nuovo contro la Madre, e Figliuolo di Dio. Ordine nuovo, ma efectando di cofe: racconto lungo, ma altret-Herefia di Neftotanto dispiacevole di successi, & Heresie, che per lo spazio di trè Secoli

occuparon le persone, e le penne più riguardevoli del Christianesimo, hor in difender Giesù Christo da chi no I voleva Dio, hor in rigettar chi no I voleva Huomo, e sempre unire à sostener la di lui causa con quella fincerità di massime, con quella stabilità di Dogmi, ch'è sol propria di chi crede il vero, e di chi camina [i] per quella strada, ch'è la Regia, e che via. veritat. & dirittamente, e veramente conduce l'Anime alla cognizione della verità,

h. c. 14. Ego fices ....

& al godimento della vita. Pareva adunque, che le Chiefe d'Oriente da Theodofio il Grande fin' à Theodofio il Giovane fuo Nipote havefler goduta feliciffima quiete, e che da quella parte del Mondo banditi gli errori, fossero tutti traboccati ad inondar l'Occidente, cioè con gli Origenisti, Gioviniano, e Pelagro l'Italia, con i Goti Arriani Roma, e con i Vandali la Spagna, el'Africa, quando di repente furse Nestorio in Costantinopoli, che ridufe di nuovo in lagrimevolifiimo fiato quelli gid da gran tempo fe-

lici Popoli di Oriente . Per rappresentar tali cose , ci convien prima inda gar. il fonte, onde tanti mali scaturissero, per quindi poi descrivere à pieno quelle inondazioni, che tante Provincie assorbirono, e in cui tante nobiliffime Chiese miserabilmente naufragarono. Nestorio su più tosto propagatore, che inventore della fua Herefia. Difgrazia da noi altre volte compianta nel corso di quest' Historia, in cui da picciole scintille siamo flati bene spesso costretti rimirar eccitati doppo molto tempo irreparabili gl' incendii . Fù Dottrina incontrovertibilmente sempre tenuta dalla Chiefa Cattolica, che siccome in Dio vi è una Natura, e trè Persone. così in Christo vi sono due Nature: & una Persona, In Deo, elegantemente disse Vincenzo Lyrinense, [ a ] una substantia, sed tres Persona; in Christo a Vinc. Lyrin. ad dua substantia, sed una Persona. In Trinitate alius, atque alius, non aliud, vers. ber. c. 19. atque aliud; in Salvatore aliud, atque aliud, non alius, atque alius; delle quali parole servissi poi S. Gregorio nell'esplicazione del medesimo Misterio, [b] Quamvis ipse Christus, aliud ex Patre, & aliud ex Matre, non tamen b S. Greg. alius ex Patre, & alius ex Matre; fed ipfe eft aternus ex Patre, ipfetemporalis ex Matre. Ipfe qui fecit, ipfe qui factus eft. Ipfe Auctor operis, ipfe opus auctoris; manens unus ex utroque, & in utraque natura: nec naturarum copulatione confusus, nec naturarum distinctione geminatus . In modo tale, che il facrofanto Milterio dell'Incarnazione del Figliuolo di d'Il incarnazione Dio confifte nell' unione di due Nature Divina, & Humana nell' unica Perfona del Verbo, fpiegata nobilmente da S. Agostino con queste brevi parole . Dei Filius , Homine assumpto , non Deo consumpto , [c] fundavit fidem ; civit. Qual' unione dicefi Hypoftatica, cioè Perfonale, onde rifulta un' Huomo-Dio, che chiamafi Giesu Christo, le cui azioni vengon' ad ester [d] Thean-d S. Dian. Arep. driche, cine à dire, Divinamente Humane, & humanamente Divine, e maril s. Ison Div confequentemente di merito infinito, com' era necessario, ch' elleno fossero per sodisfar condegnamente alla giustizia di un Dio infinito offeso, e per operar la Redenzione del genere humano, Nisi enim esset Deus, [e] diffe es Nativit. S. Loone, non afferret remedium; nisi effet Homo, non praberet exemplum. Dal che deducefi, che siccome Christo fù vero Dio, così la di lui Santissima Madre fosse vera Madre di Dio, con questo gran Titolo ella sempre venisfe chiamata, & honorata dalla Chiela, [f] Nomen bot Theotocon, cioè [Apad alla Cincil.
Madre di Dio, nullus umquam Ecclesiasticorum Dollorum repudiavit. Qui Epho[d.14.5]. autem illo subinde usi funt , & multi reperiuntur , & apprime celebres ; & boc iplum Doctores in Ecclefia Dei celeberrimos sensife , & docuisse certo novimus, così fin dal quinto Secolo scriffe Giovanni Vescovo di Antiochia, avanti ch' egli d'...pegnasse nel partito di Nestorio; e Theodoreto feguace anch' egli una volta del medelimo Nestorio, [g] Jam diu, & diu- g Theel, in ep. al tissimè Orthodoxa sidei pracones juxta Apostolorum traditionem Dei Genitri- Spradin v. cem ore confiteri, & corde credere, nos docuerunt Domini Matrem, e S. Cirillo à lungo nella sua prima Lettera ai Monaci di Egitto. Cherinto, Ebione Impugnata das! e l'antica Scuola de primi Heretici riprovando in Christo la Divinità, indirettamente negarono a Maria il bel pregio, e fregio di Madre di Dio. Nel decorfo del tempo la medefima beltemmia proferirono, e sostennero Paolo Samofateno, Fotino, & altri, che con diversi, mà tutti esecrabili raggiri impugnarono la Divinità di Giesù Christo, e conseguentemente la Maternità di Dio in Maria. Quindi propagoffi infensibilmente questa rea Madlinia fin tanto, che per renderla men' horrida, Theodoro la ricoprì con

invi-

Secolo V CELESTI-

NO.

inviluppi di men'abbominevoli panni,facendola di nuovo comparir' al Monpfueftaio, e in do con non diffimile, ma men odiofa fembianza. Fù Theodoro ( nome literfia. infausto al Christianesimo)huomo dedito sin dalla sua prima età ad una certa instabilità stravagante di vita, onde maraviglia non è, che anche morto a Vedi il Pontif. di

Vitilio . b Sper 1.6.4.1.

tenesse agitata [ a ] come si dira, con la sua memoria per due Secoli la Chiesa: conciosiacosache nella gioventù professò il Monachismo negli Eremi della Siria, [b] nella virilita ambi, & ottenne il posto del Vescovado nella Città di Mopfueftia della Cilicia, nella cui dignità viffe così sporco di coftu-

mi tam. t. Concil. in Ican. I. Papa .

strent, Infinie mi, e così dedito all' Herefie, che fu degradato [e] da i Vescovi Comprovinciali, raso il suo nome dalli Sacri Dyptici, & [d] Paganis, & Judais & Sodomitanis à Santis Patribus connumeratus. Scriffe [e] à lui la celebre d Bideni. & Sodomitanis a Sanciis Patrions commande S. Gio. Chrifoltomo, che compiane h alli quinta Lettera intitolata ad Theodorum lapfum S. Gio. Chrifoltomo, che compiane fe la caduta di quello, ch' era stato suo compagno nelli Romitorii; e tanto egli operò con l'aureo suo dire, che fello in le tornare; ma con quella mutazione di vita, che servi solamente à lui per ricader più precipitosamente di prima nel lezzo delle luffarie,e nell'abbominazione della Dottrina: effen-

do che sempre costante nell'incostanza, hor sorgendo, hor cadendo, terf Ber. an. 546. n. jo. minò in fine i fuoi giorni con dubia [f] fama della fua falute. Ma passando dai coftumi alle maffime, ei ricavò dalla cloaca di Cherinto, e di Ebione ogni più puzzolente fondo, & ogni più esecranda materia contra la Divinità di Giesa Christo. Disfe, che l'ammirabile congiungimento delle due

g In Conflit. Infin. les. cish Bid.

Nature son feceli con effettiva, e reale unione, mà folamente [g] Per bonam saluntatem, quasi quod placuit Dei Verbo Homo, eò quod bene visum eft ei da tofo; fed non fecundum substantiam Dei Verbi ad carnem, quasi feparatim unaquaque natura suam habente subsistentiam. Ond'egli dedusse [b] Alium effe Dei Verbum , & alium Christum , à passionibus anima , & desideriis carnis moleftiam patientem, Gex profectu operum melioratum, & baptizatum in Nomine Patris, & Filii, & Spiritus Santli, & per baptifmum gratiam Sandi Spiritus accepifse, & affiliationem meruifse, & ad similitudinem Imperialis imaginis in personam Dei Verbi adorari, & post resurrestionem immu-tabilem in cogitationibus, & impeccabilemomnino sastum suise; & iterum dixit, talem factam efse unionem Dei Verbi ad Chriftum, qualem dixit Apoftolus de Viro, & Muliere, [i] Erunt duo in carne una. Egli poi, come Corollarii della fua afferzione, foggiungeva, che quando [k] Infufflavit Dominus Discipulis suis, & dixit, [1] Accipite Spiritum Sanctum, non de-

Ad Ephel. 5. In Conft. citara

dit eis Spiritum Santium, fed figurative tantummodo insufflavit, e che S. Tommaso quando palpando le mani, e'l lato di Christo disse, [m] Dominus meus, & Deus meus, non intese di consessare la Divinità di Giesul Christo, ma che come estatico per lo stupore di veder risuscitato un defunto, esclamasse ammirativamente: Oh Signor mio! oh Dio mio! glorificandolo, che si bello, e gran miracolo egli havesse operato. E quello che re-

n In Conft. cit.

ca horrore della cieca temerità di quest' Huomo, si è ciò, che [n] inserì ne'suoi Commentarii sopra gli Atti degli Apostoli,ne'quali assomiglia Christo à Platone, à Manete, ad Epicuro, & à Marcione, dicendo, Quòd sicut illorum unufquifque ex dogmate, quod invenit, suos discipulos fecit vocare Platonicos, & Manichaos, & Epicureos, & Marcionitas; smili modo & cum Christus dogma invenisses, ex ipso Christianos vocari. Queste massime dunque di sacrilega Theologia ampiamente, & empiamente divulgando il Mopsuestenio nella sua Diocesi con la predicazione, e nelle altrui co' Libri, su così fortu-

CELFSTE-

fortunato in trovar credito, e feguaci nel male, che ne infettò in breve molti Sacerdoti riguardevoliffimi della Siria, e fin l'istesso Patriarca Antiocheno, il Vescovo di Tarso Dioscoro, Ecclesiastico laudato in vita [ a ] dai a Lenn. de selle Scrittori, ma bialimato doppo morte ne' fuoi Scritti, & il celebrato Vescovo di Ciro Theodoreto, riguardevole allora nel Christianesimo per le sue uo zelo. gloriofe azioni, e famolo presentemente nel Mondo per la sua nobile Historia: conciofiacofache condotto egli à forza dal Monasterio [ b ] al Vescovado haveva intraprefa con zelo così indefesso, e vivo la predicazione della Fede Cattolica, che nella sua sola Città di Ciro numerosissima, com' ei medesimo [c] attesta, di ottocento Parrochie; converti dieci mila Marcioni- citim in spift. ad ti, & oltre ad altre otto Terre, che parimente professavano la medesima Herefia, un'altro [ d ] Popolo di Eunomiani, & un'altro di Arriani; in modo tale dition op 146. che potè giustamente gloriarsi , se Divina ope, ne unum quidem apud nos , estembereir. extat Hareticorum zizanium, aut germen; nec ista sine periculo seci, sed sanguinem sapiùs estudi meum, sapè esiam ab issis lapidatus sui, & sapè ad son enduta nell' Inserorum, & morsis portas perveni. Dalla vicinanza però di Theodoro piustena Mopfueltenio (ellendo che Mopfueltia è Città della Cilicia, e Ciro della Siria, Provincie confinanti) rimafe anch' ei così imbrattato della medefima nece. che divenuto appaffionato seguace di tal Maestro, non dubitò d'innalzarlo con il seguente Elogio, con cui termina la sua Hiltoria, [f] Theodorus c. wie. Episcopus Mopsuestia totam Christi Ecclesiam sua doctrina erudierat, & contra universas Hareticorum phalanges victoriam reportaverat ; onde poi impegnato nella venerazione del Mopfueltenio, fegui così rifolutamente ancora le sue dottrine, che venne in fine à farsi leguace di Nestorio. & à militar frà primi contro S. Cirillo, e contro la Divinità di Giesù Chrifto. Ma Dio, che'l volle forse rimunerare di quanto a sua gloria egli haveva operato contro gli Heretici, fin d'avantiche fosse caduto nell' Herefia, lo fe poscia (con raro esempio di Huomini dotti prevaricati nella Fede) ritornar a qual fù, e Vecchio morì con gran fama di virtù nella Communione de' Fedeli, e nella corrispondenza, e grazia di S. Leone. Non però quindi avvenne, che da tale Scuola, e da tanti Autori non si di- rella. & abiura. vulgatie pe'l Mondo con credito il lor errore; effendo che dilatato nell' Afriea diè motivo a [g] Caffiano di narrar la caduta, e'l riforgimento di un tal 3 caf. 41 locas. Leporio, che da lui fu eziandio [h] chiamato primo Autor dell' Herefia, e and h. 1.7. primo Maestro di Nestorio; poiche scrivendo Cassiano contro Nestorio, e riferendo gli errori di Leporio, di ambedue dice, [i] Non quidem ad ple-icaginati.
num eadem verba sunt, sed ad plenum una perversitas. Era passato Leporio dal Monachismo al Presbiterato, e dal Cattolichismo al Pelagianismo. e co 'l Pelagianismo sosteneva eziandio le proposizioni sacrileghe del Mopluestenio, e dell' une, e dell'altre haveva lasciate odiose testimonianze in Francia, dai cui zelanti Vescovi era stato più volte convenuto, e convinto, ma fenza l'effetto defiderato dell'emenda. Quindi trasferitofi in Africa. perche era più tosto d'ingegno pervertito, che perverso, colto dalla pietola Grazia di Dio, che 'I voleva, abjurò con vero pentimento il fallo, e della fua conversione diede lettere molto divote a' Popoli della Francia, amando meglio la vergogna in faccia, che la macchia nel cuore. Is ergo in fe reversus, dice [ ] Castiano, non solum in Africa, ubi tunc erat, atque nunc & Manifeld. La eft, tam errorem suum cum dolore, quam sine pudore confessus est, sed etians

ad omnes admodum Gallia Civitates flebiles confessionis, ac planesus sui litte-

NO.

b Theed. op. 81. 1

CELESTI-NO.

Secolo V.

ras dedit, scilicet ut ubi deviatio ejus priùs cognita erat, illic etiam emendatio nosceretur, & qui testes erroris antea fuerunt, iidem postea essent correctionis. Ergo agnita opinionis sua perversitate, & inspectafidei luce scribens ad Episcopos Gallicanos ita exorsus est. Quid in me primum, o Domini mei Venerandi, & beatissimi Sacerdotes, accusem nescio; & quid in me primum excusem, non invenio; sic imperitia, & superbia, sic fulta simplicitas cum persuasione noxia, sic fervor cum intemperantia, sic (ut verius dicam) cum sui diminutione debilis fides, simul in me omnia recepta viguerunt, ut tot, & tantis simulsit & obedisse, confusio, & bac eadem ab animo potuifse cedere, mihi stupenda gratulatio; e qui Leporio siegue à lungo la sua Lettera, e la fua abjura, non fenza gran maraviglia in chi confidera condannata da un Nestoriano medesimo l'Heresia di Nestorio, anche prima ch' ella forgesse in Nestorio. E selicissimi invero suron Theodoreto, e Leporio, che aprendo gli occhi alla Verità conosciuta, se principiarono male, finirono bene, terminando la vita con dimostrazione di sincera penitenza: dove che al contrario l'infelice Nestorio, che dai medesimi Maestri l'istessa rea dottrina haveva appresa, principiò bene, e terminò malissimamente i suoi giorni, e da un' altissima speranza della sua bontà cadde in un profondissi mo abiffo di Herefie, come ci rendera palefe il racconto funesto dell' Historia, alla quale ci accingiamo.

Neftorio, fue qu lità, virtà, e ze avanti che cade fe in Herefia. a Caff. de Incarn.

b Seet.1.74.29.

quando da Antiochia egli fu chiamato da Theodolio al Vescovado di Costantinopoli. La fama della di lui virtù, e l'espettazione [a] di haver da Antiochia un' altro Chrifostomo, eccitò quel pussimo Principe alla risoluzione, che fil giudicata eziandio confacevole al publico bene dai medesimi Vescovi, i quali approvarono con grand' applauso l'elezione. Temperanza nel vitto, zelo nelle parole, austerità nella vita, e ciò che non rare volte fà comparir più venerabile la Santità, aspetto grave, [b] voce sonora, & atta alla predicazione, lingua faconda, & rozzezza di veste, erano tutte cole, che lo refero degno di passar prima dal Monasterio di S. Enprepio. ove Monaco era vissuto molt' anni, al Ministerio della Chiesa di Antiochia, e quindi alla Sede di Costantinopoli : Sordida indutus veste, dice di lui le l Theodoreto, mastus, & tristis incedens, forenses tumultus devitans, cor-

Ritrovavasi annumerato Nestorio frà i Sacerdoti del Clero di Antiochia.

c Theed. ep. 97. ad 449. m. 3. 0 m.140. o fig. o alibi .

Saperitar Bar. an. poris pallore, & macie abstinentiam simulans, libris domi ut plurimum incumbens, & intentus, & quiete fibi vivens: bis artibus , & simulationibus plerosque alliciebat ad sui admirationem, quousque ad graviorem provenit atatem : videri potius, quam effe Christianus, & fuam potius, quam Christi gloriam quarere studens. Enel primo ingresso nel Vescovado egli dimostrossi appunto tale, quale predicavalo il Mondo. Conciosiacosache non così tofto vi giunfe, che convocato il Popolo, con lungo discorso esortollo alla detestazione di qualunque Heresia, e rivolto all' Imperadore, che concorfe alla funzione, con tuono formidabile di voce quelte memorabili parole diffe , [d] Mibi , d Imperator , Terram Hareticis tu purgatam tribue ,

d Socr. loc.cit.

O ego tibi Calum tribuam. Tu mibi in profligandis Hareticis subveni, O egotibi in profligandis Persis subveniam. E passando dalle parole ai fatti, e dalle preghiere alle rifoluzioni, il quinto giorno doppo il fuo ingresso nel Vescovado, [e] se diroccar in sua presenza una Chiesa, che ancor, come di nascosto, tenevano gli Arriani, animando esso medesimo con tal' essicacia di parole i Ministri alla demolizione, che suron veduti i medesimi Arri a-

e Iden ibid.

ni fomministrar materia all' incendio, e pabulo alle fiamme, non senza pericolo di dilatazione del fuoco, ch' hebbe quasi à divorar le habitazioni proffime, & involger nel caltigo la parte rea unitamente, e l'innocente. Dal qual fatto fiì indi in poi cognominato Nestorio il Buttasoco, tanto per la fua ardenza nell' operare, quanto per la conflagrazione, che veniam pur hora di riferire. Al par degli Arriani egli trattò i Novaziani, i Quartodecimani, & i Macedoniani, togliendo loro le Chiefe, efiliandoli dalle Città, e facendone ogni più duro scempio, & aspra vendetta: & allor fit, che Theodofio stimolato dall' esempio, e dalla voce dilui, formò quella formidabile Legge contro gli Heretici, che nel Codice Theodoliano è la sessagesima quinta, in cui nominatamente represe con relegazioni, taglie, confiscazioni, inhabilitazioni, spogliamento di Chiese, e con ogni severifilmo castigo la temerarietà degli Arriani, Macedoniani, Apollinarish, Novaziani, Sabbathiani, Eunomiani, Valentiniani, Montanishi, Marcionisti, Borboniani, Massaliani, Euchaiti, Donatisti, Audiani Hydroparafti, Afcodrogiti, Fotiniani, Paulianifti, Marcelliani, e Manichei, dichiarando tutti non men' empii, che pazzi. Per le quali gloriose, e fante operazioni meritò Neltorio di ricever congratulazioni, e lodi dall' istesso Pontesice, che scrissegli con tal tenore, e ginbilo di parole, [a] Le- a stend Bar. an. tisicavit animam nostram venientium enarratio Nunciorum, quam mox fir- 418 a.24. mavit corum, qui interfuerunt ordinationi tua, relatio Collegarum, qui tibi testimonii tantum detulerunt, quantum ferri huic debuit, qui aliunde videba-tur electus. Tanta enim ante opinione vixisti, ut tuis te aliena Civitas invideret; così Celestino à Nestorio. Mà se cotali azioni provenissero da sodevole intento, ò da maliziofa fimulazione, rimane in gran dubio, effendo che Nestorio sin d'allora mostrossi parziale a' Pelagiani, nel non volerli far' includer nel Bando accennato, e nel ricettarli cortesemente in Costantinopoli, quando, come si disse, Celestino scacciolli da Roma; del che portò poscia sue doglianze a lui il Papa in altra Lettera, che noi à suo luogo riferiremo. O volesse dunque Nestorio con tal santo modo di operare conciliarsi l' opinione de' Cattolici, per render più agevole la strada all' Heresia, che andava disponendo di divulgare ( conforme asseverò Vincenzo Lirinense Historico di que' tempi, che di lui disse [ b ] Ur uni Haresi sua brine. Lirine cont. aditum patefaceret, cunctarum Hareseon blasphemias insectabatur ) ò fosse vero zelo, da cui poi bruttamente degeneraffe, certa cofa fi è, che non guari andò, che ò smascheratasi la finzione, ò prevaricata la bonta, egli , si facesse conoscer Padre , e Promotore di abbominevole Heresia , come di già era conosciuto per Nepote, e Discendente di Schiatta di Heresiarchi; essendo che Nestorio dicesi [c] Nipote del sacrilego Paolo Samosateno, cSnidas apud Bar. ambedue oriundi dalla Soria, cioè Paolo da Samofata, e Nestorio da Ger-Heresse di Nestomanicia, Città della medefima Provincia. Così discendendo l'empio dall' rio. empio, e l'Heresiarca dall'Heresiarca, imbrattarono tutti e due con le bestemmie due Secoli, rendendo con i loro nomi esecrabile la memoria di que' tempi, e deplotabile la condizione de' futuri. Poiche siccome eglino furono uniti di sangue, così parimente caminando con unione di Herelie, sol furono diversi in questo, che Nestorio negò ogni participazione anco estrinfeca, e non hipoftatica, di Divinità in Christo nell' Utero solamente della Santissima Vergine, mà Paolo sempre. Quindi lo scellerato apertamente disse come il Mopsinestenio, che la Divinità era sopravenuta in Christo per merito

Secolo V CELESTI-

NO. rito delle fue buone azioni, e non altrimente con unione fifica, & hypostatica, mà i guisa di habitazione, come in suo Tempio; dal che egl' inferiva, che Maria Vergine non erat Theotocon, cioè Madre di Dio, mà Christotocon, cioè Madre di Huomo, che chiamasi Christo; e come in brevi

parole spiegò il sopracitato Lirinense, [ a ] Nestorius, dum se duas in Christo a Vinc. Lyr.loc.cit. substantias distinguere simulat, duas introducit repente personas, & inaudito scelere duos vulteffe Filios Dei, duos Christos, unum Deum, alterum Hominem, unum qui ex Patre, alterum qui sit generatus ex Matre; onde egli

fù solito di chiamar Giesù Christo col nome di Huomo Deisero. Qual voce, se ben' in buon senso trovasi usata da' Santi Padri [b] anteriori a Nestorio, tuttavia dal tempo, in cui usurpolla Nestorio, rimase poscia in tal' e S. In Damafen, hortore de' Fedeli, che non dubitò [c] S. Gio. Damafceno di riprovarla

assolutamente, come quella che par che significhi, che Christo ò non sia, 1. 3. de fde c. 11. ò accidentalmente fol sia vero Dio: militando contro il Deifero di Nestorio gl' istessi motivi, e ragioni, che habbiamo altrove allegati [d] contro d Vedi il Pontif. di Damafo à car. 304. il Dominico di Apollinare. Nel tenore dunque di questi concetti hereticali

predicò un giorno nella Chiefa Cathedrale un Vescovo per nome Dorotheo, il quale nel terminar la Concione, con nuovo, e più imperuoso sforzo di voce, quasi richiedendo dal Popolo nuova, e più intesa udienza, disfe, & intonò l' horribile baltemmia con queste parole, [e] Si quis Marians Deiparam dixerit, anathema sit. Inorridironsi tutti alla novità scandalosa

di una Herefia, che toglieva dal Capo della Santiffima Vergine la più nobile Corona della sua grandezza, e con vario, e tumultuoso mormorio dieder segno manisesto di abbominazione. Al contrario Nestorio accogliendo il factilego Oratore con maniere cortefi, & obliganti, condustelo con pompa dal Pulpito all' Altare, e quivi in sua presenza secelo celebrare. approvandone la dottrina, e rattificandone l'affunto. Somigliante caso indi a non molti giorni successe in un suo Prete, chiamato Anastalio, traviato come il suo Vescovo, e mal sedotti ambedue dal primo loro infelice Maestro il Mopsuestenio. Costui nella medesima Chiesa Carhedrale affise, e publicò il seguente Cartello, [f] Nemo Mariam Deiparam vocet, nam à Maria Homo erat, atque ab Homine Deus nasci non potuit. Sopravenne subito,

e forse ancora appostaramente, Nestorio, e prendendo con risoluzione à difender la propofizione del suo Prete, Non folum, come dice l'allegato Historico, non probibuit illum, neque rettam, sanamque dolly inam tutatus est; verum etiam verba in primis roborare contendit, & in issaem defendendis acriùs institit, adeò ut multò majorem blasphemiam dicere conatus est, nimirum, Ego eum, qui spatiis menstruis, boc est bimestri, & trimestri, er ita deinceps adoleverit, Deum certe non appellavero. Empietà non ranto diabolica, quanto rozza; onde per quelto capo Socrate raccia Neltorio d'imperito, & ignorante; doti, e parti molto proporzionate à formar un' Herefiarca, quando particolarmente ad esso si congiunga la superbia, e la

jattanza, [g] Ego, dice di lui Socrate, dum Libros d Nestorio editos lego, hominem reperio imperitum, & doffrine penitus expertem: hocque vere, & ex animo dico; e poco doppo foggiunge, Vocem Deiparam, tamquam larvam reformidans declinat , bocque illi pra insigni inscitia , & ignoratione contigit; nam etsi natura lingua erat diserta, & propterea doctus putabatur, tamen re vera imperitus fuit. Quin etiam veterum interpretum scripta perdiscere de dignatus est : lingua enim volubilitate, & e'egantia inso'enter se

n. 33-

e S. Crritt. apad ep.Calefini .

f Ever Lizas.

R Sen 1.7-6-12.

efferens, tum veteres prope neglexit, tum fe ipsum omnibus antecellere exifeimavit. Così Socrate di Neltorio, della qual prefunzione l'accusa medesimamente ancora S. Cirillo, che scrivendo di lui al Pontefice Celestino dice, [ a ] Nestorium se omnibus sapientiorem existimat, se solam divine intendence Scripture scopum attigise autumat, se solam Obristi mysterium cognovise sei es cates somaiat, e percio chazaramente deduccti, che l'ignoranza, e la superbia sono equalmente causa, & effetto dell' Heresia. Ne si contenne allora Ne- sue crudeltà. storio ne' termini delle sole dispute, ma risoluto di promover l'impresa anche à forza di braccia, cominciò à maltrattar quel Popolo con maniere barbare, non che indecenti onde di lui per le firade, e per le piazze, co-me in istogo di concepita avversione andavan cantando Fanciulli, Huomini, e Donne queste parole [b] Regulum habemus, Episcopum non habemus. b Entent has se-Giunfe alle di lui orecchia il commune improperio, ed ei non tanto folleci- cilii Ephofini. to, quanto inferocito nel reprimerlo, molti fe prender, e strascinar legati avanti il suo Tribunale, e batter', e malmenare con eccesso tale di crudeltd, [c] Qualis ne apud Barbaras quidem Nationes quandoque usitata fuit. c Bid. Non defuerunt, sieguono gli atti del Concilio Efesino, chi formò contro Neltorio il processo di queste violenti procedure, qui Populo prafente & audiente, in Sanctissima Ecclesia coram illo reclamarent : & i medelimi atti riferiscono di un Monaco altrettanto semplice, che zelante, che vedendo approffimar Nestorio alla Chiesa, rivolto di compagni, Chiudete, dicesfe, la porta, ecco l' Heretico; e che incontanente fosse egli rinchiuso in horrido carcere, e due volte per la Citta frustrato, e Publico Pracone, non absque clamore præunte, miferando spectaculo in exilium expulsus. Dal qual successo irritat i gli altri Monaci, poco mancò, che non mandassero a pezzi nella Chiefa medefima con Nestorio tutti i suoi familiari. Co' Monaci accorfe unito il Clero alla difesa della Religione Cattolica, portandosi una mattina processionalmente al Palazzo Episcopale, per saper da lui medesimo, di qual fede ei fosse nelle asserzioni publicate contro la Madre di Dio. e la Divinità di Giesti Christo. Ma [ d [ in aliud , & aliud tempus rejetti , vix a mit tandem Nestorius prodiens, con volto disposto, e accommodato a risentimento richieseli, Che volevano? Non altro, soggiunse in nome di tutti con imperturbabil franchezza un del Clero, se veramente ei professaffe la Dottrina , Che la Santissima Vergine non fosse Madre di Dio , mà fol di Huomo, Che dalla Carne non altro fosse nato, che Carne; Che Giesa Christo, non fosse vero Dio, ma Istromento, & Organo della Divinità, & un' Huomo Deifero. Uditili con noja, e licenziatili con dispetto, scagliosfeli Nestorio repentinamente sopra con pugni, e co' schiash, e maltrattati tutti con improperii, e villanie, ordino, che fosiero spogliati delle vesti, flagellati per la Città, e rinferrati poscia, come seguì, nell'ergastolo de' colpevoli; e quindi di nuovo ricondotti avanti di lui carichi di catene, con le proprie mani di nuovo schiasfeggiolli, e licenziolli, dichiarati rei di calunnia, e di sacrile. E Libri da lui digii, md non commeffi, misfatti. Indi armandoli co' scritti, che sono i primi passi, co' quali sa le sue scorrerie l' Heresia, divulgò Libri per tutto l'Oriente in confermazione de' suoi errori, e mandonne copie a' Monaci dell' Egitto, che per esser molti, e di santissima vita, pervertiti poteano recar gran vantaggio al suo partito. Ma avanti che condannasse questi volumi d'Inferno ò Celestino da Roma, ò il Concilio universale da Eseso.

condannolli in Egitto medefimo la gran Madre di Dio, che sollecitamente

accorde

CELESTI-

Secolo V.

NO. a Sophron. in prace Spirit.c.66. Che con infign vitione vengono condannati dalla edefima Madre di Dio ,

accorfe dal Cielo alla difefa della fua caufa. Racconta [ a ] il fatto Sofronio à che ritrovandoli nella fua Cella un giorno, prendendo ripofo, Ciriaco Abbate de' Monaci, vidde in sogno una nobiliffima Donzella vestita di porpora, e con lei due Huomini venerabili di habito, e di aspetto, ch' ei raffigurò l' una per Madre di Dio, gli altri per S. Gio. Battista, e S. Gio. Theologo, & Evangelista; e parvegli, ch'esso uscito dalla Cella, e divotamente invitando la Santiffima Vergine ad entrarvi, ella come non gradendo l'invito, rispondessegli con atti, e parole disdegnevoli, Habes intra Cellam inimicum meum, & vis ut ingrediar? lasciando con tal vimprovero confuso, e solo il buon Eremita. Risvegliossi allora Ciriaco, e tutto suor di se riandando con la mente la visione, percotendosi il petto, e ben riflettendo, se alcuna colpa havesse commessa contro la Madre di Dio, e di nulla ritrovandoli reo, per isfuggire il più agitarfi in quell' immensa passione, da cui egli sentivasi cruciare, prese à leggere un Libro, con la cui lettura potesse togliersi da quell'affannato pensiere. Ma in que' fogli ritrovò ascoso quell' inimico di Maria, che gli haveva divertita così nobil visita del Cielo. Conciosiacosache nel volgerli, viddevi inseriti due Libri di Nestorio, cioè quegli medesimi, ch' ei haveva divulgati per l' Egitto in confermazione della fua Herefia contro la Madre di Dio. Surfe allora Ciriaco impetuofamente dalla Sedia, e con horrore prendendo il Volume con l'estremità delle dita, con frettoloso camino riportollo alla vicina Cella di un tal' Eufychio, da cui egli l' haveva ricevuto ò in dono, ò in prestito dicendo, Accipe Librum tuum, frater, neque enim ex eo tantum utilitatis accepi, quantum detrimenti; e raccontatagli la visione, dislegò Eusychio dal Volume que' due Libri, e nel confegnarli alle fiamme diffe, Non manebit in Cella mea Domina nostra Santta Dei Genitricis, semperque Virginis Marie inimicus. Alla strepitosa dichiarazione dell'Heresia Nestoriana sollevossi rutto

il Mondo Christiano in difesa della Madre di Dio, e della Divinità di Giesu s. Cirillo Pariar Chrifto. Sedeva opportunamente allora nella Cathedra Patriarcale di ca d'Aleffandria. Aleffandria S. Cirillo, Dottor esimio, e scelto da Dio in que tempi per patrocinare il Milterio dell'Incarnazione del Verbo, e porre in chiaro con rara profondità di dottrina, e limpidezza d' ingegno l' ammirabile unione. del Creatore alla Creatura; onde à lui convenne scender fra' primi nel gran Campo di battaglia per riportame, come segui, gloriosa, e piena la Vittoria. Non così tosto adunque egli udi le novità succedute in Costantinopoli, li Libri sparsi, e le fazioni per loro causa sollevate fra i Monaci dell'Egitto, che tutto fuoco di zelo accorle à supprimer nei suo nascer quell'incendio, che minacciava esterminio al Christianesimo. Mà in que' principii gli convenne moderarne il fervore con il freno di quelle savie riflessioni, che soggiungiamo. Era ancor fresca la memoria delle turbolenze passate frà i Patriarchi di Alessandria, & i Vescovi di Costantinopoli nell'elezione di S. Gregorio Nazianzeno, e nella deposizione di S. Gio. Chrisostomo; onde il volerla di nuovo romper con Nestorio, poteva attribuirsi in S. Cirillo ò ademulazione, ò à vendetta, con scandalo de semplici, e sospetto de' più accorti. Oltre à ciò parea, che inclinasse

Theodofio alla protezione di Nestorio, ch' egli conosceva come sua Creatura, e che ad esclusione di alti riguardevolissimi Prelati haveva prescelto

22 di cole particolarmente l'haverebbe eziandio sostenuto, ricordevole delle difgrazie, che colpirono Arcadio suo Padre, & Eudoxia sua Madre per haver'egli adherito contro il Chrisostomo al Patriarca Theofilo di Alesfandria. Queste considerazioni persuasero S. Cirillo di procedere cautelatiffimamente, per non esacerbar nel medesimo tempo l' animo di Cesare. & irritar maggiormente quello di Nestorio. Egli perciò si contenne nello scriver solamente a' suoi Monaci in riprovazione de' Dogmi promulgati fenza nominarne l' Autore, & à Nestorio medesimo inviò lettere, che nella dettatura spirando Christiana modestia, e sano consiglio, aprivano al reo la strada alla ritrattazione, ogni qualunque volta fosse egli il colpevole di così abommevoli novità. In quelti medefimi fentimenti concorle il Postefice, Papa, il quale havendo ricevute alcune copie di que' Libri, che haveva Nestorio trasmessi in Egitto, sorpreso da inopinato accidente, e giudicando prima incredibile, e poi cosa molto difficile, che un tanto Vescovo acclamato di fresco da tutto l' Oriente con attestazioni di laudi, fosse potnto allora traboccare in così horride bestemmie, scrisse al S. Cirillo, acciò diligentemente ne intracciasse il vero, rappresentando con altra lettera a Nefrorio le violenze da lui usate contro il Clero Costantinopolitano, e lo scandalo dell' Herefia, che correva, in modo tale che s'egli n'era il reo, venifie à concepire horrore più tosto del male, che impegno. Ma tutto invano, Nesserie, concioliacofache prendendo Nestorio à timprovero i consigli, e disdegnando ò la superiorità nel comando, ò la fratellanza nell'ammonizione, invaghito di se medesimo, e dispregiator di ogni altro, tacciando S. Cirillo [a] di oppressor de poveri, di matricida, e di ladro, si ostinò così a di sa se crillo di proposito nella mal' intrapresa carriera, che invano sudò poscia tutto il Christianesimo per divertirgirene il corso.

Nètardò molto a certificarfi il Papa, d'onde, e da qual fonte scaturis. Ricorso che fin-fero cotali Heresie, e chi sosse l'Autore degli esecrandi Libri, che have-rio, es Cirillo. vano così miserabilmente pervertiti i Monaci dell'Egitto: poiche sopravennero in Roma due [ b ] meffi , l'uno inviato da Nestorio , l'altro da S. b spud Bar. a Cirillo; il primo, huomo laico, e d'infigne nobiltà chiamato Antioco: 490 il 16 feg. il secondo Ecclesiastico in grado di Diacono nella Chiesa di Alessandria, e di santifitma vita per nome Possidonio. Nestorio prevedendo alla sua Herefia un forte oftacolo dalla parte di S. Cirillo, con fomma follecitudine haveva spedito questo suo Legato a Roma, affin di preoccupar l'animo del Pontefice, e come tirare al fuo partito quello, [c] che non folamente contra s. cyrill. haverebbe preponderato alla parte contraria del Patriarca di Alessandria, Malizia di Nesso. ma eziandio à tutto il Christianesimo; e per non mostrare affettazione, e premura in cofa per altro nuova, e che in se medesima recar poteva gran fondamento di sospetto, dissimulando il vero fine, per cui egli si era indotto alla spedizione del messo, tutto si disfuse nella [d] lettera, che direste al d'Essas bac es. Papa, fopra l'arrivo in Costantinopoli di alcuni Vescovi Pelagiani, fra' quali vi era Giuliano di Capoa, richiedendo al Pontefice con humile offequio, per qual demerito fossero stati que' Vescovi privati delle Chiese, e se ricever' ello li dovesse nella communione della sua, ò rigettarli: quindi esaggerando con lunga jattanza le sue fatiche nell'estirpazione delle altre Heresie, discendeva poi alla sua, che più gli premeva, insmuando, come per

modo di ragguaglio, ester surti in quella sua Chiesa alcuni Novatori ignoranti, e infetti di prava dottrina, che contro alle massime Cattoliche ofa-Ff Tomo L.

Secolo V CELESTI-450 NO.

vano di chiamar Maria Theorocon, quasi ella fosse Madre di un Dio, quando solamente ella era Christotocon, e sol Madre d'un'Huomo. Contro tal scandalosa, & heretica opinione haver' esso molto fin' allora operato, per ifradicarne dalla mente de' semplici ogni nato virgulto, & in attenzione del suo zelo mandame allora a sua Santita alcuni Libri da se composti in riprovazione del nuovo errore. Tanto conteneva la lettera di Nestorio, che presentò Antioco a Celestino. Ma appena hebbe la sua prefentata Antioco, che sopragiunse opportunamente Possidonio con quella di S. Cirillo, la quale pole in chiaro l'oscurità del negozio, & in istato la a Estas bar of dubiera della materia: poiche in essa S. Cirillo disvelava [a]al Papa tutte

and Ear. In. oil. le machine, l'Herefie, raggiri, e le violenze di Nestorio, la perversione de' Monaci, e qualmente, alzata bandiera, l'empio Vescovo di Costantinopoli erafi dichiarato Autore, Capo, e Protettore di nuova, & esecrabio ze'o, & le Setta. Non è credibile, quanto Celestino rimanesse sorpreso alla novità di così strani accidenti, e quanto eziandio si riconoscelle obligato à porger pronto rimedio al male, che serpendo più lungo tempo, haverebbe insertato con tutto l' Oriente una così riguardevole, e fana parte del Christianesimo. Onde senza porre indugio di altri trattati amichevoli di risposte, e di lettere, dalla follecitudine del pericolo, stimolato all' applicazione di su-

flotio .

Che convoca um perarlo, convocò in Roma un Sinodo de' Vescovi prossimi à quella Città. concuo un Ro-ma, e cordanne e più per toglier' ogni feufa agli Avverfarii, che per difeutere un punto per l'Herefia di Ne-altro incontroverso, e sempre inviolabilmente sostenuto da tutta la Chiesa Cartolica, ben' esaminati gli argomenti, e con tutta attenzione ben ponderatene le ragioni, e ritrovate sempre falle, temerarie, & Heretichele. b. Apul Bu. Inc. proposizioni di Nestorio, solennemente [b] le condannò, confermando co' fatti l' antico costume della Chiesa Romana, solita a condannar'essa sempre la prima quell' Herefie, che furono poscia succefsivamente condanna-

te da' futuri Concilii di tutta la Christianità. Con tal sentenza dunque, messa come in sicuro la Causa della Fede, egli rispose à Nestorio, e à S. Cirile Ever List + lo, e le risposte suron tali, che Evagrio [c] non dubitò di chiamar quella E sue dignissime diretta i Nestorio, Lettera divina; e l'altra che inviò a S. Cirillo sii un tuo-10, e 1 S. Cirillo. no, che atterri tutto l' Oriente, e colpi in fine nella persona dell' Heresiarcatutta la Setta de' Nestoriani. A Nestorio scrisse rimproverandolo, che da così fanti principii havesse prevaricato in così vituperosi successi, con defraudar la Chiefa de' Fedeli dall' espettazione conceputa della sua virtu. d Apad tar. Inc. [d] Bonus principiistuis, eglidice, malus successit eventus; postquam igno-

eit. 8. 14.

ratus elettus es : cognitus accusaris; e deplorando il dilui misero stato, e quello della Chiefa Costantinopolitana soggiunge, Qua conscientia vivis, pene ab omnibus in bac Civitate desertus? Peritt tibi bujus Officii Beatitudo promifsa: non folum non das cibum in tempore, verum etiam veneno interficis, quos Chriftus suo Sanguine, & sua morte questrit. Ubi est diligentia Paftoralis? [e Paftor bonus animam fuam ponit pro ovibus suis, mercenarius verò eft , qui eas Lupis dimittit , & tradit , Quid hic tu Paftor acturus es, qui Dominicum gregem pro Lupis ipse dispergis? Ad quenam septa grex Dominicus confugiet, si intra ovilia Ecclesia sauciatur? Habeo [f] over, inquit Dominus, que non funt ex hoc ovili, & illas oportet me adducere. Tibi percunt , quas babes . Tametsi quidem certum est , quoties ista contingunt , non

e Jeen. 1 0. E Bid.

oves Pastoribus, sed magis ovibus perire Pastores. Et vocem meam, inquit, audient . [g] Quare? ut fiat unus Grex . Ad illius vocem unus fit Grex : g Wid.

ad tuam vocem fugatur. Hat à te aliis, quam dicta tibi velimus; dicenda enim tibi fuerant, non discenda, qua dicimus. Nam quis ferat, doceri Episcopum, qualiter debeat esse Christianus? e poco doppo replica, Expergiscere tandem, quianon sunt ifte dicende Vigilie, quas non exhibes cufodia, sed rapina. Velimus, te in boc, quod pradicas, dormire, & vigilare in hoc , quod impugnas : Levius certe ferremus , fi in utroque dormires : Nemo tibi perditus effet, nemo quasitus: Nullo animarum dispendio mareret Ecclesia, nullo compendio lataretur: Satius ei effet, si hanc Sponso suo, ita ut acceperas, resignares. Digere in numerum retrò Hereticos, qui hujusmodi quastiones Ecclesia intulerunt; quis unquam de hoc certamine victor revertit? E circa i Libri trasmeili per Antiocho, Legimus eos, soggiunge Celestino, & in his quidem à nobis investigatus, deprebensus, & tentus es, quod multiloquio labefactaris, dum vera involvis obscuris, rursum utraque confundens, vel confiteris negata, vel niteris negare confessa; & allegando molti paffi della Sacra Scrittura in deplorazione della fua caduta. Hec. dicas volo, egli ripiglia, quasi ignota te transeunt, aut quasi nota contemnis? Si quasi ignota te transeunt, non sit pudoris rettum discere, quando timoris non fuit perpersum docere: si quasi nota contemnis, intellige te inexcusabilem fore, cum à te commissi tibi talenti quasierit ille rationes, qui per nos de boc fancto fanore fuum lucrum semper expectat: quindi ponendogli sotto gli occhi la fantità, e 'l merito del commun Collega Cirillo, conchiude intimandogli la scommunica, e la separazione dalla Chiesa Cattoli-rio. ca, ogni qualunque volta bane perfidam novitatem intra decimum diem à primo innotescentis tibi bujus conventionis die numerandum, aperta, & scripla confessione non damnareris; notificandogli nel medefimo tempo l'am-pia autorità, che à tal'effetto esso concedeva al Patriarca Cirillo, depu-tive in unito l'are tato suo Legato à Latere in tutto l'Oriente con facoltà di trasmettere a riente. hui il Monitorio, di scommunicarlo, e provedere à quella Chiesa, quando [ a ] nel termine assegnato di dieci giorni doppo la presentazione delle acatalini p. 3. lettere egli non anathematizzasse l'Heresia, e ritrattasse publicamente gli errori. E per renderne più autorevole, e decorofa la Delegazione [ b ] man- b Thead. Belf. int. dò il Pontefice à Cirillo il Pallio, fimbolo di pienissima potesta, del quale il Santo servissi poi nel prossimo Concilio di Efeso, & in altre solennità, conforme costumavasi dal Pontefice Romano. Nè di ciò sol contento Celestino, eccitò per mezzo di fervorofissime lettere molti principali Vescovi dell' Asia, e della Grecia, acciò con unione di sentimenti Apostolici accorresfero tutti contro il nuovo nemico della gran Madre di Dio, [c] Optaremus . ccalet. ep. 6. dic' egit in quella, che scrisse al Patriarca di Antiochia Giovanni, ut sicut una est divinitatis effentia, ita unam quoque apud omnes omnino Homines, ubicumque tandem locorum degant, rett 4 Fidei peritatem obtinere. E complirono i Vescovi con pronto rincontro al loto uffizio per rittar Nestorio dall' d Exter in alli, impegno, e Giovanni in particolare efortollo all'emenda con una [ d ] lun- (mil. Estat. ghiffima lettera, degna dettatura di Vescovo Cattolico, e molto più degna di eterna memoria, le chi dettolla, havesse perseverato ne' sentimenti, che vi espresse. Conciosiacosache Giovanni mostrossi poi tanto impegnato ò nell'amicizia, ò negl' intereffi di Nettorio, che, benche ne detettaffe l'Herefia, non seppe, se non doppo molto tempo, e funesti sconcerti, abbandonar l'Heretico, e fir cagione d'innumerabili feandali, e di efectabili confusioni nel Concilio, che soggiungeremo, di Efeso. SCL

CELESTI-

Secolo V S. Cirillo intanto, armato di Apostolico zelo, e sciolto da ogni vincolo

NO. Operazioni, & celebri di S. Cirillo contro Neftc-

a Hick

di freno humano, ricevuta la liberta dal Papa di mostrarsi apertamente nemico di quello, che nel Misterio della Santissima Incarnazione impugnava la Religione Cattolica, tralasciato ogni riguardo ò di adherenza à Cefare, ò di contradizione de' Partitanti, ad elempio del Romano Pontefice, convocato in Alessandria un Concilio di Vescovi, deputò quivi quattro Legati, che portassero a Nestorio le lettere Pontificie, e la relazione della condanna feguita in quello di Roma. [a] Li Legati furono Theopento Vescovo di Cabaso, e Daniele di Darnia, e due Sacerdoti della Chiela di Alessandria Potamone, e Macario. Alla diplomi del Papa aggiunse S. Citillo il peso delle ragioni, e l'efficacia dell'esortazioni, inviando à tal' effetto à Nestorio, affinch' egli li sottoscrivesse, dodici Anathematismi, che per essere stati poscia tanto contratiati da i Nestoriani, e tanto sempre sostenuti da' Cattolici, onde si resero di gran fama nell' Historie appresso i Posteri, non sara forse cosa ingrata riferirli tutti con le medesime parole, con cui furono conceputi, e trafmeffi.

Anathematismus primus, si quis Emmanuelem Verbum Deum, & ob id facram Virginem Theotocon effe non confiteatur ( genuit enim illa incarnatum

Dei Verbum secundum carnem ) anathema sit.

Secundus, si qui sunt, qui Dei Patris Verbum carni secundum Hypostasime unitum, & unum tantum und cum fua carne Christum effe, eumdem nimirum

Deum simul & Hominem non confiteantur, anathema sit .

Tertius , fi quis post unionem Hypostafes in Christo distinguit , eaque dumtaxat conjunctione eafdem inter fe nettit, que eft fecundum dignitatem, vel au-Boritatem, vel potestatem, & non ea potius, que est secundum naturalem unionem , anathema fit .

Quartus , si quis duabus personis , vel Hypostasibus eas voces attribuit , quæ in Euangelicis, & Apostolicis scripturis passim occurrunt , quave à Santtis de Christo, aut ab ipso quoque Christo de se ipso dicta sunt, & alias quidem homini feorsum à Dei Verbo considerato adscribit, alias però tamquam in divinam Majestatem convenientes soli Verbo , quod ex Deo Patre est, accommodat, anathema sit.

Quintus, si quis dicere audet, Christum non effe verum Deum, sed hominem tantum Deiferum, utpote unum naturalemque filium, quatenus nimirum Verbum caro factum Carni, & Sanguini perinde ac nos communicavit. anathema fit ..

Sextus , fiquis Dei Patris Verbum , Christi Deum , vel Dominum effe dixerit , neque poft Verbum fecundum Scripturas incarnatum , unum eumdemque; Deum simul & Hominem esse confessus fuerit, anathema sit .

Septimus, fi quis Jesum Christum, bominem tantum, Divini Verbivi actum ofse dixerit, aut illustrem illam Unigeniti gloriam illi ipsi homini, veluti alteri

cuipiam ab. ipso Verbo advenisse commentus fuerit, anathema sit -

Octavus, si quis. Hominem assumptum und cum ipso Dei Verbo adorandum, und cum illo glorificandum, und cum illo tamquam alterum in alteno existentem Deum appellandum esse , dicere ausus fuerit ( hunc enim intellettum particula, Cum, adjetta perpetuo, ac necessario afferre consuevit) O non una potius adoratione Emmanuelem bonorat, unamque hactenus ille glorificationem attribuit , quatenus Verbum factum est Caro , anathema Tir.

Blanus .

Nonus, fi quis unum Dominum noftrum Jesum Christum à Spiritu San-Eto tamquam a virtute ab fe aliena glorificatum dixerit, efficaciamque, qua contra immundos Spiritus uteretur, & divina inter homines miracula opevaretur, ab ipso eodem accepisse pradicaverit, & non proprium, naturalemque illius effe Spiritum, per quem divina signa edidit, anathema fit .

Decimus, Christum Jesum noftra confessionis Pontificem, & Apostolum extitisse. eumdemque semetipsum pro nobis in odorem suavitatis Deo Patri obtulifle, divina Scriptura commemorat. Si quis ergo dixerit, Pontificem, & Apostolum nostrum non esse ipsum Dei Verbum , posteaquam caro , & homo nobis fimilis factum ell; fed hominem illum, qui ex muliere natus est, quasi alterum quempiam ab ipso diversum: Aut si quis Christum pra fe iplo quoque, & non folum pro nobis sacrificium obtulisse affirmaverit (neque enim is oblatione opus habebat, qui nullum peccatum commiferat ) anathema fit .

Undecimus, si quis ipsam Domini Carnem vivisicam, ipsiusque Verbi quod ex Patre est, propriam esse negaverit, sed alterius cujuspiam ipsi Verbo fecundum dignitatem tantum conjuncti, aut divinam tantum inhabitationem sortiti, ese dixerit; neque vere rursum vivisicam, ut modo meminimus, ed qued Verbi, quod gmnia vivificat, facta fit propria, confessius fuevit, anathema fit.

Duodecimus, fi quis inficiatur, Dei Verbum secundum Carnem passum, fecundùm Carnem crucifixum, mortemque secundùm Carnem gustasse, & pri-mogenitum tandem ex mortuis factum esse, quatenus videlicet Vita est, &

Vivificum, ut Deus! anathema fit.

Con queste commissioni adunque giunti in Costantinopoli li quattro Legati, presentarono le lettere, la condanna, e gli Anathematismi à Neftorio, [a] appunto quando nel giorno di Domenica egli affisteva ai divi- a sid. ni Ufficii nella Chiefa Cathedrale della fua Metropoli. Prefe Neftorio i Fafto, et offina-dispacci, e scorsili brevemente alto alto con gliocchi, a mezza bocca close di Nestoraspose ai Legati, che tornassero. Due volte essi tornarono, e con humiltà Christiana due volte instarono per la risposta; ma sempre esclusi, non folo da riceverla, ma dalla presenza istessa dell' Heresiarca, abbandonarono il negozio, che fin d'allora conobbero di riufcita troppo infaulta pe'l Christianesimo. Conciosiacosache Nestorio in vece di sottoscrivere gli Anathematismi, ò almen di sincerar con parole la sua condotta, Neque enim non folum, dicono gli atti allegati di questi successi, ante redditas litteras perversas effutiebat: sed etiam postea, imò vero tune multò perverliora effutire capit.

Habbiamo di sopra accemato, che l'Imperador Theodosio impresso Indinazione di nato della fantità, e fana dottrina di Nestorio, & impegnato nel suo fiorio. proprio fatto di haverlo quasi a forza innalzato al posto di Vescovo di Costantinopoli, lo rimirava in queste contingenze di cose, non solamente con occhio favorevole, ma con animo eziandio rifoluto di difenderlo dalle contradizioni del Patriarca di Alessandria, e dal partito di quei, che lo contrariavano: onde tanto più disgustosamente egli ricevè le nuove di queste disunioni, quanto più opportunamente secelegli avanti Nestorio con parole accommodate a muover compassione, esaggerando la vio- Cobivata mass lenza, e le machine di Cirillo, la propria innocenza omai oppressa da i ilali

Tomo L. Ff 3 CELESTI-

Secolo V

NO.

tica, e già da gran tempo mirata da que' patriarchi come Competitrice e nell'ampiezza della Diocesi, e nella splendidezza della Corte; ricorrere esso

percio all'autorevole protezione di quello, che l'haveva trasportato dalla quiete Sacerdotale di Antiochia alle agitazioni di quel Vescovado, e che po-Avrerione di C. quiere Salerussiane di Paristoria une agriacione di ques rejestranto, e este porfere verio s. Ci tera, fol volendo, porre in pace le cofe della Fede, e dell'Imperio. Queste parole surono con maggior schiettezza ricevute da Cesare, che proferite da Nestorio; essendo che Nestorio fraudolentemente ricorse a lui per deludere il colpo della condanna, e tirare a lungo la prefissione del termine de' dieci giorni; e Theodosio, ch'era Principe altrettanto pio, che benigno, apprele il ricorio, come se per mezzo di Nestorio ricorresse a lui la Fede perseguitata, e tutto il Christianesimo messo in consusione dalle violenti procedure di Cirillo; ond' egli scrisse à Cirillo una lettera ripiena di doglianze,e di querele,e sin d'allora concepì nell'animo di sar convocare un Concilio Generale di Vescovi per terminar col consenso di tutti queste differenze, ritrovandosi sempre più stimolato all' esecuzione del disegno, perche sempre più Nestorio con secreti trattati cercava di render poderoso il suo partito con discreditar quello del Patriarca Avversario per mezzo di portento-

raggiri degli apperfarii; e framischiando massime di Stato con punti di Religione, la sua Chiesa fatta bersaglio di quella di Alessandria, emula an-

Fomentara de Ne-& borrende calun nie.

se menzogne, le quali eccitavano gara negli Ecclesialtici, e consusione, e streflorio con move, pito ne' Popoli. A tal fine innalzo il maligno una moltruola machina di calunnie, e per esimersi dalla sentenza del Papa, non rinvenendo altra più pronta via, che render colpevole il Legato Pontificio di quelle medefime accuse, di cui veniva esso incolpato, ordi una tela, che su un labirinto per tutti. Communicò questo pensiere col Patriarea di Antiochia suo considentiffimo, cioè con quel Giovanni, di cui poco fopra habbiamo fatta menzione, il quale ò strascinato ad acconsentirvi dall' efficacia delle persuasioni, ò debole à refistere, come si conveniva, all'incompetenza della richiesta, ò desideroso sotto qualche pretesto di liberar l'amico dall' imminente condanna, non fole approvò la rifoluzione, ma nella medefima approvazione tirò feco tutti li Vescovi della Siria suoi Suffraganei, i quali con Brev. pronto configlio fecero [ a ] unitamente in forma di risposta agli Anathematismi di S. Cirillo una lunga scrittura, in cui hebbero intenzione di profloriani contro S. YATE, Che Cirillo nell' impuenare un' estremo fosse caduto nell' altro, e nel ribattere la proposizione di Nestorio, Che Christo non era Dio, sosse incorso nell'altra di Apollinare, Che Christo non era Huomo; e perciò tacciandolo

e. 4 Machina de' Ne-Cirillo.

> à bocca piena col nome di Heretico, fecero correr voce frà la moltitudine del Popolo, che essendo il Legato Pontificio macchiato di Herefia, non poteva egli effere Efecutore valido della minacciata fcommunica. Compositore di questa infausta scrittura sù il famoso Vescovo di CiroTheodoreto, che congiunto anch' ei di amicizia con Nestorio, e con Giovanni, di cui era suffraganeo, & addottrinato nella Scuola del Mopsuestenio, so-Renne allora con gran pregiudizio della Chiefa le ragioni dell' Herefiarca. Dail' altra parte non ritrovavasi men' agitato l'Occidente, che l' Oriente, da quelte publiche novità. Poiche ponendosi in discorso anche dagl' Ignoranti la gravità della questione, era tutta la Christianità sossopra trà i Partieanti di Nestorio, e di S. Cirillo, uno incolpato dall'altro per Heretico, e ciascun sostenuto per Cattolico dal suo partito; e da i discorsi venendosa agli scritti, allor fu, che à persuasione di S. Leone Arcidiacono in quel

Libri di Calliano contro Nellocio.

· tempo,

Capitolo IV.

empo, e poi il Pontefice della Chiefa Romana, quel Giovanni [a] Caffia- affront, et virit no contradittore di S. Agostino, e fautore occulto de Pelagiani compose illigir.c. 61. li sette libri de incarnatione Christi, ne'quali mostrandosi zelantissimo difensore della Divinità di Giesù Christo, s' invehisce contro Nestorio, scongiurando [ b] i fuoi Compatrioti Costantinopolitani a guardarsi da quel Lu- b caff. de Incara. porapace, [c] Qui devorat, dice, Dei Populum, ut cibum panis. Tutte Vert. 1.7. in fine. queste cose dunque, che non potevano più dissimularsi, e per ben della Chiefa, e per quiete dell' Imperio, fecero finalmente rifolver Theodofio & si rifolve un Con-

convocare un Concilio Generale, inviando à tal' effetto al Pontefice il no-cilio Generale in bile, e celebre Petronio, che fiì poscia Vescovo di Bologna, per ottenere: Efeso. il beneplacito, [d] & autorizzarne, come fegul, il comando. Edi commun consentimento fù scelta à questo fine la Città di Efeso, come più com- 100 a 61. in fine.

moda agli Orientali, fra' quali maggiormente bollivano le disfensioni, e l' Herefie. Giace Efefo nelle Coste maritime dell' Asia minore, Metropoli della Descrizione della Jonia. Città celebrata appresso gli antichi Pagani per il famoso Tempio di Città di Bielo.

Diana, che passava per una maraviglia del Mondo, e che sià poi arso con estrabel. 14-irreparabile incendio da quel temerario [e) Erostrato, che sià vago di rendere immortale con l'infamia di tanto eccesso il suo nome ; rispondendo à s. Hier, in Halvichi richiefelo, perche tal'attentato egli havesse commesso [f] Ut qui dium. benè non poteram, malè omnibus innoteserem. Ma molto più riguardevole rendevasi quella Città nel Christianesimo per la lunga dimora, che ivi fedis. Giovanni Evangelista, che la [b] resse accora come Vescovo; e per bassinal, per li miracoli, e pet la predicazione di S. Paolo per lo spazio di trè anni con la conversione alla Fede di tutti gli Efesii, facendola divenire una delle 1 da 411.

più illustri Chiese di tutto l'Oriente. In Eseso dunque si unirono [ i ] da tutte le Provincie li Vescovi, fra quali fit nominatamente da Theodosio [ k ] in- k Liber. in Brev. vitato con un messo à parte S. Agostino, che dal messo si ritrovato mor- cuilità to di fresco, con doppio pregiudizio del Christianesimo, che in quel Con-

cilio non pote ammirar la Dottrina di un così rinomato Dottore. Il Pa- che vi concorfere. pa vi spedi trè Legati, che rappresentarono eziandio in quel Congresso tutta la Chiefa d'Occidente, e furono due Vescovi, Arcadio di..... Prelato molto [1] accreditato, che intervenne poi ancora nel Concilio Epife Gallia Regiense, e Projetto d'Imola, [m] Verè Projettus ex utero humana Ma- m S. Perrichenfel. tris, Matris divina in utero semper mansit, qui Domus sua nescius, Domus ferm. 165. Dei effe perstirit habitator, con questo bell'elogio laudato da S. Pier Chri-

fologo; e Filippo Prete della Chiefa Romana, foggetto noto in Europa per pregio di Dottrina, e di bonta in Africa, ove da Zosimo si mandato Legato a Larere, per gloria di affari tirati di fine con ammirabile destrezza, & in Asia, ove così valorosamente maneggiò la Causa di Giesti Christo, Legato di Celestino nel Concilio. Rappresentava la prima persona il Patriarca di Alessandria S. Cirillo, si perche egli era Legato a Latere del Pontesce Romano, come perche sosteneva la Patriarcal Sede dopo la Romana, Etenim, foggiunge a questo proposito il de Marca, [n] Theodosius n De Mara Imperator à Nestorii fautoribus circumventus, dissidum in Ecclesiam investum con ord. Sucret.

Cyrillo imputabat; quare necessarium omnino fuit, ut Calestinus alios prater Cyrillum Legatos mitteret, qui posteriores vices ad Generalem Synodum referrent, & Cyrilli anathematismos confirmarent. Frd i più riguardevoli

CELESTI-

CELESTS-NO.

Secolo V.

b L. ult. de a trib. C. Theed,

dunque del Congresso vi si vedeva, venuto dall' Armenia, quell' Acacio Vescovo di Malathia, che portava seco la gloria di haver per suo Discenolo il grand' Euthymio, celebre [ a ] nella Palestina per candor di vita, e per fama di miracoli; Ciro di Afrodisia nella Caria famoso [b] per gli elogii conferitigli dall' istesso Imperador Theodosio, Pietro Velcovo de' Saraceni, convertito alla Fede dal fopracitato Archimandrita grand' Euthymio, e che passando dalla milizia terrena a militar contro i nemici della Divinità di Giesiì Christo, con esempii egregii di persettissima Santità sa refe degno di effer promofio alla dignità di primo Vescovo della sua Nazione; e Besula Diacono della Chiesa di Carthagine, spedito colà da Capreolo Vescovo di quella Città in nome di tutte le Chiese dell' Africa, agitate allora, e disperse dall' accennata invasione de' Vandali. Oltre à quefti, ducento furono i Vescovi, e moltissimi li Religiosi di minor nome, ma di ugual zelo, che refero altrettanto nobile, che facra quella divina Affemblea, fra quali per suo maggior rimprovero intervenne ancora Eutyche Superiore de' Monaci di Coltantinopoli, che tanto valentemente fostenne fra' primi la Divinità di Ciesti Christo, che cadendo poi inavvedutamente nell'altro estremo venne à negargli l'Humanità, e su causa di que' dolorofi fconcerti, che noi, non fenza gran rammarico, riferiremo à fuo

Ephef,

luogo sotto il Pontificato di S. Leone. [c] Omnes namque, riferi Filippo Legato del Papa, Orientales, & Occidentales, vel per fe, vel certe per suos Legatos, Sacerdotalibuic confessui interfuerunt. Pervenuta così numerosa comitiva di Ecclesiastici in Efeso (ad eccettuazione solamente de trè Legati Pontificii, che tardarono alquanto, sbattuti dalle tempelte, e da contrarii venti rigettati) ritrovarono cold Nestorio, che prevenuto l'arri-

Neftorio in Riefo.

vo degli altri, fi era di gia portato in Efefo col Conte Ireneo, huomo della fua fazione, & iltromento habile à fapere, e poter far male ne' bifogni, col cui indirizzo, & autorità egli maneggiavasi con tanta destrezza per fortificare il suo partito, e render sempre più poderosa la sua Setta. Ma nell' B fue beftemmie. effettuarne il difegno, così horride furono le bestemmie, che andava propalando, che in vece di guadagnarsi i contrarii, si alienò que' medesimi,

d a cyril. p. 33. da i quali forfe sperar poteva vantaggio. [d] Circumcursas per omnia loca; disse di lui S. Cirillo, perpersa illa, perpessique Bestia, Christigloria insidians : & insidiatur non homini cuipiam vulgari , nobisque simili , sed Deoomnipotenti: [e]e dicesi, che ragionando un giorno con li Vescovi di alli Concil. Eptof. Ancira, e di Malathia, si affaticasse lungo tempo à persuader loro, Non esse dicendum, Deum factum esse Hominem propter nos; e che per horrore togliendosi subitamente quindi que due Padri, e seguitandole

con li paffi, e con la voce, Mai fard, esclamafie, che io asserisca un Dio di due, e di trè mesi, Ego bimestrem, & trimestrem Deum non dico. E Oracolo egli volea, che fosse il suo detto; onde di lui serisse il Lirinense, f Vinc. Lyr.pan 2. [f] Invelli fumus in Nestorii sceleratam prasumptionem, quod Sacram Scripturam fe primum, & folum intelligere, & omnes eos ignorafse jactaret.

Quicumque anto fe Magisterii munere praditi Divina eloquia tractavissent, universos scilicet Sacerdotes, Confesores, & Martyres, quorum alis explanafsent Dei Legem , alii explanantibus consensissent , totam postremò etiam nunc errare, & semper errafse afseverafset Ecclesiam, que, ut ipft videbatur, ignaros: , erroneofque Dostores fequeretur . Cotanto ardimento del mal prefe impegno provenne in lui , non folamente dalla fua propria offinazione, e

fuper-

Capitolo IV.

NO.

Imperbia, ma dall'accaloramento, che davangli que' Vescovi Pelagiani; che come si disse, erano da lui risugiati in Costantinopoli, i quali disguflati del Pontificato di Celeftino tenevano animato Nestorio a contrariargli non accorgendofi i miferabili, che mal prendevano per inimico colui, le cui offele ridondavano tutte in lor rovina, come l'arco, che per offender altri, torce se stesso, [a] Ferit enim miser se ipsium, disse di Nestorio S. Cirillo, unaque cum filis fuis ad interitum ruit. Ma quell'empie prattiche furon ben tofto recife dal colpo mortale, che scaricarongli sopra li Vescovi

Cattolici nell'apertura, che tosto segui del Concilio.

Era di già scorso il giorno prefisso à tal'effetto, e con una santa impa. Tartanza e 1488 zienza attendevano i Padri l'arrivo colà di Giovanni Patriarca Antiocheno Antio col feguito de' fuoi Vescovi della Siria. Ma eglino si avviddero ben presto. che la tardanza del Patriarca proveniva dal configlio di Nestorio, e non dalla malagevolezza del camino. Era Giovanni, come detto habbiamo. confidentiffimo di Nestorio, e talmente addetto à mantener la fede all' Amico, che nulla calendogli la Cattolica, si era ciecamente buttato al di lui partito, risolutissimo di sostenerlo ad ogni costo di coscienza, e di riputazione : e come che due gran passioni lo dibattevano, cioè quella di non dimostrarsi apertamente partitante di un' Heresiarca, e quella di non cedere all'impegno, egli temporeggiava il suo arrivo, framettendo [b] scuse b ha d'incommodo di strade, di lunghezza di viaggio, e di penutie di vetture, con ilperanza che annojato il Concilio di più attenderlo, ello intanto sluggirebbe l'un de' due incontri, ò di condannar Nestorio, ò di esser condannato con Nestorio. A tal'effetto spedì à i Padri li Vescovi di Apamea, e di Hierapoli, acciò questi rappresentassero loro, che non trattenessero più lungamente gli affari publici per convenienza privata della fua persona, [c] Pracepie nobis dominus Joannes Episcopus, esposero l'Ambasciata i due chiden. Vescovi, ne pietati vestra dicamus; Si tardavero, quod facitis, facite. Ma dalla vigilanza de' Vescovi discoperta la fraudolenza del Patriarca, e follecitati a non più prolungar quivi la lor dimora dalla stagione avversa, disidia più sp che incommodava tutti col male, [d] molti haveva tolti di vita; doppo di lid. in 1918. quindici giorni d'inutil dilazione, alli 22. di Giugno [e] aprirono il Gon- e done 431. cilio con incominciarne le fessioni. Convocossi questo nella gran Chiesa Concilio. di Efefo, dedicata [ ] al culto della Madre di Dio, la cui divina Maternità (S. Cril, in ande difendevafi; ond'ella fu poscia detta la Chiesa Mariana. Nel mezzo sopra ad Thed. un ricco Trono vedevasi collocato il Libro de' Santi Evangelii, [g] Veluti attenitia. in aures Sacerdotum inclamans, Justum judicium judicate, e, Judicabitis inter Santtos Evangeliftas, & Neftorii voces. Quinci, e quindi sedevano in lungo ordine i Vescovi, S. Cirillo come Legato Pontificio nel primo luogo, indi (quando giunfe) Arcadio altro Legato del Papa, di poi Giovenale Vescovo di Gierusalemme, e Theodoreto di Ancira, dichiarati amendue Protettori, & Avvocatidel Concilio, susseguentemente gli altri due Legati Projetto, e Filippo, & in fine à mano à mano, secondo le precminenze, dovute tutti li rimanenti Vescovi, & Ecclesiastici. Il giorno Nessorio ciuto i avanti alla prima fessione dandosi principio agli Atti giutidici, furono dal compani nel Com-Concilio spediti quattro Vescovi a Nestorio per citarlo a comparirvi: ma egli tutt'arroganza, e fatto rispolegli, [b] Confiderabo, & videbo. Altri trè su: 1. Er ali i Conil.
rom di nuovo mandati con la medelima iltanza, e con ugual successo framis- Ering.

amando l'empio minaccie à scuse furon'eglino costretti à partirsene senz'al-CUDE

CELESTI-Secolo V. NO.

b Ibidem.

cuna risoluzione : concioliacosache [ a ] essendosi porrari al di lui Palazzo Episcopale, trovaron le porte guardate da' Soldati, che rispingendoli dall' ingresso, distero, Illum, cioè Nestorio, seorsum non nibil quescere; ne poter' effi farsi lecito di fturbar con ambasciate la di lui quiete. Protestarono gl'Inviati di voler risolutamente l'ingresso per affari premurosi di Religione; onde un Tribuno per nome Florentio partendo, e tornando, finalmente fignificò loro, [b] Mihi quidem Nestorium videre non licuit : per alium autem hae significavit, cum omnes Episcopi simul convenissent, tum se quo-E fuz offinations . que affuturum : atque hoc ipfum pietati vestra renunciatum voluit. Fit

Chiden.

rigettata da' Padri la scusa, e secondo le Leggi de' Sacri Canoni effi la terza volta citaronlo à comparire, con protefta, che havrebbono altrimente proceduto alla condanna: e ciò che alli terzi Legati di quelta intimazione fuccesse, sara da noi riferito con le medesime parole, con cui eglino ne riportarono la relazione al Concilio, [c] Cum vestibulo appropinguaremus. ecce ibinon parpam militum fustibus armatorum manum inera ipfum veftibulum offendimus. Rogamus, ut ad adium, quibus Neftorius utebatur, januam nos admitterent : verum diù, multumque prastolati, nec sub umbra quidem ab illis satellitibus consistere permissi sumus; imò verò insolenter, impudenterque buc, illucque nos impellentes, vix tantillum loci concedebant, ubi pedem quiete figeremus ; sed neque ullo quoque humanitatis, benevoloque responso nos dignabantur. Tandem milites per quosdam significant, aliud nullum responsum nos esse accepturos, etiamsi ad pesperam usque in domus vestibulo operiremur. Addunt ad bac quoque, nempe ea de causa vestibulo se custodes adhibitos, illudque à Nestorio in mandatis accepisse, ne ullum omnind, qui à Synodo missus esset, ad ipsum ingredi permittant. A tal notoria oftinazione disperatasi da'Padri ogni speranza di ravvedimento nel reo, lette le Lettere della convocazione del Concilio, e di S. Cirillo a Neftorio, e di Nestorio à S. Cirillo, e ritrovate le prime giuste, e Canoniche, le seconde del tutto Cattoliche, e le terze affatto Herctiche, recitato ad alta

Condannato da' Padri, e depofto dal Vescovado.

voce il Sacrofanto Simbolo Niceno, da tutti con uniformità di voti fu fentenziato contro Nestorio in questo tenore, [d] Quicumque Nestorium non anathematizat , anathema fit . Hunc rella fides anathematizat . Quicumque cum Nestorio communicat , anathema sit . Omnes Nestorii epistolas , & dogmata anathematizamus. Omnes qui cum Nestorio commercium habent, anathematizamus . Quicumque hunc non anathematizat , anathema lit . Hunc Sacra Synodus anathematizat. Qui cum Nestorio communicat, anathema sit. Così i Padri. A richielta poi del Vescovo di Gierusalemme Protertore, & Avvocato del Concilio fii letta la lettera di Celestino con la enunciativa della condannazione seguita in Roma, l'altra di Cirillo trasmesfa al medefimo Nestorio in Costantinopoli col minacciamento della scommunica Papale; e quindi ricevuti, & efaminati il Vescovo di Ancira, e quel di Malathia fopra le bestemmie proferite da Nestorio in dispregio della Divinità di Giesù Christo, e della Madre di Dio, che habbiamo di sopra riferite, in fine ad istanza di Flaviano Vescovo de' Filippensi si recitarono à lungo tutte le testimonianze della Sacra Scrittura, e de' Santi Padri, con le quali dimostrasi farto il Misterio dell'Incarnazione nell'Utero della Beatissima Vergine, inconsust, & indivist, e qualmente con la cognizione di due Nature divina, & humana rifultò una fola Persona, che su Giestà Christo, Dio, & Huomo: dalla qual Cattolica dottrina quanto lungi anCapitolo IV.

CELESTI-

dasse Nestorio, da i di lui Quaternioni, che con horrore di tutti furono qui letti, ciascun chiaramente può comprendere; onde di nuovo con Canonica sentenza su scommunicato, privato della Sede Episcopale, & escluso dalla communicazione de' Fedeli, per mezzo, e col tenor di questa breve, e formidabile Lettera [ a ]

NO.

Sancta Synodus in Ephesiorum Metropoli coacta Nefforio novo Inda.

Agnosce te propter nimias conciones tuas, obstinatamque adversus Sacros Canones contumaciam, contumacemque obstinationem, vigesima secunda mensis Junii jam decurrentis, secundum Ecclesiasticarum sanctionum decreta, 4 Sancta Synodo exauctoratum, atque adeò ab omni Ecclesiastica Dignitatis gradu amotum esse. Così il Sinodo a Nestorio. Seguirono in tanto acclamazioni al Pontefice Celestino, che haveva il primo condannato l'Heresiarca, e l'Heresia, e su da' Padri minacciata Scommunica à chi nella Confessione di Fede alcuna cofa aggiungesse al Simbolo Niceno, terminandosi con que-

ste risoluzioni gli atti del primo giorno.

Divulgatasi la Condanna, non è credibile, quanto ne gioisse quel Po-polo di Esses per polo diletto di Maria, e di quanto gaudio rimanesse ripiena quella Città, la con che dalle proprie case era tutta uscita, per attendere alle porte della Chiefal'esito del successo. [b] Perduravit universus Civitatis Populus à mane 65.cpil.opf.4. ufque ad vesperam, dice S. Cirillo, Santta Synodi judicium expettans. Ut autem audierunt, inselicem illum effe depositum, caperunt omnes una voce Sanctam pradicare Synodum, & Deum glorificare, quod cecidiffet Fidei inimicum . Egredientes verò nos ab Ecclesia deduxerunt cum lampadibus usque ad diversorium nostrum (erat enim jam vespera) & facta est multa latitia, & luminaria in Civitate posita, ita ut & Mulieres quoque adolentes thymiamata cum thuribulis nos pracederent. Oftendit enim Salvator blasphemantibus gloriam suam, quod omnia possie. Così egli. L'istessa notte nell'avvicinarsi del Editutto il Chrigiorno, che fu il secondo del Concilio, scrissero i Padri all'Imperadore in giuncimo, notificazione del fatto, pregandolo con riverenti suppliche à corroborare i facri Decreti con i Bandi Imperiali, con far ardere i pestiferi Scritti del nuovo Giuda Nestorio dal Sacro Sinodo di già condannato, e deposto ; e per via

toria riportata dalla Madre di Dio, felteggiò di facro giubilo con l'Oriente, e l'Occidente tutto il Mondo Christiano. Ne lungi andò, che per empir maggiormente il contento del Conci-Arrivo de Legad lio, sopragiungestero in Eseso li trè Legati del Papa, e si presentassero subi-la Eseso. to, tanto più follecitamente a' Padri, quanto maggiormente i Padri ne havevano attefo l'arrivo. S. Cirillo, che in loro affenza haveva, come Legato à Latere, rappresentate le veci del Pontefice Romano, gl'introdusse l'istesso giorno nella Sala del Sinodo, al quale eglino esibirono la Lettera di Celcitino, che fii prima letta in Latino, com'ella era scritta, e quindi poi trasportata in Greco di nuovo riletta, e con fauite acclamazioni, rice- Lemera del Pa vuta, & encomiata da tutto quel sacrosanto Congresso. Ed era veramente serita al Concilio. la Lettera degna non men di essere scritta da un tal Pontefice, che diretta ad una tal divina Adunanza: conciofiacofache [c] in effa Celeftino tutto fi champber opif. Aruggea nell'efortar que' Padri à maneggiar vigorofamente la causa di ...s.

di altre Lettere, e messi volando da per tutto la gioconda nuova della vit-

CELESTI. Secolo V. 460 NO.

Giesti Christo, con isperanza certiflima, che Nunquam contra Regem Regum verba tyrannica dominationis admiffa funt, nec opprimi per falsitatem potuit negotium veritatis; Adflote, egli soggiungeva, Catholica Fidei, & Eccle-siarum quieti: adflote (quia sic dicendum est) & prateritis, & prasentibus, & futuris , rogantes , atque fervantes que ad pacem funt Hierufalem ; al qual'effetto egli accennava la spedizione de' Legati, & il fine per cui esso havevali spediti, ch'era, ut interfint his, que agentur, & que d nobis antea flatuta sunt, exequentes, dichiarandoli con queste parole Esecutori, e non Revisori della condanna già fulminata contro Nestorio nel Sinodo di Roma. Filippo un de' Legati, ch'era [a] Cardinale di Santa Chiefa, con bre-

ve Orazione commendata la pietà di que' Padri nell'efferfi quivi uniti da si differenti parti del Mondo per terminare un'affare cotanto importante della Chiefa Cattolica, e fatte convenienti scuse della tardanza del lor viaggio, frastornato dalle tempeste, & attraversato da' venti, pregò il Concilio, che volesse informarli di quanto si era operato, acciò essi in nome del Papa, ch'è[b] Capo de Vescovi, com'era Capo S. Pietro degli Apostoli potessero confermarne, & approvarne le Decisioni. Et in esecuzione della

b Bidem . richiesta, dal Vescovo di Ancira furono da capo letti tutti gli Atti, con Iftame , & affa de Legati. espressione divota di suggezione al Papa, e di ubbidienza a'di lui Legati. Allora questi, tutti e tre si sottoscrissero con il preambulo del seguente.

exordio, [c] Nulli dubium eft, imò saculis omnibus notum eft, Sanctum; Beatissimumque Petrum Apostolorum Principem , & Caput , Fideique columnam, Ecclesia Catholica fundamentum, à Domino Jesu Christo Salvatore noftro, bumanique generis Redemptore, Caleftis Regni claves accepiffe, folvendique, atque ligandi potestate, quam acceperat, usum fuisse, nec non per Successores suos bucusque semper vivere, causasque decernere, semperque victurum effe . Hujus itaque ordinatus Succeffor , & Vicarius Sanctus , Beatifsimusque Papa, & Episcopus noster Caleftinus nos suos prose, con ciò che fiegue in approvazione della condanna di Nestorio. Filippo, benche semd Baren. 401. plice Prete, fi fottoscriffe prima [d] de i due Vescovi suoi Colleghi Arcadio

e Projetto, ò perch' egli costituito in grado Cardinalizio, per la profilma connessione, che hanno i Cardinali col Papa Capo della Chiesa Cattolica, rappresentava con ispecialità maggiore la Persona del Pontefice, come [e] e Idemibid. vuole il Baronio, ò perch'egli fosse Legato del Pontefice, e gli altri due del foste. Famisia Sinodo Romano, come sostiene [f] il Perrone, ò perche la negligenza de Copisti habbia tramandata a noi alterata la notizia di questo fatto, come g De Mores de [g] attesta il de Marca, e come noi più facilmente ci persuadiamo, fondati

concerd. Società & nella Lettera di Clemente V., che tutto il dubio discoglie, e rende provata in quell'antica età la precedenza de' semplici Vescovi sopra i Preti Cardinali. Scrisse Clemente al Cardinal' Arnaldo Prete Titolare di S. Prisca, & ad Arnaldo Vescovo di Poictiers, ambidue destinati Legati al Rè Eduardo d'Inghilterra, e nello scrivergli, preponendo egli sempre nelle benedizioni, e ne faluti, nelle incombenze, e nella precedenza il Cardinale al Vescovo, acciò la novità non recasse, ò alterazione, ò meraviglia ne apporta immediatamente la ragione con queste parole, con le quali

ancora termina la Lettera, [h] Nec quifquam miretur, si contra morem h Clim. V. epift.32. guam citam refer: antiquitus obfervatum in prafiti falutationis eloquio, Tu, prafate Cardinalis , praponeris, Tuque, Episcope pradicte, postponeris, & propterea Venerabilis Frater etiam non vocaris, quoniam in talibus modum bujusmodi moder-

mais in fine .

c Widen.

m. 81.

e 35.

mis temporibus observari decentius reputamus. Onde apparisce l'uso dell'ant-Certmoniale ami-Estemportons cogie d'innovazione, che il Pontefice allora ne fece, Stil mo-co circi la prese tivo della decenza, che ad innovario lo spinse. Si notificò dunque di denzadi "escondia". miovo à Theodofio l'arrivo de' Legati Pontificii, e la confermazione da effi farta degli Atti, & il Religiofo Cefare mostrossi in tutto così riverente. & offequiolo verso la Sede Romana, che ben con questo solo successo posfon giultamente riconvenirsi que i moderni Heretici, che non ostante il confenso delle due Chiese Latina, e Greca congregate insieme in un Concilio generale, voglion contrastar nel Papa l'autorità primaria nella Chiesa di Dio, e la Superiorità incontrovertibile sopra tutti li Vescovi del Christianesimo.

Quelto successo potea recar termine al Concilio, e render l'antica quiete alle cose della Religione, se lo spirito inquieto di Nestorio non haveffe, onde meno fi temeva, fuscitata un'improvisa tempesta, per cui nel Printe e mille porto istesso hebbe a perire la Nave augusta di quel sacro congresso. E noi gnissi ne di Netocertamente ci stimaressimo perduti nell'ampia voragine di tanti, e così moftruosi ravvolgimenti, se non havessimo da principio risoluto di ravvivare negli Eruditi la memoria più tosto dell'Historie, che interamente descriverle. Tanti furono li raggiri de' Corteggiani, le Violenze de' Vescovi traviati, gl'inganni de' Nestoriani, e le perversioni causate dalle loro maligniffime prattiche, anche ne' buoni. Nestorio preveduto il colpo, si era ' Fartinant Il Negnimme practicine, anche ne buoni. Menorio preventato il coipo, il eta fotto contro sano talmente premunito alla difesa, che rimane in dubio, se più empio apparisse fotto, e Total avanti la celebrazione del Concilio, ò più arrogante doppo la terminazio- cilio, ne, e la condanna. Egli haveva seco da Costantinopoli condotto il Conte Ireneo, e con aftute maniere fi era eziandio guadagnato il Conte Candidiano, che haveva Cefare mandato ad Efelo con l'appoggio di alcune Truppe per affiltere alla indennità del Sinodo, e frattornar que tumulti, che col concorso di tanti Vescovi potea causar l'innocente libertà de' Forastieri. Tutti due i Conti adunque ben'animati verso di lui, e conseguentemente mal disposti verso S. Cirillo, non poterono più sdegnosamente ricever l'avviso della condanna seguita, nè più strettamente inirsi per divertirne in ogni modo l'esecuzione. A tal'essetto eglino risolverono d'impedire, ò di ritardare almeno, che non penetraffe la notizia del fuccesso all'Imperadore speranzati, che intanto havrebbon'effi disposti è violentati li Vescova Cattolici à prender più proporzionate le misure. Preclusero per tanto con la loro potenza ogni strada al passaggio delle lettere, che si spedivano dal Concilio a Theodofio, prevenendo la pia mente dell'Imperadore con informazioni altrettanto bugiarde, quanto empie delle cofe feguite per mezzo, come eglino dicevano, d'immensi sconcerti, causati da Cirillo, che haveva sedotti li Prelati, e precipitata la sentenza suor di ogni legge de' Canoni, e di ogni procedura di giustizia: onde Nestorio appellare à nuovo Concilio di Ecclefiastici incorrotti, e non avvelenati di odio antico contro di lui ò per eguaglianza di posto, è per superiorità di comando. Impressa tal finistraimaginazione nell'animo di Cefare, turto poi fi diè Nestorio co' suoi Contia porger pabulo al fuoco, che portò in Efefo il Patriarea di Antiochia co 'le Patriarea di an feguito de' Vescovi della Siria suoi giurati fazionanti. Haveva saputo il tiochia Capo de Patriarca la condanna publicata, e tutto gonfio ne veniva di rancore, e di filegno verso il Concilio, si perche haveva sentenziato contro il suo diletto Meltorio-come perche non haveya afpettato l'Oracolo del fuo voto, quan-

NO.

a In allie Concil. Tobef.

do ei medesimo erasi dichiarato per mezzo de i due Vescovi di Apamea, e di Hierapoli, [4] Si tardavero, quod facitis, facite; e prendendo quelto punto per pretesto di disgusto, appena giunto, cominciò a dar di nullità agli atti Conciliari, & a tacciar di Heretico Appollinarista Cirillo, e tutti li Padri come Contradittori della Fede Nicena, e Refragatori delle Sacre Leggi: quindi passando dalle parole ai farti, nel medesimo suo albergo (che fù il ricettacolo publico di tutti li Viandanti ) uni in forma di Sinodo gli Ecclesiastici del suo partito, & i Pelagiani adherenti à Nestorio, che rappresentarono tutti un de' più esecrandi Conciliaboli, che si leggano nelle Historie. Poich'essi accaloriti dal braccio secolare de i due Conti

tolici.

Ireneo, e Candidiano, iftigati dal fomite della presenza di Nestorio, e resi audaci dalla liberta scandalosa dell'indegno albergo, ove si ritrovavano, egli citarono Cirillo, e Memnone, ch'era Vescovo di Eseso, à comparire avanti di loro; e non essendo comparsi, dichiararono l'uno, e l'altro decaduti dal Posto, macchiati d'Heresia, Cirillo per haver composti do-In cul feommuni dici Articoli Hereticali, Memnone per haverli divulgati, infamando tutti ca s. Cirillo, e tut. fine come Appollinarista. E secer tal pompa di questa temeraria sentenza, che ne affissero per le Piazze i Cedoloni, ne spedirono lettere à Theodosio, & altre con fomma follecitudine ampiamente per l'Afia, e per l'Africa, affin di preoccupare con le loro imposture tutta la Christianita del Mondo. Per tenersi poi ben'affetti, e saldi nell'abbominevole impresa que' Vescovi Pelagiani, che con loro concorfero, con una facilità grandiffima fi dichiararono anch'effi feguaci della dottrina di Pelagio, e formarono questo Canone, [b] Ade animam minime per peccatum mortuameffe, privatamque

b Arnd Bar, an 411. m. 78.

c Call de incar. 1.2. 4.2. 0 j.

E S. Cirillo , e i Vefcovi Cattolki Patriarca di An-We fcovi.

vita gratia: neque peccatum originale effe propagatum in Posteros; & i Pelagiani, che già da molto tempo avanti havevano professata l'Heresia, che facilmente da essi poscia apprese Nestorio, [c] goderono all'accrescimento di questi nuovi Commilitoni, e gli uni, e gli altri con iscambievole inganno fi confermarono maggiormente nel loro errore.

Dall'altra parte i Padri del Concilio offesi dalla communicazione libera, ch'il Patriarca haveva co' Nestoriani, e molto più di santo sdegno access per gli oltraggi da lui fatti ad alcuni Chierici del partito Cattolico, fervati mechi , & aleri li tre termini giudiciali lo fcommunicarono, esprimendo nella sentenza della scommunica i nomi di tutti li Vescovi del suo partito, che suron trentafei, fra' quali fi ritrova inferito quello eziandio di Theodoreto, che la faceva allora da Araldo de' Nestoriani, e che, abjurara poi l'Heresia, e lo Scisma, meritò con miglior sorte di essere annoverato frà i più benemerità Campioni, che vantasse nel Concilio Chalcedonense la Religione di Christo. E saviamente si contennero i Padri nella sola Scommunica delle Perfone delinquenti, fenz'aggiunger la deposizione da i loro Vescovadi, per non efacerbar maggiormente la piaga,e smembrar con perniciosissime conseguenze tanta moltitudine di Chiese dall'unita della Cattolica. Qual savia condotta fu approvata indi ad un' anno dal tempo istesso, essendoche, detestata l'Heresia, e l'Heresiarca, ritornò il Patriarca Antiocheno con tutti gli accennati Vescovi ne' sentimenti del Concilio. Vennero quindi a d S. Profes. in Padri alla condanna [d] de' Pelagiani, trasmettendone nominatamente al Papa la nota del numero, e qualità, fra quali il primo luogo teneva il sempre inquieto, e perversissimo Giuliano di Capoa, che dall'Occidente

mian.

CELESTI-

haveva portato il fuoco delle diffenzioni, e dell'Herefia fin nell'Oriente, della qual condanna tanto giol quel divoto Popolo di Efefo, che scacciò incontanente dalla Città tutti li Pelagiani; ond'hebbe à cantare di loro l'ingegnoso, e Sacro Poeta [ a ]

NO. a Elem de Ingrat.

Pratereo, quanto fuerit bene mota tumultu Clara Ephesos, non passa din consistere tectis Vasa ire, & morbi flatus, & semina mortis.

Di queste nuove risoluzioni il Sacro Concilio spedi nuove lettere à Theodosio, le quali però non hebbero miglior fortuna delle prime, intercette, & involate dalle guardie vigilantissime, e numerose de Nestoriani. In modo tale che Cesare ingannato viè sempre più dalli raggiri degli Heretici, e interpretando in cofe di tanto momento il filenzio de' Cattolici per indizio manifesto di colpa, prese finalmente quelle perniciose determinazioni, che

fiamo per foggiungere.

Eprimieramente con follecitudine (pedì ad Efefo Palladio Magiftriano, Ordinidi Cefare Efecutore de' dispacci Imperiali, con lettere dirette al Concilio, in cui ricontro il efecutore de' dispacci Imperiali, con lettere dirette al Concilio, in cui ricontro il contro i comandava, che si annullasse, quanto sin' à quel giorno si era deciso con-cillo. tro Neltorio, e l Patriarca Antiocheno, & altre ai Presidi delle profilme Provincie, e Città, acciò non mai permettessero sotto qualunque pretesto la partenza di alcun Vescovo da Efeso sin' à suo nuovo comandamento. Alla ingiuftizia degli ordini fi aggiunfe la mala Fede di Palladio, che prefo anch'ei nella rete de' Nestoriani, e Huomo secolare, e di Corte qual'era, pervertito subito da i due perfidi Cortigiani Ireneo, e Candidiano, non dato ne luogo al giusto, ne tempo alle risposte, e riportossi con la medesima follecitudine, con cui venne à Costantinopoli, carico di lettere de' Nestoriani, contenenti nuove calunnie, e nuove imposture contro i Cattolici, per scori Cattolici, e risolatione. divulgarle in quella Corte, e renderle tanto più credibili, quanto più publiche. Mai Vescovi Cattolici per sincerar presso Cesare la lor condotta. veggendofi preclufa dagli Heretici ogni strada, con le Orazioni si aprironquella del Cielo, & implorato prima il potente ajuto di Dio, determinarono di spedir, come seguì, un'Huomo accorto, e fidato in habito di Pellegrino con una Canna in mano in vece di bastone, dentro la quale eglino occultamente riposero trè lettere, una all'Imperadore, in cui minutamente disvelavano la procedura del Concilio, e le violenze, e raggiri de Nestoriani, l'altra al Clero di Costantinopoli, e la terza ai Superiori de' Monaci di quella Città, animando e Sacerdoti, e Religiofi à protegger pienamente appresso Theodosio la Causa, e le ragioni della Fede, manomessa, & oppressa dalla potenza degli Avversarii. Et assistè l'Angelo di lo. Dio al nobil Pellegrino, e qual'effetto fortifie la fua Legazione, rendefi chiaro da ciò, che successe, registrato negli atti authentici di quel Concilio, da i quali fon pervenute a noi le notizie, che scriviamo.

Ricapitate dal Pellegrino le lettere, [b] Confestim omnes Archiman- bin allis Concil. drita Monachorum, catervis stipatis exurgunt; La moltitudine feceli santa- Ephol. mente arditi, e dove tutti d'accordo colpiravano in un medelimo, niun temendo di se in particolare, e null'altro havendo de temere, che il pronero de Monacione prio timore, seguitati dal Clero, e dal Popolo, con animo maggiore d'ogni d'Annataopole. pericolo scescero in un gran Campo di Battaglia per difesa della Religione, e si portarono a dirittura al Palazzo Imperiale, [c] Hymnosque, & Psalmos decantantes ad Regiam contendant. Quivi Capo di tutti feceli S. Dalmazio.

464 Secolo V.

NO.

Monaco di così prodigiosa austerità, che in quarant'otto anni di Religione non era giammai uscito da quel Monasterio, benche alcuna volta terremori gravissimi havessero scosso con il Monastero la Città, e dall'istesso Theodofio fos'egli stato pregato di sottrarsi con la fuga dalla rovina, che minacciavano quelle mura. Mà allora scosso da più sorte motivo del pericolo della Fede, egli usci non solo dal Monastero, mà quasi da se medesimo. scorrendo per la Città, com'ebrio di zelo della casa di Dio. Entrò adunque françamente egli solo nelle Camere più secrete dell'Imperadore nel medefimo tempo, che tutta la Turba de' Monaci, del Clero, del Popolo, assediato divotamente il Palazzo, alternativamente à choro intonavano ad alta voce Salmi, & Hinni in lode della Divinità di Giesù Christo, & in humili preghiere a Dio, che non volesse abbandonar le ragioni del suo Figliuolo, e della sua Madre, ch'eran le istesse che le loro, e della sua Chiefa. Ammirato infieme. & intenerito Theodofio al fanto ardimento del buon Vecchio, & al divoto canto di tanta moltitudine di gente, che parevano Angeli alla voce, come se il suo Palazzo non sosse Tribunal degno di tal'Udienza, ordinò, che si portassero al prossimo Tempio di S. Mocio, dov'ei medefimo follecitamente fi condufie, spettacolo insieme, e spettatore di una tanta novità. Dalmazio il primo con in mano la Croce. e col Corteggio dietro, che lo feguiva, di tutto il Clero, e di tutto il Popolo, non così tosto vidde approfilmarsi Cesare all'accennata Chiesa, ch'eie tutti, come con tante voci uscite da una sola bocca, esclamarono, Anathema Nestorio, Anathema Nestorio, e supplichevoli più con gli atti, che con le parole circondando Theodofio, rappresentarongli con eloquenza di lagrime à voler rendere ragione alla Giustizia, Giustizia alla Fede, e Fede alla schietta relatione de' Santi Vescovi del Concilio. Quindi poi salito Dalmazio sul Pergamo, [a] Si vultis audire, quiete adeste, soggiunse, & ne obstrepere velitis, & prafenti animo adeste; e rivolto à Cesare, che nella gran Chiefa sopra magnifico Trono sedeva, Diasi, diste, è Cesare, fine omai alle miserie, & alle imposture dall' Heresia; prevalga una volta la

a Bidem .

Quanto favorevo le agli affari della Religione

giusta causa de' Cattolici : e qui a lungo si stese nel semplice racconto dell' apertura, del profeguimento, della fentenza del Concilio, delle prattiche di Nestorio, delle fraudolenze de' Ministri Cesarei, delle violenze degli Ecclefiaftici Scifmatici, ponendogli fotto gli occhi della confiderazione tutte le procedure de' Vescovi Cattolici, e tutto l'infausto corso del Conciliabolo Satanico de' Nestoriani: poscia lette ad alta voce le Lettere, e recitate le suppliche de Padri, sconginrò Theodosio à volerla far da Cefare, cioè da Protettore della Verita, e da Avvocato della Fede, e non da sostenitor della menzogna, e promotor dell'Heresia. Imperator, conchiudono gli Atti del Concilio, omnia ordine audivit, audiendoque gavisus est, & Deo gratias egit, approvando la condannazione di Nestorio, e le Decisioni del Concilio, e ritrattando in un'istante gli Ordini da lui dati, & al Concilio portati da Palladio Magistriano a favor de' Nestoriani. Tanto può, tanto vale la forza della verità disvelata anche negli animi preoccupati dalla menzogna. Circa le dissensioni, che vertivano trà S. Cirillo, e l' Antiocheno, volle Theodosio medesimo udir le ragioni delle parti, e perciò ordinò, che si mandassero dal Concilio alcuni Vescovi d'integrità notoria, dalla cui viva voce effo informato, con adequata decifione potesse riunir gli animi discordi, e render quiete a' Popoli, e pace alla Chie-

CELESTI-NO.

Chiefa, S. Dalmazio tornò trionfante al fuo Monasterio col feguito de' fuoi Religiosi, la cui bontà, e dottrina non mai meglio si conosce, che ne' bi-

fogni più gravi della Chiefa di Dio.

Ma l'Herefia, che nè pur vinta cede, armò di nuove frodi i fuoi Seguaci, per mostrarsi sempre più orgogliosamente che mai, temeraria, e riso-luta nel male. Prevedendosi da Nestoriani d'impossibile riuscita la disesa m di Nestorio, tutte le trame ordirono per abbatter S. Cirillo, che sin d'al-Cirillo. lora eglino (celfero per oggetto eterno del loro (degno; perfiiafi, che nell' oppressione di lui sarebbe risurto Nestorio, come due, che diametralmento opponendofi, uno era il Campione della Fede Cattolica, l'altro il Corifeo dell'Herefia. Penetrate dunque dal Patriarca Giovanni, e da fuoi adherenti le rifoluzioni della Corte, spedirono à Cesare un Legato per prevenirlo contro la persona di Cirillo, e di Memnone, intrecciando cose verisimili alle false, acciocche il falso potesse tanto più fondatamente acquistar'il pregio del vero. E il Legato portator delle Lettere fù il medelimo Conte Ireneo, sfacciato Nestoriano, che era impegnato nell'opera più come principale, che come Ambasciadore. Espose questa à Theodotio la ferie del fatto, e con arti apparentemente diffinteressate rappresento, Che non meno era Heretico Nestorio, che Cirillo, e Memnone: il sacro Concilio haver tutti e trè deposti, non potersi sostener la condanna del primo, se nell'istessa condanna non s'involgessero parimenti gli altri due; tali effere i veri fentimenti de' Padri Cattolici, e questo l'unico mezzo per ridurre nello stato primiero di concordia le Chiese d'Oriente; esso venir inviato apposta dal Concilio per sincerar sua Maesta, e richieder dalla sua Clemenza confermazione delle condanne, & esecuzione della sentenza. Theodolio forpreso alla novità del successo, nè tutto l'esposto volle credere, ne tutto rigettare; e mentre dibattuto agitavasi con un pensiere, & un'altro, infaustamente gli giunse una lettera di Acacio Vescovo di Bereea, Ecclesialtico accreditato, e di lunga esperienza negli affari della Religione, mà che l'età di cento, e dieci anni l'haveva relo ò incapaco di contradire al male, ò inhabile à sciegliere il bene fra 'l male. Haveva questi mandato al Concilio con facolta di suo Vicario il Vescovo Emeseno, che come Suffraganeo del Patriarca di Antiochia haveva eziandio in tutto il corso di questi affari apertamente adherito a lui contro S. Cirillo, trasmettendo ad Acacio relazioni indignissime contro la persona, e la dottrina di quel Santo Patriarca: onde impressionato il buon Vecchio da queste finistre informazioni, mosso dal zelo della Fede, scrisse à Cefare contro Cirillo, e Memnone ne' medefimi fentimenti appunto, che gli haveva poc'anzi suggeriti il Conte Ireneo; A questo nuovo impullo traboccò Theodolio a favor de Scilmatici, le non quanto che si Riolazione dell' contenne in ciò, che s'intendesse tutti e trè, cioè Nestorio, Cirillo, e Memnone, deposti dalle loro dignità, sin tanto che con maggior'agio, e tempo si rinvenisse da' Vescovi la reita, ò l'innocenza degli accusati. E per esecutore dell'Imperial comando egli deputò il medesimo suo grand' Elemosiniere il Conte Giovanni, che portatosi ad Efeso sece molto più di quanto gli fu impolto; concioliacolache giunto fe arreltar prigioni Neftorio, S. Cirile tutti e tre, confegnando Nestorio al Conte Candidiano, e Cirillo, e lo, e Memone Memnone ad un'altro Conte Palatino Giacomo, e successivamente rac-carterate chiuse frà le Guardie tutti li rimanenti Vescovi Cattolici, assinche l'Heresia

Nefforlani di

Secolo V. CFLESTI-466

NO.

tanto più baldanzofamente giungesse al pallio della Vittoria, quanto men'incontrasse ostacoli, che le si opponessero. Parlò però Dio in vece de fuoi Servi prigioni, e parlò tonando con

Cassigo di Dio quellinguaggio, con cui bene spesso atterrisce i Regni, e con i Rè subif-sopra gli stati di sa i loro Imperii. Poiche nel tempo medesimo, che per savorire agli Heretici tolle Theodofio la liberta in Efefo ai Cattolici, tollero gli Heretici all' Imperio Romano una parte del Mondo, e con memorabile strage debellato, vinto, e disfatto l'Efercito Imperiale, si refero li Vandali Arriani Padroni di tutta l'Africa. Haveva colà Theodosio dall'Oriente tras-

messo un fioritissimo Esercito sotto la condotta di Aspar, il quale accresciuto di forze con l'unione delle Truppe d'Occidente, comandate dal Conte Bonifazio, con horribile comparía havevano ambedue prefentata Vittoria de' Vanla battaglia à Genferico, che vittoriofo della Città di Bona scorreva bal-

danzofamente fin fotto le mura di Carthagine. Mà la Battaglia fù per i a Precap. de bello Romani più tofto fuga, che combattimento, essendo che [a] Victi ad Vand. 1.1. unum omnes, alius alio sugam arripuere, Aspar Constantinopolim, unde venerat, & Bonifacius Romam profettus. Con differente efito però del loro ritorno, mentre il primo torno in Coltantinopoli per veder [b] il Fi-Marcellin. in

glipolo fotto l'Imperador Leone dichiarato Cefare in Oriente, & il fe-Morre del Come condo tornò à Roma [c] per effer uccifo in duello da Aetio fuo nemico. Bonifazio . Giunfe à Theodofio la terribil nuova della disfatta dell'Efercito appunto & Idem stid. in tempo, che ritrovandosi tutti li Cattolici di Costantinopoli agitati dalle violenze usate a' Padri del Concilio, porsero unitamente Memoriale à Cefare con tal'efficacia di parole, e con tal rifoluzione di fentimenti, che ben quindi folamente comprese l'Imperadore, quanto strane rivoluzioni cagionar poffa in un Popolo la novita della Religione, e 'I zelo della Fede. Onde, come ch'egli era per altro di animo religiofo, e divoto, e li raggiri de' Corteggiani gli havevano sin' allora rappresentato il falso per vero, l'horrore della ricevuta (confitta, e il più proffimo (pavento delle voci disperate del Clero, e del Popolo talmente lo sbigottirono, che pe-Theodolio favonetrandone il terror nell'animo, e nella coscienza, cominciò prima a disrifce Il Concilio bitar della Fede de fuoi, e poi à porgerla intiera alle relazioni de Vescovi

de' Cattolici.

Cattolici, e mutati in meglio li fentimenti, mandò a chiamare fette Ve-Pulcheria e chè fcovi del partito di S. Cirillo, e fette del Patriarca di Antiochia, per effere che optrafie à fa-tro de Catolial: effo medesimo Uditore, e Giudice delle ragioni degl'uni, e delli raggiri degli altri. Porfe pronto ftimolo alla rifoluzione, e rifoluzione alla caufa della Santiflima Vergine un'altra Augusta Vergine, cioè Pulcheria Sorella di Theodofio, che educata nelle massime Cattoliche, & imbeverata di fana dottrina dalla lettura de' Scritti di S. Cirillo, disvelò apertamente à Cefare il tradimento de' Conti, e le ribalderie degli Heretici; e fattofi Dux famina facti, prefe, e conduste felicemente à fine il negozio della Madre di Dio, che vole trionfare in quelto contraftato Concilio per mezzo di una Regia Vergine, com'essa; onde in ogni Secolo su esaltato dalla Chrifrianità il nome di Pulcheria, di cui S. Leone Papa tramando degni Elogia a' Posteri [d] nelle sue Lettere. Arcadio, Filippo surono i Capi della spedizione Cattolica: mai sette della fazione Heretica di ordine Imperiale furono arrestari in Chalcedonia per timor, che il Popolo di Costantinopoli con perniciose conseguenze non li trucidasse vivi, avanti il loro atrivo. Acerbi furono i loro lamenti, & egualmente oftinate le loro dispute con-

d S. Lee spift. 35. 41.00

NO.

te contro li dodici Anathematismi di S. Cirillo, che à piena bocca, e con disperate voci chiamavano Heretico Appollinarista; mà il Santo dissingannò, se non loro, tutto il Mondo con la nobile Apologia, ch'egli allora. compose in sua difesa. L'Imperadore uditi li Legati del Papa, e ben apprese le Decisioni del Concilio, ordinò, che non solamente sosse eseguita la Confermitione fentenza contro Nestorio, ma deposto ancora dalla Sede ( alla quale fiì in- della nalzato il Cattolico Maffirmano ) confinandolo nel Monalterio di S. Euprepio presio Antiochia, per dar tempo, e commodo al reo di ravvedersi. Tuttavia abufandofi il superbo della pietosa connivenza di Cesare, meritò poscia da lui e da Dio que' doppii castighi e che nel seguente Pontificato descriveremo. S. Cirillo tornò trionfante alla sua Chiesa di Alessandria, e gli altri Vescovi alle loro, e i Conti Palatini calunniatori del Sacrosanto Concilio, e foltentori dell'Herefia, fi procacciarono lo fdegno di Theodofio, Chriftianeian. la degradazione de' posti, e l'odio eterno del Christianesimo, lasciando gran documento a' Posteri, quanto malamente ad Huomini Laici si commettino i grandi affari della Religione di Christo. Pulcheria per profeo della riportata Vittoria innalzò [a] in Costantinopoli due Nobilistimi Tem- 1 Ni 166 1400 si pii alla gran Madre di Dio, uno presso il Mare in luogo detto Blancherne, che rifarci [b] poi l'Imperador Giustiniano; e l'altro nella contrada chiama- b Proces, de 4615. ta Odigon, ove ripole un'Imagine della medesima Madre di Dio, dipinta, Infinian, Imper. I. come portava la fama, da S. Luca, e le Fascie del Bambino Giestì, ricevute [c] in dono dalla Cognata Eudoxia, divenuta Vedova di Theodofio cs. Germ. Confess suo Fratello, e per tutto l'Oriente trionfò indi in poi così gloriosamente il sociii Domini. Nome di Maria, che non mai egli proferivasi senza l'aggiunta del nobil Preconio di Madre di Dio.

Mà in Roma tanto maggiore fu il gaudio, quanto più a quella Città E del Pontefice erano riusciti sensibili gli avvisi funesti de' torbidi del Concilio, che hab-di Roma, biamo accennati. Ritrovavasi Celestino carico non meno di anni, che di affanni, quando tali cofe feguirono in Oriente, e qual [d] nuovo Mosè dE ad. 17. attendeva l'esito della gran pugna con le mani elevate verso il Cielo, così affiduo nelle Orazioni, che di se medesimo testificò nella Lettera, che poi egli scrisse al Clero, e Popolo di Costantinopoli, Haver esso per il gran dolore della ritardata conclusione non sol perduta la pace del giorno, mà la quiete eziandio, e'l solito refrigerio della notte. In modum dierum duximus noctes, quia talibus causis omne tempus angustum est; nec oculos somno deeli navimus inquietes : quem enim caperet ditectio dormiendi , sic vigilante raptore, nesciebamus. Ma giunsero a lui felicissime le Feste del santo Natale, essen do che in quel medesimo giorno ginnse in Roma il fausto annunzio del Concilio gloriosamente terminato, e i portatori della nuova furono un Prete, & un Diacono della Chiefa Costantinopolitana, dichiarati con titolo di Ambasciadori al Pontefice dal Concilio, dal nuovo Vescovo Maffimiano, e da Theodofio. Non è credibile, quanto godesse il Santo Vecchio à così sospirata contentezza, e quante grazie rendesse alla Madre di Dio del suo egregio trionfo, [e] Sient cum Simeone erat expettans redemptionem Ifrael, dice di lui il Baronio, ita etiam cum ipfo factus jame voti compos, cygneis modulis occinit Canticum illad, [ ] Nunc dimittis, Do- flas mine, servum tuum in pace, quia viderunt oculi mei salutare tuum . E vidde egli invero due grand'inimici in una fola bartaglia vinti, edisfatti, cioè Nestorio, e Pelagio, ciascan de' quali faceva da se medesimo gran fazione

Gg 2

CELESTI-

468

Secolo V

NO. 2 S. Profp. adverf. Cellaterem in fine .

contro la Chiefa, e contro ciascun de' quali aveva ei così ben maneggiate le armi della dottrina, e scagliati i fulmini della condanna. | a | Per bunc Virum, dice di lui S. Prospero, omnes Orientales Ecclesia gemina peste purgate, funt quando Cyrillo Alexandrina Urbis Antifiti, gloriofiffimo Fi-

Acciunta all'Ave

dei Catholica defensori, ad exerrandam Nestorianam impietatem Apostolico auxiliatus est gladio, quo etiam Pelagiani, dum cognatis confæderantur erroribus, iterum proflernuntur. Roma arle con fuochi di così viva gioja. che correndo il Popolo per le strade, e per le Chiese, come ebrio di do-Maria di quelle ene correndo il ropono per la massa, propono per la massa, perole, santa vuto affetto verso la gran Madre di Dio, andava esclamando, Viva Marario e sono involuzione del continuo. ria Madre di Dio, Santa Maria Madre di Dio pregate per noi; e continuò b far. 40. 431. 1. per tanto tempo così dolce melodia, che quindi [b] credefi derivata a' Posteri l'aggiunta alla Salutazione Angelica di quelle parole, Santta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, & in hora mortis nostra. Quinde il Santo Pontefice rispose alle Lettere del Concilio, di Massimiano, e di Theodofio, & altra ne aggiunfe al Clero, e Popolo di Costantinopoli,

4. 6 feg.

che così bene haveva anch'egli militato in quelta facra Guerra. Troppo lungi andaressimo dall'intento della brevità prefista, se qui tutti a lungo riferir volessimo quegli Apostolici sentimenti, sopra cui si distrusse questo zelantissimo Pontefice nelle accennate risposte; il Baronio tutte [c] le riferisce, dissepolte dalle tenebre dell'oblivione alla luce de' Posteri, in cui non vi è parola, che non apparisca un lampo, non fi legge periodo, che non sia un fulmine, onde la Fede più risplenda, e più rimanga oppressa, abbattuta dal vero, la falsità dell'Heresia. Per le quali cose tanto nell' ardor Mordacità Inetta della battaglia, quanto nel gaudio della Vittoria meritò Celestino eterne dell'Heretico Illirico contro S. Ce. lodi da tutta la Christianità, che decretogli il culto di Santo sù gli Altari, lestino,e del Valla. ad eccettuazione folamente dell'Illirico Heretico Luterano, che ne' fuoi esecrandi Libri pretese di sar pompa d'ingegno con chiamar Celestino [d]

d Hipn in Hift.

Infernalem, con un tiro sì forte di malignità, che fece precipitar l'Autore da un Cielo di gloria in un'Inferno di bassezza. Ma precipitò peggio il Valla dell'Illirico, quanto [e] affermò Celestino Heretico Nestoriano. Per ilalfa denationecon mentire un tanto errore, noi volentieri ci rimettiamo à quanto fin'hora habbiamo scritto di esso, ogni qualunque volta dir non si voglia, che Lorenzo Valla trasportato dall'ardor della sua declamazione contro la donazione di Costantino consondesse il Cielo con la Terra, & applicasse [f] al f vide fossie de bat Pontesice Celestino l'Heresia del Pelagiano Celestio, ch' hebbe anch'esso al-

Laurent. Valla

Ponif. Ram. 6 10. cuni errori communi co' Nestoriani.

## CAPITOLO V.

## Sifto III. Romano creato Pontefice li 27. Aprile 432.

Confermazione Apostolica del Concilio Efesino, Riconcilia-zione del Patriarca Antiocheno con S. Cirillo, Ornamenti, e donativi di Sisto à S. Maria Maggiore, & à S. Pietro. Bando Imperiale contro Nestorio. Divulgazione de' Scritti del Mopsuestenio. Ultima relegazione di Nestorio, e sua spaventevole morte. Simulata penitenza di Giulian Pelagiano. Censura de' libri di Gio. Cassiano. Vincenzo Lirinense, e suoi scritti . Scritti Hereticali attribuiti falsamente à Sisto III. Persecuzione degli Arriani in Africa: Martirio di quattro Cavalieri Spagnuoli, e Sacco di Carthagine .



Isto, che successe à Celestino, era già noto al Christianesimo pe'l zelo anche prima che ne divenisse Capo pe 'l Pontificato. Poiche in grado di Sacerdote della Chiefa Romana egli haveva [ 4 ] perorato, come si disse, contro as and spisso

Pelagio nel Conciftoro convocato da Papa Zofimo, e fin Zole, & Operadi da quel tempo era apparío Oggetto formidable all'Herefas: Ed ho Zole, & Operadi 7a, che al zelo fi aggiunte l'autorità , intraprefe la difefa della Pe de con tutta la pienezza di Apostolica costanza contro il confederato di Pelagio l' empio Neltorio: E perciò vedendo l' uno, e l'altro fulminato dalla condanna del Concilio Efesino, con solenne Decreto [b] esto consermonne gli atti, trasmettendone publiche autentiche per 632 m. 40. tutto il Mondo, tanto in detestazione degli errori, quanto in obbrobrio delle persone. Ma perche ancor bollivano negli animi de i Vescovi Siri gli odii, e le risse contro S. Cirillo, e con grave scandalo de Fedeli dilatavassi ogni giotno maggiormente lo scisma, sollecitamente accorse a follevare i Caduti, & al Capo loro, ch'era il Patriarca di Antiochia, ferifle [c] lettera di così efficace perfuafione, che altro non ne potè e Mar. Lynn alsperar la Christianità, che di riveder, come seguì, riconciliata per suo vers. Har. c. ner. mezzo la gran Chiefa d'Oriente. Essendo che alle di lui espressioni corrispondendo Theodosio con altrettanti comandi, il Patriarea Giovanni, Patriarea Anioconvocati in Sinodo nella Città di Antiochia li Vescovi suoi Parteggiani, chemo. e mutato in miglior parte il concilio, condannò Nestorio, approvando emutato in miglior parte il concinio, condanno Neltorio, approvanoo pienamente quanto da Padri di Efelo era fiato decretato contro l'Hericara; del che diede [d] egli poi piena contezza al Papa con una offequio in incuia del padato trafcorio, è in giulhicazione di Bruirea di Quiolifiuma lettera in ilcuia del padato trafcorio, è in giulhicazione di Bruirea di Albanda del Padato del Pa della fua fincera conversione. Ma riunito l'Antiocheno con i sentimen- Cirllo,

Tomo L

Gg 3

470 ti del Concilio, incontrò molto più duro oftacolo per riunirfi col Patriarca

Aleffandrino. Conciofiacofache pretendeva Giovanni, che Cirillo ritrattaffe gli Anathematifmi, & al contrario Cirillo dimoltravafi rifolutiffimo di sostenerli. Questa determinazione però nel Patriarca di Antiochia non procedeva tanto dal defiderio del giufto, quanto da offinazione d'impegnos essendo che benche egli si conoscesse reo, non volendo tuttavia per tale essere riconosciuto dagli altri, mostrossi pronto di cedere al Concilio nella condanna di Nestorio, mà non già à Cirillo nell'approvazione de' Scritti. In tali angustie di non voler sar bene, e di non voler mostrar di haver sarto male, preponderò il motivo fortiffimo di dar ragione alla verità, e di ridurre le cose della Chiesa nella tranquillità, e quiete di prima. A tal'effetto egli spedì Paolo Vescovo Emeseno con carattere di suo Legato al Patriarca di Alessandria con secrete istruzioni di dover'adoperare ogni più gagliarda perfuafione per ottenere la ritrattazione degli Anathematismi; ma quando poi scorgesse questo punto impresa d'impossibile riulcita, condonalle al ben publico ogni fua privata pretentione, e fen-22 far parola di altro ricapitaffe à Cirillo le lettere di riconciliazione, ove à lungo era stesa la condanna di Nestorio, e la confessione della Fede Cartolica nella conformità prescritta dal Concilio. E segui appunto, quanto haveva preveduto l'Antiocheno; poiche il Vescovo inviato ritrovò così fermo Cirillo nel fuo proposito, che non mai per veruna ragione, ò priego potè questi essere smosso à riprovar ne pur'una sillaba de' suoi Anathematismi, ch' ei riconosceva come un'estratto della Religione Cattolica, e per i quali dichiaravafi pronto di perder volentieri anche la vita. Onde fu necefficato l'Emeleno di procedere all'elecuzione della fua commissione con il ricapito delle lettere riconciliatorie, e con la fignificazione, e conclusione della defiderata concordia. Non fi può esprimere, allora con quanto gaudio ricevesse S. Cirillo il ravvedimento del suo Avversario, e con quanta dimostrazione di stima gradisse le lettere di Giovanni, e la persona del Leparo. Diede egli subito notizia agli Alessandrini della pace seguita, e

della condanna di Neltorio ammessa anche da' Vescovi Siri; & introdotto d'Emeleno nella Chiefa, fecelo falir ful Pergamo à predicare nella congiuntura della festa, che appunto allora cadeva, del Santissimo Natale, Accorfero tutti alla funzione, e preconizzando il Vescovo Santa Maria co'l nome di Madre di Dio, fi corrispose dal Popolo con acclamazione di giubilo, [a] Eccefides eadem eft: Donum Dei: Cyrille Orthodoxe: Hoc andire cupiebamus: Qui non ita loquitur, Anathema fit: Rette venifti, Orthodoxe Episcope, Dignus ad dignum; e ripetendo con maggior energia il Vescovo gli encomii della Madre di Dio con queste parole, [b] Peperit Deipara Emmanuelem, ripeteva il Popolo con maggior sforzo gli applaufi, ripigliando, Hoc Dei donum eft: Cyrille reddidiftiomnes tui similes: Dignus Digno conjungitur : Episcoporum Patrem serva , Domine : Bene venifti . Episcope Orthodoxe: Orbis terrarum Doctor. Magna doctrina : Magnus quoque Encomiaftes . E con tale felice successo hebbe fine il breve , e pericoloso scisma,

b Ibidem .

che anche nel suo nascere comparve Gigante per abbattere in Oriente la Religione, e pace de' Cattolici. Diqueste fauste novità era già stato fatto partecipe il Pontesice Sisto da ambedue li Patriarchi di Aleffandria, e di Antiochia, e come in caufa propria egli ne haveva dimostrati que' segni di contentezza proprii di un

cuore,

cuore, che pienamente ottiene ciò, che unicamente defidera. E alla gran Madre di Dio, la quale haveva uniti tanti fuoi nemici, volle ei medelimo rendere un bel pregio, e fregio di Vittoria, con la restaurazione della Basilica Liberiana, che fin d'allora dicevafi [a] Santa Maria Maggiore, quale a Hadrison Popa egli ampiò con regia magnificenza, doto con rendite copiose, adorno con estil desta Imagini di Mofaico, che pur'hora veggonfi fopra la Tribuna, nel cui grand'arco leggonfi queste parole, Xyfus Episcopus Plebis Dei, e con ric- b In lit. Rom. Post. chiffimi donativi refela doviziofiffima, fra quali[b] fi annovera un purif- in Xxfo. fimo Altare di trecento libre di argento. Altro fimil monumento di divoto tributo egli presentò al Corpo di S. Pietro, arricchendone il Deposito [ e ] chilm. con ornamenti fontuofiffimi di quattrocento libre di argento, eccitando ancora con l'efortazioni, e con l'efempio la pietà dell'Imperador Valentiniano à concorrere alla medelima opera; e leggeli, che quel Cefare [d] Per d Hadrison Lava rogatum Xysti fecit imaginem auream cum duodecim Portis , & Salvatore , loccit. gemmis pretiofis ornatam , quam super confessionem B. Petri Apostoli posuit , foggiungendo il Libro de Romani Pontefici, che il medefimo Imperadore e to lib. Rom. Ponte [e] rozatu ejufdem Xysti Episcopi secit sastigium argenteum in Bastilica Con-stantiniana, quod à Barbaris sublatum suerat, come si dice nel racconto del Sacco dato da' Gothi à Roma fotto Papa Innocenzo, pensans libras sex

mille sexcentas, & decem. Trofei tutti innalzati alla Madre di Dio, al suo Figlinolo, & al Capo della fua Chiefa S. Pietro, dal Papa, e da Cefare in

perpetua memoria della vittoria riportata in Efefo, e della quiete refirmitaalla Christianita d'Oriente.

Nè in queste publiche significazioni di gandio tralasciò Sisto la parte di storio. buon Pastore, che posto in suga il Lupo, accorre poi al rimedio della Pecorella offesa. Scriffe perciò una fraterna lertera [f] al condannato Ne. formad. de Y. in storio non tanto in rimprovero del male, quanto in efortazione al ravvedimento , se bene la lettera sorri esito molto differente dalla espettazione, & il fuccesso comprovò, che in vano si cura l'errore nell'intelletto, quando l'inganno giunge alla volontà. Haveva Theodofio anche doppo la condanna riconofeinto fempre Neltorio come fua Creatura, e benche la caufa della Religione havesse preponderato in lui all'affetto privato nel dar esecuzione alla fentenza Conciliare, e alla deposizione dal Vescovado: tuttavia egli volle mostrarsi contento di questi soli castighi, e fuor del costume de' fuoi Antecessori soliti à relegar gli Heresiarchi in lontanissime solitudini come membri inferti della Christianita, havevalo confinato dentro il Monastero di S. Euprepio ne' Subborghi di Antiochia, acciò quivi con la solitudine di Religiolo ritiro emendalle quegli errori, che haveva così fcandalofamente publicati nella Reggia di Coftantinopoli. Ma l'Iniquo abufandosi della Clemenza Imperiale, e facendola più da Innocente oppresso, che da Reo convinto, procacciavafi da quel luogo [g] con gli feritti, e con le a Ever. la conparole compafiione da' vicini, e concorfo da' lontani, in modo tale che ritrovandoli di gia agitato il Mondo dalle fue perverfe dottrine . 12 curiofità medefima conduceva colà le genti, per defiderio di veder di faccia cohii, ch'era ftato il Sufcitator di un tanto moto, non fenza fcandalo de' buoni, impazienti di fofferir cotanta baldanza in un publico ribelle della Fede, e cost pregiudicevole condificendenza di un'Imperadore Cattolico verso un Bestemmiztore così atrocc della Divinità di Giesù Christo. Quali froncerti previdde molto prima il Santo Pontefice Celeftino, e ne ammo-

Gg 4

Secolo V. Siste III.

a spud Bar. av ni Theodolio nell'ultima [ a ] lettera, che gli scriffe, in cui lo pregò, che havendo la di lui pieta tolto Nestorio dalla Reggia dell'Imperio, lo toglieffe ancora da tutto l'Imperio, acciò ò la speranza di prossimo perdono non lo rendesse ardito, è la commodità del commercio in luogo popolato non gli somministrasse tanto più facile l'apertura di seguitar nell'impegno della perversione de' Fedeli. Mà per le ragioni accennate non volendo Theodosio

udire i savi consigli del Pontefice, subentrò Dio à farsi meglio sentire con b Pfat. 17, 10, voci [ b ] di fuoco, con cui arfe trè giorni intieri la Città di Costantinopoli con irreparabile, e furioso incendio, per cui [c] Maxima Urbis Regie pars

septemtrionalis incensa, collapsaque eft. Onde Theodosio, che parea soliro à non ubbidire agli Ecclefiastici, se non à forza de castighi del Cielo, siccome con la disfatta dell'Efercito, e con la perdita dell'Africa approvò le rifoluzioni del Concilio, così con il confumo della fua medefima Metropoli apprefe, con quanto pregiudizio del publico bene sopportasse dentro il suo Imperio colui, ch'era il somite di queste sciagure. Per la qual cosa ò ravveduto, ò timorolo di peggio, emendò la tralcorsa piacevolezza con E Bando Imperiale Contro di fui. Tifoluzioni di altrettanta feverità, colpendo Nestorio su I più vivo, cioè con la condanna, prohibizione, & incendio de' scritti, e con la disfamazione della persona per mezzo del seguente Bando, che per render mag-

giormente publico, & intelligibile a tutti egli volle, che nelle due [d]

Lingue Greca, e Latina si promulgasse in questo degno tenore, [e] Damna-« L. wit. de Han. C. to portentos a superstitionis auctiore Nestorio, nota congrua nominis ejus inuratur gregalibus, nec appellatione Christianorum abutantur : sed quemadmodum Ariani ab Ario lege diva memoria Constantini ob similitudinem impietatis, Porphyriani d'Porphyrio nuncupantur; sic ubique participes nefaria setta Neflorii Nestoriani pocentur: ut cujus scelus sunt in deserendo Deum imitati, ejus pocabulum jure videantur elle fortiti. Nec però impios libros nefandi & facrilegi Neftorii adversus venerabilem Orthodoxorum feltam, decretaque San-Etissimi catus Antistitem Ephesi habiti, scriptos babere, aut legere, aut describere quisquam audeat: quos diligenti studio requiri, ac publice comburt decernimus: ita ut nemo in Religionis disputatione aliquam de supradicte nomine faciat mentionem, aut quibusdam corum babendi Concilii gratia in adibus, aut aliquolibet loco conventiculum clam, aut aperte prabeat; quos omni conventus celebrandi licentia privari flatuimus : scientibus universis, violatorem bujus Legis publicatione bonorum effe coercendum . Così egli . Altro fomigliante ne registratono gli Arti del Concilio Esessino, in cui Cesare condanna tutti li Libri scritti contro S.Cirillo, e depone dal Vescovado di Tiro il Conte Ireneo, che efiliato dalla Corte Imperiale fi era vantaggiato con la forza de' raggiri à prender posto srà gli Ecclesiastici. Fù veramente questo colpo fatale per Nestorio, e per i Nestoriani, se gli Heretici sossero tanto soliti di atterrirsi con li castighi, come son soliti a prender da' casti-1. Bet del Mor- ghi nuovi fomenti à meritarne maggiori. Dalle ceneri dunque de' Libri divulgati da No. accennati, come compaginarono di nuovo, & a nuova luce eglino traffer fuoridalle tenebre dell'oblivione, in cui giacevano poco men che sepolta, li Libri più antichi del Mopfuestenio Maestro di Nestorio, che esso haveva [f] composti contro Eunomio, & Apollinare, tutti talmente ripieni delle medesime bestemmie, di cui si era così ben servito il suo Discepolo Nestorio, che per andar di pari quei del Mopfuestenio, e di Nettorio, altro for-

\$ 70 W. 6, EC.

fe con mancava, che la parità dell'età, e la fomiglianza del nome. Furon queili

questi da i Nestoriani ampiamente divulgati per l'Asia in erè Idiomi Siro Armeno, e Persiano, acciò ogni palato a suo bellagio assaporar potesse il veleno della corrente Herefia. Ma non perciò Huomini dottiffimi, che in ogni età fuol contraporre Dio, à chi pretende di attaccar la Rocca della fua Chiefa, impunemente permessero cotanta sovversione di Popoli: & i Vefcovi dell' Armenia, e particolarmente Proclo di Costantinopoli con altrettanti sorti scritti [a] posero in chiaro, Che in Christo [b] non la Divibisedi il Panis il nità haveva patito, ma bensì una Persona Divina in Christo fil crocifis. Harmista . e fa, in modo tale che era propofizione Cattolica, Unum ex Trinitate fecundum Carnem crucifixum; manon gia, come ai Cattolici rimproverava il Mopfuestenio, e Nestorio, Divinitatem fuisse passibilem. Questi nuovi moti suscitati nelle Chiese con l'occasione della conflagrazione de' Libri di Nestorio, e della nuova publicazione di quelli del Mopsuestenio, talmente crebbero, che fin ufarono [c] gli Heretici di divulgare, che l'iftef- c della la. fo Sifto malamente havesse sopportata la degradazione di Nestorio, e 433.412. l'istesso Cirillo havesse finalmente ritrattati gli Anathematismi. Ma non hebbero ne fondamento le accuse, ne credito le calunnie, e con l'horribil morte di Nestorio pose Dio il desiderato fine alla Tragedia lagrime-

vole di questa Heresia.

Poiche persuaso à pieno l'Imperador Thodosio della diabolica osti- Ultima releganazione dell'Herefiarca, & eccitato contro di lui a nuovi rifentimenti dal zione di Nellurio. medefimo Patriarca di Antiochia una volta di lui giurato Amico, [d] ma d Evagrilla.7. hor'impotente à più lungamente soffrir la baldanza dell'opere, e gli eccessi delle bestemmie, risolvè finalmente di tramandarlo, come meritava, fra le fiere delle più lontane solitudini d'Egitto, e per mezzo del seguente rescritto, ch' egli indrizzò ad Isidoro un de' Consoli di quest' anno, le I confiscogli li Beni, applicandoli alla Chiesa Episcopale di Costantinopoli, e relegollo in Petra Cietà più ripiena di mostri, che di Huomini, posta nella Provincia di Oasi, dove l'Egitto termina con la Libia; [f] Cum Eping. Nestorius, dicea il Rescritto, Catholica quondam Ecclesia Sacerdos, nune reffa Fidei proditor , tantorum scelerum mole oppressus teneatur , opera pretium est, ut Serenitatis nostra sententia subjiciatur, calamitateque moribus illius digna opprimatur, ut qui venerandis Ecclesia legibus abjectis, traditionibusque contemptis, nefande Hereseos Auctor extiterit: quique dum illorum, quos proditionis sua socios sibi adjunxit, fidem corrupit, aliene corruptionis crimen suo ipsius capiti aggregapit . Tua proinde celebris auftoritat , hat Pragmatica Sanctione , five hat propria auftoritate oftensa , pradictum Neftorium ob admissam a se impietatem in perpetuum exilium Petras abire compellat, omniaque illius bona Ecclesia Constantinopolis sisco addicat, quò augusti loci illius opes, cujus ille sacra Mysteria nuper prodidit, auftiores evadant. Hac enim ratione futurum eft, ut & Religio San-Histore Fidei intasta in mentibus hominum perseveret, & Regni nostri se- suoi mediai pe-licitas Religione munita quotidie magis magisque sloreat. Così l'Éditto. imelli. Nè la vita, che Nestorio condusse in quell' horrido Esilio, su men dolorosa, di quanto potea compromettersi dalla fierezza de' Barbari, e dalla barbarie delle here, che colà, come in lor propria Reggia, al par degli Huomini fignoreggiavano. Conciofiacofache ò castigo fosse del Cielo, o capriocio degli habitanti, ò ordine de' Prefuli, hor qua hor là fu Nestorio condotto, mutando fempre efilio, e non mai Paele, rigettato, [g] maltrattato, g Ever.le et.

& abor-

Sisto III. Secolo V.

Collett.

A Thred, Lefferin & aborriro da que' medefimi, che non conoscono horrore, e son per giunco avvezzi d trattar con li mostri. Theodoro [ 4 ] afferma, che finalmente egli morisse di un'ulcera cancrenosa, che secegli cadere a pezzi le carni

CE vag. los. cit.

b Cedr. in Compen. dall'ossa; Cedreno, [b] che dalla gola gli si siaccasse fracida la lingua; & Evagrio, [c] che dalla lingua gli scaturisero setidissimi vermi, da quasi à poco à poco gli fosse tutta corrosa la bocca, con pena proporzionata alla rran colpa, di haver vomitate così horribili bestemmie contro la Madre di Dio; e Theodoreto, una volta suo infelice seguace, e poi nobile penitente, e gran softegno della Fede Cattolica in Oriente, così di lui soggiunge, [d] Quoniam turpissima, & maxime ignominiosa morte perituri sunt impii

fab. l. 4. in Neft. Ct. Timath. C.

Nestorius Pontificatu per Sanctos , qui Ephesi congregati suerant , divino suffragio ejectus eft, & jufsu Imperatoris Oalim babitare damnatus, futuri impiorum supplicit illuc capit exordium, ut qui à sua amentia consumptus sit, & in se dictum Apostoli compleverit, [e] Quorumdam hominum peccata manisesta sunt pracedentia ad judicium. Tal' horribil fine adunque, ch' ebbe Neftorio, & il rifentimento, che contro tal Setta mostrarono gli Ecclesiastici con le scommuniche, e Cesare co' Bandi, rasserenò in tal guisa il Christianesimo di Oriente, che viddesi di nuovo tutto risplender sotto una Fede, e tutto esaltar con uniformi, & egregie laudi il zelo del Papa, e la dottrina di S. Cirillo, e la rifoluzione di Theodofio.

Coffames di Sifto

Ma non così, come dalla Chiefa furono ammessi li veri penitenti Nestoin rigerar le initiani, furono indistintamente ricevuti quei, che prendendo la penitenza per riparo de' loro intereffi, mostravano humiliazione nelle parole, e nascondevano ostinazione, e superbia ne' fatti. Un di loro su il tante volte nominato. & efectato Vescovo di Capoz Giuliano, che degradato dal Vefcovado era ricorfo a Costantinopolida Nestorio, e con lui haveva fatta doppia sazione di Pelagiano, e di Nestoriano, e che poi vedendo ambedue F Herefie condannate, & abbattute, disperate le cose, e vittoriosa la Fede Romana per tutto l'ampio giro della terra, ò per disperazione, ò per intereffe fiera gittato alla parte, che preponderava, e tanto come compunto de' passati errori, implorando pieta dal Pontefice, istava per la communione fra Cattolici, e per la ricuperazione ancora della fua perduta Sede Episcopale di Capoa. Ma Sisto, che con lume superiore penetrò la fraude della domanda, e la fimulazione della fupplica, rigettollo rifoluramente dall'una, e dall'altra; ond'egli meritò con tal fatto l'elogio di S. Prospe-45. Profe adarf. 10, che parlando di hu diffe, ff In enftodia Dominici Gregie Dec fit pare buic refervata Paftori, & ut Pradecefsores eins Lupos abegere manifestos, ita bic depellat occultos; & in altro luogo, [g] Hac tempestate Julianus Atel-

Collarein fine -

& Mem in Chienlanensis jattantissimus Pelagiani erroris afsertor, quem dudum amissi Epifcopatus intemperans cupido exagitabat, multimoda arte fallendi, correctionis fpem praferens, molitus in communionem Ecclefia irrepere. Sed iis insidiis Ryftus Papa, Diaconi Leonis bortatu, vigilanter occurrens, nullum aditum pestiseris conatibus patere permisit, & ita omnes Catholicos defectione fallaess Bestia gaudere secit, quasi tune primim superbissimum Haresim Eposta-lam advers licus gladius detruncasses. Con la medesima lode [b] esaltollo il sopracitato S. Prospero per la valida opposizione, che sece ai Semipelagiani, Capo

moi fcritti .

de' quali era celebre Gio. Castiano, loggetto tanto benemerito della Chiefa Cattolica, quando hebbe à combattere contro i Nestoriani, quanto inimico de' Cartolici, quando prese à difender i Pelagiani. Conciosiac ofache,

benche

benche nel suo libro delle Collazioni spiegasse massime motro sublimi, & a genetata vivi arre 2 follevare il Christiano ad un' altissima perfezione, onde dal [a] suo illafine. 61. Compatriota di Marfiglia gli fosse attribuito il titolo di Santo: ruttavia fra esse tante ne frasmichio delle Pelagiane, e delle Encratiche, che il Libro hebbe finalmente bilogno di quel grande spurgo, che dierongli S. Eucherio [ b ] in Francia, Vittore [ c ] in Africa, e Caffiodoro in [ d ] Roma, e b Himle.cit. merro la censura di Adone, [e] Opera Cashani d Catholicis cantissime legen (Cashod div.inf. da , maxime de libero arbitrio , & gratia ; fed & Encraticarum Herefi incau- d Ale in Chron. siùs favis. Nè con minor fondamento di meritata approvazione, ficco e lam ibid. me contro le altre, così parimente contro l'Herefia de' Pelagiani scriffe in questo rempo il suo aureo Libro l'ingegnosissimo Vincenzo Livinense, di cui diffe Gennadio, [ f ] Vincentius Natione Gallus apud Monasterium Lyre Egenad. de virie nenlis Infula Presbyter, vir in Scripturis Santiis dottus, & notitia Ecclefiafti illuftr.c. 64. nenjis injuca Presoyeer, mr in Scripturis Sancis aucus, & noticia Eccucitates Vincenzo Lin-corum dogmatum sufficienter instructus, composuit ad evitanda Hareticorum neuse, e suol sens-Collegia, nitido fatis, & aperto fermone validifimam difputationem, quam, tiabsconsonomine suo, titulavit, Peregrini adversus Hereticos. Era così famolo, e nobile per fantità di Monaci, e per dottrina di Dottori il Mona-flero di Lero. Ilola molto celebrata frà le molte, che forgono nel mar di Provenza, col nome presentemente di S. Honorato, che raro era quel Vefcovo nella Francia, che quindi non fosse uscito, come da un Seminario s. S. Cossenia de' più virtuoli Ecclefiaftici. [g] Beate, & felix Infula Lyrinenfis, diffe mil. 10. di lei un suo Figliuolo dal Trono Episcopale di Arles, que cam parvula, & plana efse videatur, innumerabiles tamen mentes ad Calum misise cognoscizur. Hat eft, qua eximios nutrit Monachos, & praftantissimos per omnes Propincias erogat Sacerdotes . Ac fic quos accipit filios , reddit Patres : & quot nutrit parvulos, reddit magnes; quos velut Tyrannos excipit, Reges facit. Nam omues quoscumque felix, ac beata habitatio ista susceperit, charitatis pennis ad excelsa virtutum culmina Christi sublimare consuevit. Così S. Cefario. In tal degna fcuola haveva Vincenzo apprefa quella fapienza, di cui così ben fi servi in servizio della Fede Cattolica contro l' Heresia, e della quale noi in quest Opera habbiamo ricevitto non minor diletto, che ntile in leggerne, e ponderarne gliscritti. Vi è qualche grave [h] Scrit-hVide Eminaris, tore, che ammette in essi qualche tintuta di Semipelagianismo; ma ne di Ampania [i]il Noris scusane l'Autore con la ragione, che vivente esso, non sosse si veti il Prero ancora ftati canonicamente condannati li Semipelagiani, ma tollerati i tiem itid.

e convincente, ogni qualunque volta fi ammetta il supposto, del quale altrove [ k ] à fuo luogo parleraffi . Dalle quali cole, che veniam pur'hora di dire, del zelo di Papa Sifto Felice TV. nelle dimoftrazioni di gaudio per la terminazione felice del Concilio. della sua heroica costanza nel rifiuto di Giuliano per mantenere immacolata da ogni macchia di Herefia la Chiefa Cattolica, e delle lodi confe- Libri fallame riteglidal fopracitato S. Profpero, chiaramente apparifce, quanto vana appoli a fia la calumnia di chi volle farlo autore di que' Libri intitolati de Divitiis , de malis Doctoribus, & operibus fidei . & judicio futuro , e de Castitate . tutti così ripieni di Pelagianifmo, e nelle parole, e nelle maffime, che non può dubitarfi, che ficcome all'altro S. Sifto Pontefice, e Martire furono attribuiti dagli Origenisti sacrileghi Scritti di Sisto Filosofo, così da' Pelagiana

fossero nobilitati i loro errori fotto il nome venerato di questo degnissimo

dalla Chiefa fin' alla celebrazione del Concilio di Oranges. Scufa buona,

Pon-

SISTO III. Secolo V.

a Bar. an 440 m. 11. Pontefice, chiamato dall'eruditiffimo Baronio [ a ] Pelagiana Harefis indefessus, & validus oppugnator. Onde all' orditor di tal calunnia meritab S. Ag of ... mente applicar si deve l'aureo detto di S. Agostino [b] Nimis perverse feip-

fum amat, qui & alios vulterrare, ut error funs lateat.

Ma mentre i Nestoriani in Oriente, & i Pelagiani in Occidente oppu-Vittorie, e pro-greffi degli Arria-ni dell' Africa. gnavano la Religione Cartolica con la forza degli argomenti; gli Arriani in Africa la combattevano con la penna più formidabile delle spade, vinta, e saccheggiata, come si disse, Bona, volse Genserico il furor dell'

armi vincitrici prima contro le persone de' Cattolici, e poscia contro le mura delle rimanenti Città, che i Cattolici ancor possedevano in que' Rec S. Profp.in Chron. gni . [c] Egli adunque efiliò dalle foggiogate Provincie tutti li Vefcovi , interdifie a tutti li Sacerdoti l' efercizio della Religione nelle loro Chiefe, con-Cattolici , ferendole agli Arriani, che in grado di Vescovi, e di Sacerdoti seguivano in gran numero non men' il suo esercito, che il corso savorevole della sua

fortuna. Indi ristretto lo sdegno contro i suoi medesimi Domestici, che professavano la Fede Nicena, alcuni degradò da' Posti, altri relegò in lontanissime Provincie, e quattro ne [d] uccise con cruciati così atroci, che d Idem ilid. rimane in dubio, fe più crudele ci fi dimostrasse nel darglieli, o eglino più

lontani dal meritarli: conciofiacofache, bench' effi profesiassero la Religione Cattolica, tuttavia havevano fedeliffimamente accompagnato il lo-Coftanta agregia grone Cattonica, turcavia nactivato.

Il quarro Cava ro Rè dalla Spagna, ov' erano nati, in Africa, e in egregii fatti d' arme fi eralieri Spagnuoli. no resi degnidi ester sollevati nella Corte ad Ufficii di granpeso e per autorità di comando, e per maneggio di affari. Chiamavanfi Arcadio,

Probo, Paschasio, & Eutychio, soggetti ammirati allora dal Christianec 12. Novembre . fimo per bonta di vita, e presentemente [e] venerati dalla Chiesa col culto de Santi nel Cattalogo de Martiri. Paulillo Fratello di Paschasio, e di Eutychio, benche tenero in età poco men che puerile, fù anch' ei messo

à parte del merito contratto dal suo sangue, & egualmente incorse, e sof Idem ibid. stenne l'ira crudele di Genserico: [f] Ma à professione, atque amore Catholica Fidei cum nullis minis deturbari posset, diù sustibus casus, ad insamem servitutem damnatus est, nec ideò interfectus, ne de superata savitia impii Regis etiam illa atas gloriaretur. Così di lui S. Prospero. Era Arcadio ricchisfimo in facoltà, e molto più ricco di meriti nel real fervizio, e che fopra tutto fastoso andava per numero di prole havuta da nobiliffima Donzella, con cui ritrovavasi stretto non men col vincolo del Matrimonio, che con quello più potente dell'amore; cose tutte, che parvero al Rè atte à maraviglia per divertirlo dal proposito, e per pervertirlo nella Fede Arriana, in cui egli lo voleva. Ma ei servendosi di cotai doni di Dio per render se stesso più fedele nella confessione della Divinità del di lui Figliuolo, dispregiando prontamente e rimunerazioni, e minaccie, irritò tanto più degli altri lo sdegno del Tiranno, quanto più al Tiranno inaspettata giunse così heroica refistenza: onde chiuso in horribilissimo carcere, e con barbare ma-

niere trucidato più tofto, che tormentato, traffe tanto à lungo il fuo morire, che la morte ben potè parergli termine grazioso delle sue miserie. Fra queste consolollo Antonio Vescovo di Costantiniana in Africa con quell' Apostolica, e nobilissima [g] lettera, che gli se penetrar fra il laberinto di g Burar in Bibliomille guardie, così teffuta di generosi sentimenti,e così gravida di dottrine Cattoliche, che può degnamente annumerarfi frà i più pregiati monumenti dell' Ecclesiastica antica erudizione, Perge fidelis anima, perge, dicevagli,

ther. Santt. col 439 48.435.8.3.

Cr con-

& confessor Trinitatis gaude; e discendendo al gran Misterio dell'Incarnazione divina, così a maraviglia bene egli lo spiega, e lo descrive, Deus unus eft, Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus, & tamen ad folum Chriftum pertinet Caro: nempe aliud est anima, aliud ratio, & tamen in anima est ratio: O una est anima, fed aliud anima agit, aliud ratio. Anima vivit, ratio fapit. Ad Animam pertinet vita, ad Rationem pertinet fapientia. & tamen nec Anima eft fine Ratione, nec Ratio fine anima; & cum unum fint, Anima fola suscipit vitam , Ratio fola suscipit sapientiam , Sic Pater , & Filius licet unum fint, & unus Deus fit, tamen ad folum Christum pertinet Caro, ficut ad folam Rationem pertinet Sapientia , licet non recedat ab Anima . Ecse igitur in Sole calor, & Splendor in uno radio sunt; sed calor exiccat, Splendor illuminat; aliud suscipit calor, aliud suscipit splendor, licet ab invicem calor, & Splendor non potuerint separari. Suscipit ergo splendor illuminationem, non fervorem: suscipit autem calor fervorem, non illuminationem . Aliud ergo singulariter agunt, & tamen ab invicem non recedunt; sic & Filius suscepit solus carnem, & tamen non desernit Patrem, nec se divisit a Patre. Filius itaque suscepit carnem in proprietate, & tamen Pater, & Spiritus Sanctus non defuerunt majestate . Respice ad citharam ; ut musicum melos sonis dulcibus reddat, tria pariter adesse videntur; Ars, Manus, & Chorda. Ars dictat , manus tangit , refonat Chorda: tria operantur , fed fola Chorda refonat, quod auditur: nec Ars, nec Manus fonum reddunt . fed eum cum Chorda pariter operantur. Sic nec Pater, nec Spiritus Santfus Suscipiune carnem , sed tamen cum Filio pariter operantur . Sonum sola Chorda excipit, Carnem folus Christus suscepit. Operatio in Tribus constat, sed quomodò pertinet ad solam Chordam soni redditio, sic pertinet ad solum Christum Carnis humana susceptio. Hac est recta regula fidei. Pro bae si quid tibi contigerit, martyrium perfecisti. Cost egh. Efuron queste sante massime così ben sostenute da Arcadio col sangue, che giustamente può dubitarfi, se meglio il dotto Vescovo l'esprimesse con le parole, è il costante Cavaliere co' fatti. Mà voglioso Genserico di assodar le conquiste con l'acquisto della Metropoli, si gittò di repente sopra Car-Cardagine, e ricthagine, ch' era allora una delle più riguardevoli Città del Mondo, e che de Carthagiani. giustamente porea dirsi la Roma dell' Africa.

Constantinopoli affurgit Carthago priori,

Non toto ceffura gradu.

Diffe [a] di lei un Poeta; e Reina, e Madre di tutta l' Africa chiamolla a dufonin catal. Salviano, [b] In Africano Orbe quasi Romam, qua universa penitus, qui- b Salvian de vire bus in toto Mundo disciplina Reipublica vel procuratur, vel regitur, in se infic. o prov. Dri babuit . Illic enim omnium officiorum publicorum instrumenta, illic artium liberalium schola , illic Philosophorum officina , cuneta denique vel linguarum gymnasia, vel morum : illic quoque etiam Copia militares, & regentes militiam Potestates : illic honor Proconsularis , illic quotidianus Judex, & Rector, quantum ad nomen quidem Proconful, sed quantum ad Potestatem Consul: illie quoque omnes rerum dispensatores, & differenter inter fe tam gradu, quam vocabulo dignitates, omnium, at ita disam, Platearum, ac Compitorum Procuratores, cuncta ferme loca Urbis, membra Populi gubernantes. Così Salviano. Ma quanto ella era pui nobile, e per qualità di habitanti, e per concorso de Forestieri, e per magnificenza di Corte, e per sontuosità di Edifizii, e per ricchezza

SISTO IIL Secolo V. di negozianti, tanto eziandio si rendevz abbominevole, e vile per sfrenatezza di lufluria, per libertà di giuochi, per prodigalità di luflo, per irriverenza di Religione, per superbia di tratto, e per publicità di ogni forte di vizio, [4] Quivi l'Idolatria ancor serpeva fra Grandi, la bestema Idem ibid. mia era prontz in ogni bocca, l'ubbriachezza in ogni pasto, la lascivia in ogni persona; e ciò che rendez più facile il peccato appresso gli Huomini . e più abbominevole appresso Dio, che haveva già detto nella Sacra Scritb Drw- 11. tura, [b] Non induetur Mulier vefte virili, nec Vir utetur vefte faminea; abominabilis enim apud Deum est, qui facit bac, vedevansi per ogni via giovani bellissimi in habito di Donna con affettazione così disdicevole di atti, moti, abbigliamenti, e parole, che rari poteano schermirsi da quegl'incitamenti, che suole aborrir la medesima natura anche nel male. Deplora a lungo gli eccessi de' Carthaginesi l'allegato Scrittore, conchiudendo con degna ammirazione, [c] Et miramur, si nunc Bare Salv. ibid. baros illi perferunt! & Aufonio affimigliando quella Città ad una rea vergognosa, e convinta, la sa esclamar con rimprovero verso il Cielo, [d] & Aufonlocais\_ Accusat Carthago Deo, jam plena pudoris; Esfendo cosa che non dandosi irritamento maggiore alla vendetta di Dio. Preta, e facches che la sfacciataggine del peccato, non può la vendetta di Dio con più giata dagli Anta-fevero flagello punir cotali peccatori, che con fottometterli al Dominio barbaro di quer, che con la Fede han perduto ogni senso di humanità, e di ragione. Genserico dunque non così tosto presentossi sotto le di lei e S.Profp.in Chron. mura, che [e] decimoquarto Kalendas Novembris [f] dolo pacis invadit; ò come dice Isidoro, [g] Sacramenti Religione violata, Carthaginem perhs. Proft. lu sir. vadit: e la sua vittoria fu così funesta alla Religione Cattolica, [ h ] Ut non discerneretur, Hominibus ne magis, an Deo bellum intulisset. Poiche nell' i ldem ibid. entrarvi, non solo tutta la corse con horribilissima strage, ma [i] omnes opes ejus, excruciatis diverso tormentorum genere civibus, in jus suum vertit: in universum captivi Populi ordinem savus, sed pracipue Nobilitati . Carollei efiliati, Indi prendendola apertamente contro chi apertamente profesiava la Fede e tormentari. Nicena, molti Vescoviuccife, altri fe schiavi, e soprauna sdrucita barca pose tutto il Clero, e 'I Vescovo Quodrultdeus, spogliati delli vestimenti, sudibrio delle genti, consegnati poi a quello più nero delle onde; [k] ma k Vill or de parfec-Frand. L. L. la providenza del Cielo, che [1] Imperat ventis, & mari, ridusie tutti con LLuc-Xmanifesto miracolo a salvamento nel porto di Napoli. Scacciato il Vescovo, impadronissi il Rèdelle Chiese, convertendole in uso degli Arriani, frà le quali si rendevano e le più rignardevoli, e le più lagrimevoli la Cathedrale di Santa Restituta, samosa per la celebrazione di molti Concilir convocati in quella Basilica, delle Sante Martiri Perpetua, Felicita, e Cem Vill or loc estlerina, e le due dette da Vittore, [m] Egregias, & amplas, confactate à S. Cipriano, l'una per il fangue quivi sparso da quel Santo nel suo Martirio, l'altra per il tesoro quivi sepolto del suo Corpo, saccheggiando le rimanen-

# Idem ibid.

ti con dispregio più di Atheista, che di Heretico, & ordinando per maggior dolore de' Cattolici, che i Cadaveri de' lor Defunti, [n] Sine folemnitate Hymnorum cum filentio ad fepulturam perducerentur, come coltumano hoggidì ancora gli Heretici moderni contro le stile antichissimo della Chiefa, che vediamo pur'hora pratticato in quelle dell' Africa, e molti Secoli prima in quella di Costantinopoli, quando habbiamo riferita la morte, e sopoltura del gran Coltantino, nella qual' età certamente non puosi dire, essere fta-

re stata allora introdotta cotal' usanza; ma esser'ella pratticata in continuazione della già introdotta, e ricevuta tradizione fin' ab antiquo, fecondo il detto altre volte allegato di Tertulliano, [a] Si conflat id perius, quod a terrillacon prius, id prius, quod ab initio, id ab initio, quod ab Apoflolis; pariter uti prins, su rins, que aque aque aque apud Ecclesias Apostolorum que aque assibit, si esse apostolorum su esta accisium. Doppo così horridi principii di persecuzione soggiunge Hidoro, [b] Gensericus Siciliam depredatur, Panormum obsidet, Aria-ba Indoo, [o] ochericas satuam appravant, ranormam copiati, Aria-nam pellicinam per totam Africam intromittit, Sacredotes Ecclefia espa-lit, Martyres plurimos efficit, con tutto il corfo di quegli acerbi av-venimenti, che noi, come in suo proprio luogo, descriveremo ne soguenti Pontificati.





## CAPITOLO VI.

## Leone Magno Romano creato Pontefice 10. Maggio 440.

Continuazione della persecuzione Arriana in Africa . Schiavis tù, e costanza della Nobile Maria, Martirio di S. Giulia. Imperturbabilità, e miserie dell' insigne Celestiano. Manichei in Roma: Scoperti e perseguitati da S. Leone . Discorso sopra l'uso antico del Calice nella Comunione de' Laici. Provedimento di S. Leone contro i Pelagiani in Napoli. E contro i Priscillianisti in Spagna. Eutyche, sue qualità, & Heresie. Sinodo predatorio, overo Assafsinio Efesino. Lettera di S. Leone de Incarnatione Verbi. Morte dell'Imperador Theodosio Juniore. Successione di Marciano all'Imperio. Sue ottime qualità. Concilio generale Terzo di Chalcedonia contro Euthyche, Sue Decisioni, e corso. Conversione dell'Imperadrice Eudocia. Morte di Macciano. Successione di Leone all'Imperio. Turbolenze di Alessandria . Attentati sacrileghi dell' Eluro . Uccisione di S. Proterio, Provedimenti del Papa. Gennadio Vescovo di Costantinopoli, e sue virtù. Deposizione, e Relegazione dell' Eluro. Ampiezza dell' Autorità Pontificia. Attila Condottier de' Popoli Arriani. Suo scorrimento nella Francia. Miracoli quivi succeduti. Nuova scorreria in Italia, emiracolosa ritirata à persuasione di S. Leone. E morte. Sacco dato à Roma da' Vandali sotto il loro Re Genserico. Ricchezze che ne asportarono. Zelo, Costanza, e Provedimenti di S. Leone. Rinovazione della persecuzione Arriana contro i Cattolici in Africa, Santità di S. Deogratias, Fatti, e Detti Heroici di parecchi Cattolici quivi martirizzati. Morte, & Elogio di S. Leone.

Flezione applan dita di S. Leon al Pontificato.



N questo stato di accidenti varii di Religione tanto in Oriente, quanto in Occidente, si assiuto al Pontificato Leone, che per merito di dottrina, per elemplanti di vita, e per gloria di egregii fatti intrapresi, e terminati nel lungo cosso si venti un'anno di Pontificato, vin'a dorato per Santo, e

LEONE MAGNO.

dall' antichità giustamente sopranominato il Magno. Anche prima che ascendesse al Soglio in grado di Arcidiacono della Chiesa, si oppose virilmente contro le naicenti Herefie, ed eccitò Cassiano à scriver contro Nestorio, configliò Sisto all' espulsione di Giulian Pelagiano dalla Chiefa: per le quali cofe refosi formidabile agl' inimici di Chrifto, si era appresso i Popoli Christiani anticipata la fama delle sue egregie, & Apostoliche intenzioni. Et appunto ritrovavasi egli nelle Gallie per affari publici, e Religiosi, quando succeduta la morte del fuo Antecessore, su a viva voce del Popolo acclamato Pontesice : e benche ne venisse differita l'elezione quarantadue giorni, procedè la dilazione, non dallo scrutinio della persona, ma dalla distanza de' luoghi, e dalla lunghezza del viaggio, che terminato, egli entrò finalmente in Roma prima, per così dire, Papa, che farto: [a] Romana Ecclessa, di- 28. Profiscione ce di lui S. Prospero, mirabili pace, atque patientia adventum Diaconi Leonis expeliabat, quem tunc inter Actium, & Albinum (Capitani Romami trà loro inimici ) amicitia reintegranda causa, Gallia detinebant : quasi ided longus esset adventus, ut electi meritum, & eligentium judicium probaretur. Igitur Leo Diaconus Legatione publica accitus , & gaudenti patria prafentatus , quadragesimus septimus Romana Ecclesia Episcopus ordinatur. Hor dunque dovendo noi descrivere i preclari gesti di questo gran Pontefice, che così bene contro gli Heretici fostenne il nome, e 'l peso di Vicario di Christo in tempi calamitosissimi per il numero dell' Herefie, e per l'atrocità de' fuccessi, convien che accuraramente di tutti, fecondo l' ordine da noi prefisso, porgiamo tanto più distinta la notizia, quanto maggiormente desideriamo renderne chiara, e perfetta l'intelligenza.

E per tornar' onde ci partimmo, foggiogata Carthagine dagli Arriani Fierezza della così spietatamente infuriò Genserico contro i Cattolici, che Theodore eli Arrini to plangendo scrisse al suo Apellione, [b] Qua Carthaginenses pussi sunt, iro i Cattolici in Afchyli . & Sophoclis egent tragadia, & fortaffe corum vinceret linguas b Theodor of . 20. malorum magnitudo. Efiliati li Vescovi, profanate le Chiese, sbandato, e disperso il Clero, quei pochi, che pur rimaser costanti nella Fede, prendendo animo dalla propria miferia, fi gettarono un giorno gemuleffi a' piedi del Rè fuori della Città, ov' egli erafi portato à diporto alla tiva del Mare, e tutti dolenti lo richieleto, [e] Ut saltem habitandi facule e vian de profetas, Vandalis sam dominantibus, traderetur. Disdegnò Genserico la suppli ca, e li Supplicanti, e pien d'ira rispose, Decrevi ego de nomine, & de genere vestro nullum dimittere, & vos audetis talia poftulare? Quindi rivolto alle guardie, ordinò, che immantenente fosser tutri gettati nel Mare come avanzo odiofo della Religione Nicena. Ma Dio rifervolli allora a maggiori battaglie, per coronarli poscia con più pregiate Corone: concioliacolache per loro supplicarono li medelimi Vandali, che si vergognarono in un certo modo d'inferocire contro gente inerme, e spettacolo fol degno di compaffione: [d ] Omnes vicino Mari, dice Vittore, voluitea a Mem iid. dem bora demergi, nisi à suis diu, ne boc faceret, rogaretur. Recedentes isti triftitia & marore confecti caperunt, qualiter poterant, & ubi poterant, ablatis Ecclesiis, divina Mysteria celebrare. E mal per esti, se nel fermoneggiar al Popolo,ò in altra qualunque forte di discorso, sosse al Rè riferito, [e] e Man Hide

haver eglino nominato Nabucdonosor, Holoseme, ò personaggio celebre

Tomo I.

Secolo V. LEONE Magno.

s Mem Hill.

nelle Sacre Hiltorie per empietà di costumi, ò per eccesso di crudeltà; pole che il Tiranno applicando a sè il rimprovero di que'nomi, immediatamente voleva, che ne pagaffer'il fio, chi proferiti li haveva, ò con la morte, ò con l'efilio, [4] Qua de re, foggiunge l'allegato Historico, plus rimos Sacerdotum tune vidimus relegatos, tessendone lungo Catalogo, doppo il quale in fine conchiude, & alios multos, quos longum est enarrare. Ma Dio, che ha in mano la virtù da imprimer negl' Istromenti, che adope-

E foccifi di ella, ra nelle imprese della sua gloria, diè loro tal vigore di spirito, e gagliardia di forze, che ben chiaro appariva, ch' egli operava in effi, ciò ch' effi operavan per lui. Nè tra quelti degni efiliati, che portaron la lor Fede come in trionfo pe 'l Mondo, tralasciar dobbiamo di riferire, e riferendo di ammirare l'alta virtiì di due nobiliffime Donzelle, rese ambedue immortali negli Annali de' Scrittori per pregio di costanza, e nel Libro della vita per fregio di fantità. [b] Maria chiamavafi l'una, figliuola di Eudemone b Thead. ep. 100. Cavaliere fra Carthaginesi de' primi in nobiltà, e fra' Cattolici de' più divo-

zella Maria .

Schlavlit, Co. et in Religione. Questa presa da' Vandali fu prima venduta ad alcuni Mercafianza, e virrà danti della Siria, e finalmente doppo varii cafi comprata da un negozianto della Città di Ciro, Huomo favio, ma Gentile, e molto offervante delle qualità, e costumi della sua Schiava. Nulla però maggiormente trassegli l'animo ad ammirazione, quanto il veder' i differenti tratti nell'uniformità del medesimo patimento trà Maria, & una sua antica serva, che con lei haveva corfa la medefima di grazia di effer prefa da' Vandali,e la medefima forte di effer venduta con la fua Padrona al medefimo Compratore : concioliacofache lopportando ambedue con un' aitezza impareggiabile di animo la vicendevolezza degli humani accidenti, che le haveva ridotte a trar lor vita fotto il duriffimo giogo di schiavitù, la serva ricordevole più della passara fortuna, che sdegnosa della presente, continuava così bene negli ufficii di prima, che in mezzo eziandio alla bassezza di tante miserie, sollevata di animo, & avida di dimostrarsi più tosto serva di amore, che di forza, pur' venerava come Padrona Maria, che la difgrazia allora haveva refa fua conserva ne' travagli; lavavale i piedi, racconciavale il letto, subentravale prontamente ne' lavori, e coltivava in fomma verso di lei tutto il pris miero offequio con tanta maggior finezza di amore, con quanta maggior compassione rimiravala decaduta dall'altezza di una somma selicità nel basso di quell' insopportabile servizios [ c ] Simul igitur trabebant amarum servitutis jupum tum Ancilla, tum Domina. Noluit tamen Ancilla non agnoscere, quid inter ipsas interesset, nec prioris Dominii est oblita, sed benevolen-

c 7 beed, loc. cit.

tiam in ipfo infortunio confervabat, & post communium Dominorum obsequium, illi; que Conferva putabatur, fuum prastabat obsequium, pedes lavando, cubilis flernendi cur am gerendo, & omnia alia studiose faciendo. Così di lei Theodoreto. All' humiltà della ferva, & alla costanza di Maria corrispondeva una così inalterabile conformità al voler di Dio, & un così ardente defiderio di patir per la Fede, che nella sofferenza parevano emule più tosto, che compagne. Tal grandezza di animo non potè più lungo tempo rimaner chiufa dentro le fole stanze del Padrone, mà tramandando fuori li lampi apparve alla Città, ch' era Cattolica, degna di altro stato, che di quello, in cui giaceva; onde alcuni Principali di Ciro con largo sborfo di denaro ricomperate ambedue dal Mercadante, le rivestirono di più decenti panni & appresso le loro Donne le ritennero con convenienza di tratto, e di rile

Capitolo VI.

LEONE

petto, [ 4 ] Egotune aberam, dice di esse Theodoreto; chi era Vescovo di MAGNO. quella Città, e racconta quelto fatto, & post reditum hier omnia edoctus, & calamitatis historiam, & tragadiam, illis quidem (cioè à quei, che riscattate le havevano ) majora reddidi, & nobilissimam Adolescentulane piissima cuidam Diaconissa Dei famula tradidi, stipendium sufficiens me prabiturum pollicitus. Così mantennele dieci meli il pietolo, e zelante Theodoreto, doppo il qual tempo rimandò Maria con la ferva, proveduta del bisognevole, e sostenuta dalla protezione de' Vescovi, per le cui Diocefi ella paffar doveva, al fuo Padre, che rifeppefi effer ancor vivo, & amministrar' in Occidente non sò qual Prefettura dell'Imperio Romano. Più nobil forte di trionfo fortì l'altr' ammirabile Amazone Cattolica Ginlia che come la fua Compatriota Maria nella medefima diferazia incorfe della schiavitù. [b] Comprolla un Negoziante Pagano della Palestina chia- 13. Maii. mato Eutychio, e colà seco condustela: ed ella in una Casa idolatra, e fotto un Padrone Gentile seppe così bene dar testimonianza di sua Fede Christiana, che, come se vivesse dentro un Tempio, [c] Expleto servitio, citiente: de. dice Adone, aut orationi, aut lettioni insistebat, & corpus suum jejuniis affligebat. Mossesi à compassione Eutychio nel veder tanto stranamente incrudelire contro le proprie carni quella bella Donzella, e spesso [ d ] admirans d 14m ilist. admonebat, ne taliter se affligeret. Mà Giulia nec blandimentis, nec admonitionibus ab hoc, quod inchoaverat, recedebat; e tanto più rigorofi ella feguitava i fuoi digiuni, e tanto più prolisse le preghiere, quanto più rimiravast in istato lagrimevole, e bisognoso del soccorso divino. Convenne intanto ad Eutychio per un suo affare portarsi in Corsica, dove con alcuni Isolani Idolatri ogni mattina interveniva al facrificio degli Dei . Non potè Giulia, che haveva feguitato in Corfica il fuo Padrone, foffrir cotant' oltraggio al vero Dio, e spesso rimproveronne Eutychio, e sempre tacita, e mesta condolevasi della cecità di quelle genti. Un Principe di quell' Isola per nome Felice,e per sopranome il Saro, riputando ad ingiuria de' suoi Idoli il dispregio, che publicamente di loro faceva una Fanciulla, e ferva, richiefela ad Eutychio ò in dono, ò in compra, per haverla quindi in fua balia, e riportame ò vittona, ò vendetta. Eutychio, che preso dalle rare qualità della sua schiava, erane oramai da Padrone divenuto servo, ricusò francamente ogni richiesta, e con tanta maggior gelosia custodivala, quanto maggiormente scorgeva in Felice la risoluzione di rapirla. Ed in fatti non lungi andò, che rapilla, effendogli riufcito in un convito dar bevanda fonnifera al di lei Padrone, ond egli hebbe agio, e tempo, mentre Euty-chio digeriva co I fonno il vino, di fottrar Giulia dalla Nave, e condurfela in cafa. Quivi risolutamente intimandole, ò che sacrificasse agl' Idoli. ò la morte, la valorosa Donzella senza punto pensar alla risposta, gittatasa in ginocchioni con le mani innalzate verso il Cielo, Ti ringrazio, disse, mie Dio, della bella forte, che dai alla tua schiava; quindi rivolta verso Felice

soggiunse, Etud Principe, chiunque tu sii, deh non ti pentir della promessa. e dammi presto con si giusto partito la mia morte. Fecele allora l'arrabbiato Tiranno con barbare maniere dislocar co' schiaffi le ganasse sveller' à viva forza dalla testa i capelli, e crudelissimamente co' flagelli toglier'à pezzi le carni di addosso, destinandola così lacera dalle serite ad esser crocifista, nel cua tormento ella spirò, e spirando mandò suori dalla bocca una biachi slima colomba, quale con diritto volo portatali in alto, fi nascole tutta festosa detro

Hh a

LEONE Secolo V. MAGNO. il Cielo. Nel methefimo istante, che segui il felice transito di S. Ginlia comparvero alcuni Angeli a certi divoti Monaci, che habitavano nella andde loc. cit. profilma deferta Ifoletta di Gorgona, detta [a]da Adone S. Margarita. ordinando loro, che togliessero dalla Corsica quel Sacro Corpo, con dargli honore, e sepoltura, come secero, presso il loro Monasterio in Gorgona, dal qual luogo poi la Moglie di Desiderio Rè de' Longobardi traspor-E di Celeftiano, tollo con regia magnificenza à Brescia, dove egli fabricò un sontuosissimo Tempio. Ma ciò, che a noi in rilegger le memorie andate di que' tempi, ha recata ammirazione infieme, e conforto, fi è l'alta coftanza, e la dibattura b Thodar. ep. 29. fortuna del tanto [b] laudato Celestiano, la di cui vita, condizione, traversio ad Apriliana, & fentimenti, e ftato, rappresentano così al vivo quello dell' Autore di quelto Libro, che per andar di pari l' uno con l'altro, altro forse non manca, che l' eta; tanto fon fomiglianti i succeffi nell'atrocità del caso, nell'egualità delle massime, nella sofferenza de' patimenti, e nell'adorata disposiziono 4 Pf. 74. della divina Providenza, che [c] bunc bumiliat, & bunc exaltat, e spesso volte taluno esalta per abbattere. & altri egli abbatte per esaltare. Fu Celeftiano un degli efiliati dalla Patria per l'accennata perfecuzione de' Vandali, Ammirabiliffimo [d] chiamaro da Theodoreto per la fua costante imperturbabilità, e Magnificentiffimo per la fua nobiliffima nascita. Scaca Idea itid. ciato dal Paele nativo, e dalla cafa Paterna, fiù egli necessitato [ e ] Alienas circumire Regiones: & andar mendicando il vitto, non tanto per fe, quanto per la Moglie, e per i figli, il cui patimento resessa lui molto più dolorofo, e fenfibile, che il proprio; effendo che da una parte riconoscendofi obligato all' affezione naturale dell' effer Padre,e Marito, l'innocenza oppressa de' figlipoli, e la convenienza avvilita della Moglie gli risvegliavan talora quei nobili spiriti di generosa impazienza, che egli haveva succhiati col latte; e dall'altra parte la necessità forzofa, in cui trovavasi, precludendogli ad ogni rimedio la strada, tenevalo in una continua agitazione di sofferenza per le miserie proprie, e per quelle de' Congiunti. Qual' im-I Mem ibid. mensa passione si chiamata dal sopracitato Theodoreto [f] Onus neceffarium, quod curam Caleftiano auget, & moleftiam, uxorem, inquam, O filios, quorum causa pluribus ever sumptibus. In tale stato di deplorata fortuna prese Celestiano questo mostruoso flagello della divina Giustizia ad. c. q. [g] Per caudam ejus, cioè per quella parte, che da Serpente horribile potea fol ridurlo Verga falutifera, e miracolofa, dandofi tutto a convertir' il fuo male in bene con il gran farmaco di follevar' il cuore à quelle Pf. 63. più alte contemplazioni, per mezzo delle quali [ b ] Accedit Homo ad cor altum, & elevandos [i] super se, vien' egli finalmente à poggiare nell' [k] k Pf. 130. altezza di que' Monti, d' onde riconosce il potentissimo ajuto di colui, che con [1] una fola occhiata fa tremar la Terra, e con un fol cenno arder i Monti, e fumare. Quindi animato à cofe grandi dalla fiducia di così po-derofo Confortatore, o diventa, [m] come S. Paolo, Onnipotente, o com ad Philipp. 4. me [ n ] David, Dispregiatore di ogni più temuta disgrazia, e riguardando la bassezza di questo misero Mondo con vista di occhio sopranaturale, dispregia le di lui grandezze, e non si avvilisce nelle di lui miserie. Così appunto fuccesse a Celestiano, [ o ] Veneror, dice di lui Theodoreto, admirabilissia Thred. Isc. sit. ad Apalla mum, & magnificentissimiem Calestianum; fort enim equo animo banc calavisatem, & felicitatis fue mutationem, occasionem facit Philosophia. Dalla Fip Idea itid. losofia naturale portandosi come a volo alla divina, [p] Omnium rerum RestoCapitolo VI

I. EONE MAGNO.

rem laudat, & id conferre putavit, quod ille velfieri pracepit, vel ne fieret, non probibuit. Della qual' Heroica virtu con ragione esclama estaticoin altro luogo il medelimo Theodoreto, [a] Ego in primis Viri men- a Idemie. cit. ad tem . & constantiam admiror , quod ventis adversis agitatus , Gubernatorem Deum laudat, & gravem tempestatem negligit; soggiungendo una riflefsione altrettanto degna, che vera, di cui noi in noi ne troviamo certa la cestimonianza, [b] Pietatem enim ex ea calamitate lucratus est, & infelicitas felicissimum bunc fructum attulit, cioè che, Quando Calestianus sua fruebatur felicitate, bujufmodi non emittebat voces : illa verò privatus, & exutus, impietatem etiam abjecit, & nunc divitiis fidei ditatus eft, quapropter istam miseriam contemnit. Onde il zelantissimo Theodoreto, tutto compassione verso un così degno Soggetto, raccommandollo ad Apellione con quelte parole, [c] Hunc und cum uxore, & filis circumcirca eun- ! Hom al Apd. tem, tua magnificentia, & bumanitate inftar Abraba suscipe, & completere. Tue enim magnanimitati confidens, Hospitum Dux ipse factus fum, & tuam benignam manum illi oftendo, & indico; e con più elpreffivi fentimenti a Domno Patriarca di Antiochia, [d] Tue igitur est santitatis, ut alienam num lee cit. Patriam illi suam Patriam efficias, & borteris illos, qui divitiis abundant consolari eos, qui aliquando ejusdem suere fortuna, & ejus miseria nubes, & tenebras diffipare, & discutere. Par enim eft, eos, qui eamdem nacti sunt bumanam naturam, & similiter delinquant, & errant, & panas nibilominus vitant, illis, qui infortuniis laborant, aliquod afferre folatium, & fua erga istos humanitate, & miseratione Deum sibi mitiorem reddere. Così Theodoreto di Celestiano. Ne siccome su quasi infinito il numero di quei, che per mantener la Fede Nicena contro l'Empieta di Arrio, sopportarono da' Vandali l'efilio, e lo spoglio; su men copioso l'altro, che sostenne da Genferico il duro taglio della testa, e lasciò la vita sotto crudelissimi martirii. Concioliacolache [e] contro i principali della Città di Carthagine par- cs. Profisiochem. ve, che maggiormente infierisse il Tiranno, ò per togliersi d'avanti coloro, che con l'autorità poteano mantener costante nella Fede la Plebe. è per liberarii dal fospetto di quelle novità, che poteano divertir' il corso a Edel Conte se fuoi difegni. Era di fresco giunto alla sua Corte il Coute Sebastiano, Ge-bastiano. nero del Conte Bonifazio, di cui habbiam parlato di fopra, Cavaliere di gran merito, [f] Acer confilio, & strenuus in bello; ma che caduto in dif- vond (t. grazia dell' Imperador Valentiniano, fi era cold rifugiato, come in porto sicuro ò per dar ssogo alla tempesta dello sdegno di Cesare, ò per sincerarlo. Fù egli accolto da Genferico con pari avvenenza, e stima: ma la sparsa fama del suo valore havendo impresso nell'animo del Tiranno il solito sospetto, che regna ne' Grandi, di non voler' d' appresso nè superiore, nè eguale, il Barbaro Re [ g ] Sicutejus consilia necessaria habebat, ita & prasentiam & Hem ilid. formidabat. E tanto maggiormente egli comincionne à temere, quanto che all'altezza della nascita, al valore dell'armi, alla profondità de' configli si aggiungeva nel Conte una soda pietà, e sincera credenza nella Religione Cattolica: quale fola per se medesima poteva essere à Genserico soggetto grande di mortalissima avversione. Onde su facile, come avvenne, che con belle maniere egli riconvenisselo un giorno in presenza di alcuni Vescovi Arriani, richiedendogli di mutar fede,e di feguir quella, che professava eilo, i fuoi Vescovi, e I suo Popolo. Alla propolta con poche parole sodisfece il Conte, e fattofi portar' un bianchiffimo pane, al Rè rivolto così gli diffe, Tomo I.

LEONE 486 Secolo V. Magno.

a Idem ibid.

Per divenir bianco questo pane , gli è convenuto passar prima le acque della Mola, e poi pe'l fuoco del Forno : [a] Ita & ego Mola Catholica Matris commolitus, rigatus sum aquis baptismatis, & igne Santti Spiritus co-Eins, & itamundus ascendi, Hor Vostra Maesta rompa in pezzi questo pane, di nuovo lo macini, e di nuovo lo cuocia nel Forno: se più bianco egli dis perrà, e saporito: io allora prometterò di mutar sede, e rendermi Arriano. Udì, & apprese Genserico con istupore, e sdegno la magnanima risposta. e diffimulandone allora il rifentimento, differì ad altro tempo la vendetta, che finalmente egli prese, condannandolo sotto altro pretesto alla Defolutione uni morte. Dispersi adunque, & affirti li Cartolici dell' Africa dalla perfecu-versale di unti : versale di unti : versale di unti : versale di unti :

rimanesse abbattuta, e come impunemente in quelle parti trionfasse l'Heresia. Si erano confederati con gli Arriani i Donatisti, che pur molti ancora, benche nascosti per timore delle Leggi Imperiali, se ne ritrovavano in que' Regni; e con unione di animo rialzarono allora e l'ardimento, e le corna contro i loro antichi nemici. Sicche tutto era strage, tutto desolazione, e di cento sessanta quattro Vescovi, che si numeravano prima nelb viande pofe. le due fole Provincie Zeugitana, e Proconfolare, appena trè ne registra [ b ] Vittore, avanzo miserabile di quella gran Chiesa. Nel rimanente tutte le

Vand. 1. 1.

Sedi Episcopali furono distribuite agli Arriani, sotto il cui giogo gemè l' Africa per il lungo corso di un' Secolo sin' sotto il Pontificato di Giovanni II. e l' Imperio di Giustiniano .

Manichei in Romıs.

Ma la desolazione dell' Africa sù come a guisa di grand'incendio, che depascendo una Selva, dalla Selva scaccia ogni Bestia, che in lei si annida. Arse l' Africa, e dall' Africa allora uscirono in sì gran' copia i Manichei, che stupor fu, come tanti ne covasse ne' suoi nascondigli quella parte del Mondo. I Donatishi preser partito con gli Arriani, ma i Manichei ò odiando, ò odiati dagli Arriani, tutti ne partirono, e ne partirono in così strana moltitudine, che dove eglino giunsero, e giunsero tutti in Roma, non poterono tenersi occulti, nè evitar que' castighi, da' quali si eran sottratti colla partenza dall' Africa. Regnava, come si disse, S. Leo-

Scoperti miraco-lofamente da S. Leone,

ne nel Pontificato Romano,e con vigilantiffima cura agl' intereffi della Religione haveva intraprefo il principio di un Apostolico governo, e ò susse fua diligenza, ò come [ e ] altri vogliono: Divina Revelazione, venne egli & S. Profp. in Chr. ben tolto in cognizione del male, che serpeva in Roma, e della pericolofa infezione, che sovrastava al suo Gregge dalla Communicazione di somiglianti malignissimi Heretici. Onde contro di loro inforse con tutti que' più vigorofi rimedii, che ha Dio somministrato a chi regge, come Ca-

d Idem ibid.

po, la sua Chiefa. [d] Hoc tempore, dice S. Prospero, plurimos Manichaos intra Urbem latere, diligentia Papa Leonis innotuit. Que cura Viro fancto divinities, ut apparuit, inspirata non solum Romana Urbi, sed etiam Universo Orbi plurimum prosuit. E ciò ch' ei facesse in tal caso, molto accuratamente descrivesi dal sopracitato Scrittore, che soggiunge, [e] Ess de secretis suis erutos, & oculis totius Ecclesia publicatos, omnes dogmatis

e Idem ibid. caftigati,

Ed'in qual modo fui turpitudinem, & damnare fecit, & prodere, incensis corum codicibus, quorum magne moles fuerunt intercepte. Siquidem consessionibus in Urbe captorum, qui Doctores corum, qui Episcopi, qui Presbyteri, in quibus Provinciis , vel Civitatibus degerent , patefactum est . Multique Orientalium partium Sacerdotes industriam Rectoris imitati sunt . Memorando

efem-

esempio in vero, lasciato sin' da tredici Secoli addietro da così gran Pontefice à tutti li suoi Successori, del modo d' indur' gli Heretici al ravvedimento con la forza della Carcerazione, con il rosfor della Publicità, con l'abjura de' loro esecrabili misfatti, con la consegna alle fiamme de' loro Libri, e con tutto ciò che pur presentemente coltumasi da' Pontefici Romaninella correzione, e pena di chi ofa contaminar con facrileghe afferzioni la purita immaculata della Fede. Mà in nulla maggiormente invigilò S. Leone, che in eccitar' il Zelo de' Romani a renderli suoi Compagni, e Commilitoni in questa degna impresa. Eran' soliti i Papi di sermoneggiar' al Popolo ne' giorni delle feste più riguardevoli, e recitar predicando Homille di s quelle Homilie, molte delle quali ancor' à noi restano prezioso avanzo del- Leone. la Sacra Antichità di que' tempi. Qual' Apostolico [a] costume manten- a Vide mestranes. gono anche a giorni nostri li Sommi Pontefici con esempio di più rara hu- Dedic. in Cle milta, mentre non havendo eglino forze bastanti per l'età cagionevole, e tem XI in fine. vecchia di fupplir con la voce al Ministerio della Predicazione, da Attori fi costituiscono in un' certo modo come rei, e deputano in vece loro un' qualche infigne Religiofo foggetto co Inome di Predicatore Apostolico, per udir dalle di lui prediche con Christiana liberta anche i proprii difetti.
Hor dunque nelle [b] fue Homilie editando S. Leone la pura Fede de hollation de Romani, i limino con potentissima energia d eccar', e trar fuori da Guide limino in loro nascondigli i Manichei, presentatii al Foro Giudiciario, ssuggime i hollation de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del l colloquii, abbominare i fatti, e come disse in una di esse, [c] Contra leina decina mas communes Hosses pro salute communi una communis debet esse vigilantia, clam sera, de ne de alicujus membri vulnere etiam alia possint membra corrumpi. Indi in teim decim mensquella, che fece al Popolo nel tempo Quadragefimale, che in ordine de' fuoi Sermoni è il quarto, egli prescrive il modo di riconoscer coloro, che conversando con malignissima finzione fra Cattolici, professavano fecretamente il Manicheismo, [d] Nemo effe ambigat, dice egli, Mani-d Mem ferm 4 in chaos, qui in honorem Solis, ac Luna die Dominica, & fecunda feria deprehenfi fuerint jejunare: prohibendo ai Cattolici, come [e] in altro luogo più e Nel Ponif. di S. diffusamente si è detto, l'orar rivolti ad Oriente, acciò eglino non concorreffero nella fuperffiziofa offervanza de' Manichei. In oftre nel medefimo sopracitato Sermone egli soggiunge cosa presentemente degna di particolarissima rislessione, ed è, Che i Manichei per concorrere indisserente-mente co' Cattolici, & esser tali simati, si approssimavano con loro al Sacro Altare per ricever la Communione; ma non mai eglino prendevano il cenella Communione. Sangue fotro le specie del Vino, perche abborrivano il Vino, che chiamavano fiele del Diavolo, contentandosi di communicar solamente sotto quelle del Pane. Qual avversione non si apprendeva allora per indizio di mala fede: essendo che era lecito à tutti li Cattolici, anche Laici, di communicarfi, ò fotto ambedue le specie, ò sotto la sola del pane, come meglio li portava la divozione, ò il commodo. S. Leone, che notò in molti questo costante, e general rifiuto delle specie del Vino, quindi con lume di Dio egli dedusse, che non potendo tal repugnanza derivare, se non da qualche particolar' motivo, & offervata ragione, e non apparendo altro motivo, nè altra ragione, che l'accennata de' Manichei, propose al Popolo, che per Manichei fossero riconosciuti coloro, che apostatamente nella Communione tralasciavano l'uso del Calice, [f] Cumque ad detegendam infidelitatem suam, ( tiem fem. 4 in dice egli de' Manichei , noftris audeant interesse mysteriis , ita in Sacramen- Quetr.

Hh 🗚

to Pontefice ordinò con positivo [a] Decreto, che tutti li Cattolici si

LEONE

Magno.

nind declinant. Quod ided vestram voluimus seire Santtitatem, ut vobis hu-Decreto di S.Leo jusmodi homines, & ex his manifestentur indiciis. Per la qual cosa il Santhedel-45.4

Calice .

c Matth. 26. Ita Alphonfu duce fol precetto a' Sacerdoti Sacrificanti, come detto alli [f] foli Apo-617-c.6. n.8. g Mar. 14.

b Alf. 2. 20, 22.

Paolo precisamente, il quale scrivendo di questo Misterio a' Corinthii, serveli della particola disjuniliva, Vel, per dinotar la liberta di prender' il Pa-1 Mcmin Levi ne col Calice, ò senza di esto, [i] Quicumque manducaverit panem bunc, vel biberit Calicem Domini; soggiungendo immediatamente, che chi in-degnamente ò mangia quel Pane, ò beve quel Vino, divien reo non solak Congil. Trident. [k] che chunque mangiera tai raise, sortitation, riman reo del Corpo, e tal Vino, mentre indegnamente mangiandolo, riman reo del Corpo, e del fel. 21.6. 2

mente Corporis, ma ancora Sanguinis Domini, come s' egli dir Volette [ k ] che chiunque mangiera tal Pane, bevera nel medesimo tempo anco.

a S. Les in st. ad communicassero per l'avvenire sotto ambedue le specie, per render pa-Turifium, quam lese, e publico, chi fosse il Manicheo. Nel qual esempio insistendo poi helieù in fas Me- Papa Gelafio per la medefima cagione de i molti Manichei, che vagavano pe'l Mondo, e si nascondevano dentro li Tempii istessi eziandio di Rob spud Gratiam ma, formò l'altro [b] Decreto tanto venerato, & applaudito dagli Hede conf. diff. 3. retici presenti, che per non voler ben' intenderne il giusto senso, il com-Approvato, e 1- piacciono di allegario in prova della neceffità della Communione ai Laici novato da Papa fotto l' una, e l'altra specie. E l'Decreto di Gelasio sù il seguente, [c] ComeVid, bie Diere-perimus autem , quòd quidam fumpta tantummodò Corporis facri portione , à rum, o isplicatio. num himo Dierri Calice facri Cruoris , abstineant , qui proculdubio , quoniam nescio qua superstiapul Ban an. 496. tione docentur aftringi, cioè fapendo noi, dice Gelafio, che questi tali tralasciano l'uso del Calice per non sò qual superstizione, che è quella di sopra

accennata de' Manichei, aut integra Sacramenta percipiant, aut ab integris arceantur; Quia, egli conchiude, divisio unius, ejusdemque Mysterii sine grandi facrilegio, cioè non fenza macchia di facrilego fospetto di qualche Herefia, non potest provenire; e non dice non potest perfici, vel sumi; ma non potest provenire, cioè non essendo per altro soliti li Cattolici di abborrir' l'uso del Calice, tal horrore, e tal' risiuto provenir non poteva da altra cagione, che da error facrilego di malignissima Heresia. Per chiarezza delle quali cose, che veniam' pur' hora di dire, e che altre volte ci converrà ripetere nel corfo di quest' Historia, è necessario ritrar' alquanto indietro il nostro discorso, e con l'accennata congiuntura render palese il costume an-

Diffressione ne tico della Chiefa nella percezione di questo Venerabile Sacramento, per seffaria fopral' 1- informar pienamente il Lettore della variazione presente. Certa cosa si è, Cena, el me del che l' Istituzione del Sacramento della Cena non importa come necessario l'uso del Calice ai Laici; poiche benche questo Divinissimo Misterio sia stato istituito da Giesù Christo sotto le specie di Pane, e di Vino, tuttad Concil. Trid. fest. viat al Istituzione, e [d] Tradizione non obliga i Laici alla percezione di ambedue; e quel Bibite [e] ex eo omnes, che disse Christo nella Cena, in-

Silmera and fish is de quali foggiunge S. Marco, [g] Et biberunt ex illo omnes. Ma an-Bareglinam f. i. de quali foggiunge S. Marco, [g] Et biberunt ex illo omnes. Ma an-anguero Cardi. che ammello, che egli obligafie i Laici ancora, vien da effi in quanto al Trides, apad Pa contenuto pienamente adempito col folo ricevimento delle specie del Pane, essendo che quivi si contiene non solamente il Corpo; ma anche il Sanque di Giesù Christo. Qual verità s'insinuasse spesso dalla Sacra Scrittura, in cui in molti luoghi [b] ii fa fola menzione della frazione del Pane, e da S.

Capitole VI.

del Sangue di Giestì Christo. E prima di S. Paolo Giestì Christo medesimo fionifico tal' indifferenza ne'Sacri Evangelii, parlando distintivamente della fola del pane, ò di essa unitamente con quella del vino, [a] Nisi man- alea, 6. ducaveritis Carnem Filii hominis, & biberitis ejus Sanguinem, non habebitis vitam in vobis: [b] Si quis manducaverit ex boc pane, vivet in aternum: blidam. [c]e, Qui manducat meam Carnem, & bibit meum Sanguinem, habet pitam chiden. aternam: [d]e, Panis, quem ego dabo, caro meaest pro Mundi vita: infe- a nita. gnandoci il medefimo Nostro Signore, che il comandamento della Communione riguarda principalmente la sostanza del suo sacro Corpo, e Sangue; e che, benche da' Fedeli si prenda sotto la sola specie del pane,

non perciò si tralascia di ricever sotto di essa uniramente il suo Sangue. Quindi dedusse, imparò, e pratticò la S. Chiesa sin de' primi [ e ] Secoli di evide Card. Palle-

communicare i Laici indifferentemente ò fotto ambedue le specie, ò sotto Histor. del Concil. la fola del pane, & eziandio alcuna volta fotto la fola del vino ai Figlinoli di Trene, & 1.17. ancora lattanti. Così appresso [f] San Cipriano leggesi, che ai Fanciulli s' s' cypr. in libr. non ancora habili il trangogiare il pane, porgevali da' Diaconi il vino con-delossi. Ter-facrato del Calice; & apprello altri [g] molti Padri, che i Fedeli portavano inll. al Viso. Li.; alle loro cafe, non il Vino confacrato, ma l'Hoshia, per conservaria, e 5.8.84/i. ep.28. fervirsene ne' loro bisogni spirituali in quell'erà tanto calamitosa per le per- 14 6 alibi. secuzioni de' Gentili. Nè, al proposito nostro, haverebbe S. Leone for-

mato l'accennato Decreto, che li Cattolici fossero astretti à communicarfi fotto ambedue le specie, se tal'obligo di già fosse corso loro per precerto; poiche à qual fine publicar di nnovo un precetto, la cui offervanza fosse stato ab antiquo sempre pratticata? In questo stato dunque di cose nel progresso del tempo avvenne, che per la moltiplicità de' Fedeli, che concorrevano al facro Altare ne' giorni festivi per ricever la Santissima Eucharithia, molte volte nell'offerirfi loro il Sacro Calice, rovesciavasene il Sangue, & altr'inconvenienti feguivano degni di follecito riparo in un così venerato, e facrofanto Sacramento; rimanendo eziandio fcandalizzati i più semplici dal veder'alcuni Abstemii, che aborrendo naturalmente il vino riculavano di riceverlo, contentandoli folamente delle specie del pane;

parendo à loro, ch'eglino concorrellero con Nestorio, del quale [h] dicesi, h Hofest Episcotes che afferisse ( e'I detto fii eziandio rapportato nel Concilio di Trento) l'armienti in dial. contenersi il Corpo di Christo partitamente sotto l'una, e l'altra specie; cie par 105. per le quali ragioni del pericolo dell'effusione, e dell'inganno, e dello sua Barrati. Inc. icandalo accennato, la S. Chiefa, a cui [i] fii data da Giesti Christo l'am-11, al Cristo. 4. ministrazione, e la dispensazione de' Misterii di Dio, introdusse la Communione ai Laici fotto la specie di Pane, variando l'antica regola con quell'autorità, ch'ella ritiene, [k] In Sacramentorum dispensatione, salva illo-kcon. Trid. fell. rum substantia , ea statuere , vel mutare , que suscipientium utilitati , & ipsorum 21.6.2. Sacramentorum venerationi , pro rerum , temporum , & locorum varietate ,

magis expedire judicaret. Quindi è, che nel [1] Concilio di Coltanza ! concil. Conflant. esaminata da molti Vescovi di differenti nazioni, e da' Dottori di profon-nice sal sono. 22. da dottrina la propofizione di Giovanni Hus, che afferiva: [m] Laicos de anti la contra in Chro bere necessario Sacramentum Euchariftie sub utraque specie panis, ac vini su- milem apul u mere; posseque communicare etiam post Canam, vel alids non jejunos; fil den. ella riprovata, e condannata, decretando i Padri di quel Concilio, che fi preveile la Communione da Laici sub specie tantum panis, con il fonda-

mento, che[n] Firmifine credendum fit integrum Christi Corpus, & San- n stem apal eve-

Secolo V. LEONE

MAGNO. quinem, tam subspecie panis, quam sub specie vini veraciter contineri, & pro reverentia à jejunis tantum, nisi in casu necessitatis à jure, vel Ecclesia concesso; foggiungendo, Afferentes oppositum pramiforum, aut in utraque absque licentia communicantes , effe arcendos tamquam Hareticos , ac graviter puniendos. Nel qual Decreto infistendo i Padri di Trento, a quei che domandaron risposta alle due seguenti proposizioni , [a] An rationes ,

a Concil. Trid. in feff. 22.

decre, posto in fue quibus Sancta Catholica Ecclesia adducta fuit, ut communicaret Laicos, atque etiam non celebrantes Sacerdotes sub una panis specie, ita fint retinende, ut nulla ratione Calicis usus cuiquam sit permittendus; e, An, fi boneftis, & Christiana charitati consentancis rationibus concedendus alicui vel Nationi vel Regno Calicis usus videatur sub aliquibus conditionibus concedendus sit d' quanam illa sint ? e doppo matura, e seria riflessione il Concilio Decrevit, integrum negotium ad Santtiffimum Dominum nostrum effe referendum, prout prasenti decreto resert , qui pro sua singulari prudentia id efficiat , quod utile Reipublica Christiana, & salutare petentibus usum Calicis fore judicaverit. Ma di questa materia di nuovo a lungo parlerassi sotto il Pontificato di Pio IV. Dunque tali notizie poste in dilucidazione del Decreto di S. Leone, non si fermò il di lui zelo nella sola formazione de' Bandi, e nella fola inquifizione de' Manichei, ma con publicità volle eziandio dif-

Concillo intimato dal Papa contro 1 Manichei

famarli, per rendere tanto più esecrabili le loro sceleratezze, quanto più note. Intimò per tanto un Concilio in Roma, nel quale con raro efempio b S. Les opift. 93. ad Turibium .

Misfatti ennrmi de Manichei,

[b] egl'introdusse non sol'i Vescovi, e'l Clero, ma co' Vescovi, e col Clero molti Senatori, e Personaggi Laici, e parte ancora della medesima plebe, acciò ad'ogni membro della Christianità apparisse obbrobriosa, e fracida la parte infetta de' Manichei. Quivi da' medefimi Manichei carcerati fè publicamente esporre le loro secrete, & enormi Hippocrisse, e con la loro confessione manifestò agli altri, quanto detestabile, e sporca sosse quella e salem ferm. 5. de Setta. Ei [ e ] medesimo riferisce a lungo le loro ribalderie, e soggiunge,

min. dreim manf. che tra gli altri rivelati misfatti uno fu il feguente, che recò horrore, e nausea agli ascoltanti: Aderant enim omnes persona, per quas nefandum facinus fuerat perpetratum : puella fcilicet, ut multum decennis, & dua mulieres, que ipfam nutrierant. & buic fceleri prapararunt. Prafto erat etiam adolescentulus vitiator puella, & Episcopus ipsorum detestandi criminis ordinator. Omnium par fuit borum, & una confessio, & patefactum eft execratum, quod aures noftra vix ferre potuerunt : de quo, ne apertius loquentes caftos offendamus audiens , geftorum documenta sufficiant , quibus pleniffime docetur, nullam in bac Setta pudicitiam , nullam boneftatem . nullam penitas reperiri castitatem , in qua Lex est mendacium , Diabolus Religio", Sacrificium turpitudo . Così San Leone de' Manichei . E perche riseppe il zelantissimo Pontesice, che molti per timor di somigliance diffamazione con la fuga si erano selicemente sottratti dalle Carceri, e da Roma, egli [d] spedi Messi opportuni d tutti li Vescovi dell' Iralia, ordinando loro, che de fuggitivi facessero diligentissima perquis-

& S.Leepiff.2.

zione, [e] Ne quod nobis, com' egli dice, in Urbe extinguitur, tenebrofis apud vos radicibus seminetur. E corrispose così bene il successo al disegno, che eccitando ancora S. Leone la pieta dell'Imperador Valentiniano alla promulgazione di una [f] feveriffima coftituzione contro i Manichei, mef Novell. Valent. 1. ritò questo gran Pontefice il degno elogio, che diegli Theodoreto in una lettera, che gli scriffe, [g] Sufficie autem & vefter zelus in nefandos, infauftof-

2. rit. 2. de ManigTheed. epift. 212. Capitolo VI.

LEONE

faustofque Manichaos, quem vestra nuper Sanctitas aperuit, oftendens vestra

in Deum pietatis studium .

. Ne l'Italia pari allora con Roma la fola infezione de' Manichei, effendoche S. Prospero [ a ] attesta, che nel medesimo tempo con una mano ti- a S. Prosp. de pregettalle S. Leone li Manichei da Roma, e con l'altra i Pelagiani da Napoli, mil. Dei c.6. dove tumultuavano refi poderofi, & audaci fotto la condotta del temera-rio Giuliano. Riferifce, come fi diffe, S. Profpero questi successi, ne quali contro i Pelaginai ei medefimo hebbe gran parte, se ben di se nulla dice attribuendo il pre- in Napoli. gio della lode a S. Leone, che di lui servissi in quest'impresa, [b] In Italia b Idemitid. quoque, nobis apud Campaniam constitutis, dum venerabilis, & Apostolico honore nominandus Papa Leo Manichaos subverteret, contereret Pelagianos, O maxime Julianum : e qui fiegue à raccontar le fallacie di un tal Floro, che con varie imposture seducendo il Popolo Napolitano, fu dagli Ecclefiastici carcerato, e quindi mandato in lontaniffimo esilio; e benche non rimanga à noi nè memoria di questi satti , nè i Libri, che Fozio [ c ] asserisce, cPhotius in biblim. haver S. Leone composti contro i Pelagiani; tuttavia il medesimo Autore di degno elogio fregia il nome, e la virtù di questo gran Pontefice, con dire. [d] Quod pullulans sub Leone Papa Haresis Pelagiana sapè extincta, didomand Born. opera Santti Prosperi prorsus deleta fuerit, vivente adhuc ipso Santto Leone anass. a. 8.

Romano Pontifice.

Nel continuo efercizio di queste vittorie, che riportava dall'Heresie E contro i Priscilil Pontefice Romano in ogni parte del Mondo, sopraggiunse à S. Leone nuo-liamitt in Spagna. va materia di afflizione, per cui ricevè nuova gloria di trionfi, e di merito. Si dilatarono così infenfibilmente, mà così ampiamente li Prifcillianisti in Spagna, che rara era quella Città, che non sosse insetta della loro peste. divenute tutte un' Afilo di Heretici, & un ricettacolo d'immondezze. Reg- s. Turribio vegeva allora la Chiefa di Aftorga il Santiffimo Vescovo Turribio, e ritroya, fovo di Aftorga, vasi egualmente dolente del commun naufragio di quelle Anime, che desi- i Prifeilianisti. deroso di ridurle in porto di salute. A tal fine con impulso di Dio partendofi dal suo Vescovado, girò per le Spagne, e con lungo, e vario pellegrinaggio vifitando le Chiefe, e notando de' Popoli i coltumi, e le maffime, trovò maggiore il male della fama: onde, qual [e] Colomba non sapendo ove il piè posare, tutto sconsolato tornossene alla sua Chiesa. d'onde non apparendogli altro più ficuro ricovero, che l'alta Torre di David, dalla quale [f] Mille elypei pendent, omnis armatur a fortium, inviò un Diacono a Roma al Pontefice con una Lettera, un Commonitorio, & un font a Ricorre per pri Libello, e nella prima ragguagliava S. Leone dello stato miserabile di vedimento al Paquelle Chiefe, reltringeva nel fecondo in fedeci Capi l'Herefie de' Prifcial- Palianitti, & implorava nel terzo il di lui provvedimento, come Padre commune, e sommo Sacerdote del Christianesimo. Non è credibile, come all'incentivo del zelo di S. Turribio si alterasse l'animo insocato di S. Leone, e quanta fosse la fiamma, che gli ardesse nel cuore, venendone pur'al. Operazioni mara-lora dall'estinguer l'incendio de' Manichei, alle cui massime andavan tanto ne consci Prissil. di pari quelle de' Priscillianisti. Egli lesse i ricapiti, & udite più a lungo le limiti. particolarità dello scritto dalla voce dell'Inviato, rescrisse quell'ammirabile lettera, che nell'ordine delle sue è la nonagesimaterza, in cui tanto, e così tutto si pose à porgere ajuto à quelle desolate Chiese, come se non a sua celebre let-

havesse altra cura, che la loro. Risponde ad uno ad uno a tutti li sedeci tra al Vescovo s. Capi dell'Herefie esposte, ribattendole con convincentissime ragioni, e

quindi

Secolo V. LEONE

MAGNO, quindi scendendo dagli argomenti ai fatti, comandò al Santo Vescovo, che in suo nome intimasse un Concilio Generale nelle Spagne, nel quale tutti li Vescovi di quei Regni, come Ministri destinati da Dio alla custodia de' Popoli, formaffero Canoni, stabilisfero Leggi, vibrastero Scommuniche, e provedessero in fine con salutevoli mezzi al male, che correva. A tal fine con ampia delegazione costitui suo Legato il medesimo Vescovo di Aftorga, & invitò al Congresso i Vescovi delle Chiese più principali, quel di Tarrogona, quel di Carthagena, quei di Portogallo, e gli altri di Gallizia, incaricandoli con premurofa cura l'inquifizione della Fede de' medefimi Vescovi, per iscuoprir, se alcun di essi macchiato sosse di Heresia, dalla

a S. Lee epift. 93. ad Turribines.

cui infezione ne ridondaffe poi ne' Popoli foggetti la contagione : [4] Nulla enim ratione tolerandum eft, dic'egli, ut qui pradicanda Fidei suscepie officium, is contra Evangelium Chrifti, contra Apostolicam dollrinam, contra universalis Ecclesia Symbolum audeat disputare. Quales illic erunt Di-scipuli, ubi tales docebunt Magistri? E di singolar rissessione degna si è la laude, che S. Leone attribuisce à Massimo, il quale, [b] come si disse, cont un sol colpo recise la Testa a Priscilliano, e 'l Capo ai Priscillianisti: stendesi poi à riprovar gli scritti di Dictinno Predecessore di Turribio in quella

Siriele a car. 329. c Idem ibid.

Chiefa, Heretico Priscillianista, e che abjurata poi l'Heresia, morì nella communione della Chiefa; e prohibi tutti li di lui libri, con avvertire i Popoli, che nel leggerli, [c] Non Distinnum, sed Priscillianum legunt, & illud probant, quod errans docuit, non quod correctus elegit. Ma questi riferiti scorci di sì famosa, e dotta lettera servendo d'irritamento più tosto, che di appagamento alla nobile intelligenza del Lettore, giudichiamo ornamento, e pregio della nostra Historia di sottoporne agli occhi tutta la tessitura, onde meglio ne apparifca la forza degli argomenti, la profondità della dottrina, e l'Apostolico zelo del Compositore, che al Santo Vescovo Turrid Epit. S. Long. bio scriffe nel tenore di queste parole: [d]

ad Turribium .

## LEO Episcopus TURRIBIO Episcopo salutem.

Uam laudabiliter pro Catholica Fidei veritate movearis, & quam solicitè Dominico gregi devotionem officii pastoralis impendas, tradita nobis per Diaconum thum fraternitatis tue scripta demonstrant. quibus notitia nostra infinuare curasti qualis in regionibus vestris de antique pestilentia reliquiis errorum morbus exarserit . Nam O epistola fermo . & commonitorii feries , & libelli tui textus eloquitur , Priscillianistarum fatidifimam apud vos recaluisse sentinam . Nihil est enim sordium in quorumcumque fensibus impiorum, quod in boc dogma non confluxerit: quoniam de omni terrenarum opinionum luto, multiplicem sibi faculentiam miscuerunt : ut soli totum biberent, quicquid alii ex parte gustassent. Denique si universa Hareles, que ante Priscilliani tempus exorte sunt, diligentius retractentur, nullus pene invenitur error, de quo non traxerit impietas ista contagium: qua non contenta eorum recipere falsitates , qui ab Evangelio Christi sub Christi nomine deviarunt , tenebris se etiam paganitatis immersit , ut per magicarum artium profana secreta , & mathematicorum vana mendacia , religionis fidem, morumque rationem in potestate demonum, & in affectu siderum collocarent . Quod fi & credi liceat doceri, nec virtutibus premium, nec vitiis pana debebitur, omniaque non folum humanarum legum,

CAPITOLO VI. 493
fed etiam divinarum constitutionum decreta solventur: quia neque de bonis neque de malis actibus ullum poterit effe judicium, si in utramque parten fatalis necessitas modum mentis impellit, & quicquid ab hominibus agitur non eft hominum, fed aftrorum. Ad banc infaniam pertinet prodigiofa illa totius bumani corporis per duodecim cali signa distinctio, ut diversis partibus diversa prasideant potestates : & creatura , quam Deus ad imaginem fuam fecit, in tanta sit obligatione siderum, in quanta est connexione membrorum. Merito Patres noffri, sub quorum temporibus Haresis bac nefanda prorupit, per totum Mundum instanter agere, ut impius furor ab universa Ecclesia pelleretur: quando etiam mundi Principes ita hanc sacrilegam amentiam deteftati funt, ut auctorem ejus cum plerifque discipulis, legum publicarum euse prosternerent . Videbant enim omnem curam bonestatis auserri . omnem conjugiorum copulam solvi, simulque divinum jus bumanumque subverti, si bujusmodi baminibus usquam vivere cum tali professione licuisset. Profuit din ifta diffrictio Ecclesiaftica lenitati, qua etfi facerdotali contenta judicio, cruentas refugit ulciones, severis tamen Christianorum Principum constientionibus adjuvatur, dum ad spiritale nonnumquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium . Ex quo autem multas Provincias hostilis occupavit irruptio, executionem legum tempestates interclusere bellorum. Ex quo inter Sacerdotes Dei difficiles commeatus, & rari caperunt effe conventus; invenit ob publicam perturbationem secreta perfidia libertatem, & ad multarum mentium subversionem bis malis est incitata, quibus debuit esse correcta. Qua verò illic, ant quanta pars plebium à contagione pestis bujus aliena est, ubi , ficut dilectio tua indicat , letbali morbo etiam quorumdam Sacerdotum corda corrupta funt; & per quos opprimenda falfitas, & defendenda veritas credebatur, per ipfos doctrina Priscilliana Evangelium subditur Christi: ut ad profanos sensus pietate sanctorum voluminum depravata, sub nominibus Prophetarum & Apoftolorum non hoc pradicetur, quod Spiritus Santius docnit, sed quod diaboli minister inseruit. Quia ergo dilectio tua fideli, quantum potuit, diligntia damnatas olim opiniones sexdecim Capitulis comprehendit; nos quoque strictim omnia retractamus: ne aliquid barum blasphemiarum, aut tolerabile videatur, aut dubium.

Primo itaque capitulo demonstratur, quam impie sentiant de Trinitate Can Lemna Pridivina, qui & Patris, & Filii, & Spiritus Santti unam, atque eamdem affe- fei runt effe personam, tamquam dem beur nune Pater, nune filius, nune Spir rien, mojectur ritus Sanctus nomineem: nec alius sit qui genuic, alius qui genitus est, alius si totam m qui de utroque processe: sed singularis unitas in tribus quidem vocabulis , sed non tribus sit accipienda personis . Quod blasphemia genus de Sabellii opinione sumpserunt : Lujus discipuli etiam Patro-passiani merito nuncupantur : quia si spfe eft Filius qui & Pater, erux Filis Patris eft paffie, & quicquid in forma servi Filius Patri obediendo suffinuit, totum in se Pater ipse suscepit. Quod Catholica Fidei fine ambiguitate contrarium eft, qua Trinitatem unitatis fic ouviner confitetur, ut Patrem, & Filium . & Spiritum Sanctum fine confusione indivisos, fine tempore sempiternos, fine differentia credat aquales ; quia unitatem in Trinitate non eadem persona, sed eadem imples

effentia. In fecundo capitulo oftenditur ineptum, ranumque commentum, & pro- C.p. Il. Alex seftonibus quarumdam virtutum ex Deo , quas babere caperit , & quas vive premiura effentia fui ipfe pracefferit . In quo Arianorum fuffragantur errori , dicen creta sinm.

MAGNO.

winn , quod Pater Filio prior fit , qua fuerit aliquando fine Filio ; & tune Pater teffe caperit, quando Filium genuerit. Sed ficut illos Catholica Ecclesia detestaour : ita & iftos, qui putant un quam Deo id , quod ejus dem eft effentia , defuisse . Quem sicut mutabilem , ita & proficientem dicere nefas eft . Quam enim mutatur, quod minuitur, tam mutatur etiam, quod augetur.

Cap. III. Adver-Virgine natus .

Tertii verò capituli fermo designat , quòd iidem impii afferant , ideò Co. III. March Enigenitum dici Filium Dei, quia folus fit natus ex Virgine. Quod utique mi identification production de la constitución de la cons gine Maria, non fuisse. Si autem isti aliud de suo sensu intelligi volunt, neque principium de Matre dant Christo; afferant necesse est, non unum esse Fihum Dei , sed alios quos quoque ex summo Patre genitos , quorum hic unus sit natus ex famina, & ob boc appelletur unigenitus; quia banc nascendi conditionem alius filiorum Dei nemo susceperit. Quoquoversum igitur se contulerint, în magne tendunt impietatis abruptum, Christum Dominum, vel ex Matre volunt habere principium, vel Patris Dei unigenitum diffitentur: cum & de Matre is natus sit, qui erat Deus Verbum, & de Patre nemo sit genitus prater Verbum.

Cap. IV. Dr Nata-

Quarto autem capitulo continetur, quòd Natalem Christi, quem secundum ti Domini, quid fusceptionem veri hominis Catholica Ecclesia veneratur; quia Verbum caro tiania celebrat. factum eft , & habitavit in nobis , non vere ifli bonorent , fed bonorare fe fimuleut, jejunantes eodem die, sicut & die Dominico, qui est dies Resurrettionis Christi . Quod utique ideò faciunt , quia Christum Dominum in vera hominis natura natum effe non credunt , fed per quamdam illusionem oftentata videri volunt, que vera non fuerint ; sequentes dogmata Cerdonis, atque Marcionis, & cognatis suis Manichais per omnia consonantes . Qui , sicut in nostro examine detetti , atque convitti funt , Dominicum diem , quem nobis Salvatoris nostri Refurrectio consecravit, exigunt in mærore jejunii; Soli, ut proditum eft, reverentia hanc continentiam devoventes : ut per omnia fint à nostra fidei unitate discordes; & dies, qui à nobis in latitia habetur, ab illis in afflictione ducatur. Unde dignum est, ut inimici crucis & Resurrettionis Christi talem excipiant sententiam, qualem elegerunt doctrinam.

Cap. V. Adverfas divina effe fui ft an-

Quinto capitulo refereur , quod animam hominis divina afferant effe d diunt , doi: m hominis en substantia, nec à natura Creatoris sui , conditionis nostra distare naturam. Quam impietatem ex philosophorum quorumdam, & Manichaorum opinione manantem, Catholica Fides damnat : sciens nullam tam sublimem, tamque pracipuam effe facturam, cui Deus ipfe natura fit. Quod enim de ipfo eft, id eft quod ipfe ; neque id aliud eft , quam Filius , & Spiritus Santtus . Prater banc autem summe Trinitatis unam, consubstantialem, & fempiternam, atque incommutabilem Deitatem, nibil omnium creaturarum eft, quod non in exordio sui ex nihilo creatum sit . Non autem , quicquid inter creaturas eminet, Deus est; nec si quid magnum est atque mirabile, boc est quod ille. Qui facit mirabilia magna folus. Nemo hominum veritas, nemo fapientia, nemojustitia est: fed multi participes funt veritatis, & sapientia atque jufitie. Solus autem Deus unllius parcicipationis indigus eft, de quo quicquid digne utcumque sentitur, non qualitas est, sed essentia. Incommutabili enim nibil accedit, nibil deperit : quia esse illi, quod est sempiternum : semper est proprium. Unde in se manens innovat omnia, & nibil accepit, anod ipfe non dederit. Nimium igitur superbi, nimiumque funt caci

qui cum dicant, humanam animam divina effe substantia, non intelligunt, ni- MAGNO. bil se aliud dicere, quam Deum effe mutabilem, & ipsum perpeti, quicquid po-

seft natura ejus inferri .

Sexta annotatio indicat eos dicere, quod diabolus nunquam fuerit bo- Cap.VI. Commid. nus . nec natura ejus obificium Dei fit , fed eam ex chao , & tenebris fumen fe, vol en emerfife: quia scilicet nullum sui babeat auctorem , sed omnis mali ipse sit prin- che de .. cipiums, atque substantia: cum sides vera, que est Catholica, omnium creatu-nium un babres varum, sive spiritualium. Suo contravalium beni caste anticas. & mali nullam effe naturam : quia Deus, qui universitatis est conditor, nibil non bonum fecit . Unde & diabolus bonus effet, fi in eo, quod factus eft, permaneret . Sed quia naturali excellentia male usus est, & in veritate non fetit, non in contrariam transiit substantiam , sed à summo bono , cui debuit adharere, descivit: sicut ipli, qui talia afferunt, à veris in falfa proruunt, & naturam in eo arguunt, in quo sponte delinquunt, ac pro sua voluntaria perversitate damnantur . Quod utique in iplis malum erit . O ipfum malum non erit fubftantia. fed pæna substantie.

Septimo loco fequitur, quod nuptias damnant, & procreationem nafcen- Cap. VII. Conra tium perhorrescunt : in quo , sicut pene in omnibus , cum Manich corum profa- de processiones f. nitate concordant; ideo, ficut ipforum mores probant, conjugalem copulam de- lierm adfrage

tur . O fobolis .

teftantur ; quia non eft illic libertas turpitudinis , ubi pudor matrimonii ferra- di peccatum.

Offavum ipforum eft, plasmationem bumanorum corporum diaboli effe Cap. VIII. Conra figmentum, & semina conceptionum opera damonum in mulierum uteris fi-id. quid corpora gurari : propter quod refurrectionem carnis non effectedendam , quia concretio cas efe feuena.
corporis non fit congruens anima dignitati . Qua falfitas fine dubio opus dia di atemaina in boli eft, & talia prodigia opinionum figmenta funt damonum, qui non faminarum ventribus formant bomines, fed in hareticorum cordibus tales fabricantur errores. Quod immundissimum virus de Manichaa impietatis spiecialiter sonte procedens, olim Fides Catholica deprehendit, atque dam-

navit.

Nona autem annotatio manifestat, qued filios promissionis, ex mulieribus Cap.IX. Contraid. quidem natos , fed ex Spiritu Sancio dicant effe conceptos : ne illa foboles , qua quid fins veri-de carnis femine nafcitur , ad Dei conditionem pertinere videatur . Quod Ca- re ambiens dicon tholica Fidei repugnaus, atque contrarium eft, que omnem bominem in cor- decenceru. poris animaque substantiam à Conditore universitatis formari, atque animari intra materna vifcera confitetur : manente quidem illo peccati mortalitatisque contagio, quod in prolem à primo parente transcurrit; sed regeneration mis sacramento subveniente, quo ex Spiritu Sancto promissionis filis renascuntur. non in utero carnis, fed in virtute baptifmatis. Unde & David, qui utique erat promissionis filius, dicit ad Deum : Manus tuz secerunt me, & plasmaverunt me. Et ad Jeremiam Dominus ait : Prius quam te formarem in utero, novi te. & in vulva matris tuz fanctificavi te.

Decimo autem capitulo referuntur asserere, animas, que humanis cor- Cap. X. Controli.
poribus inscruntur, suisse sine corpore, & in calesti habitatione peccasse; sine in calesti habitatione peccasse; sine in calesti habitatione peccasse. atque ob hoc a sublimibus ad inferiora delapsas, in diversa qualitatis prine cane, o secundim cipes incidisse, & per aereas ac sidereas potestates, alias duriores, alias inhec munda accimitiores, corporibus esse conclusas, sorte diversa & conditione dissimili; ut presserem vel bequicquid in bac vita varie, & inaqualiter provenit, ex pracedentibus cau- nom, vel malam. sis videatur accidere. Quam impietatis fabulam ex multorum sibi erroribus

MAGNO. texuerunt; sed omnes eos Catholica Fides à corpore sua unitatis abscidit constanter pradicans , atque veraciter , quod anima bominum , prinfquam fuis inspirarentur corporibus, non fuere; nec ab alio incorporantur, nifs ab opifice Deo, qui & ipfarum eft creator , & corporum . Et quia per primi bominis pravaricationem tota humani generis propago vitiata sit , nemintena posse à conditione veteris hominis liberari, nisi per sacramentum baptismatis Chrifti, in quo nulla eft diferetio renatorum, dicente Apoftolo: Quicumque enim in Christo baptizati estis, Christum induistis. Non est Judgus, neque Gracus; non est servus, neque liber; non est masculus, neque formina. Omnes enim vos, unum estis in Christo Jesu. Quid ergo ble agunt curfus siderum ; quid figmenta fatorum ; quid mundanarum rerum mobilis status, & inquieta diversitas? Ecce tot impares gratia Dei facit aquales, qui inter quoslibet vita bujus labores , si fideles permanent , miferi effe non poffunt, Apostolicum illud in omni tentatione dicentes: Quis nos separabit a charitate Christi? tribulatio? an angustia? an persecutio? an fames? an nuditas? an periculum? an gladius? (ficut fcriptum est: Quia propter te morte afficimur tota die; aftimati fumus ur oves occifionis.) Sed in his omnibus fuperamus, per eum qui nos dilexit. Et ided Ecclesia, qua corpus est Christi, nibil de mudi in equalitatibus metuit, quia nibil de bonis temporalibus concupifcit; nec timet inani strepitu satorum gravari , qua patientia tribulationum novit augeri .

Undecima ipsorum blasphemia est , qua fatalibus stellis & animas bominum , Csp. XI. Course Undecima ipforum blafphemia eft , qua fatalibus ftellis & animas bominum , id , sud funditus & corpora opinantur obstringi , per quam amentiam , necesse eft , ut omnibus paimm ili- ganorum erroribus implicati, & faventia fibi, ut putant, fidera colere, & adverfantia studeant mitigare. Verum ista sestantibus nullus in Ecclesia Catbolica locus est: quoniam qui se talibus persuasionibus dedit, à Christi corpore totus ab-

Cap. XII. Contra . ed , good fub aliis

Duodecimum inter hac illud est, quòd sub aliis potestatibus partes anima, rd, qual file alist prisfaribe, passes, fub aliss corports membra defcribunt; & qualitates interiorum prafulum in pa-anina , fub alist triarcharum nominibus statuunt, quibus è diverso signa siderea, quorum virtuti corpora subjiciantur, opponunt. Et in his omnibus inextricabili se errore prapediunt, non audientes dicentem Apostolum: Videte, ne quis vos decipiat per philosophiam, & inanem fallaciam, secundum traditionem hominum, fecundum elementa mundi, & non fecundum Christum: quia in ipio inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter; & estis in illo repleti, qui est caput omnis principatus, & potestatis. Et iterum: Nemo vos feducat, volens in humanitate & religione angelorum, que non vidit ambulans, fruftra inflatus fenfu carnis fuz, & non tenens caput, ex quo totum corpus, per nexus & conjunctiones subministratum, & conftructum, crefcit in augumentum Dei. Quid ergo opus eft in cor admittere quod Lex non docuit, quod Prophetia non cecinit, quod Evangelii veritas non pradicavit, quod Apoftolica doffrina non tradidit? Sed bac apta funt corum mentibus, de quibus Apostolus dicit, Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non fustinebunt, fed ad fuz defideria coacervabunt fibi magistros, prurientes auribus: & à veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Nihil itaque nobiscum commune babeant, qui talia audent vel docere, vel credere, & quibuslibet modis nituntur aftruere, quòd fubflantia carnis ab spe resurrectionis aliena sit, atque ita omne Sacramentum Inearnationis Christi resolvant; quia indignum fuit integrum bominem suscipi , se indignum erat integrum liberari .

LEONE

MAGNO.

Tertio decimo loco positum est, cosdem dicere, quod omne corpus scriptuvarum canonicarum sub patriarcharum nominibus accipiendum sit; quia ill4 cap. XIII. contra duodecim virtutes, qua resormationem bominis interioris operantur; un borum em siconium suvocabulis indicentur, fine qua scientia nullam animam poste assequi, ut in eam fubstantiam , de qua prodiit , reformetur . Sed hanc impiam vanitatem despe-Elui habet Christiana sapientia, que novit vere Deitatis inviolabilem & inconvertibilem effe naturam: animam autem, sive in corpore viventem, sive à corpore separatam, multis passionibus subjacere. Qua utique si de divina esset effentia , nihil adversi posset incidere . Et ided incomparabiliter aliud Creator , & aliud creatura . Ille enim semper idem eft , & nulla varietate mutatur ; has autem mutabiliseft, etiam non mutata, quia ut non mutetur, donatum poterit \_\_ habere, non proprium.

Sub quario decimo verò capitulo, de flatu corporis fentire dicuntur, Cip. XIV. Cutra. quod sub potestate siderum, atque signorum pro terrena qualitate teneatur, & id. quid dudecim ideo multa in fanctis libris, que ad exteriorem bominem pertineant, reperiri, matici offervate ut in ipfis feripturis inter divinam , terrenamque naturam quedam fibi repu- fingumi. gnet adversitas; & alind sit, quod sibi vindicent anima prasules, alind quod corporis conditores. Que fabule ideo differuntur, ut & anima divine affirmetur effe substantie, & caro credatur male effe nature : quoniam & ipfum mundum cum elementis suis non opus Dei boni, sed conditionem mali profitetur auctoris: atque ut bac mendaciorum suorum sacrilegia bonis titulis colorarent, omnia pene divina elo juia fensuum nefandorum immissione viola-

re demonstrat .

De qua re quintidecimi capituli sermo conqueritur, & prasumptionem Cup.XV. De A diabolicam merito deteftatur: quia & nos istud veracium testium relatione enfeittement comperimus, & multos corruptissimos eorum codices, qui canonici titularentur, invenimus. Quomodo enim decipere simplices possent, nisi veuenata pocula quodam melle pralinirent; ne usquequaque sentirentur insuavia, que effent futura mortifera ? Curandum ergo eft, & facerdotali diligentia maxime providendum, ut falfati codices, & afincera veritate discordes, in ullo usu lectionis habeantur. Apocrypha autem Scriptura, qua sub nominibus Apostolorum multarum babent seminarium falsitatum, nonfolum interdicenda, fed etiam penitus auferenda funt, atque ignibus concremanda. Quamvis enim sint in illis quadam, qua videantur speciem habere pietatis; nunquam tamen vacua sunt veneuis, & per sabularum illecebras boc latenter operantur, ut mirabilium narratione seductos, laqueis cujuscumque erroris involvant. Unde si quis Episcoporum, vel apocrypha haberi per domos non probibuerit, vel sub canonicorum nomine eos codices in Ecclesia permiserit tegi, qui Priscilliani adulterina sunt emendatione vitiati, & hæreticum se noverit judicandum: quoniam qui alios ab errore non revocat, seipsum erra-

Postremo autem capitulo hoc prodidit justa querimonia , quod Dictinii Cap. XVI. Delletractatus, quos secundum Priscilliani dogma conscripsit, a multis cum vene. Diftimi. ratione legerentur: cum fi aliquid memoria Diffinii tribuendum putant, reparationem ejus magis debeant amare, quam lapjum. Non ergo Distinium sed Priscillianum legunt, & illud probant quod errans docuit, non quod correctus elegit. Sed nemo boc impune prasumat, nec inter Catholicos censeatur, quifquis utitur scriptis, non ab Ecclesia solum Catholica, sed etiam à suo auctore damnatis. Non sit perversis liberum simulare, quod fingunt, nec sub - Tomo I.

MAGNO. velamine nominis Christiani, decretorum Imperialium statuta declinent. Ided enim ad Ecclesiam Catholicam cum tanta cordis diversitate conveniunt, ut er quos possunt, suos faciant, & legum severitatem, dum se nostros mentiuneur, effugiant . Faciunt hoc Priscillianiste , faciunt Manichai , quorum cum istis tam fæderata funt corda, ut folis nominibus difereti, facrilegiis autem fuis inveniantur uniti : quia etsi vetus Testamentum , quod ifti se suscipere simulant , Manichai refutant ; ad unum tamen finem utrorumque tendit intentio , cum quod ifti abdicando impugnant, isti recipiendo corrumpunt.

In execrabilibus autem mysteriis eorum , qua quanto immundiora sunt , tanto diligentius occuluntur, unum prorfus nefas eft, una eft obscamitas, & fimilis turpitudo. Quam etfi loqui erubefcimus, folicitiffimis tamen inquistionibus indagatam, & Manichaorum, qui comprehensi fuerant, confessione detectam, ad publicam secimus pervenire notitiam : ne ullo modo posset dubium videri, quod in judicio nostro, cui non folum frequentissima prasentia Sacerdotum; fed etiam illustrium virorum dignitas, & pars quadam conatus, ac plebis interfuit, ipforum qui omne facinus perpetrarant, ore referatum eft : sicut ea, que ad dilectionem vestram nunc direximus; gesta demon-Arant. Quod autem de Manichaorum fædissimo scelere, boc etiam de Priscillianistarum incestissima consuctudine olim compertum, multumque vulgatum eft. Qui enim per omnia sunt impietate sensuum pares, non possunt in sacris Tuis effe distimiles .

Decursis itaque omnibus, que libelli series comprehendit, & à quibus commonitorii forma non discrepat, sufficienter, ut opinor, oftendimus, quid de bis que ad nos fraternitas tua retulit, cenfeamus, & quam non fit ferendum, fi tam profanis erroribus etiam quorumdam facerdotum corda confentiunt, vel, ut mitius dixerim, non resistunt. Qua conscientia honorem sibi praftitum vindicant. qui pro animabus fibi creditis non laborant ? Bestia irruunt, & ovium septa non claudunt. Fures insidiantur, & excubias non pratendunt. Morbi crebrefcunt, & remedia nulla prospiciunt. Cum autem etiam illud addunt, ut his , qui folicitius agunt , consentire detrettent , & impietates olim toto orbe damnatas, subscriptionibus suis se anathematizare dissimulent : quid de se intellivi volunt, nist quod non de numero fratrum, sed de parte sunt bo-

flium ? In eo verò, quod extrema familiaris epistola tua parte posuisti, miror cujusquam Catholici intelligentiam laborare, tamquam incertum sit, an descendente ad inferna Christo, caro ejus requieverit in sepulchro: que sicut vere & mortua eft & Sepulta, ita vere eft die tertio suscitata. Hoc enim & ipfe Dominus denunciaperat dicens ad Iudeos: Solvite templum hoc, & in triduo fuscitabo illud. Ubi Evang elista subjungit: Hoc autem dicebat de templo corporis sui. Cujus rei veritatem etiam David Propheta predixerat, loquens Sub persona Domini Salvatoris, & dicens: Insuper & caro mea requiescet in spe: quoniam non derelinques animam meam in inferno, nec dabis San-Chum tuum videre corruptionem. Quibus utique verbis manifestum est, quod caro Domini & verè sepulta requievit, & corruptionem non subiit: quia celeriter vivificata reditu anim a refurrexit. Quod non credere fatis impium eft, & ad Manichai, Priscillianique doctrinam pertinere non dubium est : qui sacrileto fenfu ita fe Chriftum fimulant confiteri , ut Incarnationis , & mortis , & refurrection is auferant veritatem .

Habeatur ergo inter vos Episcopale Concilium , & ad emm locum , qui

LEONE MAGNO,

omnibus opportunus fit, vicinarum provinciarum conveniant Sacerdotes: fecundum bac, qua ad tua confulta respondimus, plenissimo disquiratur examine, an fint aliqui inter Episcopos, qui bujus bareseos contagio polluantur, à communione fine dubio separandi , si nefandissimam sectam per omnium senfuum pravitates damnare noluerint : Nulla enim ratione tolerandum eft , ut qui or adicand a fidei suscepit officium, is contra Evangelium Christi, contra Apostolicam doctrinam, contra universalis Ecclesia Symbolum audeat disputare. Quales illic erunt discipuli, ubi tales docebunt maziftri? Qua illic religio populi, que salus plebis, ubi contra humanam societatem, pudoris santtitas tollitur, conjugiorum fædus aufertur, propagatio generationis inhibetur, carnis natura damnatur; contra verum autem veri Dei cultum Trinitas Deitatis negatur, personarum proprietas confunditur, anima hominis divina essentia predicatur, & eadem ad diaboli arbitrium carne concluditur: Dei filius per id quod ex Virgine ortus, non per id quod ex Patre natus eft, unigenitus pradicatur , idemque nec vera Dei proles , nec verus Virginis partus afferitur; ut per falfam paffionem, mortemque non veram, mendax etiam resurrectio resumpta de sepulchro carnis habeatur? Frustrà autem utuntur Catholico nomine, qui istis impietatibus non resistunt. Possunt bac credere, qui possunt talia patienter audire? Dedimus itaque litteras ad fratres & coepiscopos nostros Tarraconenses, Carthaginenses, Lustanos, atque Gallacios, eisque Concilium Synodi generalis indiximus. Ad tua dilectionis solicitudinem pertinebit, ut nostra ordinationis auctoritas ad pradictarum Provinciarum Episcopos deseratur. Si autem aliquid, quod absit, obstiterit, quò minùs poffit celebrari generale Concilium, Gallicie faltem in unum conveniant facerdotes, quibus congregandis fratres nostri Idacius, & Ceponius imminebunt, conjuncta cum eis inftantia tua, quò citiùs vel provinciali conventu remedium tantis vulneribus afferatur. Data XII. Kalend. Augustas Calivio & Ardabure VV. CC. Coll.

Così egli; e la Lettera fù di tanta venerazione a' Vescovi Cattolici, & ai medefimi Rè Arriani Padroni allora delle Spagne, che al di lei fuono par che si svegliasse in un certo modo quel Regno, unendosi con una maravigliosa sollecitudine di tutti li Vescovi senza opposizione alcuna degli Arriani dominanti, che in faccia propria trè gran Sinodi in diversi luoghi fotto nome di un foi Concilio viddero adunati, ne' quali concordemente tutti gli Ecclefiallici di ogni ordine anathematizzarono i Prifcillianifi, e Ramoshlur. formarono con diverele ordinazioni un ollacolo potentifilmo alla loro stace etimusa linette ordinazione ciazaggine. E fopra tutto rendefi confiderabilifilma l'aggiunta, che que' rola sitinga. Padri fecero alla Confessione Nicena nell'articolo dello Spirito Santo della parola, [a] Filioque, fol perche S. Leone nella fina accennata [b] Lettera avedi fora la Preinferilla nella spiegazione di quel misterio. Sentimento gid prima di S.Leo. coloria della Spi-ne promulgato [ e ] da S. Damasonel Concilio di Roma, e prima di S.Da-di Mario. malo infinuato alla Chiefa Cattolica da' Santi Apostoli in molti [d] luoghi bS. Los ad Turris. delle Sacre Scritture, ma non mai esplicitamente dichiarato da alcun Con- April Barn. a cilio, perche non giammai contrastato da alcun Heretico, che sino a quell' 47. n. 21. eta impugnaffe la Proceffione dello Spirito Santo dal Padre unitamente, 1. 12. 6 al Roma. e dal Figliuolo, come da un fol Principio, nella conformità come [e] im- eteli il Penof. di pugnavala Prifcilliano. Effendo che nel Simbolo Niceno, che fu formato Pera Danifo ad contro Arrio, fol dicefi, Et in Spiritum Sanchum; & in quello di Costanti- for. nopoli, in cui non parloffi della Proceffione, mà della Divinità del me-

Secolo V.

LEONE

500 MAGNO. desimo Spirito Santo contro Macedonio, sol si aggiunse, Dominum & Vi pificantem, ex Patre procedentem, cum Patre & Filio coadorandum . C. glorificandum, qui loquutus est per Prophetas. Onde per la prima volta fù da' menzionati Velcovi della Spagna inferita nella Confessione Nicena la parola Filjoque, benche la Chiefa Romana tenaciffima dell' Antichità non a Barm. an. 791. l'ammettesse nel Simbolo, se non [a] doppo motti Secoli. Per lo che merind. quamii idem
tò egregia laude S. Leone nel provedere i Cattolici della spiegazione publide distributione della spiegazione publiann 867. 114 6 ca, e chiara di un così riguardevole Articolo, anche mille anni avanti, Baron. au. 883. 100. che fosse contradetto da' Greci, i quali per questa loro ostinazione s'irritarono la vendetta di Dio, che dielli in preda a' Cani fotto il dominio barbaro de' Turchi.

Introduzione al Eutyche.

Mà sin qui hebbe à combattet S. Leone con piccole Squadre di Hereracconto della fatici, se si paragonano con quelle, che gli presentarono in Oriente un molto più aspro, e lungo contrasto per cui egli si rese non men'ammirabile nel zelo, che immortale nel nome. Habbiam poc'anzi veduto nel Ponrificato di Celestino un Vescovo di Costantinopoli horribilissimo Heresiarca, qual fu Nestorio, & un Patriarca di Alessandria San Cirillo sostenitore invitto della Religione Cattolica; hora al contrario descriveremo una delle più formidabili Herefie, che habbiano giammai infuriato nella Chiefa di Dio. sostenuta da un Patriarca iniquissimo di Alessandria, qual su Dioscoro Capo, e Confaloniere degli Eutychiani; e condannata da un Santiffimo Vescovo di Costantinopoli, qual su S. Flaviano, e conseguentemente poi da tutto il General Concilio di Chalcedonia, con que' memorabili avvenimenti, alla cui narrazione in questo luogo ci accingiamo. Cose tutte grandi in vero, successi tutti degni di eterna memoria, e che avidamente si rileggeranno da' Cattolici , se degnerassi l'Altislimo di far' un'altra volta risorgere quel fortunato tempo, in cui di nuovo si vegga la Fede Cattolica ritornar nell'Oriente, ov'ella nacque, e 'l Pontificato Romano trionfar vittoriolo de' suoi Nimici, convocar Concilii, confermare, rivocar Canoni, creare, e degradar Patriarchi, sostener contro la potenza secolare i diritti della Chiefa, operar da lungi co' configli, e d'appresso con l'autorità de' Legati, e ricevere in fine offequioli a' fuoi piedi rutti li Vescovi dell'ultime, e più remote Provincie dell'Alia, con quella medefima fubordinazione, riverenza, e Fede alla Sede in Roma, che leggiamo pratticata nel Pontificato di S. Leone, il quale apparì con la sua Maestà come localmente presente in ogni parte del Mondo. Delle quali cose sara allora questo gran Pontofice gran norma a' fuoi futuri Successori, che in riandar nell'Historie i di lui fatti, prenderanno quindi antico, e pronto esempio al loro operare. Per ordiname compendiolamente dunque un chiaro racconto, ci convien prima teffer quello della Creazione de due Vescovi di Alessandria, e di Costantino-Ekciore di Dio-foro al Partines. son al Partines. di Alfinadria. altro il primo Contradittore dell'Herefia famola di Eutyche. Viveva fra il Clero di Alessandria Dioscoro, Sacerdote tanto accreditato appresso tutti per bonta di vita, e per saviezza di Massime, che meritò di fuccedere a S.Cirillo nel Patriarcato di quella Chiefa, con voti uniformi eziandio de' più zelanti, e de' più divoti Ecclefialtici. Ma ficcome Antiochia haveva dato à Costantinopoli un Nestorio, mostro d'infamità, e parto di finzione; così Aleffandria diede allora all'Egittoun Diofcoro, huomonatoper mgannar altri, e dotaro dalla Natura di tutte quelle parti, che richiedoni à formar un Hi-

Suci while

Capitolo VI. un Hipocrita detestabile, e maliziolo; conciosacosache nel futuro Conci-

LEONE MAGNO. lio di Chalcedonia processandoglisi la vita, e l'opere, su egli provato, [4] e convinto per Origenista, Arriano, Perfido, Homicida, Incendiario, e di chalced. sporchissimi costumi nella sensualità della carne. Mà egli col tratto di una

soprafina politica, e lungha sofferenza, seppe così ben' imbiancar al di faori le puzzolenti lordure dell'animo, che vennegli fatto di ottener, come fegui, il posto ambito di quella Chiesa, ch'era l'unico oggetto de' suoi disegni. Theodoreto rallegroffi con lui dell' ottenuta Dignita per mezzo di una [ b ] b Thind. mill. 60. Lettera altrettanto affezionata, che rispettevole, in cui lo predicò per de-

gno, e raro esemplare di Huomo Apostolico; e S. Leone chiamollo huomo perfetto nella [ e ] Lettera, che gl'inviò per quel medelimo Poffidonio, che es, La pit. 11. egli à lui haveva spedito in notificazione della sua assunzione al Patriarcato. Effendo egli adunque arrivato al pieno compimento di ogni fuo defiderio, null'attro più prezzando, che lo sfogo delle paffioni, cominciò

ad apparir qual'era, e in primo luogo mostrosti contradittore, & inimico Inimico di S. Ch del fuo Predeceffore Defunto, fol perche questi era morto carico di gloriofi rillo. meriti per la difesa della Religione. E perche l'incrudelir contro di lui, era un pigliarla con la cenere fenza gusto di vendetta, e senz'utile di vantaggio, egli si rivolse contro il di lui sangue, che ancor viveva nelle persone di alcuni Nepoti, che haveva S. Cirillo non fol lasciati ben proveduti di ricchezze; ma[d] raccommandati eziandio nel fuo testamento a quello, chalerd, che sarebbe succeduto nella dignità del Patriarcato. E la persecuzione, che

contro loro mose, sù così spietata, che non solo spogliolli di tutti li beni (e questi erano molti, & apprezzabili, essendo che furono adunati nella loro famiglia nel lungo corso di cinquantanove anni, ne' quali amministrarono quella gran Chiesa Theofilo, e Cirillo, ambedue lor Zii ) mà ridusseli ad andar raminghi pe 'l Mondo, facendo egli intanto pompa delle usurpate ricchezze con dividerne copiola parte alli Fornari, & Hosti della Città, acciò vendesse Pane, e Vino di condizion migliore, e di prezzo, [e] Simul e Liter Dies, etal ac in Thronum evellus eft, dice di lui l'Historico, opprimens Cyrilli Hare- Ber . ann age n'il des, & per calumnias multas ab eis auferens pecumas, piftoribus, & cauponibus civitatis dedit , ut mundisfimum panem , & pretiosissimum vinum viliori pretio Populo exhiberent. Il Cardinal Baronio narrando questo fatto,

propone una degnissima rissessione, [f] Petus exemplum, frequentius iteratum, de bis, qua pati soleant, sire juste, sire injuste, ditati Episcoporum affi- is sac. nes. Con la medelima malevolenza egli diportoffi contro i Chierici ordinati da S. Cirillo, deponendoli da' loro Uffizii, e privandoli de' beni; e E a Theodoreo. contro il Vescovo Theodoreto istesso, alla cui riferita Lettera non sol' egli non degnò di rispondere, ma accusollo appresso il di lui Patriarca di Antiochia, come Nestoriano, perche erasi rappacificato con S.Cirillo, e haveva ritrattato l'errore passato con la gloriosa confessione della Fede Romana. Per le quali calunnie fu necessitato il dotto Vescovo di scrivergli quella nobile [g] Lettera in forma di Apologia, che rende chiara, e fincera la 8 Thod. mif. 13. fua credenza nel Misterio dell'Incarnazione. E non solamente contro gente

ò di debole appoggio, ò di mediocre condizione arfe lo sdegno ingiusto di Dioscoro: ma tant'oltre poggiò in superbia, che osò eziandio di contraporfi d Cesare, prohibendone [h] le imagini nella Città, e l'esecuzione de chierel. Bandi, dicendo, se esse dominum, & Egyptum ad se magis, quàm ad Imperatorem [pectare; & [i] una volta scarleggiando la Libia di grano, ei trat-1 Le. eir.

Tomo I.

LEONE Secolo V 502

MAGNO. tenne, e convertì in uso proprio quello, che gl'Imperadori eran soliet di mandar in servizio delle Chiese, in modo tale, che dicono gli Atti sopracitati, cam ob caufam diù in Lybia non fuerit oblatum incruentum facrificium. Onde non senza grave scandalo del Popolo Alessandrino [a] nel Concilio Chalcedonense su egli accusato da lschyrione suo Diacono, ch'essendo pur di fresco morta la nobil Dama Peristeria, la quale lasciò Herede di una pin-

gue heredità la Chicfa di Alessandria, egli tutta havevala divisa fra alcune Sua avarizia, e femine, e persone indegne, ut nec pro ejus Anima incensum obtulerit: costume sin d'allora pratticato da Cattolici nell'Esequie de Defunti, e sol b Biden .

presentemente censurato, e riprovato da' Lurerani. Ne queste sue Concubine erano poche, ò fegrete; conciofiacofache molte [b] ne riteneva pel medesimo Palazzo Episcopale, solito di lavarsi con esse ne' bagni, e di follazzarfi nelle Ville, [c] Inter quas Panfophiam quamdam famolissimam pra c 2bidem .

çateris habebat in deliciis.

Elexione di San Mentre questo Mostro signoreggiava nell'Egitto su'l Trono Episcopa-Flaviano al Vescole di Alesfandria, sii assunto all'altro di Costantinopoli Flaviano, degno vado di Coftanti-Successore di San Proclo, e degnissimo dell'Elogio, che gli fa un'antico repoli. Succellore di San Procio, e deginitario sen escopo di diverbiliatora Scrittore [d] Erat bie facrorim donariorum Magne Ecclefia Cuftos, dignita-

te Presbyter, vita autem calesti praclarus. L'elezione, benche applaudita di tutti, fu mal'intefa [e] da un' Eunuco, che per fatalità di que' tempi sosteneva il posto di Maestro della Camera Imperiale, e di Direttore, ed a Idemibid. Arbitro affoluto dell'animo di Theodofio. Chiamavafi coltui Cryfafio,

Cryfaño inimico che non havendo altro di Huomo, che la superbia, amministrava più come dis, Flaviano. Principe, che come Ministro gli affari dell' Imperio; onde impaziente di soffrir in Costantinopoli, chi tanto a se dissimigliavasi nella bonta della vita, cercò subito occasione ò di levarselo d'attorno, ò di porlo in disgrazia dell' Stratagemona di

Crylino contro S. Imperadore; e l'occasione cercata gli cadde pronta, facendo intender con malignissima intenzione a Flaviano, che nella publica allegrezza della sua assunzione à quel gran Vescovado, mandasse qualche donarivo à Theodosio in contrafegno di offequio verso la Maesta regnante, e come in luogo di benedizione alla famiglia, e cafa Imperiale: e ciò col fuppolto, che effendo stato Flaviano Custode degli argenti della Chiesa, egli ne havrebbe di qualche parte regalato l'Imperadore, e con questo fatto da se medesimo si farebbe reso reo di haver alienati li Vasi facri del Tempio. Compiacquelo il Santo di buon cuore, e con fanta divozione benedicendo alcuni mondif-

simi Pani, offerilli prontamente in dono a Theodosio. Ritrovossi apposta-E nobil rifpefta di S. Flaviano tamente presente Crysasio à quell'atto, e con occhio torvo dispregiando il donativo, e riprendendo il donatore, Oro, e argento, diste, richiedesi d'un tanto Monarca, e non un vil pezzo di Pane. Io non bo ne oro, ne argento, e tà ben'il fai Cryfafio, foggiunse subito con un'intrepida diffinvoltura Flaviano, e quello della Chiefa, che pur confervo come depositario, e non come Padrone, è di Dio, e de' Poveri, e non mio. Applicò l'Eunuco à fua doppia offesa la magnanima risposta, e giurandone vendetta, si diè à procacciar ogni mezzo per render Flaviano colpevole di qualche fallo, e confeguen-

temente indegno di quella Chiefa . A' quelto fine machinò prima di toglierfi d'avanti colei, che lo fosteneva, cioè Pulcheria, quella gran Dama, il cui minor pregio era l'effer Sorella dell'Imperadore, tanto rifplendevano in lei maggiori le doti di Pietà, e di Fede, e di una fomma prucontro Pulcheria, denza negli affari di Stato, con i cui configli haveva fin'allora retto Theo-

Haviano,

dosio

dofiò così faviamente l'Imperio, e fi era veduta la Religione Carrolica trionfar così gloriofamente nel Concilio di Efefo contro Nestorio, E la trama fi la feguente. Infinito a Theodolio, Che havendo ei per Conforte una Donna, che da fe fola era sufficiente à governar un Mondo, qual' era Eudocia, non parergli gloria del Nome, riputazione della Famiglia Cefarea, e bene de Popoli soggetti , lasciar le redini del comando in mano alla Sorella; che non ancor congiunta in Matrimonio potea con occulte prattiche render pregiudizii rignarde volissimi allo Stato presente dell'Imperio; esser ella inclinatishma per altro alla divozione, onde poter Sua Maesta con poca satica in un medefinio tempo consolar la Sorella, e la Moglie, con indurre Flaviano à mondearla, anche per forza: rifoluzione che farebbe equalmente gradita da Pulcheria, e da Endocia, e profittevole per lui. Tal configlio fu maliziofamente fuggerito dall'Ennuco all'Imperadore, appunto in tempo che l'Imperadore per il feguente caso ritrovavasi alquanto offeso, e disgustato con la Sorella, Era in costume à Theodosio il porger tanta sede alle risoluzioni de' fuoi Ministri, che offerendoglisi da alcun di esti ò Suppliche, ò Scritture per riceverne da lui con l'Imperial fottoscrizione il beneplacito, egli fenza nè pur degnarle di un'occhiata, ciecamente le fotrofcriveva, e le fegnava. Non approvava Pulcheria cotanta ò fidanza, ò negligenza in uno, da cui dipendeva la fortuna di tanta gran parte di Mondo; tanto più, quanto che per molti rapporti ella haveva rinvenuto il pregiudizio che recava al Vastallaggio la distapplicazione del Fratello: onde con grazioso ripiego così riconvennelo. [4] Scriffe di fua mano un memoriale in poche righe in cui fignificava à Cefare, che havendo effa comprata l'Imperadrice Eudocia ; a Nicoli, apad Bar. eranecessitata a non più restituirgliela, ogni qualunque volta Sua Maestà ne sottoscrivesse la jupplica; e presentogliela. Theodosio al suo solito presela fottoscriffela, e riftituigliela. Partifiene Pulcheria, attendendo l'occasione di valersi delle sue ragioni espresse, e sottoscritte nel memoriale. Un giorno avvenne, che mentre ella trattenevasi in famigliari discorsi nel Gabinetto con Eudoxia fua Cognata, fopraggiunfe un Valletto à chiamar l'Imperadrice in nome di Cesare. Rispole Pulcheria, non volerla restituire, e consegnò al Messo il memoriale, con ordine ch'esso leggesse à Theodosio in quella scritta carta le sue ragioni. Non gradi il giusto rimprovero nè il Fratello, nè la Cognata, & in questa novità di amarezze domestiche l'accorto Eunuco porfe il configlio accennato per toglierla dalla Corte, e fotto il precelto di divozione chiuderla in Monasterio. Theodosio, che sempre mostrossi prontissimo ad udir i pessimi consigli de' Ministri, passò prontamente con Flaviano l'ufficio, riportandone in rispolta quelte poche, ma degne parole [b] Se, quod opus effet, fatturum. Communico intanto Flaviano con Pulcheria il difegno, e Pulcheria prevedendo la violenza, spontaneamente ritirossi nella prossima Villa del Settimo, dove conservolla Dio qualche anno, come in occulto, per restituirla poscia con maggior gloria non folo alla Corte, e al Mondo, ma all'Imperio del Mondo. Questa improvisa risoluzione parve misteriosa à Theodosio, & à Crysasio, e rendendone Autore Flaviano, come rivelatore de' Secreti Imperiali, tasto maggiormente si accese l'odio dell'Eunuco contro di lui, che finalmente per tal cansa lo rese prima poco gradito, poi apertamente sospetto all' Imperadore.

În questo stato di cole, cioè di un Vescovo santissimo in Costanti-

Secolo V. LEONE 504

MAGNO, nopoli perleguitato; e di un Patriarca iniquissimo in Alessandria venerato; & esaltato, naque la grand'Heresia di Eutyche, ne' cui successi vedremo S. Flaviano crudelmente uccifo da Dioscoro, Dioscoro obbrobriosamente degradato, & efiliato da un Concilio, Cryfafio condannato vilmente a morte da Theodofio, Theodofio giustamente punito da Dio con severissimo flagello, Pulcheria dalla folitudine follevata gloriofamente al Trono dalle Regie Nozze del futuro Regnante, Eudoxia dal Soglio Imperiale più tosto profuga, che scesa, terminar sua vita lungo tempo colpevole, in un altra parte del Mondo con fantiffima morte, e doppo Terremoti immenfi de' Stati, e concuffione horribile di Religione, trionfar in fine la Verità Cartolica, per tutto l'ampio giro della Terra, & andar gloriofo fotto S. Leone il Pontificato Romano negli avvenimenti, che riferiremo.

Frà i Monasterii più famosi di Costantinopoli uno si era quello, in

cottunii, & He cui presedeva come Capo, ò Rettore, che i Greci chiamano Archimandrita, Euryche, Religiolo di tanto Zelo, ch'egli fù uno de' più infigni Contradittori di Nestorio nel Concilio di Eseso, & era allora un de' più vigilanti Custodi della Fede, & Inquisitore accerrimo degli Heretici in quelle parti : poiche egli scorgendo, come di nuovo, pollular' in Oriente l'Heresia di fresco condannata di Nestorio, ne haveva subito spedito diligente avviso à S. Leone, che in risposta gli [ a ] scrisse un'honorevolissima lettera. Ma u S. Leospift. 6. ò trasportato dal servore d'incalzar troppo d'appresso l'inimico, ò incautamente volendore feguitar la fuga per istrade incognite, e non battute, miserabilmente si elpose à durissimi colpi ; onde ferito à morte dall'Heresia. che perseguitava, divenne Capo, e condottiere di una nuova Setta, tanto più perniciosa al Christianesimo, quanto che il Christianesimo ne veniva allora dalla pugna gia descrita contro Nestorio, & appena haveva saldate quelle piaghe, di cui restavano ancor visibili le cicatrici. Avvenne adunque, che per l'abominazione, ch'egli portava a quell'Heresiarca, tant'ol-

tre andasse, che non solamente negasse le due Persone in Christo, ma eziandio le due Nature, afferendo Neltoriano colui, che ammetteva in Christo la Natura humana, e la Divina, e spiegava la sua empia asserzione con dire, che la Carne fantiffima di Giesii Christo non era confustanziale alla nostra, mà Carne tutta affato Celeste, passata per le Viscere di Maria come per un Canale senza haver preso da lei cosa alcuna, nella conformità appunto, come infegnava con Valentino, e Marcione, la scuola antica degli Heretici. E quindi variando dal suo primo proposito, egli soggiungeva, che avanti l'Unione, Giesù Christo haveva due Nature, ma non altrimente doppo, effendo ch' elleno s'erano poscia talmente confuse, e mesco-

late insieme, che la Divina havendo assorbita l'Humana, Christo era Dio. non Huomo, & in esso haveva patito, non la Natura humana, ma la Divib Lin. Diaga. 11. na : [ b ] Enthyches Presbyter , & Archimandrita , dice un grave Autore, prasidens Constantinopoli celeberrimo Monasterio , urgente Satana , pradicabat Dominum Nostrum Tesum Christum, consubstantialem nobis non effe secundum Carnem, fed de Calo corpus habuisse . Rursum varians dicebat, ante adunationem duas in Chrifto fuiffe naturas, post adunationem unam factam effe;

eThredhar fabd. e Theodoreto, [c] Que jam exaruerat, Valentini haresim Eutyches rursum fecit pullulare: Arius solum animam, Apollinaris solum corpus assumptime confitebatur ; bic autem Corpus affumptum effe negabat ; dicebat enim , Deum Verbum nibil bumanum ex Virgine sumpsisse, fed itsum immutabiliter

con-

Capitolo VI.

conversum, & Carnem factum ( ridiculis enim ejus uter verbis ) solum per Virginem trajecisse. Oltre à quest empia dottrina, che sù il fondamento, e la base della sua Heresia, [a] sostenne con Origene, che i Corpi a Sandar. liar. 103, humani nella Rifurrezione finale dovessero rendersi impalpabili, aerei, e sottilissimi come il vento; negando perciò tutte le Sacre Tradizioni, e turto fondandofi nella fola Scrittura Divina, mado mal'apprefa, ò peggio fpiegata. Il primo, [b] che notizia havesse di somigliante novità, su Elle Estesso Dorileo selsio Vescovo di Dorileo nella Frigia, amicissimo di Eutyche, col quale amico di Eutyche. egliera solito spesso discorrere de Misterii più principali della Fede, de pre dell'Heresia punti controversi dagli Heretici, e degli argomenti, che si adducono con- di Euryche. tro di effi da' Cattolici. Onde come che Eusebio era Huomo di sanissima dottrina, e di fantisfima vita, non potè nell' amico approvar cotal besteinmia, tanto più, quanto che svelatamente connobbe, che questi era risolutiffimo di sostenerla. Adunque hor ammonendolo co' consigli, hor convenendolo con le ragioni, hor atterrendolo con le minaccie della deninizia. S. Flaviano sierre e nulla giovando nel amorevolezza, ne gli argomenti, ne lo spavento, bio consar baroegli portoffi finalmente da Flaviano, e col folo riguardo alla purità della che. Fede Cattolica, gli espose li sentimenti, gli errori, e l' ostinazione dell' amico, accusandolo come rinovatore dell' Heresie più detestate, che disseminarono gli antichi Herefiarchi ne' primi Secoli della Chiefa. [c] Haveva ( 4.44) appunto allora Flaviano adunato un Sinodo di trentadue Vescovi, e ventitrè Archimandriti in Costantinopoli, per concordar alcune differenze trà l' Arcivescovo di Sardi, e due Vescovi Suffraganei di lui: onde ricevendo ello l'accusa sopra una materia importantissima, che costituiva reo un' Archimandrita di così celebre Monasterio, giudicò bene di servirsi della congiuntura favorevole di quel Sinodo già aperto, e rimettere à quel Congref-fol'affare. Comparve per tanto Eulebio, dove esposta l'accusa, supplicò i Padri à far personalmente comparir quivi Eutyche, affinche uditolo, ò ei si ritrattaile, ò eglino lo condannassero. [d] Stupesecerunt qui- e .au. dem nos, rispose ad Eusebio in nome di tutti S. Flaviano, qua dicta funt, Chalerd. ed quod talis ingeritur reprehensio Reperendo Presbytero, & Archimandrita Eutycheti: tant' era il concetto di stima, in cui era montato Eutyche presso il Vescovo di Costantinopoli, e quella Sacra Adunnanza. Mà il Egiulizio che ne concerto nulla valle, quando trattoffi di causa di Religione. Volle bensì Flaviano usar' un' atto ò di convenienza civile, ò di pieta Christiana, & avanti che maggiormente s' inoltraffe il negozio in impegno, fece paffar premuroso ufficio dal medesimo Eusebio con Eutyche, acciò questi rimanesse persuaso à far' un' atto semplice di ritrattazione, prima che dal Sinodo ne fosse giudizialmente discussa la materia. Mà i consigli à nulla giovando, à chi era di già risoluto, si venne ai serri, e si cominciarono gli atti con ogni giuridica avvertenza. Fu trè volte Eutyche citato à comparire con l'altefie formalità, che accennammo pratticate con Nestorio: & ei altresì corrispose con le istesse tergiversazioni, con le quali haveva proceduto Nestorio; poiche hora scusoffi con dire, haver da molti anni addietro stabilito di non uscir giammai per alcuna causa dal Monasterio; hor'allegò l'impotenza di una supposta infermità, & hor domandò una settimana di mendicata di lazione. Ambedue le ultime scuse surono compassionevolmente ricevute da que Padri, ma non giá la prima, effendo cofa notoria, che per contradir à Nestorio egh si era ultimamente portato da Costantinopoli in

LEONE MAGNO.

LEONE Secolo V 506 MAGNO.

C Il dem .

theired.

Compari .

Efelo al Concilio: onde tanto più egli si rese reo appresso tutti, quand to che alle accennate procedure aggiunfe nuovo fondamento di sospet-2 Toture her habeto: conciosiacosache [ a ] ai messi Cursori destinati dal Sinodo per essetur in all . 1. Concil. Chalced. guire l'ultima citazione, non folamente rifolutamente attestò di non voler comparite, ma con loro formal disputa introdusse in comprova-

b Miden . zione della sua Heresia: [b] Non quidem ad hoc venimus, soggiunseroi Curfori, ut cum tua reverentia disputemus; sed evocare ad te occurrendum Synodo . Difputa di Eury-Maei necessitolli a sentirlo, & eglino in udir cose tali, suron eziandio che contro l Cur-fori del Sinodo. violentati d rispondere. Ed in qual carta mai della Sacra Scrittura, disse Eutvche, ritrovansi le due Nature, che voi in Christo pretendete? E tu, tif-

pole Mamante l'un de' Cursori, in qual carta della Sacra Scrittura hai letta la Consustanzialità del Divin Figlio co 'l Padre? Se non contiensi nella Scrittura: replico Eutyche, contiensi nell'esposizione, che della Scrittura hanno fatta i Santi Padri; [c] Eo modo, ripigliò subito Mamante, sicut Homou-sion in Sanctis Scripturis non jacet, sed in expositione Tatrum ita se habet, ita de duabus naturis iidem Sancii Patres exposuerunt ; tra quali l'anti-

chissimo S. Giustino Martire nella sua Consessione di Fede, [d] Filius Dei, diffe. cum unus fit, dua in co natura funt : altera, que divina eft, edit expefitione fider . miracula; altera, que humana est, humilia excipit : qua enim ex parte Deus eft, res admirandas operatur; qua verò ex Virgine bomo eft, Crucem . Passionem, & consimilia voluntate sua naturaliter perfert. Si contorse alla parita l' Herefiarca; ma Theofilo Compagno di Mamante volle eziandio convincerlo con la ragione, è modestamente con voce accommodata à persuaderlo, e non à soprafarlo, cost soggiunse, sel Persegus est Deus Chalced.

Verbum, an non? Perfettishmo, rispose Butyche; e di nuovo Theofilo, Perfectus est homo incarnatus, an non? e di nuovo Eutyche, Perfettistimo; Si ergo, conchiuse Theofilo, duo Perfecti, Deus perfectus, & Homo perfectus, duo Perfecta unum faciunt Filium. In oltre S. Paolo confessò f Ad Philip. c. 2. chiaramente due forme in Giesti Christo, [f] quella di Dio, e quella del Servo, Chm in forma Dei effet, formam fervi accepit: bor dunque, fe due

forme gli si concedono, come non ancora due nature? Mirumest, scrifie pot & Viction Papa contro Eutyche S. Vigilio, [g] cur timeant quidam dicere duas naturas, cum in. ... contra Eury- Paulus dicat duas formas. A tal dimoltrazione alzofil in piedi tutto pien d'ira Eutyche, & al folito di quei, che impazienti di effer convinti, vogliono temerariamente offinarfi nel lor propofito, Non fara giammai,

diffe , che io conceda in Chrifto due nature , e che tant' avanti entri à difputar h to all . 1. Concil. de' fegreti di Dio, [h] Absit à me dicere, ex duabus naturis effe Christum, aut de natura loqui, sen disputare Dei, mei . Si ergo volunt deponere me . aut si desiderant facere aliquid adversum me , secundum permissum Dei faciant . Ego enim Libri Sparfi da in fide, quam accepi, in ipfa fteti, & confirmari desidero . Ed in quell' errore non solo il miserabile confermò sè, mì con molti Libri, che divulgò, Eutyche .

cercò di confermar altri, inviandone copie agli Archimandriti dell' Alia, i Bidem . affinche sottoscrivendoli essi ne approvasiero il tenore. Mà rispose per tutti l' Archimandrita Martino, che rimandòglieli con queste degne parole, [i] Non est meum subscribere, Episcoporum tantum est, De' quali Libri fecene Entyche, e Cry. poi il Sinodo diligentiffima perquifizione per riconofcere, & attestar la reifaño, Amici , e

tà di questo fatto. Molto meglio però, che le dispute, e li Libri, trovò Eutyche per se la protezione di Crysasio, e del medesimo Theodosio; poiche colui, che havea stimato sacrilegio l'uscir dal Monasterio per condursi al Sinodo .

Capitolo VI.

507

LEONE MAGNO'.

Sinodo, portoffi baldanzofamente in Corte da Cryfafio, per follevar con questo primo lampo d'Inferno quella gran tempesta, ch' hebbe à sorbire il Christianesimo. Era noto ad Eutyche il secreto rancore, e l'odio intenso di Crysasio contro Flaviano per le amarezze insorte, che habbiamo di fopra accennate; & era altrettanto perfuafo, che havrebbe Cryfafio fostenuta la fua caufa, non folamente perche la fua caufa andava direttamenre a ferir Flaviano, ma ancora perche da Cryfafio esso era stato tenuto al Fonte Battefimale; funzione, che lega non meno i corpi con la parentela, che gli animi con l'affetto: onde così animato, egli espose [ a ] con a Liber. Diac. L. 11. compassionevoli maniere l'inguistizia, che gli faceva quel Sinodo, e le calunnie, che gli opponeva Flaviano, pregandolo quindi a volerlo affiftere con la protezione, è molto più con la scorta di qualche autorevole Perso- Cryfano Prot naggio, affinche afficurato ello entrar potelle nel Sinodo per dir fue difcol- tore di Euthyche. pe, & uscirne senza quell' oppressione, che già machinavagli l' Avversario. L' Eunuco, che altro maggiormente non cercava, che occasione di prenderla col Vescovo di Costantinopoli, ricevè questa à braccia aperte, e savori Eutyche molto più dell' espettazione medesima del supplicante i conciofiacolache Cryfafio rappresentando à suo modo il fatto à Theodosio, che pur'era, com' ello, alieno da Flaviano, ottenne, che foffe Euryche, non solamente sostenuto dalla potenza Imperiale con aura di semplice protezione, ma custodito eziandio dall'affistenza del Conte Florenzio gran Cavaliere della Corte, e dal Supremo Paciero del Palazzo Imperiale, chiamato [b] allora da' Romani co 'I nome di gran Silenziario. Gonfio di berren (f. 14) cotal' honorevole, e forte Comitiva, entrò Eutyche nel Sinodo, dove belle Perf. premettendo prima alcune discolpe, che per afficurar sua vita egli era folamente cola venuto con quella gente, fattoli avanti, come cercando Cheentra nel Sicon gli occhi il suo accusatore Eusebio, e ritrovatolo, arrogantemente va di gente. dislegli, Di qual colpa mi rendi tu reo, e con quai vani supposti accusi la mia buona Fede? Alle parole, ai gesti, & alle minaccie, che secegli, s'intimori alquanto il buon Vescovo di Dorileo, e rivolto a Flaviano con humil voce, [c] Metuo, soggiunse, ipsius circumventionem: ego pauper sum nihil possidens: minatur mibi exilium : pecunias babet: prapingit mibi Oasim, O Petram exilii. Ma afficurato ben tolto da' Prelati del Sinodo, rientro eziandio Eufebio con l'animo di prima nella tenzone, apertamente contradittore invitto dell'Herefia, e gliene porfe adequatamente l'invito l'Ordeve difi alle
tordoffa Confessione di Fede, scritta già da S. Cirillo contro Nestorio, proble, e Seriet che S. Flaviano fece quivi leggere in pubblica Adunanza, in cui da quel de Santi Padri. ran Patriarcha chiaramente fi confessano nella Persona di Christo le due Nature Divina, & Humana, [d] benche alcuna volta egli fi fetva della disfinian. Imp. in voce di Natura in vece di quella di Persona. Ela ragione si è, perche il gund exter in S. Cirillo scrivendo allora contro Nestorio, che sosteneva la qualità delle 10m. 3. Concil. Persone, e cadendo la questione in tempo, nel quale non ancora dibattevasi quella della pluralità delle Nature, maraviglia non su, se per provar l'Unità della Persona, traboccasse S. Cirillo in qualche parola men propria in riguardo della Pluralità delle Nature; essendo che l'istesso accadde a S. Agostino, [e] Qui in suis libris, quos post exortam Pelagianorum e s. Thomas in Haresim edidit, cautius loquutus eft de potestate liberi arbitrii, quam in li init. opusc. 1, conbris, quos edidit ante pradicta Heresis ortum, in quibus libertatem arbitrii tra Graco.

contra Manichaos desendens, aliqua protulit, qua in sui desensionem erroris

Secolo V. LEONE 508 MAGNO.

Sift o II. in fine . b S. Thom dec Leit.

assumpserunt Pelaziani divina gratia adversantes; così S. Tommaso di S. Agoltino, e prima di S. Agoltino innocentemente incorfe nella medesima censura il miracoloso Vescovo di Cesarea S. Gregorio Thaumaturgo che nel Libro de Explanatione Fidei contro l'Idolatra Eliano, per provat nella Santifima Trinità l'identità di Essenza, venne in un certo modo à confonder la multiplicità delle Persone, difeso perciò, e scusato da S. Bafilio con quella nobile fentenza, che noi habbiamo [a] in altro luogo riferita. Onde conchiude à questo proposito l'Angelico [b] S. Tommaso, Si aliqua in diciis antiquorum Doctorum inveniuntur, que cum tanta cautela non dicantur, quam à modernis servantur, non sunt contemnenda, aut abji-

e In' All .'s. Cope.

cienda; sed nec etiam ea extendere oportet, sed exponere reverenter. Hon letta nel Sinodo la Confessione di S. Cirillo, rivolto Eusebio a' Padri così fogginnie, [c] Confentit ne iftis Eutyches, que modo lecta funt beate memoria Cyrilli, & confitetur ne duarum naturarum unitionem factam in una persona, & in una subsistentia, an non? Al dilemma non trovando risposta l'Heretico, mostrò o di non udirlo, ò di dispreggiarlo: ma per Eusebio

d Ibidem .

feffi sentir Flaviano, che come risvegliando Entyche, [d] Andisti, disse, Presbyter Eutyches, quid accusator tuus dixit? Edicito nunc, si ex duabus naturis unitionem confiteris? Perío al punto, ricorfe Entyche al raggiro, e Raggiri di Eutyprontamente, ma brevemente rispole, Etiam ex duabus naturis. Euse-

a Ibidem .

bio, che ben scuopti in quelle poche parole il grand' inganno, fattosi avanti, & approfilmatoli à Eutyche ripigliò subito, [e] Confiteris duas naturas, Domine Archimandrita, post Incarnationem, & consubstantialem nobis effe Christum secundum carnem, an non? Allor tutto furibondo, quegli che prima haveva neceffitato Mamante a disputare, ssuggendo allora ogna nodo di disputa. Egonon veni disputare, diffe ai Padri, sed veni satisfacere Sanctitati Vestra, quomodo sapiam : scripta est autem in hac cartula.

I fua Confessione

quomodo sentio, & jubete eam legi; & in così dire produsse suori una carta, in cui di suo proprio pugno egli haveva (critta la Confessione di Fede. nella quale apertamente egli afferiva, Confiteer ex duabus naturis fuille Dominum nostrum ante adunationem ; post vero adunationem unam naturam conficeor. Rivelata à pieno la mente perversa, e la Diabolica ostinazione dell' Heretico, li Padri con quanto seppero adoperare di ragioni, e di prieghi, gli diedero potentifimi affalti per ifvolgerio dal proponimento, e per-fuaderio a mettere i fuoi penfieri altrove più faggiamente; fe ben' invano, poiche con tanta remerarietà egli riculonne il configlio, che il medelimo Conte Florenzio maravigliandosi dall' andacia, esortollo à ciò fare, prevedendone in altro caso inevitabile la condanna. A tanti paremi impulfi, ch' hebbe Eutyche per ravvederfi, refiftendo fempre con altrettanto rifiuto, finalmente altro da lui ottener non si potè, che una forzosa protesta, che haverebbe confessate le due Nature, ma sol pe'l timor del vituperio della condanna; & in farti à mezza bocca, con parole disdegnose, o

tyche.

Condanne di Eu- nauseanti diffe, scotendosi nella medesima Confessione del suo dire, Qui non dicit ex duabus Naturis, & duas Naturas, non credit rette. Stomacaronia i Padri à questa subdola, e maliziosa Confessione, e non accettando tal nuova forma di abjura, e passandone da uno all' altro la notizia, tutti levaronsi in piedi, e tutti come con tante voci uscite da una sola bocca esclamarono, [f] Que ex necessitate est, Fides non est; e procedendo senz' altro indugio alla condanna, quelta fu ftela, fulminata, e recitata da S. Flaviano nel

f Biden

LEONE 500 MAGNO,

tenore, che fiegue, [a] Per omnia apparet Eutyches quondam Presbyter, Gr. Archimandrita , C' ex iis , que antea acta funt , C' ex propriis ejus confessionibus, Valentini, & Apollinaris perversitate agrotare, & corum blasphemias immobiliter sequens, qui nec nostram reverens persuasionem, atque dollrinam, rectis voluit confentire dogmatibus . Unde lacrymantes, & lugentes perfectam ejus perditionem , decrevimus per Dominum noftrum Tesum Christum ab eo blasphematum, extraneum eum effe ab omni officio Sacerdotali, & anoftra Communione, & Primatu Monasterii. Scientibus boc omnibus. qui postea colloquentur ei, & ad eum convenerint, quoniam rei erunt e ipsi pana excommunicationis, sicut non recedentes ab ejus collocutione. Cosi S. Flaviano. E fu tal fentenza da tutto il Sinodo fottoscritta, e publicata, e da Flaviano notificata al Pontefice Romano con una [b] lunga b April S. Lunera lettera denotante il fatto, e le circoltanze di esto, spedita con messo ap- pof of. & posta, che sù il Conte Pansono.

Ma non giammai maggiormente inferocifce la cruda Bestia dell'Here- Frandolenze, e

fia, che quando dalla condanna vien'ella colpita, e posta in fuga: poi-dicate da Euryche allora giocò la fua palla Eutyche da disperato, senza freno di riverenza, fenza maschera di divozione, tutto sol posto ad ingannar gl' incauti con le menzogne, d'follevare i sediziosi con i raggiri, e a procacciarsi patrocinio, e fede da' Grandi. Ben consapevole egli adunque di quanto pelo fosse l'autorità del Pontefice Romano sopra tutto il Christianesimo. e ben persuaso, che tutta la Chiesa de' Cattolici a quella parte inclinarebbe, verso la quale si mostrasse disposto Leone, con maravigliosa sollecitudine inviògli una lettera così carica di maledicenze contro Flaviano, e di calunnie contro il Sinodo, che le minori, erano le seguenti, { c ] Che in quel c. Apud S. L. Sinodo tutto era flato violenza, e tutto passone di Flaviano contro di lui, e contro Crifatio : ch' ello apanti la condanna haveva appellato à Sua Santità. come à Capo della Chiefa, e con fasto da Padri era stata non curata, non intesa, anzi dispreziata la sua appellazione; nel rimanente ritroparsi esso dispostifimo dritrattar enttocie, che alla Sede Romana foffe apparfo degno di ritrattazione, pur che si annullassero quegli atti ingiusti, ela sentenza sul-

minata da Flaviano. Operò egli intanto per mezzo dei Regii Ministri di Theodosio, che si differiste la spedizione della lettera di Flaviano, assinche prevenisse la sua ad occupar con le falsità esposte la mente del Papa: & in fat-

di trenta giorni, come apparisce dalla [d] Data della Lettera, e dal riscon- d nie. tro delle [e] risposte. Conciliatosi in tal guisa, come ei si persisale, l'affe- es. Lasp. & zione, el'animo del Pontefice, con opposto fentimento scriffe a' più rinomati Velcovi d'Italia, per ritrarli al fino partito, & in particolare à S. Pier Chrysologo, che reggeva allera con sama di gran santità, e dottrina la Chiefa di Ravenna. Quindi poi tutto fi pose a guadagnarsi Theodosio. qual'impresa gli riusci facilistima per le ragioni già da noi di sopra accennate; e supplicollo, che scrivesse, come segui con eterna macchia del di hui nome, al Pontefice in fuo favore contro Flaviano, publicando nel medefimo tempo alcune scritture per Costantinopoli per sollevar il Popole, dal quale implorava ajuto contro l'oppreffione degli Ecclefiaftici. Questi furono i primi paffi, chefece l'Heretico doppo la leguita condanna, dietro i quali convien, che noi andiamo, per veder in fine a qual precipi-210 granger facesse le cose del Christianesimo.

ti il Corriere di Eutyche ginnse da Costantinopoli a Roma nel breve spazio

E pri-

LEONE

**510** 

Secolo V. E primieramente non è dubio, che rimanesse alquanto confuso il Pontefice in udir novità tali in una Città Metropoli dell'Imperio senz' alcun previo avviso di quel Vescovo, ch' ei già conosceva per bonta di vita, e

per zelo di Religione, come molto riguardevole anche fra primi dell' Oriente; onde incolpandolo di omiflione in non dar la dovuta infor-

MAGNO. Applicazioni del

a Idem ibid.

b 14em ep. 7.

c Apad S. Leenem . 2. 9.

E fuo zelo. d Apr. 5. e 1f. 38. f Petr. 5.

B Apre. 13.

h Has wift same tanto per la fodezza de fentimenti , quanto per la dolcezza di quel fuo dolin rom. 1. Concilio ce stile, con cui li espresse in quest' aureo tenore. [h] rum ante Cencil. Chalced.

mazione alla Sede Apostolica di emergenti cotanto considerabili, gl' impole, [a] che mandasse à lui sollecita notizia, acciò ben informato del successo esso potesse procedere a quelle deliberazioni, che meritava la gravità della materia. Con i medetimi fentimenti egli rispose [ b la Theodosio, contenendosi nella sola risoluzione di non voler cosa alcuna risolvere, se prima da Flaviano non havesse rincontro distinto del successo. Ma non guari andò, che giungessero finalmente in Roma le Lettere di Flaviano, che sino allora erano state trattenute da' Partitanti di Eutyche, con l'esposizione sincera di quanto era seguito, e circa l'accusa di Eusebio, e circa l' oftinazione di Eutyche, e circa il Sinodo, e la condanna dell' Heresiarca, e circa ciò che concerner poteva il bene di quella Chiesa, la quale con ansieta attendeva l' Oracolo Pontificio [ c ] per romper il disegno agli Heretici di qualche nuovo Concilio. Non è credibile allora, come intrepido Leone si armasse di santo zelo per scender nel Campo di quest'horribilissima nuova pugna, e come tutto fervore nell'animo, e fuoco nell'opere, pronto fi dimostrasse à disender la sua [ d ] Regia Tribù di Giuda, per ridurre in pezzi [e] Quafi Leo omnia offa di quel Diabolico Dragone, che andava vagando in Oriente [f] per divorar' i Figliuoli della Chiefa, descritto [g] già da S. Giovanni, e figurato per l'Herefia. Concorfero con lui tutti li Vesco-

> Dilectissimo . & merità bonorabili filio Entycheti Presbytero

vi di Occidente, & in particolare quei d'Italia, a' quali Eutyche haveva scrittore degnissima sopra tutte sù la risposta, che diegli S. Pier Chrisologo,

Petrus Episcopus Ravenna.

Letters di S. Piet T Riftis legis triftes litteras tuas, & fic scripta mæsta mærore debito percur-Crisologo ad Eu-ri. Quia sicut nos Pax Ecclesiarum, Sacerdotum concordia, tranquillitas Plebis gaudere facit gaudio sælefti; ita nos affligit, & dejicit fraterna diffensio, prasertim cum talibus oriatur ex causis, Triginta annis bumana leges bumanas adimunt quaftiones; & Christi Generatio, qua divina Legi scribitur menarrabilis, post tot sacula disputatione temeraria ventilatur? Quid Origenes Principiorum scrutator incurrerit; quomodò Nestorius lapsus sit, difputans de naturis, non latet prudentiam tuam. Magi Christum in cunabulis Deum myflicis muneribus confitentur; & Sacerdotes, qui fint, qui Virginali partu de Spiritu Sancto natus eft , dolenda interrogatione difquirunt ? Cum vagitus daret Jefus in cunis , Gloria in Excelsis Deo , clamabat Calestis exercitus; & modo, quando in nomine Jefu omne genuflestitur Caleftium, Terreftrium, & Infernorum, originis ejus questio commepetur ? Nos, frater chariffime , und cum Apoftolo dicimus , [ i ] Et fi novimus Jefum fecundum Caruem ; fed nunc jam non novimus ; nec possimus euriose perserutari, qui jube-

12. ad Ceriush. 5.

mur bonorem dare, & timorem reddere, & non discutere, dum non perscrutandam Indicem confitemur. Hac breviter respondi, frater, litteris tuis ; plura scripturus, si ad me frater & Coepiscopus noster Flavianus aliqua de bac caufa scripta misifet. Si enim tibi difplicet, quoniam scripsifti neglectum judicium, nos quomodo de his judicare poterimus, quos neque vidimus propter absentiam, & quid intellexerunt, corum taciturnitate nescimus ? Iuftus mediator non eft, qui fic unam partem audit, ut nibil alteri parti refervet : In omnibus autem hortamur te, Frater bonorabilis, ut his, que à Beatissimo Papa Romana Civitatis scripta funt, obedienter attendas; quoniam Beatus Petrus, qui in propria Sede vivit & prasidet , prastat quarentibus sidei veritatem : Nos enim pro feudio pacis & fidei, extra confensum Romana Civitatis Episcopi causas audire non possumus. Incolumen tuam dilectionem Dominus tempore longissimo conservare dignetur, chariffime, & honoratisfime fili. Così S. Pier

Chrifologo. Ma il convincere un' intelletto, che non vuol' effer convinto, non è in po- Arm ter di alcuna sapienza, la quale non habbia l'onnipotenza. Onde nè le dimostranze del Pontefice, nè le doglianze de' Vescovi, nè la schietta condotta di S. Flaviano poterono ammollir la ferrea cervice dell' Herefiarca. che affodatafi con l'appoggio dell' Eunuco la protezione di Theodofio, e di Eudocia, fi era tant' oltre avanzato, che sfacciatamente haveva richiesto [ 4 ] all' Imperadore un Concilio Generale per discuter la sua causa, e con alita.Dia.c. 13. l'autorità di tutta la Chiefa annullar gli atti del Sinodo di Costantinopoli. La proposta sil giudicata incongrua, & incompetente anche a chi appassionaramente lo sosteneva. Onde scele Theodosio in un partito di mezzo, che fu la convocazione di un'altro Concilio particolare nella medefima Nuovo Si Città di Costantinopoli sotto la Presidenza di Theodosio Vescovo di Cela-per la cusa rea in Cappadocia, Presato dipendente da Crysasio, e dalla Corte, e conseguentemente mal' affetto à Flaviano, & altrettanto interessato ne' vantaggi di Eutyche. Convennero adunque trenta Vescovi nel Battisterio della Chiefa Maggiore, affin di efaminare di bel nuovo le ragioni di Eutyche, à cui per ispecial rescritto di Cesare fu permesso di agitarle per Procuratore. Mà il maggiore strepito, che nel Sinodo [b] segui, sù l'altercazione, Se b Latti m avanti la condanna havesse Eutyche appellato alla Sede Romana; e come se avren che ciò negavafi da' Cattolici, e foltenevafi pertinacemente dagli Heretici ivi feguiti. pretefero gli Eutychiani di astringer i Vescovi Cattolici a giorar sopra la venta dell'atteliazione; e allora fu, che furfe Bafilio Vescovo di Seleucia con queste memorabili parole, [ c ] Hallenus juramentum Episcopis cle all. t. Concil. nescimus oblatum; essendo che ai Vescovi della Chiesa di Dio, come ad Huomini costituiti in dignita di persezione, tant'era il dire, quanto il giurare. E quelto fatto terminò la controversia, e con quello stupendo prodigio, che ne' grandi affari di Religione bene spesso succede, tutti li trenta Vescovi, e'I medesimo Presidente Theodosio di Cesarea, benche disposto a protegger l'Heretico, & obligato dalla convenienza a concorrer nell'inclinazione di Cefare, con voti uniformi approvarono la condanna ful minata da Flaviano, e contro Eutyche con doppia sentenza confermarono gli atti del primo Sinodo Coltantinopolitano. Tanto maggiormente allora irritoffi Entyche nella continuazione dell' impegno di richiedere a Cefa e un Rifolazione di Concilio Generale, e come che Theodofio, Eudocia, Cryfafio, e tutta la un Concilio Generale,

parte avversa al Vescovo di Costantinopoli haveva appreso, che l'annullar la

I. EON E MAGNO.

fentenza di Flaviano farebbe stato un condannat Flavianio da Falsario . e da Heretico, & un deporlo finalmente dalla Sede, unico oggetto delle loto trame, non solamente effi s'induffero à compiacerlo nella domanda. ma con tante male arti ne avviarono il principio, che meritamente riufci poi quel Concilio un' affaffinio, & un Sinodo dagli Scrittori con ragione chiamato Predatorio. Gonciofiacofache vago Theodoso di veder vinto Flaviano, e di compiacere a' fuoi favoriti, n' elesse per Presidente Dioscoro Patriarca di Alesandria, huomo venale, e che di già Crysatio [a] havea prevenuto à favore di Eutyche; e vi chiamò tutti que' Vescovi, & Ecclefiaftici, da'quali poteanfi gli Heretici comprometter violenze, & inginftizie, comparendovi fra' primi quello scelerato Archimandrita della Siria Barfuma, che con fe traffe poscia in rovina, come Lucifero, quasi tutti i Monaci di Oriente: & al contrario ne furono esclusi tutti li Cattolici più diffintereffati, e zelanti, come Theodoreto, & Iba, l'un Vescovo di Ciro l'altro di Edefia. Con quest' indegni preparamenti su finalmente [b] intib Liber Diac.c.10. n ato da Theodofio il Concilio in Efelo per [c] il primo giorno di Agofto; divulgandone le lettere Circolari, e tre precilamente mandandone a Dioscoro, & una à Barsuma, quali tutte spiravano nelle parole sentimenti di Macchine di pietà, per anticipar la fama di venerazione à quel Congresso insame di La-

farvi condefess-tiere il Papa .

17.13.

c ./n. 449-

droni . Ma grand' oftacolo si frapose à Theodosio su 'l bel principio dell' esecuzione de' fuoi difegni: conciofiacofache, benche temerariamente egli fi fosse arrogato l'arbitrio di dichiarar' esso il Presidente al Concilio (cosa fin' allora non mai udita nel Christianesimo, nè giammai pratticata ne' trè pafati Corcilii Generali) ed havesse con fraudolente intenzione intrapreso un pessimo fatto; tuttavia egli era molto ben certo, che senza il consenso, e l'autorità del Pontefice Romano, nè quel Congresso sarebbe stato riputato Ecumenico, ne valide le Costituzioni: onde agitato da questi due opposti estremi, cioè dal voler un Concilio Generale, e dal non volervi la superiorirà del Papa, che di già riputava contrario alle sue machine, operò il solito di quei, che per nulla dar, tutto offeriscono, e scrisse a S. Leone d Apad S. Leen in questo tenore, [d] Haver' effo intimato in Efefo un Concilio Generale per acquietar le Chiefe di Oriente, divife in due fazioni per la nuova dottrina di Eutyche; e perche al gran male richiedeva pronto, e follecito il rimedio, pregar Sua Santità à portarvisi in persona, per dar con la presenza peso alle risoluzioni, & authentica all' Adunanza. Esser perciò d'uopo di una somma sollecitudine, essendo già poco men che giunti sin dall' Egitto li Vescovi, e da ogni più lontana Trovincia dell'Imperio. Spedì Theodolio questa lettera in tempo tale, che per intervenire il Papa al Concilio, era a lui necessario. ò ch' ello di gia fi folle colà ritrovato , quando la lettera fii feritta, ò ch' egli volasse per giungervi à tempo, è pur ricusando di portarvisi, per la strettezza del termine prefisso, e per l'urgenza dell'aprimento del Sinodo, sostituisse in suo Luogo Dioscoro, Patriarca principalissimo di Oriente, e di gia honorato da Cefare della Presidenza, da cui la parte Heretica si comprometteva ogni vantaggio. Ma S. Leone nel legger la lettera, molto più apprese di quanto in esta si conteneva: tuttavia [e] nelle risposte, con savia avvertenza si rustrinse in lodare il zelo di Cesare, mà non la causa. Essendo che, diceva, non meritar tanto moto nel Christianesimo un' Heresia,

c S. Lee spift. 9. **6** 17.

che molto tempo prima era statacondannata, che nata, quale col dispregio potea meglio curarfi , che col rimedio ; e quando pur fi richiedeffe la fodisfa-

LEONE MAGNO:

wione di un Concilio, pregar Sua Maestà, che si compiacesse d'incimarlo in Italia, dove li Vescori dissapassionati da ogni ombra di parzialità, e lontani da ogni fospetto di timore, haverebbon fenz' altro riguardo, che alla purità della Fede Cattolica, definito fol quel tanto, che Gierà Chrifto [a] Pra- Man dilla ep. er. dicari de fe juffit, & credi. Circa la lua venuta cola, affatto egli la fconcluse per due ragioni, si perche, com' ei diffe, [b] Occurrere me ratio b Mem ibid. nulla permittit, cum nec aliqua de boc exempla pracesserint; come perche temporalis necessitas ( e quell' era la mosta delle armi degli Hunni , che tenevano in un profilmo affannolo spavento tutta l' Italia) me non patiatur deserere Civitatem, prasertim cum tam evidens Fidei causa sit, ut rationabilibus causis ab indicenda Synodo suisset abstinendum. Mà à persuasione di Crysatio risoluto Theodosio nel proposito di voler in Eseso il Concilio, giudicò finalmente S. Leone di authorizzar quel Congresso col nome di Ecumenico, e spedi colà trè Legati, acciò la Fede Cattolica non ricevesse in quella congiuntura di cose qualche nuova percosta, quali furono Giuliano [c] Vescovo di Pozzuolo, e due Cardinali, il primo Prete Meria. Son. in del titolo di S. Clemente chiamato Renato, il secondo Diacono della Chiesa Romana per nome Hilaro, che successe poi à S. Leone nel Pontificato; consegnando loro quell'ammirabile lettera de Incarnatione Verbi, ch' egli dirette a Flaviano, e propose al Concilio per regola di Fede nel Misterio ineffabile dell'Incarnazione, di cui convien presentemente rinuovare al

fua applicazione posta, & ogni più vivo spirito impiegato alla riparazio-vini. ne di quei gran mali, che quindi nascer potevano; e perciò con indesesso studio egli haveva steso in forma di lettera un Lungo Tomo esplicativo del Milterio della Santiffima Incarnazione, con argomenti dedotti dalla Sacra Scrietura, alla cui autorità aggiunfe una fottigliezza maravigliofa di ragioni, & un' eloquenza nobiliffima di stile, per cui apparisse degna dettatura di quell' Apoliolica Dottrina, della quale il Cielo così soprabbondantemente l'hayeva arricchito: e quivi egli prese di mira tanto Nestorio. che negava in Christo la Divinità, quanto Eutyche, che escludeva da Chrifto l'Humanita, porgendo ad ambedue questi contrarii mali antidoto potentifilmo, in ogni sua parte perfetto. Fù ella diretta à Flaviano, ma egli mandolla a tutti li Vescovi del Mondo, acciò da lei, come da fornitiffina armeria, ciascuno prendesse quelle difese, che più convenivano à riparar de de de Certifo gl' infulti di quell' Herefie, che correvano: [d] Nobis, differo di lei tutti (belerd,

li seicento Padri del sururo Concilio Chalcedonense, inexpugnabilem in omni errore propugnatorem Deus providit , & Romana Ecclesia Papam ad vi-Coriam praparavit, & doctrinis eum per omnia veritatis aftringens , ut quem-

omnibus venerabiliter receperit, anathema fit. E come se preveduto havefsero questo Decreto di Gelasio li Vescovi della Francia, trè di essi, cioè Cererio, Salonio, e Verano, ne trascristero la copia, e per dubio che la copia

Haveva già S. Leone fin da primi moti di questa nuova Heresia ogni ne de programano

admodum Petrus, & Hic, affectu ferventiore decertans, omnem ad Deum Gold in Concil. sensum, intelligentiam que perducat; e Papa Gelasio, [e] Probamus Evifto- Ben

lam Beati Leonis Papa ad Flavianum Constantinopolitanum Episcopum destinatam, cujus textum quispiam si usque ad unum jota dispunxerit, & non eam in

non fosse difectosa in un solo zero, richiesero S. Leone della revisione, tras-

mercendogliela con queste parole, [ ] Deprecamur, ut opus & prafentibus, & f And S. L. . Tomo I.

Lettore la famosa memoria.

fuen-

Secolo V LEONE 514

futuris semporibus profuturum, quod nos affervandi fiudio foliis mandare cu-MAGNO. Tapimus , Santlitas veftra percurrere , & fi quid Librarii errore defuerit , emendare dignetur; conchiudendo, che non folamente i Vescovi, e Cleto della Francia, ma eziandio i Laici, qui epiftolam iftam magnopere pro peritatis manifestatione defiderant , remissam ad nos , & fancta manu vestra emendatam, transcribere, legere, & tenere mereantur . E cinquantatre di effi, che furono i più riguardevoli della Francia, [a] si unirono in nonsò qual

Città della Gallia Narbonenie, d' onde spedirono à S. Leone congratulazione, e grazia di così pregiato teforo, di cui egli haveva proveduta la Christianica, soggiungendo nell' Epistola Sinodica, che gli scriffero, che non tralascieranno giammai di pregar l'Altissimo, che [b] tanta Santitatis, tanta Fidei, Apoftolica Sedi, unde Religionis nofira, propitio Chri-

e Idemlecation 4: flo, fons, & origo manavit, Antifitem dederit. Per le quali cofe [c] fi costumo da tutti li Cattolici di Occidente, di farla solennemente recitate nelle Chiefe ogni anno nel tempo dell' Avvento, come quella che [d] Do-& Idem ibid.

minica Incarnationis doctrinam absolutissimam contineret. S. Gregorio avanti che fosse assunto al Pontificato, in occasione ch' esso su mandato da Papa Pelagio in qualità di Nunzio all' Imperador Tiberio in Costantinopoli. nella qual congiuntura fu creato ancora Cardinale, diffe a S. Eulogio Patriarca di Alessandria, che nella medesima Corte ritrovavasi per assari del fuo Vescovado, [e] che nella Chiela di Roma era cosa altrettanto nota,

e Apud Sophron. in prat. Spirit. ea. che certa, haver S. Leone posta questa lettera sopra il Sepolero di S. Pietro, avanti il [f] quale orationibus, vigiliis, ac jejuniis vacans orave-I Hem thid rit ipfum fummum Apoftolum dicens, Si quid, ut bomo, vel minus caued pofui , Tu , cui a Domino Salvatore noftro Jesu Chrifte , & bac Fides , & Ecclefia commiffa, eft emenda; e che doppo quattro giorni di continua preghiera apparifiegli il Santo Apoltolo, e dicefiegli , Legi , & emendavi , ritrovando net medelimo tempo la lettera, Apostolica manu emendatam. Softo-

nio, che questo fatto racconta, soggiunge ancora un' altra degna visione sopra la fiella materia; ma noi [g] Firmiorem quavis visione habemus fermonem R. D. Petr. c. L. prophetirim, che è la medefima lettera, alla quale maggior testimonianza di vers lode dar non possiamo, che sottopotne al Lettore le parole, e il sen-

h S. Le p. 10 fo, ripieni tutti di fentimenti alti,e divini , nella conformità,che fiegue [ h ] ad Flavianum.

## LEO Episcopus Dilettissimo Fratri FLAVIANO Constantinopolitano Episcopo.

Effis dilectionis tua litteris, quas miramur fuisse tam seras, & gesto-Epifiols S. Leonis rum Episcopalium ordine recensito, tandem quid apud vos scandali contigerit , asque contra integritatem fidei exortum fuerit , agnovimus , & qua Lyclica. Prints videbantur occulta, nunc nobis referata patuerunt. Quibus Eutyches, qui presbyteri nomine honorabilis videbatur, multum imprudens, & nimis imperitus ostenditur; ut etiam de ipso dictum sit d Propheta: [i] Nosuie 1 Pf. 35. intelligere, ut bene ageret: iniquitatem meditatus eft in cubili suo. Quid autem iniquins, quam impie sapere, & Sapientioribus, doctioribusque non eredere? Sed in hanc inspientiam cadum, qui cum ad cognoscendam veri-tatem aliquo impedinnur obscuro, non ad Propheticas voces, non ad Apo-

folicas litteras, nec ad Evangelicas authoritates, sed ad semetipses recurrune. Sed ided magifri erroris existunt, quia veritatis discipuli non fuere. Quam

LEONE

Quans enim eruditionem de facris novi, & veteris Teftamenti paginis acquis. MAGNO. pit, qui nec ipfius quidem Symboli initia comprehendit ? Et quod per totum mundum omnium regeneratorum voce depromitur, iftius adbuc fenis corde non capitur. Nesciensigitur, quid deberet de Verbi Dei Incarnatione sentire, nec polens ad promerendum intelligentia lumen in fanctarum Scripturarum latitudine laborare, illam faltem communem & discretam confessionem solicito apprehendiffet auditu . qua fidelium universitas profitetur , credere fe in Deum Patrem omnipotentem , & Jesum Christum , Filium ejus unicum , Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine : quibus tribus fententiis omnium ferè . bereticorum machina destruuntur .

Cum enim Deus & omnipotens & aternus Pater creditur, consempiternus eidem Filius demonstratur, in nullo à Patre differens, quia de Deo Deus, de omnipotente omnipotens, de aterno natus est coaternus, non posterior tembore. non inferior potestate, non disfimilis gloria, non divisus effentia: idem verò sempiterni Genitoris Unigenitus sempiternus natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine . Que nativitas temporalis illi nativitati divine & sempiterna nibil minuit, nibil contulit; sed totam se reparando bomini, qui erat deceptus, impendit; ut & mortem vinceret, & diabolum, qui mortis babebat imperium, Jua virtute destrueret . Non enim superare nos possenius peccati & mortis au-Morem . [ a ] nisi naturam nostram ille susciperet , & suam faceret , quem nec a Hebr. s. peccatum consaminare, nec mors potuit detinere : conceptus quippe eft de Spiritu Sancto intra uterum matris Virginis , que ita illum , falva virginitate , edi-

dit, quemadmodum salva virginitate concepit.

tis, Princeps pacis, Pater futuri faculi.

non poterat, quia (plendorem perspicua peritatis obcacatione propria tenebrarat: doctrina fe Evangelica subdidiffet, dicente Mattheo, [b] Liber go. b Marth e. nerationis Tefu Christi filii David , filii Abraham ; Apostolicaque pradicationis expetisses instrumentum, & legens in epistola ad Romanos, [c] Paulus ser- c Rom. t. pus Jefu Chrifti, pocatus Apoftolus, fegregatus in Epangelium Dei, quod ante promiserat per Prophetas suos in Scripturis sanctis de Filio suo, qui factus est ex semine David secundum carnem; ad Propheticas paginas piam solicitudinem contuliffet, & inveniffet promissionem Dei ad Abraham dicentis, [ d ] In semine tuo benedicentur omnes Gentes. Et ne de bujus seminis proprietate d Gen. 11. dubitaret, fecutus fuiffet Apoftolum dicentem, [e] Abraha dicta funt pro- e Gulat. 1missiones, & semini ejus . Non dicit . Et seminibus , quasi in multis ; sed quasi in 1880 : Etfemini 1880 , qui eje Christus : is is [ ] quoque predicationem 18-1 U. 7. seriori apprehendisse auditus dicentis : Ecce Virgo in utero concipiet. O pa-ries silium , O "ocalitus nobren ejus . Emmanuel; quod ess interpretatum; Nobiscum Deus: ejustemque Propheta verba legisset, [g] Puer natus est no- g 17. 4. bis, filius datus eft nobis, cujus potestas super bumerum ejus; & vocabitur no-

Sed fi bunc de Christiana fidei fonte purissimo sincerum intellectum baurire

Nec frustratorie loquens ita Verbum diceret carnem factum, ut editus utero Virginis Christus haberet formam hominis, & non haberet materni corporis veritatem . An forte ided putavit Dominum nostrum Jesum Christum non nostra esse natura, quia missus ad Beatam Mariam Angelus ait, [b] Spi- h Lac a ritus Sandius superveniet in te. & pirtus Altissimi obumbrabit tibi: ideòque & quod nascetur ex te Santium , vocabitur Filius Dei ; ut quia conceptus L'irginis divini fuit operis, non de natura concipientis fuerit caro concepti?

men ejus, Magni consilii Angelus, Admirabilis, Consiliarius, Deus, For-

Secolo V.

MAGNO. 516

sed not in intelligende oft ille generatio fingulariter minebilis. O minebilisch fingularit, a ben novitatere creationis proprietar stremes für generit. Reum-ditatem enim frignis Sprittus Saudlus dedit: veritete mutem corporis (unspra de corpores). O dissicante filo Sapienta [a 1] domam, Nerbum [b] care fellum (s). Ob habitevit in nobit: boc sii, in ca carne, quam fumplitet komine, O quam fipritur vite rationalis animarvit. Savigitum proprietate utrisique nettre; of in unem cocume perforam, fisicopta si innespitate bomilites a vite ten infirmites, ab aternitate mortalises: O at refolvoudam conditionis nofre debitum, natura invisabeliit nature sit unita passa fisicopta di massi congrabeta, unut, asque idem mediatur pei, o bominum bomo Chriftas spleta.

O mori poffet ex uno, O mori non poffet ex altero.

In integra ergo veri bominis, perfectaque natura, verus natus eft Deus, todus in fuis, totus in noftris: noftra autem dicimus, que in nobis ab initio Creator condidit, & que reparanda suscept. Nam illa, que deceptor intulit, & homo deceptus admifit, nullum habuere in Salvatore veftigium; nec quia communionem humanarum subiit insirmitatum, ided nostrorum fuit particeps delictorum . Affumpfit formam ferri fine forde peccati: bumana augens, divina non minuens: quia exinanitio illa, qua fe invifibilis vifibilem prabuit, & Creator ac Dominus omnium rerum unus voluiteffe mortalium , inelinatio fuit miserationis, non defectio potestatis. Proinde qui manens in forma Dei fecit hominem , idem in forma fervi factus eft homo; tenet enim fine defectu proprietatem fuam utraque natura : & ficut formam fervi Dei forma non adimit, ita formam Dei fervi forma non minuit. Nam quia gloriabatur diabolus, hominem sua fraude deceptum divinis caruisse muneribus, & immortalitatis dote nudatum, duram mortis subjifse fententiam, feque in malis suis quoddam de pravaricatoris consortio invenisse solatium; Deum quoque (justitia exigente ratione) erga bominem, quem in tauto bonore condiderat, propriam mutasse sententiam: opus suit secreti dispensatione consilii , ut incommutabilis Deus ( cujus voluntas non potest sua benignitate privari ) primam erga nos pietatis fue difpenfationem facramento occultiore compleret; & bomo diabolica iniquitatis versutia affus in culpam , contra Dei propositum non periret.

Ingreditur ergo bac mundi infima Pilius Dei , de Calefti Sede descendens, & à paterna gloria non recedens, novo ordine, nova nativitate generatus: novo ordine, quia invisibilis in suis visibilis factus eft in nostris: incomprehensibilis, voluit comprehendi: ante tempora manens, essecapit ex tempore: universitatis Dominus , servilem formam , obumbrata majestatis qua immensitate, suscepit: impassibilis Deus, non dedignatus est effe bomo passibilis: & immortalis , mortis legibus subjacere . Nova autem nativitate generatus; quia inviolata Virginitas concupiscentiam nesciens, carnis materiam ministravit. Affumpta eft igitur de Matre Domini natura , non culpa : nec in Domino Jesu Christo ex utero Verginis genito quia nativitas est mirabilis , ideo natura eft diffimilis . Qui enim verus eft Deus , idem verus eft homo : nullum eft in bac unitate mendacium, dum invicem funt & humilitas bominis , & altitudo Deitatis . Sicut enim Deus non mutatur miseratione, ita bomo non consumitur dignitate . Agit enim utraque forma cum alterius communione, quod proprium eft, Verbo feilicet operante quod Verbi eft, & carne exequente quod carnis eft. Unum borum corufcat miraculis, alterum Succumbit injuriis : & ficut Perbum ab aqualitate paterna gloria non recessit,

LEONE

ita caro naturam nostri generis non reliquit . Unus enim idemque est ( quod fape MAGNO. dicendum est vere Dei Filius, & vere bominis Filius: Deus per id quod in prin cipio [ a ] erat Verbum , & Verbum erat apud Deum , & Deus crat Verbum : homo a Inan. 1. per id, quod Verbum caro factum eft, & habitavit in nobis : Dens per id, quod omnia per ipsum facta sunt , & sine ipso factum eft nibil : homo per id, quod factus eft ex [ b ] muliere , factus sub lege .

b Gd. 4

Nativitas carnis manifestatio est humana natura , partus Virginis divine eft virtutis indicium : infantia parvuli oftenditur bumilitate cunarum magnitudo Altissimi declaratur vocibus Angelorum. Similis estrudimentis bominum, quem Herodes impius molitur occidere; fed Dominus est omnium. quem Magi [c] gaudentes veniunt suppliciter adorare. Jam cum ad Pracurforis sui Joannis baptismum venit, ne lateret, quod carnis velamine divinitas teveretur, vox Patris de Calo intonans dixit, [d] Hic eft Filius meus d Matth. dilectus, in quo mihi benè complacui. Quem itaque sicut [e] hominem diabo- « Marih. 4lica tentat aftutia, eidem sicut Deo Angelica famulantur officia. Esurire, litire , lassescere , asque dormire , evidenter humanum eft : [f] fed quinque ; Joan 6. panibus quinque millia bomines satiare; & largiri Samaritana [g] aquam & bon. 4vivam . cuins bauftus bibenti praftet, ne ultra jam fitiat ; fupra dorfum maris plantis [ b ] non subsidentibus ambulare, & elationes fluctuum increpata tem- h Mart. 14.

pestate consternere, sine ambiguitate Divinum est. Sicut ergo ( ut multa pratercam) non ejusdem natura est flere miserationis affectu amicum mortuum. [i] C'eundem, remoto quatriduana aggere sepultura, ad vocis imperium ex- 1 son. 11. citare redivirum; aut in ligno pendere, [k] & luce in nollem conversa omnia ele- k Marh. 17.

menta tremefacere; aut clavis transfixum effe, & Paradifi portam fidei latro-

nis aperire: ita non ejusdem natura est dicere , [l] Ego & Pater unum su mus 1 1 san. 10. 4. O dicere , Pater major me eft .

Quamvis in Domino Jesu Christo Dei, & hominis una persona sit; aliud tamen eft, unde in utroque communis eft contumelia; aliud, unde communis est gloria. Deo nostro illi est minor Patre humanitas , de Patre illi est aqualis cum Patre divinitas. Propter hanc unitatem persona in utraque natura intelligendam, & Filius hominis legitur descendisse de Calo, cum Filius Dei carnem de ea Virgine, de qua eft natus, affumpferat : & rurfus Filius Dei crucifixus dicitur, ac sepultus, cum hac non in Divinitate ipfa, qua Univenitus consempiternus, & consubstantialis eft Patri, sed in natura humana sit infirmitate perpeffus . Unde Unigenitum Filium Dei crucifixum , & fepultum omnes etiam in Symbolo confitemur, secundum illud Apostoli dictum, [m] Si m 1. Cer. 2. enim cognovissent, numquam Dominum majeftatis crucifixisent. Cum autem ipse Dominus noster, atque Salvator fidem Discipulorum suis interrogationibus erudiret, [n] Quem, inquit, dicunt effe Filium bominis? cumque illi diperfas a Mari. 16. aliorum opiniones retexuissent, Vos autem, ait, quem me effe dicitis? me utique, qui sum Filius bominis, & quem in forma servi, atque in veritate carnis aspicitis, quem me effe dicitis? Ubi Beatus Petrus divinitus inspiratus, & confessione sua omnibus Gentibus profuturus, Tues (inquit) Christus Filius Dei vivi. Nec immeritò beatus est pronuntiatus à Domino, & à principali petra soliditatem & virentis traxit, & nominis, qui per revelationem Patris eumdem & Filium Dei eft confessus, & Christum: quia unum horum

line alio receptum non proderat ad salutem, Sed aqualis erat periculi, Dominum Jesum Christum, aut Deum tantummodo fine bomine, aut fine Deo folum

Secolo V. LEONE **518** MAGNO.

confiteremur, & carnem .

C Lw. 24.

d t. lean. 4.

c Jean. 19.

f t. Pett. 1.

h /bid. 5.

Poft resurrectionem verd Domini, que utique veri corporis fuit, quia non alter eft resuscitatus, quam qui fuerat crucifixus, & mortuus : quid aliud quadraginta dierum mora geftum eft, quam ut fidei noftra integritas ab omni caligine mundaretur ? Alloquens [a] enim cum Discipulis suis, & cobabitans, atque convescens, & pertraftari [b] se diligenti, curiosoque contactu ab iis, quos dubietas perstringebat, admittens: ideo & clausis ad Discipulos ianuis introibat, & flatu fuo dabat Spiritum Sanctum, & donato intelligentia lumine Sanctarum Scripturarum occulta pandebat: & rurfus pubnus lateris fixuras clavorum, & omnia recentissima passionis signa monstrabat dicent: fe Videte manus meas, & pedes , quia ego ipfe fum : palpate, & videte, quia for rieus carnem & offa non babet, ficut me videtis babere: ut agnosceretur in co proprietas divina humanaqua natura individua permanere, & ita scire-

Quo Fidei facramento Eutyches ifte nimiùm aftimandus eft vacuus, qui naturam nostram in Unigenito Dei, nec per humilitatem mortalitatis, nec per gloriam resurrectionis agnovit: nec sententiam Beati Apostoli, & Evangelista Joanuis expavit dicentis : [ d ] Omnis spiritus , qui solvit Jesum , ex Deo non est ; & hie eft Antichriftus. Quid autem est solvere Jesum, nist bumanam ab eo feparare naturam, & facramentum Fidei, per quod unum falvati sumus, impudentissimis evacuare argumentis ? Caligans verò circa naturam Corporis Christi, necesse eft, ut etiam in passione ejus eadem occasione desipiat. Nam si Crucem Domini non putat falfam , & susceptum pro mundi salute supplicium , perum fuisse non dubitat; enjus credit mortem, agnofcat & carnem, nec diffiteatur nostri corporis bominem , quem cognoscit suise passibilem : quoniam negatio vera carnis.

mus, Verbum non hoc effe, quod carnem, & ut unum Dei Filium & Verbum

negatio eft etiam corporea paffionis . Si ergo Christianam suscipit Fidem, & pradicatione Evangelii suum non aver-

tit auditum, videat, que natura tranfixa clavis pependerit in Crucis ligno, & aperto per militis lanceam latere Crucifixi , intelligat , unde sanguis , & [e] aqua effuxerint, ut Ecclesia Dei & lavacro rigaretur, & poculo. Audiat & Beasum Petrum Apoftolum [f] pradicantem, quod fanttificatio Spiritus per afpersionem fiat sanguinis Christi. Nec transitorie legat ejusdem Apostoli verba dicentis, Scientes, quod non ex corruptibili auro, & argento redempti effis de yana vestra conversatione paterna traditionis, sed pretioso Sanguine, quasi Agni incontaminati , & immaculati Jesu Christi . Beati quoque Joannis testimonio non resistat dicentis : [g] Et Sanguis Jesu Filii Dei emundat nos ab omni peccato : 🗢 g 1. fem. 1. iterum , Hac eft [b] victoria, que vincit mundum , fides noftra. Et quis eft, qui vincit mundum, nifi qui credit, quia Jefu Chriftus eft Filius Dei ? Hic eft qui venit per aquam , & sanguinem Jelus Chriftus: non in aqua solum., sed in aqua. Er fanguine . Et fpiritus eft , qui teftificatur , quoniam Christus eft veritas : quia tres funt, qui testimonium dant in Celo, fpiritus, aqua, & fanguis; & hi tres unum funt , fpiritus utique fantlificationis , & fanguis redemptionis , & aqua baptismatis; qua tria unum sunt, & individua manent: nihil coram à sui connexione fejwigitur, quia Catholica Ecclesia hac Fide vivit, & proficit, ut in Chrifto Jesu non fine vera divinitate bumanitas , nec fine vera credatur bu-

manitate divinitas . Cum autem ad interlocutionem examinis pestri Eutyches responderit dicens : Confiteor ex duabus naturis fuisse Dominum nostrum ante adunationem ; post adunationem verò unam naturam consiteor: miror tam absurdam, tam-

que

510 que perversam ejus prosessionem, nulla judicantium increpatione repreber fam , & fermonem nimis insipientem , nimifque blasphemum , ita omissum , quali nibil quod offenderet, effet auditum : cum tam impie duarum naturarum ante Incarnationem Unigenitus Filius Dei fuisse dicatur, quam nefarie, postonam Verbum caro factum est, natura in eo singularis afferitur. Quod no Eutyches vel rette, vel tolerabiliter aftimet dictum, qui nulla veftra eft fententia confutatus, dilectionis tua diligentiam commonemus, frater chariffime, us si per inspirationem misericordia Dei ad satisfactionem causa perducitur, imaudentia bominis imperiti, etiam ab bac sensus sui macula per te purgetur : qui quidem ( sicut gestorum ordo patefecit) benè caperat à sua persuasiona discedere . cum, vestra sententia coaretatus, profiteretur se dicere, quod ante von dixerat, & eifidei acquiescere, cui prins fuisses alienus. Sed cum anathematizando impio dogmati noluisset prabere assensum, intellexit eum fraternitas vestra in sua permanere perfidia, dignumque effe, qui judicium cardemmationis exciperet.

De quo si fideliter , atque utiliter dolet , & quam rette mota fit Episcapalis auctoritas, vel serò cognoscit; vel si ad satisfactionis plenitudinem, omnia, qua ab eo male funt fenfa, viva voce, & prafenti subscriptione damnaverit , non erit reprehensibilis erga correctum quantacumque miseratio : quis Dominus nofter [ a ] verus , & bonus Paftor , qui animam fuam pofuit pro ovi- : h bus suis, & [b] qui venit animas hominum salvare non perdere, imitatores nos elle vult sua pietatis : ut peccantes quidem justitia coerceat , conversos autem misericordia non repellat . Tunc enim demum fructuosissime fides vera defenditur, quando etiam à sectatoribus suis opinio falsa damnatur, Ad oma nem verò causam piè, ac fideliter exequendant, fratres nostros Julianum Episcopum , & Renatum Presbyterum Tituli Sancti Clementis , sed & filium meum Hilarum Diaconum vice nostra direximus: quibus Dulcitium Notarium nofirum, cujus fides est nobis sapè probata, sociavimus: confidentes, affuturum Divinitatis auxilium, ut qui erraverat, damnata sensus sui pravitate salvetur . Deus te incolumem custodiat , Frater chariffime . Data Idibus Junii Afterio , & Protegene VV. CC. Conf.

Così S. Leone a S. Flaviano, con questi divini concetti spiegando l'alto Misterio dell'Incarnazione, che racchiuse poi mirabilmente bene in questi due versi il Poeta [c] Fortunato.

In Deitate Patri aqualis , fed corpore Matri , Et fine peccato de genitrice caro.

Provveduti dunque di un si pregiato, e facto Teforo, partirono li trè Lepati per Efelo con ordine, che effi confegnation la lettera d Flaviano, e Altre noblisfime la recitaffero poi in publico, come norma, e legge di Fede a quel Concino, re foga i mete-Scrisse in oltre S. Leone con formole concludentissime sopra il medesimo simo sogreto. foggetto al[d] Concilio, all' [e] Imperadore, a [f] Pulcheria, a [g] Giuliano Vescovo di Coo, agli [b] Archimandrati, e principali Cittadini di S. Lu 1916. 15. di Costantinopoli, & in fine d Flaviano [i] replicò un'altra lettera per ani fluo 1916. 15. mario maggiormente ad ogni più duto incontro col gran motivo dell'Apo- l'am più il Rolo, [k] In nullo terreamini ab Adversariis, quia iliis est causa perditionis, ilim pit 20. vobis autem salutis: & adoperossi in somma verso tutti con tutti gli ssorzi k 44 Pinipp. 1. di divina, & humana indultria, come fonando la Tromba per ilvegliar l' Oriente, e l'Occidente alla facta guerra contro l'inimico, che impugnaya le Nature Theandriche del Verbo Humanato.

Questi

LEONE

Secolo V. 520

MAGNO. Questi suron gli ordini di S. Leone, e selice il Christianesimo, se come Concilio di Efeso que in nel Papa providenza, e coraggio per mandarli, così negli Ecclesiastici fosse stata avvedutezza, costanza, e fede per adempirli. Giunsero Predstorio . con le accennate commissioni in Eseso i Legati, mà eglino ritrovarono

a Au. 449.

quivi un Concilio talmente ordito d'inganni teffuti da Dioscoro, e da Eutyche, che prevalendo la violenza, e la frode, sì per parte de' Vescovi convocati, come per parte de' Ministri Imperiali, e di Crysafio, tutti congiurati à far trionfar la menzogna, e l'empietà con la depressione del vero, che con fomma ragione fu poi detto quel Concilio Sinodo Predatorio, & Affaffinio Efesino. [ a ] Presedeva per ordine di Cesare l'infame Diofcoro, e fra i primi si vedevano i due Patriarchi Domno di Antiochia, e Giovenale di Gierusalemme, oltre alli Vescovi Flaviano di Costantinopoli, Prelati, che v'in-Thalassio di Cesarea di Cappadocia, Stefano di Eseso, & altri che oltretervennero .

malizia.

passavano il numero di cento, quali tutti convennero nella Bassilica della Madre di Dio. Esposero i Legati Pontificii li loro ricapiti, e la lettera di Dioscoro, e su S. Leone; e Dioscoro accettolli, ma non gia egli permesse, che in publico fi leggesse la lettera, hora fraponendo scuse, hor allegando dilazioni, e sin co Tsuo giuramento mantenendo sempre in aspettazione i Legati, con replicate proteste di farla recitare, benche non ne attendesse giammai le pro-

shelord.

messe: onde per questo capo nel [b] Concilio di Chalcedonia su egli accufato, e convinto per spergiuro. Nulladimeno richiedendosi da' messi Pontificii di trattar nel primo punto quello della Fede, furse Dioscoro, e producendo alcuni ordini Imperiali, volle rifolutamente, che in primo luogo fi dibattessero le Controversie insorte l'anno avanti in Costantinopoli fra Entyche, e Flaviano, ch' era l'oggetto, per cui colà erano convenute Euryche, esasas tutti li Partitanti dell'Heresia. Fit dunque à richiesta del Conte Elpidio nusconte reseau de la rattituta del rierenta, ru dunque a richielta del Conte sipidio ferita modeffia, Ministro Cesareo introdotto Eutyche nel Concilio, che vi comparve con a Contégione de la contegione de la c un portamento così divoto, e con atti così offequioli, & humili, che nell' entrarvi fatto profondo inchino alli Vescovi fc ] Ego, diste, commendavi

me ipsum Patri, & Filio, & Spiritui Sancto, & verbo veritatis vestra justitia; & teffes vos habeo mea Fidei, pro qua & laboravi cum Santia Synodo, qua ante vos bic congregata eft, ficuti & veftra Santittas teftis eft. Habeo præ manibus libellum Fidei mea, & jubete eum recitari, & Confessionem Fidei, qua in eo continetur; & in così dire, porse in iscritto una lunga Confessione di Fede così fanta, [d] e fincera, che chi la legge, giudica Eutyche un de primi Santi Padri della Grecia. In ella egli anathematizzava Manete, Valentino, Apollinare, Nestorio, e tutti i passati Heretici, ascendendo ufque ad Simonem Magum; esaltava, & approvava i Concilii Niceno, & Efesino, dalla Fede de quali egli protestava, non volersi giammai dipartire; e perche, foggiungeva, effer esso stato richiesto di aggiunger alle Confessioni de' due accennati Concilii non sò quali parole circa alla Natura di Giesù Christo, nè, per timor di errare, havendo voluto ciò fare, Flaviano di Costantinopoli ad istanza di Eusebio di Dorileo haverlo condannato, come Heretico, con mille false imposture, non servati gli ordini de' Sacri Canoni, e contr'ogni giustizia; e qui stendevasi a lungo, amplificando fraudi, e violenze, terminando il discorso con appellar esso à quel Concilio, dal quale la Christianità attendeva castigata la menzogna, & esaltata l'innocenza. Flaviano, che pur qui vi presente ritrovavasi, insosferente di cotanta baldanza in un reo sacrilego, e di già convinto, e condamato,

S. Flaviano inforge in publico con tra Eutyche .

non

non dando nè luogo, nè tempo all' infinuamento di compaffione, ch' egli asturamente procacciavasi, Venga qui, disse, Eusebio, e senza che io più parli, parlino da se medesime le accuse, e le disese. Fu rigettata da Dioscoro & Flaviano. quell' istanza non fol con imperio, mà con dispregio, e rivolto à Flaviano, Tu, & Eusebio siete i rei, ripiglio, in questo Concilio, & Eutyche è il vofire acculatore; e subito egli impose ai Notari, che ad alta voce rilegessero gli atti di Costantinopoli degli uni contro l'altro. Acconsentirono pa- si de Legati Posrecchi alla richiesta di Dioscoro, ma i Legati Pontificii fattisi avanti, tutti tificii. riforutamente oftarono, protestando, ch'essi non havrebbon giammai permesso, che si rivedessero quegli atti, se prima non si leggesse in Concilio, e ben da tutti si ponderasse la lettera del Papa. Allora Eutyche allegò sofperti i Legari , perche havevano non sò qual mattina definato infieme con Confessor de Flaviano; eprevalendo da per tutto alla ragione la forza, cominciò gia fin Padri, e torbida o' allora quel Sinodo à divenir più tolto un campo di Guerra, che un Concilio. Poiche nel darfi principio alla recitazione degli atti, i partitanti di Dioscoro esclamaron tutti ad ima voce, Che Entyche era il Cattolico, e doversi in due parti segar' Eusebio, che due nature in Christo confessava, [ a ] 18 ident Tolle, incende Eusebium ; ifte pipus ardeat : ifte in duo fiat : sicut partitus eft, partiatur; e dalle vociferazioni venendo al tumulto, e dal tumulto agli frepiti, altro non fi udiva, altro non fi diceva, che Anathema, qui dixerie post adunationem duas naturas. Rinvigoriva Dioscoro la confusione colterror delle minaccie verso chi mostravasi ò renitente, ò timido in approyar la bestemmia, [b] & damnatio minabatur, mina exilii intendeban-tur, milites cum fusiibus, & gladiis instabant, irruebant in Ecclesiam cum armis , instabant Monachi , qui cum Barsuma erant ; e , Surrexerunt omuses Agyptii, & Monachi, qui sequebantur, Barsumas, & omnis turba, & ecoperunt dicere: Eum, qui dicit duas Naturas, Nestorianus est. I più co-ossico, & intemerarj furono i Chierici, che haveva seco condotti Dioscoro dall' Egitto, lenza. chiamati dall'antichità Parabolani, perche erano Medici di professione destinati a curar gl' infermi del Clero di Alessandria, audaci anche nel bene, essendo che curavano gl'inferti eziandio di morbo contagioso; onde come esposti a gran pericoli, surono [c] dalla parola Greca detti Parabola- c Marwin Vive ni , Cioè Huomini non curanti della vita , e [d] vili di nascita , e di coftu- ini v. Parabel. mi. Eglino erano però così ossequiosi, e sedelial loro Vescovo, che in dealind. 19.011. altro tempo cresciuti in numero havevano contrastato con la potenza del foro Secolare; perloche furono astretti gl' Imperadori [e] ad ingiungere, che egino forpafialero i cinque, ò feicento, & hora a gran truppe ve- cc.de. Epifon. è nuti con Diofeoro duplicaron la violenza, e renderono più spaventevole il radiano. tumulto. Appena in quelta gran confusione furono ascoltate le proteste dei Legati Pontificii, e di Flaviano, che dieder di nullità à quegli atti, e correndo tutti, dove ciecamente strascinavali ò il timore, ò la passione, sotto- Costanza de' Le scrissero l'Heresia novantasei Vescovi, fra quali quet di Gierusalemme, che, sui Pondicil. era riguardato come autorevole in quel Congresso. Approvata l'Heresia,

perche due nature ammettevano in Giesù Christo; la medefima fortuna

affoluto Euthyche, fcese Dioscoro a render la pariglia à Flaviano, condan- Affolisione di Buryche, e depo-

nandolo come Heretico, deponendolo dalla Sede, e dichiarando tanto lui, fitione, e conquanto Eufebio, esclufi dalla Communione de Cattolici come Nestoriani, danna di Fis-

corfero altri molti Vescovi, fra quali Iba di Edessa, Theodoreto di Ciro, Edialri Cattella e Domno di Antiochia, il quale se ben con gli altri sottoscrivesse allora di Prelati.

LEONE 522 Secolo V.

d thidem .

M a GNO - l'articolo Eutychiano, pentito poi del fallo, ne richiefe fubito l'emende ; l'articolo Eutychiano, pentito poi del fallo, ne richiefe fubito l'emende ; l'articolo Eutychiano, pentito poi del fallo, ne richiefe di concisiona sul concisiona del l'articolo en concisiona del concisiona del Revisiona non cost tofto viddefi con un tranto precipitato giudizio depolto, & opprefio, che futro viddefi con un tranto precipitato giudizio depolto, & opprefio, che futro viddefi con un tranto precipitato giudizio depolto, & opprefio, che futro viddefi con un tranto precipitato giudizio depolto, & opprefio, che futro viddefi con un tranto precipitato giudizio depolto, & opprefio, che futro viddefi con un tranto precipitato giudizio depolto, & opprefio, che futro videnti con en con el con con un tranto precipitato depolto con el co

mente is oppotero alla barbara decisione. Alcum Velcovi animati da tal elempio, i gitarcono in gimechino a vanti Diolocto : à Confeiro d'Iconio in nome di tutti forngiurollo a non permettere così dirane violenze in Confeifo di Ecclefalici, e nell'innocenza di Flaviano condannar la bia alli inc. ci. causì della Fede, e Giesi Christio. Mà alle prephiere de divoti suppinio causì della Fede, e Giesi Christio. Mà alle prephiere de divoti suppitutione di la causi della rede, e Giesi Christio. Mà alle prephiere de divoti suppitutione di la causi della rede, e Giesi Christio.

reactipit tofto irritato, che intenentito Diofcoro, [b] Exurgens de Tbrono, flans sper feabellum sum dixit: Etiam si inque mini precidatur, diam permanen mitter. Institutedo però nella loro issancia Santi Velcovi, e come dificultante di dificultante di distributa e di distributa e di distributa e di distributa e di continuato o di movo con singulti, e lagrime persuadendo a desifier di combatter contro la Giulibuta, e 1 Cicelo; e i o forpecto da timore, o per sorperende gli altri co l'innate o la, disse: dave somo e propriede qui altri co l'innate o la, di silve de controlle di silve de l'innate o la, di silve de l'innate o la disse de l'innate o la disse de l'innate o la disse de l'innate o l'in

Talatini? dove à Saldan? & in così dine, [c] Ingress finit Comiter, & introducerons Percopssiene cum multiradire negata. O catenir. Per la qual cosà chi quà, chì là luggendo, si rinorò in modo tale lo spavento, e la condissone, che più sotto/crassen condissone, che più stroto/crassen conclusio di Chalcedonia quelli rinfacciarono al Diocotto la barbarie di tal procedura con le seguenti parole, [d] Para charte substrument modification quelle rinfacciarono al Diocotto la barbarie di tal procedura con le seguenti parole, [d] Para charte substrument compute, o violenter, o multa mala perpessi.

[d] Para charta fuficipfinus compuli; O violenter, O multa mala perpefi; nadmets, ful O per pet antium opprefit; fufinateriums. Uffue eima d vefpevant tenserant not recludence in Exclesa, O agrantes not neque consedere permiferant, neque consedere, nt dispusatulam refocillarenur; sed militer nobis cum gladiu; O fufition impofurent, O funto feerant fubuntare. Usi gladius O fufice, qualit symodus ql? Mal'laviano più interpado che mai, in atta concustione di fede violetz, in faccia al medefinno Dioletoro porfe in antica di fictivo ai Legati del Papa la fun appellazione, O [e] Sedem Appollazione antica (O. Onne che quest' atto fi trei più similite, e ci il più

vile, e fiero trattamento, ridufielo in terra per quivi ò finirlo, ò vincerlo.

appellant Lisello. Come che quett atto in rele il pui tembrie, e ci il pui temuto à Dioforco; così alloratanto più behitalmente egis infercot, e che escides. Es cara riguatdo dell'effer fino, della persona che fostemera, di quella che riumo.

che escides. Es contra para e, ci quanto preferire a noi la natura, Dio, e la Legge, gli ficaglio impetuo/amente fopra, e prefolo à pugni, a calci, e adogni put

Accorfero i Soldati al rumore, e con eff., come 'Condottiere' di Affaffini, lo Icelerato Barfunia, [7] ipfe infabara, o dicebar, conière e con è la lab. Diacheri. in injurita effettar, dalore plagerane mieravia di Dominane. Incrudeinti in quelto primo Rogge i fofiention dell' Herefa, ponè credible, quanco fieramente maltratrafero quei, che por vantavano in tanta coftenzazione di con qualche fore di viorer. Il Cardinal Hillero, unde L'estit Ponti-

di cofe qualche forte di vigore. Il Carcinal Hilato, un de Legati Ponti-Ponilidi.

di cofe qualche forte di vigore. Il Carcinal Hilato, un de Legati Ponti-Ponilidi.

di previnti il Papa col 11 control di vita, quanto di preventi il Papa col 11 control di col facili e porta di previnti il Papa col 11 control di col facili e porta di previnti il Papa col 11 control di col facili e di previnti il Papa col 11 control di col facili e di previnti il Papa col 11 control di control di control di col 11 control di contro

LEONE MAGNO.

Roma per miacolo di S. Gio. Evangelista Protettore di Eseso, al quale goli fi votò, & innalzò poscia nel primo anno del suo futuro Pontificato una ben' ornata Capella nella destra parte del Battisterio di Costantino in S. Gio. Laterano, fopra il cui frontispicio se scolpir queste parole. Liberatori suo Beato Joanni Evangelista Hilarus Episcopus Famulus Christi ; & un' altra fimile quivi apprefio, in memoria della Croce di Nostro Signore. dinotante il lagrimevole fuccesso della morte di Flaviano, dotando ambedue di una gran quantità di Argenti, e di preziolissimi abbigliamenti, che alungo altrove a fi descrivono. La prima ancor vedesi nel medesimo a discisso di silo V. A Minto la Hillare. luogo abbellita da Clemente VIII., ma la feconda in tempo di Sifto V. à rovinò per antichità, ò cadde per inavvertenza. Gli altri due Legati, fe ben più tardi, giunsero anch' essi salvi in Roma, testimonii miracolosamenze vivi dell' Affaffinio Efefino, e perciò meritamente con fomma laude di coftanza efaltati à lungo [ b ] da Theodoreto. Theodoreto medefimamente b Tint. pif. 116. benche lontano, ad efempio di S. Flaviano, appellò dalla fentenza efectanda di Dioscoro al Pontefice Romano, inviandoli trè Legati con una degniffima [ c ] lettera, che è un' Encomio della vita, e zelo di S. Leone, e climerif. 111. un' egregio monumento dell' Antichità in comprovazione della suprema Autorita Pontificia, e della grandezza della Fede, e Sede Romana. Eufe-Appellazio bio di Dorileo, fempre a se coltante, il medesimo ricorso frapose a S. Leo-alla Sede Romane, dal quale egli si portò in persona, e da cui tutti riconobbero poscia la ". reintegrazione ne' loro Vescovadi, operando in questo gran caso S. Leone con quella Monarchica potesta sol propria de' Pontefici Romani, a' quali unicamente lice ripotre nella fua Sede un Vescovo deposto da un Sinodo, Ultima empiest benche generalissimo, senza previo consenso di altra maggiore adunanza, o formunica San Concilio. Dioscoro come trionfante tornosfene quindi in Alesfandria, e pa- Leone. rendogli forse poco . haver così malamente trattata la Religione Cattolica . se non ne oltraggiava medesimamente con peggior vilipendio il Capo, adunò un Sinodo di dieci Vescovi in Egitto suoi partegiani, & in esso con horren- d la 48 cit 48 ... da rimembranza per tutti i Secoli futuri scommunicò S. Leone, [d] cioè il Vicario di quello, la cui divinifima Effenza haveva di fresco in Efeso con-dannata; giungendo con tal fatto al sommo di quell' audacia, che non solo finado Effino. calpelta il Maggiore, ma professa e sa pompa di calpestarlo. Theodosio eziandio in Costantinopoli è ingannato, è voglioso di parere ingannato da' fuoi e nitorali. 1. Ministri, aggiungendo colpe à colpe, & ai passati attentati nuove, & esecrande risoluzioni, publico [e] l'empio editto di confermazione del Pseudofinodo Efefino, approvandone gli Atti, acconfentendo alla condanna di S. Flaviano, e di altri Vescovi, come di Heretici Nestoriani, e prohibendo egualmente gli scritti di Porfirio, e di Nestorio, come quegli di Theodoreto, che tutti volle veder confegnati in publico alle fiamme. E tal fii il principio, il progresso, e l'impegno dell' Heresia Eutychiana, promossa da un Monaco, foltenuta da un Patriarca, e protetta da un Imperadore.

Contro quelta mostruosa Catastrole di non giamma; più pratticate con la coor in violenze tutto pien di Apostolica sollecitudine accorrendo Leone, o scotten quella Chiefa, contro la quale [] Perre inseri, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cioè [, 1, 2), il la solle di Manni, cio [, 1, 2), il la solle di [g] Harefes, & Harefiarche, non pravalebunt, moltroffi talmente pron-ther. ro alla difesa della Fede manomesta, e così speranzato in Dio di riportarne pienamente ancora la Vittoria, che di lui parve, che profetando diceffe h l'a acas st-Ifaja, [h] Sirngiat Leo, & occurrerit ei multitudo Paftorum, à voce corum

Secolo V. LEONE 524 MAGNO.

non formidabit, & d multitudine eorum non pavebit. Conciosiacosache fi viddero in breve castigati da Dio li ribelli, puniti da' Concilii li contumaci, ravveduti del loro errore i fedotti, e la Religione Cattolica non mai più luminosa, e bella in Oriente, che doppo l'accennata tempesta, mercè l'infaticabile zelo di S. Leone, che fù l'anima del gran negozio, e la cote. sopra cui raffinossi il valore di tutti gli Ecclesiastici del Christianesimo. Come tali cole leguissero, noi ne loggiungeremo presentemente succinta, e chiara la notizia.

Contemperò adunque S. Leone in questo gran caso le sue risoluzioni con un misto tale di Giudice, e di Padre, di contradittore, e di mediatore', ch' hor' atterrendo con le pene, hor perfuadendo co' configli, hor pro vedendo co' mezzi, hor cedendo eziandio per il ben della pace alle pretenzioni de' Figliuoli mal contenti, diè faggio perfettiffimo del Pontificato Romano sempre combattuto, e non mai abbattuto, sempre in cimento, a r. ad Corinch. 5. b Gen. 16.

Efelino .

20

e non mai in perdita, con [a] guerre di finori, timori di dentro, e di cui folo fopra tutti Vescovadi del Christianelimo dir si può, [b] Manus eius contra omnes, & manus omnium contra eum, & k Regione universorum fratrum suorum figet tabernacula. Al primo funestissimo avviso delle accennate risoluzioni riparò come buon Piloto al naufragio della Chiefa, con mettere in sicuro il tesoro della Fede; e ritorcendo poi il fulmine contro chi malamente l'haveva vibrato, in un Concilio di Vescovi, che si ritrovavano in Roma, letti, & efaminati gli atti attroci di quell' efecrabil congresso condannò, annullò, & affatto riprovò, quanto da Dioscoro era stato stabilito, ordinando, che fosse cancellato, raso, & abolito da' Sacri Libri. e

c S. I movif. 40.

memorie della Chiefa il di lui nome, e di altri Antesignani dell' Heresia, [ c ] Nam iniquum nimis eft, atque incongruum, eos, qui innocentes, & Catholilicos sua persecutione vexarunt, Sanctorum nominibus sine discretione misceri. E quindi avvenne, che quel Concilio, che si sarebbe riputato Ecumenico per l'intervento de' Legati Pontificii, e col consenso, & autorità della Sede Apostolica, con l'autorità della medesima fosse dichiarato invalido, e falfo; perche quel tanto fol vale nel Christianesimo, che da' Papi è fi accetta, ò fi rigetta. Avvenne intanto, che foggiornando allora l'Imperador Valentiniano in Roma infieme con la fua Gran Madre Galla Placidia , e l'Imperial Conforte Eudoxia , in occasione della Dedicazione della Chiefa Vaticana del Principe degli Apostoli, nell'entrar, che gli Augusta fecero in quel Tempio, se gli presentasse avanti S. Leone maestoso della propria presenza, e dell' altrui seguito, ma tutto dolente per gli avvenimend Toron but hate ti accennati, quali egli volendo loro rappresentare, tale [d] fu l'impeto del in expit. Vales dolore nel Santo Vecchio, che poche parole pote proferire, suppresse le Planific ad Tirol. rimanenti dalle lagrimeronde i pii Augusti proruppero parimente anch' essi quaexium 1000.1. impianto, & allargandosi in esibizione di sede, & in promesse di soccorrerla bifognando, coi proprio fangue, trafmessero degne querele à Theodosio bicotre alla pro-te toine dell'im-tet proprie del male intrapreso impegno, ammonendolo, che si riscotesse dalla serviperador di Occi- tù de' fuoi malvaggi Ministri, che infamavano con le loro arti la fua memodenre. Scrive à quello di ria, e rendevano sempre più deplorabile in quelle parti lo stato della Chiefa. Quindi combattendo S. Leone da lungi con la spada della penna, che sapeva così ben maneggiare, scrisse ei medesimo ammonizioni tanto ripiene di Spirito di Dio à Theodofio, à Pulcheria, agli Archimandriti di Oriente, generalmente risvegliando tutti alla difesa del muro [ e ] della Ca-

fa di

₹ Ezech. 13.

LEONE

fa di Dio che parveto lampi le lettere, e fulmini le parole. [a] Memor MAGNO. enim fum, dife in una di effe, me fub illius nomine Ecclesia prasidere, cujus Archimateria. à Domino Yesu Christo est glorificata confessio, & cujus fides omnes quidem Hareses destruit, sed maxime impietatem prasentis erroris expugnat, & intelligo, mibi aliud non licere, quam ut omnes conatus meos ei caufa, in qua Et adalet, universalis Ecclesis salus insestatur, impendam. All'animo dell' Augusta Pulcheria, che gid correva, e che, come si disse, in istato privato lontana da' rumulti della Corte conduceva fantamente fua vita dolorofa, e scontenta per l'avverso corso degli affari della Religione, porse stimoli nuovi, maggiormente accendendola à forgere, qual'altra Giuditta, contro quest' empio Holoferne, conchindendo la lettera con la nobile, e vera fentenza, [b] Res humana aliter tuta effe non possunt, nisi que ad divinam Consessio- 6 tiem epit. 31. ed nem pertinent, & Regia, & Sacerdotalis defendat aufforitas. Mà à Theo Palcher. dofio, dalla cui facile condifcendenza tutto il male era provenuto, molte più furono le lettere, e tutte egualmente degne di un tanto Pontefice, e per il zelo della Religione, e per la prudenza de configli, e per il rispetto della Maesta, e per tutto ciò che richiedevasi, come scritte da un tal Papa il un tal Monarca. In esse egli rigettava con sodissimi argomenti l'empietà dell'Heresia di Eutyche, dimostrava la malvagità de' Ministri, la necessità di un Concilio generale da convocarfi in Italia, e con paterne esortazioni perfuadeva Celare all'emenda del mal facto, e ad accingerfi una volta alla vera protezione del Cattolischismo, mostrandosi esso medesimo tutto affatto pronto à fostenere ogni più duro incontro per causa così decorosa.

quam salva Clementia vestra reverentia, nulla vis, nullus poterit mundanus terror auferre; terminando le preghiere con quel memorabile detto,

gore, e condonando al ben publico ogni altra riflessione, che far si potesse lopra la persona di un Vescovo intruso in quel posto da un Caporione di

colio nella fua Communione, e ne haverebbe approvata l'Elezione, ogni qualunque volta havess'egli publicamente, e schiettamente professata la fentenza de Cattolici fopra il Misterio della SS. Incarnazione, nella conformita esposta nella settera scritta à Flaviano. A tal'effetto destinò à Costantinopoli quattro Legati, cioè due Vescovi, Abondio di Como, & Asterio di ...... e due Preti , Bafilio , e Senatore , affinche cola fi portafleto per ricever l'ac-

zi del trascorsofatto attendevano impazientemente l'occasione di professarne publica l'emenda. Ma non giunfero in tempo i Legati di poter pui trat-

Cavallo, per la cui perceifa apertolegia il cranio, indi a poche hore infelicemence mori nel quarantesimo nono anno di età, e quarantesimo terzo

e necessaria; scongurandolo in fine con queste parole, [e] Favete Catholi- c tiempis. 15. 46 sis veftro more, parentumque veftrorum: date defendenda fidei libertatem . Theed.

Defendite contra Hareticos inconcullum Ecclesia flatum, ut & vestrum Christi Defendant contra national second and a margination of the contra conficuency of the contra conficuency of the conficuency of th Dioscoro haveva surrogato à Flaviano; il Papa non volle nè tutto conce- rollo, dergli, nè tutto negargli, e per compiacere ad un Monarca, dal quale atten-

der si poteva gran vantaggio alle cose de' Cattolici, rimesse alquanto il ri-

Heretici, qual'era Dioscoro, dichiaroffi, [d] che havrebbe ricevuto Ana- ds, Lu pif. 12.

cennata Confessione, e per esplorar quella di molti Vescovi, che peniten-

far con Theodofio, [e] havendolo Dio tolto dal Mondo con una cadata da . Nicolo lista fa.

d'Imperio. Principe laudaro, e bialimato da tutti, fecondo che meritaron Baude,

LEONE Secolo V. 526

MAGNO. laude, ò bialimo in differenti tempi i suoi buoni, ò rei ministri. Nicesoro di lui [ a ] racconta gran cofe in testimonianza di pentimento de' passati trafcorfi. Dice, ch'egli riconosciutosi ingannato da' raggiri de' suoi Conti, degradafie Cryfafio primo motore delle accennate tempelle, e confiscatogli tutto l'havere, lo relegafie in un'Ifola, nel cui viaggio per naufragio inforb Marell inche, to rimanelle preda delle acquesò come altri [b] vogliono che lo confegnatie

Cedrenus , & alii .

à Pulcheria, e Pulcheria à un tal Giordano, à cui Gryfafio haveva ingiultamente fatto uccidere il Padre, onde da Giordano ricevesse la pariglia di una e Niceph, loc.cit. dolorolissima morte. [c] Soggiunge Niceforo, che Theodolio corruciatoli con Eudocia sua Consorte per la mala condorta de i di lei fraudolenti consigli, la licenziafie dalla Corte, confinandola in quell'iftefia Villa, ove d'apprima fi era ritirata Pulcheria, e richiamasse Pulcheria presso di sè nell'Imperial Palazzo; & in fine, [d] che innalzafie un fontuofo Tempio alla Madre di Dio, e si portasse tutto divozione in Efeso, per implorar perdono delle sue colpe, invocando cola la potente intercessione di S.Gio. Evangelista; quali cose rendono pur troppo palese la giusta vendetta, che prende Dio

Ed elezione all Imperio di Marciano .

& Idem ibid.

contro chi peccar prefume contro la Fede nella fua Chiefa. Morto Theodolio nella buona disposizione accennata de' Vescovi Orientali, che defideravano far ritorno alla Communione de' Fedeli, altro non mancava, che veder'innalzato al Soglio un Soggetto, che con l'uniformità de' voleri, e con l'ampiezza della potenza, pienamente affecondaffe al zelo di S. Leone. E corrispose soprabbondantemente Dio al bisogno della sua Chiesa con l'elezione del piissimo Marciano, acclamato dall'Esercito nella maniera, e forma, che siegue. Mancando Theodosio senza succeffione virile, nelle ultime hore di fua vita, chiamò la Sorella Pulcheria, e

diffele, havergli Dio [e] rivelato, doppo la fua morte dover Marciano fortir' il comando dell'Imperio; ond'effo raccomandario à lei, come propofto al Mondo tutto, non tanto da fe, quanto da Dio; e così detto fpirò. Elegui Pulcheria il comando del Fratello, e di Dio, e notificata la rivelazione al Senato, fu dall'Efercito, e da' Grandi acclamato concordemente il di lui merito, con la considerazione eziandio, che non essendo giammai passate le redini dell'Imperio Romano in mano di Donna, hebbe in animo Pulcheria di trasferir' in Marciano le proprie ragioni hereditarie con titolo di dote, e Vergine, com'era, confacrata à Dio con ispecialissimo voto, associarfelo in titolo di Conforte, e in guardia della Verginità, sposandolo, come fegui, con mutua promissione di mantener' intatte, & illibate le lor nozze. Era Pulcheria avanzata negli anni cinquant'uno di eta, e Marciano,

Che prende per Conforte S. Pul-

Ottime qualità de Jue Spofi.

(E wage, 1.2. c.2.

tutti i Capi di effer Compagno, e Conforte di Santa Pulcheria, e Capo del Mondo. Fil egli Thrace [f] di nazione, e famoso nelle Historie per i gran prodigii, con cui premmerogl'il Cielo l'assumzione all'Imperio, quali vengono a lungo riferiti dal fopracitato Evagrio; ma molto più celebre negli Annali della Chiefa, per haver authenricato la fama de prodigii con la forza dell'opere, e con una condotta di governo così zelante, Cattolico, Portini para e Santo, che fra turti li Cesari di Costantinopoli benemeriti della Christianità, doppo Costantino, ei ò uguagliò Theodosio il Grande, ò lo vinse. Onnga. 2. nita, doppo Collamento, ero aguago de Autore, ch'ebbe ardimento di afferire, Bando di Marcia de meritamente rigettali quell'[g] Autore, ch'ebbe ardimento di afferire, Marcianum repressife Eurychianos metu, non voluntate. Il primo passo,

anch'egli, maturo non men di configlio, che di anni, continentiffimo di coftumi, religiolissimo di Fede, e valorolissimo in armi, e degno in fine per

LEONE

che diè nel falir al Soglio, fiù un tremendo Bando contro gli Hererici, che promulgò il giorno seguente alla sua Coronazione, in questo tenore, [4] 1 L dir. Col 40 Eos, qui relicto vera Orthodox a Religionis cultu, Appollinaris, vel Eutyche- Ares tis Haresim, & dogmata abominanda secuti fuerint, omnibus panis, que Superioribus legibus adversus Hareticos constituta funt, jubemus teneri & extra ipsum solum Romani Imperii repelli, sicut de Manichais pracedentium Legum statuta sanxerunt. Indi variando più tosto carta, che dettatura. questa memorabile lettera scrisse a S. Leone, [b] Ad hoc maximum Impo b Extestis tom. vium venimus Dei providentia, & electione Senatus excellentiffimi, cunte Concil. ant Concil. que militia; unde pro Reverenda, & Catholica Religione Christiana Fidei, Chall eujus auxiliis virtutem nostra potentia confidimus gubernari, tuam Santis S. Leone. tatem Principatum in Episcopatu divina Fidei possidentem sacris litteris in principio justum credimus alloquendam; invitantes, atque rogantes, ut pro firmitate, flatuque noftri Imperii aternam Divinitatem tua Santiitat debrecetur, & tale propositum, atque desiderium babeamus, quatenus omni impio errore sublato, per celebrandam Synodum, te Auctore, maxima pax circa omnes Episcopos fidei Catholica fiat, abomni scelere pura, & inte-

A questo nuovo Monarca dunque giunsero i Legati destinati dal Papa à Theodofio, & d lui presentarono le Lettere, & d iui esposero le commissiomi. Accolfeli Marciano con ogni più rispettosa dimostrazione di avvenere 24, e ne' medefimi fentimenti perfeverando di humil fommiffione al Vaticano, così riverentemente replicò con nuova lettera a S. Leone, [c]

merata.consistens.

Leoni Reverendissimo Episcopo Ecclesia gloriosissima Urbis Roma Marcianus .

D<sup>E</sup> studio, & ordinatione nostra Sanctitas tua non dubitet, quoniam pe-ram Christianorum Religionem, & Apostolicam firmam sidem volumus permanere, & ab omni populo pia mente servari . Denique solicitudinem nostra potentia in recta Religione, & propitiatione Salvatoris nostri consifere non ambigimus. Quapropter Reverendissimos Viros, quos ad nostram pietatem Sanctitas tua direxit, libenter, sicut decebat, & animo grato susceptmus . Supereft , ut si placneris tua Beatitudini in bas partes advenire , & Synodum celebrare, boc facere Religionis affectu dignetur : nostris utique desideriis Vestra Santtitas satisfaciet, & Sacra Religioni, qua funt utilia, decernet. Si verè boc onerosum est, ut su ad bas partes udvenias, boc ipsum propriis litteris tua Santiitas manifestet, quatenus & in omnem, Orientem, & in ipfam Thraciam , & Illyricum nostra littera dirigantur , ut ad quemdam destinatum locum, ubi nobis placuerit, omnes Sanctissimi Episcopi debeant convenire, & qua Christima Religioni, & Catholica fidei profint, sicus Sanctitas sua secundum Ecclesiasticas regulas definierit , sua dispositione declarent . Cosi Marciano. I Legari, in conformità delle commissioni Pontificie, ricevuta da Anatolio in un Sinodo, ch' essi convocarono, la consessione di Fede, imposero a tutti li Vescovi di Oriente, che sottoscrivessero, come segui, la Lettera di S. Leone, e con decreto provisionale concederono il ri- s. Interiori torno alle loro Chiefe ai Vescovi esiliati da Dioscoro, rimettendo più ma oriner l' licresa tura discuffione di un tanto affare al futuro Concilio . Ne S. Leone da Roma in Oriente, mostravasi men vigilante a riparar la tovina di quella Christianita, appro-

LEONE Secolo V **528** MAGNO. vando con lettera [a] speciale la Consessione accennata di Anatolio, & animando con ferventiflime efortazioni quel Vescovo à proseguir la conb Ibidem . dotta intrapresa contro i Nemici della Chiesa, [b] prescrivendogli mol-Cldem erift. 16. te opportune regole à quest'effetto : ed all' [ c [ Imperadore , & all'Augusta Consorte rese grazie immortali del zelo, [d] che mostravano in d Idem epift. 19. rifarcimento della fede abbattuta in quelle parti, molirandosi in tutto il corfo di accidenti così varii, e ponderanti, non tanto Capo del Christianefimo nelle ordinazioni, e ne' comandi, quanto superiore à tutti nell'infatintimazione di u Concilio generale cabilità di ogni qualunque ardua applicazione. Fra questi favorevoli trattati si avviò, e si concluse il gran negozio del Concilio, che tanto avidain Nicca. mente richiedevano il Papa unitamente, e l'Imperadore; e deputovvi da t Mem epift. 42. una parte S. Leone [ e ] i Legati in nome fuo, e di tutte le Chiefe di Occidente, e Marciano dall'altra intimollo nella Città di Nicea, con intenzione, che colà dove la prima volta fu condannata l'empietà Arriana, che negava al Figliuolo di Dio la Confustanzialità col Padre, fosse parimente condannata la temerariera Eutychiara, che contradiceva à Christo la Confustanzialità con l'Huonio: ma su quindi in breve il Concilio trasportato in Chalcedonia per le considerazioni, che soggiungeremo. I Legati Pontificii furono due Vescovi, e due Preti, Faschasino di Lilibeo in Sicilia, e Lucenzo di Ascoli nella Marca, e Benisazio, e Basilio Cardinali della Chiefa Romana, a' quali il Papa aggiunfe, ò con la medefima rappresentazione di Legato, [f] ò come loro Consigliere il sopranominato f Chrift. Lupus dif. Giuliano Vescovo di Coo, prattichissimo delle cose d'Oriente, che hafeet, Concil. Chatred. c. t. Legari Pontificii, veva altre volte eziandio sostenute molte riguardevoli cariche in quelle che v'intervenne Provincie per commissione medesima di S. Leone . Per loro scrisse di [g] nuovo à Marciano, allegando in nome de' Vescovi Occidentali l'impossibilità di lasciar le Chiese in tempo calamitoso per le scorrerie 8 S. Les opift. 44 degli Hunni, che predando la Francia minacciavano l'Italia, & all'Augusta Pulcheria, così della persona [ b ] soggiunse di Eutyche, De A Idem epiff. 45. Entychete totius scandali , & pravitatis auctore , boc clementia Veftra pracipiat, ut ab eo loco, qui Conftanzinopolitana Urbis nimis vicinus eft, longius transferatur, ne frequentioribus folatiis corum , quos ad impietatem fuam traxit, utatur. Monasterio quoque ipsius, cui perniciose, indieneque prafedit, Catholicum Abbatem jubete praponi, qui illam Servorum Dei Congregationem & d pravo dogmate liberare, & inflitutis veritatis poffit. Mem wift.46. imbuere. Ad Anatolio ancora con replicata lettera [i] inculcò le già date Commiffioni circa l'ammiffione de' Vescovi Eutychiani penitenti , con refirizione però, che il perdono della riconciliazione fuffragalle a quei folamente, che leggiermente havevano delinquito; ma contro i Fazionanti

k Memepift. 47.

degli Augusti .

] L. 5. C. de bio qui
ad Esclef. confugi .
m Hac opift. exrat
anto Conc. Chalcod.
rom, 1, Concil.

ferizione però, che il perdono della riconciliazione (affragalle à quei folamente, che leggiermente havevano delinquito; and contro i Fazionandi primarii, ò colpevoli difeduzione, con maggior rigore fi procedelle, attendendo forpa le lovo perfone più mattra difettilone di giudizio dalla Santa-Sede di Roma; infinuando li medefimi fentimenti a Padri del Concilio con [4] una nobilifima, à Apoltolica Lettera, che il vincolò della brevità, che profeffiamo ne' noftri racconti; nonci petmette di ferivere. Marciano tutt'intento all'avviamento del grant Concilio, con lavo provedimento di rigorofifimo [1] Bando reprefe l'audécia degli Eutychiani; e i la cittima Palcheria impole al Precono del grant Concilio, con lavo provedimento di migrori di principio di novità, and e con lo forta dell'armin, non [1] permettendo la dimora an Nicea ad alcuna perfona; che fosfe fosfetta dimendimento col Capi

LEONE MAGNO.

co' Capi di Herefia. Stabilite in questa conformità le cose, erano già concorsi i Vescovi in gran numero in Nicea, & istando tutti per l'incominciamento del Congresso, i Legati del Papa comandarono, che si attendesse l' Imperadore . acciò con la fua maestosa presenza, e si aprisse più decorosamente, e più felicemente si proseguisse il Concilio. Ma Cesare divertito allora dalle armi degli Hunni, che sconfitti in Francia scorrevano la Schiavonia, e la Grecia, e timerofo, che la fua lontananza dalla Metropoli in quella congiuntura con portarfi in Nicea ridondar potesse in pregiudizio della publica quiete, stabilì, come successe, di trasferir il Concilio da Ni- Nices in Chale cea in Chalcedonia, dov'esso con la vicinanza à Costantinopoli haverebbe donia. potuto egualmente accudire agli affari della Religione, & alla difefa dell' Imperio. Cold dunque follecitamente portaronfi i Padri per dar principio [ a ] al gran Concilio Chalcedonenie, che fu il quarto Generale Ecumenico 2 to meals 08.6. nella Chiesa di Dio, e il più numeroso eziandio di tutti i passati.

Chalcedonia, da' Turchi presentemente chiamata Scutari, giace nella Provincia della Bithinia, Città meritamente detta da Plinio, [ b ] Urbs Caco- b spud Bandrand rum , quod tam vicina Byzantio extructa fuerit; effendo che retrovali fituata Defermione di in faccia alla Città di Costantinopoli, dalla quale la divide il Bossoro con Chalcedonia. quel piccolo fretto di Mare, che separa l'Asia dall'Europa. Ella si rende celebre nelle Historie per il Concilio, che quivi celebrossi, e per il famoso Tempio, che fuor delle di lei mura s'innalza, confacrato alla Santa Martire Eufemia; del quale Evagrio [c] descrive à lungo la sontuosità, la forma, cEvendanas. & il fito: mà molto più riguardevole allora appariva per il teforo del Corpo di quella Santa, illustrara da Dio con continui miracoli di fragantiffimo pdore, e [ d ] di copiofe goccie di fangue, che giù da effo featurivano, fin diviente da la copiofe goccie di fangue, che giù da effo featurivano, fin diviente da la copiofe goccie di fangue, che giù da effo featurivano, fin diviente da la copiofe goccie di fangue, che giù da effo featurivano, fin diviente da la copiofe goccie di fangue, che giù da effo featurivano, fin diviente da la copiofe goccie di fangue, che giù da effo featurivano, fin diviente da la copiofe goccie di fangue, che giù da effo featurivano. con traboccarne fuori dell'urna, che lo rinferrava. In quella gran Chiefa dunque convennero più di feicento Velcovi, la maggior parte Orientali, Numero de Ve mentre degli Occidentali folamente concorfero, oltre alla Legazione Pon-Concilio. tificia, due Vescovi della Chiesa Africana, e Giovanni Vescovo di Messina. Nel confesso occupavano il primo luogo alla parte finistra i Legati di Disposizione de' S. Leone, qual parte habbiamo altre volte [e] rappresentata per la più de-Luoghi. estati il puers, di gna, nelle regioni particolarmente dell'Oriente; e quindi dall'altro lato silvefre activi. destro i erè Patriarchi di Alessandria, di Antiochia, e di Gierusalemme. Dioscoro, Domno, e Giovenale. Di qua, e di la correvano le file delle fedie per gli altri Padri, fecondo l'ordine della loro anzianità, e nel mezzo dell'Afe, cioè nella fronte del prospetto era riposto in magnifico Trono il Libro degli Evangelii. In altra nobile, mi separata parte fuori del Santuarios'innalzava il Soglio degli Augusti Consorri Marciano, e Pulcheria, i quali comparvero con tutta quella fontuofità di abbigliamenti . che richiedea la Macita delle loro Persone, e la dignita di quell'Adunanza. Sotto di effi fedevano alcuni Giudici Laici, chiamati dall'Antichità Indices Cornitores, introdottivi da Cefare, non come Definitori di materie Ecclefiastiche, ma come Compositori amichevoli di differenze. Compli [ /] Marciano con fatto in tres co lunga, e vaga concione, inculcando ai Padri l'esecuzione de'sentimenti 13 del Pontefice Romano, terminando il discorso con queste parole, Nor enim ad confirmandam fidem, non ad oftendendam virtutem, exemplo Imperato- Pontificii contro ris Conflantini, adesse synodo cogitavimus. Con tal disposizione di luoghi, Dioscoro e di animi aprissi [g] sinalmente il Concilio, nel cui principio il Vescovo di Frina Sessore.

Tomo I.

Lilibeo un de' Legati Pontificii, fcorgendo, che Diofcoro fenza rimordi-

LEONE 530 MAGNO. mento di coscienza de' passati missatti prendeva ardimento di seder in quel

Secolo V.

a In allis Concil. Chalcod foff.1.

Congresso, dove dovea inginocchiarsi come reo, protestò ordine [a] Apostolici Papa Urbis Roma, qua est Caput omnium Ecclesiarum, ch'egli quindi par-

b Evagr. 1.2. c. 4.

tifle come reo, e non come giudice. Incalzò l'iftanza l'altro Legato il Vescovo di Ascoli, e prontamente ubbidienti li Padri [b] commandarono a Dioscoro, che scendesse dal luogo del suo Soglio, e si costituisse in mezzo al pavimento, ove soleansi presentare i rei per dir le lor discolpe : ed in questa, come in ogni altra Sessione, non solamente li Legati Pontificii, che

erano di Nazione Latini, mà Giuliano eziandio Vescovo di Coo, Greco di e S.Lo opift. 56. & Patria, e [c] prattichissimo della Greca favella, in un Concilio quasi assatto

Dortico .

composto di Vescovi Greci, parlarono sempre in lingua Latina, essendo che, come dice il Baronio, [d] Obexcellentiam Romana Ecclesia moris eft Legatorum Sedis Apostolica, Latine semper loqui. Quindi comparve al suo Istame di Enfebio folito tutto pien d'intrepidezza, e di fede l'antico contradittor di Butyche Eusebio di Dorileo, che addocchiando i Padri, & additando Dioscoro. Lafus fum; diffe piangendo, à Dioscoro, lafa est fides, occifus est Flavianus, (lacrymis impleor) simul mecum injuste damnatus est. Jubete meas preces perlegi, e presentò al Concilio un Memoriale con Supplica, acció si

rivedestero, come segui, gli Atti dell'Assassinio Esesino. Nella qual lettura non è credibile, quanto dolorofamente sospirassero que' buoni Vescovi, che costretti dalle minaccie, & intimoriti da' tormenti li havevano in Eseso fortofcritti, udendoli in dimoftrazione di pentimento una confusa voce frà

e S.f. 1. Concil. tutti, [e] Omnes peccavimus, omnes veniam postulamus. E perche eglino allegarono per loro scusa la violenza, le minacce, gli esilii, i soldati, le catene, e ogni altra horrida apparenza, che haveva intentato Dioscoro per concuterli, & abbatterli, baldanzosamente se ne rise Dioscoro, rimproverandoli di viltà con queste parole, [f] Christianus neminem timet, Catholi-cus neminem formidat. Prosegui la Sessione con la recitazione della Prosesfione della Fede di Eutyche, nella quale fu notato, che dicendoli incarnato il Verbo di Spirito Santo, fi tralasciava l'aggiunta ex Maria Virgine,

f Ibidim . Fede di Emyche.

Diofere carcera per escludere affatto in lui l'Humanità, ch' egli negava. Fù conseguentemente dichiarato Cattolico Flaviano, e giusta la sua sentenza contro Euty-10. che, e ingiusta, & empia quella di Dioscoro contro Flaviano. S' ingiunse allora alle Milizie Imperiali la custodia di Dioscoro, che sii condotto carcerato alle fue stanze; così tolto affatto il reo dal confesso, si accinsero tutti alla definizione della Fede contro l'Herefia di Entyche, per cui erano cola principalmente convenuti.[g]Furon perciò lette in publico le due Con-R Seff.z. ibid.

fessioni Nicena, e Costantinopolitana, le due Epistole di S. Cirillo, l'una feritta a Nestorio, e l'altra al Patriarca di Antiochia Giovanni, & in fine tutta l'ammirabile Lettera de Incarnatione Verbi di S. Leone à Flaviano, ricevuta concordemente da' Padri con questi nobili encomii [h] Hac Pa-18. Ambr.l. a. de trum fides, hac Apostolorum fides, omnes ita credimus: Orthodoxi ita crein lib. com. Apolit dimus, Anathema, qui non ita credit, Petrus per Leonem ita locutus eft, nor de leun Verbi Apostoli ita docuerunt, piè, & verè Leo docuit, Cyrillus ita docuit, Leo & Cyrillus similiter docuerunt, bac vera fides, Catholici ita sapimus, bac 18. one off al Patrum fides, hat Ephefo letta non funt, hat Diofeorus occultavit. Indi in. Evan. S. in fi esposero le Dottrine di molti Santi Padri confermative de' sensi di S. Leo-#in fr. de for.
m S. Cynll. in r. ne, alle gandofi [i] S. Ambrogio, [k] S. Gio. Chryfostomo, [l] S. Agostino, e

de Incom. Verbi. [m] S. Cirillo, che ne' citati loro Libri rendono e gualmente chiara la di-

LEONE MAGNO.

stinzione delle due Nature, e la malvagità di Eutyche, che la negava. Confermata in quelta guifa la Credenza Cattolica con i dogmi incontrovertibili delle Scritture, e de' medefimi fenfi di S. Leone, fi venne all'altro punto della giudicatura di Diofcoro, che haveva fin' allora con le parole, e co' fatti sì stranamente dilacerata. Comparve dunque di bel sellone torza, nuovo il Vescovo di Dorileo, e con lui altri Accusatori delle sceleratezze di Dioscoro, tutte esposte in separate scritture, con questo nobil titolo directe al Pontefice Romano, la cui Persona rappresentavano i Legati quivi presenti, [ a ] Santtiffimo, & Beatiffimo Universali Patriarche Magne Ro- a In affic Concil. me Leoni , & Santte & Universali Synodo Chalcedonensi. E le accuse furo Chalced. fef. 1. no tutte enormi, & orrende, e le habbiamo già accennate, quando parlammo della di lui assunzione al Parriarcato di Alessandria, e delle cose Diocoro. feguite in Efefo fotto la di lui Prefidenza in quel Concilio. Nell' orrore di così atroci delitti non ilmarì il Concilio la gravità, e l'ordine legale del Giudizio, e perciò volle, che trè volte si citasse il Reo a comparire nella conformità di già pratticata in Efeso contro Nestorio, & in Costantinopo- dal Consilio, li contro Eutyche. Fù delegato ad eleguir quelta parte il Velcovo di Sebaste Cecropio, che due volte ricevè per risposta da Dioscoro, non poter altrimente comparire in quel Concilio fenza l'affiftenza de' Giudici Secolari; i quali à bella posta erano stati fatti allontanare da' Padri, dovendost allora far' il Giudizio di un Ecclefiastico in una causa totalmente Ecclesiaflica: foggiunfegli allora il Sebasteno con animo intrepido quella memo. Sua Offianioso. rabile Sentenza, [b] Quando regularia negotia examinantur secundum Canones, neque Judices alios, vel Laicos intereffe oportet; e si prosegui alla terza Citazione, di cui fu il portatore Giovanni Vescovo di Germanicia, che ritrovatolo sempre più ostinato nella repulsa del comparire, invan'adoproffi ad ifmoverlo dall' impegno, proponendogli quel belliffimo motivo di Christiana pieta, [c] Sacerdotum delista communis est turpitudo: [i igitur c Bidon. tua Sanctitas feit calumniam fe ab aliquibus pati, non eft longe Sancta Synodus: fatigare, ut convincas mendacium. Má à chi è risoluto non giovando configli, procederono i Vescovi alla condanna formale, & i Legari Pontificii con lunga [d] fentenza lo scommunicarono, deponendolo con daiden. meritata pena dal Patriarcato, degradandolo dal Sacerdozio col commun confenso, e sottoscrizione di tutti li seicento Padri, trasmettendogliene in forma di Lettera con tal tenore la notificazione, Cognosce te ipsum, propte- E condama rea quòd divinos Canones despexisti, & inobediens extitisti buic santto, & universali Concilio, superque bac prater alia tua commissa, in quibus inventus es reus, etiam tertio vocatus ab hat fancta & magna Synodo fecundum divinas regulas, ut accufationibus responderes, minime occurrifti, Octobris mensis prasentis tertiodecimo die , à santo , & universali Concilio esse ab Episcopatu depositum, & ab omni Ecclesiastica functione submotum. Così li Padri, che della rifoluzione diedero fubito parte a Marciano, a Pulcheria, & al Clero di Alessandria. Ma memtre con la condanna del Reo, e con le Annello acc decisioni seguite, stimavansi poste in sicuro le cose della Fede, surse Anatolio, antico Cliente, e creatura di Dioscoro, che necessitò i Padri di corroborarle maggiormente con più strepitose risoluzioni. Non poteva Anatolio pazientemente foffrir così vituperofamente diffamato il fuo Benefattore, e per ogni strada voleva rinvenir il modo di sostenerlo. Esibi dunque [ e ] al Concilio una professione di Fede, che già ab antiquo era usata dalla . Mis. fef ...

Secolo V. LEONE 532

MAGNO. Chiefa di Costantinopoli, ma in cui niuna menzione sacevasi delle due Nature in Christo, con intenzione, che venendo approvata da un Concilio così numerofo, e fanto, qual'era il Chalcedonenfe, farebbe ella atta à falvar' in qualche modo l'asserzione di Dioscoro, che le negava. Si

avvidero i Padri, che tal'istanza tutta si diriggeva à somministrar'ajuto Rigertato de Pa- al condannato Dioscoro; onde, benche la professione accennata Cattolica fosse, risolutamente su rigettata. Alla inopinata ripulsa perdè Anatolio la ferenità della mente nella perturbazione dello fdegno, e dimenticatofi dell'

arte prefissa di operar per via di frodi occulte, svelatamente si espresse, che Dioscoro era stato condannato non come Heretieo, mà come Scisma-Edinuovo pro- tico, non venendo in alcun conto incolpato di Herefia, mà fol di haver in Alesfandria scommunicato il Pontefice Romano. I Legati Apostolici in

udir, che Dioscoro non haveva ancor quell'abborrimento, che si meritava, e che dalla buona, ò rea fama di lui poteva ricever pregiudizio notabilissimo il punto massimo intorno alla dottrina dell'Incarnazione, e senza dar' orecchi ad altro progetto, sollecitamente protestarono, che se tutti quivi non assentivano con nuova dichiarazione alla Lettera di S. Leone, senza deviarne un punto, incontenenre fi sarebbon quindi partiri, e separatamente in Occidente havrebbono celebrato un'altro Sinodo Generale. Subentraron o prontamente à sostener' i sensi de Legati i Giudici Cognitori, asferendo, che Dioscoro era apertamente Heretico Eutychiano, e direttamente impugnatore della Fede, che così ben'esatta, e chiara conteneva la menzionata Lettera di S. Leone; e rivolti ai Padri con tal dilemma parla-Iono, [ a ] Dioscorus dicebat, Quod ex duabus naturis eft, suscipio: Santif-

simus autem Archiepiscopus Leo duas dicit effe naturas in Christo unitas inconfuse, incontrovertibiliter, & indivisibiliter in Unigenito Filio Salvatore Nostro : quem sequimini , Sanctissimum Leonem , aut Dioscorum? Non così tosto hebbero in tal guisa parlato i Giudici, che tutto il Concilio ad Confessione di fe una voce esclamò, Ut Leo, siccredimus; e senza fraposizione di tempo su

de del Concilio stela, e recirata, & approvata un'amplissima nuova Confessione di Fede, conforme in tutto alle trè de' trè trascorsi Concilii Generali, con l'aggiunta di quanto dichiara, & impone S. Leone nella sua recitata Lettera 2. Flab Mid fiff. 6. qua viano, inferita [b] negli atti della Seffione accennata, ai quali per breviand the transcription of Lettore. Chi volle in qualche modo oftere alla condannazione di Eutyche, e di Dioscoro, su vituperosamente scacciato dall' As-

semblea, e il più remeratio su il più empio, cioè lo scelerato Barsuma. Ai Istanza de' Vesco- Vescovi d'Egirto, che doppo di haver detestata l'Heresia di Eutyche, e la pertinacia di Dioscoro, con humilissima supplica domandarono, che fosse loro conceduta dilazione di sottoscriversi alla Lettera di S. Leone, sin tanro che eletto fosse il nuovo lor Patriarca, sotto il cui nome e per rispetto del Capo, e per honorevolezza della Nazione eran foliti di fottoscriversi, benignamente condiscesero i Legati, & il Concilio; e con questo satto si pose termine ai due gran punti dell'approvazione della Fede Cattolica, e

della riprovazione dell' Affaffinio Efefino. Adempitosi pienamente alla intenzione del Pontefice, & al desiderio del Christianesimo, & afficurata con irrefragabile decisione la verità della

Santisfima Incarnazione di Giesti Christo, doppo la sesta accennata Sessione scrissero i Padri all' Imperadore con queste riverenti preghiere, [c] Supplicamus, dimitte nos, pie Imperator , dimitte nos; e con tal'atto terminata.

a liidem.

vi Egiziani.

Ricevuta dal Con-

4 Ibid.

mata la gran materia della Fede, [a] dichiararono chiufo, e terminato anche MAGNO. il Concilio. Mà Cefare defiderofo di por fine ancora à molte diffentioni, che hi no 3,000, 1.1. vertevano fra Vescovi in Oriente, replicò ai Padri, che ancor qualche gior. 118, 7, 5, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 18, 7, 1 no quivi si trattenessero per sedare alcune altre turbolenze, che con unione Papa 6.17. 46 di fentimenti potevano allora molto più facilmente quietarfi, [b] Mul- fen. Ifrie . 90 zum quidem eftis itinere fatigati , dis'egli , laborem praferentes ; verumta- feit refert . & cimen subfinere adbue tret, aut quatuor dies, & quaeumque vultis movete (conil.) Conperens adepturi auxilium. Ed in esecuzione dei comandi Imperali in ab supportional conil. September 200 (conil.) September 2 tre lette Seffioni furono molte cause discusse; non appartenenti alla Fede; my ma fol conciliative di unione fra Vescovi dissidenti, e riconciliative di Ve-Aire sette fcovi Penitenti, che lunga cofa farebbeil riferire, tanto maggiormente, il del Conci che ne dovrà cader più proporzionato il racconto nel futuro Secolo, quando forto il Pontificato di Vigilio accennaremo la famola Questione de' trè

Capitoli. Mà nulla quafi maggiormente risplendette in questo Sacro Concilio; quanto l'invitto zelo, e la cattolica fommissione del pissimo Marciano, Pieta, e relo dell' Imperador Marcon ragione [c] chiamato da que' Padri col nome di nuovo Costantino, e cui la di lui Augusta Consorte con quello di nuova Helena. [d] Alcuni Ar- dian [d] chimandriti Eutychiani gli domandarono liberta, e luogo di poter disputar co' Cattolici sopra il punto controverso delle Nature di Giesti Christo, & ei, Se io havesse rispose, voluto credere à Voi, ò à Me, certamente non havrei recato così grave incommodo di viaggi d tanti Santi Prelati per unirli qui in Chalcedonia in questo Concilio; però à loro Io ricorro, e à loro poi andate, acciò da così dotti Maestri impariamo ciò, che per altro noi non fappiamo; e stefe indi a pochi giorni la memorabile Legge di non trar più a lungo dispute sopra il Misterio della Santissima Incarnazione, col motivo, che le [ Vere impins, atque facrilegus eft , qui poft tot Sacerdotum et.4 C.defumm a fententias opinioni sue aliquid tractandum relinquit. Extrema quippe dementia eft, in medio, & perspicuo die commentitium lumen inquirere. Qui enim post veritatem repertam aliquid ulteriùs discutit, mendacium quarit. [f] Agitaronfi nel Concilio alcune differenze fra il Vescovo di Tiro, e sof di quello di Beriro; quel di Tiro appoggiava le ragioni della fua Chiefa fopra alcuni Statuti Laicali publicati da Cefare a fuo favore: riprovolli il Concilio col Decreto perentorio, che Contra Canones nibil Pragmaticum velabit: Regulas Patrum teneant. Seppelo Marciano, & incontanente rivocò ei medefimo ogni fua fentenza, annullando ogni legge, che recar porefle minimo pregiudizio alla disposizione de' Canoni, e perche i Greci nella decimalelta [g] Seffione motivarono l'antica pretensione, già dibattuta da i Padri del primo Concilio Ecumenico di Coltantinopoli, supul Res. enn. cioè che il Vescovo di Costantinopoli in qualità di Patriarca godesse il Primato sopra tutti li Patriarcati doppo quello di Roma, surse Paschalino Legato Apostolico, e riprovando in nome di S. Leone questa loro pretela superiorità, Si usi sunt, diffe loro, quid requirunt? si non usi, quare requirant? e quindi Marciano con raro elempio a futuri Regnanti in un [b] h Lit. C. 4 80particolar diploma annullò, quanto haveva annullato, e disapprovato

de Apostolica, che qualunque nuova grandezza di Vescovado nella sua

LEONE

S. Leone, & il Legato, amando meglio, crescer ei in osseguio verso la Se-

Regia Metropoli. Quindi con Imperial comando [ i lordinò, che i Vesco-

vi Eutychiani non poteifero ordinar Preti, ò Chierici, e non edificar Mo-128.6, de Han 6

Tomo L.

LEONE

534 MAGNO. nasterii, incorporando al Fisco quelli, che gid eglino haveslero costructi,

Secolo V. dichiaro cotal Heretici incapaci di Heredita, di Legati, di cariche mili-

Billio, e morte di tyche, & Liber. in brev. t.

Flaviano à Co-flantinopoli

e Apad Concil. Chalerd, all. 3.

tari. & indegni di dimorar nelle Città più principali, discacciandoli da esse, e massimamente da Costantinopoli: volle, che i loro Libri irremissibilmente si dassero alle fiamme, e si havesse per Reo di pena capitale chi si Billio, e morte di dimostrasse pertinace nella difesa di tal'Heresia, condannando, e relegando in Gangra ne' confini della Paffagonia l'empio Dioscoro, che così dolorosamente per il Christianesimo l'haveva sparsa, e protetta, nel qual'esilio [a] con miferabile fine egli terminò la fua infelicissima vita: e tramandò in alb \$ Les Epist.70. tra così deferta folitudine l'Autore, e Capo di tanti mali Eutyche, [b] che nè pur giunfe à noi la notitia del nome del luogo, e la fama della forte Trasportazione della morte dell'Heresiarca. Per render poi con pieno giubilo allegro tutto del Corpo di S. il Mondo Christiano, se trasportar con honorevolissima pompa il Corpo di S. Flaviano in Costantinopoli, annullando l'Editto di Theodosio con la se-

guente Pragmatica Sanzione, degna da registrarsi à lettere d'oro sopra ogni carra dell'Ecclesiastica Historia , [c] Gloria nunquam gloriosa morte perimitur: nec percunt cum morientibus virtutes: imò obisu etiam existimatio augetur bonorum, quia omnis adversus mortuos evanescit invidia. Inde tanto fiudio, ac praconio majorum facta laudamus: inde optimorum maxima cum veneratione memoria celebratur: inde magnorum animi virorum exitus appetivere verè gloriofos; quia compertum erat, cor folummodò perpetud mori , quorum de vita , ac morte taceretur . Id ita effe etiam prafenti in tempore divinum oftendit, bumanumque judicium. Cum enim falfa invidia, & improbe concinnata calumnia reliviola ac venerabilis memoria Flavianus bujus alma Urbis Episcopus Episcopatu fuisset expulsus (quamvis boc fuerit plenius retinere Sacerdotium, fidem quam acceperat confervare ; is enim folus eft, qui effe meretur Epifcopus ) tamen ita ejus reliquias, & expetit bec facratissima Civitas . & recepit , ut beatior omni vivente videretur : ut exitus ille, qui putabatur acerbus, optandus credatur fuiffe, quo illam immortalem mercatus est laudem : secutum que est illud , quod meritis ejus Divinitas prastitit, ut venerabilis synodus innumerabilium penè Sacerdotum Chalcodone conveniret, qua dudum fidem diligenter inquirit, auctoritate Beatiffimi Leonis Episcopi aterna Urbis Roma , & religionis fundamenta constituit sanst a Civitati. & Flaviano palmam mortis tribuis gloriofa. Così egli. E col fuo Imperadore la Chiefa tutta d'Oriente ancor giubila della memoria di quedulli it. di La fto gran Concilio, consecrata nel [d] Menologio con le seguenti parole,

glio .

Concilio.

Idem spift.94.

Celebritas sexcentorum triginta Patrum quarta Synodi Occumenica in Urbe Chalcedone, tempore Marciani Imperatoris. Erano intanto pervenuti di ritorno a Roma li Legati Apostolici con Giubilo di S. Leo la lettera de' Padri del Concilio, in cui supplicavasi S. Leone della conferzione felice del mazione degli atti, ed esponevansi eccelle laudi al di lui zelo per ha-

ver egli mella in ficuro la causa della Fede, e poste in pace le cose agitate del Christianesimo. Non è credibile, quanto altamente gioisse il Pontesice, e con quanta espressione di vivo gaudio tramandasse per tutte le Chiese es. Le pif. 4. del Mondo di scintille della sua contentezza in [ e ] varie lettere, che direfse si Vescovi della Christianità, congratulandosi con tutti li Fedeli, che finalmente [ f ] de Sacramento Dominica Incarnationis , in quo multorum intelligentia caligabat, ita tenebra erroris ablata fint, ut in uno Domino no-

firo vero Dei , & Hominis Filio , nec de Humanitatis ambigatur natura , nec

de Deitatis ellentia; & altrove [4] parlando di quelto Sacro Concilio, Seounda eft hac poft adventum Domini Orbi festivitas, redditum faculo eft, Pradone prostrato, Incarnationis divini Mysterium. A Marciano. & a Pulcheria [ b ] egli refe grazie immortali di quanto effi havevano operato in protezione della Fede, e con ugual fenfo di Apostolica costanza si oppose ad Anatolio, che ancor oftinava in fostener l'usurpato Primato, ammonendolo prima con Christiana mansuetudine, & [e] indi atterrendolo con ellempis. Ta minaccie di pronte Censure, e, come dice nella citata lettera, adversis sur condissiona se

me ii diffe, ii itabiirono neue prime nei osancia. Apoltolica confermazione refe maggiormente e gloriolo quel Congresso. Seran 45 2 a 45 in 182 in 18

mmaccie di profite Centure, e, come une mena citata necessa, autorità di consideratione di perionite di liberiori confignatia. [d] Confermo poscia con applauso, e se musita le innità le Decisioni del Concilio appartenenti alle materite di rede, che, co: esperiori di liberiori di distribuito me si distribuito del Consessi di stabilirono nelle prime sei sessioni, e con l'Oracolo della sua soni institutivi di liberiori di consessioni del consess

e vituperofa l'Herefia. Ma più di tutti, parve, che gioisse il Cielo dell'esito selice di quel Sacrofano Concilio. Raccortano [e] gli Hiltorici di que tempi, che tu Sacrofano Concilio. Raccortano [e] gli Hiltorici di que tempi, che tu multuando fi in Collaminopoli dai Partitanti di Euryche fopra la validică, sanctioni de e valore del Simodo, Anatolio ilprato da Dio prendeffe infolizione di citar gli Oftinati al Tribunal de' Mitacoli, dal quale fosse pienamente ripressa supendo mitaco-la loro audacia. Fece dunque egli scrivere in una carta la sentenza di Euryche dagli Entychiani, & in un' altra quella de' Cattolici da' Cattolici, e pose ambedue le schedule sopra il petto di S. Eusemia, rinserrando la casla, che custodivala, con guardie deputate da tutte e due le parti à questo effetto. Doppo trè giorni di continue orazioni tanto de' Cattolici, quanto

degli Heretici, apriffi il Deposito, & alla sunzione concorsero con le Maesta delli Regnanti tutti li convicini Popoli dell' Asia, e dell' Europa; ed, oh fatto veramente miracolofo! la carta della Confessione di Eutyche ritrovossi fotto i piedi della Santa, e quella de Cattolici nella destra mano; quale fù veduta eziandio stendersi, come in arto di porgerta ad Anatolio, & all'Imperadore: Itaque, conchiude Zonara, retta sententia assertores

plaudere, Adversarii verò dimissi vultibus, & pra pudore caligantibus abire, quidam etiam veram sententiam amplecti.

Nè minori furono gli Huomini miracolofi, che i miracoli, attellanti la vo- Hossilatsuti, e nerazione al Concilio, e l'obligazione alla di lui credenza. Fra 'quali forti-dal Concilio. tono il primo luogo Euthymio denominato Divino dal [/] Monaco com- Comilio. positor della di lui vita, Figlio, e Padre de i Grandi Anacoreti della Pale: Estimui analsur. itina, che viveva glorioso per haver convertito dall' Heresia Eurychiana al a Saphran, in prat fenso Cattolico faltro celebre Anacoreta Geralimo, cioè quegli, che [g] Spirit. cap. 107. fed con una parola di comando fottomesse al vil servizio di Giumento un fero-ratbre delli de eiffimo Leone in pena di havergli sbranato il fuo Somarello nella folitudine coreta vocas Zefeprefio l' Eremo, ove pasceva: [ b ] Successo falsamente applicato da bi-dipud Bar. anno an incerto Historico per qualche similitudine di nome al Dottor S. Girola- 10 machine ant incerto Pintorico per quantes infinitation ( k ] Qui primus omnium capit incein mo: L'Orbis [ i ] miraculum Simone Stylita, [ k ] Qui primus omnium capit incein mo: L'Orbis [ i ] miraculum Simone Stylita, [ k ] Qui primus omnium capit incein. in Columna habitare, illudque domicilii genus invenit : L'inimitabile Baradato; che tutto pien di Dio, defiderofo di cruciar la fua innocenza più tolto, che 17646/1.55.Per. le sue colpe, viveva [1] ferrato dentro una Gabbia sopra un'alrissima ru- . 17. pe, berfaglio degli Elementi, e mostro di pentenza: [m] Daniele put " put si putali chiamato lo Stylita, perche fu discepolo imitatore del suo Maestro Simone, & infiniti altri, che illustrarono quel loro Secole con la fantità, e'l nostro con l'e fempio; i quali tutti con authentica di egreggi fatti approvarono il LI 4

LEONE Secolo V.

MAGNO. Gran detto di quel magnanimo Cenobiarca della Palestina Theodosio, 2 April Sur. die Otton decto di quer magnammo Cenobiacca della raiccina 4 neodono, taph, gam refer Exangelia, Anathema fit. Delle quali parole serviffi poi il Massimo Pontesice be anguay S. Gregorio, dicendo[b] nella lettera Sinodale, ch'egli scrisse nel secondo anno del fuo Pontificato ai Patriarchi d'Oriente, Sicut Santti Evangelia quatuor Libros, sic quatuor Concilia suscipere, & venerari me fateor, tota devotione complettor, integerrima approbatione custodio; quia in his, velut in quadrato lapide, Sancia Fidei ftructura confurgit, & cujuslibet vita, atque actionis existat , quisquis corum soliditatem non tenet , etiam si lapis esse cernitur, tamen extra adificium jacet : quisquis ergo aliud sapit, Anathema sit : quisquis verò pradictarum Synodorum Fidem tenet , Pax ei sit in Domo Patre per Jesum Christum Filium ejus , qui cum eo vivit , & regnat consubstantialiter Deus in unitate Spiritus Sancti per omnia facula faculorum, Amen. Così S. Gregorio.

Protettrice degli Entychiani luGie rufalemme.

Se alcun però di que glorioli Anacoreti sostenitori del Concilio Chalcedonense resesi maggiormente benemerito della Christianità, certamente fu il sopranominato Divino Euthymio, istromento eletto da Dio alla conversione dell'Augusta Eudocia Vedova del defunto Theodosio, che con egual pregiudizio de' Cartolici, e vantaggio degli Herctici sosteneva. e proteggeva in Gierusalemme il partito degli Eutychiani. Erasi cola portata quella nobile Dama fotto pretello di venerare i Santi Monumenti, ma con puì vero motivo per non rimirar d'appresso co' suoi occhi sul' Trono Imperiale Moglie di Marciano la fua antica Emola Cognata Pulcheria; mà Eudocia ritrovò Gierusalemme tanto sconvolta, e sedotta dai Monaci Eutychiani, che correndo anch'ella la medefima fortuna pervenne in fine al colmo della difgrazia di divenire [ c ] con effi non folamente Heretica, ma apertamente Fautrice dell'Herefia; poiche declinando quegli Habitanti dalla foggezzione di Giovenale lor Vescovo, [d] intrusero col favor di lei

d Ever . La. c.s.

in quella Sede un'indegniffimo Monaco chiamato Theodolio, che pratticando co' Cattolici ogni più crudele strazio di persecuzione, e molt i ne ucreduce pro- cife con la gloria del Martirio, e tutti disperse con la pena dell'essilio. E

miracolofa in quell'affare fù la condotta di S. Leone, che curò si gran piaga in una così riguardevole parte del Christianesimo con un tal misto di diffimulazione, e di avvenenza, che rimaner può in dubio, se maggior fosse il male, ò il rimedio. Conciosiacosache, benche Eudocia favorisse publicamente la parte dell'empio Theodoso, e si rendesse gransostentaco-lo con la sua Imperial protezione à quella Setta, e li Monaci come Satelliti d'Inferno scorressero quelle Provincie contradicendo al Concilio, e seminando da per tutto le condannate massime di Eutycke; tuttavia S. Leone per timore, che il rifentimento potesse irritare i contumaci in quel bollor d'impegno, trattò con essi con condiscendenza, e con concetto iontano da ogni lor colpa, e ad Eudocia in particolare, come se innocenze ella fosse, e non rea scrisse una [e] lettera tanto ripiena di ussicii, e tanto obligante

08. Les spift. 66.

nelle attestazioni del di lei zelo, e fede, che in fine pregavala, non di lafciare il patrocinio degli Heretici, ma di feguitare in quello de Cattolica, che da lei attendevano ogni più potente intercessione ; e [ ] riprese aspramente Anatolio, perche erasi mostrato renitente à rice ver alcuni Monaci Entychiani pentiti del lor fallo, come scusando i trascorsi di que traviati, e con una fanta difinvoltura ricoprende gl' isteffi loro misfatti.

I Lien will. be.

Dal

LEONE Dal che avvenne, che morto il falso Vescovo Theòdosio, prendessero gli MAGNO.

altri animo à ravvedersi, come in nulla deteriorati nel concetto del Pontefice. Mà Eodocia, che mostrossi alquanto restia ai savi avvisi di S. Leone, fù più strepitosamente ammonita da Dio col solito flagello delle disgrazie, da Dio.

fedelissime compagne del mal' operare; e, come dice l'Autore accennato della vita di Euthymio; [ a ] Invenit calamitatem magistram; ed effa bea- a Cyrill. las. vie. ta, che seppe apprenderne, benche tardi, li documenti. Poiche in questa dubietà di risoluzioni, in cui ella rittovavasi dibattuta, successe in Roma la violente morte dell' Imperador Valentiniano fuo Genero, & indi a poco ta schiavitù della lui Moglie, sua figlia Eudocia, che, come ben tosto si dirà, nel sacco di Roma restò prigioniera Augusta de Vandali; e questa dall' Africa scriffe à lei lettere così sensate rinfacciandole l'enorme tradimento fatto à Dio, & alla Chiefa nella protezione prefa dagli Entychiani, ch' ella in fine si diè per vinta alle persuasioni della coscienza, del Papa, e Sua Conversione; della Figlia, e humilmente gittoffi nelle braccia del Divino Euthymio, fat- con S, Euthymio, to à se venire dalla proffima solitudine per ricever da lui e consiglio nell' b Bid. opera, & animo nell'eleguirla. Mà il fanto Vecchio [b] rispole, Mon poter partir dal suo Eremo, e se ella volevalo, à lui ne andasse. Onde Eudocia con maravigliola follecitudine fece innalzare una gran Torre ne' confini dell' Eremo, dov'ella portoffi da Gierusalemme, & Euthymio dall' E-

reme, & al primo incontre inginocchiolegli ai piedi per venerazione di un tanto Anacoreta, e per dimostrazione del suo pentimento. Ma Euthyenio più avido del frutto, che geloso delle frondi, dispregiata quella inutile apparenza di fommissione , [c] Oportet , dificle subito , te preter tres . Mil. Sanctas, & Occumenicas Synodos Nicenam, Constantinopolitanam, & Ephe-

eregata Chalcedone: & efibendogli Eudocia ricchezze, entrate, e poderi, ci ne pur degnolla di un' occhiata; e ripigliando il viaggio verso la sua Cella, quanto fol con voce alta di fuono prenunciolle in queste parole la morte. d Chm thus difceffus fit in foribus, cur felicita es, ò Filia, & diftraberis d Bid circa plurima? Illa fine tibi folum parata, qua pertinent ad excessum ex bac. vita: nostri autem ne memineris quantum ad redditus, & pecunias; sed communis Domini memineris, apud quens, rogamus, ut nostri potius recorderis. E così detto egli fi parti ce partiffi quindi ancora Eudocia di ritorno à Gie- E more. tufalemme, mà tutt' altra da quella, che vi era venuta: concioliacofache abjurata l'Herefia impiegò con laude di Cattolica que' quattr' anni, ch'ella

finam , accipere chiam Decretum , quod fuit editum abea , que nunc fuit con-

sopravisse, sacendos in Gierusalemme seppellire dentro il magnifico tempio [ e ] da lei innalzato al Protomartire S. Stefano.

Ma non pesche S. Leone fi diportò verio Eudocia, e Monaci della Pale-Alre de tene se fina con l'accennata avvenenza, trafantò le parti di vigilantifimo, e rasioni di S. Leone più ne contro di a zelantifimo Paltore nel porger riparo all' Herelie, che correvano in quel-tychini. le Provincie, ben sapendo, che tal forte di cura non sempre rendesi salurifera à gorpi inferti di Herefia, e spesse volte avviene, che il lenitivo di una schietta condiscendenza esacerbi più tosto, che sani tal piaga. Quindi è. ch'egli deputò fuo Vicario Apoltolico in Oriente quel Giulian di Coo. che con gli altri Legati era intervenuto al Gran Concilio di Chalcedonia. e che allora, come in tuogo commodo per gli affari della Christianità Orientale, rifedeva nel fuo Vescovado di Coo, Ifola dell' Arcipelago, prosentemente da Geografi notata per quella di Lango. Ele commissioni fu-

TODO.

LEONE Secolo V. MAGNO. rono, ch'egli invigilar dovesse nelle cose della Fede tanto appresso il Ve-

feovo di Coftantinopoli, quanto apprefio i Monaci della Paleffana, e ques d' Egitto, con trasmetterne à Roma spesse, e distinte notizie, acciò quindi sempre nuove ordinazioni, e consigli prontamente egli ricevesse, confacevoli al bisogno; [a] Hac speciali cura vice mea functus utaris, scrise-2 S. Les sp. 56. gli, ne Haresis Nestoriana, vel Entychiana in aliqua parte revirescat; conchiudendo, Cupio me super his pleniùs edoceri, ut etiam Hareticorum corvectioni congrue ftudeatur. Quia aliud eft contra Fidem impie armari, aliud in errore quempiam detineri. Edi quanta utilità riuscifie questa deputazione, e di quante penose fatiche si rendesse sertile à S. Leone l'Oriente. ne fanno al Mondo testimonianza le molte lettere, che leggonsi nel di lui Epistolario, e li lagrimevoli futuri successi, che siam pur hora per

foggiungere. Fazioni degli Eu-tychiani , e de'

La Degradazione, e l'essio di Dioscore alterò talmente gli animi degli Cattolici in Alef-Alessandrini, che passando l'altercazione in tumulto viddesi quella Città in cimento di perdersi fra le uccisioni, e le stragi, opponendosi li Cittadini chi in rigettar Dioscoro, chi in sostenerlo, e molti apertamente contradicendo ai fentimenti del Concilio, mormorandone, perche haveflero i Padri condannato per reo un da effi tenuto per Santo. Mà la parte fana di quel Clero fottoponendosi humilmente alle risoluzioni di Chalcedonia hab Liber Disc. in veva [ b ] eletto per successore sul Trono Patriarcale S. Proterio . Ecclesia-

5. Proterio eletto fiico degno di ascendere a quel posto in più selici congiunture : poiche non per lor Patriarca così tofto fu egli eletto, che la fazione Heretica, ch' era ancora la più potente, affezionata alla memoria del suo Dioscoro, non volendo riceverlo, dichiarollo intrufo, e Scismatico; quindi dagl' improperii trascorrendo alle « Emp. 1. a. c. 4 minaccie, e dalle minaccie alle hostilità, venne [c] alle mani co' Carrolici, e rimanendone molti uccisi da una parte, e dall' altra, furon disperse le medefime Milizie Imperiali, che erano accorfe a fedar quel tumulto. On-

de fù obligato Marciano di spedir due mila Soldati di rinforzo a quel Presidio, quali con prodigiofa prosperità di vento nel breve termine di fei giorni valicarono più di mille miglia di mare, quante contanfi da Costantinopoli ad Alesfandria. Nulla però giovò ne alla Città, ne a Proterio il soccorfo; essendo che inferociti i Cittadini dal preteso armamento, e refi audaci dal tentativo del primo fangue, apertamente si ribellarono a Cefare, e dalla propentione d'animo verso Dioscoro patiando alla venerazione della memoria, e della persona, lo dichiararono Santo, con perniciosissimo esempio alle loro posterità, che per undici Secoli seguitonne l'adorazione con invocare anche il nome sù gli Altari, im' al tempo di Clemente VIII. quando pentiti del lor lungo scisma riverenti [ d ] tornarono all' ubidienza, & all'unione della Chiefa Romana. Molto fi affliffe, e molto fi adoperò

d .ds. 1594 Operazioni , e let-

S. Leone per estinguer quell'incendio, che sin d'allora minacciava desolaz one à tutto l' Egitto. [ e ] Erane ei stato avvisato dal suo Vicario Giuliae 8. Les 19. 50. no, e con fommo gaudio haveva ricevuto da Proterio una finceriffima Conseffione di Fede con attestati pronti di mantenerla con l'opere d'invincibile, & Apostolica costanza contro chiunque rigettaffe i sentimenti del Concitio, e sostener volesse il partito, e la fama dell'esecrabile Dioscoro; sicche afficurato della retta Fede del nuovo Vescovo, scrisse all'Imperadore, eccitandolo, [f] & animandolo alla protezione della giufta causa di Protevio, & all' efterminio de' ribelli di Dio, e dell' Imperio. Ma in quefte fu-

Capitolo VI. neste congiunture di aspri accidenti se ne aggiunse uno, che apparve co-MAGNO. me maggiore, se la providenza del Cielo non havesse con nuova dispo-no, se ficcassione sizione ristabilite le speranze del Christianesimo. Conciosiacosache [a] ill' Imperio di morì il Cattolico Marciano: Ma in nulla deteriorò la Fede nel fuccesso 1 da 457. re all'Imperio, che fii Leone, [ b ] Thrace, come Marciano, di nazione, b Niceph Lagara. e zelantifilmo, com'egli, della Cattolica Religione: onde allor parve che il Mondo Christiano si assomigliasse al celebre Trono di Salomone. del quale dice la Sacra Scrittura, che [c] Duo Leones stabant juxta ma- clis, Regeno: nus fingulas, cioè Leone nel Pontificato Romano in Occidente, e Leone nell'Imperio Costantinopolitano in Oriente, destinati ambedue da Dio per ornamento, e disesa della sua Chiesa. Incontanente dunque, che riseppe S. Leone la bella elezione satta dal Senato in sì meritevole Soggetto che complimentatolo [ d ] con cordialissima Lettera, tutto con lui si disse- d S. Les in ep. 71. ce in perfuationi, e preghiere, acciò con le opere approvatfe la fama conceputa della sua piera, & illibata conservasse, e promovesse la Fede del Concilio Chalcedonense, della quale di fresco haveva veduto un si de Rundi di Leone gno modello in Marciano. Nè questi giusti consigli ritrovarono il nuovo gli Heretici. Cefare men disposto ad eseguirli; essendo che fin da' primi giorni del suo governo haveva egli rinovari tutti li Bandi publicati da' fuoi Antecessori contro gli Heretici, e [e] quei in particolare divulgare da Marciano in e Beranatta. confermazione, e valore del Concilio, quando scrisse [f] a rutti li Metro-illono del san. 1. politani, che ad ogni loro Vescovo Suffraganeo richiedellero inscriptis, di qual fede ei fosse, per poter esso prendere il dovuto provedimento ò dell' efilio, se ritrovasse alcun colpevole, ò di protezione, se innocente. Bollivano intanto le difumoni in Alessandria, & il partito di Dioscoro acceso nel fuoco dell' Herefia di Eutyche ridusse finalmente in cenete con la Chie-fa di quella Città anche il suo Vescovo. Eran cold concorsi à sar sazione e sue passine qui con gli Eutychiani tutti li Monaci più scandalosi di Oriente, e Capo di liu. tutti fi era fatto un tal Timotheo denominato l' Eluro, che in lingua Greca fuona, quanto nella nostra Italiana Gatto. Questi è nato con mal genio, ò allevato con peggior' indirizzo, defiderofo di renderfi celebre fra gli empii, in quella confusione di animi, e di cose inventò, & esegui una stratagemma, che nel credito, ch'hebbe, potè veramente dirli infinuata, e promoffo dal Diavolo: poiche per altro renderebbesi degna di rifa, e di disprezzo à chi considerar ne volesse l'insussistenza, il modo, e la ragione . E Thodore Lesse [g] Vestissi egli una notte di negro ammanto in sorma di Spirito tra maesto- in collet. L. lo, e spaventevole, e picchiando ad una ad una le Celle de' Monaci, e chiamandoli pe'l proprio nome, fecesi à tutti, come fuggendo, vedere, & à tutti che 'Irichielero, ch' egli foile, rispose con suon di voce terribile, [b] h 14em ilid. Unum fe effe ex Administratoriis Spiritibus, inviato ad effi da Dio, affinche ne cum Proterio communicarent, fed Timotheum Alurum Episcopum deliena-

rent. Sortigli così felicemente l'inganno, che nel feguente giorno li Mo-

remprovero vivo, e vero de' fuoi mefatti. Era il giovedi anniveriano del-

LEONE

104 11. 2. 26.

naci, fatta adunanza di altra gente maliziofa, & inquieta, [i] collocarono i ta erifi. cliri nel Trono Patriarcale Timotheo Eluro, cioè nel Trono quello Spirito In- dissantini al fernale, appario come dono prelibato mandato da Dio ad Aleffandria, & and Bat. on 457. all' Egitto. Ei con affettato ritegno accettò l'invito, e la dignità; ma non Affanto diglitte. così tolto viddeli polto in pollello della Chiefa, che ordinò ai fuoi Satelli ti retti al Pariudi feacciatue Proterio, per toglierfi d' avanti quel gran Competitore,e quel cato di Aleffan

LEONE MAGNO.

540

Secolo V.

rio.

la Cena del Signore, quando sforzate le porte, entrarono hostilmente nel-Fà barbaramente la Cena del Signore, quando siotzate le porte, entrarono nottimente nel-acciden S. Protes la Chiefa Sicarii, e Carnefici, che prefo il Santo, barbaramente lo strascinarono dal Sacro Battifterio fin nel mezzo del Tempio, e quivi con horrida rimembranza di facrilego eccesso à colpi d' hasta l' uccisero, dando principio con questo primo arto, che potea effer l'ultimo di ogni più inhumana fierezza, ad uno spettacolo, di cui rari fi leggono nelle Historie più detestabili : concioliacolache chi [ a ] racconta quelto fatto, foggiunge, Circumducentes ejus ubique cadaver vulneratum, crudeliterque trabentes per omnia penè Civitatis loca, infensibile Corpus plagis fine mifericordia verberabant, dividentes

a Man ibil. Bereffi Sacrffeghi dell' Eluro .

membratim eum, & neque parcentes, interiora, more Canum, gustare illius Viri: tradentesque reliquum eius Corpus igni , etiam dispergebant ejus cineres in pentos serocitatem Bestiarum omnium transcendentes. Dalla carneficina del Corpo

b MemClem.Alex. ad Anaisl. penes

pallando poi Timotheo all' abolizione della di lui medefima memoria, se feancellar da' Sacri Registri di quella Chiesa il nome di Proterio, ponendovi quel di Dioscoro, e'l suose quindi [b] nella publica Piazza arsa la Sede Episcopale, scommunicò il Papa, li due Patriarchi di Antiochia, e di Gierulalemme, il Vescovo di Costantinopoli, e generalmente tutti li Cattolici, e tutti quei che sostenevano, ò disendevano in alcun modo il Sacro Concilio Chalcedonense, e sin la venerabile ricordanza dei due grandi Ecclesiastici di Alesfandria S. Theofilo, e S. Cirillo, aslegnando per dispregio delle cose facre i proventi di quella Chiefa il fostentamento di Sicarii, & all' abbellimento di Concubine. Il Clero Cattolico afflitto, e disperso spedì il doloroso avviso di questa funesta Tragedia all'Imperadore con suppliche di provedimento, e con precise istanze, che, quando ch' essi sbandari, e nascosti non potevano ne portarfi a Roma, nè inviarvi lor meffi, fi degnafie S. M. con follecitudine farne avvisato il Pontefice, avanti il quale havrebbe da se medesimo perorato il semplice racconto del barbaro successo. E degna di particolarissima ristes-« Het letiter in fione [ c ] si è l'ultima istanza, che il Clero fece à Cesare, cioè che si compiarefert Bar. an. 457. ceffe di deputar con piena autorità qualche foggetto Senioris Cleri Alexandrina Civitatis, quatenus providere rebus Ecclesia, & custodire eius reddieus poffit Domino. Chiamavafi un tal Proveditore Economo della Chiefa Vacante,

citata stift. quam n. 26.

d Po S. Ifidorns

& il suo uffizio era [ d ] Reparatio Basilicarum, atque constructio, actiones Eccle-Mari voto Ono fia in Judiciis, vel in proferendo, vel in respondendo, tributi quoque acceptio, & rationes corum que inferuntur, cura agrorum, & cultura vinearum, causa possessio-Uffizio dell'Fro-

num, & fervitialium, flipendia Clericorum, Viduarum, & devotarum pauperum , dispensatio vestimenti, & vittus domesticorum Clericorum, & Artificum, &c. del qual' Économo a lungo patlano molti Concilii ne' loro Canoni, cioè l' Efefifino nel vigefimo quarto, Sedulò proinde omnia, que ad Ecclefiam pertinent, cuflodite, nt rationem illi reddituri, qui ordinandus eft Ecclesie Episcopus; il Chalcedonense medesimamente nel vigesimo quarto, Bona Ecclesie viduate ab einsdem Oeconomo conserventur; & il Costantinopolitano terzo nel trentesimo quinto, Metropolitanis non liceat, defuncto aliquo Episcopo, bona illius Ecclesia sibi vindicare, sed à Clericis , vel si hi non fuerint, ab ipsomet Metropolitano ordinando Episcopo consignanda. Che le in alcune Chiese in contrario avvien . che si prattichi, ciò proviene da privilegio speciale,ò da usurpazione manifesta, contro la quale finalmente innalzò un fortissimo argine [e] Gregorio

9 -41, 1274.

X. nel Concilio secondo, che a suo luogo soggiungeremo, di Lione. Ai Diabolici tentativi dell' Eluro, e degli Alessandrini si opposero i due Leoni Regnanti, con zelo così vivo, con applicazione così feria, che

MAGNO.

al folito delle tempelte, che è folita di patir la Nave della Chiefa, si viddero ben presto placati li venti, & abbonacciato il Mare, quando più parea, che s' ingagliardiffero l'onde, e s' infuriaffero le correnti. Haveva Timotheo trasmessa à Cesare la copia della Confessione di sua sede, che era tale quale si potea attendere da uno, che oltre all'empietà di Eutyche, co-Rammarico di S. vava nell' animo un' odio mortale contro la Religione Cattolica; & il piif- ceffi fesuiti in fimo Imperadore havevala fubito trasmesla ad Anatolio, & Anatolio al Pa- Alesfandria. pa, da cui dipendeva la giusta sentenza di tal Causa. Non è credibile, in qual fuoco di fanto sdegno montasse l'animo di S. Leone in legger il ragguaglio de' disordini seguiti, la sacrilega intenzione di Timotheo, e le barbarie ufate contro il fanto, e legittimo Patriarca Proterio. Oltre alle Ora-del fatto, in condannaggione della confessione trasmessa, come subdola .e viziofa, & in dilucidazione delle faliaci, e fecrete trame degli Heretici; delle quali lettere la settuagesima quinta porta il vanto frà tutte, perche più di tutte dimostra un cuor' Apostolico, e costante, & un'affetto al ben del Christianesimo tutto affatto diffinteressato da qualunque humano riguardo. Evagrio, che queste cose descrive conchiude, [c] Primim igitur Leo c Evagriante. Episcopus antiqua Roma pro defensione Concilii Chalcedonensis scripsit, creationemque Timothei, utpote contra Ecclesia leges factam, improbapit; e foggiunge, che havendo Cesare questa lettera trasmessa à Timotheo, lacoraffela Timotheo, maledicendo il Papa, & il Concilio. Ma presto venne à fine non tanto la vita, quanto la di lui orgogliofa temerarietà, conciofiad fine non tanto la vita, quanto la di un orgogno la temera recta, concionado de Libro. Diac. in cofache con onta publica del nome, e della persona [d] fii egli rilegato del bros. 6. 15. dall'Imperadore nelle più lontane Provincie del Cherfonelo, nell'occasione, emodo, che foggiungiamo. Mostravasi desideroso Cesare di un nuo-Riprova le ilbare vo General Concilio in Costantinopoli, e ne haveva più volte portate le diun muovo Con-istanze al Pontesice, che sempre su costante a rigettarle, col motivo, che ritrovandofi tanto ben stabilite le Massime della Fede ne' quattro trascorsi Ecumenici Concilii, l'aprime uno nuovo per compiacere alle vanità degli Heretici, sarebbe stato un [e] Dilatare magis, quam sopire certamina; cs. Lung. 75. Onde a questo sol'egli condiscese, cioè di spedir a Costantinopoli due Legati acciò in fuo nome affifteffero ad un Concilio Provinciale de Vescovi circonvicini per rimediare à molti sconcerti della Chiesa di Costantinopoli, e per dar pronta esecuzione alla deposizione di Timotheo, & al ristabilimento della Fede in Alessandria; e i Legati surono i due Vescovi l' un spedisce Legatile di Modona, l'altro di Catalogna, il primo chiamato Gemignano, il fe- Oriente. condo Domiziano, ambedue annoverati dalla Chiefa nel numero de' Santi. Per effi scrisse a [f] Cesare, e ad [g] Anatolio due degnissime lettere con Sue lettere. istruzione adequata del come dovevansi diportare tanto gl' Imperadori, g ldemos, 27. quanto gli Ecclesiastici con gli Heretici, rimproverando Anatolio di troppo facile condificendenza in ammetrer nella Chiefa, come fece, un tal' Attico fenza la logittima fodisfazione in publica penitenza. Ne aggiunfe parimente b un'altra à Cefare più prolissa di sentimenti,e più nobile di assunto sopra h Meno. 27.

il Milterio della Santidima Incarnazione, nel cui fine egli regiltrò tutte le Morte di Anti fentenze de Santi Padri fopra l'ineffabile Mifterio. Ma li Legati non ritro- di Geneadio nel

varon altrimente Anatolio in Costantinopoli, tolto da Dio dal Mondo con fandagooli. fama [ i ] dubia di credenza Cattolica, e rincontro certo di haver lasciata i ammart.

quella

Secolo V LEONE quella Chiefa ripiena di feandali, e di fimonie. Successegli immediaramen-MAGNO. te nel posto Gennadio, Sacerdote di quel Clero, & Ecclesiastico così re-

a Micephilis.c. 23. nace della Disciplina, che fatto Vescovo [ a ] Numquam voluit ordinare alib Sophron. in prat.

quem Sacerdotem , qui Pfulterium David non femper haberet in ore ; e di cui dicefi. [b] che havendo più volte in vano riprefo, e finalmente scommunicato un tal Charifio Chierico della Chiefa di S. Eleutherio Martire, perche Virtà, e miracoli di S. Gennadio, con publicità di scandalo egli sempre seminava risse frà il Popolo, & insegnava magiche dottrine, comandasse finalmente al suo Segretario, che in suo

nome si portasse alla Chiesa di detto Santo, e questa precisa imbasciata à lui portaffe, [c] Miles tuns, Sancie Dei Eleutheri, multum peccator eft: aut c Idem ibid. emenda illum, aut excide. Esegui prontamente il Ministro l'ordine di Gennadio, & [d] intendens ad sepulchrum Martyris ait, Patriarca Gennadius & Idem ibid.

fignificat vobis, Santte Christi Martyr Eleutheri, per me peccatorem, Quia Charifius Miles tuus multum peccat: aut emenda illum, aut pracide eum; ed, oh tremendo successo! il seguente mattino ritrovossi morto nel pro-Operazioni de prio letto Charifio con horrore de cattivi, e de' buoni. L'elezione dunque al Vescovado di Costantinopoli di un Soggetto meritevole, e santo Legati Pontificil non potè cader più acconcia d quel tempo, in cui erano giunti li due Legatida Roma, e fi ritrovavano ben disposte le cose per il castigo di Ti-

motheo, e per la riforma di quella Chiefa. Eglino per tanto convocarono in quella Città un Concilio di fettantatre Vescovi, e formarono [e] molti Bar.an.459. n.4. Canoni contro li Simoniaci, e fupplicarono in fine l' Imperadore à dar pronta esecuzione agli ordini del Papa circa la persona di Timotheo, ch' era allora l'unico oggetto, che si rendeva sopra tutti odioso al Christianesi-

Deposizioni dell' mo. E veramente mostrossi Cesare in questo punto così ossequioso, & ubidiente al Pontefice, e così costante esecutore de sentimenti di lui, che Eluro . f Liber. Diac. in immediatamente [f] Scripfit Duci Alaxandria Styla, us pelleret ab Episcopatuomuibus modis Timotheum, intronizaret autem alium decreto Populi, Brev.c.15. qui Synodum vindicaret. Ma l'astuto Heretico sotto il manto di simulata ritrattazione nascondendo ranto più perniciosa, quanto men palese la frode , portoffi à Costantinopoli , dove publicò una Consessione di fede così fincera, & orthodoffa, che fe S. Leone fin da Roma non ne havefle difve-

altro zelantifilmo, dell' Imperadore. Conciofiacofache informato il Pontefice da' suoi Legati di queste maligne procedure scrisse subito due sensatissime lettere, fe luna à Cefare, l'altra [b] à Gennadio, in cui onninamente con ri-8 S. Levep. 99. Litem sp. 100. foluta costanza ad abedue imponeva, che togliesser d'avanti al Christianefimo colui, che si bruttamente l' havea macchiato con l' Herefia, e con tante enormi sceleratezze, e non si fidassero della di lui vana penitenza, sotto la

lata la finzione, haverebbe certamente frà fuoi raggiri involto l'animo per

cui ombra pretendeva di avvantaggiare il partito di Eutyche, & il feguito 1 Mem dilla 19. 39. d Dioscoro, [i] soggiungendo di Timotheo. In tanta Ecclesia Sacerdote non sufficit sonus lingua , & sermo labiorum , & nihil prodeft , si Deus voce E Relegazione. pradicatur, & mens impietate convincitur. Onde Cefare perfuafo, non volle più fentirlo, e relegollo, come fi disse, nell'esilio del Chersoneso; con la qual degna rifoluzione, tolto l'efectabile fomite, haverebbe la

Chiefa di Alessandria ricuperata la primiera tranquillità, se Zenone, che indi a quattordici anni successo nell'Imperio, non l'havesse richiamato dall' A Podist Panif, di efilio, con que' nuovi atroci fuccessi, che si renderanno palesi nel prose-Simplices . guimento di quelta Hiltoria [k] Gennadio [l] afferisce, che eziandio dall' esi-

Gemad e. 7.

LEONE

lio scrivesse Timotheo un lungo trattato in confermazione dell' Heresia Eutychiana, e mandasselo in dono all' Imperadore, conchiudendo, [a] a mid. Huncipsum libellum noscendi gratia ego rogatus à fratribus in Latinum tran-

fuli, & cavendum pratitulavi. Ma fe trionfo la Fede Cattolica per opera di S. Leone in Coltantinoponocità Possifica
in Chalcedonia. & in Alegandria li, in Chalcedonia, & in Aleffandria, non men gloriofa fi refe negli altri

due Patriarcati di Gierusalemme, e di Antiochia, e generalmente parlando in tutto l' ampio giro d' Oriente. Legga, chi più preciso rincontro rinvenir vuol di questi fatti, l' Epistole [ b ] di S. Leone, che in esse, lor mal gra- 61.61.672, do . riconosceranno coloro , che restringer vogliono l'autorità Pontificia nella sola Diocesi di Roma, con quanta estensione di Dominio distendelle la sua in queste accennate congiunture il Pontefice Romano, e come indifferentemente fossero ubbidite, e venerate le di lui decisioni, e comandi dagl' Imperadori, Patriarchi, Vescovi, & Archimandriti, hor scommunicando chi mal comandava, hor deponendo chi peggio amministrava. hor proferendo oracoli ne' configli, hor rifoluzioni nelle dubieta: hor dogmi ne' Mister), sostenendo egli solo tutto il grave peso della custodia del Christianesimo, con tant' ossequio, e humil suggezzione de' Principi Secolari,& Ecclefiaftici, che rara farà quell' età, in cui con lampi di più fondata pienezza risplendesse nel Mondo il Pontificato Romano, e maggiormente is avveraffe quel[c] Confirma fratrestuos, [d] Pafce Over meas, [e] Pafce c Los se Agnos meos .

Havendo operato dunque cofe cotanto maravigliofe contra gli Eury- Atilla a sello di chiani in Oriente, molto maggiori, perche miracolofe, furon quelle, ch' in- ris attle Francia. traprese S. Leone contro gli Arriani in Occidente, le quali noi ci accingiamo pur' hora di riferire, se pur' oppressa dalla grandezza de' successi haverà la nostra penna forza proporzionata a riferirli . Attila [f] vir in concussio- spanlas Diac. 15. nem Orbis Mundo natus, e che per predizione di non sò [g] qual Santo chia- 8 dan anti-ajr-mosti il Flagello di Dio, doppo di haver più volte assalto l'Imperio Romano, finalmente nel Pontificato di S. Leone, quando appunto furfe, e s' ingrandì l' Herefia Eurychiana in Oriente con poderolo elercito di l'hlfet- h 24m iiid. tecento mila Soldati rotto ogni argine inondò impetuosamente le Gallie. opprimendo tutte le Provincie Christiane parte col giogo, e parte con lo spavento. Era egli Rè degli Hummi, Idolatra di Religione, e Condottiere di gente Heretica Arriana, la cui barbara origine, e costumi descrive a lungo Ammiano [i] nella fua Historia. Con horribile fcorrimento entrando in princ. nella Francia questi in giorno di Sabbato Santo saccheggiarono, & arsero la Città di Metz, rimanendo [ k ] miracolofamente immune dall' incendio l'O- k s.org. Tarre la ratorio di S. Stefano Protomartire, il quale da divote persone fu veduto in # A.Franc. 1.2.6. aria interceder tal grazia dai Santi Apoltoli Pietro, e Paolo. Autore (che così chiamavafi il Vescovo della Citta) quindi partiffi vestito alla Pontificale con un lagrimevole seguito di gente, ma nel camino[/] fermato da' Barba. I sigitoria Chran. ri,ei col fegno della Croce felli tutti divenir ciechi, ond hebbe agio,e tempo 40.453. di fottrar fe, e I suo Popolo dal macello. Doppo tal successo voltò Attila il s. Bupo, e suo ab furor dell' armi contro Troyes, nella qual Città presedeva Vescovo S. Lupo boccan Ecclesialtico tanto venerato da quel Secolo, che meritò di esfer [ m ] chia m Siduil. 6.49.1. mato dall' Antichità Padre della Francia, Vescovo de' Vescovi di quel Regno, & alter Satuli illius Jacobus. Questi preveduto prossimo l'arrivo del formidabile nemico, vestitosi con gli habiti Sacerdotali, n fi portò all'in. n Miest. 014. in

contro

Secolo V LEONE contro dilui, Et falla salutatione interrogavit Attilam, Quisnam effet, qui MAGNO. tot Regibus devictis, nationibus , populifque prostratis , Urbibus eversis . cuneta fibi fubderet? Con fiero volto rispose l'Hunno, [a] Ego sum Rex a Idem ibid. Hunnorum Attila Flagellum Dei: Echl vi è fra noi, ripiglio subito tra humile, e rassegnato il Santo Vescovo, che resister possa al Flagello di Dio? e quindi tutt' allegro, quasi prendendo per la mano Attila, Veni igitur, diffe, Dei mei flagellum, illoque utere, ut Deus concedit. Dicefi, [b] che attonito Attila a tanta espressiva di rassegnazione a Dio, condonando alle di lui interceffioni l'eccidio di quella Città, seco lo conducesse per protettore, e guida del suo esercito. [c] Sotto un tanto santo e Striber in Chres. Duce non potean succedere altro, che miracoli. Il Vescovo di Bazas Miracolo contro nell' Aquitania celebrando pomposamente Messa in ringraziamento à Dio eli Hunni Arriani, di haver liberata quella Città dalle infolenze de Barbari, vidde scender fopra l'Oftia confactata trè limpidiffime goccie di egual grandezza, che congiungendosi insieme, vennero a formare una nobilissima gemma. Prefela il Santo Vescovo, e nel collocarla in mezzo alla Croce dell' Altare. tutti li diamanti, de quali era adorna quella Croce, caddero à terra, co-me cedendo al valore di quello, che così bene rappresentava il Misterio Baraglia di Chis della Santiffima Trinità, e la confultanzialità adorata del Figlinolo; e conchiude Sigiberto, che operando questa prodigiosa gemma infiniti miracoli . ai Cattolici compariva puriffima, e chiara, & agli Arriani in contrario vile . & oscura. Il miracolo però maggiore su la rotta, che ricevè Attila nella gran pianura prefio Tolofa dall'armi Collegate de' Gothi, e de Romani, de l'ambie Disse. in della quale scrisse Paolo Diacono, [d] Hoc certamen circa horam diei nonam captum, de utriusque partibus centum offoginta millia occisorum dedit, e Ifider. in Chren. & Ifidoro, [e] Romani, & Gothi adeo extitere victores, ut Attila Rex Humnorum pralio vittus, metu insequentis exercitus, nusquam comparuisse di-Gat b. catur. Ma se vinto egli più non comparve in Francia, fessi tanto più horribile vedere all' Italia, quanto più irritato dall' onta del vituperio, & infe-Attila in Italia. rocito dal rifentimento della vendetta; e noi per l'Italia lo feguiremo per rimirar con nuova sorte di pugna il più fiero Huomo di que' tempi con il più degno Pontefice di quel Secolo, e cozzar fcambievolmente insieme la forza dell' armi con l'eloquenza del dicorfo, la barbarie con la Santità, il Principato con la Chiefa, con que stupendi avvenimenti, che resero nelle eta future non men gloriofa la causa della Religione, che ammirabile, & applaudita la memoria di S. Leone. Attila, [f] dice l'Historico, resumf Paul Diac.loc.c. pta fiducia cruentus Italiam petit: Aquileiam captam funditus eradit: Ticinumque, & Mediolanum Regias Urbes excidit; & in Milano [g] vedendo R Ex Suida Bar. alcune Imagini rappresentanti i Cesari Romani, che in segno di dominio 41.452.8.55. premevano co' piedi i Popoli della Tartaria, ond' ei traheva l' origine, fecele tutte disfigurare, & in lor vece estigiar se stesso in aureo Trono, & a' suoi piedi supplichevoli gl' Imperadori Romani con sacchi in collo pieni di moh Merculis Chris. nete in atto di roversciarle, forse alludendo al tributo, a[b] cui egli sottopose Mile libre di m Theodofio il giovane in fomma di [i] mille libre di oro l'anno, doppo altre f value av à feut fei mila di spontaneo donativo. Indi qual fulmine devastando, e trapassan-Alboremento di do la Lombardia, dirizzò la marchia verso Roma, per innalzar colà sopra S. Leone con At- le ruine della Metropoli del Mondo il nuovo Soglio del fuo Imperio. S. Leone, che invigilava tutt' occhi alla custodia della sua Regia Tribu, non così tofto riseppe l'eccidio dell'accennate Città, e la vicinanza del Barbaro alla Capitolo VI.

fuz, che [ a ] Obi Mineius in Padum influit, occurritei, malorum Italia im- MAGNO. pendentium mifericordia motus, cujus divina eloquentia perfuafum eft Atti- Rem agud Bar at. la, ut regrederetur; e Suida [b] foggiunge, Attila cum Romam quoque 152 n. 18. ta, in "egermanere, Leo Magnut Papa ad eum accessit, eumque adeo mitem artants, pararet irrumpere, Leo Magnut Papa ad eum accessit, eumque adeo mitem artants, veddidit, ut illico promissa pace firmissama, ultra Dambium redditurus abscibilità de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de rie. Onde i Soldati di Attila scorgendo resomite il lor siero Duce prima da S. Lupo, e poi da S. Leone, furon soliti per ischerzo dire, [c] Attila commercia l. z. nibil unquam timuit prater Lupum, & Leonem; ele citate Tavole delle memorie della Chiefa Romana atteftano, che interrogato quel crudo Rè . perche [ d ] così repentinamente, titorto il corfo alla fua fortuna, dinuinio ferra egli havesie mutato pensiere , e natura , rispondesse , Se vidiffe , Leone lo- citati. quente . adstantem alium quemdam habitu Sacerdotali decorum , quid divinum preseferentem, minantemque mortem, nisi Leonis Papa juffa facesseret. Solito effetto delle miracolofe orazioni di S. Leone, con le quali ne' bifogni più gravi fece altre volte scender dal Cielo in difesa della sua Chiesa il medesimo S. Pietro; alla cui memoria in rappresentazione di questo gran suc- contate da Papi., cesso se [ e ] coniare alcune monete con l'impronta, e l'nome di S. Pietro da e Berandelinia una parte, & il fuo dall' altra: cofa nuova allora, e non giammai per l' addietro pratticata da alcun Pontefice suo Predecessore, e di cui rimase così universalmente applaudita, e venerabile la memoria, che quindi in avvenire le monete Papali non con altro diffintivo fi coniarono, che con l'effigie di S. Pietro in una parte, e 'I nome del Pontefice Regnante nell'altra; come presentemente se ne mantiene ancora, benche con qualche mutazione, il costume. Il Popolo di Roma con ostinata tenacità ancor dedito agli avanzi del Gentilesimo, & alla vana superstizione dello studio delle stelle, e della necessità del fato, nè pur convinto all' evidenza di tanto prodigio, attribui al destino della sorte, e non alla protezione del Principe de gli Apostoli così miracolosa ritirata; onde non poco affaticossi il Santo Pontesice à fargli conoscere l'origine, e la grandezza del beneficio in quel breve, mà nervoros sermone, in cui, come vergognandos esso medesimo della lor diabolica persidia, [f] Pudet dicere, esclama, sed necesse est non tacere: sa. Appli. plus impenditur Damoniis, quam Apostolis, & majorem obtinent insana spe-Etacula frequenciam, quam beata Martyria . Quis hanc Urbem reformapit faluti? Quis à captivitate eruit? Quis à cade defendit? Ludus Circensium . an cura Sanctorum? Quorum utique precibus divina censura flexa sententia eft.

LEONE

ne qui merebamur iram, servaremur ad veniam. Eil perdono fu così pieno, Morte di Attila.

Pacie, oppresso dal vino in occasion di nozze contratte, [g] Cum supinus E Parlas Disc. in

zus, & extindus eft; foggiungendo il medelimo [ h ] Scrittore, Eadem de- hemia Dieche. nique apud Constantinopolim nocte, Marciano Imperatori in fomnis Dominus ap- cit.

Ma fe per indulgenza del Cielo non arfe l'ingrato Popolo al tuono, Genferico s' imche scocco Attila dal Settentrione, certamente quasi che incenerito ri- cheggia Roma.

mase dall' altro, che sopra scaricògli Genserico dal mezzo giorno, il quale co' fuoi Vandali parve venisse à Roma per consumare il castigo, che haveva Dio destinato à quella Città, quando le si mostrò così d'appresso con il flagello degli Hunni . Fù invitato quelto barbaro Principe à paffar dall' Africa a Roma da quelle discordie, che à lungo narrano [ i ] Caffiodo- i caffed, in Chem, Tomo I. Mm

che non sol se ne parti Attila dall'Italia, ma appena giunto nel suo nativo

quiesceret, eruptione sanguinis, qui ei de naribus solitus erateffluere, suffoca-

parens, arcum Actila fractum oftendit.

MAGNO. a Marcellato Chra

ro, e[a] Marcellino, e che furono non folamente foriere di maggiori di fastri, ma termine eziandio all'Imperio di Occidente con la morte violenta, che seguì, de i due Cesari Valentiniano, e Massimo, i quali fra il loro fangue lasciarono bruttamente macchiato, & avvilito il Soglio in poter di gente barbara, e straniera. Eudoxia Vedova di Valentiniano si la Tesisone, che accese l'incendio, e che dall'alto del Campidoglio chiamò i Van-

Vand. 1. 1.

dali dall' Africa, per render pariglia di vendetta a Massimo suo nuovo spob Promp. de belle fo, che troppo credulo alle lufinghe Donnesche, [b] le haveva confessato esioesser stato l'uccifore del primiero di lei sposo Valentiniano. E Genferico, che à nulla maggiormente anhelava, che à rapir que tefori, che mal volentieri havea di fresco veduti quasi nelle mani degli Hunni, non tardò a ricever gl' inviti della Regnante, e con incredibile velocità [e] forpresa, e presa Roma, la scorse rutta in [d] quattordici giorni di Sacco, asportandone ricchissime spoglie, frà le quali la più augusta sù la medesima

· Procep. locacit.

Eudoxia orditrice, e pena del tradimento. [e] Genfericus, dice Procopio s avaritia in primis permotus, speque opum maxime consequendarum, ingenti Classe in Italiam adnavigans , Romam , nullo adversante , facile ingreditur , & Endoxiam smul cum Endocia, & Placidia ejus ex Valentiniano filiabus cepit, gazamque omnem Imperatoriam in navibus politam lecum in Africam tulit . Il bottino in riguardo del vincitore fu riguardevolissimo, & ha-

Ricchezze , che afportò quindi in Atrica.

bile ad arricchire un Monarca, men degno però di quello di Roma. Concioliacolache, benche copiolissimo fosse, pur tuttavia rimase in Roma di che provedere in molte occasioni altre Nazioni: tanto era doviziosa la di lei guardarobba, accumulata con i tesori di tutto il Mondo. Il sopracitato [ f ] Autore riferisce, che asportassero i Vandali la meta delle tegole di bronzo dorato, di cui era ricoperto il tetto del Campidoglio, e che una delle Navi cariche di tal merce rimanesse nel ritorno preda dell'ac-

f Idem ibid. ep. 31.

8 Coffied. 116. 3. que. Soggiunge [g] Cassiodoro, ch'eglino spogliassero eziandio la Città di Statue prezioliffime, e che involaffero il bronzo, & il piombo, che ferviva di ritegno, e di ornamento alle commissioni delle pietre negli Edificii più sontuosi de' Palazzi; onde adinviene, chene' Colosti, che ancor rimangono in Roma dilacerati, e scarniti dalla voracita de' Barbari, e del tempo, pur non senza cordoglio di chi li rimira, appariscano le cicatrici di spessi forami fra una pietra, e l'altra, lagrime voli ricordanze della rapina de' Vandali, che non potendo abbattere le pietre, tollero alli sassi stessi il lor abbigliamento, e sostegno. Quindi dal bronzo, e piombo passando all' oro,

h S. Gret. L 2. c. 1. I Idem in Ezeci daicel. 7. c. 14

di quanto ricco tesoro ricornaliero carichi nell' Africa, S. Gregorio, [ b ] ne' fuoi Dialoghi, e nelle fue [i] Homilie ne fa dolorofa commemorazione ink Prices, de belle fieme, e pianto. [k] Procopio fra gli altri preziofi arredi ripone i vafi del facro Tempio di Gierufalemme, che Tito vittoriofo degli Hebrei haveva trasportati à Roma, cioè la [1] Mensa, e 'l Candelabro d'oro, che vediam presentemente ancora effigiati nell'arco, che presio il Palatino su eretto à Tito pe'l suo Trionfo, & altri preziosissimi mobili, la cui notizia à ha involato à noi il tempo, à i Vandali a Roma : Quali pregiate massarizie haveva Tito fatte riporre nel Tempio della Pace, d' onde altri Dominanai le havevano poi trasferite nel Palazzo Imperiale, come in riferva per i futuri Saechi, che tanto spesso patì quella Reggia del Modo dal surore de' Barbari. Ne senza particolarissima disposizione di Dio parve, che quegl' innocenti Sacri Vali destinati al culto del gran Tempio di Dio andasser raminghi fparfi,

Capitolo VI.

foarfi. e foerduti pe 'l Mondo, preda hor di una Nazione, hor dell' altra, per farli poi una volta gloriofamente ritornare al loro antico Tempio, dove noi li feguiremo forto l'imperio di Giustiniano, e'l Pontificato di Giovanni, Ritrovossi presente S. Leone alle accennate sciagure; manon si trattenne s. Leo neghirtoso spertator de' mali del suo Popolo, e della desolazione della sua ne à Genserico, Città. Venivane pur di fresco dal rigettar Attila da Roma, & affuefatto a cozzar con l'Herefie di tutto l'Oriente, & d vincer le Popolazioni più fiere del Settentrione, con cuor di Leone, armato fol della fua Fede in Dio, si presentò avanti à Genserico, cioè à quello, che haveva manomessa, e bandita la Religione Romana da una parte intiera del Mondo, e che come Arriano non poteva non mortalmente odiar lui, e l'Pontificato Romano: e con quanto zelo parlassegli, meglio che da noi ne leggerà il Lettore il racconto dall' Historico, che lo loggiunge , [ a ] Genfericus continuò vacuam pra- 1 Paul. Diac.l. 16. sidio Civitatem capit, & occursu Leonis Papa mitigatus, ab incendio, cedibus atque suppliciis Urbem immunem servavit. E non sol su conservata Roma dall' Bedoche da lui interceffione di S. Leone, ma accresciuta di molto; conciosiacpsache in riguardo del Pontefice effendosi astenuti li Vandali dalla depredazione de' refori delle trè Basiliche, quando [ b ] tutte le minori Chiese surono messe à base 455 a.t. facco e confequentemente effendo rimafti intatti, & immuni i preziofi vali . de' quali haveva dotati quei Tempii la Regia Munificenza del gran Costantino, S. Leone [ c ] Post cladem renovavit omnia Ministeria facrata argentea per c tolis. Rom. Port. omnes situlos de conflatis Hydriis fex , duas Bafilica Conftantiniana , duas Ba- in Lome. filica Beati Petri Apoftoli, duas Beati Pauli Apoftoli, quas Conftantinus Augustus obsulis, que pensaverunt singula libras sensum. Sicche Roma deve due volte la sua conservazione à S. Leone, e per haver respinto Attila, che

le si apprestava, e mitigato Genserico, che saccheggiolla.

Troppo però lagrimevolmente compensò il crudo Rè l'indulgenza ufara verso i Romani con altrettanta grudeltà contro i Schiavi, che seco da Roma trasportò in Africa, e contro gli altri, ch' egli ritrovò in Africa segnaci della Religione Romana; poiche così (pietatamente rinovò la perfecuzione, che [d] Mariti ab Uxoribus, Liberi a Parentibus feparabantur, al- dvidor de perfetri uccidendone, molti flagellandone, con ridurli rutti in fine in illato così giovazione deldeplorabile di miferia, che morivano i Cattolici non già più fopra i tormenti, mà per le fittade, oppreffi dalla fame, e dalla mancanza di ogni humano della ricolare i como è ricovero. Ad interceffione dell'Imperador Valentiniano haveva Genferico Canolisi. permefio, che dal Clero Cattolico di Carthagine si elegesse il Vescovo à quella Chiefa, e l'elezione era caduta in un Soggetto, e che parve fin' allora fervato dal Cielo come in deposito per sollevar fra tante calamità quel miferabile avanzo di Christianelimo. Chiamavasi Deperatias, Huomo fantiffi- smith di S. Dee mo, e di cui scrisse Vittore, [e] Hujus si nitatur quisquam, que per illum Dominus fecerit, paulatim excurrere, ante incipient verba deficere, quam ille . How bid. aliquid valeat explicare. Concioliscolache ò per liberar dalla schiavità le persone, ò per resocillare consufficiente ristoro, [f] vende subiro a f um mit Vali Sacri della fua Chiefa, e del prezzo compronne molti letti, disponendoli in forma di Hofpedale nelle due Basiliche, Fausti, & Novarus, dove collocativi gli ammalati , tutti vilitava di giorno, e di notte, affiftendo loro con canca affiduità di patimento, che la farica farebbe riufcita infopportabile ad ogni più vigorofa età , non che alla fua, che prelio l'ortogenaria paffava eziandio la decrepita. Gli Arriani non fofferenti di quel pre-

MAGNO.

LEONE

Mm 2

LEONE Secolo V. MAGNO.

fente rimprovero della lor fierezza, molte volte gli ordirono infidie, e tradimenti; ma liberollo sempre Dio da tutti, con chiamarlo a se per mezzo di placidiffima morte, rimanendone egualmente dolorofa la perdira al fuo s'in Marinel. die Popolo, che gloriofa la memoria alla Chiefa Cattolica, che [a] annove-26. Marrii. rollo fra Santi, Involata si nobil preda dalle mani de Barbari, roverfciarono questi tutto il lor furore sopra Tommaso, un del Clero di Carthagine, che pofero alla berlina, fchiaffeggiarono, e con mille indecenti ma-

niere refero oggetto di compaffione alli medefimi Arriani: quali ftrapazzi, dice[b]l'Historico, il Santo Sacerdote non ad opprobrium, fed ad merceb Viller, loc. cit. dem computans gloria sua in Domino latabatur. Con la morte di S. Deogratias mancò ai Cattolici ogni speranza di potersi crear nuovo Vescovo; esfendo che Genferico glie ne fece rigorofo divieto, fottoponendoli alla pena della vita, s'eglino havefler dato Successore al Defunto; sicche si ritro-

varono in breve tempo così efauste di operarii quelle Provincie, che per istruire nella Religione Christiana alcuni Popoli posti dentro le solitudina & Idem ibid. dell' Africa, [ c ] convenne spedir a Roma per haver quindi Ministri bastanti, AS. Lee .p. 87. & operari habili all' amministrazione de Sacramenti Leggess d l'una lunga S. Leane all lettera di S. Leone scritta ai Vescovi della Mauritania, ove mandava insieme vantiffimo de' Saun Legato per offervare, & efaminare, se i Sacerdoti novelli dell' Africa fosse-

ro stati canonicamente ordinati, supponendo, che in tanta concussione di Fede, in tanta scarsezza di Vescovi, in tanta violenza di persecuzione, e in tanta perversione di costumi, l'osservanza de' Sacri Canoni havesse potuto patir deterioramento nel suo rigore; del che S. Leone su diligentissimo & Memibid. oservatore, & esecutore, [e] in modo tale, che nè pur in quel gran caso volle conceder la dispensa ai Sacerdoti, ch' erano stati Bigami, di continuar ne' loro Sacri Ministeri, e ritrovandosene in quella Provincia molti, tutta fospele, amando meglio purità di Fedene Popoli, che Popoli senz' osservanza dell' Ecclefiastica disciplina. Spogliate dunque in così strana guisa

di ogni sostegno quelle Chiese, non è ciedibile, come impunemente scorrefle fenza freno l'Herefia, e come baldanzofa trionfaile la violenza degli Arriani. Victore, ch' era Vescovo di Cartenna nella Mauritania, compasfionando il crudele scempio di que' floridi Regni, non dubitò con Apostolica determinazione di comporre, e far [ / ] prefentare un Libro d Genferico, in cui a Lungo non tanto riprovava gli errori della Setta Arriana, quanto rimproverava il Rè di enormissima barbarie:cola, che animò [g ] altri Ecclefiastici d seguirne l'esempio con moltissime scritture, che in breve si viddero ò in deteftazione dell' Herefia, ò in rapprefentazione della fierezza della perseguzione, o in eccitamento di costanza per i Cattolici. Mil tutto invano: hrifer, les, cit.

Temperal facille, conciofacofache [b] Accenditurpropter hac adversus Doi Ecclefiam Genfo-

so di m' Actiono. ricus, deputando un nuovo Ministro nominato Proculo, affinche con gente d'armi girando per le Provincie toglielle ai Sacerdoti i Sacri Libria alla plebe le fostanze, & agli Altari steffi le tovaglie, delle quali ò per difprezzo de paramenti Ecclesiastici, ò per pompa di vittoria secessene quell' 3 Mem ibid. empio miscredente sottocalzoni, e camicie, Atque de palliis Altaris, [i] dice Vittore, probnefas! camifias fibi, & femoralia faciebat. Ma chi in-

vale così facrilegamente gli Altari, fu ben presto invaso dal Demonio, [4] & Proculus bujus rei executor frustatim comedens linguam in brevi surpissima confumptus est morte. [1] Ritrovavansi nel solenne giorno di Pasqua i Catto-

lici in una Chiefa, celebrando con fegreto giubilo l'alto milterio della

&Gennad de Ceripe. Ecel. c. 77.

a demitida A.

I Idom ibid.

I Yofter, Bid.

Capitolo VI.

LEONE MAGNO.

Rifurrezione. Accorfero armati gli Arriani, e fotto il comando di un lor Prete chiamato Caudiot affalirono repentinamente la Chiefa, trucidaro-Caudiel no i Sacerdoti, sbranarono gli astanti, & un Lettore, che appunto allora dal Pulpito con divoto canto intonava l' Alleluja, trafitto da una Saetta nella gola mandò fuori l'anima tutt' allegra nella Confessione Nicena. Quindi passando dai Christiani a Christo, [a] introcuntes maximo furore a Mon ilid. Corpus Chrifti, & Sanguinem pavimentis [parferunt, & illud pollutis pedibus calcarunt. [b] Valeriano Vescovo di Abe ostando in una Chiesa agli Here- b Mid. tici, che volevano quindi involare il Santiffimo Sacramento, fu mandato fuori della Cirta, con prohibizione generale a chiunque fi fosfe, di pre-del vestore di flargli ricovero fotto pena della vita, e perdita di quel fito, cafa, ò pode- Abe. re, m cui egli folle rinvenuto. Sicche scacciato qual fiero animal falvatico da tutti i luoghi, fit forzato il Santo Vecchio in eta ottogenaria viver' in mezzo alla publica ftrada, esposto all' intemperie dell' aria, all' insolenza delle genti, & all'ammirazione del Cielo istesso, che senza riparo, ò velo vagheggiò in ogni hora l'alta costanza di così invitto Campione. [ c ] Un' altro Ecclefialtico per nome Masculano fu condannato al taglio N della refla con tal politica, che reca stupore, e sdegno à chi considera, con ma degli quanta finezza di malizia gli Heretici invidia no ne Cattolici il merito medefimo della Fede; conciofiacofache fù ordinato al Manigoldo, che fe Masculano nell' arro del supplicio mostrava tema, e rinegava la Consustanzialità del Verbo, fubito egli allora fcaricaffe il colpo, e l'accideffe: ma fe coltante perfifteva ne fentimenti della Fede Nicena, lo lasciasse libero, per non aggraziarlo della gloria del martirio. E così appunto seguì con estremo cordoglio del nobil Consessore, che quando tutto giulivo viddesi sù la Soglia del Cielo, ritrovoffi con strana forma di giustizia condannato di ngovo a vivere in questo Mondo. [d] Ma più fieri rincontri sostenne a riamina. Saturo, perche nel medelimo tempo vinle i Barbari, e trionfo del più vivo affetto, e della più forte paffione, che possa sollevar contro un Huomo il Mondo, il Demonio, e la Carne. Fu Saturo, come gli altri, con- Columa agregio dannato a morte insieme con la moglie, e parecchi figli, un de quali era ima di Sauro. ancor tenero, e latrante. Andò allegro al trionfo, ma nel rapirne la palma, viddefi improvisamente assalito dalla Moglie, che Dama di nascita, & honestiffima di coltumi, per evitar gl' infulti lascivi di un viliffimo Vetturale, in cui balia l'haverebbon confegnata gli Arriani, fe ella, & il Marito non rinegavano la Religione Nicena, troppo vile per sè perdè il bel fregio della Fede, e troppo importuna al Conforte, si dispose eziandio di farlo perdere à lui; onde à lui portatali, & avanti di lui prostratasi, Non venyo. dific, d caro Marito, à perfuaderti la vita, che sò, che d te non può esser apprezzabile, paragonata con si degna sorte di morte; Non ti presento i suoi, e mier Figli, e questo ancora, che innocente sostento con il tuo latte nel mio petto, acciò per loro tù faccia cofa indegna di quella Fede, che habbiam fin bora mantenuta frà tanti strazzii , e tormenti ; Non imploro è à te pietà di me , è ai Carnefici men fiero strazio al tuo martirio; Vadane pur lacera con la noffra vita quella eziandio , ch' habbiam data à questi nostri communi figlino-li: Si rompa pur sotto il taglio della spada il nostro Maritale , che così tenacemente ci ba legati con tanta ftrettezza di animi, con tanta unione di affetti, che ben la forte, che ci ha tenuti uniti in vita, par, che non voglia ne pur separarci nella diversità della morte. Mà obimè! Che son forzata à chie-Tomo L

LEONE 550 Secolo V.

derti ciò, che non voglio, e la necessità di voler sempre esser tua, mi riduce in islato di non esser più mia; poiche mia più non sono, mentre mi accinge a persuaderti una cosa, in cui altro non v'è di mio, che il voler esser una. Mi arrossifico equalmente, e della temerarietà della supplica, e della cagione. che mi violenta à supplicarti. Ab mie caro Consorte, dirollo pure, e nel dirloti, abi duro cafo! ravviferai in me più coftante l'honestà, el'amore, chela Fede; e qui alungo si stese con lagrime, e con parole a descrivergli la sua miserabile compassionevole cadura, e l'imminente obbrobrio, che incorrerebbe, se egli con lei non acconsentisse agli Arriani. Alla vista de' figli . & all' inaspettata presenza della Moglie . s' inteneri Saturo con la rimembranza delle pene, che di già sapeva destinate indifferentemente per tutti; ma quando poi a pieno riseppe la cagione della comparfa, e udi l'arroganza della richiefta, tutto fuoco negli occhi, e tutto rimproveto nella bocca, [a] Va, rispose, miserabile, [b] Quasi una ex insipientibus Mulieribus loqueris. Si diligeres Maritum, nunquam ad secundam mortem attraheres proprium virum. Distrahant filios, separent uxorem, auferant substantiam, mei Domini ego securus de promissis verba tenebo, [c] Si quis non dimiferit uxorem, filies, agros, aut domum, meus non poterit effe Discipulus; e così detto, tutto pronto si offerse al preparato Martirio, conchiudendo l'Historico, [d] Totum ei tulerunt, stolam

2 Isb 2. bViller.ibid. e Matth. 19.

d Viller, ibi L

Degna Hiftor de i Spofi Mafi ma,e Martiniano e Fratelli,

autem baptismatis auserre non potuerunt. Ma non così vilmente, come la Moglie di Saturo, diportoffi la valorofiffima Maffima, Dama Romana fra le più celebri, che con la loro schiavitù nobilitassero il ritorno, e'l trionso di Genferico. Questa con Martiniano suo sposo, e trè Cognati, selicemente con la fuga fottrattali dal fervizio de' Vandali, e feguitando a condur fua vita nel Celibato anche nel Toro maritale, fi era ritirata fotto la cura del grand' Andrea nel proflimo Monasterio Tabraceno, porgendo, e ricevendo dal Marito, e da' Cognati, esempii rari di fantiffima Conversazione . Seppelo Genferico, e non potendo il muovere ne Massima, ne 'l Conforte, ne i Cognati à professar l' Arrianesimo; li se tutti squarciar sin' all' ossa con ispietatiffima flagellatura, racchiudendogli poi dentro ofcuriffimo carcere . più tofto cadaveri sepelliti, che rei imprigionati. Mà accorse Dio, qual medico pietofo, e in quella medefima notte riduffeli in si buona falute, che estratti quindi il feguente mattino, furono ritrovati con una carnagione tanto intiera, e viva, che parevano ufciti, non da horrida catacomba pefti, e laceri da tormenti, ma da un fontuofo convito allegri, e pronti ad ogni nnovo cimento. Massima, che era la Donna Condottiera, e la Reina di questo nobil Drapello, ricevè sopra di se più spietato aucora l'odio del Tiranno, che ordino, che di bel nuovo fosse ella tutta slocata sopra l' Eculeo, con risoluzione di ridurla allora allora in pezzi; ma in pezzi, ò miracolofo fuccesso! andaron con horribil fragore tutti gli ordigni del martirio, frangendofi le travi, fminuzzandofi le corde, con danno, & horrore degli aftanti, che viddero la Santa Donna rialzarfi intatta ne' fuoi piedi, e con le mani, & occhi al Cielo dar lode alla Confustanzialità del Divin Figliuolo. Confuso nella fua fierezza il Tiranno, fi tolfe d'avanti e Maffima, e i Cognati, mandando tutti nell'esilio della Mauritania fra le solitudini de' Caprapitti. Per opera loro divennero però in breve quelle folitudini fertiliffime di opere fante. e popolatiffime di divoti Christiani, con la predicazione, che vi fecero della Legge di Christo, riducendo que' Popoli a professarne la Religione : per il

Capitolo VI.

LEONE MAGNO.

qual fatto irritato, & inasprito maggiormente l'animo fiero di Genserico. comandò, che i quattro Fratelli fossero strascinati per i piedi da altrettanti velociffimi Carri per dirupi fpinofi, in modo rale che ciascun di loro per suo maggior cordoglio fosse spettacolo insieme, e spettatore dello strazio del compagno. Correvano i carri, & andando hor qua, horla balzoni li corpi, e con i corpi in aria dislocate, e scommesse parte delle membra dall' impeto del corfo, e dal raglio delle falci, i generoli Fratelli nell' avvicinarsi tal' ora insieme [ a ] sese mutuò conspiciebane, i' un'all'altro dicendo, Addio fratello, oh come ben corriamo verso il Cielo! Ora pro me, rispondevagli l'altro, e tutti unitamente con allegre voci replicando, Implevit Deus desiderium nostrum, giunsero al termine del felice viaggio, e tanto corsero, che arrivarono in fine [ b ] alla palma deliderata del Martirio. Maffima à b Die 16.0# is. nascosta, ò non ricercata da' Manigoldi, sopravivendo allo Sposo, e ai Cognati, ville, e mori Vergine di corpo, e Martire di deliderio, [c] Mater e Viller Midmultarum Virginum Dei , conosciuta , e venerata dall' istesso Vittore Uticenfe, che quelli successi racconta, [d] Nobis etiam nequaquam ignotam. Mi d stem ibid. chiuda il racconto di questi egregii fatti il nobil Conte Armogaste, idea E del Conte &de Cavalieri Christiani, e nobil esemplare à quei, che bene spesso pospon-mogatie. gono il fervizio della Fede a quello della Corte, e voglion più tosto comparir rei avanti Dio, che Cattolici appresso il loro Principe. [e] Ad istanza de e Bid. fuoi Vescovi licenzio Genserico da Palazzo ogni chiunque non professava l'Herefia Arriana. Affifteva in non sò qual carica nella Corte del figlinolo Theodorico il Conte Armogaste, Cavaliere, che non sol valeva con l'opera ma molto più con l'esempio, e che solo poteva sostener in un Regno la Religione: per la quale cosa risolvè Theodorico d'indurso ad ogni costo di allettamenti, e di minaccie ad abbandonar la Cattolica, e farli feguace di quella, che professava esto, e suo Padre. Ma perduta in breve ogni speranza di poter svolger quel saldo cuore, venne alli fatti, & all'armi, & a quelle più crudeli, che puotegli fomministrar l'irritamento della repulsa, e la determinazione dell'impegno, che si era proposto. Fece dunque stendere un nuovo Eculeo, comandando ai Carnefici, che a poco à poco reftringendo le corde dislocassero al Conte le ossa in modo tale, che ogni mufcolo del corpo fentifle il fuo proprio tormento. Costantissimo attese Armogaste il cimento, e con franchezza di animo, e di volto, datosi tutto in poter de' Carnefici, da se medesimo allocossi nel duro letto di morte, cantando Hinni di gloria a quel Dio, per la cui Divinità fopportar doveva allera que' tormenti. E questi in breve incominciarono; mai il lor principio, e'l fine fu così rutt' una cofa, che non ben potè discernersi, s' eglino incominciassero più tosto, ò terminassero. Conciosiacosache nel voler restringere à Manigoldi le corde, rotte si le dette corde, come se dissottilissimo filo foisero. e non di fodiffimo canape, e dando quegli di mano ad altre, e succedendo all' altre il medefimo effetto, e di nuovo dupplicando ordigni, e con ordigni di fune framischiando verghe, e catene di ferro, & avvenendo sempre, che infruttuofa rimanesse ogni loro industria, infrangendosi le corde, e con le corde li ferri, viddesi allora con istrana meramorfosi i Carnesici conmentati dal furore, e dalla vergogna, & il valorofo Conte rimproverar loro l'inesperienza,e infingardaggme, animandoli a combatter meglio contro Dio con nuove corde, e con nuovi mgegni di macchine, giachè quelle si rendevano all' Onnipotenza dell' Altifimo, come fragiliffime canne. Irritati i Barbari contro

Mm 4

LEONE Secolo V.

Dio contro il Conte, contro se medesimi, lo presero, e con disperata ferocia lo appicarono per un piede du nutrave, così lass'antolo con quel ludirio di tormento. Mi prelto si avvidero, che, come se collecto l'havessero in un'agiato setto, godeva il Santo un saporossissimo piopo si ondo Theodorico non più sossirente di vedersico avanti, condamollo prima allo scavo de fasti nelle Maniere, e dalle Minere posta estando totolo, i obligio ginado a guidar vacche in forma di bisloto, vicino alla medesima Città, e i posto nella Corte del Dominante. Mi Dio con nouvos honore incompensògli molto più sottuto di maniere il perduto: poche renendo e gil amorteni quel visissimo dificio, avanti di maniade mori l'ultimo spirto, ordino da un'acconsidente, che sepellifici il sio Cadavere fotto un tal'abore, che moltroigi al diro, de cra poro quindi lontano. Mori il Conte, de s'acavando il servo fotto quell' albore rittrovò quivi sibaticato un fepolero di rechifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico, e noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico a noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi marmi così magnifico a noble, qualem sinte [a die I l'acci all'archifilmi all'archifilmi all'archifilmi all'arch

s Viller, ibid.

b Pfal. 33.

icavando il fervo fotto quell' albore introvò quivi fabricato un fepolero di ricchiffium tamicosì magnifico, e nobile, quadem forté e l'dice l'Hiflorico, mullus eminò babuir Regimo. Solit ig randi effetti della patema 
providenza di Dio; che non ma megio prende cura, & efalta i luoi fervi, 
che quando i fuoi fervi fon maggiormene oppenfi per la degna cuala 
della Fede; apparendo troppo chiaramente negli allegati tacconti avverato l'Oracolo, che f fl'elipidati pominus emino alga eorum; amune xo hi no 
contentav. Conchiude (e l'vittore Uticenfe, Pofi bac Genfericus Eccléfam 
cartàngnis claudi practipi, a diffipatis, adaue dilperli per alversa exilore 
for degna Epifopau non fuera i Presiperii, O Minifirii qua vix referate 
qli, Zenue Prancipe [upplicaten per Particina Servenus, O' fi universi de 
qli, Zenue Prancipe [upplicaten per Particina Servenus, O' fi universi de

d Vedi if Punif.
Felice Terro.
Morte, & Elogi
di S. Leone

S. Leone intanto victorio de Manichei, e Pelagiani vinti, e convindi in Europa, degli Eurychiani debellati, e confini in Alia, degli Artiani avviliti, e disperati per la costanza de Martiri in Africa, di due Rè barbari, e potenti, atterratizon la prefensa e mitigati con l'eloquenza, Grande per pregio di opere, per fregio di obtrina, e benemento della Citrà di ar. Roma non fod idiris da lui più votte, mal forticata e triandi con [e] falsu-tevolifime Leggi, doppo un laborio do, lungo, e per accidenti varii famolo Pontificato Iaicidi di vivete nell' undecuno giorno di Apprie; [/] Pomolo Pontificato Iaicidi di vivete nell' undecuno giorno di Apprie; [/] Pom

fuds ofte

tefice de' più grandi ne' tempi andati, de' più venerabili, ne' prefenti, e di cui reftera fempre applaudita la memoria ne' fiituri.

exilio redieruns; il che [d] a suo luogo diraffi.



# CAPITOLO VIL

## Hilaro di Sardegna creato Pontefice li 12. Novembre 461.

Ordinazioni, e Decreti di Hilaro contro gli Heretici. Arriani, e Macedoniani in Roma, e opposizione, che faloro il Pontefice.



Ella congiuntura della morte di S. Leone, in cui ancor ardevà in Oriente la fazione Heretica di Eutyche, e di Dioscoro, non potè promoversi al Pontificato Soggetto più proporzionato al bisogno, che quegli medesimo, che haveva così bene in qualita di Legaro fottenuta la caufa della Fede contro il Conferma il Conciliabolo di Efefe ciliabolo di Efefo, e ch'era ftato promotore insieme, e gran Chalcedonenie,

parte nel grand'affare del Concilio di Chalcedonia. Fù eletto adunque Hilaro, il quale dimostrossi ripieno di quel medesimo zelo à favor della Religione oppressa di cui egli haveva date tante gran prove in Oriente. Per sua prima operazione scelle di scrivere una lettera circolare à tutte le Chiese del Christianesimo del cenore, che vien riferito nel Libro de' Romani Pontefici. muando descrivendo il di lui ingresso nel Pontificato, dice, [a] Hie fecis De- a la lili. Rim. Pieti in Hiller. cretalem & per universum Orbem Sparsit epistolam de fide Catholica , confirmans tres Synodos , Nicanam , Ephesinam, & Chalcedonensem, & tomum S. Archiepiscopi Leonis, & damnavit Entychetem , & Nestorium, & omnes earum sequaces , O omnes Hareticos, confirmans dominationem, O Principatum Santia Sedis Catholica, & Apoftolica. Egli poi tutto fi die alla riforma della disciplina E fine ordinazioni, Ecclesialtica con savissime ordinazioni, e nel Sinodo, che [b] tenne in Ro- b sano 465. ma di quarant'otto Vescovi, concorsi colà à solennizar' il giorno della sua Creazione al Pontificato, fece una lunga concione, efortante que' Padri à confermar con l'opere l'iltimazione, in cui essi erano saliti appresso il concetto di tutti per la dignità Episcopale, [c] Siquidem, egli diffe con me- cHaranten. morabile fentenza, reatu majore delinquit, qui potiori bonore perfruitur, & G. G. Canall graviora facit vitia peccatorum sublimitas dignitatum. In quelto medesimo Sinedo propose l'abolizione di quell'uso pratticato da molti Huomini San-Prehibisce a' Vetiffimi, ma pervertito [d] in abulo da altri men perfetti, & intereffati Al Successore. Prelati, cioè di eleggersi il Successore nel Vescovado, [e] Episcopa di Labrin a Con-eum, (sono sue parole) qui non ussi mericis pracedentibus datur, non divi- di cicisiu nd num munus, fed hareditarium putant effe compendium : & credunt, ficut res principio. caducas, atque mortales, ita Sacerdotium velut legatario, aut testamentario jure poffe dimitti. Nam plerique Sacerdotes in moreis confinio conflituti, in docum fuum feruntur, alios, designatis nominibus, fubrogare, ut fcilicet non degitima expelletur elellio , sed defuniti gratificatio pro Populi babeatur affensu: atque ideo, si placet, etiam hanc licentiam auferamus, ne, quod zurpe dillu eft, Homini quifquam putet deberi, quod Dei eft. Così egli. E qui notar si deve la folita modestia de Pontefici Romani, che potendo col

folo loro Oracolo fiabilir Decreti, con obligame all'offervanza il Christia-

nelimo:

HILARO. 554 Secolo V.

nefimo, amano tuttaria meglio fpeffe volve feguir il configlio de Fratelli, che la propria autorità. E fil flabilito appunto, quant'ei propofe, chiudendofi il Sinodo con quelle celebri parole proferite cinque volte unitamente da tutti il Vefcori, che havevano forpplicato il Papa per la confernazione di

molte antiche Leggi, Ut fervetur antiquitas, rogamus.

Ariani a Roma. Má [a] prevalendo in Roma e per fuperiorità di polto, e per aura di Ariani a Roma. fortuna Ricimero, humon Goto di naferta, & Artiano di fede, fi fiacile, come avvenne, che prendefe (peranza l'Herefia di por piede in quella fantificata Reggià del Chriftianetimo, fe la vigilanza del Pontefice, che vi fi

come avvenue, cine prenoente iperanza i rierentadi por piece in questa tamtificata Reggià del Christiane immo, fe la vigilatza del Pontefice, che vi fi Reimero, e faz oppofe, non ne havesse troncata à tempo la trama. Facevala Ricimero più da Tiranno in Roma, che da Cittadino: poiche ò per sua opera, ò per ti conssignio fatti uccidere due Imperadori Majorano, e Severo, e miterabil-

mente roverficiaro lo Stato dell'Imperio, le ra effo refo egualmente odiaro, le distributa dell'Amperio, le ra effo refo egualmente odiaro, le distributa dell'Amperio, le distributa della Recentifica della Recentifica della Statoria della Statoria, e qui ri pubblicamente havera aperto ricertacolo à chiunque un della Amperio della Statoria, e qui ri pubblicamente havera aperto ricertacolo à chiunque della Statoria della Sta

protentava, com cuto, ia Serta Armana; qual cojoriorio petracojo in mace agli occhi de Romani duro molto tempo, e nei di quebla Chiefa faremo muova, e lunga menzione forto il Pontificato di S Cregorio, che doppo cent'anni la rtofie gali Heretici, riducendola al culto primerodella vera Fede. Nulla però maggiormente (gomento Roma, quanto l'elezione, che Bertiafone di Ricimero feeu l'Beratto di un' [c] Imperatod receo, che

e Minph.l.s.a.l. a perfuatione di Ricimero fece il Sepato di un' [c] Imperador Greco, che dalla Grecia mandò Leone di Oriente a governar l'Imperio di Occidente.

Ricimero fii l'autor della rifoluzione, non sò fe per affuefar i Romani al

Messalaila la giogo de fitanieri, ò per privata pretentione di farti Genero, come fegui, Reas, littlefo Anthenio, che cost chiamava il in movo Imperadore. Comunque patfaffe faffare, certa cofa fiè, che da Coltantinopoli conduffe feco Anthemio molti Heretici Macedoniani, che in breve riempirono Romadi conventicole fcandalofe, e di dottrine efectabili. Capo di quetti era un El Flotheo. Heretico di mille errorio; de defedero do divulgati; tutti, e di

of Peparal deri promoverti. Må egli non trovò Roma cosi facile à porgetti credenza, come fertile n'erà quel Pacíe, d'ond'effo lì haver areat. Concolisoofche
non l'offerendo Hilaro cotali temerarie procedure, tutt'amnato di selosinon l'offerendo Hilaro cotali temerarie procedure, tutt'amnato di selosicontrò Antheniu un giorno nella Chiefa de Petro, e così liberamente
parlogli, e così vivamente perliquello, che Antheniu ono fol bandi da Roma Filotheo, e quanti Heretici havera feco condotti dalla Gizcia, mi [d'
etisla parlogia de la contro del parlogia de la contro del parlogia del parlogia

ma riuotico, è quanti refere di di con permetter per l'avvenire in quelica citta fomiglianti novità, che offiu(ar potefiero la Santità della Cetta fomiglianti novità, che offiu(ar potefiero la Santità della Cetta fomiglianti novità, che officiar per contra della contra foliero della contra contra della contra forma della contra contra

## CAPITOLO VIII.

## Simplicio di Tivoli creato Pontefice li 20. Settembre 467.

Morte di Ricimero . Decadenza dell'Imperio Romano . Odoacre Arriano Re de Romani. Dilatazione dell'Arrianesimo in Roma . Stato miserabile del Christianesimo . Pretensione di Superiorità ne' Vescovi di Costantinopoli. Morte di Leone Imperadore Cattolico, & assunzione all'Imperio dell'empio Zenone. Pietro Gnafeo Fullone, sue Heresie, e costumi . Timotheo Eluro , sua arroganza , e fasto , e morte . Tragici avvenimenti di Zenone. Bafilisco, e sua Costituzione à favor degl' Eutychiani. Ritrattata per opera del Pontefice. Morte miserabile di Basilisco. Enotico di Zenone, e sua publicazione.



A Ricimero nulla prezzando ne la dignità dell'Imperio, ne la Morte di Ricimepersona de Cesari, ne la congiunzione de Parenti, reo del ro Arriano. langue sparso di tre Imperadori uccisi, l'ultimo de' quali su il suo medesimo Genero Anthemio, [a] Non dintina perasso acasted in Chron. scelere gloriatus, poft quadraginta dies defunctus eft, lalciando quell'Imperio decantato eterno da' Gentili, non tanto ad

Olybrio, a Glycerio, a Nepote, & ad Augusto Successori l'un dell'altro nelle disgrazie più tosto, che nel Regno, quanto in poter di Gente barbara, e nemica, che lo tennero finalmente oppresso sotto durissimo giogo di vilissima servitù per lo lungo spazio di trè Secoli, cioè sin tanto che, coyminina tervitu per io lingo i Papa nel luo primero filendore. Morto dinque Augusto, chej c Jest dispersión didica (Augustolo, Odoacte fii i per dispersión didica (Augustolo, Odoacte fii i per dispersión de la companyo dalla fortuna, come fopra le ali, del sense a primo de Re Barbari, portaro dalla fortuna, come fopra le ali, del sense a primo de Re Barbari, portaro dalla fortuna, come fopra le ali, del sense a primo de Re Barbari, portaro dalla fortuna, come fortuna del sense del ultimi confini del Settentrione fu'l Campidoglio di Roma, per tener log-Odosce Arriano gerra la potenza de Romam foteo la forza, e la verità della Religione fot-RediRoma. to l'Hereija. Concioliacolache canto egli, quanto i fuoi Eruli professando l'Arriancsimo, scellero trè delle [ d ] sette Regioni della Città, segregan- della en el partir della l'Arriancsimo, scellero trè delle [ d ] sette Regioni della Città, segregandole dalle altre in efercizio libero de loro Fazionari; e con la vicinanza del contagio infertando le rimanenti di ogni lordezza di errori, viddesi allora Roma ripiena di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quali annuecassimi di una mostruosa quantita di Heretici, fra' quant Sinagoga in una casa, che Papa Simplicio haveva comprato in fervizio, & distro mierabile uso della Camera Apostolica, togliendola al Vicario di Christo ò diorza, cute il Christo ò con male arti, per abulariene in inperfuzioni Hebraiche, e Talmudifti. nefimo che. Nè, siccome Roma, in altro migliore stato ritrovavansi in quel tempo tutti li rimanenti Regni del Christianesimo . Poiche con de-

Secolo V. SIMPLICIO. plorabile difgrazia gemeva l'Occidente fotto la Tirannia degli Arriani Pa-

droni dell'Italia, Francia, Spagna, & Africa, e l'Oriente fotto il Dominio di Zenone, Basilisco, & Anastasio, finti Cattolici, e perciò tanto più nocevoli gli Heretici Eutychiani, che nella perfecuzione, che ciafcun moffe alla Chiela Cattolica, rendevano apparenza di abolime affatto la Fede. Ma non mai meglio, che allora, si avverò l'immutabil Profezia dell' insuperabilità della Religione di Christo, annunziata dal Divin Figliuolo in quellath. 36. aprabilità del le parole, [a] Porta Inferi non pravalebunt adversis eam; essendo che non mai più strepitosamente tonarono i Papi con li fulmini delle Scommuniche contro i medefimi Cefari Signori del Mondo, contro riguardevolistimi Vescovi di Regie Città sostenuti da poderosissime protezioni, contro Popoli intieri ò titubanti nella credenza, ò prevaricati ne' costumi ; e non mai più vigorosamente eglino esercitarono la loro suprema autorità sopra tutte le Chiese della Christianità hor col vigor de' Decreti, hor col terror delle minaccie, & hor con la saviezza de consigli, che quando mostrò l'Interno di voler li fommergere in quella fiera rempelta di persecuzione, e di Heresie.

Acacio Velcovo di Coftantinopoli.

b Theodor. Lefter. in Collett. La.

periorità del fuo

d Concil. Conflant.

in rigettaria .

P.F. 28.

che ci faranno note i racconti, che foggiungeremo. Era fucceduto nel Vescovado di Costantinopoli à S. Gennadio lo scelerato Acacio, della qual successione haveva dato l'Inserno stesso un chiaro prefagio, quando un horribil fantalma apparendo à S. Gennadio poche hore avanti la fua morte, con horrido fuono in voce humana queste parole

proferi, [b] Abeo, & te vivente quiescam, reversurus post obitum tuum, & modis omnibus Ecclesiam eversurus. E l'annunzio su comprovato pienisti-Ravviva l'antica mamente dagli effetti : effendo che quanto più in alto fi vidde follevato retentione della Acacio dalla nuova dignità, tanto più rendendofi vogliofo d'innalzar la fua Sede Episcopale sopra le altre, risolvè di promover l'impegno malaa Baren. an. 472 mente prefo, e faviamente deposto da Anatolio, [c] Ut Sedes Constantinopolitana post Romanam locum principem obtineret . Diedero stimolo alla rifoluzione alcuni Canoni formati dai Padri [d] Costantinopolitani, e [e] e Cetti, Calendo, Chalcedonenia, e [e] contantinopolitan, e [e] contant parenza di forza il falfo supposto, che decaduto in Occidente l'Imperio di Roma, egli havesse seco eziandio tirato nel precipizio medesimo la Chiesa

Romana, come se il Pontificato sondato fosse sopra le mura, e di pari andasse la suffistenza della Religione con quella delle armi. Era quelta una questione più tosto di superbia, che di Fede; & i Pontefici Romani haverebbono facilmente acconsentito alla vana pretensione de' Greci, con dichiarare il Vescovado di Costantinopoli in ertolo di Patriarcato, & in grado di superiorità all'Alessandrino, se eglino non havessero considerato, che fcon. Nic. cord. havendo il Concilio Niceno definita [/] la prima autorità, e preminenza nella Chiefa Cattolica doppo il Romano al Patriarca Alessandrino, non pareva allora nè espediente, nè utile il dispensare à quel primo gran Concilio, che in que' Secoli particolarmente fi proponeva i tutti come Coftenza de Papi norma efattiffima dell'Ecclefiastica disciplina. Per la qual cosa à tale in-

giusta domanda havevano sempre costantemente contradetto S. Damaso, e S. Leone, e di fresco allora Hilaro prima, e poscia [g] Simplicio, dando-Papa ne rifoluta negativa à Cefare stesso, che volle di simil grazia richiederia Queste procedure de Papi resero persuaso Acacio à procedere nel suo impegno con qualche cautela, per non esacerbar maggiormente ne' suoi prin-

cipit

cipii il negozio, e romperne l'orditura prima di avviarla. Atal'effetto Comedianovo dunque egli stese in forma di Editto una lunga scrittura, in cui proponen- promoti da Acado la restituzione di alcuni Privilegii tolti a' Cattolici dagli Heretici . con de. industriosa astuzia mosse indirettamente l'antica pretensione, chiamando la Chiefa Costantinopolitana Matrem Christianorum omnium Orthodox.e Religionis, infinuando all'Imperadore, come fegui, ch'egli publicaffe la feritrura in forma [a] di Legge, mendicando fede alla menzogna dal zelo al 16. c. 4 54 delle Chiefe, e dall'autorità del Principato. Mà chi vegliava alla cultodia cof. E def. di quella di Roma, non potè effere abbagliato dal lampo della Greca albagia, e Simplicio alla prima comparsa dell'accennato Editto, che Leone innocentemente spedi, riconoscendone l'Autore, riprovonne l'attentato E come di nu con così inconcutta faldezza, infiftendo fempre ne' medefimi fentimenti riprovata da Sinde' fuoi Predecessori, ch'egli meritò gli elogii, che secegli [b] S. Gelasio, b Gelasia Papa e con S. Gelasio tutta la Christianità, di Difensor tenacissimo delle tradi- le cir. zioni antiche de' Padri: Asacio, che viddesi per questa strada scoperto, ne prese un'altra che ridusse in fine lui, e tutto l'Oriente nel precipizio d'immenfe turbolenze, nell'impegno d'innumerabili Herefie, e nello Scifma odiofo di quella gran Chiefa con la Latina. Per l'avvenimento delle quali cofe Merre di Leone, s gli cadde mirabilmente bene in acconcio la mutazione de' Regnanti fegui-fucces ta con la morte di Leone Cattolichissimo Imperadore, e con l'assunzione perio di Zenone. all'Imperio di Zenone iniquiffimo Christiano, ch'essendo prima passaro pe'l lel fango ditutte le immondezze del fenfo, era giunto in fine a farla al folito care la care 16. di coloro, che dalla perversità de' costumi degenerando nell'empietà dell' Herefia, fi ritrovano infracidati, e corrotti di animo, e di corpo. Prima operazione dunque del nuovo Cefare fu il richiamar dall'efilio due Satel- suoi peffini prisliti d'Inferno, cioè Pietro, che [d] dall'arte, che haveva efercitata, di Luis infermate tintordi panni, fu da' Latini denominato Fullone, e da' Greci Gnafeo, e ! Barnal. aput Timotheo Eluro, che l'Imperador Leone ad istanza di S. Leone Papa ha- Sur. Pom. L. veva relegaro nell'efilio del Cherfonefo; ponendo ambidue fopra le due principali Sedie dell'Oriente, cioè il Fullone in Antiochia, e l'Eluro in Aleffandria, con que' dolorofi accidenti, che prevennero, feguirono alla Pietro Gnafeo il Fullone loro reintegrazione, e che per intendimento de futuri successi siamo pre-suo visit, e ma-fentemente necessitati à descrivere. Era vissuto un tempo il Gnasco sta i la dottina. Monaci vigilanti, che i Greci differo [ e ] Acemeti, perche nel lor Mona- e Membercit. sterio in ciascun'hora del giorno, e della notte qualch'un di essi vigilava fempre orando nella Chiefa. Mà come un Giuda fra gli Apostoli, così viveva il Gnafeo fra que' beati Religioli, conciolizcolache [f] Santfam, [Hemles, six. & Venerandam Synodum Chalcedonensem adversabatur. & dormatis Eutvchiani erat propugnator; per lo che fu vituperofamente scacciato da quel facro Chiostro, reciso da quel sano corpo, come membro putrido, & infetto. Resoli egli peggiore con la liberta del vivere, e con l'entratura di costumi laidissimi insinuatos nell'amicizia di Zenone, che di fresco era stato dichiarato Conte dell'Oriente dal suo Suocero Leone, con lui portossi m Antiochia, ove fubornato il Popolo, e calunniato il Patriarca S. Martirio con la taccia di Nestoriano, finalmente ottenne, che il Santo Vescovo, per efimerfi dagl'infulci di Zenone, rinuncia le il Vescovado con quelle rremende parole, proferite da lui sù l'Altare nell'atto di celebrare, [g] Clero int g Tond, Lat. to morigero, & populo rebelli, & Esclefis contaminate renuncio, ferrate called .l.t. interim mibi Sacerdosii dignitate. Zenone allora collocò in quella Sede

Secolo V.

brev. c.18.

SIMPLICIO, 558 Secolo V.

akito, Dies, is il Granco. Ma l'Imperador Leone non [offerente dell'aggravio fatto alla Santita di Martirio, non oftante le rimostranze del Genero, [4] relegò in Oase il delinquente Gnasco Antore, e Capo di que' mali. Breve però su il Creato Patriarca tempo, e la pena dell'efilio; poiche fucceduto Zenone al comando dell'Imdi Antiochia, e perio, richiamollo dalla relegazione, con reintegrarlo nel Vescovado. Si tro i Cattolici . portò dunque colà il Gnafco così pien d'ira, e così disposto à prender ven-

detta di tutti li Cattolici, che facendone strage, infuriò spietatamente contro S. Stefano fostituito a S. Martirio nel Patriarcato, uccidendolo su ? b Freg. 1.3. c. 10. Altare [ b ] medefimo, mentr'egli celebrava la Messa, gittandone gli avanzi del dilacerato corpo, per maggiore obbrobrio, e disprezzo, nelle acque proflime dell'Oronte. Cotal' empio fatto irritò gli animi eziandio di quei simplie. Papa che proteggevanlo: e Zenone mandò cola Soldati à punirlo, e riceve [c] acerbi rimproveri da Simplicio, che prevedendo i feguiti sconcerti, haveva lo più volte ammonito a tener lontano ne' più remoti efilii della Thracia quell'empio, e chiunque, com'egli, imbrattato foile di Herefia; essendo pius, quem Hareticus impietate non vincat. Mil prevalendo l'empieta alla

Epift. 14.

d S. Hier. in e.18. che per perversione di natura l'Heretico è crudelissimo, e [ d ] Wullus est imgiuffizia, e alla verità la finzione, fiì il Gnafeo da Zenone tollerato in quel Trono, d'onde con infaulti avvenimenti publicò poi quell'odiofa Herefia, e vedi il Pacif. di che a fno proprio [ e ] luogo descriveremo .

Felice IIL

La promozione del Gnaseo al Patriarcato di Antiochia su preludio richianitto dell'altra, che in breve fegui, dell'Eluro in Alessandria, richiamatovi meetilio da Zenone. desimamente da Zenone, per infettar nel medesimo tempo con questi due mostri tutte le Provincie dell'Asia, e dell'Egitto. Nè puosi esprimere, con quanto fasto ritornasse Timotheo à quella sua usurpata Chiesa, che ve-

e fafto .

deva da sè di fresco profanata col sangue sparso dell'innocente S. Proterio; conciofiacofache per render come più publico il suo trionfo, doppo breve dimora volle quindi portarfi à Costantinopoli, d'onde gli uscirono incontro con sontuosa proceffione tutti i Seguaci di Eutyche, intonando alternativamente à choro l'Evangelica acclamazione, [f] Benedichus qui venit in nomine Domini; in modo tale che appena un'Athanasio haverebbe tal pompa meritara, quando glorioso ne veniva dall'Heresia abbattuta, e dall'haver solo vinto tutto il Mondo. I Cattolici della Città non poterono non inhorridirli à tal comparfa, & i Monaci [g] chiusero in quel tempo le loro Chiese per non ammettervi dentro colui, che ne haveva tante profanate, tramandando la notizia di tutti quelli abbominevoli eccessi al Papa, per haverne da lui rimedio proporzionato al bisogno. Nè con mi-

Operationi, e ac nori lagrime pianfe Simplicio in leggerne il racconto, confiderando così lo del Papa. impunemente manomella in ogni parte la Fede di Christo; & allor fu, che fcriffe [b] all'Imperador Zenone, ad[i] Acacio, & agli [k] Archimandriri quelle ammirabili lettere, dalla cui lettura di fenfi Apoltolici, e paterni fi comprende, quanto vivamente cotali novità egli rifentifie; e con quant'attenzione accorresse co' consigli , e con le minaccie ai dovuti provodimenti. Ma nulla maggiormente l'afflife, quanto la fraudolente conreal nivenza di Acacio, che tali cofe fotto gli occhi, e nella fua Chiefa veeo, e all'Ela deva, e non fol taceva, ma mostrava di approvare, con più alta conside-

razione di chi da quelli principii di mali prevedevane altri, come feguirono, di confeguenze molto più dannevoli, e perniciose. Turtavia

h Simpl. epift. 3. i Simpl. epift. 5. h /dem epift. 6.

le tacque Acacio, per la ragion, parlò Dio, e tanto più horribilmente, quanto

quanto più sfacciatamente ritrovavasi offeso dallo scelerato Timotheo. [ 4 ] In Costantinopoli, dov'ei era entrato trionfante, havendo ottenuto collest.i.t. da Cesare una Chiesa de' Cattolici per l'esercizio libero dell'Heresia. nel portarvisi egli cadde repentinamente da Cavallo, e rotta una coscia, Morte dell'Elero. fii necessitato tornar indietro, e doppo un'anno di continuato spasimo, come forpreso da inopinato spavento de commessi delitti, b l Optavit b Libr. Disc. is fibi mortem , & haufte venene folutus eft, cioè con morte confuera à brev. e.t. quei, che vivono da disperati. Da lui i suoi seguaci suron chiamati Timozbeani, contro [c] i quali egregiamente scruse Samuel Siro Prete della commad de Seri-Chiefa di Edefla.

la rimmerazione di puova honoranza. Ma invano adoperoffi Simplicio con Acacio, & Acacio con Bafilisco, essendo che scoppio poscia il mal nascosto veleno di Acacio in peltifera cancrena, e Basilisco ostinossi nel mal fare, anche à dispetto del Cielo, che sostenne allora la giusta causa à forza di

Ma fù più acerbo il castigo di Zenone, che havendo ricevuto da Dio un'ampio Imperio per difendere contro gli Heretici la fua Chiefa, di accidente fe n'era perverfamente abufato per opprimerla. Regnum Zenonis, dice [d] Maculli incless. l'Hultorico, Basiliscus Tyrannus invasit, sbalzandolo con tal violenza dal Trono, che per isfuggir la morte, egli fuggiafco ritiroffi nell'Ifauria fuo Pacfe nativo, [e] atque in desertis locis vitam duxit incognitus accolis, ob idque e au. ..... 476. coattus fuit interdum berbam, pane deficiente, ad cibum querere. Basilico ". 4

vittoriofo dell'Imperio volle le armi contro la Fede, [ ] Bafilifusi inva-dens Imperium mor Fidern [abserte cept]; e ne venti melli di quella filia filialitici siralitici constitue on propositi dell'anguno, e dell'a

chiunque infecto foife di Herefia Butychiana, [t] publico un'empio Eduto contro la lettera di S. Loone, e contro il Concilio Challecdonente, ripro- esperi, l'avandone la Rede, probibendone la difeia. A caccio die fione a lidora qualche lampo di bonet con refilier agli attentati del Tiranno, ond'egli ne fii con sullo strata di Budi encomato dal Papa, e dichiatato [b] anoca fiio Destro in Oriente. A del ando del papa, e dichiatato [b] anoca fiio Destro in Oriente. A del ando del papa, e dichiatato [b] anoca fiio Destro in Oriente. A del ando del papa, e dichiatato [b] anoca fiio Destro in Oriente. A del ando del papa, e dichiatato [b] anoca fiio Destro in Oriente. A del ando del papa, e dichiatato [b] anoca fiio Destro del papa e del papa del con isperanza d'impiegarlo nella difesa della Cattolica Religione con quel- 4-11.

evidentiffinn miracoli, narrati alungo [i] negli atti di S. Dianiele Stylita, e di S. Euthymio. Ma il maggior prodigio fii il ravvedimento ò vero, ò finto il becombri, o di Basilisco, mosso a ritrattare il suo impegno dalle vive rimostranze, che di lo lameri. fecegli Simplicio, per le quali egli rivocò la Costituzione accennata con ale Buillifeo la fina tra Costituzione, che prolifiamente registra [ t ] Evagrio nella sua Historia, Costinazione . [1 Bafilifens Tyrannus, & Huretiens, dice S. Gelalio, feriptis Apoflolica I S. Gilatus Papa

Sedis vehementer infractus eft, & à pluribus revocatus excessibus; e Theodoro Pil. 11.

rar l'Imperio, [ m ] Zenoidem Conjugem suam fumit, & Acacio fe, & Clero, m Thad Lat. 1.1. & Monachis in Ecclesia purgat , Sedique illi jura fua restituit , & alio Edicto priora ablegat. Ma dalla Chiefa fu egli totto estratto da Zenone vincitore

della battaglia , e dell'Imperio ; il quale [ n ] Bafilifeum fimul cum Uxore , & n Procos. de belle filiis in Cappadociam mittens, byemis tempore just, neque veste, neque ciba- Voand. 1.1. Morte miferabile riis juvari : ex quo breviter und fe complexi corporibus , collacrymantes mife- di Bantico. re perierunt. Suida con un degno corrollario conchiude tal racconto, [a] Suida apalba. Tali clausit fine vitam impius Basiliscus, uti fame periret, qui pecuniam exegit

Nè Dio, che castigò un'Heretico con l'altro, col progresso del tempo di Zenone.

ab Ecclesiarum Episcopis.

Lettore della Chiefa Costantinopolitana soggiunge, che Basilisco intimorito dalla fama delle proffime armi, che haveva unite Zenone per ricupe-

dorme nel lezzo delle colpe, dasse segno di ravvedimento, e mandasse al Papa [ a ] un'offequiofiffima lettera, richiedendo da lui non fol configlio.

ma mostrando di gradirne, e di effettuarne i comandi, con [b] richiama-

re alle loro Chiefe i Vescovi Cattolici esiliati, & esiliarne gli Heretici; tut-

tavia di nuovo ò dalla sua perversa inclinazione spinto al male, ò dalle perfuafioni di Acacio fomentato sempre a protegger gli Heretici, riceadde in

S. Simplicio. h F - agr. 1.3. c. 8 o feq.

Cutara 482. Che di nuovo imnotico.

abominazione del Papa, e in odio de' Cattolici con la publicazione [c] di quell'altrettanto celebre, quanto empio Editto, che Unitivo chiamarono i Latini, & Enotico li Greci. Fù quest Editto parto di Zenone, ma conceptaperversato nel mal to da Acacio, quasi in nulla distimile all'altro accennato di Basilisco, contro il quale haveva così bene oftato il medefimo Acacio: ma quefti lufingato presentemente dal suo antico prurito ò di superiorità, ò di competenza con il Pontefice Romano, e speranzoso di ottenerne l'intento a forza di turbolenze, accrescendone nuove alle vecchie, e fraponendo sempre in concustione della Fede alle calamità passate sconvolgimenti pronti, e prefenti, si era in fine, se non con le parole, dichiarato con l'opere, ch'ei vo-

leva il primo alzar lo stendardo di quella gran ribellione, che ha diviso

E contenuto di l'Oriente dall'Occidente, e la Chiefa Greca dalla Latina. Conteneva l'Editto un'ardente desiderio in Cesare di veder riunito il Christianesimo nella medefima credenza, & à lungo stendevasi in acclamazione de i trè primi Concilii, in riprovazione dell'Heresie di Nestorio, e di Eutyche, in confessione di una Fede tutta divota, e sincera; e poi, qual velenoso Scorpio-

d Zvagr, l. 3. c. 14.

zava chiunque ò prestassegli credenza, ò difesa, con le seguenti parole, [4] Cuique autem, qui aliud quidquam vel sentiat, seu jam, seu alias, seu in Concilio Chalcedonensi , seu in alio quovis Concilio , Anathema indicimus. Fit quest'Editto formato con ottima apparenza, ma con pessima intenzione, essendo che vedendo Zenone diviso tutto il Christianesimo per l'Heresia Eutychiana malamente pretese di riunirlo confar ceder in qualche punto agli Heretici, e in qualche punto ai Cattolici, per farli poi divenir tutti Heretici, com'esso. Perciò anathematizzo a favor de' Cattolici Eutyche, & a favor degli Heretici il Concilio Chalcedonense, persuaso, che gli uni e gli altri haverebbon volentieri accettato questo suo mezzo termine negli affari della Religione. Ma gli affari della Religione non fono, come quelli de Tribunali, che nelle liti ammettono aggiultamento, e composizione; effendo, che è [e] inconsutile la veste di Christo, una [f] è la Chiesa, e [g] Habere non potest Deum Patrem, qui Ecclesiam non habet matrem. In-horridissi il Christianessimo alla rimembranza della temerarietà, che un'

ne, che con la coda ferifce, riprovava il Chalcedonenfe, & anathematiz-

c /ean. 29. fr. Cor. 12. g S. Cypr. in lib

Dolore, e morte

Huomo Laico, qual'era Cefare, ofasse stabilir leggi di Fede, con contravenir à quelle di un Concilio di così profonda venerazione; e quanto ne rimanesse afflitto Simplicio, chiaro si rende dalla morte, che indi a pochi mesi gli sopraggiunie, lasciando al Successore gran materia di penosi disgulti. Al contrario quanto ne godeffero i Fazionanti dell'Herelia, e que' Cartolici medefimi, che miferabilmente gioiscono delle avversità, e sconquaffi della nostra Religione, lo faran palele i successi, che descriveremo fotto il Pontificato, che fiegue, di Felice.

## CAPITOLO

### Felice III. Romano creato Pontefice 8. Marzo 483.

Pietro Mogo, e sue perfide qualità. Setta degli Acefali, Prowedimenti del Papa sopra le Chiese Orientali, Origine del sacroTrisagio. Heresia del Gnafeo. Xenaja, e sue Heresie Scommunica , e morte di Acacio . Curiofa successione di Fla. vita al Vescovado di Costantinopoli. Morte del Mogo, e dell' Imperador Zenone. Morte di Genserico. Successione di Hunnerico, e nuova persecuzione in Africa degli Arriani contro i Cattolici. Suo corfo, e prodigiosi avvenimenti. Morte di Hunnerico. E provedimenti del Papa sopra le Chiese dell'Africa. Varie classi di Penitenti, e differenti penitenze ufate dall'Antichità nella Chiefa . Semipelagiani , loro progressi, e nuove esposizioni della loro Heresia. Condannata da Papa Felice, e da Vescovi del Christianesimo.



L primo dunque, che alzasse bandiera à favor dell'Enotico Piero Mogo, e di Zenone, fu un'Alessandrino, di cui dir non sappiamo, se fosse Ecclesiastico, o Laico, Heretico, o Cattolico, tanto fù vario nella professione dello stato, e nella confessione della fede. Egli chiamavafi Pietro Mogo, e Papa Simplicio feri-

vendo a Zenone [ a ] attelta di non faper, s'egli fosse stato a simple mifero. ancora ordinaro Diacono, quando dal Popolo di Alestandria su rumultuofamente follevato al grado di Patriarca. Evagrio [b] lo descrive per b Ever. 1.1 e 17. huomo così doppio di cuore, così ripieno di frodi, così proclive all'Herefia, e così istabile nell'Herefia medefima, che discerner malamente poteaficio, che voleva, mentre quel che dimostrava di fare, era l'opposto di quel che faceva: Ifte Petrus, dice, bomo fraudolentus, versutus, & temporibus inserviens, minime in una perstitit sententia, sed modo Concilium Chalcedonense damnavit, modò palinodiam cecinit, idemque ipsum Conciium omnibus suffragiis approbavit. Non così tosto usci alla luce l'Enotico, somefrire l'Enoche ritrovandoli il Mogo in moto continuo di fomentar fedizioni, fatta fet-ileo di Zenome. ta di mal contenti, e propolta à tutti la volontà del Principe per regola di Religione, fortoscrisse [c] egli prima, e molti poi con lui, l'esecrabile citantiti. cit. e. 13. Editto, rendendosi per tal risoluzione tanto benemerito à Zenone, che questi per rimunerarlo scacciò immediatamente dal Trono Episcopale di quella Chiefa il Cattolico Giovanni Talaida, & intronizzovvi lui con quell'applaufo, che ci descrive [d] l'Hustorico con quelle poche parole, d Life. Dies s. Et quidem Petrus intronizatur abomnibus. Per quelto innopinato lolleva- 14.

Tomo I.

Secolo V FELICE III. 562 mento d una tanta Dignità di un huomo fcandalofo, e fraudolente, tumultuò il Clero Cattolico, protestando di nonvoler per Capo un ch'era Capo de' Ribelli della Fede, e opprimeva così stranamente la Religione di Chrifto. Il Mogo, che, come habbiam detto, [a] erat bomo versutus, & tema Ewage, loc. oit. poribus inserviens, mettendo il capitale della coscienza in quel fondo, che più gli fruttava, per tirar' à sè il feguito anche de Cattolici nulla dubitò di Si finge Cattolico co' Cattolici. rendersi parteggiano di due Religioni, e con una franchezza impareggiabile di parole, di volto, e di sentimenti, co l Clero,e Popolo Orthodosso professo venerazione al Concilio Chalcedonense, & horrore all'Enotico di Zenone . & al contrario con gli Eutychiani horrore al Concilio, e venerazione all' Enotico, in modo tale che fattofi tutto con tutti, fi finse Cattolico co' Cattolici, & Heretico con gli Heretici, non altrimente però [b] ut omnes faceret falvor, ma per introdurre in tutti quelle Sette, che chiamò S. Pieb s. ad Cor. p. tro [c] Sectas perditionis superducentes sibi celerem perditionem. Dal che c 1. Petri 1. avvenne, che rendendosi egli egualmente sospetto agli Heretici, & odioso ai Cattolici, perdè in gran parte il feguito degli uni, e degli altri, che ab-Acefali Heretich. bandonatolo fi fottraffero dalla di lui direzione, costituendo un terzo d Lour. de Sandis partito fotto nome di Acefali, cioè, [d] Capite carentes, quod Patriarcham fuum minime fecuti, feorsum communicarent . Setta, che fu sempre avversa al Concilio Chalcedonesse, benche anathematizzasse Eutyche, e all . 5. celebre in Oriente in questi, e ne' futuri tempi per numero, e qualità di Perfonaggi. Per i quali fuccessi quanto decaduta, & avvilita rimanesse la difciplina Ecclessattica in quella gran Chiesa, denominara tanti anni da Diofcoro , dall'Eluro , e dall'empio Mogo , e quanto horribilmente gli Alessandrini si rendessero rei avanti Dio, chiaro apparisce da ciò, che Cedreno e Cede, in Ann, fit attefta, [e] Alexandria Viri plurimi , itemque Mulieres , & Pueri graviter à Damonibus verberati, affidue latrabant. In somnis autem cuidam terribilis quidam apparuit dicens, civibus hac ob damnationes in Chalcedonense Concilimm editas aceidere . In questo stato di cose sù in Roma innalzato al Pontificato Felice III. Papa Felice riit quale si riconobbe subito obligato à subintrar nella pugna contro l'Enoprova, e condanin l'Enouten de la litte de l'Action de l' omnes alii Patriarcha, dice Theodoro, conciliationem Zenonis approbarent, folus Felix Romanus illi non communicavit. Soggiunge il Baronio [g] che sin da primi giorni della sua Creazione, Felix exhorrescens Enosicum , in subscribentes intulit Anathema , ipsumque proscripsit unitatis Edi-B. Bar. anne . n. 16. in fine . ffum, vere impietatis seminarium. Quindi egli affunse fra i primi, e più gravi pensieri quello di dar provedimento alle necessiti della Chiesa Orien-Suoi provedimen-ti per la Chie's Orientale, e Ct.: tale, governata in Costantinopoli da Acacio, in Alessandria dal Mogo, & in Antiochia dal Gnafeo, tre Satelliti d'Inferno follecitato eziandio à ciò fare dalle giuste querele di Gio. Tolaida, legitimo Patriarca di Alessancilio Romano. dria, che con conveniente appellazione era ricorfo contro il Mogo alla Sede di Roma. Deliberò egli adunque in negozio così rilevante di proceder co l'configho de Vescovi Vicini, che chiamò presso di se in adunanza

di Concilio formale in numero di quarantadue; e riguardevole [b] rendefi quello Sinodo nelle Hiftorie, effendo che vi prefiede l'Heifo Pontefice in perfona, intervenne come Attore il Patriara Talladi da Heffandaria; ficitato quello di Coffantinopoli; e fcommunicato, e depolto l'altro di Antoto quello di Coffantinopoli; e fcommunicato, e depolto l'altro di Antochia con controli di Papa lo fiato milerabile di quelle Cinete, Capitolo IX.

FELICE III.

Chiefe, e il loro gran bilogno di follecito riparo, fe non fi volevano ben Rifolusioni survi presto veder turte sotto un taglio irremediabile smembrate, e abscisse dalla pre communione Cattolica; propose, come [ a ] seguì, di eccitar l'Imperadore a Edic. epif. » à ravvedersi con la retrattazione dell'Enotico, con la reintegrazione del Talaida, e con la degradazione del Mogo; e risolvè di scrivere paternamente ad Acacio, trasmettendogli un Libello in forma di citazione, acciò nispondesse, e si difendesse sopra i Capi esposti, e per ciò fare [b] à Ro- b zogr. 1.3.1.12 ma venific avanti i piedi del Papa, per il qual'effetto il Pontefice implorava eziandio la potenza Secolare del braccio Imperiale. E perche le Lettere sono voci morte, e parole inanimate, e dipinte, determinò di aggiuni gere a loro l'efficacia delle vive, con la spedizione à Cesare di trè Legati, acciò rappresentassero a lui li sentimenti, e risoluzioni del Concilio; e circa la Chiefa di Antiochia, come che il male del Capo era divenuto incurabile, si venne al fuoco co'l fulmine della scommunica contro il Gnaseo, che fù ftefa, e proferita dall'ifteffo Pontefice nel tenore, che à lungo fi legge scommunica a nel Tomo primo delle Lettere Decretali de' Romani Pontefici, riferite Gadeo. nel Tomo secondo de' Concilii. Haveva il Gnafeo agli eccessi trascorsi aggiunta tal'horrida Herefia, che in una includendone mol-;, era divenuto in fine apertamente Eutychiano, Apollinarista, Sabelliano, Marcionista, Valentiniano, Manicheo, e rinovatore di quella de Theopalchiti. Per intendimento della qual cosa non sara forse notizia ingrata al Lettore, riferirne brevemente l'origine antica, per ben'apprederne la novità

prefente.

Scoffe [c] non tanto l'Afia, el'Europa, quanto il Mondo tutto un compute così horribile, e lungo Terremoto, che Marcellino numerandone le rovigio di Tribe ne nella fola Cirtà di Collantinopoli [d] afferifee, effente cadutt à terra tut - disordinitense. ti li più fontuofi Edificii, tutte le mura, e cinquantafette Torri . [ e ] Theo- e Nicef. l. 14 146. dosius imperabat, soggiunge Nicesoro, & Terremotus magnus, & admirandus extitit, qui priores omnes magnitudine, celeritate, & temporis diuturnitate facile superavit; essendo che durò sei interi mesi, [f] & non en sumiti. intervallo, fed motu continuo omnia concuffit, idque per Orbem fere univerfum; con molti prodigiosi spaventevoli avvenimenti, che riferisconsi dagli allegati Historici. Hor mentre un giorno tremava in sì fatta guisa il Mondo, i Cittadini di Costantinopoli usciron tutti disperatamente dalla Città, e nella gran pianura, che quivi presso si stende, il braccia aperte rivolti verso il Cielo, [g] obrestabantur Deum, ut propitius eis esset, & ab imminenti calamitate Orbem liberaret. Con i Cittadini suggirono ancora alla campa- e the illa. gna Theodolio l'Imperadore, e Proclo il Vescovo, che santiffimamente reggeva allora quella Chiefa, refi tutti compagni nell'horridezza del pericolo, e nel caso della morte. In questo stato di abbattimento di animo, e di dibattimento di corpo, fopravenne una scossa con tal fremito della Terra, è con tal concussione della Terra con l'Aria, che [h] Homines per metum eam h Hen ill. ex fundamentis ipsis extirpatum iri vererentur; quando di repente viddesi un Fanciullo rapito dal mezzo della moltitudine delle genti, come da mano Angelica, per forza di un tortuolo turbine, ir in alto velociffima mente fopra le nuvole, ascosto dalla vista di tutti, e quindi ritornat precipitolamente per la medesima via , e andar'à gittarsi avanti il Vescovo, el'Imperadore, ai quali tutt' à un fiato tra spaventato, e confuso egli dif-

ie, venirne dal Cielo, dove haver'udito cantar' Angeli avanti il Trono

Nn 3

PELICE III.

Secolo V.

a Idemibide

di Dio quelle patole, Saudin Dens, Saudin Fortis, Saudins & Immorralis missere nostri; et così detto spirò. [a] Qua niù Protiss intellezar, soggiunge Niccioro, stasima de um modum Populum pialirer sinfit, & Terramotus statim conflisti, muninòque quieris. Il morto Fanciullo, sti subito spellito con solonne pompa nel gran Tempio della Pace, & il luogo, dove il fatto successo, filinda in poi chiamato spysiomathim, cioè Dirima exaltatio. Mi mosto più homorevolimente sit ricevituo dal Popolo Chritisa.

b Hamilide

dove i lattofuccelle, hindin poi chamato Hypiomathon, cioe Drina exclatatio. Mi molto più honorevolimente fii tricviuto dal Popolo Chritismo questo Divino Trilagio, esiendo che [b] Imperator Theodosiu, è Talchera tanto miraculo perudii; constitutore imperiali confisioni, su per orbem omnem Hymnus divinus iste consinereur, decreveruni; è ex eo tempore Ecclesa Christi eum acceptum, non qualitet tantina de suspras, foi et etiam cuistishet carminit; è l'audis Dei mitto ante omina plemo ore premittie, La Chiesa Greeza nel suo Mencoloni. Ci comi anno si de erus comune.

d April Bes

ertant l'ajstitutet caranniar (o' Latair les initio aute maint petito ètre premittre, La Chiefa Greca nel fuo Menologio (e') ogni anno 1d degra commemorazione di que l'on fuccetto, e nel Concilio Chalcedonente da tutti il reicentto Patri fu at Hinno intonato nel fin della prima Sefficio. Nella Latea-ca de la companio de la concilia del constituto del la constituta del carante del constituto del la constituta del constituta del conmentario de 7 vilgato e nonco privenerato dalla divota memoria, che ne rimovra ogni anno nel giorno del Venerdi Santo, quando fi adora la Croce, cantando il anche da 'Latain i rella medefina Lingua Greca, in cui fi dal

Fancinllo esposto, non solamente a gloria dell'Altissimo, e del Santo de'

a. Santi, má i confutazione, e riprovázione eterna dell' Hérefia, che ne dedulle l'empio Gnafeo. Conciolacofache effendo egli Europhiano di profeffione, defiderofo d'introdurre gli errori fri il Popolo Cattolico di
quella Chiefa di Anticohia, a giguine la Sanflur Deur, Sanflur Fortis,
Sanflur € Immortalis, quelle parole, Qui erusifixue ell pronobis: per infinuare infendibilmente ne Fedeli, che la Divrinita haveva patico, & cra flata crocinfifa, attribuendo in abfratio li predicati di una natura all'altra nel
fentimento appunto di Europice. Poiche ès in havefie detro, che Dio era
morto per gli huomini nel lerifo Cattolico, cioè che Dio per ragione dell'
humana Natura a fe hipodiaricamente unita era morto per gli Huomini, el anuneffa da Papa Gio archebe flata sammelia ferna contradicione, conseida
anuneffa da Papa Gio archebe flata sammelia ferna contradicione, conseida
anuneffa da Papa Gio archebe flata sammelia ferna contradicione dell'
na con l'aggiurna della folia parola, Qui erucipius el fip no sinti carrie, nella
conformità medefima fipiegata con brevità, ma elegantemente da S. Leone,

"[] Divinitaria, quae era in delore, nome era in delore. Nal egia piplicando la in polica della in policando la in polica della gia piplicando el la la piplicando el la la piplicando el la la piplicando el la la la piplica del la la

€~dano 352.

\$8. Les in fer. 27. de Possini del.

ocidificone alla Natura Divina, confeguentemente efcludevà la pafficone in Chrido come Huomo, e riprovavagli la Natura Huoman, comeappa punto pretendeva Eutyche, che alferi Ex [z] dusdun Naturis, c'moni adaune propositione de la paffim effe, cotò, come poi dichiarò il
uxdefimo Eutyche nel Concilio avanti il Padri di Chalcedonia, date adinationem se dusdus p poff adanstinem verò, non in dusdus. Per la qual
cofa il Gnafeo confidato di togliere l'horror del Sacrilegio alla fina Herefia,
con affettire una propofizione, e cha havena apparenza di Cattocica, in bocca fua ch'era Heretico disfanato, venne ad apprender come ripiena non di
una, na' di molete Herefie, à vegli, riputato Eutychiano, pocche afferira

una, mà di molte Heresse, & legli riputato Entychiano, perche afferiva una Natura in Christos, Apolinarista, e Valentiniano, perche diceva la di lui Catme difecsa dal Cielo convertita nel Verbo: Sabelliano, perche credeva una sola Persona nella Santifima Trinità, & egualmente come i Patropaffiani attribuiva la Passione del Figlio al Padre, & allo Spirito Santo. e rinovatore in fomma di tutte le bestemmie degli Heretici più detesta- che da Acacio. bili de' primi Secoli. E ben tale fu egli giudicato dall'istesso Acacio, che così bene proteggeva anche gli Heretici; poiche ei medefimo condannò [a] a Latti n. a. Conc. l'afferta propofizione in un Sinodo di Vescovi convocati in Costantinopoli. rendendo!'Autore altrettanto più abominevole ai Cattolici, quanto più Mà più at detestato, e condannato da un Fautore publico dell'Heresia, qual'era Aca-volmente dal Pacio. Ma la fentenza della condanna, ficcome fu più autorevole fulminata Pala Roma. dal Pontefice nel Concilio Romano, così eziandio fù più folenne, havendola Felice notificata con [b] particolar Lettera d Zenone, acciò egli trasportar facelle il Gnaceo nelle più lontane folitudini dell'Afia. Il tuono tuttavia offinazione, ac della fcommunica Papale indurò, non inteneri l'Heretico, che la fece al-eccelle del Gaslora tanto più alla peggio, quanto, più irritato, e convinto. Come che fee l'Herefia, al contrario de' mali, s'impossessa prima del cuore, che della faccia, quindi il Gnafeo vomitando apertamente il veleno dell'empia dottrina, publicamente, e sfacciatamente mostrossi vago di traboccar in ogni maggior eccesso di male, e con nuovo esempio ordinò Vescovo un servo non battezzato, il quale da Figlio divenne ben tofto Padre di Herefiarchi. Chiamavasi costui Xenaja, Persiano di nazione, [c] Fortuna servus, & peri- Niciphilisa.a. doneil Satana minister: conciofiacosache sottrattosi con la suga dal servizio del Padrone, venne in Antiochia fotto habito finto di Chierico, dove lità, e fue quaintrodottofi frà gli Ecclefiastici, fiì presto discoperto, e dalla Chiesa scacciato dal Santo Vescovo Calendione. Mà succeduto à Calendione il Gnafeo, questi chiamò il falso Chierico non solamente alservizio, ma'all' amministrazione delli più rifervati Sacramenti della Religione Cartolica. confactandolo Vescovo nella Città di Hierapoli, commutandogli il nome di Xenaja in quello di Filoxeno; e chi riconvennelo di haver ordinato un Et Herefie. fervo non battezzato, riceve per risposta, [d] Sufficere pro baptismo d Memilidem. confecrationem . Xenajas ifle primus , foggiunge Niceforo , vocem illam evomuit, Christi, & corum qui placuere, imagines venerandas non esfe; e più individualmente vengono annotate le di lui Heresie nel secondo Con- e se. Diacrenamias cilio Niceno con queste parole, [e] Xenajas dicebat, non effe decens, An- apud Bar.an. 425. gelos existentes incorporeos corporea forma esfigiare, & in humana esfigie incorporeos reprasentare; Christo non dandum esse honorem, aut laudem dicendam pictura arte hominum elaborata; effe autem illi folummodò acceptam adorationem in Spiritu, & veritate; esse puerilis animi sattum, fingere in Columba idolo ter adorabilem Spiritum Santtum; nusquam enim Evangelicis

ai fatti [ f ] sape Angelorum imagines afferens jecit, Christum autem imagines filemitid.

pudens! esclama qui con ragione il sopracitato [g] Nicesoro. Ma noi nell'He- ENicest. Inc. 11.

refia degli Inconomachi faremo commemorazione in altro [h] luogo, quan- h Sorro il Fentif. di Gregorio II. an-Per tornar dunque al Concilio, onde ci tolfe la nuova Herefia del

Gnafeo, fulminara nel Sinodo di Roma contro di lui la fcommunica, e stabiliti li provedimenti per le Chiefe di Alessandria, e di Costantinopoli, si pestiti a Costanti

spedirono d'Cesare con le commissioni necessarie i trè Legati, che surono i nopoli. . Toma L.

litteris traditum effe Spiritum Sanctum Columbam effe , fed quod in Specie Columba aliquando visus eft; & intepestivum putabat, & inconveniens pios homines Spiritum Sanctum, ut Corpus babentem, delineare. E dai detti venendo

reprasentantes; omnes in unum locum collocavit. O audacem animum! O os im-

do ne riferiremo gli errori, l'origine, i progressi, e la condanna.

FELICE III. Secolo V. ₹66

due Vescovi Vitale di Cuma in Campagna, e Miseno di Tronto nella Marca, e Felice Ecclesiatico del Clero Romano in posto di promotor della Fede, ò come dicevasi, difensor della Chiesa Romana. La spedizione non potè essere in vero ne più necessaria, ne più strepitosa, ne più nobile, tanto per l'urgenza della causa, quanto per la gravità della materia, e

qualità de' Soggetti; e sarebbe ancora riuscita di un'immensa utilità allo stato delle cose allora afflitte del Christianesimo, se dal canto de' Legati si fosse corrisposto con altrettanta costanza, con quanta crudeltà si diportò

«Liber Dies. 18. Zenone, e con quanta fraudolenza fi maneggiò Acacio per pervertirli, [a] Itum est Constantinopolim, dice de' Legati l'Historico, & pradicti Episcopi, come se entrati fossero non in una Regia Città di Cattolici, mà in un bosco di Fiere, fra una mainada di Affaffini, in cuftodiam funt redatti, chartis fubla-

tis, schiasfeggiati, battuti, spogliati, resi ludibrio di squadre, giuoco della plebaglia, fra catene trattenuti in segretifilmo carcere. Alla violenza si aggiunse l'inganno, unendosi que' due gran Fabricatori di sconcerti Zenone con la potenza, & Acacio con la fraude, per pervertirli, come Loro caduta. fegui, con eterna macchia de loro nomi, & obbrobrio del Ministerio Sa-

cerdotale, dandon per vinti chi alle minaccie, chi alle perfuafive, e contro le istruzioni havute, e contro ogni ragion di giustizia communicando publicamente co 'l Mogo, ed affistendo alla recitazione del di lui nome che in lor presenza siì da Acacio riposto ne' Sacri Libri della Chiesa: [ b ] Felix desensor Ecclesia, soggiunge Liberato, impediente infirmitate, cum

ipsis pergerenon potuit; sed postquam Vitalis, & Misenus è custodia Constanti-nopoli sunt egressi, perrexit cum chartis Ecclesiasticis Constantinopolim, passusque eft, & ipse, sublatis chartis, gravissimam custodiam. A prezzo della propria fellonia liberati li Legati dalla prigione, Zenone [c] rispose al c Ever. 1. 3. c. 20. Papa in termini generali, mà molto fermi nella protezione del Mogo, e

nell'alienazione al Talaida, il quale fu intanto dal Papa proveduto del Vescovado di Nola in Campagna. L'infausta [d] nuova della vituperosa caduta de' Legati precorse à

Roma sopra i fogli de' Monaci Costantinopolitani, che divoti alla Sede Apostolica compassionando si deplorabili avvenimenti, e temendo, che lo relazioni alterate ingannar poressero il Papa, spedirono alcuni loro Religiosi per ragguagliario in voce del seguito. Non è credibile, con quanto horrore insieme, edolore udisse Felice la serie lagrimevole del successo, e con quanta follecitudine accorresse al riparo di questi calamitosi accidenti; e certamente rendesi ammirabile la di lui Apostolica costanza nel non ranettere nulla del Sacerdotal vigore in tanta confusione di cose, & in iltato tanto deplorabile di tutta la Christianità, in ogni parte oppressa ò dagli Eutychiani in Afia, ò dagli Arriani in Africa, e in Europa; e benche fignoreggiaffe un Re barbaro, & Heretico in Roma, tuttavia con maravisa franchezza d'animo adunò quivi di nuovo un'altro più numerofo

Concilio di settantaquattro Vescovi dell'Italia, e nel Tempio stesso di Altro Concilio di S. Pietro volle da effi effer udito, & il lor configlio udire avanti il Sepolcro del Principe degli Apoltoli, alla cui poderola protezione confidò la causa, e le risoluzioni, che in si grave caso prender'egli doveva opportune al bisogno. Erano appunto allora giunti di ritorno da Costantinopoli li Legati, ond'effi furono il soggetto della prima Sessione, richiedendosegli conto della confidata Legazione, e dell'efecuzione data ai comandi Pontificii.

FELICE IIL

ficii. Maritrovati in tutto colpevoli, non preponderando alla virilità del faculfi caffiguno Sacerdozio la scusa debole del timore, e de disagi, e delle fraudi, furono a Legal. di commun parere deposti da' loro Vescovadi, separati dalla communione de' Fedeli, e discacciati vituperofamente dal conforzio, e commercio de' popoli. Quindi fi procedè alla discussion della causa di Acacio, subornator de' Ministri Apostolici, protettor degli Heretici, & inimico palese della Santa Sede di Roma; e rinvenuto al parogon di faldiffime prove reo de- caufa di Acacio. gli accennati delitti, farebbe stato immediatamente ancora nelle medesime censure involto, se l'eccelsa qualità della di lui Sede non havesse persuasa la bontà del Papa à procedere con più matura rissessione, con invitatio di nuovo à ravvedersi per distaccarlo dagli Heretici, e non dargli un urto sdegnolo al precipizio di scisma formale. Sicche traboccando Felice in eccesso di paterna amorevolezza, prese risoluzione di replicar le ammonizioni, come feguì, per [a] mezzo di una lettera comminatoria e gravida di Apostoli- a Liter. Bisc. io cozelo, il cui principio vien riferito dal citato Autore in queste parole, Pec- Brev. c. 18. cafii, ne adjicias, & de prioribus supplica &c. Ma ei tanto fù lungi ò di supplicar' il perdono de' trascorsi misfatti, ò di non aggiungerne nuovi alli vecchi, che operando sfacciatissimamente, come a dispetto del Papa, e de' Sacri Canoni, assunse di proprio motivo al Vescovado di Tiro il Vescovo di Apamea poc'anzi scommunicato da Felice, nulla prezzando le cenfure, ne chi le haveva promulgate, e con folennità di funzione confermò il Mogo nella Sede Alessandrina, e [b] fin cancellò dal ruolo de' Fedeli il biliophi. Laf. a. 17. nome del Pontefice, diportandosi verso di lui con il più esecrabil dispregio, che ular possa un'Huomo iniquo, e disperato. Per le quali cose parve sinalmente ai Padri del Sinodo ignominiofa maggior dilazione di tolleranza, onde procedendo alla formal fentenza della condanna, enunciati tutti li Che vien final-Capi delle di lui colpe di fopra espresse, egli sii deposto dal Vescovado, mente semmunie scommunicato col tenor di una [a] formidabile lettera, che il Pontesice con mandò [a] per Tito difensor della di lui medesima Chiefa Costantinopoli di libro Directo. tana, i cui ultimi periodi erano i seguenti, Habe ergo cum Hareticis, quos libenter ampletteris , portionem ex sententia prasenti , quam per tue tibi direximus Ecclesia defensorem, Sacerdotali honore, & Communione Gatholica, nec non etiam à Fidelium numero segregatus. Sublatum tibi nomen , & munus ministerii Sacerdotalis agnosce, Sancti Spiritus judicio, & Apostolica aufforitate damnatus, numquamque anathematis vinculis exuendus ; cioè fin tanto ch'egli nella continuazione perfiftesse de commessi delitti: rendendo publica tal condanna con la notificazione, che ne feguì, ai Vescovi Orientali in altre lettere, che a tutti il Papa diresse, acciò da tutti aborrita ne fosse la communicazione, e'Inome. Ma non riusci a Tito di eseguir l'imposta commissione con la presentazione della condanna; poiche Acacio [e] Patrocinio fultus Imperatoris eam non suscepit: in modo tale che fii necessario, che un'animolo Monaco degli Acemeti glie l'attaccasse " ...... al manto, allora quando frá la calca del popolo egli entrava un giorno in Chiefa per celebrare i divini Ufficii . Per [f] lo che gli Heretici infuriati generalmente contro tutti li Monaci, molti ne uccifero, & infiniti ne mal- faires. Les art. trattareno, e quei in particolare del Monasterio sondaro in Costantinopoli da quel celebre Archimandrita chiamato Dio, quali furono tutti [g] an- g la Montrel. die noverati dalla Chiefa nel numero de Martiri. In tal pertinacia perleverò More di Accio. Acacio fin'alla morte, che indi à tre anni gli [ b ] fopravenne, lasciando non b dos 412.

FELICE III. Secolo V. ₹68

folo il Trono di quell'Imperial Vescovado profanato dall'Heresia, mà con pessimo esempio disunita affarto la prima volta la Chiesa Greca dalla Latina. Come appunto preveduto haveva l'alta mente di S. Leone per l'ingiusta usurpazione del Primato, stabilito da Anatolio terminato il Concilio di Chalcedonia. Suida [4] attesta, che in tal'albagia fosse montata la superbia Greca in Acacio, che come cosa venerabile, e sacrosanta egli ha-

C Ivan. 16.

a Suidas in Hift. vesse fatto esporre in Chiesa la sua propria imagine; e di un ritratto di lui b Idem ibid. lavorato à Molaico [ b ] foggiunge, che Cum totum opus sub Gennadio suisset perfectum, in insigni Templi loco eum affixerunt, & inter hunc, Salvatorem Gennadio dicentem, [c] Solvito Templum boc, e quindi come rivolto ad Acacio, Post illum te excitabo . Mil per commandamento del Papa [d] furono da' Cattolici gittate à terra vituperofamente queste scandalose figure,

e fautor dichiarato dell'Herefia, tuttavia perfuafo, che fenza il fosfegno

d Bar an 488 a.t. Ed altre rifols-zioni del Papa e raso il nome di Acacio da' sacri registri della Chiesa; e sclice Costantinocontre di lui. poli, se si fosse fermata solamente in Acacio, e non propagata ne' Succelfori la di lui baldanza.

Morto Acacio, Zenone benche tinto anch' ei della medefima pece,

della Religione Cattolica ogn'Imperio rovina, e la quiete de Popoli ò non fi ottiene, ò non dura, riconoscendo il bisogno di un Vescovo Cattolico, e North Life e Santo, [e] pofe una pura carta fopra l'Altar della Chiefa, e nel roverscio della carta ftefe di fuo carattere un'humile preghiera à Dio, Ut per Angeli manum, que in bominum conspectum non veniret, nomen ejus adscriberet. quem Calefti calculo Conftantinopolitana Ecclesia Hierarcham Prafectum pellet; e nel medefimo tempo intimò un folenne, e rigorofo digiuno à tutto il Popolo di Costantinopoli di quaranta giorni, per ottener dal Cielo un Prelato degno di quel posto, & habile à regger quella Metropoli in tan-ta diversità di Sette, e concussione di Fede. Questo fatto, che per altro passava segreto, pervenne alla notizia di Flavita Prete della Chiesa Coftantinopolitana, che ambizioso di genio, e pronto nel male sare, presa ad usura gran somma di dinaro, con esso subornò il Custode della Chiesa, affinche con supposto carattere segnasse sopra la carta il suo nome, e sottoscrivesse l'elezione col nome stesso di Christo. Sorti selicemente l'inganno,

pietà.

e in tempo debito aperta la schedula, su da Cesare, e dal Clero sollevato repentinamente alla dignità di Vescovo Flavita, come Huomo dato, & Successione di eletto da Dio alla riparazione di tanti mali; mi Flavita non minor fraudo-Havita, e finem lenza usò fedendo in quel Trono di quella, che ufata havea in falirvi: conciofiacofache egli fe subito recitar nella Chiesa con pompa, e sasto il nome di Acacio con dimostrazione di [f] abborrimento verso il Concilio Chalcef Evagr. 1.3. c.31. donense, e per far cosa grata à Cesare communicò publicamente col Mogo,e con tutti gli Heretici di Oriete. Così adempiuto alle parti di buon'He-E finzione. retico, volle pienamente ancora fodisfare à quelle di apparente Cattolico. B. Lib. Disc. c. 18. e scriffe al Papa un' offequiosiffima lettera, in cui dichiaravasi [g] di non voler'acconsentire alla sua intronizzatione senza il consenso di lui, ch'era Capo di tutta la Chiefa, [b] Quas litteras, foggiunge Niceforo, ubi Falix Pah Niceph. lac. cit. pa ad se perlatas accepit, Legatos Flavite cum contumelia Roma expulit. Ma con maggior feorno scacciollo Dio dal Trono, e dal Mondo. [i] Non fcorfero quattro meli dalla fua facrile ga affunzione, che con fubitanco colpo di accidente egli morì, non havendo havuto tempo di riscuotere dalle

lidem ibidem . E morte.

rendite Episcopali ne pur la metà del danaro, di cui erasi indebitato per

Capitolo IX.

FELICE III.

arrivarne al possesso onde i creditori ricorrendo à Cesare. Cesare se pagare il debito ai di lui Nipoti, che rivelarono il contratto, in cui il Zio haveva impiegata la moneta. E molto più con Zenone stupi il Ciero, e l'Popolo, quando, che rivedendoli meglio la supposta carta segnata da mano Angelica con la fottofcrizione di Christo, [a] Non Christum, sed [b] a them titil. Chrysum in libello illo adscripsife cognoverunt. Per lo che con più savio Grace finife avvedimento l' Imperadore rimeffe totalmente agli Ecclefiastici l'elezione del nuovo Vescovo, che cadde in Eusemio, soggetto che in ogni sua par-te [c] potea dirsi Gattolico, se non macchiava la coscienza, e la fama nell' ceresti. 1. 6.17. impegno infaulto di foltener la causa, e'l nome del condannato Acacio: Eufemin Vescoro per lo che fuegli giudicato dal Pontefice indegno della communicazione di Collantisopoli. Romana, benche sapesse Felice, haver egli con le sue proprie mani lacerato il nome del Mogo da' Sacri Dyptici, e contro di lui adunati in Costantinopoli parecchi Concilii.

La morte di Acacio fiì come foriera di quella del Mogo, e di Zenone; Morte del Mogo. l'uno [ d ] morto in Alessandria, qual visse, Heretico offinatissimo; l'altro d da 490 in [ e ] Costantinopoli, ma con tanta più horribil sorte di morte, quanta morte horribipui fu vituperola la colpa, perniciolo l'esempio, e punibile la vita, indebi-liffima di Zenoue. tata à render conto alla divina giustizia dell'amministrazione dell'Imperio alui commesso. [f] Evagrio, [g] Cedreno, e[b] Zonara attestano, che [Evagridacio Zenone caduto tramortito di mal caduco, di cui spesso egli pativa, fosse his in componente morto giudicato, e come morto seppellito; soggiungendo [i] uno d'effi, h Zenar te. Jane. haver riferito le guardie deputate alla custodia dell' Imperial Sepolcro, Se per duas noctes lamentabilem vocem audivisse ex sepulchro elatam, Miseremini; & aperite mihi; e rispondendo le guardie; Alium jam imperare; replicasse dalla Tomba Zenone, Nibil curo, nibil curo; in Monasterium me adducite; e che indi a qualche giorno essendosi aperto il Sepolero, vi si ritrovasse il miserabile, Qui pra same suos ipse lacertos mandiderat, & caligas, quas ge-

flabat. Da Papa Hormifda fu fatto cancellare il di lui nome dal ruolo degl' Imperadori Cattolici, non condannato Heretico doppo la morte, ma pur blicato qual' ei fosse stato vivendo, e perciò come Heretico desunto senza penitenza, escluso dalla participazione dell'orazioni, con le quali è solita

la morte Anastasio, doloroso soggetto de futuri racconti. Ma dagli affari di Oriente ci trasporta altrove la violenza della persecuzione di Occidente, e da due parti del Mondo sconvolte dall'Heresia della potenza del Entychiana, e Greca baldanza, ci convien passar in Africa manomessa, e in Africa. distrutta dalla ferocia degli Arriani, e sdegno indomito de' Vandali. Desolate le Diocesi, esiliati li Vescovi, profanati li Tempii, e ridotta in solisudine quella gran Chiefa, Genserico gittossi in mare con l'esercizio della Piratica, per abbattere la Religione di Christo egualmente per terra, e per acqua. E gittoffi in mare con tal risoluzione d'animo, e con tal prosperità di successi, che favorendolo la fortuna dell'onde, e quella del Cielo, dopno di haver [k] faccheggiate, & atterrite le Provincie d'Italia, Illirico, k Prop. de telle Peloponneso, e Sicilia, portò il terror delle armi [1] fin sotto Alessadria, portò il terror delle armi [1] fin sotto Alessadria, temendone i Cirtadini, e fin l'istesso Cesare da Costantinopoli. Per lo che milistriani sm. necessitato Zenone [m] alla disesa dell'Imperio havevagli mandato contro m. 41.48. una formidabilifima armata di [n] cento mila combattenti per terra, e n?my.lu.dt.

la Santa Chiefa di communicare co' morti in unione de' Fedeli . Successegli Imerio di Au nella fortuna dell' Imperio, nell' empietà della vita, e nell' horridezza del-

FELICE III.

Secolo V gnato, Heretico Eutychiano, che poi fu, come poc' anzi vedemmo, Com-

aliciph.l. 5.c.37. di a mille, e cento navi per mare fotto la condotta di Bafilifco fuo Co-

petitor di Zenone nell' Imperio; ma questi tradita l' anima, e la Chiesa con l' Herefia, che professava, maraviglia non sù, che tradisse ancora il suo Principe, e Cognato, ponendosi vilmente in fuga al primo aspetto dell' inia di Gense, mico, che diè tutta l' armata alle fiamme con irreparabile incendio delle navi, e de' Soldati. Genferico vittoriofo di tant' inimico, e di tante forze allora adunate, ritornoffene trionfante in Africa, dove [b] morì con il van-Hunnerico define to di haver egli il primo faccheggiate, e vinte le due Emule Regie Metropoli del Mondo Carthagine, e Roma. Succeffegli nel Regno il Figlinolo. Hunnerico, Heretico, e crudele forse più che l'Padre, se non quanto che tro I Cattolici.

Frand.

per dar qualche lampo di Religiofità ne' principii del governo, [ e ] le per tutta l' Africa cercar i Manichei, fcacciandoli, & efiliandoli da' fuoi Stati con tanta maggior follecitudine, quanto che scoprì frà loro molti de' suoi e villen, de perfer, medefimi Sacerdoti Arriani, un de' quali per nome [c] Clementiniano portava marcate in un fianco à carne ignuda queste parole, Manicheus discipulus Christi Jesu; e acconsentì a' Cattolici di potersi non solamente unire per la celebrazione de divini Ufficii, ma ad interceffione dell'Impera-Creatione del dor Zenone, che si creassero eziandio il nuovo Vescovo, con condiziono

d An. 480. e Vilter. ibid,

che dovesse Cesare, come seguì, permettere ai Vescovi Arriani dimoranti in Costantinopoli, e nell' Asia l'esercizio libero della loro Religione. Fit dunque con inesplicabil gaudio de' Carthaginesi dopo ventiquattro anni di Vedovita di quella Chiefa [ d ] innalzato al Soglio Episcopale Eugenio, Ecclesiastico di tanta Santità, che sin dal bel principio [e] si rese benevoli glistessi Arriani, e di tanta misericordia verso i Poveri, che miracolosamente somministravagli Dio li denari per distribuirli in loro sovvenimento; [e] Pecuniam apud eum mansiffe non probatur, dice Vittore, Deo nostro subinde quotidie ingentia, & majora donante. Dalla Santità del Capo derivo generalmente in tutti un così ardente defiderio d'imitarne i costumi, che molti Arriani, abiurata l'Heresia, abbracciarono la Religio-

degli Arriani.

ne Nicena, convenendo nelle nostre Chiese con tanta maggior gloria de Jarbara crudelo Cattolici, quanto più nuove sembravano loro quelle belle prede, che dall' Here sia dolcemente rapiva il Santo Vescovo Eugenio. Non così però Hunnerico, che infofferente di vedersi in faccia cotal rimprovero della sua Religione, [e] pose guardie armare alle porte, con ordine che scorgendo fra Cattol ici Africani alcun Vandalo entrar nella Chiefa, gli lanciaflero addoffo certi rampini, ò unghie di ferro à guifa di Alabarde dentate, e ne lo strascinaffero fuori in onta, e pena della fua conversione. E su eseguito il comando con tanta inhumanita, e ferocia, che le guardie [ e ] Videntes faminam, vel masculum in specie sua gentis, illico palis minoribus dentatis jactis in capite, crinibufque in eisdem colligatis, ac vehementis, stringentes, simul cum capillis omnem pelliculam capitis auferebant; onde alcuni ne rimafero ciechi, altri si la foglia morti della Chiefa, e molte Donne [ e ] Capitibus pelle nadatis, pracone praeunte; per plateas ad oftentationem totius Civitatis dulla fuerunt ; e con particolariffima rifleffione notoffi [e] dall' Historico, che ritrovossi pr esente a tutti questi successi, che in nulla atterriti li generosi Campioni leguitarono sempre a frequentar le Chiese, Nec seimus corum allquem , tune et iam panis urgentibus , à rello itinere destitisse. Per lo che inferocito maggiorment e Hunnerico, con disperata risoluzione condannolli tutti (ev'era-

al molto, e da molti anni inaridito; e fu non folamente rigettata la fcufa, malegli il primo spinto al lavoro; ed oh stupendo miracolo! nel principiarlo, rinvigoriglifi il braccio, e gli divenne fano, Et [ a ] pietate di vina alla arida manus Confessori incolumis restituta est. Quindi publicò Hunnerico un Bando [ a ] Juffione terribili, ut nemo in ejus Palatio militaret, nifi fe 27iffir ille. Arianum feciflet: e perche molti amaron meglio, effer Fedeli à Dio in fostener la Fede, che ubbidienti al Principe nel rinegarla, furon tutti spogliati di ogni fostanza, e così nudi trasportati in esilio nella Sicilia, e Sardegna. Queste risoluzioni dinotavano prossima una fiera persecuzione contro tutti li Cattolici, ch' indi à pochi mesi finalmente scoppiò; ma perche Hun-ne. nerico coprir voleva la fua spietata passione sotto qualche manto di pretesto, molti ne prese, tutti egualmente barbari, & empii. Ordinò, che morto un Vescovo Cattolico succedesse il fisco nell' heredità del defunto, e che non si ordinasse il successore senza il previo sborso di cinquecento scudi alla Regia (ua Camera; [a] Sed boc edificium, dice Vittore, confirmere ni-fus est Diabolus, & statim illud destruere dignatus est Christus. Poiche da fuoi gaidina degli demedelimi Configlieri fugli fuggerito, che le così ei si diportalle ne' suoi Stati riul. contro li Vescovi Cattolici, con maggior usura di violenze si diport arebbono i Cattolici ne loro Regni contro i Vescovi Arriani; ond egli rimessosi dall' impegno, e rimossosi dal proposito, con inaudita, sacrilega, & indegnissima stratagemma pretese di render colpevole la Santità de' nostri Vescovi con profanar la pudicizia delle Donzelle. Riferisce Vittore l'abominevol fuccesso, e noi con la di lui penna ne riferiremo, non senza horrore, il racconto, fa | Pracepit Sacras Virgines congregari, dirigens Vandalos cum fua gentis obstetricibus ad inspicienda, & contrectanda contra jura pereoundie verecunda pudoris, ubi nec Matres aderant, nec aliqua Matronarum: Quas cremantes gravi suspendio, atque ingentia pondera pedibus alligantes, laminas ferri ignitas dorfo, ventri, mammillis, & lateribus apponebant, quibus inter supplicia dicebatur, Dicite, quomodò Episcopi pobiscum concubant, & Clerici veftri . Quarum acerbitate panarum plurimas tunc feimus extinctas esse; ulia, qua remanserunt, cutibus arescentibus, satta sun eurra. Così Vittore. Con questi diabolici mezzi cercava Hunnerico motivo profilmo di fcagliarfi contro li Vescovi Cattolici, per perderli tutti, e renderli abominevoli, e per forza colpevoli, e degni di pena: mal a laullo modo, conchuide Vittore, eveftigare potuit, quomodo Christi Ecclesiam macularet. Ond egli toltali ogni malchera di humana pieta, e di Regia parola data à Zenone à favor de Cattolici, si lasciò ciecamente trasportare dove lo strascinò il furore, e l'odio innato implacabile contro la Religione Esilo di unui più Nicena. [ 4] Primo sfogo adunque della fua rabbia fù il condannar nelle folitudini della Mauritania quattro mila novecento fessanta sei tra Vescovi. Preti, Diaconi, & Ecclefiastici delle Provincie soggette a' suoi Reami, fra quali molti oppressi da malattie, altri debilitati, e cagionevoli per la vecchiaja, & altri ciechi affatto, & inhabili al moto. Felice Vescovo Abdiritano fù un di effi, che carico non men di età, che di meriti contratti in ventiquattr' anni di Vescovado languiva allora Paralitico immobile, nel letto [a] Ita ut nec fentiebat quicquam, nec penitus loquebatur. Rappresentosti

572

da' Cattolici al Rèl' impossibilità di condur per i Deserti quel Cadavere più tofto, che Huomo, supplicandolo di farlo rimaner non tanto in Carthagine, quanto nel proprio letto, que' pochi momenti di vita, che ancor spirava: alla richiesta così Hunnerico rispose, Se non può accomodarsi d' Cavallo, si leghi pe'l collo al giogo di due Bori, e si strascini, or'io comando. Fu coricato dunque con ingegnofa carità fopra il basto di un giumento, come un facco, e qual ricco carriaggio del Popolo di Dio con fortezza di animo impareggiabile fi avviò anch' ei con gli altri alla Terra desiderata di promissione nella relegazione de' Deserti. E certamente non trionfo mai meglio la Religione Cattolica in Africa, che allora, quando vidde si gran numero di Ecclesiastici andar tapini , & avviliti in Iontanissimi efilii, cantando Hinni alla Divinità di Giesti Christo, come se vittoriosi nell'Heresia entrasser tutti, non nelle solitudini della Mauritania, ma in fioriti Giardini. Ne' confini di Sicca, e Lara Città con termine tra l'Habitato, e i Deserti, gli si fecero incontro due Cavalieri cortesemente sacrileghi, che gli dissero, E qual follia è la postra, che potendo essere bonorati nella Corte del Rè, vogliate rendervi Compagnicon le fiere ne boschi? Interrupero i Santi Confessori ai Cavalieri il discorso, esclamando tutt' insieme [ a ] Ingenti vociseratione, Christiani sumus, Catholici sumus, Trinitatem unum Deum inviolabilem confitemur, lasciando in così fatta guisa avviliti i Cavalieri, e dispregiate le loro offerte. Furono eglino allora in istretto carcere racchiusi, sin che sopraggiungessero le guardie Maure per lo trasporto: e que' pochi giorni che vi si trattennero, su così numeroso il concorso di gente Cattolica, che affollossi intorno al carcere per veder, e vagheggiar di presenza que' fortunati Campioni, che raro fiì quello spettacolo nel Mondo, ove più rispledesse il zelo della Fede, così ben dagli uni sostenuta, & invidiata dagli altri; correvan le Madri, e beate sa chiamavano per haver partorito non tanto un Figliuolo, quanto un Martire; fi lagnava il Fratello della forte difuguale di non effer partecipe della fortuna dell'altro, e fin' una Vecchia conducendo per mano un Figliuolo, se istanza alle Guardie di porlo dentro il carcere con gli altri Ecclesiastici, col folo motivo, che quegli era Nipote del Vescovo Zuritano, come se giustamente stender si dovessero le ragioni del sangue al merito della Fede; e richielta da' Cattolici, perche cola dentro rinferrar volesse quell' innocente Figlinolo? [a] Ne inveniat eum folum inimicus, rispose la gran Donna. & d via veritatis revocet ad mortem. Ne il patimento maggiore di que' beati Ecclesiastici su il solo carcere, concioliacosache al carcere si aggiunfe circostanza così preponderante ad ogni più grave martirio, che. il folo pensarvi reca à noi horrore, e nausea à riferirla. [a] Dice Vittore, teltimonio di vilta di questo sacro pellegrinaggio, che per l'angustia della prigione, e'l numero de' carcerati ascendenti sin presso il numero di cinque mila, convenne loro di star così stretti insieme, che Confessores Christi jactantur super invicem, angustia coarctante, unus super alium, ut agmina locustarum : in qua constipatione secedendi ad naturale officium nulla ratio sinebat loci, sed & stercora, & urinas, urgente necessitate, ibidem faciebant; foggiungendo con gran ragione, Ita ut ille fator, & horror uniperfa panarum genera superaret; e siegue à riferir di se, che in assenza delle guardie Vandale, con lo sborfo di copiofa moneta havendo ottenuta dai Mauri la facoltà di entrarvi, per confolare, & effer confolato da que fuoi ma-

ayiller.ilil,

enamini connazionali , [ a ] Introcuntes velut in gurgite luti , ufque ad genua sapimus mergi. Da cotal mare dunque d'immondezze passarono poscia all'urto de scogli, & alle punte de fassi. Estratti quindi in giorno di Domenica . [a] linita babentes stercoribus vestimenta, facies simul, & capita, fi avviarono fra guardie implacabili al luogo destinato dell'esilio. Accorfe alla nobile comitiva quella de' fedeli, cereos manibus gestantes, suosque infantulos vestigiis Martyrum projicientes, & esclamando, [a] Quibus nos miseros relinquitis, dum pergitis ad coronas? Qui bos baptizaturi sunt parvulos fontibus aqua perennis? Qui nobis panitentia munus allaturi funt, & reconciliationis indulgentia obstrictos peccatorum vinculis soluturi? Qui nos a vider, vide solemnibus orationibus sepulturi sunt morientes? A quibus divini Sacrificii ritus adhibendus est consuetus? (É qui notisi l'intollerabil malizia de' Novatori, che chiamano ufanze nuove introdotte da' Papisti l' uso antichissimo della Confessione sacramentale de Penitenti, delle Orazioni solenni per i morti, e del confueto Sacrificio della Messa, ch' eglino nelle Historie leggono pratticate fin da' primi Secoli della Chiefa. ) A quelte voci rispondevano i Martiri, come alternativamente d choro, [b] Hac est gloria omnibus Sanctis ejus, dando laudi continue alla Confustanzialità del Verbo, che li faceva degni di merito così incomparabile di patimenti. Ma mancando alcuni per fiacchezza di forze, altri per vecchiaja, e moltiffimi per infermità contratte in quel laboriofo viaggio, fi vedevano ad ogni passo incalzati dai Mauri con le punte dell'haste, e con le percosse de bastoni; e quei, che nè pur' all' incitamento de' colpi poteano più a lungo trarre le loro vite, furono legati barbaramente per i piedi, e come cadaveri di morti animali strascinati per luoghi alpestri, e spinosi, dove con le vestimenta lasciando le carni, [c] Huic caput conterebatur, aliis latera finde. cyifur.itia. bantur, & ita inter manus trabentium spiritum exbalabant; quorum numerum nequaquam valuimus colligere , multitudine coercente . Exaltatur samen per totum ag gerem publicum vilis sepultura Sanctorum, loquentibus tumulis . Gumfero finalmente al luogo destinato della morte più tosto, che dell'esilio: e per refezione de' fofferti disagi ritrovarono, come Giumenti, orzo, e biada per cibo, & acqua puzzolente per bevanda, male agiati di letto, e di cibo, e molto più di rimedii necessarii al lor bisogno ; operando Dio in loro un' insigne miracolo, cioè che abbondando que deferri di animali velenofiffimi, e di scorpioni, che [e] co'l solo fiato anche di lontano insettavano i Passeggieri, niun de' Cattolici ricevè nocumento, benche [c] ab scorpii percussus

Avvilita in tal maniera dalla costanza de Martiri la ferocia del Tiranno, prese Hunnerico per altra strada partito di perseguitare i Cattolici fotto il pretelto ò di dichiararli facrileghi, ò di ridurli convinti. E perciò nel giorno anniversario dell' Ascensione del Signore se presentare ad Conferenza test-Eugenio per mezzo dell' Ambasciador Cesareo di Zenone in quella cor-ricesta i Vescovi re un'editto, in cui comandava à tutti li rimanenti Vescovi dell' Africa Carolli (lagrimevole avanzo di que' molti estiati) ch' eglino quivi in Carthagine li unissero per sostener contro i filoi Vescovi Arriam la Fede degli Homoufiani con paili chiari dalle Divine Scritture dedotti, intimando il giotno preciso al Congresso, che cader dovea per il primo di Febraro: assicurava loro per tanto fotto la fua Regia parola l'esenzione da ogn'infultoje libero ingrello, e regrello della Città, con un animo tutto al di fuori diffinte-

nullum dicunt aliquando evasisse, Christo desendente,

reflato

FELICE III.

Secolo V.

reffato da ogni paffione, mà che al di dentro nascondeva certa, e segreta speranza, che i Cattolici haverebbon mancato di addur le prove pretefe, e per quello capo egli ò li punirebbe come facrileghi, se perfifteffero nel fo-ftenerla, ò verrebbe à capo de' suoi disegni, se si riducessero in fine ad abiurarla. Fu Diabolica la trama, ma altrettanto favia, e coftante la condotta contraria de' Cattolici. [a] Rispose per tutti il Vescovo di Carthagine Eugenio, a cui principalmente era indirizzato l'editto, restringendo la risposta in questo, ch' essendo commune di tutti li Cattolici la causa, doveano tutti li Vescovi Cattolici dell' Asia, Egitto, & Europa concorrere unitamente à difenderla, [a] & pracipue Ecclesia Romana, que Caputeft omnium Ecclesiarum: e frapole sagacemente Eugenio questa richiesta, perche temendo della vita de Vescovi Africani, che haverebbe Hunnerico quivi tutti in Carthagine adunati per perderli più facilmente tutti in un punto, la compagnia degli altri farebbe fiata forfe baffante à raffrenare il di lui animo indomito co il motivo del non tirarfi fopra lo fdegno di tanti

Potentati stranieri, che si sarebbono preso a proprio scomo ogni qualunque affronto, che fatto si fosse ai loro Vescovi. Ma non prezzando il Tiranno nè le convenienze, nè le ragioni, nè le scuse, nelle stabilite Kalende volle onninamente, che si procedesse alla formata disputa dell' Homousion, se pur disputa pote dirsi un consuso tumulto, che sessi subito dai Vescovi

s. Leo Vescovo Arriani, & un'horribil comando, che quindi sopravenne dal Rè, che incon-

- VIVO.

b Viller, ibid. c Viller. L. 3.

Perfecusione for male contro tutti

tanente fosse abbrucciato vivo in mezzo al Consesso, come segui, il Vescovo di Lepte chiamato Leto, perche era stimato dagli Arriani medesimi Ecclesiastico di profonda dottrina, e d' invitta costanza. Surse allora con animo, e tuon di voce intrepida Eugenio, appellando al Tribunal di Dio, la cui giusta causa tanto precipitosamente veniva condannata, b Videat Deus vim, dille, quam patimur; cognofcat ille afflictionem, quam substinemus. e in così dire, quando altro in quella confusione, e atrocità di cose soggiunger' egli non potea, presentò alla parte una lunga scrittura in prova della Fede Cattolica, con queste parole, [b] Si nostram Fidem cognoscere desideratis, bac est veritas, quam tenemus, e si parti. [c] Ma non così toko partiffi, che ufci mori l'ordine Regio, che si chiudessero tutte le Chiefe de' Cattolici, e i loro beni fi confegnaffero ai Vescovi Arriani. All' editto aggiunfe un bando, in cui egli condannava li Cattolici a quelle pene medefime, alle quali gl' Imperadoti Cattolici havevano per l' innanzi condannati gli Heretici; e con folennità di Trombe fù affisio il bando in tutte le principali Città dell' Africa, amaro prenunzio delle future calamità.

Poiche al fulmine del Bando fegui in ogni parte la rovina de' Cattolici, contro i quali si mosse allora una delle più crudeli persecuzioni, che habbiano

giammai infuriato in alcun tempo, ò parte del Mondo contro la Religione Nicena . I Vescovi, ch'erano i più proffimi, furono eziandio i primi a sentirne lo scoppio. Con l'occasione dell'accennato Congrego ritrovavansi quivi tutti in Carthagine in numero considerabilissimo, essendovi concorsi que gli ancora della Sicilia, e Sardegna Tutti Hunnerico fe ignudi spogliare, e quindi da i loro alberghi scacciar fuori della Città con prohibizione,[d] nt d Viller, ibid. nullus quempiam illorum hospitio reciperet, aut alimoniam prastaret, sotto pena al trafgreffore del fuoco: rendendofi in questo caso ammirabile la loro inconcusta costanza, esfendoche non vi si alcun di essi, che un passo si dilungasse dalle mura della Città, per sospetto che non si vantassero gli Arriani,

effersi esti sottratti con la suga da Carthagine vinti, e confusi nella disputa. f a Mentre dunque all'aere scoperto giacevano i Santi Vescovi, avvenne un giorno, che quindi passando Hunnerico à diporto verso le Piscine, gli si avvicinassero tutti, e ginocchioni in tal compassionevole maniera gli par-D'AVVICINAIRE DE COLLEGE DE L'ARTE D ci ? perche privi di Chiefe, e di cafe, di sostentamento, e di veste, come ani do del Rè contra mali immondi, condannarci qui frd lo fterco? Non terminarono i mile-lid. rabili il lor dire, che incontanente comandò il Rè alla Cavalleria, che lo feguiva, che l'investiffe, e sotto li ferri de' Cavalli lo pestasse, uccidesse, e fminuzzaffe. Fu eseguito l'ordine con tanta sollecitudine, e fierezza, che moltissimi ne restarono morti, e particolarmente i più Vecchi, e cagionevoli, ripetendo sempre tutti con allegre voci queste parole, [a] Semper diximus, & dicimus, & dicturi sumus, Christiani sumus, Episcopi fumus, Apostolicam Fidem unam, & veram tenemus. De' rimanenti, che restarono ò vivi, ò malvivi, parte ne relegò nell'istesse Provincie del Africa destinati al lavorio delle Campagne, e parte in Sardegna a tagliar legna in servizio delle Regie Navi. Ma Eugenio, che sosteneva il principal posto fra i Vescovi Asticani, meritò eziandio più riguardevole il trionfo con gli applausi stessi del Cielo, che volle accompagnarlo con una comitiva nobile di miracoli. Dimorava il Santo mal concio [b] anch'egli con gli b.s. Gre. Tw. in altri Vescovi presso le mura della Città, incessantenente predicando la ve. mis. Franci. Lu. 1. ra Fede agli Arriani, e continui miracoli operando, hor per render vista a' ciechi, hor falute agl' infermi. Erano fuoi indivisibili compagni due Santiflimi Vescovi Vindemiale, e Longino, l'un de quali ne veniva glo-Sancianii veicovi vanetima. risolo per haver di frefeo rifufcitatojun morto, e l'altro relitituita la fanita di vefevo an a parecchi malati. Invidiò cotanti doni del Cielo il Patriarca degli Arriani cieco. che chiamavasi Cyrola, e vago di rendersi anch' ei miracoloso, nè po-hiveva la vista, tendo giungervi in quella Fede, che professava, determinò di ricorrere contra la vista all'altra, che sicuramente gli haverebbe procacciata la sedelissima mo quello senso di senso di senso di contra la vista al redelissima mo quello senso di contra la cont neta. Perciò chiamò a se uno scaltro, ma miserabile Arriano, a cui contribuendo buona mancia di cinquanta scudi d'oro, impose, che nella publica piazza egli fi ponesse in arto, e in sembiante di Cieco, mendicando elemofina con le consuere cantilene accommodate à mover pietà ne' passeggieri, sarebbe esso intanto per la piazza passato co'l seguito di molti Vescovi, anche Cattolici, nel qual tempo ei esclamasse, O gran Patriarca Cyrola, ò servo del Grande Dio, ò sostenitor della vera Fede, rendi la luce à chi n' è privo , [ c ] Audi me , Beatissime Cyrola , audi me , Santte Sacerdos Dei , respice cacitatem meam . L'ingordo mendico molto più fece , e disse , di quanto imposto gli haveva il fraudolente Patriarca, e molto più eziandio gli luccesse, di quanto havea l' uno, e l' altro divisato: conciossacos ache pas-sando di colà la Truppa de' Vescovi, esclamando le concertare parole il finto cieco, & approffimandofi per curarlo il Patriarca Cyrola, cl rifus mutatus c Hom itid. in planetum, & dolus Episcopi est patesactus in publico; poiche nel proferio che fece Cyrola queste parole, [c] Secundum Fidem nostram, qua rette Deum eredimus, aperiantur oculi tui, tal' acuto fuoco fopraggiunfe nella caffa degli occhi al mendico, che invano tutto scontorcendosi, come un' invasato e invano cercando di comprimerne con le mani il dolore, e con doppio horrore ritrovandoti affatto cieco, Ab traditore, difie, ab fedattore, [o] Esa Bid.

di gittatoli ginocchione avanti li Vescovi Cattolici, [a] Vos rogo, soggiunle, gloriofissimi Christiani, ne despiciatis miserum, sed velociter succurrite pereunti, S. Eugenio allora motloffi a compaffione infieme, e a fdegno, rivoltoglisi dicendo, Credis? Se credi, ogni gran cosa è possibile alla Fede; a ] Qui non crediderit, ripigliò allora tutto affannato il cieco, Christum Filium Dei, & Spiritum Sanctum aqualem habere substantiam , atque Deitatem cum Dea Patre , bodie , qua ego perfero , patiatur ; e tutto ad un fiato recitò il Credo Niceno, confessando apertamente la Divina Consustanzialità del Figlio co'l Padre. Allora S. Eugenio fegnandoli con la Croce gli occhi, con queste parole fanollo, In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti veri Dei. quem Trinum in una aqualitate, atque omnipotentia confitemur, aperiantur oculi tui : avverandofi in questo fatto l' aureo detto di Tertulliano, che paragonando i Miracoli de' Cattolici con le illusioni degli Heretici, divinamente dice di effi, [b] Volo virtutes corum proferre: Apostolos in perpersum amulaturi ; illi enim de mortuis suscitabant , isti de vivis mortuos

b Terrull. in I. de prafeript.

loc, cit.

faciant. Quanto gloriofa n' andasse per tal' illustre miracolo la Religione Cattolica in Carthagine, raccolgass da ciò, che soggiunge l' allegato Histoc S. Greg. Turen. rico, [c] Erat vox una Populi dicentis, Verus Deus Pater, Verus Deus Filius, Verus Deus Spiritus Sanctus, una fide colendus, uno timore metuendus. eodemque honore penerandus. Convinto, ma non vinto Hunnerico da così manifesti prodigii, sece a molti di quei Santi Vescovi recider la testa. con ordine a parte, che se quel di Carthagine cioè Eugenio, nell'atto di vibrar il colpo, ancor si mantenesse costante, lo lasciasser vivo, per non

Lettera di S. Enelo di Cartha-

farlo morto adorar Martire da' Cattolici; e lo trasportassero nelle lontanisfime folitudini, che confinano con la Provincia di Tripoli, dove fenza gloria vivesse, come avanzo odioso del suo sdegno. Et all'espettazione corrispose ben tosto il successo: poiche [d] imminente morte cum interrogatus fuillet , li mori pro Catholica fide destinaret , respondit , Hac est sempiterna vita pro Deo mori. Fù dunque quindi subito tolto, se non quanto che gli furon concessi pochi momenti di tempo per iscrivere una breve Lettera al suo diletto Popolo di Carthagine, monumento degno dell' Ecclefiaftica Hiftoria [ d ] in questo tenore.

& Bid,

Dilectissimis, & in Christi amore dulcissimis Filiis, & Filiabus. Ecclesia mihi à Deo commissa

#### Eugenius Episcopus.

NE ablens à vobis, Ecclesiam Dei in ambiguo dimitterem, autores Chri-fli non verus Pastor silentio relinquerem, necessarium duxi has prome vicarias veffra dirigere Sanctitati. In quibus non fine lacrymis peto, bortor , moneo , & fatis , abundeque obteftor per Dei Majestatem , & per tremendum Judicii diem, atque adventus Christi terribilem claritatem, ut fixins teneatis Catholicam Fidem, afferentes Filium Patri effe aqualem, & Spiritum Sanctum eamdem habere cum Patre, & Filio Deitatem. Servate itaque unici Baptismatis gratiam, custodientes Chrismatis untiionem . Nemo post aquam revertatur ad aquam renatus ex aqua : nutu enim Dei sal in aqua conficitur, fed fe in aquam redattum fuerit, omnis species ejus conferCapitolo IX.

FELICE III.

Tim evacuatur : Unde non immerità Dominus in Evangelio ait : [a] Si [al in- a Maria 5. fatuatum fuerit, in quo falietur? Et utique boc eft infatuari, velle fecundo condiri . cum femel factum fufficiat . Nam audiftis Chriftum dicentem : [6] b Mer. s. Qui semel lotuseft, non babet necessitatem iterum lavandi. Ideoque fratres, Filii . O filia mei Domini , non vos contriftet absentia mea , quin Catholica discipling inhareatis. Ego vos nec longinquitate aliqua obliviscor, nec morte d vobis divellor . Scitote , quia quocumque me fecerint dividi agones , mecum est palma: Si ad exilium abjero, Beati Joannis Evangelista exemplum contention. babeo: Si ad mortis exitium, [c] vivere mihi Chriftus eft, mori lucrum; Si rediero , fratres , implebit Deus desiderium vestrum. Attamen sufficit modò, quod vobis non tacui, monui, instruxi, quomodò potui: ideò que immunis sum à sanguine omnium pereuntium; & scio, quia adversus eos legentur littera ifta ante Tribunal Chrifti, cum venerit reddere unicuique fecundum opera sua. Si reversus suero, fratres, videbo vos in bac vita: fi non reversus fuero, videbo vos in futura. Dico tamen vobis; Valete, orațe pro nobis, & jejunate, quia jejunium, & eleemosyna semper Dominum ad misericordiam destexerunt. Mementote esse scriptum in Evangelio : [d] No- d Math. 10. lite timere eos, qui occidunt corpus; animam autem non possunt occidere. Così egli. Nè senza particolar motivo destinò Hunnerico le solitudini di Tripoli per l'esilio di S. Eugenio, essendo che ben'egli sapeva, quanto siero & implacabil nemico de Cattolici era quel Vescovo, che le reggeva. Vescovo Arriane le Chiamavasi costui Antonio Vescovo di Tamaluma, qui tam nesaria, tre i Carollet. & incredibilia in nostros exercuit, ut narrari non queant : poiche, soggiunge Vittore, [ e ] ut Bestia insatiabilis Catholicorum sitiens sanguinem , buc . allucque ad rapiendum excurrebat. Di lui dicesi, [e]che arrestava a forza per le strade i Viandanti, e, come se la sola Heresia Arriana non fosse capace di tutta la fua empietà, professava quella ancora degli Anabattisti, e fottoponeva li Cattolici à nuovo battefimo per purgarli, com' ei diceva, dal vecchio ricevuto dalle mani de Romani. E con tal abominevole Riberteria per tormento ribattezzò eziandio il Santo Vescovo Habet Deus, d cui fe forta s. Habetprima legar mani, e piedi, e turar la bocca, [e]ne lingua clamaret; qua- e vider, itid. fi valeret, foggiunge l'allegato Historico, conscientiam ligare cum corpore, aut non deeffe, qui audit gemitus compeditorum, & cordis fecreta rimatur. Maliberato il buon Vescovo dall'empie funi del traditore, come forridendo, à lui rivolto, queste belle parole proferi, Illa est, impie Antoni, mortis damnatio, ubi voluntatis fervatur affensio. Ego sidei mea tenax. vocibus confitens crebris, quod credo, & credidi, clamando defendi. Sed & postquam catenis vinxisti, Goris januam oppilasti, in Pratorio cordis, vio-lentia mea, scribentibus Angelis, gesta conseci, G lestitanda Imperatori meo transmis. Alla custodia dunque di quelto sacrilego Vescovo su consegnato Eugenio, che vittorioso di tante palme scese allora come in nuo- s. Eugenio. vo Campo, per riportarne maggiori. Concioliacolache fu egli immantimente stretto in oscurissima prigione, e con tutti que' tormenti straziato. che potè inventare un cnor barbaro, e crudele. Ma correva così ben da se medesimo il Santo Confesiore all'acquisto de' meriti, che maggiori certamente furono i cruciati che da fe fi prendeva, di quei che dal Tiranno Vescovo riceveva: poiche in quell' horrido carcere, & in quell' immensa privazione di ogni humano ristoro,[ e ] asperitate cilicii senile corpus atterebat, nudamque super humum cubitans, Bratum saccisui rigaret imbribus lacrymarum,

Tome I.

Crudeltà de la

FELICE III.

Secolo V

aV. Ser. ibid.

Onde avvenne, che sorpreso da subitaneo accidente di paralifia, fosse in giorno dalle guardie ritrovato in terra spirante. Accorse subito Antonio non per dar follievo al moribondo, ma per rinvigorire i tormenti in quei pochi momenti di vita, che restavano a chi gia spirava; e per sorza fattagli aprir la bocca, rovesciogli dentro un' aspro liquore, che haveva dell' aceto nella mordacità, e del fiele nella amarezza; [ a ] ex quo aceto morbus accepit augmentum, cui pietas Christi subveniens, postea sanum exhibuit. Ma non cessando il valoroso Campione nè per la decrepita degli anni, nè per la fierezza de' strapazzi di animare i Cattolici da lungi con le lettere, e d'appresfo con le parole, fii da Gudabondo fuccessor di Hunnerico nel Regno [b] tramandato di la dal Mare in Francia, dove carico di meriti, orando avan-

b S. Gret. Ture de Geftis Franc.l 2. 6. 3. c som ibid. An. 495. Fierezza di Perfecuzione contro il rimanente Popolo Cattolico.

ti il Sepolero del Martire S. Amarantho nella Città di Albis, [c] expansis super pavimentum brachiis , spiritum [d] Calo direxit . Se così spietatamente incrudelì Hunnerico contro tanti venerabili Ec-

e Viller. l. 1.

clesiastici, quanto sfrenaro fosse il suo barbaro sdegno contro il rimanente del Popolo Christiano, ò non può dirsi, ò il dirlo è cosa troppo lagrimevole, e fiera à rammentarlo; [e] Et quis congruo sermone possit exequi, dice Vittore, aut coacervare diversitates panarum, quas ex jussu Regis sui etiam ioli Vandali in suos homines exercuerunt? In ipsa quoque, qua gesta funt , Carthagine , fi nitatur Scriptor fingulatim aftruere , etiam fine ornatu fermonis, nec ipfa nomina tormentorum poterit edicere : Quares, badieque postta, in promptu demonstrat; alios sine manibus, alios sine oculis, alios absque pedibus, alios truncos natibus, auribufque intendas; aliofque videas nimio suspendio pilis evulsis, caput, quod eminere solebat in medio scapularum, fuiffe demerfum, dum jugiter in altis adibus suspendio cruciantes, impulsione manuum funibus agitatis per vacuum aerem buc, atque illuc faciebant vagari pendentem; qui nonnumquam diruptis funibus de illa altitudine suspensionis ictu valido corruentes, plurimi arcem cerebri cum oculis amisorunt; alii, confractis offibus, spiritum continuò reddiderunt; alii post paulum exhalaverunt, Così Vittore, e che ciò operasse il Barbaro Rè senza alcun ritegno di Regia convenienza in riguardo eziandio agli altri Potentati, foggiunge [e]l'allegato Historico, che per quelle strade, e per quelle piazze, ond era folito passar Uranio Ambasciadore di Zenone spedito da Cesare a [f] persuasione del Papa, per interceder pieta ai Cattolici, egli fece à bella posta duplicar, come in mostra, gli ordini di morte, non con

[ Eustr. 1.2.4.20.

altro fine, se non [g] ut Legato ostenderet, se neminem formidare. Tanto la faceva alla sfacciata, fenza rispetto a Dio, al sangue Regio, e all'obligo innaro d'effer Huomo . Mandò perciò per tutta l' Africa nuovi crudeliffimi Ministri di Giustizia, nuovi spietati Carnefici, nuove barbare invenzioni di non imaginati tormenti, di tal maniera che, fiegue [g] Vittore, nulla rea Vilter, ilid. manfit domus , vel locus , ubi non fuiffet ejulatus , & luctus : ut nulli atati , nulli parceretur sexui, nisi illis, qui corum succumberent voluntati. Hos su-Tormento della fibus, illos suspendio, alios ignibus concremabant. Faceva spogliar nude le più riguardevoli Dame, e come in trionfo della sua sfacciatagine condurle in luoghi publici in mezzo alla più vile plebaglia; [g]e Dionifia, che fra le Marrone di Carthagine era la più nobile, fra le belle la più vaga, e fra le honeste la più veneranda, su con più enorme vilipendio rormentata; essendo che dicendo ella a' Manigoldi [g] Ut libet, cruciate; verecunda tamen membra nolite nudare : allor fu prefa. & in alto esposta nuda nel-

Tomasey Lineage

la più

la più famola contrada, scopo della lusturia degl' infolenti, & oggetto lagrimevole di compassione ai buoni. Al rossore eglino aggiunsero il cruciato, e mentre vergognofo trofeo di pudicitia in tal positura ritrovavasi. le strascinaron' avanti un piccolo figliuolo per nome Majorino, che egualmente timorolo de' martirii preparati,e della Madre avvilita,parea, che titubaffe alquanto alla fiera vilta di quei non più veduti spettacoli, viddelo, a vider. ili e conobbe il di lui puerile spavento la Madre, [a] & verberans eum, dice l'Historico, nutibus oculorum, con queste gran parole poscia consortol-10, Ache temer' d figlio ciò, che non può nuocer' all' Anima? Illa pana timenda eft, que numquam finitur, illa desideranda vita, que semper habetur. Memento, fili mi, quia in Nomine Trinitatis in Matre Catholica baptizati fumus; & in così dire, viddelelo avanti gli occhi fquarciato da' flagelli, e morto Martire fra i tormenti. Ci converrebbe qui tutta la lunga Historia ritesfere, che in trè Libri descrisse Vittore, se ad uno ad uno i nobili facti riferir volessimo di quei Gloriosi Campioni, che con esempii rari di soprasina costanza secero palese al Mondo, quanto sorte sia quel Cuore, che vien animato dalla Fede; e quanto ben rifplenda la Fede, quando vien fostenuta frà i tormenti. Vivano pur dunque degnamente tutti frà le carte di quel nobil' Historico, e molto meglio frà i fogli eterni del Libro della vita, che noi in loro non cesseremo di ammirar l'immensa Providenza di Dio, che nel tempo istesso, in cui da tanti Vescovi di Oriente veniva lacerata con l'Herefia Eutychiana la Religione di Christo nell'Asia, e nell'Egitto, si vedea così ben difesa in un' altra parte del Mondo contro gli Arriani nell' Africa, con tanta maggior' ulura di egregii fatti, quanto che fe cold i Vescovi divenuta Ligii de' Principi, e vili di animo, fi dimostravano fragili canne agitate dal vento dell' Herefia, qui deboliffime Donzelle, e delicatiffimi Fanciulli come fubentrarono in loro vece nella gran pugna della Fede, per far conoscere al Mondo, che quel Dio, che tutto può, vuol sempre veder gloriosa la sua Chiefa, hor nella dottrina de' Vescovi, hor nel zelo de' Prelati, hor nella forrezza de' Laici, hor nella confessione delle Donne, hor nella costanza de' Fanciulli, ed hor'in fomma in tutto ciò, che render può vittoriofa la Religione del fuo Divin Figlinolo contro i vani sforzi dell' Herefia.

che co'l suono di nuove, e non più udite lingue assordi il Mondo tutto, sue-& apparir eziandio potrebbe incredibile, se la testimonianza di Papi, Imperadori, Filosofi, & Historici classici, & accreditati non ne ratificasse con ferma testimonianza il successo. [a] In Typase Città situata nella Mauritania maggiore spedì Hunnerico un suo Conte, assinche recidesse la lingua, e la deltra mano à tutti gli Habitanti di quella Città, perchè à difpetto di un Vescovo Arriano essi havevano cantate laudi alla Consustanzialità del Divin Figliuolo.Fù dalla Regia Soldatesca eseguito l'ordine con pari inhumanità; e sollecitudine, tagliando à tutti dalle radici la lingua, e pos la mano; [ a ] Quod cum factum effet, foggiunge Vittore, Spiritu Sancto praflante, ita loquuti sunt, & loquuntur, quomodò antea loquebantur, conchiudendo, che si quis incredulus esse voluerit, pergat nunc Constantinopolim, & ibi reperiet unum de illis Subdiaconum Reparatum, fermones pulitos fine ulla offensione loquentem: ob quam causam venerabilis nimium in Palatio Zenonis Imperatoris habetur, & pracipue Regina mira eum reverentia veneratur. 6 14. in cu Giultiniano Imperadore attelia, haverne molti veduti , b Vidimus, dice affice Praf.

Mà non però tralasciar dobbiamo di riferire lo stupendo miracolo, colo delle Lie-

00 2

merabilet vires, qui abfeiffis radicitet linguis, panas fuas miferabiliter loquebatur, S. Gregorio Papa il medefimo conferma, cioè che dimoranco, de ofo Nunnio di Papa Pelagio in Cofantinopoli, un Vefcovo ggi decreas. ac, de bist, pro in eta gli affererò, haver parlato con molti di loro, e che [a Jora de la confermata l'ampria vidiffi. Il reu n'amerita ribue clamarent. Ecce Videte, ania

as. on, is 10-th, peto inet de la effecto, have parlato con molti diloto, e che [a] ora [inel.a.p.i. peto inet de la effecto, have parlato con molti diloto, e che [a] ora [inel.a.p.i. loquenta: pidigle, ita ut apertis orbus clamarens, Ecce videte, quia linguas non babemus, & loquentur; e liegue. Pidobatur emis a réplicientibus, quia abfeiffis radicitis linguis, quafi quoddam baratorum patebas in gusture, de une que peta ad integrum verba formabantur; e logue. Pung, de tell, gugunge, che un diquelli (Procopoi [b] dice due le pred il dono del mu-

gutture, & tamen ore pacuo plena ad integrum verba formabatturi z e fogb trunt, di till, giunge, che un di quelti (Procopio [4] dice due) perdè il dono del maracolo, perche cadde in peccato camale con una Donna. L'infigne Filofolo Enea Garzeo in persona di Axitheo ne si testimonianza di vista con

Local Bare and a record of the control of the contr

guam totam radicitis evullam vidi, ac flupefactis imrabar, son jan quepatto voca (conformaren), fil quomodo conformi efforts i cloune chiacellino, che fiort, efecille fotto Guiliniano Imperadore, aggiunto di coli miradoli, effupori a diupori, edice, che ra gli altri effecti filtar regia, filolito qualifica (al Jamin d'autrivate, moz pratif shi singua, chetus eff., gloriamque peo in primo veci fia excedio delli; edi muoro replica, [el Denique ex ben faddium combernia aiquamor eco deligiosfilmas, praeti-

nu est, sporiamque Deo în primo vocis fue exordio desti; e că muovo replică, [e] Denique ex box fieldimo contuberio aliquantor ego Religiosfilmos, pracifis linguis, manibusque truncatis, apud Byzaniam integra voce configexă loquenter. O gloriola Historia, che detto Dio fenza lingua, e ferille fenzamano! O avverata Profezia de Cattolici, de quali gid diffe Christo.

[[Ilinguis loquentum novis, e, [g] Novo e filir, qui loquimini, fold spiprintst Patris refiri, qui loquitur in vobis! Vadane perció forpa qui altra faltofa la noftra Santa Religione, che fe è vero, come chi egil e verifiifilire de la noftra Santa Religione, che fe è vero, come chi egil e verifii-

filofa la notira Santa Religione, che fe è vero, come ch'egi è venfii; mm 0, l'alfoma di S. Agolino fe J. Eccligam demonfrari ex miraculi; Striem no, l'alfoma di S. Agolino fe J. Eccligam demonfrari ex miraculi; Striem no, l'altona de l'appunda autem demonfrari ex Ecclefa: ripetanfi pur da ciafcun di noi con con ca llegro, e voce fonora i fanti tripudii di David, i l'Irdimonia tua credibilia falla fun nimir, Domine, che tanto val, quanto dire, rendera fila notira Fede evidentemente credibile, e con Ricardo di S. Vittore,

Nic. 3.5. vil.n. [¿] Domine, f. fell error, det decepti finus; sum tantis fignis confirmata funt, de Tran. "a sea monsifi per te feri pelfont. Dacon infigne prodigio animato il Santo Ve-Cadena it a [covo Habet-Deus fi part l'utto il zelo della fua relegazione, e prefentato fi benebenda in a vanti Hunnerio, co novo cei da Apoltolo intal guina parlogit, e portegli estandio il detto, (critco in una carta, [¹] Quid, quado, jem cum projecti i viandio il detto, (critco in una carta, [¹] Quid, quado, jem cum projecti il publicati de la carta de l'application de la carta de l'application de l'applic

ielligit, O ipfe, qui perfequitur, vider. Si Fider dicitur, quam tenetit, quid
sia vera Fidet membra tautis perfecutionibut ațitatis? Quid vobis cum extilo
sudro? Quid vobis cum eçuis in faculo, quorum ofi vita femper in Chrifole
Licate faltem gaudere confortio Befliarum eti, quor abieciffit à facie emnium
repulorum. Mâ în difureziato il Santo comes giporante, e rimandato a fluo
efilio come colperole. Non così però dispregiat porè Humnerico la più sonora, e tremenda voce di Dio, che con sinal tenterna gli intimò irreparabilmente la motte con meritata pena di penosisimi tormenti. S. slidoro dipiù marti a motte con meritata pena di penosifimi tormenti. S. slidoro di-

di Hunnerico.

ce, che in quelto [a] istesso anno nel colmo delle sue fierezze rimanesse i 5. ffd. and see estinto, come Arrio, [b] Interioribus cunttis effusis. S. Gregorio Turonen- 55.164. 49 ettinto, come catto, o de la arreptus à Damone propriis se moribus laniavit, in c.S. Gra. Tu-da et am cruciatu vitam indignam justa morte sinivit: e [d]S. Vittore de Marriel Uticense, da cui habbiamo noi dedotte la maggior parte delle notizie Rom. 33. Aug. qui esposte, e che sù non sol partecipe nel merito della persecuzione, ma Historico presente à questi successi, attesta, forse con più degna sede che gli altri, che morifie Hunnerico divocato da' vermi: [e] Nam es.villo. 1. 1. putrefactum, & ebulliens vermibus, non corpus, fed partes corporis eius viderentur effe sepulta. Morte bella, à chi considera, quant'horribilmente castighi Dio la colpa dell' Heresia, e vendetta prenda delle offese de' fuoi fervi.

Estinto il Tiranno, placossi in gran parte il furor della persecuzione, e Successione di Gundabondo, che successe al Regno, ò men siero del defunto Zio, ò più termine della pardivertito da Regie domestiche cure, permesse il ritorno a' Vescovi, el'eser-secuzione. cizio della Religione a' Cattolici. Ma ficcome nelle gran battaglie anche dalla parte vincitrice contanti feriti, e morti, così in queit horrenda persecuzione de i due spietati Rè Genserico, & Hunnerico molti surono gli Ecclesiastici, che caddero in vituperio del lor grado, e moltissimi i Lai- Numero de' Caci. che bruttamente anteposero la vita del corpo a quella dell'anima, dui. ò con fottoporsi volontariamente à nuovo battesimo, ò con negar l'adorata Confustanzialita del Divin Figliuolo. Per la qual cosa nell'accennata condiscendenza di Gundabondo, molti presero risoluzione di ritornar penitenti alla loro antica Madre, gittandoli ginocchioni avanti i Vescovi, con la richielta del perdono. Ma, come che il caso era gravissimo, & in molta quantità i caduti, giudicarono bene que Padri di non riceverli à I Vecevi Afilenuova communione senza udirne prima l'oracolo del Pontefice Romano, Papa per proveper accertarsi maggiormente del modo, e tempo della riconciliazione. Ne scrissero perciò al Papa con riverente, & osseguiosa maniera, implorando da lui istruzioni precise al regolamento dell'affare; e Felice, che come si diste, era teneramente inclinato verso quella Christianità, à cui savore e gli haveva interpolta l'intercessione di Zenone per placar l'ira indomita di Hunnerico, convocò subito nel Laterano un Concilio di trent' otto Ve- concilio Romafenvi, col configlio de' quali prese quelle risoluzioni, che poscia ei medesimo espresse in una [f] sua lettera ai Vescovi dell' Africa, e che per rendere ( Felic es. 6. intelligibili, e chiare, ci fa d'uopo volgere altrove con non difgustosa digreffion il nostro racconto. Sin da' primi Secoli della Chiesa li penitenti Numero, e Class, publici si dividevano in quattro classi, regolate tutte a proporzion de' de' Penitenti. delitti commessi; ederano de Piangenti, degli Uditori, de Prostrati, e de' Consistenti ; delle quali fanno specialissima menzione il Concilio [ g ] Ni- 3 can. 11. ceno primo, il Costantinopolitano [h] terzo, e[i] quarto, e prima [k] can. 87 di tutti questi quel di [1] Ancyra, e prima [m] di quel di Ancyra S. Grego- k de. 114.

quelle più rinomate di Roma, e particolarmente nelle quattro Basiliche.

rio Thanmaturgo nella fua [ n ] lettera, che i Greci chiamano Canonica. I n den 16;

Piangenti, come più colpevoli, si fermavano nel portico della Chiesa, fuo della chiesa ri di essa, ri di essa, ri piutati indegni di entrarvi, dove con lagrime, e preghiere sup de successitati di essa.

plicavano i Fedeli ad interceder per loro avanti Dio il perdono; e quali ogni Chiefa in que' tempi haveva il fuo portico come pur' hora scorgesi in FELICE III. Secolo V

a In of cir. Gres. che : [a] Fletus, feu luffus, dice l'allegato S. Gregorio Thaumaturgo. estextra portam Oratorii, ubi peccatorem ftantem oportet fideles ingredientes orare, ut pro se precentur. Qual forte di penitenza presentemente ancora s'impone a quei, che macchiati sono di publico, e scandaloso peccato, quali spesso vediamo suori delle porte de' Tempii con cerei access in mano racitamente implorar l'Orazioni de' Fedeli. Gli Uditori fi recitavano nella Chiefa, ma in luogo proffimo alla porta, e non fol diftinto, ma inferiore à quello de' Catechumeni, dove non poteano far più lunga

dimora che fin' all' Offertorio della Messa, doppo il quale uscivano fuori della Chiefa, [b] Auditio eft intra portam in loco, quem Carfibica vocant, in ferula, ubi oportet eum, qui peccavit, stare post Catechumenos, usque ad Catechumenos, etiam illine egredi: audiens enim post scripturas, & doctrinam ejiciatur, & precatione indignus cenfeatur. I Prostratientravano, c dimoravano nelle Chiese unitamente co' Catechumeni, ma oravano proftrati: [c] Subjettio, seu Prostratio est, ut intra Templi portam stans cum Catechumenis ingrediatur. I Confistenti in fine, come ò men colpevoli, ò più pentiti, fi ammettevano all'affiftenza del divin Sacrificio con gli altri Fedeli, ma non alla participazione con loro dell' Eucharifia: [d] Congregatio, feu Confestentia eft, ut cum fidelibus confestat, & cum Catechumenis non

Communicazione anika .

b Bid.

d 14cm.

147. 8. 7.

Differenti forte di ingrediatur. Quindi derivarono trè forti di Communioni, over Commu-Communione, o nicazioni, prescritte da' Concilii antichi, e Santi Padri, cioè la Laica, la Pellegrina, e la Paffiva. La Communione Laica era quella, in cui fi ammetrevano i Laici alla participazione della Santiffima Euchariftia: la Pellegrina davasi à que' Chierici, che per qualche accidente ne' lor viaggi havesser perdute le lettere Dimissoriali de loro Vescovi, & in questo caso fi ammettevano alla Communione Pellegrina, cioè in luogo, ò parte del Tempio appartato fuori del Presbiterio; e la Paffiva in fine era, con e Battati. P. z. in Le Ivoce derivata da alcuni. Concilii Africani mediante la parola Latina Conc. Sardicen, an. Pallim, la Communione di ciascuno nel suo grado; cioè de' Laici frà Laici, e de' Chierici fra Chierici. Se ben noi sappiamo, darsi da differenta Autori differenti spiegazioni a queste trè specie di Communioni, tutte

erudite, e ben ponderate; mà l'addotta è forse più propria all'intelligenza di quanto determinò S. Felice Papa in questo Concilio, di cui trattiamo. Tal notizia dunque supposta, risolvè Felice circa le istanze de' Padri Africani; Non doversi coll' asprezza di rigida negativa precipitare i Fedeli da una colpa remissibile ad una disperazione irremissibile; Volersi solamente appertito, che havesse qualche proporzione la misericordia con la giustizia, e perciò ingiunger loro l'ammissione de Penitenti caduti con qualche riserva, la qual diretta foffe con quefto precifo regolamento; [f] Che ogni caduto nell' Herefia Arriana, fe foste Vescovo, Prete, ò Diacono, con tutto che non the prende il Pa la volonta, ma il terror de' tormenti li havessero deviati dalla vera Fede,

f Felin.ep. cit.

Proved mento, pa topra i Caduta

fi ricevessero con condizione, che dimorassero frà i Piangenti separati da Fedeli, e sin da' Catechumeni, orando in disparte, lor vita durante, ammeffi alla fola Communione Laica nell' articolo di morte; Che i Chierici inferiori, e Laici Caduti, e Penitenti, per lo spazio di trè anni dimorassero fra gli Uditori, e per fette fra i Proftrati, non denegando loro fra tanto la Communione Pellegrina, falvo sempre l'articolo della morte, nel quale si dispensava, che, ancor non finita la penitenza, si cibassero del Sacro Viatico, Et in fine, che tali caduti s' intendessero per sempre incapaci di esser promoffi agli Ordini, & anche al semplice Chiericato: non così però i Fanciulli, & altri inferiori di età, quali fi coltituissero ad arbitrio de' Vescovi frà i Piangenti, e si ammettessero poscia alla participazione de Sacramenti. E la provisione Pontificia fu venerata con applauso de Padri, e con non ordinario contento di tutti li Fedeli. Riformò medefimamente Felice l'empio abufo introdotto frà alcuni Cattolici in Africa, i quali ò fedotti dagli Arriani, ò impressionati dagli antichi sentimenti degli Anabattisti, volontariamente si sottoponevano a nuovo battesimo; condannando tal prava consuetudine [4] con imporre pene ai trasgressori del Decreto, [b] per a Felicip. 1. 1. 2. b De confer. 4. 4.

conservar sempre illibata la tradizione antica della Chiesa.

benche grandi, affari delle Chiese Orientali, & Africane, che habbiamo di sopra descritti; poiche quegli di Occidente, che furon gravissimi, confumarono à Felice la lode di gran Pontefice, e degno di ascendente di S. Gregorio Magno, di cui [ e ] fu terz' Avo, & a cui lasciò un ricco appan- cs. Greg. hom 18. naggio di fantiffimi efempii, è di vero Apostolico zelo nella difesa della Dialitario. Chiefa Cattolica contro gli Heretici. Haveva egli terminato l'anno ottavo del suo Pontificato, quando come dalle sue ceneri risurse la Serta de' Semipelagiani, fatale ne' Secoli suturi ad alcune Provincie, o ve ella da principio era nata, & al Christianesimo tutto, che spesse volte vediam pur hora travagliato da fimil peste. Non ostante la condanna de Pelagiani fulminata da S. Celestino, eransi li Semipelagiani talmente rinvigoriti per la Gallia Narbonense nel lungo corso di cinquantacinque anni, che vantavano seguaci non dispregievoli tanto in numero, quanto in qualità. Un dieffi fil un tal Lucido, chiamato [d] dal Baronio Magni nominis Presby-d Baronio Presby-d Baronio Magni nominis Presby-d Baronio Presby-d Baronio Magni nominis Presby-d Baronio Presby-d Baronio Magni nominis Presby-d pagava eziandio con poderosi mezzi per la Francia la fazione. Sedeva doppo S. Prospero nel Vescovado di Riez Fansto, Ecclesiastico dottissimo, ch'era [e] passato dal governo del celebre Monasterio Lirinense a quella especiale. Chiefa, e che andava famolo per il merito dell'antecessore, e per il proprio. E come che S. Prospero su nella sua età il Debellator de Pelagiani. così Fausto prendendo di mira i Predestinaziani, scrisse una degnissima let-Inimico de Pretera d Lucido, così bene stefa in confutazione della Predestinazione da lui destinazioni. ammessa in senso non cattolico, che meritò gli encomii, e l'approvazione di due Concili. Nel corpo di essa inserì sei Anathematismi per regola di Fede al prevaricato Lucido, quali in dilucidazione della materia foggiungeremo. con qualche parte ancora della medefima lettera, nel tenor, che fiegue, [f] Loquentes de Gratia Dei, & obedientia hominis, id omninò flatne- cit. n. 14.

fia debeas, ideft, ut cum Gratia domini operationem baptizati famuli femper adjungas, & eum, qui pradestinationem, excluso labore hominis, afferit, cum Pelavii dormate detefteris. Anathema ergo illi , qui inter reliquas Pelagii impietates . hominem fine peccato nafci , & per folum laborem poffe falvari , damnanda presumptione contenderit : & qui eum sine gratia Dei liberari poffe credide-

re debemus, ut neque proni in sinistram, neque importuni in dexteram, regians magis gradiamur viam . Breviter ergo dicam , quid fentire cum Catholica Eccle-

Item Anathema illi , qui hominem cum fidei confessione solemniter baptizatum, & afferentem Catholicam Fidem, & poftmodum per diverfa ba-00 4

Nè questo Pontificato si rese al Mondo di celebre memoria per li soli, sem loto progressi

FELICE III.

FELICE III.

584

Secolo V.

jusmodi oblectamenta prolapsum in Adam, & originale peccatum periisse. afferuerit.

Item Anathema illi , qui per Dei prescientiam in mortem deprimi bominem dixerit.

Item Anathema illi, qui dixerit, illum, qui periit, non accepisse, ut falpus effe poffet, ideft de baptizato, vel de illius atatis Pagano, qui credere potuit . O' noluit .

Item Anathema illi, qui dixerit, quòd vas contumelia non possit assurgere; ut fit was in bonorem.

Item Anathemailli, qui dixerit, quod Christus non pro omnibus mortuus;

nec omnes homines salvos fecit. E quindi siegue .

Nos autem per illuminationem Christi veraciter, & confidenter afferimus; Geum, qui periit per culpam, falvum effe potuisse per gratiam, si gratia spfins famulatui, laboris obedientiam non negaffet; & eum, qui per gratiam ad bona consummationis metas , servitio obsequente, pervenit , cadere per desidiam , & perire potuisse per culpam . Nos ergo per medium Christo Duce gradientes, post gratiam, sine qua nibil sumus, laborem laboriosa servitutis afferimus ; fed omnimodo arroganciam , & prasumptionem laboris excludimus, ut totis viribus defudantes, ne gratia in nobis evacuetur, quicquid de manu Domini susceperimus, donum pronuntiemus effe, non pretium, scientes laboris ipsius fructum, officii remesse, non meriti, cum Evangelista dicente, [a] Servi mutiles sumus; quod debuimus facere, fecimus. Coterum, qui hanc veritatis mensuram, gratia pracedente, & conatu assur-gente, non sequitur, dignus erit, qui à sacris liminibus arceatur. Così Fau-

490. B. 36.

a Lu. 17.

riconofciura Lucido la verità del fentimento Cattolico, abjurò publicamente il fuo errore, e dell'abjura porfe testimonianza [b] in iscritto a b April Bar, ann. molti Vescovi, che ne approvarono la conversione con non ordinaria lode di Fausto, che l'havea procurata per mezzo della sua famosa lettera, la quale con duplicato honore fù riconosciuta, & authenticata per Catc Ibid. p. 14. tolica da [ e ] undici Santiffimi Vescovi, congregati in Sinodo ad effetro di ponderarne accuratamente il fenfo. La nobil tellimonianza di questi due

ito a Lucido. E forti la lettera il defiderato effetto, conciofiaco fache

Concilii sopra l'esposto da Fausto, fece è insuperbire, è pervenir calmena Ale in three tel' Autore, che dice Adone, [d] Faustus Pelagianorum dogma destruere conatus, in errorem labitur; unde qui ejus sensus in hac parte Catholicos pradi-488. 491. cant, omnino errant. Poiche è gonfio egli dal suo alto sapere, è saper più volendo di quanto ad Huomo si deve, compose un Libro, che divise in

But Herefie.

due corpi, contro due differenti nemici della gratia Divina, cioè contro Pelagio, che nulla à lei, e contro i Predestinaziani, che tutto à lei riferivano: nel qual Libro largamente stendevasi sopra la Prescienza, e Predestinazione Divina, con ral'apparente sodezza di sentimenti, e sortigliezza di concetti, che Sidonio, Huomo per altro sapiente, e Religioso, noa penetrandone l' occulto veleno innalzollo alle stelle; chiamandolo [ e ] Opus operofissimum, multiplex, acre, & sublime, e Gennadio [f] Opus egregium. Ma qual nascolta Heresia si nascondesse fra que fogli, l'istesso Gennadio, che mostrossi sempre inclinato ai Pelagiani, prerendendo di lodarne l'assun-

e Sidon. ! A.p. 9. ! Germad de Script. Ecclofic. 85.

g Mem ibid. to, così, non volendo, ne riferifce gli errori, [g] Fauftus edidit opus egregium de gratia Dei, qua falvamur, in quo opere docet, gratiam Dei semper & invitare, & pracedere, & adjuvare voluntarem, & quicquid ipfa

liber-

libertas arbitrii de labore pia mercedis acquisierit, non effe proprium meritum, fed Gratia dohum. Adone scuopre l'inganno, e mirabilmente bene ne manifesta l'errore, [a] Liberum arbitrium, dice, tam Augustinus, quam a Ale in Chron. gateri Catholici in Ecclesia Dei docent, ut illuminatio, virtus, & falus illi à Christo, & per Christum, & cum Christo sit . Faustus verò ita liberum arbitrium Christianum docere conatur , ut illuminatio ejus , virtus , & falus non à Christo, sed à natura sit : in modo tale, che in sostanza Fausto voleva, e concedeva la grazia, ma non [b] gratis, come spiega un dotto mo- b Fr. 0#. Indenti derno Controversista, sed merito boni desiderii à libero arbitrio naturaliter Assen in catal. eliciti , che l'iftetio fuona , quanto le allegate parole di Gennadio , Quic-legis de la compani de la companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del compani l'Herefie ò afferite da Fausto, ò da' Semipelagiani seguaci di Fausto, in . questo tenore, La Grazia di Dio dar'ajuro à chi havesse cominciaso ad ope-rar bene per se stesso, non dando Dio però il moso al volere; essere la Prede-Ainazione una previsione dell'opere, le quali dipendevano intieramente da noi .: e non dalla Divina Grazia , fenza la quale l'Huomo col folo suo arbitrio potea pervenire alla Giustificazione; i Bambini, che morivano prima dell' uso della ragione, giudicarsi da Dio secondo l'opere, che haverebbono fatte. le foller villuti; non effer certo il numero de' Predeftinati; il Dono della perfeveranza poterfi acquiftare, e perdere col folo merito humano; il Libro della Sapienza non esser Canonico; esser nell'Huomo molti atti di buona volontà, non provenienti da Dio, ma dagl' istinti della natura, che c'indirizza al merito della Gloria eterna; Adamo non haver perduto pe'l peccato la scienza del bene, e del male; Dio effere stato testimonio, e non consolator di Giob; la Fede, che il Salvatore trovò nel Centurione, effere flata parte del di lui arbitrio; e finalmente la Grazia di Dio proporsi indistintamente à tutti, e da alcuni pigliarsi, e da altri lasciarsi d suo beneplacito. Così egli. Mà sorse più graduaramente un altro Autore descrive di questi Heretici la sottigliezza, e la malizia, [d] Constat, dice, toțius Harefis Pelagiana summa, d. Molth in modul. reliquiarum que ejus banc fuisse, ut scilicet Haretici illi omnem prorsus Dei Gra- div. sci. 2. 2. 2. tiam repudiaverint .

Poffed verò ( e qui discende alli Semipelagiani ) ut Ecclesia damnationem effugerent, illos gratia quidem necessitatem admisife, fed fiete, & subdole, nomine gratia liberum arbitrium, naturamque, in qua conditi sumus,

Chimque fic fraus illorum patesceret, ut errorem tegerent, Gratiam Chrifti in legis notitia, Evangelica doctrina promulgatione, ipsiusque Christi Domini, ac Sanctorum exemplis, nec non in peccatorum remissione, & condonatione posuisse.

Chimque nihilominus adbuc urgerent Sancti Patres, ut non folum externum , fed etiam prafertim internum gratia auxilium agnoscerent , illud tandem Scriptura tellimoniis couvilti admiferunt; ita tamen ut dicerent, gratians illam internam non effe absolute necessariam , sed tantum utilem ab bonum facilins operandum.

Denique cum ulterius adhuc urgerentur ad confitendam ipfius gratia necefficatem, buic veritati tandem subscripserunt; sed simul etiam dixerunt, gratiam illam internam non pravenire bominis voluntatem, fed potilis ab illa praveniri, adeòque per aliqua bana defideria, aut aliquos pios affectus. FELICE III. Secolo V. ۲86

er conatus humana voluntatis obtineri ; Deumque illam gratiam biorum illorum desideriorum, & affectuum intuitu, tribuere pertinaciter alleveraverune. Così l'Autore allegato, il quale medefimamente foggiunge le veried Cattoliche opposte alle accennate Heresie nella conformità, che siegue.

Primò, solum hominis voluntatem, aliaque adjumenta externa legis. & Evangelii ad salutem aternam consequendam, aut ad opera bona illius salutis

meritoria facienda non sufficere.

Secundo, ad bona illa opera falutis aterna meritoria exercenda, necessariant effe internam Dei Gratiam , que in interiori illustratione intellettus , & pia vo-

luntatis motione consistit.

Tertiò, Gratiam illam divinam non folùm omnia illa opera bona, fed etiam omnes pios, & liberos affectus, & conatus, quibus homo aliquid a Deo mereri poteft, prapenire.

Quarto, illam Gratiam pravenientem pure gratis homini tribui, ac fine aliis

Blibei . meritis ex parte iplius .

Quintò, denique Gratiam illam nibilominus intuitu meritorum Christi Domini hominibus tribui, ideoque Gratiam Christi vocari. Così l'allegato Autore contro i Semipelagiani. Fausto intanto vanaglorioso dell'empio parto del suo abomine vole volume, ad altro maggiormente non attese,

asideals wife che à divulgarlo, e con pronta occasione consegnollo [a] à un tal Riochato Vescovo, e Monaco Inglese, acció cola nell' Anglia lo propagasse, dov'era nato, e morto Pelagio : e per aggiungere all' Heresia la malignità, prefisse al Libro le approvazioni accennate, che due Sinodi di Santiffimi Vescovi havevano fatta alla sua lettera diretta à Lucido. per renderlo tanto maggiormente accreditato, appresso chi non poco avvedimento ò non è prattico, ò non ben discerne le immense fraudolenze degli Heretici. Ma non così facilmente potè tenerfi celato l'inganno, e Contro I quali il Libro, che presso non giungesse nelle mani del dotto Vescovo di Arles serve S. Cesario, S. Cesario, il quale non solamente reggeva allora con sommo zelo la fua Diocefi, mà con eguale applicazione invigilava alla purità della Fede in tutti quei contorni della Francia. Lesselo il Santo, e ben penetrando l'empiet à dell'afferzione, la malignit à del publicarla, e l'infuffittenza delle prove, un'eccellentissimo volume compose de Gratia, & libero arbitrio contro le massime di Fausto, mandandolo con humil soggezzione al Pana ò per approvazione, ò per emenda, affinche ne rimanesse ben presto op-

Hereka de' Semi-Papa.

pressa, e convinta la contraria sentenza. E come che in quel Libro parlò Dio per la bocca di quel Santo, giudicollo Felice antidoto proporzioora da San Pelice natiffimo al male; onde con Apostolica sentenza folennemente approvo, quanto ne' fogli di S. Cefario contro Fausto si esprimeva, publicandono con nuovo [ b ] esempio una Pontificia confermazione, che in se medesima ancludeva la total condanna di quell'Herefia. [c] Cafarius, dice Genna-Grand de Seri dio, Arelatenfis Urbis Episcopus , vir fantlitate & virtute celeber , de Gratia , & libero arbitrio edidit testimonia divinarum Scripturarum , & Sanctorum Patrum judiciis munita, ubi docet, nibil hominem de proprio d Humif. opit. ad agere aliquid boni posse, nist eum divina Gratia pravenerit. Quod opus etiam Papa Felix per fuam epistolam roboravit, & in latins promulgavit. Ta Concil. Ann. Gelafio nel futuro Concilio di Roma pofe fra gli Apocrifi il Libro di Faufto, condannolo [d] Hormifda, Felice [e] IV. & altri Sommi Pontefici,

come

Capitolo IX.

FELICE III.

come à suo luogo diremo; e il Vescovo [a] di Vienna in Francia S. Avi- a 440 in stree. to. quel di Ruipa [b] in Africa S. Fulgenzio, e il celebre [c] Prete di bs. 40 di di Antiochia in Afia Giovanni contro di lui feriffero nobiliffimi commentarii, ficche per tutte trè le parti del Mondo caminò fubito per Heretico il nome di Fausto, morendone senza gloria la persona, sfuggita, [d] & dan any aborrita da' fuoi medefimi compatrioti. Onde provafi, che la condanna de Semipelagiani, benche fin dal tempo di Papa Celeftino fosse fulminata nella memorabile Decretale di quel Pontefice, che habbiamo [ e ] colofin para 131. fotto di esso registrata, tuttavia ò perche non foss'ella aliora universalmente divulgata, ò generalmente non pienamente considerata, ò con quella espressione di parole non annotata, per cui si rendesse esplicitamente notoria la Pontificia determinazione, non prima di questo rempo forti nella Chiefa quel pieno effetto, che fin da molti anni addietto desideroffi da Celestino; onde da un'Eminente [f] Autore vengono scusati parec- (vide Es chi Cattolici Dottori che venerati col titolo di Santi, i quali viffero avanti questa età, se alcuna volta ritrovasi ne loro Scritti qualche sentimento men proprio à quella pura Fede, che richiedesi nell'animo, e ne Libri, di chi non men combatte contro l'empietà de Pelagiani, che contro li cavillosi sossimi de' Semipelagiani, i quali finalmente dalle definizioni di Felice III. e dalle altre più strepitose di Felice IV. [g] riceverono con

brio della lor morte.

duplicato colpo non folamente la morte, ma la divulgazione, e l'obbro-



### CAPITOLO X.

### Gelafio Africano creato Pontefice 2. Marzo 492.

Dottrina, e virtù di Gelafio. Sue operazioni contro i Pelagiani nella Marca di Ancona, e contro i Manichei in Roma. Theodorico Arriano Re di Roma. Qualità di Anastasio Imperadore. Setta degli Hesitanti. Provedimento del Papa per le Chiese di Oriente. Concilio Romano sotto Gelasio, e Canone ivi rinovato de' Libri Sacri, e degli Apocrifi. Libro ripieno di Pelagiani/mi astribuito fal/amente al Pontefice S. Gelafio.

Virtù, e dottrina di Papa Gelafio.



On sopravisse Felice un' anno all'approvazione accennata del Libro di S. Cefario, quando fuccelle Gelafio alla pugna, che così bene haveva incominciata il fuo Antecettore contro li Discepoli di Pelagio. Era Gelasio Ecclesiastico di così gran nome, anche avanti che ascendesse al Pontificato, e così accreditato per il pregio di ferma coltanza, d'infaticabile

steministems zelo, ed profondifima dottrina apprela nella [a] Scuola dis A. agotino, provincidad.

betiplat deser che fu chiamato da Caffiodoro, [b] Huomo dottriffimo, e di lui gran dische, gas, in cole lació circit [c] Analiaño nel luo Libro. Non cost toflo adunque con lació circit le [c] Analiaño nel luo Libro. Non cost toflo adunque con lació circit per la contra dell'altezza della Cathedra Pontificale egli gittò gli occhi fopra il Christiana. Prime opera stianesimo, che vidde sconvolta una delle Provincie prossime a Roma da contro i Pe Pelagiani, & inserta la Marca Anconitana dal loro sottilissimo veleno. Un Prete di quei contorni per nome Seneca, ottogenario, stupido, & ignorante, che di Seneca altro non haveva che 'I nome, facevasi l'Achille colà di quella Setta, con successi cotanto felici, che aggiungendosi all' Herefia la foriera di ogni Herefia, cioè la corrotta Disciplina Ecclesiastica nel Clero, e la crassa ignoranza ne' Vescovi, era ridotta quella Provincia in deplorabilissimo stato. Nè tanto si commosse Gelasio contro Seneca, e contro que Popoli, quanto contro i lor Vescovi, i quali permet-tevano la predicazione a quel Prete, & authenticavano gli altrui errori con i proprii, applaudendo ai dettami di quell'iniquo, e miserabile Vecchio. Onde con forte energia di fentimenti Felice scrisse loro quell' Apostolica Lettera, che nell'ordine delle sue numerasi la quinta, in cui riprovando la loro infingardaggine, ò malizia, Nimis, dice, incusamus fratres, & Coepiscopos nostros, qui non solum ineptissimi senis, abjectaque perfona pravum non deterruere colloquium, verum & fuo nutrivere confeufu. Quis audiat? Quis ferat? Passos else Pontifices, ut Cadaver nescio quod, indignum Presbyterum fibi non acquie/cendum audire, nec communione privare? Quomodo talis vel susceptus ab aliquo, vel patienter auditus est? E

con la morta voce della lettera egli spedi nella Marca la viva di un Legato Apoltolico con pieniffima autorità di prendere i provedimenti opportuni con bandire l'Autore, e castigarne i Fautori; il Legato sù il Cardinal Romolo Diacono della Chiefa Romana, che adempi mirabilmente le commissioni Pontificie, riducendo con l'efficacia delle ragioni, e col timore de castighi quella Provincia nel pristino stato di Religione sincera, & osiervante. Má poco prezzando Gelasio, haver risanato l'Infermo, fe all'Infermo non preparava antidoto contrario al male, compole E fuo Libro com una lunga scrittura contro gli errori de' Pelagiani, trasmettendola nella tro di loro. Marca per fanar la parte infetta, & in altre Provincie per prefervarle fane dall'infezione:

Nè con minor merito di giusta gloria può dirsi Gelasio Flagello de' Manichei, de' quali nel suo Pontificato surono molti rinvenuti in Roma Sue risoluzioni, e fotto la solita maschera di Cattolici, [a] Quos in exilium deportari pra-Manichel. cepit, & quorum quoque Codices ante Fores Ballilica S. Maria incendio con ... 1816. Rom. Pou. cremapit: servendosi per riconoscerli dell'istesso rimedio, che all'istesso in Gelefe. male haveva applicato S. Leone, cioè di obligar tutti li Cattolici à ricever la Communione fotto l'una, e l'altra specie, in conformità del Decreto che in più opportuna occasione habbiamo [b] recitato, e spiegato sotto brediti brasil. 41 il Pontificato di quel Pontefice. Per il qual feguito incendio de Libri de' Lesse par 198 418. Manichei avanti la Bafilica di S. Maria Maggiore, Paolo V. doppo undici Secoli se dipingere nella famosa Capella della Madre di Dio l'Imagine di S. Gelalio, che pur hora vediamo fra le altre trè di S. Gregorio, 5. Martino, e S. Leone IV. Pontefici celebri per successi seguiti in quella

Chiefa. fc E con immensa lode di costanza queste vigorose provisioni prese Ge-tium dosto. Vi-lasso in difesa della Religione Cattolica, hor contro i Pelagiani nella Marca, prote lismi Maria. hor contro i Manichei nell'istessa Roma, in tempo che un Rè Arriano, e cherram. nuovo ne reggeva il comando con quello sconvolgimento di stato, e di co- Theodorico Arrisse, che seco reca la mutazione violenta del Principato. Theodorico Rè de' no Rè di Roma. Gothi, ribellatofi a Zenone, a favor del quale militava, e, come dice l'Hiftorico, [d] Zenonis Augusti benefici is fatiatus, asialita [e] con poderolo efer- d Mared in Chem. cito l'Italia, ruppe[f] prima gli Eruli presso Isonzo, e con dupplicata scassadio correvittoria assediata, e vinta Verona, hebbe poscia prigione il loro Rè Odoacre, che finalmente [g] molientem sibi insidias [b] interemit. Reso Theo- g tim ibid. dorico Padrone dell'Italia, [i] Romani Imperatoris, foggiunge Procopio, Proppie de billo nec infignia, nec nomen fibi defumpfit, fed quoad vixit, Rex eft appellatus Gubiesta. quo nomine suos Barbari nuncupant Duces. Come ch'egli era Principe, che di Barbaro altro sorse non haveva, che 'Inome, per sicuramente regnare sue qualità, e panel possesso di una così bella parte del Mondo, richiese, & ottenne la pa-rentele. rentela con Clodoveo Rè di Francia, la cui Figliuola Audeflenda [ k ] effo ri- k Part. Dimitus. cevè per Moglie, havendo già date con iscambievole lega di Matrimonio due sue Bastarde. una ad Alarico Rè de' Visigothi, l'altra à Sigismendo Rè di Borgogna; e quindi stabilita amista con i Vandali in Africa, spedi da Ravenna, ove trattenevali, la famola ambalcieria ad Anastalio Imperador di Costantinopoli, richiedendolo medesimamente di confederazione e di pace, deputando à tal'effetto due Nobiliffimi Personaggi, Fausto suo Mast odi Cerimonie, & Ireneo. La Legazione sorti esto selicissimo con Estos Ambas ja desiderata corrispondenza fra que due Potentati; ma petche porto seco dost all'Imp

GELASIO. 500 Secolo V.

annessa grave materia di Ecclesiastici astari, ragion chiede, che si ritragga

alquanto indietro il nostro racconto.

Era, come fi dife, [a] fucceduto à Zenone nell'Imperio di Coftantie.

Oulhi dall'acceptione di dife anni di controlle di c

che efclulo dalla Communone della Chiefa Romana non Iol da Felice, "na b Trind, Lol." in quello fatto di zelani per le ragioni di (pora accennate, di e faggio in citodi. La. " in quello fatto di zelani filmo Vefcovo, ricufando [b l di coronarlo, fe grima non publicara, a di qual fede egli fofte, e feveramente profefaffe la Cattolica. Poiche di Analtafio correva fama poco incera circa la fua ercelanza,

c. Frontie di Aliatatico Correvi alun poco interce rata i lu ercolaria, c. 6 primadari, in felido cgli figliuolo di madre [e] Manichea, e nipote di Zio Arriano; per afficiente di aqual cola da Manichei, e dagli Arriani fiera farta [e] gran dimoltrazione di Arriani fiera farta [e] gran dimoltrazione di Analiafio amando meglio fingere una volta, per fempre regnare, conferendora, tempo da Elizienno una confefiione cosi fanta, e he non foi fii gradita, mia con appliaulo ricevuta, e con pompa; quindi dilungando da feognicon-certificia del Religione, [e] a mie Galli cantum, Templim adire [o-certificia del Religione].

con appaint recritice, con pompa; quint minimanto da reognicos con appaint recritica, con contra contra direction de lebat, ibique dam concio dimitiretturi, flabat Denm francis: frequente i jundat, "Dia pamperibus, "De medici: orgaba: A la portamento della vita aggiunte la retettudine di un regolatilimo governo, rimettendo al vita aggiunte la retettudine di un regolatilimo governo, rimettendo al boligava ogni periona a pagar' ogni anno alla Camera Imperale un Scuttala, e fel Edapocchi per ogni Bue, o Afino, o Cavallo, o Mulio, o actala, e fel Edapocchi per ogni Bue, o Afino, o Cavallo, o Mulio, o della, e fel Edapocchi per ogni Bue, o Afino, o Cavallo, o Mulio, o della, e fel Edapocchi per ogni Bue, o Afino, o Cavallo, o Mulio, o della, e fel Edapocchi per ogni Bue, o Afino, o Cavallo, o Mulio, o della control pulluir of Magifiratu, qui venela figurata, gratis contiti. Pet le

nationers juliulis. O Magjirratus, qui renates fuerant, s ratis contaits. Per le Acto. Inc.ni.

Acto. Inc.ni.

Acto. Inc.ni.

Es. Chice Papa inviogli lettere tutte colme di etiam impera, domine. Es. Felice Papa inviogli lettere tutte colme di morti and gaudio per l'effectazione commune di veder una volta fotto così pio Principe rifiorire in Oriente la purità della Religione. Mal preflo feccaron le verdi peranne de bononi, faccandio veder Analfaio fenza malchera qual' era, cuedele, ingordo, avaro, e di nefluna fede, perche di nefluna feguate della communicatione della consecue e, egli tutte le professiona. [1] Chi gridicollo Manicheo, e chi Accia.

Seria della consecue e, egli tutte le professiona. [1] Chi gridicollo Manicheo, e chi Accia.

150. 18.7 o me. [k] Hefitanti, i quali foltenevano l'Enotico di Zenone, e non approvavaLente fafia non è il Concilio Chalecdonenfe, come gli Eurychiani, nel Heterfia di
15. times fafia non è il Concilio Chalecdonenfe, come gli Eurychiani, al Heterfia di
15. times fafia non è il Concilio Chalecdonenfe, come gli Eurychiani. Imperverfato in tai fentimenti egli tritrò da Eufemio quella conficfione di fede, che haveva profefiara, perche in ella dichiarvasi di approvar il Concilio Chalecdonenfe, e con quella prima molfa did apertamente a conofere, quanto ferra perfectivione machinafe intraprender contro
il partito Cattolico. Alla perfidia di Cefare con troppo ufiaudia unione
aggiungeva fi Tolinazione di Eufemio nella dicila di Acacio, e nella protezione degli Acaciani, cofe tutte che rendevano in maliffimo flato glittotori della Relicipone no intere e faran termene novirà de everio in quelle

Providenti di 2000 degli Acaciani, cofe tutte che rendevano in malifimo l'axo gl'intrepresentati di Cristi della Religione in Oriente, e decan temerenovità peggiori in quelle relicédil'Orient. Chiefe, Per lo che Gelafio havera fin'allora tutte le partiadempire di zelantifimo Padre, per non far convertir quella piaga in cancrena incurable, per mezzo di molte lettere, che havea fenite ad [1] Eufemio, & 2 di-

59 I

versi [ a ] Vescovi della Grecia, nelle quali quanto ben risplenda la dottrina, e zelo dell'Autore, può facilmente giudicar, chiunque cura si prende di leggerle. Mà riuscendo vane le diligenze, egli risolvè di commetterne altre a Fausto, che, come si disse, havea Theodorico destinato per un de' fuoi Legati all'Imperadore; impofegli di adoperar tutta l'energia delle perfualioni, tutte le ragioni della caula, per far apprendere ad Eufemio, quanto nocevole fosse à lui, e scandalosa al Christianesimo l'intrapresa sua difefa di un protettor dichiarato di Heretici, qual'era stato Acacio, che de funto nella sua ostinazione, si era vivo tirate sopra tante scommuniche, e di Enfemio Veso. morto refo indegno di ogni communicazione Cattolica anche nel nome, vo di Cofantina scongiurasselo perciò à desister dal proposito, che teneva con lui tanti Vescovi disuniti con la Chiesa Romana, e miserabilmente divisa dal Capo tanta gran parte del Christianesimo. Era Fausto Cattolico di proyata integrità, onde con ogni candore, & ardore intraprese l'affare, ma con esito poco favorevole all'intento; conciosiacosache Eusemio fraponendo nuove querele alle vecchie, & intrecciando con pretentioni antiche nuove occasioni di difgusti presenti, mostrò un'animo affatto alieno dal Pontificato Romano, e rifoluto affatto di fostener sin'alla morte l'impegno. Onde Gelafio con una [b] lunga, e faggia Lettera, che mandò circolare per tutta bossafaropit. 11. l'Asia, sincerando con pari eloquenza, e giustizia la schietta condotta del-Paia resistergii. la Sede Apostolica contro la persona di Acacio, se noto à tutto l'Oriente, che nella medefima scommunica incorreva, chi con Eufemio communicava, perche nella communione di lui veniva ciascun' à rendersi parteggiano della fazione Acaciana: circa l'antica di nuovo rifuscitata pretensione di fuperiorità del Vescovado di Costantinopoli sopra il Patriarcato di Alessandria, argutamente soggiunse, [c] Risimus autem, quòd prarogativam e sitem. volunt Acacio comparari, quia Episcopus fuerit Regia Civitatis. Numquid apud Ravennam, apud Mediolanum, apud Sirmium, apud Treviros; multis sempori-bus constitit Imperator? Num quidnam in barum Urbium administratione Sacerdotes ultra mensuram sibimet antiquitus deputatam quippiam suis dogmatibus usurparunt? Ma vendicoffi Dio per altra strada contro Eusemio, castigando uno Scifmatico con un'Heretico, che fù l'iftesso Anastasso, il quale forto varii pretesti [d] provatolo Reo d'intelligenza co suoi nemici, de-describisches. poselo, se ben ingiustamente, dal Vescovado, e relegollo vituperosamente in lontanissimo esilio.

Le agitazioni però della Chiefa Orientale furono al Santo Pontefice largamente compensate dalla quiete, che godeva in Roma, e dalla buo-ne di Theodorico na disposizione, in cui dimostravasi Theodorico, benche Arriano, verso i verso l Cattolici. Cattolici. Concioliacolache di effi indifferentemente egli servivali, come degli altri, in ogni più grave affare del Regno, impiegandoli in Legazioni. follevandoli à cariche, e mostrando loro in somma un'animo dissappassionato affatto da ogni contrario motivo di Religione; anzi di lui [e] rac- e Theoler, Leder. contasi, che amando con diffinzione di benevolenza un suo cortiggiano in città 1.1. 6 di Religione Cattolico, quando riseppe, che questi, per rendersi a lui più memoribile deto grato, rinegata la Fede, havesse professata quella degli Arriani, gli facesse di Theodorico. immantinente recider la Testa, proferendo cotal degno memorabile detto; [f] Si Deo Fidem sinceram non servasti, quomodo mihi, qui Homo sum, Concilio Roman conscientiam sanam prestabis? In questa dunque condiscendenza Regia ver- sona la festia de fo gl'interessi della Religione in Occidente, commiserando Gelasio le di- Apocris.

GELASIO.

Secolo V

screpanze, che dividevano il Christianesimo in tante Sette, deliberò di formar nuovamente la Dottrina Cattolica in forma più acconcia, e faggia e siccome tutte le controversie della Fede si definiscono con le Scritture Divine, ò de' Santi Padri, così pensò di riconoscere, quali sossero veramente le Canoniche, acciò alla norma loro, come a veridico efemplare, regolar si dovessero i sentimenti de' Fedeli. E per dar' esecuzione a questo

Ann 494.

gran pensiere, [a] chiamò à se i principali, e più dotti Prelati dell'Italia, e con loro, che giunsero al numero di settanta [b] adunati in forma di Concilio, doppo favii rifleffi, e lungo ftudio feparò i Libri Canonici dagli Apocrifi con la distinzione formata in Canone nel tenote, che siegue. Circa quei del Vecchio, e Nuovo Testamento, quei confermò con nuova dichiarazione Canonici, che già per tali haveva descritti Innocenzo L [c] ad

chementii pif.s. Exuperio Vescovo di Tolosa, che noi riferimmo altrove [d] nella dinumearouil Penif, di razione de' Libri della Sacra Scrittura. Circa gli altri decretò di ricever-Zefrino Par. 130. fi di commun confentimento per Scritture Canoniche li quattro Concilii Ecumenici, Niceno, Costantinopolitano, Esesino, e Chalcedonense, e le Opere di S. Cipriano di Carthagine, di S. Gregorio Nazianzeno, di S.Basilio, di S. Athanasio, di S. Cirillo, di S. Gio. Chrisostomo, di S. Theosilo Aleffandrino, di S. Hilario di Poictiers, di S. Ambrogio, di S. Agoltino, di S. Girolamo, del Religiolissimo Prospero, e l'Epistola di S. Leone Papa à Flaviano. Tenersi poi per Apocrife tutte le Historie della Passione del Signore, che non fiano scritte dai quattro Evangelisti, benche apparissero fotto nome di altri Apostoli: così gli Evangelii divulgati sotto nome de' medefimi : parimente il Sinodo Ariminenfe, l'Itinerario di S. Pietro Apoftolo, gli Atti scritti in nome di Andrea, di Tommaso, e di Filippo Apostoli, il Libro dell'Infanzia del Salvatore, quel del Pastore, l'altro detto il Fondamento, il Tesoro, il Libro delle Figliuole di Adamo, il Centometro di Christo fatto da' versi di Virgilio, gli atti di Tecla e Paolo Apostolo, le Rivelazioni degli Apostoli, il Libro del Transito & Assunzione della Madonna, la Penitenza di Adamo, il Testamento di Giob, il Libro delle Sorti degli Apostoli, e quel de Canoni degli Apostoli, seguirono altre molte dichiarazioni di Libri Apocrifi, le quali essendo gli Autori particolari, non ne stimiamo necessario il rapporto. Quindi per maggiormente reprimere l'albagiosa baldanza de Vescovi di Costantinopoli, insistendo erdi il Posif di ne' fentimenti di Papa Damaso da noi di sopra [e] gia espressi, stabilì il natamente inferi doppo Eutyche, e Dioscoro, il Mogo, il Gnaseo, & Aca-

to Concilio.

Herenet da lui Primato della Chiela Romana, Alessandrina, & Antiochena, & in fine condannal inder vibrò scommunica è tutti gli Heressarchi, e Scismatici, frà i quali nomicio, terminando un Concilio, che su, e sara sempre in somma venerazione al Christianesimo. Ma contro il Pontefice Gelafio, dove non seppero giungere gli Heretici

del fuo tempo, giunfero i Novatori della corrente etd , i quali annotandone i Scritti, trovarono in effi due così prodigiofi, e materiali errori secondo il fentimento Cattolico, che ben'eglino potevano concludere à lor favore, ò che errasse Gelasio nel proferir tali sentenze, ò i Cattolici in non seguirle. [Magdelows. cont. Dicon' [f] effi, che Gelasionel Libro, che scrisse contro Eutyche, affermaffe, Cum carne Christi manere in Sacramento verum panem: & altrove, ud Grat. de [g] Non posse sine ingenti sacrilegio sumi unam partem Sacramenti Euchariftia fine altera. Alla seconda di queste due objezioni si è sufficientemente

g Apud Grat. de

rifpolto

male -

#### CAPITOLO XL

#### Anastasio Secondo Romano, creato Pontesice 28. Novembre 493.

Miracolosi avvenimenti in confermazione della Fede Nicena. Differenti forme di Battefimo usate dagli Arriani. Provedimenti del Pontefice Anastasio contro l'Heresie di Oriente. Calunnie, e difesa di Papa Anastasio.

flantinopoli un tal Olympio, huomo, non sò fe Arriano, ò Atheifta, benche



Entre l'empietà Arriana vittoriola fignoreggiava tutte le Provincie dell' Africa, e dell' Occidente, riceve un gran colpo in Oriente, non da humana potenza, ma dal braccio invincibile di Dio, che à suon di miracoli volle renderla vituperosa anche in que' Regni, ov' ella era nata, e si era fatta adulta,e Gigante. [ a ] Lavavasi ne' bagni del Palazzo di Heleniano in Co-

S. le. Damef. de Doug . erat - 3-

gli Arriani.

Arriano lo faccia S. Giovanni Damasceno, che questo fatto racconta: & in Miracolofi avve lavandosi udedo quivi presso alcuni Cattolici con Christiana liberta discorrer', e disputar dell' alto Misterio della Santissima Trinità, e divinità del Divin Figliuolo, con facrilega temerarieta fattofi avanti loro, e così nudo com' egli era , membris corporis necessariis apprehensis , Ecce , inquit , & ego Trinitatem habeo. All'arto, e alla bestemmia inhorriditi i buoni Cattolici gli si avventarono per isbranarlo; ma trattennelli un Monaco quivi presente con queste parole, Fermate, Dio è l'offeso, e Dio vendicarassi, e Dio vendicoffi fubito, e con tremenda forte di vendetta, e conciofiacofache cominciò Olympio incontanente à scuotersi horribilmente tremando, ed esclamando Miseremini, miseremini, ed a mordersi con la bocca le mani, e d dilacerarsi con le unghie le carni, in modo tale, che [b] eas ab offibus divellebat. Accorfero i di lui compagni agli utli disperate del meschino, e ricopertolo con un lenzuolo, gli richiefero la cagione di così strano accidente, In Huomo mi è apparso, rispose, di bianco velo restito, che trè culde goccie di acqua sopra il Corpo mi ha spruzzate, le quali conil lor bru-ciore mi rodono le ossa; e dissemi, Non bestemmiare. Vollero allora i pietofi compagni in un'altro fresco bagno coricarlo, etoltogli di sopra quel lenzuolo, di cui l'havevano ricoperto, co'l lenzuolo se'n venne tutta la pelle, e scompaginandosi da se medesime tutte le osta, restò quivi prima quali incenerito, che morto. L'Imperador Analtalio fè dipingere quelt' horribil successo in una gran tela, che collocò nella più ampia, e frequentata Sala di que' bagni. Gli Arriani però infofferenti di vedersi in faccia quel vivo rimprovero della loro Heresia, subornarono Eurychiano Presetto de bagni, acciò quindi, come se-

gui, l'Imagine involasse, & all' Imperadore, che una volta richie-

b Bid.

Telo . Di che ne foffe? Tifpondesse, per l'humidità delle proffime acque esserne infracidata, e guafta la tela. Mi pagò anch' effo il fio di havere occultata una così bella testimonianza della Divinità di Giestì Christo; poiche caddegli improvisamente dalla sua cassa l'occhio destro, e cominciò à shalzar qua, e là con un' intrinseco violentissimo moto, in modo tale, cho venne trasportato, come per aria, in quel medesimo luogo, ove Olympio fpirò, mandando fuori la perfid anima col racconto infieme della involata figura.

Ma con minor' horrore degli altanti l'altro gran caso avvenne, con cui Differenti forme anostrò Dio, quanto abborrisse la nuova formola del Battesimo degli Arria- di Battesimo ni. Ufarono i primi Arriani nella collazione di questo Sacramento di proferir le medesime parole, che s'insinuano [a] nell'Evangelio, cioè Ego te 1 Manh. 16. baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Ma non così gli Arriani recenziori, che variando formola, ò perche convenir non volettero co Cattolici, ò perche l'Herefia li havesse talmente acciecati, che legger più non sapessero | b | l'Evangelio, nella collazione del Battesimo, dicevano, b mil. Baptizetur NN. in nomine Patris, per Filium, in Spiritu Sancto. In tal conformita dunque [ c ] Demetrio Vescovo Arriano battezzo in Costantinopo- c Theed. Lett. fin li un tal Barbate; ma proferendo l'empia formola, Baptizetur Barbas in colled.1.1. nomine Patris, per Filium, in Spiritu Sancto, Ivani di repente l'acqua nella conca del Battisterio, [d] & Barbas arrepta fuga exivit, & miraculum hoc cuntis significavit. Li Greci presentemente ancora usano di proferir la formola del Battefimo in terza persona, ma senza pregiudiziale mutazione in ciò che è essenziale alla forma, dicendo, Baptizetur NN. Servus Christi in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti; e pero fuella approvata per va-

lida da le l'Eugenio, perche in illa formula exprimitur actus, qui per ipfum eta dicres Enten exercetur Ministrum . cum invocatione Sancta Trinitatis.

Cedreno [ f altro nobil miracolo foggiunge, che altercando un Vefcovo Arriano fopra la verirà della Fede, foprafatto il Cattolico dall'arro-f cett. trang. ganza dell' Arriano, moffo da impulso superiore di Dio, offerisse all' Heretico il partito di gettarfi ambedne dentro un granfuoco, e chi falvo ne uscisse, giudicar si dovesse veridico nella professione della sua Fede. Ricusò l'Arriano l'invito, ed il Cattolico intrans ignem illafus

exivit.

Mentre così parlava Dio in Oriente per bocca di miracoli contro gli Arriani, tonava il Papa da Roma con efficacissime risoluzioni contro gli Burychiani . Nulla fu più à cuore al Pontefice Anastasio, ch' era succeduro a Gelasio nel Pontificato, che veder' una volta terminati que' scabrosi affari, che tenevano milerabilmente (convolti gli animi di tutto il Chriftia e Amilio di e Manuel e Amilio di Estima e Amilio di femio, eglistabili di spedire una molto più sontuosa Legazione all'Imperadote, con speranze, che la di lui autorità Imperiale haverebbe meglio potuto ottener da Macedonio (che così chiamavafi il Successor di Eufemio rella Chiefa di Costantinopoli) ciò, che forse la ragione della causa per ie medefima otterrebbe; e benche Cefare fosse Heretico, e Capo, e Protettore degli Hesitanti, tuttavia giudicò bene il Papa di tolerarlo per allora, confidato di poterlo dolcemente ridurre ad abbracciare il Concilio Chalcedonenie, fenza efacerbar maggiormente con nuova asprezza le cole già camo afflitte di quella Christianità. Perciò gli spedi due Legati Ges-Pp 2

Con. il. Floren

ANASTA-510 II. 497. 4. 2.

Secolo V

mano, e Cresconio, l'un Vescovo di Capoa, l'altro di Todi, consegnapa Apad Bar, anne do loro una lettera [ a ] per l'Imperadore, ch'è un' estratto di cuor Cattoheo, e zelante, tanto in essa il Pontefice Anastasio si strugge nel perfuaderlo ad abolir l' Enotico, e il nome di Acacio. Ai Legati aggiunfe un Patrizio, e Senator Romano chiamato Festo, nome infausto alla Chiesa di Roma per i fuccessi, che nel futuro Pontificato foggiungeremo. Disposto così bene l'avviamento del negozio, malamente corrispose l'estro all'es-

Collett. L. 3.

petrazione. Conciofiacofache, benche Macedonio Vescovo di Costantitriad. 1.8. in nopoli [b] fi mostrasse inclinato alla concordia col Pontefice, l'Imperadore tuttavia infleffibile nel proposito di sostener l' Enotico, il nome di Acacio, non solamente gl' interdisse o gni apertura di negoziato con Roma, ma Tradhremo me chinato dal 6ena trattenne presso di se lungo tempo i Legati con isperanza di guadagnaria tor Festo course per servirsene di mezzani, affinche nel loro rirorno inducessero il Papa di la Feder, « T Pana . qualche indegno aggiustamento . Invano però tento la Fede de i due Sacerdoti, e invan farebbe falito in qualche efpettazione dell' efecrando difegno se vinto non haveste l'animo tigio di Festo, che come Huomo Laico, e più atto a disputar di Cavalleria, che di Religione, [c] Imperatori clanculò pollicitus eft, perfuafurum je Romano Epifcopo, un Concordia Zenonis subscribe-

c Hill.

ret. Mal Felto nel fuo ritorno trovò morto il Papa, e malamente fotto il Successore avviò l'orditura dell'abbominevole trama. Dife's di Papa fallo Posto il veridico racconto di questo successo, e 'I breve Pontificato di men di due anni di Anastasio II. Noi non sappiamo con qual sede d'Historia, ò con qual Ginftizia di fede, scriva di lui l'Autor d'Romani Pontefici, che Anastasio [ e ] occulte voluit revocare Acucium, & non potuit.

Anaftafio Anaftafins Bibliotherarius . c In l. Rom . Pont.

of April Bar. 4

#97-a. g.

quia nutu divino percuffus eftetiendo che la di lui lettera all'Imperadore e così rifoluta, e chiara nel punto di Acacio, che non può cadere in dubio, che contro Acacio non persistesse costantissimo il Pontesice Anastasio, come gli altri suoi Antecessori; [f] Precamur elementiam vestram, dice, nt specialiter nomen tacentur Acacii, & quod multis ex causis scandalum, vel offendiculum Ecclesia concitavit, speciali appellatione teneatur; e poco dopo, Quantos verò excessus, atque prasumptiones habuerit Acacius, ne clementia tua suggerere per singula fortaffe videatur onerosum , Crescomo. vel etiam Germano Fratribus, & Coepiscopis meis, quos misimus ad Serenitatem tuam, de causis singulis, qualis suerit, instructionem plenissimam dedimus, clemensia veftra specialius recensendam, fi hoc pietati tua placuerit curiosius indagare, ne in aliquo suggestionibus nostris veritas defuise videatur: ut pro divina sapientia vestra perspicue videre possitis, non superbia, vel elatione Sedis Apostolicu in Acacium talem procestife fententiam, fed facinoribus certis zelo magis Divinitatis exortam. Così egli. Quali parole evidentemente

3 Magn. Car. 6

rendono esente il Pontefice Anastasio dalle calunnie [g] de Magdeburgen-fi, che vollero aneor essi ripigliatlo di colpevole conditicendenza vesso il de-1 Grazion diff. 19. testato nome di Acacio. Graziano loggiunge, [b] Erraffe Anastasium, M an. ire Don quia voluit effent rata Sacramenta Baptifmi, & Ordinis, que Acacius contulerat. Bellaril. 4. He Re-Ma adequatamente risponde il Bellarmino , [i] Id non Anastasium Hareto man.Pant.eno. eum , fed Gratianum imperitum oftendit. Quis enim ignorat Catholicorum , baptizatos ab Hareticis verè effe baptizatos, & smiliter ordinatos, quando Ordinator Hareticus verè Episcopus suerat , & adhuc orat , Saltem quoad che

\*afterent' E per rendere piena la maledieenza contro il Pontificato Bomano Tilemanno Heshusio [ k ] conchiude, e riprende questo Pontefice, perche 1. delErel et 19.

ANASTA-SIO IL

egli fenza previo Concilio di Vescovi, Preri, e Chierici, communicasse con Forino, huomo Heretico, e feguace di Acacio. Qualunque fia la verità hiltorica di quelto fatto, forse il Romano Pontefice non può asfolvere uno scommunicato fenza il consenso del proprio Vescovo dello fcommunicato? ò richiedesi forse Congregazione di Vescovi per render provata l'autorità del primo Vescovo del Christianesimo? Certamente errò l'Heshusio, e con ello il Launoyo, come [a] in altro luogo habbia- Anices par 75. mo a lungo dimostrato. Ma le presenti doglianze contro il Pontefice Anastasso furono proseguimento delle antiche, sparse in quella sua [b] età da birdi ser. en 1977. Scismatici Laurenziani, de' quali pur' hora faremo racconto nel Tomo, 4-37. che siegue, sotto il Pontificato di Papa Simmaco. Ch'egli poi mancasse di repentina morte, [c] Nutu divino percuffus, applicar ciò fi deve ad chi lis. Rom. Pore Anastasio Imperadore, che morì colpito di fulmine, e non ad Anastasio Pontefice, di cui nè fi legge in alcun'Historico fimil fuccesso di morte, e leggerebbeli, se sosse succeduto.

Fine del Quinto Secolo.



Ntanto Chiunque sia il Lettor di questi fogli, com-piacciasi con buona pace, s'egli e Cattolico, di rivolger gli occhi al principio gloriofo della fua Fede, es egli è Heretico, all'origine vituperofa

della sua Heresia, e con diversi aspetti ciascun come in Tomo I.

598

ispecchio rinvenga le Imagini antiche de' suoi Progenitori, d' onde effo discende . Il Cattolico certamente riconoscerà per suo Vescovo, Legislatore, e Padre il medesimo Figliuolo di Dio, che fattosi Huomo hà fondata una Chiesa, una nell'uniformità delle Massime, Santa nella rettitudine de precetti, Cattolica nella universalità de Seguaci , Apostolica nella purità degl' insegnamenti, e che unicamente puossi chiamare . ( a ) Ecclesia Sanctorum, della quale con maggior verità può dirsi ciò, che dell'Israelitica scrisse Moise, (b) Non est alia natio tam grandis, quæ habeat Deos appropin-

a Pfal. 88. & Deut. 4.

quantes sibi, sicut Deus noster adest nobis: E nello scorrere la narrazione de successi di questi primi cinque Secoli, egli facilmente ravvisera la di lei puerizia sotto la direzione di quello, chiamato da San Paolo, (c) Pædagogus noster in Christo; e non potendo non ammirare l'infaticabilità del suo animo contro le persecuzioni de' Gentili , la costanza della sua Fede contro le contradizioni degli Heresiarchi, la magnificenza de' suoi miracoli in testimonianza, & ornamento della Verità . l' in-

grandimento della sua potenza contro le opposizioni de' Monarchi Idolatri , la moltitudine , e profondità de' suoi Dottori nella spiegazione de' Misterii, e la nom mai interrotta successione de Vicarii di Christo, non in-

e Ad Gal. t.

granditi con la forza delle armi, mà resi formidabili, e grandi per la sola rappresentazione dell' Augusto Principato del supremo Monarca del Mondo, à così alti, e prodigiosi principii, e progresso della sua Fede, escla-mi pure verso Dio, Testimonia tua credibilia sacta funt nimis (d) e genuflesso alzi cuore, e mani al Cielo con humile, e divoto ringraziamento benedicendo quello, (e) Qui vocavit vos in suum regnum &gloriam, e pregandolo, (f) Ut digni habeamini in

d Pfal. 94 e z. ad Theff. z.

( 2. Ad Theff. I. Regno Dei.

Al con-

Al contrario gli Heretici nati Ex Patre (a) Dia- a Joan e. bolo wantino pure come loro Patriarchi, e Maggiori. Simon Mago, Cherinto, Manete, Arrio, e Nestorio, altra simil feccia di Huomini più tosto, che Huomini, chi precipitato dall' altezza dell' aria, chi seppellito fotto le rovine de fassi, chi scorticato vivo sotto il taglio di una canna, chi estinto frà lo sterco, e'l sangue delle sue medesime intestina, chi divorato da' vermi prima cadavere, che morto; e sieguan pure le dottrine, e gli esempii di Costanzo tolto repentinamente da Dio nel fervor della sua empietà, di Giuliano saettato dal Cielo, di Valente arso vivo dentro una vilissima capanna, di Attila non men flagello di Dio, che flagellato da Dio, di Theodorico morto frà gli horrori spaventosi d'inaspettati fantasmi, di Hunnerico frà le lordure de schifosi vermi, di Zenone sepolto vivo frà le oscurità di un' avello, di Basilisco miserabile spettacolo insteme, e spettatore della sua regia famiglia, e di Anastasso, contro il quale spese il Cielo un fulmine per torlo abbrucciato da questo Mondo . E se tali non sono i lor Progenitori , dunque (b) Vestræ Cathedræ vos originem ostendite, cop. Mil. advers qui vultis vobis Sanctam Ecclesiam vindicare. (c) Edite origines Ecclesiarum vestrarum, evol- remell de previte ordinem Episcoporum vestrorum. (d) Qui didemibid 475 estis, quando, & unde venistis? Ah che siccome i Cattolici ringraziar de vono il Cielo, che li ha scelti per Seguaci della vera Fede; così gli Heretici pregar devono il Padre de' Lumi con le parole di quel gran Cieco, il quale vedeva, che non vedeva, (e) Domine ut. Luc. 12 videam, acciò essi riconosciuta la verità della Chiesa Cattolica possano giungere à conoscere, qual sia il loro vero Padre, effendo (f) che Quisquis ab Ecclesia secretation de

separatus adulteræ jungitur, à promissis Ecclesiæ separatur, nec pervenit ad Christi præmia,

Pp 4 qui

600 qui relinquit Ecclesiam Christi: Alienus est; prosanus est, hostis est. Habere non potest Deum Patrem, qui Ecclesiam non habet Matrem.





INDI

# INDICE

#### LL

## MATERIE PRINCIPALI.

Che si contengono nel Primo Tomo.

Il Numero significa le pagine del Libro.

A Bjura dell' Herefia antichissima nella Chiesa, p. 163. 388. 443. Abramo, cioè Libro di Abramo publicato dagli Heretici Sethiani, p. 64.

Abraxas dl Bafilide, p. 53. Abstinenti Heretici, p. 203.

Acacio di Costantinopoli, e sua successione à quel Vescovado, p. 556. sua pretensione di Superiorità, ivi: rigettata fempre da Pap. 558, fua opposizione à Basilisco 559, autore dell' Enotico 560. condannato 503. e morte 508.

Acacio Vescovo Arriano, esua fraudolenza,

p. 263. Acefali, e loro Merefie, p. 264. Acemeti Monaci, e loro fantita, p. 157.

Achille Patriarca di Aleffandria, e fua con-

nivenza verso Arrio, p. 214. Acqua lanta, e decreti Pontificii in confermazione di effa , p. 57.

Acqua da melcolarfi col vino nel Calice, p. ·57. impugnataje contradetta da Taziano 86. Acquarii heretici , p. 86, 263, 164. Acta Andrez , Acta Joannis , libri Apocrifi ,

cloro Auteri, p. 87. Acta Apoltolorum fibro bereticale di Ebio-

ne, p. 28. Actus Apoltolorum , Acta Pauli , Acta Jonnnis, libri de' Manichei , p. 194.

Adamiti, e loro Herefie, p. 51.e feg. Ada poenitentia libro de Manichei, p. 194. Ada revelationes libro hereticale di Carpoerate, p. 47.

Adelfii, e loro Herelie, p. 278. Advocatus Mulierum libro di Autor Cattoli-

coà favor delle Donne , p.30.

Aezio, lue qualità, & herefie, p. 175, fus condanna, p. 277. Afraate, fuoi miracoli, & egregii fatti, e detti

contro gli Arriani , p. 107. e feg. Africani, loro coftumi, e vizii, p.436. e feg.

Agape Donna Gnostica, p. 324. Agata, cioè Chiesa di S. Agata uffiziata in

Roma dagli Arriani, p. 554. Agnoiti, e loro herefie, p. 272. Agonace, e luoi magici Libri, p. z. inventore dell' efectabile herefia de i due princi-

pii, ivi. pi ivi: fautore del Gnafeo, e dell' Eluro . S. Agostino, sua educazione, vita, e libri. p. 329.333.e'fua discordia con S. Girolamo, p. 342. fua risposta al Pedante Cresconio Donatista, p. 318. interviene alla collazio-ne de Donatisti, p. 355. sua disputa contre Felice Manicheo , p. 388. fue operazioni, e libri contro i Pelagiani,p.393.e feg.e p.409. e feg. e contro i Manichei 424, fuo ritiro 427. fuoi miracoli, libri, morte, & elo-

> gio, p. 439. Agrippino Vescovo di Carthagine stabilisce con un Canonel' Anabattefimo, p. 170 Alarico Arriano Rè de' Gothi, suo sacco dato

> à Roma, e morte, p. 38r. e leg. Aleffandria affalita, e desolata dagli Arriani, p. 266. 309. e fe.

> Alellandro Pontefice, fuoi decreti in confermazione dell' Acqua fanta, e dell'acqua da mefcolarfi col vino nel Calice, e fuoi fcritti , p. 5

> Alessandro Velcovo di Costantinopoli, sua preghiera à Dio contro Arrio, p. 240. fua predizione dell'empietà di Macedonio.

> p. 185. Alessandro Patriarca di Alessandria comradittore di Arrio, p. 214 fuo zelo, & opere contre di lui, p. 222.

Alfa

Alfa, & Omega Geroglifico di Giesù Chrifto . in fenfo hereticale, p. 91, Geroglifico della fua legge in fenfo Cattolico, p. 284. Allenigeni libro hereticale delli Sethiani, p. 64.

Alogi heretici Cherinthiani , vedi Cherinto , heretici Theodoziani , & Artemoniani,

Altercazione trà S. Pietro, e S. Paolo calun-

niata dagli Heretici, e difefa da' Cattolici, p. 14. e feg.

S. Ambrogio, suoi fatti, e detti contro gli Arriani, p. 311. 336. fuoi miracoli contro effi 322. 313. e miracolofi fuccessi à favor del Santo, p. 337. procura in vano di placar Massimo invasor dell' Imperio, ivi : suo memorabile detto nella fua morte, p. 378.

Amfilochio, e fuo egregio fatto, e detto in difesa della Divinità del Figliuolo di Dio, P.313.

Ammonio heretico Valentiniano, p. 92. Ammonio Monaco , Idea della vita Monastica, p. 246.

Anabattefime conferito da' Marcioniti, p.73. da Novaziano 160, fua famola questione fotto Papa Stefano 169. fuoi primi illiutori, ivi e propagatori 170, e feg. condannato da Papa Siefano 172. promoffo da' Donatisti 2 57. abolito da un Canone nel Concilio Africano, ivi.

Anacleto Pontefice, e fuoi Decreti, p. 43. stabilisce, & adorna il Sepolero di S. Pietro, ivi : ripreso da Luterani : ivi : ordina, che i Vescovi ogn'anno vengano ad

Limina 44 Anaftafio Pontefice, suo zelo contro gli Ori-genisti p. 348. suoi scritti, e scommunica contro di essi 349. suoi Decreti contro i Manichei 351. fua follecitudine pergli affari de' Donatifti, ivi : caritatevole progetto per il loro avvedimento 352, e fua lode,

Anaffafio II. Pontefice, fua Legazione all' Imperador Anastasio, p. 595. e morte, p. 596. calunnie de' Moderni Heretici contro di lui, e fua difefa, ivi, e feg.

Anastasie Imperadore, sua successione all' Imperio, p. 769. fue qualità, e finzioni, P. 590.

Anatolio, e fua elezione al Vescovado di Cofrantinopoli, p. 525. come approvata da S. Leone, ivi: fautore occulto di Eutyche,

p 531. e sua morte, p. 543. Angeli riputari dagli Heretici creatori del Mondo, p. 16.47.53.55. Setta degli Angelici, p. 181.

Ampelici Hererici , vedi Angeli.

Angelo Cuftode afferito dagl Hererici per fomemmore de' vizii, p. 63. e feg. Aniceto Pontefice , fuoi trattati con S. Poli-

carpo per la celebrazione della Pafqua, p. 71. fue Lettere furrettizie à favore di Montano, p. 81. 111. rivocazione di esse, ivi, e suoi Decreti, p. 88.

Anima humana afferira dagli Heretici peccatrice avanti l'informazione de corpi, p. 14. composta di fuoco, e di spiriti, e creatura degli Angeli 78. corporea, tenera, e lucida 80, morta col corpo 148 due anime medefimamente afferite dagli-Heretici in ciafcun' huomo 197. un' anima gonerativa dell' altra 304. di fostanza divina 315. 345. e seg. sua origine dibattuta da' Santi Padri, p. 389. 424. fua dimora afferita danli Heretici don po la morte del corpo in alcuni seni dell' Arabia fino al giorno del giudizio, p. 115. differenti opinioni fopra lo stato delle anime de' Fanciulli morti fenza battefinto, p. 400. afferita dagli Heretici foggetta al fato, & alle stelle, p. 496.

Antero Pontefice, p. 148. Anthemio Imperadore Icaccia da Roma i Ma-

cedoniani , p. 554 Antithefis libro hereticale di Marcione, p. 74 Anticacti Heretici, p. 51.

Antidico Mariani, e loro Herefie, p. 201. S. Antonio Abbate, e sua visione in predizione dell' Herefia Arriana, p. 214. fua vita compofta da S. Arhanafio 346

Antonio Velcovo Arriano , e fua crudeltà contro i Cattolici , p. 577. Antonio Vescovo di Costantiniana, e sua ammirabile lettera De Incarnatione Perbi, p.476.

Antropomorfici, e loro herefie, p. 254.355. come fi confeffaffero de' loro peccati .

Apelle, e fue herefie, p. 77. fuo libro hereti-cale detto Fancrofi 78. Apocalisse, quando composta, p. 19 suo sen-

fo pervertito da Cherinto, ivi : (piegato da Cattolici, ivi. Apocalisse di Abramo , Libro hereticale dei

Cainani, p. 64. Apollinare, sue qualità, dottrina, & heresie, p. 303. e condanna 305. fua difputa, affronti, e morte, ivi, e 306.

Apostoli, e privilegii conferiti à loro da Giesù Christo, p. 4. calumiati da Ebione, p. 18. da Marcione 73. da Montano 81.

Apoltolici, e loro Setta heretica, p. 181. Appellazione celebre di due gran Patriarchi di Alesfandria, e di Costantinopoli

al Pontefice Romano, p. 36%.

Arcadio Imperadore, fue qualità, e coftumi, p. 364. fua perfecuzione contro il Chrifottemo, ivi, e feg. e fua morte 371.

Arcontici, e loro herefie, p. 91. Arles, vedi Concilio di Arles.

Armeni, e loro herefie, p. 277. Armogafte, suoi tormenti, e gloriosa mor-

te, p. 551.c feg.
Arrio, fua patria, professione, e genio, p.
213.fue dignità nella Chiesa di Alessandria,
p. 214. sua heressa, e propagazione di ef-

fa, p. 220. e feg. proposta, e ribattuta nel Concisio Niceno 227. sua simulazione, p. 230. e spergiuro, pag. 239. e spaventosa morte, p. 141. Arfenion disca di S. Athanasio, e sua mira-

Arfenio in difefa di S. Athanafio, e fua i bile comparfa, p. 235.

Artemone, e sua heresia, p. 98. Attoriti, e loro heresie, p. 84. Ascensione di S. Paolo libro hereticale de i

Cainani, p. 64. Ascodrogiti, e loro heresie, p. 84.

Ascondriti, e loro heresse, p. 22.

Aspar Commandante delle Truppe Imperiali
in Africa, sua rotta, e suga, p. 466.

in Africa, sua rotta, e suga, p. 466. Atlassinio Efesso, e suo corso, p. 520. Asserticale di Hiera-

ce, p. 204. Astinenza, quando sia lodevole, e meritoria, p. 55. 80. Costumata dalla Chiesa nel Mer-

p. 55, 80. Coftumata dalla Chiefa nel Mercordi, e Venerdi 198: e nel Sabbato 10.85, da' Manichei nella Domenica, e Lunedi 1.28. 217. 278. 325, non diftinta dagli Heretici dalla crapola, 319. Aftuzia lodevole di S. Eufebio di Vercelli,

Aftuzia lodevole di S. Eufebio di Vercelli

S. Athanafio, e fuo valore nel Concilio Niceno contro gli Arriani, p. 227, principio delle fue perfecuzioni 23 3 condannato dagli Arrianinel Concilio di Tiro 234 e feg. nuove accuse contro di lui 237 e feg. mandato in efilio da Costantino 238. ristabilito nella sua Sede in Aleffandria 245, fua venuta à Roma 246. fuo Simbolo 247. riprovato dagli Heretici a41. afferito di altro Autore, vedi nell' Indice del Tomo s. sua nuova condanna nel Concilio di Antiochia 149. dichiarato innocente in quello di Roma, ivi: fua nuova condanna nel Conciliabolo di Milano 265. fuo ritorno in Aleffandria 289.condannato à morte dall' Imperador Giuliano Apoffata 2 1. come ingegnofamente ne campaffe, ivi: fua predizione della morte dell' Imperador Giuliano 292, fuo ritorno in Aleffandria 293. lua fuga, e ritiro dentro una fepoltura

300. fu morte, Scelogio, ivi. Attiesterni di prosessione di sede, come, e quando obblighino, p. 11.

Attila, e suo scorrimento nella Francia, p. 543. e seg. detto il flagello di Dio, ivi : suo celebre incontro con S. Lupo, ivi : sua mossa contro l'Italia 544, suo incontro con San Leone, pattenza, e morre, ivi.

Audeo, e fua herefia, p. 254.

Ave Maria, & origine dell'aggiunta dell'ultima metà di quefta orazione, p. 468.

tima metà di quefta orazione, p. 468. Aviti heretici Spagnuoli Origenifti, p. <u>289.</u> Aureliano Imperador gentile, e fuo memo rabile detto à favore del Pontefice Roma-

no, p. 189. Aureo Numero deputato da' Padri Niceni,

p. 231. Autorità della Sacra Scrittura, e de' Santi Padri, come debba fpiegarfi, p. 18. 507. e feg. Auxenzio Arriano intrufo Vefcovo di Mila-

no, p. 166 fua condanna 297. Auxenzio Juniore, e sue ree qualità, e fede,

p. 336.

### В

B Andi contro gli Heretici , p. 208. 219. 312. 324. 319. 334. 350. 351. 357. 359. 361. 389. 410. 421. 421. 434. 473. 473. 127. 541.

Baradato, sua prodigiosa, e santa austerità, p. 535.

Barbeliti Heretici, p. 52. Barchetta in Cielo afferita da' Manichei, p.

Bardefane, fua dottrina, & herefia, p. 91. Barraba, e Barcoph, Profeti di Bafilide,

Barfuma scelerato Archimandrita di Oriente, p. 512, sua serocia contro S. Flaviano, p. 522.

p. 522.
Bafilde, e sue heresse, p. 53. suoi libri herencali, ivi: divisa della sua Setta 54. sue imagini, e medaglie, ivi: e morte, ivi.
S. Basilio, e suoi egregii fatti, detti, e mira-

samo, endo egregaliarri, detti, e miracoli contro l'Imperador Valente, 8 il Prefetto Modeflo,p. 300e (eg. calunniato à torto prefio il Ponteñce,p. 301, 304e (us difela 304 e 305, (us memorabile ripofla all' Imperador Valente 303.

Bahliico invafor dell' Imperio, e fua perfecuzione contro i Cattolici, p. 579. fua mala fede,

fede, & editto, ivi: rivocazione diello, Canoni Penitenziali dell'antichità, quali fofe miferabile morte, ivi. fero, p. 161.

Battefimo di Marcione, p. 17. e di Cherintho, tvi, edi Menandro 17. sue antiche coftsmanze, e cerimonie 44. 176. tradizione di non geiterarlo negli Heretici convertiti 70. afferito dagli Heretici infufficiente à toglier | Cardinali detti Diaconi Regionarli , p. 52, loil peccato 84, conferito per giuoco da S. Athanafio fanciullo ad altri fanciulli 172. e

Battefimo in nome di Giesù Christo, e sua validità 177. Battesimo de' Paolianisti ri-provato dalla Chiesa 184 232. e de' Manichei 194. e de' Montanisti 232. di Eunomio ass, e foora quefta materia vedi Herefle

contro il Battefimo. Beati, afferiti dagli Heretici eguali nel meri-

to, e nellagloria, p. 319. Belo adulterator della vera Magia, p. 7. Benedizione delle carni, vova, e frutti, anti-

chissima nella Chiesa, p. 201. Benevolo Secretario Imperiale, e sua nobil confessione della Fede Nicena, p. 316-

Berillo, fua hercfia, e ravvedimento, p.145.

e feg. 148. Blafto, e Florino Preti Romani fcommunicati dal Pontefice , p. 196.

Bona, vedi Hippona Bonifazio Pontefice, sue operazioni, e bandi contto i Pelagiani, p. 421.

Bonifacio, vedi Conte Bonifacio. Bonofo , fue herefie , p. 210. e condanna 334. Borboniani herezici, p.51.

Berettanione, fua coftanza, & incontro con l'Imperador Valente, p. 309.

Budda, sue qualità, ricchezze, e morte, p. 191. Bugia afferita lecita dagli Heretici, p. 315.

Ainani, e loro diabolica herefia, p. 63. C e disperazione 64. e loro libri herettcali, ivi.

Cajo Pontefice, p. 201. Cajo, e sua celebre disputa contro i Monta-

nifti in Roma, p. 111. Calculo Paschale deputato da' Padri Niceni, . 221.

Califlo Pontefice, e fuoi Decreti, p. 144. Campiti heretici, vedi Donatisti. Canoni Apostolici, e loro numero, antichità, e valore, p. 35.

Capitum , Libri hereticali de' Schiziani , p.

Caratteri, e loro origine dibattuta da varis Scrittori, p. 64.

to denominazione, 164, e loro precedenza fopta i Vescovi 460. e feg.

feg. Battefimo degli Apostoli, ò vero Carpocrate Gnostico, e sua heresia, p. 46. e libri hereticali 47. vedi Gnottici. Carthagine , fua splendidezza , assedio , e

prefa da' Vandali . p. 477. e feg. Caffiano, vedi Giulio Caffiano, e Giovanni Caffiano.

Caffità pratticata, e predicata dagl'istessi Heretici , p. 438. Caffrati, e loto evitazione prohibita da facri

Canoni, p. 18. e feg. Catafrigi, e Pepuzeni heretici Montanisti,

p. 83. Catari heretici, p. 160. Cattolici, e loro differenti nomi in differenti

età, p. so. e feg. Ceciliano primate di Carthagine, e calunnie oppostegli da' Donatisti, p. 111. e seg. Celestiano, suo esilio, miserie, costanza,

e fede, p. 484. Celeftino Pontefice, fua decretale contro i Pelagiani, e Semipelagiani, p. 431. sua zelante condotta contro l'Herefie di Nestorio, p. 449. e feg. fuo Sinode in Roma, e condanna di Nestorio 450 sue Lettere, ivi, crea S. Cirillo fuo Legato à Latere 411. intimazione del Concilio Generale in Elefo contro Nestorio, p. 455. suoi Legati in esso, ivi , sua lettera al Concilio Esesso 459. suo fanto gaudio per la terminazione del Concilio, e condanna di Nestorio 467, sue lettere, e zelo 468. calunniato dagli Heretici moderni, ivi, e sua disesa, ivi. Celeftio compagno di Pelagio, fue qualità.

professione, & herefie, p. 392. sua venuta a Roma 415. e sua fraudolente consessione di fede 416

Celibato Sacerdocale, fua antichità, & offervanza, p. 20. 21. 376. 377. vedi l'Indice del Tomo 1.

Celibi, vedi Verginità. Centuriatori, vedi Heretici moderni.

Cerdone heretico, fua nascita, qualità, &

herefia, p. 77. suo incontro in Roma con Valentino, ivi : scommunicato da Papa Higinio 68. fua abjura, e fuo ritorno all' herefia, ivi.

Chalcedonia, e descrizione di quella Città,

Concilio quivi celebrato contro Eutyche, S. Cirillo Aleffandrino, e fuo graziofo fucceffe Chaldei, e loro perverta opinione della ma-

teria ingenita , & eterna , p.7. Cherinto, fua Patria, Religione, e genio . p.12. fua arroganza centro S. Pietro 13. fi unifce con Theobute , ivi : fua herofia , ivi, e p.16. e feg. riprova l'Evangelio di S. Gio: 17. detto Alogo da' Santi Padri, ivi: fuo nuovo, e frano Battefimo, ivi, autore de' Millenarii 19. fuo Libro di Rivelazio-

ni . ivi . e morte 20. Chiefa di S. Agata di Roma, vedi Agata. Chiefe profanate da i Simoniani, p. 43. eda

gli Adamiti 11. divife in Tiroli 12. diffinzione delle Chiefe Parochiali dalle femplici gelofia di flato, p. 24. 53. perche in effe fi celebrino divini Ufizi S. Clemente, sue qualità, e scritti, p. 31. differenà porte aperte, suono di Campane, e lumi accefi 62, demolizione di effe commandata da Diocleziano, e Massimiano 206. esecrate

de di Herrici, 28 n. n. quanaapprefiol Citorbiel 174.

Chiefe Afaziche, e loro opporizione à Papa ;

Vittere ger la celebrazione della Pajeua, ci

Coboli de finanzione della Corpo à Roma 33vittere ger la celebrazione della Pajeua, ci

Cobolio hercicio Nicolaita, p.2.1:

Glero Romano chiamato Chiefa forte nella

manaceiare, e poi feormunicate dal

Chiaffinia nel tempo di Sede vacante,

appendin del proportione della Pajeua, ci

Chiefa poi le grovito di plantini del tempo di Sede vacante,

appendin della proportione della Pajeua,

Chiefa poi le grovito di plantini del tempo di Sede vacante,

appendin della proportione della Pajeua,

color supportione della Pajeua,

rafipertazione del Corpo à Roma 33rafipertazione del Corpo à Roma 33ra ti opinioni fopra questo fatto 105.

Chiliafti, vedi Millenani. Chioma , e fuo differente ufoin Oriente, & Cleto Pontefice, p.34. in Occidente, p. 24. origine, e venerazio- Coddiani heretici, p. sa. ne della Tonfura Ecclefiaftica , ivi .

Chrifafio Eunuco, e fua inimiciaia con San Collazione celebre de Donatifti co Cattolici. Flaviano, p.502. fuoi mali configli all'Imperador Theodolio for Compadre, e pro-Collatore, vedi Gio: Caffano.

tettore di Eutyche 107. età. p. 10. maledetti tre volte il giorno dagli Hebrei , ivi : quando , e perche deno- Colluto parteggiano di Arrio, p. 220. 222.

Heretlei Valentiniani 62. Eutacto 178. da Prifcilliano 315. vedi Here-

fie contro i cibi animati . Cieli impercettibili di Bafilide, p.53

S. Cipriano, e suo rigore contro i Caduti. n. 151. prima approvato, e poi moderato dal Clero Romano 152, chiama Terrulliano fuo Maeftro 116. intima un Concilio con--tro gli-Heretici Asquarii 1164. propagatore dell'Anabattefimo 170-contradittore di Papa Stefano 171.e feg. fua difefa 174.

Circoncisione, e suo valore antico, & abolizione prefente, p. 13.

Dircumcellioni, vedi Dopatifi.

con un Hererico Melchifedechiano, p. 99. contradittore acerrimo di Nestorio, p.448.

e feg. fuoi celebri Anathematifmi contre Mestorio 472. calunnie opposte al Santo dalli Neftoriani 454. scommunica de medemi contro lui 462, fua carcerazione 465,fua geconciliazione col Patriarca Giovanni di

Antiochia 469, e feg. Cirta, e Sinodo de' Donatifi in quella Città

pag:115 Claudianisti heretici Donatisti , p.334. Claudiano, e Secondiano Vescovi Arriana

feommunicati, p.32 t. Claudio Imperadore alieno dalle novità, e fua

ti opinioni ,a' egli fia l'autore delle Coftituzieni Apostoliche, p.31.35. suo trattato fopra la Mella, ivi : fua lettera a' Corinthii 3 &

20160. quando cominció à vestir di color.

nero, ivi Colatbaño, e sua heresia, p.92,

e fuo corfo , p. 359.

Colliridiani, e loro herefie , p.305. Christiani, e loro differenti nomi in differenti Collette Ecclesiastiche riprovate dagli Heren-ICI , p.376.

minati Cattolici ; 1. chiamati Simplici dagli Colore antico delle Vefti Clericali , p. 160. Commentarii dell'heretico Bafilide, p. 53. Cibi animati riprovati da Saturnino, p. 97. da Communicazione cogli Heretici non ammelfa tra' Cattolici , p.75. 304. e feg.

Comunicazione d'Idiomi male applicata, 305. Communione, e sue antiche cerimonie nell' atto di effa,pa 17.e feg. obligo di communicarfi tre volte l'anno 158. Communione fotto l'una, cl'altra specie, quando usata, e quando prohibita, e discorso sopra di essa ,488. c feg. Communione laica, pellegrina, e paffiva , e fuo fignificato 682. Compadri, vedi Patrini.

Concilio di Giesufalemme in abolizione della Citconcisione , p.13. Concilii diversi fotte Vittore contro i Quartodecimani too. e

leg, fotto Stefano contro gli Anabattifti Continenti heretici , pag. 87. 370, di Antiochia contro il Samolateno De Continentia, & Caffitate, libro heretica-18f. 187. di Città de' Donatilli att. di nella Bitinia 222, di Egitto contro Sabellio , & Arrio 223. Ecumenico di Nicea Conversione degli Hererici da procurarsi ancomro Arrio, e suo corso 224 e feg. di Tiro degli Arriani con: ro S. Athanasio 234.
di Antiochia contro il medesimo 448. di Cornelio Pontesice 2 e sua esaltazione al Pon-Sardica, e suo corso 251, di Arles degli Arriani , e suo cosso act. di Milano degli Arriani contro S. Athanafio 263. di Sirmio degli Arriani 271. di Rimini, e fuo cotfo 281. altri molri Conciliaboli degli Arriani 285. Ecumenico di Costantinopoli contro Costantino Imperadore, sua pietà, e memo-Macedonio, e suo corso 314, degli Occidentali in Roma contro Macedonio, e suo corfo 316. di Aquileja contro gli Arriani 310. e feg. di Diospoli contro Pelagio 410. Ecumenico di Efelo contro Neflorio 455. Conciliabolo di Efefo de' Neftoriani , Pag-462. due di Coftantinopoli contro Eutyche 111. di Efelo detto il Predatorio, e l' Allaffinio Efefino 120. di Roma contro Eutyche 524. di Calcedonia Ecumenico contro il medefimo 529. di Roma contro Acacio 162, di Roma fotto Felice III. per il re-

Concistoro antico, e sua similitudine al moderno 162. e feg. e 417.

Concupifcenza afferita percato dagli Hereti-

ci, p.84. Confessione di Fede Apostolica, detta il Credo , p.s. e vedi Simbolo Apostolico: altra dettata dalla Madre di Dio 146. del Concilio Antiocheno 185 .e feg. 188. del Conciliabolo Niceno 230, tre Confessioni di Fe-de del Conciliabolo di Sirmio 271, del Conciliabolo di Nicea 282, del Concilio Coftantinopolirano fepra lo Spirito Santo 216, dell'Heretico Celeftio 416, di Pelagio 418, di Eutyche 530. del Concilio Efefino contro Neftorio 458. del Calcedonenfe contro Eutyche 172.

Confessione Sacramentale, vedi Herefie contro la Confessione.

Confesiori, e Martiri, e loro distinzione , Costanzo Manicheo , e sua conversione .. pag. Ifo.

Consultanziale, termine usato da Padri anco avanti il Concilio Niceno, p.229. Conte Armogaste, vedi Armogaste.

Conte Bonifacio, e fua eorrifpondenza con S. Agoftino, e mala vita, p. 434 rotto in

battaglia da Vandali 466. e morte . ivi .

le di Giulio Caffiano . p.87.

Arles contro i Donatifti 218. degli Arriani | Contradittorii , libri herericali di Simon Mago , p.11.

che colla forza, p. 357. e feg. e p.109. e ve-di l'Indice del Tomo a.

tificato, p.155, fua prudente condotta circa gli affari dell'Africa 156. fue operazioni , Concilii, e scommuniche contro Novaziano 160, e feg. fue lettere, libri, e morte 162, c feg.

rabile rifposta contro i Donatisti, p. 217. e feg. sua facile condiscendenza à favore di effi 218, fue rifoluzioni contro Arrio, e la fua Herefia 222, fuo memorabile detro per sopir le discordie fra' Vescovi 226, enara nel Concilio Niceno fra' Padri, e deferizione di quella funzione 229. e leg. fue dichiarazioni, e bandi contro Artio 333. fua argura risposta ad un Vescovo Novaziano 232. suo battefimo, e differenti opinioni del rempo di effo 142. morte, & elogio.

ivi , e feg. golamento delle Chiefedell' Africa 181. di Coffantinopoli , e fua edificazione , p.233. Roma fotto Gelafio per la fecta de libri Coffanzo Figliuolo di Coffantino , e fua fuer-Canonici , & apoctifi fys.

ceffino all'Imperio di Oriente, p.144. fua cession all'Imperio di Oriente, p.144 sua perfecuzione contro S. Athanafio 248.e femfi ride della vendetta minacciatagli da Dro 150. fua dichiarazione à favore degli Arriani 360, fua determinazione di procedere à nuova condanna contro S. Athanasio, ivie feg. vincitor di Maffenzio nella giornata di Murzia 162. Sua violenza, e barbarie nel Concilio di Milano 164, e feg.nuova condanna di S. Athanasio in detto Concilio 265. sue ordinazioni à favore degli Arriani, ivi: fua ambafciaria à Papa Liberio per indurlo à condannar S. Arhanafio 26% no abboccamento col Pontefice , ivi : e fee fue ingreffo, e riionfo in Roma 260. promette alle Dame Romane il ritorno di Liberio à Roma 270. Principe biafimaro . e lodato da divesti ferittori 280. e feg. e 280. e fue battefimo, e morte, ivi.

pag. 312.

Creazione de Papi, e Velcovi, eloro anticheulanze, e cerimonie, p.164. e leg. coflume pratticato di eleggerfi il fuccessore nel Vescovado avanti il Concilio Niceno 427. e vedi più diffulamente di questa materia nell'Indice del Tomo 2.

Cre-

Credo, vedi Simbolo Apostolico. Cefconio Pedante Donatifta, e fua merdacità contro S. Agostino, p.35 2.

Crefima conferita dagli Apoltoli , p.8. nell'atto di effa (cendeva anticamente una luce vifibile dal Cielo, ivi : Decreti Pontificii fo- Dionifio Pontefice , e fua condanna con-

pra di essa 145. Croce Titolo di Chiese, p.52. tradizione an-53. prohibizione, che ne farà l'Antichri-fto, ivitichissima del segno della Santa Croce

Curbico, vedi Manete.

Cyrola Vescovo Arriano, vantando di voler miracolofamente guarire un finto cieco, lo fà divenir vero cieco 575. Cyrthiani heretici, p.179.

San Damalo Pontefice, e fue egregie quali-tà, e fplendidezza, p. 294. condana il Vescovo Auxenzio di Milano, p. 296. e seg. sue operazioni, e zelo in disela della Fede 300. fuo caritatevole fusfidio al Popolo Alessandrino 310. fuo consentimento per la celebrazione del Concilio Generale Costantinopolitano 214. e seg, suo Concilio inRoma degli Occidentali contro Macedonio 316. suoi libri in lode della Verginità 318. fuoi Decreti nel Concilio Coffantinopolitano degli Orientali, ivi : rigetta dalla fuz udienza Prifcilliano, e i Prifcillianifti 327-

Dame Romane, e loro nobile supplica all' Imperador Coffanzo à favor di Papa Liberio

D.169. e feg.

Decio, e sua horribile persecuzione contro i Christiani, p.149. e feg. Demostene cuoco dell'Imperador Valente, e

fuo graziofo incontro con S. Bafilio, p. 301. Disconesse, vedi Donne. Diaconi Regionarii quali fossero, p.53. nomi-

nati Diaconi Cardinali, ivi. Diatefferon, Libro hereticale di Taziano, p. 8; Didimo cieco, sua heresia, e maravigliosa sa-

pienza, ecopiofi libri, p.340. Digiuno . Vedi Affinenza .

Dio impugnato dagli Heretici, vedi herefie

contro Dio . Diocleziano , e Massimiano , e loro bandi Imper ali contro i Manichei , .p. 202. loro

horribile perfecuzione contro i Christiani, P-102.

Dionigi Vescovo di Milano, sua condotta, e

ravvedimento, p.264. & efilio 265. Dionisio Alessandrino accusato al Pontefice di falta credenza nel Mifterio della Triffità .

p. 180. fua difefa, & innocenza 181.

tro Sabellio, pag. 182, fuoi feritti fopra il Misterio della Santissima Trinità, ivi,

confessione della Fede Nicena , p. 578.

Diofcoro, fue buone, e ree qualità, p. 500. e feg. fuz inimicizia con S. Cirillo son e feg. dichiarato da Theodofio Prefidente del Concilio intimato in Efefo contro Euryche 112. fuz petulanză, e barbarie nel Conciliabolo di Efelo 52 1.e feg. fcommunica S. Leone Magno 523. fuz comparfa nel Concilio Chalcedonenie, oftinazione, e condanna 531-fuo efilio, emorte 534.

Dociti, e loro herefie, p.87.

Donatifti, & origine della loro herefia, p. 107. e progressi 211. loro massima, & assunto hereticale 212.360. Ioro condanna nel Si-nodo di Roma fotto Melchiade 216. ricorfo dieili à Cefare , a fuoi Ministri 215. e feg. condannati nel Concilio di Arles 218. loro disperazione, incendii, e rapine 219. costituiscono, e mantengono un Vescovo in Roma con titolo di Vescovo Romano sivi : denominati Montenfi, Campiti, e Rupitani 210. e Circumeellioni 156. loro iniquità, baldanza, & affaffinamento, ivi: loro furiolo ritorno in Africa 292. loro crudeltà, horrendi facrilegii, disperazione, & offinazione 335. 351. 355. e loro detti mordaci contro i Cattolici 360. & ultima loro disperazione 362.

Donato da cui prese il nome la setta de' Donatifti, p. 255, fua fuperbia, e difprezzo delle colosacre, e profane 255, e feg. fuo efilio 257. fuo libro contro la Divinità dello

Spirito Santo 180.

Donne Diaconesse, Presbitere , & Episcopesfe, quali fosfero, e di che grado, p. 20. decreto di S.Lino contro la vanità di effe 19, fe la Donna sia imagine di Dio 30, nuova herefia, che le Donne non fian capaci della vita eterna , nè redente col Sangue di Giesal Christo, ivi : loro escrementi venerati dagli Heretici, 45. foriere degli Herefiarchi 7 ammesse da essi nelle funzioni Ecclesiastiche 80. 83.87. fuccesto, e detto di una Donna Inglese 83. e seg. rigettate dai decreti Pontificii dall' amministrazione delle cose facre 91. prima ingannate, e poi violate dagli Here-

Reretici 93. e feg. volute dagli Heretici in a S. Epifanio, e fua venuta à Roma, p. 216. com abito di Huomo 178. 478. egregio fatto di una Donna Cattolica di Edefla 308. e feg. foro commercio sfuggito dal medefimo S. Agostino in età fenile 4

Dottori Cattolici contre l'herefie de Gnoffici 53.contro quella di Bafilide 54.contro Marcione 76. contro Montano 84. e contro diverfi Heretici 87. 92.

Dul ani Heretici , p. 279

Du-Pin, vedi Elia Du-Pin. Dynamin , libro hereticale di Bafflide , p. 53.

Dyptici, che cola fiano, vedi l'Indice del Tomo 1.

Elioné, sua Patria, & herefin, p.a., e. fee.
Bioné, sua Patria, & herefin, p.a., e. fee.
Bioné improperii contro S. Paolo a. s. suo
no, p.61.
Bioné hereticale : libri Canonici da lui riget.
Euangelium Juda de' Cainani, p.64. gati, ivi, e 29 diverfità di herefie trà gl'Ebioniti 28. e feg. empio fentimento di Ebione circa il Matrimonio 29. Ebioniti corruttori de' scritti di S. Clemente 31. 35.

Ebioniti , vedi Ebione. Economo Ecclefiaftico, e fue ufficio, p.

Miefo, e descrizione di quella Città, p. 455. Concilio quivi celebrato contro Neftorio, ivi: altre Concilio quivi celebrato contro Eutyche, detto il Sinodo Predatorio, el' Affaffinio Efefino , p.520.

Elementi adorati dagli Heretici , p. 45, 52. Elemofina prohibita da' Manichei, p. 198. Eleufio, e fue herefie, e magie, p.187. Eleutherio Pontefice, e fua fcommunica conero Marcione, p.or. sigetta le monete of-

ferregli dall'Heretico, ivi: conferma la con-26. fua feommunica contro Blafto, e Florino, ivi .

Elezione del successore al Vescovado prohibita dai facri Canoni , p. 447. e da Papa Hi-laro 553. e vedi l'Indice del Tomo 2. Elia Du-Pin riconvenuto dall'Autore, p.36. Encratici heretici, p.87.

Enotico di Zenone, e fue contenuto, p-160. e condanna, p.562.

Entufiafti, e loro herefie, p.178. Epatta quando fofticuita all' auroo numero,

Epifane Gnostico, fue qualità, & herefie, P. 51.

tradiztore degli Origenisti 341- suoi difeusti con S. Gio. Grifoftomo 366. Episcopesse, vedi Donne.

Epistola di S. Giacomo, quando, e perchecomposta, pag. 18. e feg.

Epiftola ad Laodicenfes divulgata da Marcio-Epiftole di S. Paolo, e loro prefendità, e fett-

lo , p. 18. e leg. Elame degli Ordinandi, antichissimo costu-

me della Chiefa di Dio, p.350. Efchine, e fue herefie, p.80 Escrementi delle semmine venerati come reli-

quie dagli Heretici , p.45. Esposizione dell'Opisicio di sei giorni , libro hereticale di Hleraci , p.204. Evagrio Pontico Origenista, e sua heresia,

P.740 Enangelium Bafilidis, p.53.

iuangelium focundam Ægyptios di Valenti-

Euangelium fecundum Petrum, p.87. Euangeliorum liber, dell' Heretioo Schiziano . p.192.

Evaristo Pontefice , sue operazioni, e decretoeirca la celebrazione del Matrimonio, p. 5 z.circa la prefettura delle Chiefe, ivi: circa la distinzione di esse, e la predicazione 53. e fue lettere alla Christianità dell'Africa , e dell'Egitto, ivi.

Euchiti, e loro herefie, p. 278; Eudocia Vedova dell'Imperador Theodofio, e fuz caduta nell' herefia Eurychiana 536. e fua convertione alla Fede Catto-

fica 137. Eudoxía Imperadrice moglie di Arcadio in fue qualità, e vizii, p. 364, fua horribile perfecuzione sontro il Chiifoftomo, ivi ,

e feg. danna contro Montano, ivi: e fuoi decreti Eudoxio, fue empietà, & herefie, p. 1881 battezza nei Rito Arriano l'Imperador Valente 193. Eufrate Au tore degli Heretici Ofitip, 'ag

Eufemio, e fua elezione al Vescovado di Coflantinopoli, p. 69. fue finistre procedure

negli affari della Religione, p. 191. Eufemiti heretici , p.179 Eugenio Santo Vescovo di Carthagiae, p. 570. fua lettera al fuo Popolo, p. \$76, fuoi Marti-

rii, e morte, p. 577 e feg. Evirazione, vedi Castrati.

Eunomiani, vedi Eunomio-Eunomio, fue qualità, empiesà, & herefié,, D.176.

pay, 176: fua condanna 177, nuovi fuoi errori 188.

Eunomio Eutychiani 188. Eupomio Sofroniani, p. 288. Eunuchi, vedi Caftrati.

Eufebio Pontefice, p. 213.

Eulebio Vescovo di Berito, e poi Nicomedienfe, fue qualità, e mila fede, p. 221. protettore acerrimo di Arrio, ivi, e 228. fua morte 250.

Eulebio Cefarienie, fue qualità, & unione con gli Arriani , p. 229. 234. fua dottrina ,

libri, e morte 150.

Eufebio di Vercelli, e fua affiftenza, e maneg-gi à favore della Fede, p. 262 fuo nobile ripiego per feancellar il nome di Dionigio di Milano dalla condanna di S. Athanafio 264 fuo efilio 265, fuo ritorno in Italia 200. e feg.

Eufebio Eunucho dell' Imperador Coftanzo, e sue maligne prattiche col Papa, p. 267.

Eufebio cieco Novaziano, e fua maravigliofa fapienza, p. 341.

Eulebio di Samofata, e suo esilio, e suoi degni fatti , e detti , p. 197. e morte 198. Eulebio di Dorileo contradittore invitto di

Eutyche, p. 505. fua difputa con Eutyche 506. 508. 530.

Eutacto, e fua herefia, p. 278. Euthymio, e suo zelo contro gli Eutychiani

Eutyche, e suo intervenimento tra' Cattolici nel Concilio di Efefo contro Neftorio 456. introduzione al racconto della fua celebre herefia 500. e fue herefie 504. fua accufa, e condanna 505. 509. sue pretese ragioni 506. sua disputa con Eusebio di Dorileo, ivi, e 508. sua fraudolenza, e mendicate protezioni 509. fua lettera à S. Pier Damiano 510, nuova fua condanna 511. e feg. fua fraudo-

lente confessione di Fede 520. suo efilio, e morte 534. Eurychiano Pontefice, p. 192. e fuoi Decreti. e fcritti 201.

Exomologefis , e fuo fignificato , p. 95.

Execoncii heretici , p. 188.

Abiano Pontefice, e fua miracolofa creazione al Pontificato , p. 148. e morte

Fanerofi , libro Hereticale di Apelle , p. 78. Fanciulli morti fenza battefimo, e loro flato nell'altro Mondo, p. 397. e feg.

Fato afferito dagli heretici, dominante negli huomini , p 91. 325.

Fausto capo de Semipelagiani, e suoi scrieti, Fede, e sua professione con atti esterni, vedi

Herefie contro l'obligo di professar la fede con atti efterni.

Felice Pontefice, e fuoi scritti contro l'herefie, p. 190, è feg. Felice II. primo Antipapa contro Liberio

e fue qualità , fuo ravvedimento , vero Pontificato, e gloriofo martirio, p. 274, e feg.

Felice IIL riprova, e condanna l'Enotico di Zenone, p. 562. fuoi provedimenti per la Chiefa Orientale , ivi : fuo Concilio in Roma, e rifoluzioni prese, ivi, e seg. scommunica il Gnafeo, ivi: fpedifce Legati all' Imperador Zenone 562. fuo rifentimento per la loro caduta 566. sua scommunica contro Acacio 5 67.8c altre rifoluzioni conero di lui, & il fuo nome, ivi, e feg. fuo Sinodo in Romaper il regolamento delle Chiefe dell' Africa 581.e feg. e fuo decreto contro gli Anabattisti, p. 583. Felicissimo, suoi scismi, & heresse, p. 153.

fue prattiche contro il Pontefice S. Cornelio 116. Fermentato non ammesso dagli Ebioniti per

la confacrazione 28.

Festo Senator Romano, e sue ree procedure in pregindizio della Sede Apostolica , e fanta Fede, p. 596. Fibioniti Heretici , p. 72.

Filippo primo Imperador di Roma battezzato, p. 148.

Filomena concubina, e Profeteffa di Apelle p. 77. fuoi incantefimi, ivi. Filosofi Patriarchi degli Heretici, p. 5 r. Filotheo heretico Macedoniano in Roma

P. 554. Filozeno, sue qualità, & heresie, p. 565.

Firmiliano protettore dell' Anabattefimo , p. 170, scommunicato da Papa Stefano 171,

e feg. suo intervenimento tra Padri Cartolici nel Concilio Antiocheno contro il Sa-

mosateno 185.

S. Flaviano Vescovo di Costantinopoli, e sue fante qualità, p. 502. suo invito zelo contro Eutyche 520. e seg. e sua morte 522. e traspertazione gioriosa del corpo à Costantinopoli 534.

Flavita, sua successione al Vescovado di Costantinopoli, ree qualità, e morte, p. 568.

Floriani heretici, p. 26. Florino, vedi Blafto, e Florino.

Fornicazione efaltata, e pratticata dagli Heretici, p. 21.

Fotino, suapatria, dottrina, & heresia, p. 153 sua condanna, & appellazione al Tribunale di Cesare, ivi, e setta 254, e nuova condanna 271.

Fronesi di Basilide , p. 53. Fullone , vedi Pietro Gnaseo .

#### 7

An Gaudenzio Vescovo di Rimini ucciso

dagli Arriani, p. 185.
Gelafo Ponerfice, sua virtà, e dottrina, p.
488. fue operazioni, e feritti contro i Pelagiani, ivi, e fag. e contro i Manichel 188.
faoi provedimenti contro l'herefae d'Oriente 590. fuo Concilio in Roma fopra la feelta
de Libri Canonici, & Apocrifi 591. e feg.
calunnie, che gli Herettie moderni gli op-

pongono, e sua disesa ses e seg. Genealogia filiorum, & filiarum Adz, libro

hereticale de' Manichei, p. 194.
S. Gennadio, fua fuccessione al Vescovado di Costantinopoli, p. 541. fuoi miracoli

S42. Genferico Rè de' Vandali, vedi Vandali, suo facco dato à Roma,p. 544. e seg ricchezze, che ne asporta, ivi: e morte 570.

Gerasimo Anacoreta, sua fantità, e miracoli, p. 535. Geroglifici, quando e perche usati dai Mo-

narchi d' Egitto, p. 61. Gesù Christo impognato, vedi Herefie con-

cro Giesti Christo.

Gio: Francesco Nicolai Vescovo di Berito, e
Vicario Apostolico nella Cina, p. 140.

S. Gio: Ghrifoftomo, fue operazioni, provedimento, e zelo per la conversione degli Materici, p. 362. e leg. sua famosa persecuzione, successi di ella, collanza, e sorce 364. e leg. suoi disgusti con S. Epifanio; e S. Girolamo 366.

Gio. Caffiano detto il Collatore, Semipelagiano, p. 431: fuoi libri contro Nefforio 454: cenfura del libro delle fue Collazionii 474: e feg.

Gio. Gierofolimitano fautore degli Origenifti, p. 341.

Gio. Patriarea di Antiochia fautore de' Noftoriani, p. 457, 461, fua riunione con San Cirillo, e la Chiefa Cattolica 469.6

Gio. Launoyo ripigliato di errore dall' Autore, circal' autorità da ello negata del Papa di poter' affolvere uno feommunicato da un' altro Vefeovo, pag. 75. e efre la fopiegazione del decreto di Papa Stefano fopra la reiterazione del Battefimo, p. 175. e feg.

Gio. Talaida Velcovo di Nola, p. 166. Giorgio di Cappadocia intrufo Paeriarea di Alettandria, e fua invalione in quella Chieia, p. 266.

Gioviniano Imperadore, sua bontà, e morte, p. 1921. Gioviniano, sue qualità, & heresie, p. 319.

fuoi libri hereticali 331 fuo efilio, e morte 334. Giulia nobil Donzella Africana, fua schiavi-

tù, e martirio, p. 483. Giuliano Apofinza imperadore, e fua condotta circa la permiflione della Religione Cattolica, e dell' Heretica, p. 286, e fua difos-

ratamorte 1911. Giuliano Pelagiano, fua arroganza, maledicenza, eferitti comtro S. Agoftino, & il Pontificato Romano, p. 441. e feg. fua unione con li Neftoriani in Efelo 461. rigettato

Giulio Pontefice, sue rare qualità, e nelo, p. 344-345, sue siudicatura, e condotta nella discussione della causia di S. Athunasio 245-246, 349-esfes, suo provedimento melli affare de Donattili 356-ristretto delle sue gergesio operazioni 372-e feg.

S. Girolamo, fua venura in Roma, p. 31.6. fua antica corrippondenza col Pontefice S. Damafo 317. fue opere feritte in Roma, ivi, e 31.8. e 310. fua rilpofia contro i libri di foviniano 332. cenfura daza alla rifopfia di detto Santo 313. fua difefa, ivi : contraditcore degli Origenitti 341. e fua difeordia col S. Agollino 345. fua legitima versione del

Peri Archon di Origene 348. sua apologia contro le invettive di Russo 348. suoi difguffi cal Chrifoftomo 366. e fuoi improperii contro l' Heretico Vigilanzio 374. e leg. fuoi libri contro di lui 375. e contro Pela-gio 393. e feg. e 409. fua morte, libri, & clogio 415. e feg.

Giustificazione dell' hnomo impugnata, vedi Herefie contro la giuftificazione dell'huo-

Giustina Imperadrice Arriana, é suo editto a favore degli Heretici , p. 336. ricorre for- Helladio Luciferiano , e sue herefie , p. 290. zofamente a S. Ambrogio 337. fua fuga in Oriente, i vi ripolta in policifio dell' Imperio dall' Imperator Theodoffo 332. Helvidio, e fue herefic, p. 318.

Gnoftici, e loro abominevoli herefie, p. 47. loro libro hareticale 48, adoratori di diver-

fe ftatue 49.

Gnafeo, e fue herefie, vedi Pietro Gnafeo. Gloria Patri &c. e fua aggiunta dal Concilio Niceno , p. 221. formola di esso usata dagli Arriani 304. e feg. aggiunto ad ogni Salmo per decreto Pontificio 310.

Gregorio di Cappadocia intrufo Patriarca di Alessandria contro S. Athanasio, p. 249, fua invafione in quella Sede , ivi

S. Gregorio Nazianzeno, é fus affunzione al Vescovado di Costantinopoli, p. 314. perdona, e converte un Sicario Arriano, che

lo voleva uccidere, ivi. S. Gregorio Thaumaturgo calunniato di falfa credenza nel Mifterio della Trinità , p. 180

fua difefa 181. Grazia di Dio impugnata da Pelagió, p. 393.

Graziano, e suoi bandi contro gli Heretici,

Gothi, e loro fede Arriana, p. 381. Gundabondo, e sua successione nel Regno de Vandali in Africa, e libertà di coscienza da effo conceduta, p. 181.

### н

H Abet Deus Vescovo Cattolico ribattezcoftanza in ripigliare il Re Hunnerico Arriano, p. 580

Helcefeiti, vide Helxao.

P. 314. Helvidio, e sue heresie, p. 318. Helxao, fuoi coftumi, & herefie, p. 44. ¢

e feg. loro portamento, e divisa nell'efter-na comparsa 48. rivelazioni di Zoroafte, Henoc, e sua Prosezia rigettata per apocrisa,

D. 65.

Hieracleone, e sua heresia, p.91. Heresie insurre viventi li Santi Apostoli, p. 4fempre per lo più proclivi agli eftremi 86. trà di effe fempre discordi . ivi:

#### Herefie.

Contro l'arbitrio humano, p. 11. 197. Contro il Battefimo , p. 279. 219. Contro i cibi animati, p.55.73.278.325.

Contro la Confessione auriculare, p. 158.

Contro Dio, afferito causa di tutti li malla p. 10. autor del peccato 96. padre di un figliuolo cattivo 10. che egli non creaffe il Mondo 16, 47. che non fia trino nelle perfone, p. 18, 79. 179.184.153. 315. che fia di figura Afinina, e Porcina 47. riprefo da Ta-ziano 87. afferito marito di due mogli 92. odiato come Tiranno, ivi: che fia corporeo 254 fuoi attributi malamente (piegas) dagli Heresici 276, incolpato di fcienza diffettofa 179. afferito paffibile 330. 164.

Contro le Donne, p. 30. Contro l'eternità delle pene dell'Inferno.

D. 245. Contro la grazia di Dio, vedi Pelagio. Contro la giuftificazione dell' Huomo , p. 18.

17. 54. 64. 91. 393. e feg. Contro Giesu Christo afferito di corpo ideale,

e non vero , p. 10.53. 67.73. 87. afferito venuto al Mondo hora in persona di Adamo a hora di altri Profeti 146, 100, di corpo fantaffico 119. di corpo Angelico 346. voluto folo huomo, e non Dio 16, 17, 47 98, 253.

Qq 1

trà Giesiì, e Christo 16, 51. Negazione della di lui unione hipoftatica 21.184. conaro la realtà del suo cotpo 27, contro la sua humanità, e divinità 28.e [eg. e 44.54 61. adorato in forma di Serpente 63. 199. afferiti due Christi 23. e seg. composto non di carne, ma di parri elementari 77. afferito in figura, e veste di Donna 80, autore di precetti impoffibili ad offervarfi 92. afferito Dio solamente doppo d'effer nato Huomo 145. che fosse peccabile 254. asserito ignorante nella fua humanità 179. detto equivocamente Figliuolo di Dio 188. afferito di corpo, e di Divinità, ma fenz' anima 303, chiamato Huomo Dominicus 304.

e Huomo Deiferus , p. 446. Contro il Giudizio finale , p. 47.

Contro i Martiri, e i Santi, p. 16.

Contro il Matrimonio , p. 21.5 2.44. 55.73.81. 85.86-197.318.e feg. Contro la Madre di Dio, p. 47. 17. 180. 305. 318. e feg. e vedi Madre di Dio, e Vergini-

tà della Madre di Dio Contro l'obligo di professare la Fede con atti

efterni , p.11.44.52.149. Contro il peccato originale, p. 197. e feg. e contro il peccato attuale afferito dagli He- Higinio Pontefice, fua fcommunica contro

retici , opinione degli huomini, p. 47. Contro il Purgatorio, p. 277. 376. Contro la refurrezione della carne, p. 11.47.

54-56.61.73.77-92.345. Contro i Sacramenti della Chiefa in generale ,

p.91.178. Contro lo frato Religiolo 310. 376.

Contre lo Spirito Santo, pag. 16.44. 28. 149. 276. 181

Contro il Sacramento dell' Altare afferito figura del Corpo di Giesù Christo, p. 10 composto digli Hererici con horribili laidezze 11, 194, non ammeffo dagli Ebioniti nel fermentato 18. negato da effi, ivi : da Apelle 77. composto con pane, e cascio Horatio Plato, e suo libro hereticale contro-84. afferito corrutibile 185. gittato a' cani per dispregio 191.

Contro il Vecchio Testamenro, p. 10. contro il Sabbato, ivi : contro l'unità della Fede Huomini, e loro diffinzione in carnali, anivoluta infieme colla Circoncifione 13. 27. e leg. e 44.

Heretici per lo più contradittori al loro Herefiatca, p. 27. castigati con pena afflittiva di corpo, p. 109. 110:357. 358. 362. e vedi Bandi contro gli Heretici.

Heretici moderni impugnatori della venuta di S. Pietre à Romz, p. 22, del volo, e caduta di Simon Mago 26, del Sacrificio della Meffa 37. 439. dell'Acquafanta 87. del di- Huomuncionifti Heretici , p. 253.

giuno Quadragefimale 18, 480, delle Orazioni nella Mella 65. del Sacerdozio, ivi ,e 147. del Simbolo Athanafiano 646. e de' Sacramenti della Chiefa 278, rinovatori delle antiche herefie 10. e 19. e derifori de" Decreti Pontificii 29. vituperatori del Sepolcro, e Templo di S. Pietro 44. beffatori del nome de Cattolici 51, infinuatori di diabolici infegnamenti 66, cafunniatori della Chiefa Romana 76, 291, riprovatori del giorno stabilito della Pasqua,p. 104. detrattori della podestà Pontificia 106, calunniatori di Papa Zefirino 111. derifori delle Quattro Tempora 144 calunniatori del Sacramento della Crefima 145. calunniatori di S. Cornelio Papa 163, vituperatori dello flato Religiofo 376, delle Orazioni, e fepol-ture Ecclefiaftiche 478, derifori, e beffatori de' più venerati Pontefici 411. 421. 468. 5 92. e feg. e 596. e feg.

Hermia Heretico , p. 78. Hermogene, fua professione , & herefia , p. 78. Hestranti heretici , p. 590. Hierace Manicheo, fua patria, dottrina, &

herefie , p. 207, e morte 204. Hieracira, e fuo paventolo fuccetto, p. 104.

Cerdone, e Valentino, p. 67. e feg Hilario Legato Pontificio nel Concilio di Mi-

lano , pag. 261. battuto , e strapazzato dagli Arriani 265. fua miferabile caduta nell'herefia de' Luciferiani , & Anabattiffi Hilario Pontefice, in qualità di Cardinale Le-

gato di S. Leone al Concilio Efefino contro-Eutyche, p. 513, fua fuga da Efefo 511. e feg. divenuto Pontefice conferma il Concilio Chalcedonenic, p. 553. iue ordinazioni, e decreti circa la nominazione del fuecessore al Pontificato, ivi: fua opposizione agli Heretici Macedoniani 5\*4.

le Donne , p. 30. Honorio Imperadore, e fua confusione per l' affedio, e facco di Roma, p. 378. e feg.

mali, e spirituali, p. 62. Huomini scelerati venerati dagli Heretici per Santi 63. 74. 91-Huomo vecchio, & Huomo nuovo in femohereticale 86, fpiegato in fenfo Cattolico, ivi: afferiti perfetti dagli Heretici, non per le operazioni buone degli atti, ma per la intelligenza, e contemplazione di effi 92.276. afferiti naturalmente capaci della visione di Dio 176. 179.

Hunnerico Rè Arriano Vandalo, e fina indulgenza per la Religione Nicena nell'Africa, p.570. e fua nuova perfecuzione contro i Cattolici 174 e fua spaventevole morte 180.

Hydroparasti Heretici , p.86. Hyppona , e suo assedio , p. 438. presa da Vandali 466.

Ŧ

Dacio, & Ithacio contradittori di Prificilliano, e loro cenfura, p.316. e loro feommunica 339. (Le de l'occidente de l'occid

Impeccabilità afferita dagli Origenisti, pag.

Imperturbabilità afferita dagli Origenisti, p. 340.

Incarnazione del Divin Verbo, e lua spiegazione, <u>p.441.476.e (cg. 513</u>.e (cg. Infantia Salvatoris, libro hereticale di Va-

lentino, p.6r.

Anocenzo Pontefice, fuo iffentimento, e rifoluzioni contro il perfecuori del Chitifoltomo , p. 268 efisa feommunica contro l'Imperadore, e Imperadirec, e Partiarca di Aleffandria 270. e fice operazioni per l'affedio, e facco di Roma 270. 281. (ucoperazioni), e decreti contro i Montanille, e Novaziani 288. e feg. fuo condanna contro Pelagio 372.121. calumniato dagli Hertici

moderni 413. e ina dilela 414. Infenfibilità humana affetua dagli Osigeniffi,

p. 340.

Javafantes heretici, e laro herefie, p.278.

Jreneo ficelito a Roma dalle Chiefe di Francia per la caufa di Montano, p. 26, fino incontro in Roma con Blafto, e l'boino, ivi fino libro in prova, che Dia non è caufa del peccato, ivi conciliatore di pace tra Papa Vittore, e le Chiefe dell'Africa 104.

Ifacio Monaco predice l'horribil morte dell' Imperador Valente, p. 3 11. Iffanzio, & Salviano heretici Prifcillianisti, p. 3 4.

Ithacio, & Idacio contradittori di Prifcilliano, e loro cenfura, p.316. e loro fcommunica 329.

munica 319.

T.

Aterano, e fuo Palazzo donato da Coi fiantino à Papa Melchiade, p. 216. Launoyo, vedi Gio. Launoyo.

Legge Vecchia, quando dicesi morta, e quando mortifera ne suoi Legali, p.14.

Leone Imperadore, e fua fuccessione all'Imperio, p. 532 fuoi bandi contro gli Hereti-

ci, ivi : e fua morre 557.

fue qualità, e meriti 480. e feg. fue operazioni, e decreti contro i Manichei in Roma 486. e feg. 490. e contro i Pelagiani 491. e contro i Priscillianisti , ivi : sua memorabile lettera contro di effi 492, sua dichiarazione di aggiunta al Simbolo Niceno della parola Filieque 499, inforge contro l' Herefiarca Eutyche 510 fua renicenza per la convocazione di un Concilio generale contro-Euryche ; 12, fua condifcendenza ad effo, e spedizione de Legati 112, sua celebre lettera De Incarnatione Venbi ad Flavianum. ivi, e feg. altre fue lettere contro Euryche 119. fue operazioni, lettere, e nuovi Legati contro gl'Eutychiani doppo il Pfeudofinodo Efefino 123, e feg. come approvalle l'elezione di Anatolio al Vescovado di Costantinopoli 515, sua infaticabilità contro l'herche 127, manda fuoi Legati in Nicea nel Concilio di nuovo intimato contro Eutyche 518, fue commissioni, e lettere, ivi: suo giubilo per la felice termina-zione del Concilio Chalce donense 534.0 feg. fua prudente condotta per la converfione di Eudocia, e Monaci Eutychiani 536. e fua paterna provisione, e forte costanza contro l'Herefie dell'Oriente 137, e feg. fuo incontro con Attila 545, primo Pontefice, che batta moneta col fuo impronto. ivi: fuz coftanza, condotta, e zelo in occasione del facco di Roma 147. offervantiffimo de' facri Canoni 148, fua morte . &c elog10 552.

Leporio, sua caduta nell'heresia, ravvedimento, & abjura, p.443. Lettere, e loro origine, vedi Caratteri,

Letto Vescovo Cattolico abbrucciato vivo dagli Arriani , p. 574. Libellatici , Thurificati , e Sacrificati chi sol-

fero, p.150.

Tomo L

Liber Apostolicus, Libro divulgato da Mar- a cione , p2g.73. Libero arbitrio impugnato, vedi Herefie con-

ero il libero arbitrio.

Liberio Pontefice , fua fortezza , coffanza , e zelo, p. 160. e feg. e provedimenti contro la preveduta perfecuzione di Costanzo Impe-radore 262 sua intrepidezza contro le maligne perfuationi di Coftanzo 267, è condotto prigione à Milano , ivi : fuo abboccamento con l'Imperadore 268, fuo efilio in Bercea, ivi, fua caduta, corfo di ella, particolarità, rifleffioni, e difefa 273. e leg suo ritorno à Roma 174 ribatte le propofizioni Arriane di Valente 184, fuo ritiro nelle Catacombe , lvi : morte, & elogio 293. Libri, e scritture de'Christiani abbrucciate

dagl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano , p.206.

Libri composti dagli Heretici, Contraditoril di Simon Magno, p. 11. Revelationes Apoftoli Magni di Cherinto 19. Acta Apostolorum di Ebione 28. Adz revelationes, e Stirps Maria di Carpocrate 47. Revelazi di Zoroafte de' Gnostici 48. Comme di Basilide, e , Evangelium Basilidis Evangelium feeundum Ægyptios, e, de Infamia Salvatoris di Valentino 61. Evangelium Judz, Ascensione di S. Paolo, e , Apocaliffe di Abramo de Cainani 64. Libri di Seth, di Abramo, di Mosè, rivelazioni, misterii, & Alienigeni publicari dagli Heretici Sthiani 64. Liber Apostolicus di Marcione 73. Epistola ad Laudicenses del medefino, ivi: Amithefis del medefi-mo 74. Fanerofi di Apelle 28, de Perfectione fecundum Salvatorem, e, Diatefferon di Taziano 87. Acta Andrez, Acta Joannis, & Acta Thome, libri apocrifi, elo-10 Autori 87. de Continentia, & Caffitate di Giulio Caffiano, ivi : Sinfonla degli Arcomici 92. Libro degli Helcefeiti 149. L ber Evangeliorum, Capitum, Myfteriorum, & Thefaurorum di Schiziano 192. Ada Pauli, Ada Joannis, Adus Apostolorum, de Nativitate S.Mariz, Genealogia filiorum , & filiarum Adz , Adz Pornitentia de Manichei 194. Affefforium Ila medefima cagione 468.
jæ, e, Elpofizione dell' Opificio di fei Magia, fua diffinzione, perversione, invengiorni di Hierace 204, Perì-Archon di Origene 122. 344.

Limbo de' Fanciulli , e differenti opinioni fo-

pra lo stato di essi, pi400, e seg. Linguaggio, con cui Dio parlò ad Adamo Adamo con Eva. & Eva con il Diavolo. pag. 64, perche l'Hebraico dicafi lingua facra, ivi.

Lino Pontefice, fue qualità, feritti, e zelo. p. 29. fuo decreto contro la vanità delle Donne, ivi : derifo dagli Heretici moderni, e venerato da' Cattolici, ivi.

Logon di Bafilide, p. 73.

Longhi Heretici Origenisti , p.365. Lucifero Vescovo di Cagliari, e suo famoso Libro contro Costanzo Imperadore,p. 260. fua generofa efibizione à Papa Liberio 262. fuo efilio nella Paleftina 265. fua imperturbabile intrepidezza 266, fuo scisma colla

Chiefa Cartolica 289. e feg. Lucio Pontefice, e fuoi decreti contro i Novaziani, p.167

Lucio intruolo Vescovo di Alessandria, e suoi

barbari facrilegii 310. Luigi XIV. Rè di Francia debellator dell'herefia nel suo Regno , p.362.

Luna adorata dagli Heretici, p.fa Luffuria predicara, e fegultata dagli Heretici , pag.19. 21. 29. 44. <u>318. 319. 320.32</u> primi divulgatori, e predicatori di effa 46.197.276.

### M

M Acariana tempora, vedi Macario. Macario Legato di Cefate nell'affate de' Donatifti , p.256. e fcg.

Macedoniani, loro concorfo, & espulsione

da Roma , p. 554. Macedonio lue crudeltà , & herefie , pag. 186, e 187, e fuoi feguaci, ivi: e condanna 315.

Madre di Dio impugnata nella fua fanta Verginità, p. 17. 280, nella fua Real difcendenza 47. confessione di Fede da essa dettata 146 impugnata dagli Heretici nella Verginità, vedi Verginità della Madre di Dio: negate per Madre di Dio,p.445. e (eg. e vedi Here-fie contro la Madre di Dio : efaltata dal Popolo Efefino per la condanna di Neftorio, p.479. e da tutto il Christianelimo per la medefima cagione 468.

tori , & effetti , p.6. e feg.

Maghi buoni , e loro princicipii , e credenza,

Maghi cattivi, loro mallima, e credenza, p.7. loro moltitudine in Efefo, p.8. Magdeburgenfi, vedi Heretici moderni.

Majorino Denatifta, e fuo fcifma nella Chie- 1 fa di Carthagine, p.215. e feg.

Manes, vedi Manete.

Manete , fue qualità , vita , herefia , e morte, p.192. e feg. e vedi Manichei

Manicheo improntato nel corpo, p. 570-

Manichei, e loro efecrabili herefie, p.197. e feg. bandi Imperiali contro di esti 202. loro numero in Roma 217, riconosciuti alla emaciazione della faccia, & agli abiti vili 312. 325. loro concorfo in Roma 319.

351. morte spaventola di una Manichea Martirio comandato da Montano , p. 81. 88. nuovo loro concorfo in Roma fotto S. Leone , e decreti Pontificii contro di effi 486. e feg.

Marathoniani heretici Macedoniani , p. 187. De Marca ripigliato dall' Autore circa la fcommunica di Papa Vittore contre le Chiefe dell'Africa, p.105. 106.

S. Marcella contradittrice degli Origenisti, P. 346.

Marcellino Ponrefice, e sua pretesa caduta nell'Idolatria, p 207, ditefo dall'Autore, ivi, e 208,

Marcellino cognitore della collazione co' Donatifti, p. 359. fuo martirio 361. Marcellina Gnoftica, e fua venuta a Roma,

Marcello Pontefice, p.111. Marciano eletto Imperadore, fue rare qualità, e zelo per la Fede, p.516. suo sposali- S. Massima, e Martiniano sposi, loro torzio con Pulchetia Augusta, ivi : difeso menti, e martirii, p. 550. seg. dalle calumnie di un moderno Autore, ivi: M. simo Vescovo di Napoli, e suoi miracoli fuoi bandi contro gli Heretici 527. fue lettefuoi bandi contro gli Heretici <u>527. sue lette-</u>| contro gli Arriani , p. 285. re à S. Leone , ivi: sua pietà, zelo, decreti<sub>s</sub>e Massimo acclamato Cesare, e sua mossa conbandi contro gli Eutychiani per il Concilio

Chalcedonenie 533. e morte 539. Marco Pontefice, e fuoi decreti circala recitazione del Simbolo Niceno nella Mef- Materia ingenita, & eterna, da chi allerita,

ía 141.

Marco Gnostico, p.314. Marco Mago, & heretico, e sua hipocrista,

& herefia , p.91. e feg. Marchione Prete Antiocheno, e fua difpu-

ta contro Paolo Samofateno, p. 187. e

Marcione, fua nalcita, e qualità, p.71. fcommunicato dal fuo Vescovo per il peccato dello stupro, ivi: fua perversione nell'herefia 77. autore dell' Anabattefimo, ivi : fuo odio contro la carne , ivi : libro di Antlthefis da sui divelgato 74. fuo viaggio à Roma, ivi : rigertato da quel Clero 71. fuo incontro in Roma con S. Policarpo, ivi: domanda, & ottiene dal Pontefice l'affoluzione: ivi: fua nuova ricaduta, e parole

ídegnose contro i Cattolici, ivi ses predicazione in Roma 76, fua nuova condanna in quella Città 95, offerifce den ari al Pontefice per effere riconciliato colla Chiefa, ivi: emorte, lvi :

Maria nobil donzella Africana, fua schiavità, e costanza nella Fede Nicena , p. 481.

Martiri, e Confessori, e lore diffinzione p.150.loro Reliquie efecrate dagli Heretici 198, 278, loro culto Cattolico , ivi : numero di essi morti in Roma 206.

Martirio di S.Clemente Papa, p. 39. di S. Mar-cellino 361, di ottanta Cattolioi Costanti-nopolitani 199. di S. Felice II. Papa 274.

di Rufino Velcovo 185, di S. Gaudenzio Veleovo di Rimini , ivi: di S. Proterio Patriarca di Aleffandria 140, di S. Flaviano di Costantinopoli (28. di quattro Cavalieri Spagnuoli 469. di S. Giulia 483. di Valenano 549. di Saturo , ivi : di Massima, e Martiniano 550, del Conte Armogaste 551-del Velcovo Leto, P 574.

S. Martirio, e sua rinunzia del Patriarcato di Antiochia, p.557. Martho,e Marthana femmine Helcefeite, a lo-

rate dagli Heretici, p.45. Masculano, e sua costanza ne totmenti ,

p. 549. Maffaliani, vedi Meffaliani.

trol'Italia, p.318. condanna a morte Priscilliano, ivi, e seg. rorro in batraglia dall' Imperador Theodofio 388, e morte, ivi.

e quando, p.7. 9.
Materiatii herestel, p.78.
Materiannio: e massime heresicali contro di esfo, p.11. 19. 44. riprovato dagli Adamiti (1, da Saturnino 55. da Marcione 72. da Manichei 197. da Eucacto 178. Decreto Pontificio, come debba celebrarfi fa.or. chiamate da Montano forticazione 81.86 ciacreaco da Taziano 8 c. fua indifiolubilità riprovata dagli Heretici 91.103. efalrato dagli Heretici al par della Verginità 3 18. eleg.

Maximianisti heretici Donatisti , p.334. Melania, e Ruffino, eloro pellegrinaggio in Paleftina, p. 340. loro incontre cen gli Origenisti, e perversione, ivi .

and the same

Melchiade Pontefice, fuo Sinodo in Roma Qq 4

contro i Donatiffi , p.a 16, fuo paterno progerro a favore di effi , ivi : Pontefice fempre efecrato da i Donatifti, ivi: suo relo Montensi Scismatici inimici di S. Cipriano contro i Manichei, e Decreti 217.

Melchisedech, sue rare qualità, eccellenze, & encomii, p.99. dagli Hererici preferito a Giesù Christo, ivi : grazioso successo di un'heresico Melchisedechiano, ivi, e seg. propagatori di questa herefia 203.

S. Melezio di Antiochia, suo estilio, & egregii fatti, e detti comro gli Arriani, p. 106 Melezio Scifmatico, e Scifma de Meleziani.

p.212 fuoi progreffi 217.

Menandro. e sue heresse, p.27.
Memnone Vescovo di Eselo scommunicate da' Nestoriani, p.462. e carcerato 465.

Menzogna, vedi Bugia. Messa, sua antichità, e cerimonie, p.37. e seg. e pag.439. multiplicità di Messe in un fol giorno 18. Decreti di Anacleto fopra di effe 41

Meffaliani, e loro herefie, p.84. 178. Millenarii, loro herefia, & Autore, p.19. condannati da Papa Damafo 20. loro nuova condanna 305. perseguitati con scritti

da S. Girolamo 390 Miracoli, e differensa era quelli de' Cattolici.

e quegli degli Hererici , p.co4. Miracoli in confermazione della Fede Cattolica contro gli Meretici, p:25, 105, 109,204. 225. 232.241. 292. 307. 322. 323. 328. 363. 371. e feg. 385.386. e feg. 439.448.478.483.

714. 533. 571. 575. 597. 579. Mifterii, libro divulgato da' Sethiani, p.64. Mysteriorum, libro herericale di Schiziano,

P. 193, Moglie de Preti, e loro continenza, p. 20. e feg.

Mogo, vedi Pietro Mogo. Moise primo inventor de' caratteti, p.65. adorato per Dio dagli Hererici 90

Moisè, cioè il dibro di Moisè publicato da' Sethiani, p.64.

Monaci dispregiati, e forzati di andaralla guerra dall'Imperador Valente, pag. 310. · odiati, & efecrati dagli Heretici 376. quanto utili alla Chiefa di Dio 463, loro coftanza in chiuder le porte delle Chiefe in faccia agli herevici - 5 8.

Monarchici heretici , p.100. Montanifi condannati nel Concilio Niceno. p.231. loro mostruosa diversità di Setta, e

di nomi-83. e feg. Montano, fua vita profezie, paracleto &

herefie, pigg. feg. e morse 83. nuova fua fama infurta, evantati miracolipy, nueso dibartimento in Roma della fua caufa 5 p. 100. e feg.

p.153, loro herefia propagata nella Spagna 168. così detti anco li Donasifti , vedi Donariffi

Mopfuestenio , vedi Theodoro Mopfueste-

Multiplicità, e generazione degli Dei afforita -da Valentino, p.60. e feg.

N Afiani heretici, p. 73. Natalio, fua caduta nell'Herefia, flagellazione, e ravvedimento, p.109. 110. De Nativitate S. Mariz, libro hereticale de'i

Manichei , p.194. Nerane fiudiolo della Magia , p.23. Nestoriani, e loro unione co Pelagiani,p.463. Nestorio, e corso della sua heresia, p.440. sue qualità, e virtù avanti che cadelle nell'herefia , p.444 fue herefie 445. & efecrabili detti 446. e crudeltà , p.447, fuoi libri condannati dalla medefima Madre di Dio 446. fue fasto, ostinazione, e politica 453. feg. suoi horribili detti contro la divinità di Giesù Christo 456, suoi portamenti, superbia, & oftinazione nel Concilio Efefino 477. e feg. fua terribile condanna 459, fue malignissime praziche contro il Concilio, & i Vescovi Cattolici 461. confinato ne' sub-

borghi di Antiochia 467. fua ukima relegazione, e spaventosa moste 473. Nicea, e descrizione di quella Città, pag. 228. e leg.

Nicolaiti, vedi Nicolao Diacono. Nicolao Diacono Antiocheno, e fua herefia, pag. 1 1.

Nigidio heretico , p.78. Nocto, e fue herefie, p.179.

Nominazione al Vescovado, vedi Elezione. Novaziani, e loro miove interpretazioni circa la confessione auriculare, pag. 160. lero Vescovo in Roma per molti Secoli 160. loro hereña propagata nella Francia 160, 169, condannati nel Concilio Niceno 2 71.

Novaziano, fua Patria, e vita feandalofa, pas 6. 157. eletto Pontefice contro Cornelio da i Scismatici 157. sue factileghe operazioni nello Scifma del Pontificato 112-118, fua herefia circa la Confessione

anriculate, p.158.159 fuoi feritti , e mor- | Paolianisti condannati nel Concilio Nicene.

Novaro, suoi seismi, & heresse, p. 154 sue S. Paolo, e sua alterezzione con S. Pietro, pratiche contro il Pontesse S. Cornelio, p. 756, primo infinuatore della Setta Novaziana 116, promotore dello Scifma Novaziano 157, e sua disperata partenza da Roma 161

Nun di Bafilide, p. 53.

O Dio diuna Marcionita contro le Creature di Dio, p. 73.74. Odoacre Arriano Re di Roma, e miferabile

stato di quella Città, p. 555. e leg. Ofiti, eloro fpaventole Herefie, p. 61. Omousion, vedi Consustanziale.

Opere fante necessarie alla falute, p. 38. e Operanti, e loro herefie, p. 278.

Orazione ufata da' Christiani rivolti verso l'Oriente, p. 44. prohibita da S. Leone 44. 45. ulata à corpo ignudo dagli Adamiti 5 Heretici nelle Chiefe 278. contradesta da Pelagio 396.

Origene, fua vita, fama, caduta, herefie, feritti, e morte, p. 116. e feg. herefia de' Valefiani da lui proveniente 149. Manichei, p. 194.
Origenisti semplici, p. 27. loro heresie dedot-Paterniani, eloro heresie, p. 280.

te da Origene 330. e loro condanna 340. Patriciani, e loro hercsie, p. 180. 350. bandi contro di loro, ivi... Patrini, e loro antichità, p. 177.

Origenisti turpi , p. 127. Orofio, sua historia, & elogio, p. 389. Ofio Vescovo di Cordova, sue rare qualità, e Pattaloronciti, e loro heresie, p. 278. zione in Egitto, & ordinazioni quivi fatte 213. fuo efilio, e coftama 169. fuoi tormen-ti, e caduta nell'herefia Arriana 172. e savvedimento, p. 274.

S An Pafruzio li parte dal Conciliabolo di Pelagio, e fue qualità professione, & hereste.

Diro per non udir condannato S. Athana

p. 390. anathematizzato da i Padri Africani. fio, p. 235.

Palladio Galara Origenifla, e fua herefia, P. 340.

Pane adorato dagl' Heretici, p. 45.

retici , p. 18. calunniato , & ingiuriato de Ebione , p. 18. venerazione , e ftima in cut egli era aporeflo i Christiani, p. 28. venerazione,e stima degli Heretici antichi alla sua

Balilica, p. 385. e feg. Paolo Samofateno, fua vita fcandalofa, he-

refia, e condanna, p. 183.e feg. Patabolani, loro uffizio, qualità, e condi-

zione, p. 511. Parentia come trattati da S. Agolfino, p. 419. arricchiri co'denari della Chiefa, è loro rovina, p. fot-

Pasqua, e tradizione di folennizarla nella Domenica susseguente al plenilunio di Mar-20, p. 69. differenti ufanze nel Christianefimo della fua celebrazione, p. 100. motivi del Sinodo Gierofolimitano , perche , e quando debba celebrarfi , p. 101. e feg. ftabilita da Papa Vittore nella Domenica fulfeguente al plenilunio di Marzo, p. 104 miracoli in comprovazione della decisione di Vittore, p. 105.

Pallalaronciti, e loro herefie, p. 84. prohibita dagli Heretici 52 elecrata dagli Passioni humane, e loro esercizio alterito in erversi fini dagli Heretici, p. 54. passiora humane naturali affunte da Gesù Christo,

Paffiones Apoftolorum, libro hereticale de

Patropalliani Heretici feguaci di Praxea p. 81. 100

legazione à Costantino, p. 222. sua spedi- Peccato asserto dagli Hereticiopinione degli huomini, p. 47. e 52. predicato da Bafilide irremifibile appreflo Dio, p. 54. ftimate degno di premio, p. 47. 63. 74. proveniente immediatamente da Dio, p. 96. che cola egli fia in fenfo Cattolico, ivi: peccato originale negato da Pelagio, p. 397. & afferito da' Cattoliei, ivi.

Pelagiani, e loro unione con i Nestoriani, p. 461. Condannati nel Concilio Generale di Ffelo , p. 462 . e feg.

p. 419. predicazione di che., p. 408. abjura fraudolente di Pelagio, p. 410-fue replicate condanne, p. 413. 419. fua fpedizione di Celeftio à Roma, p. 414.

Penè afflittive di corpo contro gli Heretici, p. 109. e leg. e p. 357. e leg. e p. 361. 493. e wedi Bandi contro gli Heretici, e vedi l'In-

dice del fecondo Tomo Penitenti divisi dall' antichità in quattro clas-

fi , p. 581. Penirenziaria, e fua antichità, vedi Canoni Penitenziali.

Pepuzeni, e Catafrigi heretici Montanifti,

Persezione Christiana afferita dagli Heretici nella sola intelligenza dell'alfabero, p.

De Perfectione fecundum Salvatorem, libro hereticale di Taziano, p. 87. Perì-Archòn di Origene divulgato per Roma,

p. 242. e sua fraudolente versione di Rufi no.p. 343. herefie contenute in detto libro, p.1 22.344. e lua nuova legitima verfione di S. Girolamo, p. 348.

Perfecuzione contro i Christiani di Decio, p. 149. e feg. di Diocleziano, e Massimiano,p. 101. e leg. degli Arriani fotto Coffan-20, p. 144 e feg. fotro Valente, p. 160. e feg. di Arcadio, & Eudoxia contro San Gio: Chrifoftomo, p.364. de' Gothi Arriani, p. 377. de' Vandali Arriani, p. 434. 481.57

Perticonaliti, e loro herefie, p. 94. perverfie ne, che fanno gli Heretici della Sacra Scrit-

rura , p. 18. Pianeti adorati dagli Heretici , p. 51.

principi contenti à lui individualmente da Giesal Chrifto, p. 4. iuo zelo contro gli Herciti, jiv. fiabilife il Simbolo Apatlo-lico, jiv. e fen arche foff. e in control de l'entre de l'e S. Pietro, fua creazione al Pontificato, p. 1. lico, ivi , e feg. perche foffe fpedito dagli altri Apostoli in Samaria, p. & scommunica Simon Mago, ivi: fuo Canone contro la Simonia, p. g. fue operazionie zelo contro Simon Mago in Afia, p. 12. e contro Cherinto, p. 13. intima un Concilio in Gerufademme contro lui, ivi: fuz prefidenza in quel Concilio, ivis confessata dagl' istessi Heretici, p. 14. sua risoluzione, e corse di quel Concilio, ivi: fus altercazione con S. Paolo, p. 14. c feg. fue nuove operazioni, e detti contro gli Heretici p. sa. fus venuta,permanenza, e morre in Roma,impugnata dagli Heretici, e provata da'Cattolici, p. 12.e feg. fua predicazione in quella Città p. 13. tolato in Afia da' Gentili, e origine della Tonfuta Ecclefiaftica, p. 14. rifufcita in Roma un merco, p. 25. cel fuo comman-de fa cadere Simon Mago dall'aria, ivi : fua prigionia, e morte, p. 26. afferito da' Neva-

ziani o non battezzato, o mal battezzato? p. 160. venerazione degli Heretici antichi alla fua Bafilles, p. 385. è feg.

Pietro di Afessadriz , e suo santo sdegno contro Arrio, p. 113. suo libro de Divir tate, ivi . fua profezia della futura herefia

Arriana, p. 114. Pietro Patriatea di Aleffandria feacciato dagli Arriani dalla fua Sede, p. 39. e feg. S. Pier Chrifologo, e fua lettera ad Eutyche,

D. 110. Pietro Gnafeo detto Fallone intrufo Patriarca in Antiochia, p. 157. e feg. suo efilio. p.558. richiamato da Zenone nel Patriarcato di Antiochia, p. 558. di nuovo rilegato, p. 558. di nuovo richiamato in Antiochia, ivi: fue berbare procedure contro i Cattolici, ivi : fua herefia, p. 164, e condanna, p. 163.

Pietro Mogo, fua vita, e qualità, p. 561. fautore degli Eutychiani, e sua finzione di Fede, ivi , e leg. e morse , v. 169.

Pio Pontefice , e fuoi decreti cirea la celebrazione della Pafqua,p. 69, 100. e circa la reiterazione del Battefimo, p. 69. confermati dal Concilio Niceno, p. 231. Piriliano acre Donarista, p. 257.
Polemio Apolinarista, e sua heresia, p.

S. Policarpo, e suoi trattati con Papa Aniceto per la eelebrazione della Pasqua, p.7t. honori, che il Santo riceve in Roma, ivi:

fua lettera, e ragioni al Pontefice Vittore,

Pontefice Romano, fua iffituzione, e privilegii,p. s.perche dicafi Vicario, e non Succef-fore di Giesù Christo , ivi : fun indipendenza nelle materie Ecclefiaftiche, p. 13. & infallibilità, ivi, e leg. e p. 207. e leg. luoi tito-li,p. 5 g. e leg. lua potettà di allolvere i fcommunicati dagli altri Vefeovi , p. 75. fua magnificenza, e liberalità in foccorfo del Chriftianefimo, p. 29. e feg. suoi decreti, p. 21. sua podestà di scommunicat tutte le Chiese del Mondo, p. 104. e feg. ampiezza del fuo Ecclefiaftico dominio, p. 111,547 calunniato dagli Heretici, e fua difefa, ivi : come, e con quali cerimonie creato nelle antiche età.p. 164.e feg. fcommunicato dagli Arrianisp. 152. perpetuità, e flabilità del Pontificato Romano, p. 280. fuz grandezza invidiata, e calumiata dagli Heretici , p. 295.e

feg foftenuta, e difefa da' Cattolici, ivi: Pfalliani, eloro herefie, p. 178. fua autorità venerata da primi Patriarchi Pfatiriani, e loro herefie, p. 179. del Mondo, p. 168. sua insuperabilità con-reol' hareste, p. 556.

Pulcheria forella di Theodosso Juniore, sue

tro l' herefie , p. 556. Ponziano Pontefice , fuoi feritti, e decreti circa la dignità Sacerdotale, p. 147. S. Porfirio, e fua miracolofa disputa contro

una Manichea, p. 388.

Porfirio Apostata, e suo argomento contro l' eterna divinità di Giesti Christo, p. 231. S. Poramone, e suo terribile rimprovero ad Eusebio Cesariense, p. 274. sua gloriosa

morre per la Fede, p. 150. Povertà Evangelica riprovata dagli Heretici .

P. 376. Platone, e sua perversa massima circa il matrimonio, p. at.

Praxea, sue heresse, e contradizione à Montano, p. 81. 100. scommunicato da Papa Zefirino, p. 109. e morte, ivi. Precedenze de Legati, e Vescovinel Concilio

Niceno, p. 226, e seg. de semplici Vescovi sopra i Cardinali, e de Cardinali sopra i

Vescovi, ep. 460, e seg. Predestinaziani, e loro supposta heresia, e disferenti opinioni de' Scrittori fopra di effi.

p. 428. e leg. Predeftinazione di huomini bnoni, e di huo emini mali , predicata dall' heretico Saturni-

Presbyterelle, vedi Donne.

Primianisti herezici Donatisti, p. 334. Principati , e scale Celesti di Priscilliano ,

p. 325. Principii buone , e cattivo afferiti da Agonace , p. 7. e da Zoroafte , p. 9. herefie, e confeguenze horribili di quelta diftinzione de' principii,p.9. e feg. afferiri da Bafilide,p.53. e da Manete, p. 197.

Priscilla Profetessa di Montano, e sue heresse,

p. 80. 83. e morte, ivi Prifcilliano, e (se herebe, p. 325. e feg. efiliato dalla Soggnap, 3.36. (so feathdatofo viaggio verfo Roma, p. 327. (so ritorno in Spagna, ivi: e lua morte, p. 328. venerato per Martire da fuoi feguaci, ivi, e p. 31 Privato Vescovo di Lambela, suoi scismi, &

herefie, p. 153. Procula concubina di Priscilliano, p. 317. Proculo detto Primo Genito di Montano,

p. 81- fua disputa contro i Cattolici in Ro- Ricchi esclusi da Pelagio dal Regno de Cielio ma, p. 111

S. Proterio Patriarca di Aleffandria, fua fanti-Proterio Patriarca di Alellandria, fua lanti-tà, ecofianza contro gli heretici , p. 538. e Riti Ecclefiaftici riptovati dagli Heretici, p. fuo martirio, p. 549,

rare qualità, e zelo verfo la Madre di Dio p. 466. suoi buoni consigli all'Imperadore in vantaggio della Fede, p. 502.

Purgatorio, vedi Herefie contro il Purgatorio.

O Uarctima, e fuo digiuno, confermata con decreti Pontificii , p. 58. istituzione di trè Quarefime fatta dall' Heretico Montano, p. 80.

Quartodecimani heretici, p. 100. e feg. condannati nel Concilio Niceno, p. 231. Quattro Tempora, eloro antichissima tradizione, e Pontificii decreti, p. 144. Quintilia Profetetia di Montano,e fue qualità herefie , e morte , p. 80. 87.

Quodvulrdeus Vescovo Africano, suoi patimenti, & efilio, p. 478.

R Egionario , vedi Diacono Regiona-Registri di Chiese, vedi Dyptici.

Religioff, vedi Monaci. Reliquie de Santi,loro culto Cattolico,p.198. esecrate da' Manichei , ivi : e da altri hereti-

ci, p.198.178.188.375. Refurrezione della carrie giudicata favola dal Gentiff, e dagli Heretici, p. 16. impugna-ta da effi, vedi Herefie contro la refurrezione della carne.

Revelationes Apostoli Magni, libro hereticale di Cherinto, p. 19. Rhenano, e sua maldicenza contro Papa Ze-

firino , p. 111. ripigliato perciò dall' Auto: re, p. 112. Rhetorio, e sue heresie,

P. 395. Brodico autor della fetta degli Adamiti, p. 51. Recimero, fua potenza, e fede, p. 514 e

376.

Rivelazioni, libro publicato da' Sethiani, p. 64. [ rivelazioni di Zoroaste libro herericale de'

Gnostici, p. 48. Rogatifti heretici Donatifti, & p. 334.

Roma indicata nella Sacra Scrittura col nome di Babilonia, p. 12. suo flato, e popolazione quando vi giunfe S. Pietro,p.23.faccheg-

giata da Gothi Arriani, e fuccessi memorabili di detto sacco, p. 377. e feg. da i Van-dali,p. 545. suo stato miserabile sotto Odoa-

cre Re di Roma, p. 555. Rufino Prefetto del Pretorio, fue qualità, tra-

dimenti, e morte, p. 378 e feg. Rufino, e Melania, e loro Pellegrinaggio in Palestina, p. 340, loro incontro con gli Origenisti, e perversione, ivi : fraudolente verfione di Rufino del Peri-Archon di Origene, p. 343. partenza di Rufino da Roma, p. 346. fuo fdegno contro S. Marcella, p. 8. fue invettive contro S. Girolamo, ivi :

fua morte , p. 350 Rufino Vescovo ucciso dagli Arriania p asse Rupitani , vedi Donatifti ,

Abbato, perche in detto giorno fi prohi-Diffe da altri Santi Padri il digiuno , e da altri fi comandatfe, p. 10. origine della sua offervanza in Roma, p. 25. digiuno indetto giorno voluto da Marcione,

p. 74. Sabellio, e sua heresia, p. 280, sua scommu-

nica, p. 182. Saccolari hererici, p. 179. Sacerdoti efecrati dagli heretici, p. 278. Sacramenti della Chiefa riprovati dagli Heretici, p. 91. quali imprimano il carattere nell' anima, e perche, p. 169. impugnati dagli

Heretici', p. 278, Sacramento dell'Altare, vedi Herefie contro il

Sacramento dell' Altare . Sacra Scrittura come debba (piegarfi,p. 18: fua profondità, e valore, p.83.85. rigettara da Ebione , p. 28, 29 da Carpocrate , p. 47. da Saturnino,p. 56. da Cerdone,p. 67. da Marcione,p.73.374, da Apelle,p.77. da Taziano p. 87. dagli Helcefeiti, p. 149. autorità, antichità dittinzione, verfioni, idiomi di tutti hibridel Teftamento vecchio, e nuovo, p. 128. e feg. riprovata da Manichei,p. 136. Seth figliuolo di Adamo ripittato inventore 190. venerabile in ogni fua minima parola, P.152. riprovata dagli Arriani,p. 276. vene-

rabile in ogni parola, p. 322. male interpretara dagli Meretici, p. 377.

Sacrificio, vedi Meffa. Sacrificati, Thurificati, e Libellatici. chi

foliero, p. 150. Sale adorato dagli Heretici, p. 45. Salviano, & Istanzio heretici Prifcillianifti .

5ampleo Helceleita, p. 149.

Santi Padri, & esplicazione, che si deve dare ai loro (critte, p. 107, e feg. Sardica, e discrezione di quella Città, p. 257. Concilio in effa celebrato, vedi Concilio

di Sardica. Sataniani heretici, p. 279. Saturnino, fua aufterlta, rigidezza, & he-

relia, p. 55. Saturo, e fuo nobil martirio, p. 549.

Schizlano primo Autor della Seta, che fu poi detra de' Manichci, p. 192. sue qualità, e morte, ivi. Scifmi nel Pomificato Romano, e loro ca-

grone, p. 164. Scommunica, e quale fosse la prima contro ali Heretici.p.9. la prima contro gi' Imperadori Carrolici, p. 370. che cosa imporri, p. 2. formidabile, benche ingiusta, ivi: fulmina-

ta contro huomini morti , p. tot. 160. e fopra la fcommunica contro li morti, vedi l' Indice del Tomo 2. Scotino, vedi Forino. Scrittura Sacra, vedi Sacra Scrittura -

Sebaftiano Conre, e fua nobile, e cattolica risposta al Re Genferico, p. 485.

Secoit di Valentino, p. 60.
Secondo, e sua heresta, p. 21.
Segni celesti afferiti dagli Herestici forzosamente dominanti negli huomini, p. 311.
Selene concubina di Simon Mago, sue rec qualità , maffime, & artificii , p. 11. 12. Seleucio Heretico, p. 78.

Semipelagiani, origine, herelie, e progreth di effi, p. 43r. e feg. loro condanna , p. 432. loro rifo: gimento, e nuova condanna.p. 983. e diffinzione precifa delle loro herefie ser. e feg, loro nuova condanna fotto Felice IIL. 586. e leg.

Seneca Piete Pelagiano, p. 188. Scnuño Monaco ricula di andar con Theodofio alla battaglia conrro Maffimo, p. 338. in fuz vece manda il fuo baftone, e fuo mantello, ivi: e miracolosa vittoria dell'eser-

cito Cattolico, ivi.

delle lettere , p.64 libri fotto il fuo nome publicati da' Sethiani , p.64

Sethiani, e loro herefie, p.64. e loro libri hereticali , p. 64.

Seveto, e Severiani Heretici, p. 87. Silentio imposto da Basslide a' suoi seguaci, p. 54. da Valenrino , p.62.

Silvestro Pontefice, suoi Legari al Concilio di Arles conrro i Donatifti, p. 218, fue operazioni, e zelo contro Ario, p.222. condanna in Roma Hippolito hererico Valentiniano, Califto Sabelliano, e Vittorino Quartodecimano, p.113. suo confentimento per il Concilio da intimarfi in Nicea ivi: approva | Sifto Pontefice, fuoi decreti circa il digiuno zione Pontificia del Concilio Niceno, p.2 32

Simbolo Apottolico, e lua formazione, p. 5. Sifto II e fuoi decreti contro gli Anabattifti, composto dagli Apostoli anco nelle parole, p.36 riprovato dagli Heretici, & afferito da' Cattolici, p. 4. e feg. fua antichità, e valore, p.5. modello di tutti gli altri Simboli, p. 9. recitato anticamente nella Mella,p.36-Simbolo Niceno, p. 230. aggiunta ad esso della parola, Filingue, p. 499. Simbolo Athanafiano, p.147, controverío da alcuni Moderni, vedi Tomo (econdo Simbolo Arhanafiano, altri Simboli di altri Concilii, Vedi Confe

fione di Fede. Simmachiani Heretici, p. 110.

Simmaco, e Simmachiani , e loro herefie,

p. 110. Simone Stylita, e fua fantità, p.535. Simon Mago , fua Parria , e malizia , p. 6 primogenito di Saranasso, e Parriarca di tutti gli Heretici, p.8: fue spaventose Magie , p.8. e battefimo, ivi : fua richiefta à S. Pietro, ivi : e fcommunica, ivi : e sue heresie, p. ro. e predicazioni, p.10. e feg. libri da ello di-vulgati, p.11. follevatore del Popolo, fua imptela contro Garizi, e disfatta, p. 12. vinto, e convinto da S. Pietro, fugge dall'Afia, e fi porta in Roma, p. ra, fue Magie, e Herefie in Roma, p. 23, 24, condamato à morte dall' Imperador Claudio, p. 23, e fuo incantesimo per incantar la morte civi: fua iffimazione, e venerazione fotto l'Imperio di Nerone, p.14. Simonia da lui predicata in Roma, ivi: nuova Tonsura de' fuoi feguaci, ivi: per mezzo di Magie procura in vano di risuscitare un morto, p. 25. premette di volar per l'aria, ivi : fuo volo.

eaduta, e morte, p.36. Simonia, p.o. e feg.

Simmoniaci, p.g. e leg. Simplicio, e lua forte opposizione alle pretensoni ingiuste di Acacio, p. 557, suoi rimproveri all'Imperador Zenone , p. 118 fue operazioni , e zelo per la Fede Cattolica , p. 558. e feg. fa riufcire à Bafilifco il fuo

editto contro il Concilio Chalcedonenfe . p.559. e fua morte, p.560.

Siticio Pontefice , é suo decreto contro i Manichei, p.329. condanna, e scommunica Gioviniano, p. 333. e Bonoso, p.334. sue caritatevoli provisioni per la conversione de' Donatifti , p. 335. incolpato di negligenza contro gli Origenisti, p. 346. e sua difesa ivi, ep.34

Sifinio Novaziano, e sua risposta à un Cattolico circa il modo di veffire, p. 160.

Quadragesimale, p. 58. suoi scritti, ivi .

e Montanisti, p. 179. Sifto III. e suo zelo contro i Pelagiani avanti chefosic Pontesice, p. 420. contro li Nesto-riani p. 469. sue dimostrazioni di gaudio per gli affari prosperi della Religione contro li Neftoriani, p. 470. e feg. sue pratiche per il ravvedimento di Nestotio, p. 471. libri à lui

fallamente opposit da i Peligiani, 475. Sofi a di Bafilide , p. 5 3. Sole adorato dagli Heretici , p. 45. Sorero Ponrefice, fuoi provedimenticontro

l'herefie, p.89. Spergiuro, vedi Bugia.

S. Spiridione, e sua miracolosa disputa cón un Gentile, p. 225. fua riprenfione à Trifillio

Spiriti, e loro efercizio forzofo ne corpi lumani afferito dagli Heretici , p. 54. 61.

S. Stefano Papa, fua condotta, decreti, e cofranza contro gli Anabattifti , p.161. e feg. fua fcommunica contro Firmiliano, ivia difeso dalle imposture di diversi Autori, p. 175. Battefimo da effo conferito à Nemefios e Lucilla, e cerimonie in quell'atto prat-

ticate, p.176. Stefano Patriarez di Antiochia uccifo dal Gnafeo , p. 538.

Stilicone, fue qualità, tradimenti, e morte p. 381. Storci, e loro opinione circa la materia ingenita , & eterna , p. 7.

Stratiotici Heretici, p. 52. Styrps Maria, libro hereticale di Carpocrate? P. 47.

Successore al Pontificato, è al Vescovado, vedi Elezione .

Superiorità della Chiefa Coftantinopolitans pretefa da' Greci, p. 316. decreti di Papa Damafo contro quefta pretentione de' Greci , p. 3 zo. rinovazione di effa fotto Acacio di Costantinopoli , p.556,

Take

# Г

TAlcodrogiti, eloro herefie, p. 80.
Taffe di danaro imposte da Montano
a suoi seguaci, p.81.

Taziano, sua dottrina, sama, & heresia, p.84.

85. e seg. suoi libri hereticali, p. 87.

Telessoro Pontesice, e suoi decreti, pag. 60.

65.

Teribinto, vedi Budda.
Terenzio, e suo egregio satto, e detto in difesa della Religione Cartolica, p. 298.
Terremoto spaventevole in Costantinopoli, e

per tutto il Mondo, p. 563.
Testamenro Vecchio, impugnato, vedi heresie

contro il Testamento Vecchio.
Testo di S. Paolo sopra la giustificazione dell'
huomo, male spiegato dagli Heterici.
spiese fenso Cattolico, ivi.

fito fenfo Cattolico, ivi. Tertullianisti, vedi Tertulliano. Tertulliano, e suo acciecamento nell'heresse

di Montano, e ino acciccamento nell nerelle di Montano, p.84, fila avversione, e contradizione al Pontefice Vittore, p.97, fila vita, herefia feritti, emorte, p.112, feg.

Theodoreto, suo zelo, virtà, e miserabilecaduta nell'heresia di Nestorio, p.443. Theodorico Rè de Gothi, sue qualità, e pa-

rentele, p. 589. sua buona inclinazione verso i Cattolici, p. 591. Theodoro Mopfuestenio, sue qualità, & heresa, p. 472. suo ilbri hereticali di nuovo

divulgati 472. e feg. Theodoro Nicolaita, p.21.

Theodofio Imperadore, fue egregie partie, ez-Lo in ditefa de Cartofie, p. 2,73. efag, fuoi bandi contro gli hertici, p. 314. 376. 324. 339. 324. rimprovera l'Imperadrice Giffina della fua herefaa, p. 337. fua miracolofa battaglia, evitroria contro Maffimo, p. 138. fua benignità, e fplendidezza, ivi, e p. 339. fue egregie laudi, p. 339.

nte egreje tissel, p.138 m. lettera ferita a S. Freedoffo Jiniole Para Botton, p. 37m. Ino S. Freedoffo Jiniole Para Botton, p. 37m. Ino S. Freedoffo Jiniole Para Botton, p. 37m. Ino S. Freedoffo Jiniole Para Bottonico Befino Control Castolici, p. 44f. r. (e.g. e Gingure Gopra II liou Dimperio, p.446. Eno ravvedimento al votre de Cattolici, p.446. more feingure del liou Dimperio, p.446. more resigned del more del Cattolici, p.446. more feingure del liou distribution del Cattolici p. 446. more feingure del liou del more del Cattolici, p.446. more feingure del liou del more del Cattolici p. 446. more del Catto

ferenti opinioni della qualità della fua motte, p. 526.

Theodoziani , e loro herefie , p. 98. Theodoto Argentiere , e fue herefie , p. 98.

Theodoro Coriario, sue qualità, & heresie, p. 97, vedi Theodoziani. Theosilo di Alessandria contradittore degli

Origenisti , P-341-

Theofronio, e sue heresie, p.279.
Thesaurorum libro hereticale di Schiziano,
p.192.

Theotimo, e sua heresia, p. 92. Thimoteani heretici, p. 559.

Thimoteani heretici, p.559.
Thimoteo Eluro, sue pessime qualità, empietà, e sacrilegii, p.539. e feg. e suo essio
542, e feg. suo ritorno dall'essio, p.558.

fira morte, p. 559. S. Thuribio, fuo zelo, & operazioni contro

i Priscilliani, p.492. Thurificati, ò Sacrificati, e Libellatici, chi

fossero, p. 150. Thoil de Romani Pontesici, p. 59. Titolo delle Chiese, checola sosse p. 52. Tommaso Sacerdote Cattolico schiasteggiato

dagli Arriani , p. 548. Toniura Ecclefiastica, sua origine, e venera-

zione, p.14.
Tradizioni Apofloliche, loro origine, antichità, autorità, efiftenza, e diffinzioni, p.31.e feg. loro forza, & autorità apprello

i Cattolici, p.278. 506. Trifillio riprefo da S. Spiridione, p.252.

Trinità di persone negate in Dio, p. 79. 173. 184. primi Autori di questa heresa, ivi altezza inestable di un tanto Misseiro 189. e segato trino nelle persone p. 253. e segato trino nelle persone p. 253.

Trilagio, e fua miracolofa origine, p.563. herefia, che ne provenne per l'aggiunte, che vi fece il Gnafeo, p.564. Trogloditi heretici, p.388.

\*\*

V Alente Imperadore, e suo battesimo, p.
293. sua persecuzione contro i Cattolici
297. e seg. sa arder vivi in mezzo al Mare
ortanta Cattolici Costantinopolitani 299.
sua sua persecuzione con con contro i con contro contro con contro con contro contro contro con contro con

Valente Vescovo di Murfis, e sua ribalderia, p. 262. suoi raggiri, e persidia dell'Heresia Arriana 263, e sua petulanza nel Cócilio di Milano 264, e sua sraude in quello di Riminia 83

Va-

Valentiniano Imperadore di Occidente, p. 1 293. suo bando contro i Maniehei , 312. Valentiniano Juniore, sua minorità sotto la Madre Giuftina, p. 136. vedi Giuftina Im-

peradrice.

Valentino, fua patria, coftumi, & herefie, p. 60. Suoi libri hereticali 61. Sua laidezza. 62. multiplicità di feguaci, e di Valentiniani 63. incontro & unione di Valentino in Roma con Cerdone, 67.

Valeriano Vescovo, e suoi tormenti, e costanza nella Fede Nicena, p.549.

Valefiani, e loro herefia, p. 118. 149.

Valefio ripigliato dall' Autore circa la fcommunica di Papa Vittore contro le Chiese

dell'Africa , p. 101.

Vandali Arriani , loro (correrie nella Spagna ; l'honestà delle Donne 438, s'impadroniscono di gran parte dell'Africa 466, e loro nuova incursione in quella parte del Mondo 476. sacco da essi dato à Roma 545, e seg. ricchezze, che ne asportano, e casi in eslo feguiti, ivi: nuova loro perfecuzione in Africa 547.

Vafi facri di Gierufalemme trasportati da Tito da Gierufalemme à Roma, da Genferico da Roma in Africa, da Giustiniano dall' Africa à Costantinopoli , e quindi di nuevo à Gierulalemme 546.e leg. altriVafi facri di Chiefa venduti da' Vescovi in sollievo de' poveri , e degli ammalati 547. Verginità della Madre diDio impugnata dagli

Heretici , p. 17. 180. 305. 318. feg. afferita , e provata da Cattolici 334-

Verginità in fenso hereticale esaltata dagli Heretici, p.55.73.118.203.

Vescovi obligati ogni anno à venire ad Limina, p.43. e feg. à predicar nelle Chiefe 53. come, e con quali cerimonie eletti nell'età antica 164. e feg. loro numero nel Concilio Niceno, e maravigliofa fantità 224, e feg. afferiti dagli Heretici eguali alli Preti nel Ordine, e nella giurisdizione 277. forniti di Zenobia Regina de Palmireni protettrice di autorità, Corte, e Tribunali, anche ne tempi antichi 364.e feg. loro antica precedenza fopra i Cardinali 460. e feg. il loro detto venerabile, e facro, come il giuramento 511. Vesti, e loro colore, usate dall'antichità 160. Vigilanzio, fue qualità, & herefie, p. 374.

Vincenzo Lirinense, sue qualità, erudizione, e fcritti , p. 475. Vincenzo Vittore , e fua herefia, p.424.

Vino abborito dagli Heretici, p. 203. Vittore Pontefice, e fua qualità, p.97. fua

fcommunica contro Theodoto Coriatio, &

Artemone 98, fua rifolozione per l'offervanza del decreto di Papa Pio circa la Pafqua 100. Sinodi à tal'effetto da lui intimati 101. e loro rifoluzioni 101. minaccia la fcommumica à i Vescovi Affatiei 103. e seg.chefinalmente fulmina ivi : e fue gran ragioni per la fulminazione di una tanta fcommunica 104. approvazione della fua condotta nel Concilio Niceno 131, diversità di opinioni circa il fuccefio di detta fcommunica, e fentimento dell'Autore 105.

Vittorino heretieo Patropaffiano, p. 100. Unzione de' corpi morti ulata dagli Heretici,

Vova, e loro benedizione, p.201. Urbano Poncefice a e fuoi Decreti circa la

Crefima , p. 141. e nell'Africa, p.434. e feg. loro leggi fopra Urfacio Vescovo Arriano, e sue fraudolenze . P.267.

Urficino Antipapa contro Damalo, p. 295. esiliato da Roma 296. Urfino Prete, e fuo celibato, e morte, p. 20.

X Enaja, fua qualità, mala fede, e costumi,

Acchei Heretici, p.52.

La Zéfirino Pontefice , e fua fcommunica contro Praxes 109. disputa da esso intimate in Roma per maggiormente diffamare l'herefie, e la persona di Montano, 110. e seg. suo decreto contro i Montanisti, ivi : sua difela dagli Heretici moderni, ivi.

Paolo Samofateno , p. 185. fatta prigione di Aureliano Imperadore 190. condotta à Roma in Trionfo, ivi : fua abjura, ritiro, e morte in Tivoli, ivi.

Zenobio Vescovo di Firenza, fua Legazione e miracoli, p.100. Zenone, e fua opinione circa la materia inge-

nita, & eterna , p.7. Zenone Imperadore , e fua fuccessione all'Im-

perio , p.557. fue peffime precedure , ivi : e tragici infortunii 559. fua finta converfione , ivi: fuo Enotico , & empio contenute

e feg. fua condanna di Pelagio e Ce-

Fine del Primo Tomo.





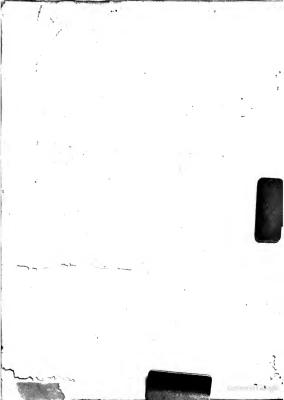

